







# ICONOLOGIA DEL CAVALIER CESARE RIPA VLTIMA IMPRESSIONE.

# ICONOLOGIA DEL CAVALER CESARES RIPA VITIMA IMPRESSIONE.

# ICONOLOGIA

CESARE RIPA PERVGINO

Caualier de Santi Mauritio, & Lazaro,

DIVISA IN TRE LIBRI:

Ne i quali si esprimono varie Imagini di Virtù, Vitij, Passioni humane, Affetti, Atti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi, & altre materie infinite vtili ad ogni stato di Persone.

AMPLIATA DAL SIG. CAV:

GIO: ZARATINO CASTELLINI ROMANO; In questa vltima editione di Imagini, & Discorsi, con Indici

copiosi, & ricorretta.



IN VENETIA, M. DC. LXIX.

Appresso Nicolò Pezzana.

CON LICENZA DE SYPERIORI, ET PRIVILEGIO.



# LOSTAMPATORE ALETTORI

Dell'Origine, & progresso dell'Iconologia.



Origine del nome Iconologia deriua da due parole Greche, Icon, che fignifica imagine, logia parlamento: fiche altro non vuol dire Iconologia, che ragionamento d'Imagini, perche in quella fi descriuono infinite figure esplicate con saggi, & dotti discorsi, da' quali si rappresentano le bellezze delle Virtù, & le

bruttezze de' vitij, affine che questi si suggino, e quelle s'abbraccino. L'Origine dell'Opera scatori dal nobile pensiero del Caualier Ripa, che si mise con sommo studio à raccogliere figure d'Egittij, Greci, e Latini, & à concepirne altre di propria inuentione, inuitando amici suoi Letterati à porge-

re insieme noue forme d'imagini vestite di mistici simboli.

Opera pertinente à rappresentare Poemi Drammatici Comici, e Tragici: & diussare qualsus glia apparato Nuttiale, Funerale, Trionfale, e Spirituale.

Nel solenne Teatro eretto dalla zelante Natione di Spagna per la Canonizatione di Santo Isidoro di Madrid satta nella Sacrosanta Basilica di S. Pietro di Roma in Vaticano del 1622. vi surono poste molte statue conforme alle Figure qui dentro espresse, spetialmente le virtù segnalate del Santo, l'Oratione, l'Astinenza, la Contritione, la Mansuetudine, la Castità, fatica, patienza, fermezza, Purità, Discretione, Obedienza, lealtà, humiltà, & altre sino al numero di trentanone. Nella sacciata di suora del Teatro vi erano otto termini, che rassembranano otto viti conculcati dal Santo, Odio, Gola, Furore, Superbia, Inganno, Otio, Inuidia, & Auaritia. Così anco si vide nel medemo Apostolico Luogo vn'altro Teatro ornato di varie Virtù per la Canonizatione di S. Elisabetta Regina di Portogallo l'anno Santo del 1625.

Ad imitatione dell'Iconologia così al Mondo grata, & adoperata furono prodotti li Geroglifici morali del Padre Vincenzo Ricci, stampati in Napoli 1626. Opere veramente ambedue degne d'essere tenute in qualsiuoglia Li-

- mental enterior and that the control of the contr

braria publica, & priuata.

### DELLA NOVISSIMA

# ICONOLOGIA

#### **DELCAVALIER CESARERIPA**

#### PERVGINO.

PROEMIO

Nel quale si discorre genericamente di varie forme d'Imagini con le loro regole ?



E Imagini fatte per significare una dinersa cosa da quella, che si vede con l'occhio, non hanno altra più corta, nè più uninersale regola, che l'imitatione delle memorie, che si trouano ne' Libri, nelle Medaglie, e ne' Marmi intagliate per industria de' Latini, & de' Greci, di quei più antichi, che surono inuentori di questo artificio. Però communemente pare, che chi s'affatica fuori di questa imitatione, erri, ò per ignoranza, ò per troppo presumere, te quali due macchie sono molto abborrite da quelli, che attendono con le proprie fatiche all'acquisto di qualche lode. Per suggire a dunque il sospetto

di questa colpa, ho giudicato buona co sa, ( hauendo io voluto di tutte queste Imagini fare un fascio maggiore di quello, che si potena raccorre dall'ossernationi delle cose più antiche, & però bisognando fingerne molte, & molte prenderne dalle moderne, e dichiarando verisimilmente cia cuna )trattare alcune cofe intorno al modo di formare,e dichiarare i concetti simbolici, nel principio di quest'opera la quale forse con troppa diligenza di molti amici si sollecita, e si aspettasli quali sono io in principale obligo di contentare. Lasciando dunque da parte quell'Imagine,della quale si serue l'Oratore, & della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Rettorica, diro soto di quella, che appartiene a' Dipintori , ouero à quelli , che per meto di colori , ò d'altra cosa visibile possono rappresentare qualche cosa differente da estasó ha conformita con l'altra, perche, si come questa persuade molte volte per mezzo dell'occhio, così quella per mezzo delle parole muone la volontà; & perche anco questa guarda le metafore delle cose, che stanno fuori dell'huomo, & quelle, che con esfo sono congiunte, & che si dicono esfentiali. Nel primo modo fureno trattate da molti antichi, fingendo l'Imagini delle Deità, le quali non sono altroche veliso vestimenti da tenere ricoperta quella parte di Filosofia, che riguarda la generatione, d' la corruttione delle cofe naturali, à la dispositione de Cieli, à l'influenze delle Stelle, à la fermezza della Terra, o altre simili cose, lequali con un lungo studio ritrouarono per auanzare in questa cognitione la plebe, & accioche non equalmente i dotti, & l'ignoranti potessero intendere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando fra loro, o coperte ancora per mezzo di queste Imagini, le lascianano a posteri, che donenano à gli altri effere superiori di dignità, & di sapienza. Di qui è nata la moltitudine delle Fauole de gli antichi Scrittorisle quali hanno l'viile della scienza per li dottis o il dolce delle curiose narrationi per gl'ignoranti. Però molti ancora de gli huomini di gran conto hanno stimato loro degna fatica lo spiegare quelle cose, che trouauano in queste Fauole oscultate, lasciandoci scruto, che per l'Imagine di Saturno intendeuano il Tempo, il quale à gli anni, a' mesi, ed a' giorni da, & roglie l'esfere, come esso dinorana ques mede simi fanc iulli, che erano suoi figlinoli. Es per quella di Gioue fulminame, la parte del Cielo più pura, donde vengono quasi tutti gli effetti Meteorologisi. Per l'Imagine ancora di Venere d'estrema bellezza, l'appetito della maieria prima, come dicono i Filosofi, alla forma, che li dà il compimento. E che quelli, che credeuano il Mondo essere corpo mobile, ed ogni cosa succedere per lo predominio delle Stelle (secondo, che racconta nel

nel Pimandro Mercurio Trismegistro) sinsero Argo Pastorale, che conmolti occhi da tutte le bande riguardasse. Questo istesso mostrarono in Giunone, sospesa in arsa dalla mano di Gione, come disse Homero, ed infinite altre Imagini, le quali hanno già ripieni molti volumi, of stancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, of di sapienza. Il secondo modo delle i Imagini abbraccia quelle cose, che sono nell'huomo medesimo, ò che hanno gran vicinanza, con esso, come i concetti, of gli habiti, che da' concetti ne nascono, con la frequanza di molte attioni particolari; of concetti dimandiamo senza più sottile inuestigatione, tutto quello, che può esser significato con le parole, il qual tutto vien commodamente in due varti diviso.

L'una parte è; che afferma, ò nega qualche cosa d'alcuno; l'altra, che nò. Con quella formano l'artificio loro quelli, che propongono l'Imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole un sol concetto s'accenna, & quelli ancora, che fanno gli emblemi, oue mazgior concetto con più quantità di parole, & di corpi si manifesta. Con questa poi si forma l'arte dell'altre Imagini, le quali appartengono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definitioni, le quali solo abbracciano le virtù, ed i viuy, è tutte quelle cose, che hanno convenienza, con questi, ò con quelle; senza affermare, ò negare alcuna cosa, e per esser ò sole privationi, ò habiti puri, si esprimono con la figura humana convenientemente. Percioche, si come l'huomo tutto è particolare, quasi come la definitione è misura del definito, così medesimamente la forma accidentale, che apparisce esteriormente d'esso, può esser misura accidentale delle qualità desinibili, qualunque si siano, ò dell'anima nostra sola, ò di tutto il composto. Adunque vediamo, che imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non hala forma, dell'huomo, & che e Imagine malamente distinta, quando il corpo principale non s'ain qualche modo l'ossicio, che fa nella definitione il suo genere.

Nel numero dell' altre cose da annertire sono tutte le parti essentiali della cosa istessa; e di

queste sarà necessario guardar minutamente le dispositioni, e te qualità.

Dispositione nella testa sarà la positura alta, ò bassa, allegra, ò malinconica, & diuerse altre passioni, che si scuoprono, come in Teatro, nell'apparenza della faccia dell'huomo. Douera ancora nelle braccia, nelle gambe ne' piedi, nelle treccie, ne' vestiti, ed in ogn'altra cosa notarsi la dispositione, ouero positione distinta, e regolata, la quale ciascuno la porra da se medesimo facilmente conoscere, senza che ne parliamo altrimenti, pigliandone essempio da' Romani antichi, che osseruarono tali dispositioni, particolarmente nelle medaglie di Adriano imperadore, l'Allegrezzadel Popolo sotto nome d'Hilarità publica, sta sigurata con le mani poste all'orecchie, il Voto publico con ambe le mani alzate al Cielo in atto di supplicare; veggonsi altre sigure pur in medaglie con la mano alla bocca, altre sedono col capo appoggiato alla destra; altre stanno in ginocchiate; altre in viedi; altre disposte à caminare; altre con un piede alzato, e con altre varie dispositioni descritte da Adolfo Occone.

Le qualità poi saranno, l'essere bianca, ò nera; proportionata, ò sproportionata, grassa, ò magra, giouane, ò vecchia, ò simili cose, che non facilmente si possono separare dalla cosa, pella quale sono fondate, auertendo, che tutte queste parti facciano insieme vn' armonta talmete cocorde, che nel dichiararla reda sodisfattione il conoscere le conformità delle cose, ed il buon giuditio di colui, che l'hà sapute ordinare insieme in modo che ne risulti vna cosa sola sola.

ma perfetta, & diletteuole.

Tali sono quasi vaiuersalmente tutte quelle de gli Antichi, & quelle ancor de' Moderni, che non si gouernano à caso. E perche la Fisonomia, ed i colori sono considerati da gli Antichi si potrà ciascuno guidare in ciò conforme all' auttorità d'Aristotele, il quale si deue credere, secondo l'opinione de' Dotti, che supplisca solo in ciò, come nel resto à quel, che molti ne dicono: è spesso lasciaremo di dichiararle, bastando dire vna, ò due volte frà tante cose poste insieme quello, che se sossente distinte, bisognarebbe manifestare in ciascuna massimamente che possono gli studiosi ricorrere ad Alessandro d'Alessandro nel lib. 2. à cap. 19. oue un dotto compendio egli manifesta molti simboli con sue dichiarationi attinenti à tutte le membra, e loro colori.

La definitione scritta, benche si faccia di poche parole, e di poche parole par, che debbia esser questa in putura ad imitatione di quella; non è però male l'osseruatione di molte cose proposte, accioche dalle molte si possano eleggere le poche, che fanno più à proposito, ò tutte insieme facciano vna compositione, che sia più si mile alla descrittione, che adoperano gli Oratori, ed'i Poeti, che alla propria desinitione de' Dialettics. Il che forse tanto più conueniente vien fatto,

quanto nel resto per se stessa la Pittura più si confà con queste arti più facili, & diletteuoli, che con questa più occulta, & più dissicile. Chiara cosa è, che delle antiche se ne vedono, e dell'-

ona, e dell'altra maniera molto belle, e molto giuditio samente composte.

Hora vedendosi, che questa sorte d'Imazini si riduce facilmente alla similitudine della definitione, diremo, che si di queste, come di quelle quattro sono i capi, o le cagioni principali,
dalle quali si può pigliare l'ordine di formarle, & si dimandano con nomi vsitati nelle Scuole, di Materia, Essiciente, Forma, Fine, dalla diversità de quali capi nasce la diversità, che
tengono gli Auttorimolte volte in desinire una medesima cosa, e la diversità medesimamente
di molte Imagini fatte per significare una cosa sola. Ilche ciascuno per se stesso potrà notare
in queste isfesse, che noi habbiamo da diversi Antichi principalmente raccolte, e intre quattro
adoprate insieme per mostrare una sola cosa, se bene si trouano in alcuni luoghi, con tutto ciò,
devensi haver riquardo principalmente ad insegnare cosa occulta con modo non ordinario, per
dilettare con l'ingegnosa inventione, è lodevole farlo con una sola, per non generare oscurità,
o fastidio in ordinare, spiegare, & mandare à memoria le molte.

Nelle cose adunque, nelle quali si possa dimostrare l'ultima differenza, se alcuna se ne troua, questa sola basta per fare l'imagine lodeuole, & di somma perfettione, (in mancanza della quale, ) ch'è unita sempre con la cosa medesima, ne si discerne, si adoperano le generali, ec-

me sono queste, che poste insieme mostrano quello istesso, che conterebbe essa sola.

Dapoi, quando sappiamo per questa strada distintamente le qualità, le cagioni, le proprietà, & gli accidenti d'una cosa desinibile, accioche se ne faccia l'imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto nelle cose materiali, la quale terrà in luogo delle parole dell'Imagine, ò desinitione de Rettori, di quelle, che consistono nell'egual proportione, che hanno due cose distinte frà se stesse ad una sola diversa da ambedue, prendendosi quella, che è meno; come, se, per similitudine di fortezza si dipinge la Colonna, perche ne gl'edisciy sostiene tutti i sassi, e tutto l'ediscio, che le stà sopra, senza moversi, ò vacillare, ducendo che tale è la fortezza nell'huomo, per sostenere la gravezza di tutti i sastidy, & di tutte le dissiotà, che gli vengono addosso, & per similitudine della Rettorica la Spada, e lo Scudo; perche, come con questi instrumenti il Soldato disende la vita propria, & offende l'altrui, costi l'Rettore, e l'Oratore, co suoi argomenti, overo entimenti mantiene le cose favorevoli, & ribatte indietro le contrarie.

Scrue ancora, oltre à questa, vn'altra sorte di similitudine, che è quando due cose distinte conuengono in vna sola differente da esse some, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale essa in gran parte si scuopre ; il qual modo è meno lodeuole, ma più vi ato per la maggior facilità della inuentione, & della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il neruo, & la forza dell'Imagine ben sormata, senza le quali, come essa non hà

molta difficoltà, così rimane insipida, & sciocca.

Cionon è auuertito molto da alcuni moderni, i quali rappresentano gli effetti contingenti, per mostrare l'essentiali qualità : come fanno, dipingendo per la Disperatione uno, che s'appica per la gola, per l'Amicitia due persone, che si abbracciano: ò simili cose di poco ingegno; & di poca lode. E ben vero, come ho detto, che quelli accidenti, che seguitano necessariamente la cosa significata nell'Imagine, sarà lode, porti in alcuni luoghi distinti, & nudi, come in particolare quelli, che appartengono alla fisonomia, ed all'habitudine del corpo, che danno inditio del predominio, che hanno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gli accidenti esteriori d'esso, & lo inclinano alle dette passioni, ò à quelle, che hanno con esse con formità. Come, se douendo dipingere la Malinconia, il Pensiero, la Pennenza, ed'altre simili, sarà ben fatto il viso asciutto, macilento, le chiome rabbuffate, la tarbaincolta, & le carni non molto giouenili; ma bella, lascina, fresca, rubiconda, & ridente, si douer à fare, il Piacere, il Diletto, l'Allegrezza, ed ogn'altra cosa simile à queste, & se bene tal cognitione non hà molto luogo nella numeratione de simili, nondimeno è vsata assai, & questa regola de gli aecidenti, & de gli effettigia detti, non sempre seguitarà; come nel dipingere la Bellezza, la quale è vaa cosa fuori della compreensione de predicabili, & se bene nell'huomo è una proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espressa l'Imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata: perche sarebbe un dichiarare idem per dem, ouero più tosto una cosa incognua con un'altrameno conosciuta, & quasi un volere con

wna

vna candela far veder instintamente il Sole, & non haurebbe la similitudine, che l'anima, ne potrebbe dilettare, per non hauere varietà in proposito di tanto momento: il che principal-

mente si guarda.

Però noi l'habbiamo dipinta à suo luogo col capo fra le nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauer poi le similitudini, atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene d'auuertire quel, che auuertiscono i Rettori, cioè, che per le cose conoscibili, si cercano cose alte, per le lodabili, splendide; per le vituperabili, vili, per le commendabili, magnisiche. Delle quali cose sentirà ciascuno germogliare tanta quantità di concetti nell'ingegno suo, se non è più che sterile; che per se stesso vina cosa, che si proponga, sarà bastante à dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & dinersi ingegni, dipingendone l'Imagine in dinerse maniere, & sempre bene.

Nè io oltre à questi auuertimenti, li quali si potrebbono veramente spiegare con assai maggior diligenza, sò vederne quasi alcuno altro degno discriuersi, per cognitione di queste Imagini, le quali sono in vero ammaestramento nato prima dall'abbondanza della dottrina Egittiaca, come sà testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, ed acconcio col tempo, come racconta Giouanni Gorocopio ne'suoi Geroglischi: talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad vna persona sapiente, ma versata nelle solitudini. E nuda per molti anni la quale per andare doue è la connersione si riueste, acccioche gli altri allettati dalla vaghezza esteriore del corpo, ch'è l'Imagine, desiderino d'intendere minutamente quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, ch'è la cosa significata, E solo era mentre staua nelle solitudini accarezzato da pochi stranieri. E solo si legge, che Pittagora, per vero desiderio di sapienza penetrase in Egitto con grandissima satica, oue apprese i secreti delle cose, she occultauano in questi Enigmi, e però tornato à casa carico d'anni, e di sapienza, meritò che dopò morte della sua casa si facesse un Tempio, consecrato al merito del suo sapere.

Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua Dottrina cauò fuori dalle sue secretezze, nelle quali ancora i Santi Proseti l'ascosero. E Christo che su l'adempimento delle Prosetie,

occulto gran parte de' secreti dinini sotto l'oscurità delle sue parabole.

Fù adunque la sapienza de gli Egity, come huomo horrido, e mal vestito adornato, dal tempo per conseglio dell' esperienza, che mostraua esser mal celar gli indici de' luoghi, ne' quali sono i Tesori, accioche tutti affatticandosi arrivino per questo mezzo à qualche grado di selicità. Questo vestire su il comporre i corpi dell' Imagini distinte di colori alle proportioni di molte varietà con belle attitudini, & con esquisita delicatura, e dell' altre, & delle cose istesse, dalle quali non è alcuno, che alla prima vista non si senta muouere un certo desiderio d'inustigare à che sine sieno con tale dispositione, ed'ordini rappresentate. Questa curiosità viene ancora accresciuta dal vedere i nomi delle cose sottoscritte all'istesse Imagini. E mi par cosa da osservas si sottoscriver i nomi, eccetto quando deuono esser in sorma d'Enigma; perthe senza la cognitione del nome non si può penetrare alla cognitione della cosa significata, se non sono Imagini triviali, che per l'vso alla prima vista da tutti ordinariamente si riconoscono; s'appoggia il mio parere al costume de gli Antichi, quali nelle medaglie loro imprimeuano anco i nomi dell'Imagini rappresentate, onde leggiamo in esse, Abundantia, Concordia, Fortitudo, Felicitas, Pax, Providentia, Pictas, Salus, Securitas, Victoria, Virtus, e mille altri nomi intorno alle loro figure.

E questo è quanto mi è paruto conueneuole scriuere per sodisfastione de benigni Lettori. Nel che come in tutto il resto dell' opera, se l'ignoranza si tira adosso qualche biasimo hauerò caro, che venga sgrauato dalla diligenza loro. Restando solo che si come io hò ciò scritto per gloria di Dio, & vitilità vostra, così ve ne vagliate per il medesimo sine, essendo che ingrato, e vitioso animo sarebbe quetto che non resserisca à Dio tutto ciò che per mezzo di seconda causa l'istes-

fogli propone.

#### TAVOLA DELL'IMAGINI Principali contenute nell'Opera.

| A Bondanza. 1.                                                                                  |                                                                                 | ibid.    | Carro de'4. Elementi.                    | 79       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| Abondanza maritima.                                                                             | 2 Arroganza.                                                                    | ibid.    | Carro dell' Aria,                        | 80       |
| Academia. ibid<br>Accidia.<br>Acutezza d'ingegno.                                               | . Arte.                                                                         | 45.46    | Carro dell'Acqua.                        | 81       |
| Accidia.                                                                                        | 6 Artificio.                                                                    | 47       | .Carro della Terra.                      | . 81     |
| Acutezza d'ingegno.                                                                             | 7 Astinenza.                                                                    | ibid.    | Carro della Notte.                       | 8x       |
| Acquisto catttiuo.                                                                              | 7 Assiduità.                                                                    | 48       | Carro di Bacco.                          | 82       |
| Adolescenza.                                                                                    | Astrologia.                                                                     | ibid.    | Carro dell' Aurora.                      | 82       |
|                                                                                                 |                                                                                 | 49       | Catro del Giorno Natu                    | 1ral.82  |
| da medaglie.                                                                                    | Astutia inganneuole,                                                            | ibid.    | Carro del Giorno artifi                  | ic.ibid. |
| Adulatione 72.7                                                                                 | Attione virtuosa.                                                               | ibid.    | Carro dell' Anno                         | · ibid.  |
| Adottione. da medaglie, Adulatione Adulterio, Affanno, I                                        | Auaritia.                                                                       |          | Carro di Cerere.                         | ibid.    |
| Affanno                                                                                         | Audacia.                                                                        | 53       | Carro dell' Oceano                       | ibid     |
| Affabilità:Piacevolezza. 14                                                                     | Augurio bueno.                                                                  |          | Carro d'Amore.                           | ibid     |
| Affettione, vedi Beneuoléza                                                                     | . Augurio cattino.                                                              | 53.54    | Carro della Castità.                     | ibid.    |
|                                                                                                 | de medeglie                                                                     | . )4     | Carro della Morte.                       | - AUM    |
|                                                                                                 | da medaglie.                                                                    | ibid.    | Carro della Fame                         | 04       |
| Agricoltura: da medaglie. 1                                                                     | Aurora.                                                                         | ibid.    | Carro della Fama.                        | ibid.    |
| Agricoltura. 15 I<br>Aiuto II<br>Allegrezza 17.13<br>da medaglie. 19                            | Auttorità ò Potestà.                                                            | įbid.    | Carro del Tempo.                         |          |
| Aiuto                                                                                           | R Eatitudini.                                                                   |          | Carro della Diuinità.                    |          |
| Allegrezza. 17.13                                                                               | Pouertà di spirito                                                              | . 55     | Careftia.                                | ibid.    |
| da medaglie.                                                                                    | Mansuetudine.                                                                   | 56       | Carità.                                  | 84 85    |
| Alterezza in periona nam                                                                        | y it fairte.                                                                    | 56       | Carità.<br>Carezze amatorie.<br>Castità. | 85       |
| pouera ciuile. 19 Altimetria 20                                                                 | Fame, e sete della Gius                                                         |          | Castità.                                 | 86       |
| Altimetria 20                                                                                   | Mondezza del cuore                                                              | 57       | Matrimoniale,                            | 87       |
| Amaritudine 20                                                                                  | Misericordia.                                                                   | 58       | Castigo.                                 | 88       |
| Ambitione. 21.2                                                                                 | Esser pacifico.                                                                 | 58       | Cecità della mente.                      | . 89     |
| Ampiezza della Gloria. 2                                                                        | Patire contra giustitia.                                                        | 58       | Celerità.                                |          |
| Amicitia. 23.2                                                                                  | Effer pacifico. Patire contra giustitia. Beatitudini vnite. Bellezza. Feminile. | 59       | Chiarezza.                               | ibid.    |
| fenza giouamento. 24                                                                            | Bellezza.                                                                       | 61       | Cielo.                                   | 90       |
| Ammaestramento. 2                                                                               | Feminile.                                                                       | 62       | Clemenza.                                | 90       |
| Amor di virtù.                                                                                  | Beneuolenza, ò Affetti                                                          | one 62   | Cognitions                               | OT       |
|                                                                                                 |                                                                                 |          | Cognitione. delle cose.                  | 94       |
| Amor verso Dio. 2 Amor del Prossimo. 2                                                          | Reneficio                                                                       |          | Combattimento della 1                    | aggio    |
| Amor del Profilmo.                                                                              | Beneficio.                                                                      |          | Compatituento dena i                     | aggio.   |
| Amor di le itelio.                                                                              | Benignità.                                                                      | 67       | ne con l'appetito.                       | 11.11    |
| Amor domato.                                                                                    | nella Marchesa Salt                                                             | पत्रम ६५ | Comedia.                                 | . 1010,  |
| Amor del Proffimo.  Amor di se stessio.  Amor di fama.  Amor di fama.  Amor della Patria.  Anno | Biasimo vitioso.                                                                | 71       | Comercio della vita, &                   | c. 93    |
| Amor della Patria.                                                                              | r Bontà.<br>Bugia.<br>Buio                                                      | . 72     | Comedia vecchia                          |          |
| Auto,                                                                                           | , wusia.                                                                        | : 73     | Compassione.                             | 94       |
| Anima ragioneuole, &cc. 36                                                                      | Buio.                                                                           | 73       | Compuntione,                             | 95       |
| dannata.                                                                                        | 6 Alamità.                                                                      | 73.74    | Complessioni.                            | 96       |
| Animo piaceuole &c. 2                                                                           | 7 Calunnia.                                                                     | 74       | Collerico per il fuoco.                  | 96       |
| Augustian                                                                                       |                                                                                 |          | Sanguigno per l'aria.                    |          |
| Apprenfiua ibid                                                                                 | Carro della Luna.                                                               | 75       | Flemmatico per l'acqua                   | 1. 97    |
| Architettura militare. 4                                                                        |                                                                                 | 75       | Malenconico per la ter                   | ra. 98   |
| Affettione, vedi Beneuoleza                                                                     |                                                                                 | 76       | Concordia maritale.                      | 98       |
| Architettura.                                                                                   | 0 1101                                                                          | 76       | Concordia-                               | 99       |
| Ardire magnanimo, &c. 4                                                                         | C .136 '                                                                        | 77       | Concordia militare.                      | 99       |
| vltimo, e necessario. 4                                                                         |                                                                                 | 78       |                                          | e. 100   |
| Aritmetica. 4                                                                                   |                                                                                 | 77       | Confermatione.                           |          |
|                                                                                                 |                                                                                 | 78       | dell'amicitia.                           | 101      |
| A                                                                                               | C I'DI                                                                          | 79       | Côfessione Sacrametal                    |          |
| Armonia. 4                                                                                      | 4 Carrotti I ittorie.                                                           | 19       | Confidenza.104. C                        |          |
|                                                                                                 |                                                                                 |          | Commica. 104.                            | 011      |

Tauola delle imagini.

| The second second      | V       | I audia deli-      |               |                      |             |
|------------------------|---------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Confusione.            | ibid.   | Diletto.           | 150           | FAlsità d'amore.     | 192         |
| Congiontione delle col | e hu-   | Diligenza.         | 755           |                      | ibid.       |
| mane con le diuine.    | 105     | Discordia.         | 156           | buona.               | ibid.       |
| Conferuatione          | ibid.   | Discretione.       | 157           | cattiua.             | ibid.       |
| Confideratione.        | ibid.   | Disfegno.          | 158.159       | chiara.              | 192         |
| Configlio.             | 106     | Dispregio del mo   | ndo. 159      | Fame.                | 193         |
| Consuctudine.          | 110     | Dispregio della v  | irtú. 160     |                      | 193         |
| Contagione.            | ibid.   | Disperatione.      | 160           | estiua.              | 194         |
| Contento.              | 114     | Disprezzo, e dest  | ruttione de i | Fato.                | 194         |
| amorolo.               | ibid.   | piaceri,& catti    |               |                      | 194.195     |
| Continenza.            | ibid.   | Distintione del be |               |                      | 195         |
| militare.              | 115     | le.                | 161           | Fecondità.           | 197.199     |
| Contrarietà.           | ibid.   | Diuinità.          | 162           | Fede Christiana, C   | atholica.   |
| Contrafto.             | 115     | Dininatione feco   |               | 199.201 202          |             |
| Contritione. 115.      | 716     | 162                | - Barren      | dell'amicitia.       | 202         |
| Conservatione.         | ibi.    | Diuotione.         | 162           | maritale.            | ibid.       |
| Conucriione.           | 811     | Docilità.          | 163           | Fedeltà              | ibid.       |
| Conuito.               | 119     | Dolore.            | 164           | Felicità publica.    | £ . 203     |
| Cordoglio.             | ibi.    | di Zeufi.          | 164           | eterna.              | ibid.       |
| Correttione.           | ibid.   | Dominio.           | 164           | breue.               | 204         |
| Corografia.            | 120     | di se stesso.      | 165           | Ferocità.            | ibid.       |
| Corpo humano.          | 120     | Dottrina,          | 166           | Fermezza d'amore.    | 205         |
| Corruttela ne'Giudici  | 131     | Dubbio.            | 166           | Fermezza.            | ibi.        |
| Corte.                 | 121     | L' Conomia.        | 167           | Fermezza, e grauità  |             |
| Cortesia.              | 123     | Edifitio, ò fit    |               | tione. The live con  | ibid.       |
| Cosmografia.           | ibid.   | Educatione.        | 168           | Filosofia secondo Bo |             |
| Coscienza.             | ibi.    | Elemofina.         | 169           | Fiumi Teuere.        | 2:8         |
| Costanza.              | 124     | Elementi fuoco.    | 169.172       | Arno.                | ibi.        |
| Crapula.               | ibid.   | Aria.              | 170.171.172   | Pò.                  | 219         |
| Crepuscolo della Matti | 13.12.5 | Acqua.             | 170.171.172   | Adige.               | ibid.       |
| Crepusculo della sera. | 126     | Terra.             | 170.171.172   | Nilo.                | 219         |
| Credito.               | 127     | Elementi second    | o Empedo-     | Tigre.               | 220         |
| Crudeltà.              | 128     | cle.               | 173           | Danubio.             | ibid.       |
| Cupidità.              | 128     | Elettione.         | 173           | Acheloo.             | ibid.       |
| Curiofità.             | 129     | Eloquenza.         | 175           | Aci.                 | ibid.       |
| Custodia.              | 129     | Emulatione.        | 176           | Acheronte.           | 220         |
| Anno.                  | 129     | Equità.            | 178           | Cocito.              | 221         |
| Dapocaggine.           | 130     | Equalità.          | 178           | Stige.               | ibid.       |
| Datio.                 | ibid.   | Equinotio della    |               | Flegeronte.          | ibid.       |
| Debito.                | 132     | 179.               |               | Indo.                | ibid.       |
| Decoro.                | ibid    | dell'Autum         | no. 179       | _                    | ibid        |
| Democratia.            | 143     | Errore.            | 180           | Niger.               | 221         |
| Delitiofo.             | 144     | Esperienza.        | 180           | Fiumi descritti da E | liano. 222  |
| Derifione.             | ibi.    | Effercitio.        | 181           | Fine.                | 234         |
| Desiderio verso Dia    | ibi.    | Efilio.            | 183           | Flagello di Dio.     | 225         |
| Desiderio.             | ibi.    | Età in generale.   |               | Fortezza.            | 225         |
| Detrattione.           | 145     | dell'oro.          | 186.187       | d'animo, e di c      |             |
| Dialettica.            | 947     | dell'argente       |               |                      | 227         |
| Difesa contra nemici r | nalefi- | del rame.          | 186           | buona.               | 227         |
| ci,&c.                 | 147     | del ferro.         | 188           | infelice :           | 228         |
| pericoli.              | 148     | Erernità.          | 188.189.195   | gioueuole ad a       | more. 228   |
| Digestione.            | 148     | Etica.             | 191           | pacifica è clen      | ente. 228   |
| Digiuno.               | 149     | Euento buono.      | ibid.         | aurea.               | 228         |
| Dignità.               | 149     |                    |               | Forzad'amore sì i    | nell'acqua. |
| 18                     |         |                    |               |                      | co ne       |
|                        |         |                    |               |                      |             |

Tauola delle Imagini.

|                         | W 150    | 1 anois delle i     | magin       | •                    |              |
|-------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| come in terra.          | 228      | Grandezza, c robuf  | tezza. ibi. | TAttanza.            | 269          |
| Forza,                  | . 229    | Gratia.             | ibid.       | Idolatria,           | ibid.        |
| minore da magg          | ior su-  | diuina.             | "m 1 202    | Ignoranza.           |              |
| perata.                 | 229      |                     | 199 202     | in vn ricco seza     | lettere. 271 |
| fottoposta alla giu     | ıft. 229 | Gratie.             | 203         | di tutte le cose.    | ibid.        |
| 111 1                   | 229      | Gratitudine.        | ibid.       | Imaginatione.        | .ciij ibid.  |
| Fragilità.              | 229      | Grauità.            | 203         | Imitatione.          | 272          |
| humana.                 | 230      | nell'huomo.         | 204         | Immortalità.         | ariar wibid. |
|                         | 30.231   | dell'Orat.vedi      |             | Imitatione.          | acid ibid.   |
| Fuga.                   | 231      | e grauità dell'     | Orat. 204   | Immutatione.         |              |
| popolare.               | 231      | Graffezza.          | 204         | Impasibilita.        | ibid.        |
| Fugacità mondana.       | 231      | Guardia.            | ibid.       | Imperfettione.       | 274          |
| Furie.                  | 232      | Guerra.             | 255         | Impietà.             | . 274        |
|                         | 33.234   | Guida sicura de ver |             | e Violéza logge      | tta &c.ibid. |
| 8z rabbia.              | 233      | 255.                |             | Impeto.              | 275          |
| fuperbo,&indomi         | 10.233   |                     | 255         | Inclinatione.        |              |
| poetico.                | 234      | Hidrografia.        | ibid.       | Inconsideratione     |              |
| implacabile.            | 234      | Hippocresia.        | 256         | Inconstanza.         | ibid.        |
| Furto.                  | 235      | Homicidio.          | 257         | Indulgenza.          | 277          |
| Agliardezza.            | 237      | Honestà.            | ibid.       | Inditio d'amore,     |              |
| Gelofia.                | ibid.    | Honore.             | 258         | cio d'Amore.         | ibi.         |
| Generosità.             | 238      | da medaglie.        | ibid.       | Indocilità.          | ibi.         |
| Genio buono             | 240      | Horografia.         | ibid.       | Industria.           | 278          |
| cattino.                | ibid.    | Hore di giorno.     | 259         | Infamia.             | 279          |
| fecondo gli Anticl      |          | Hora prima.         | 260         | Infermità.           | 280          |
| Geometria.              | 242      | Seconda.            | 261         | Infelicità.          | ibid.        |
| Geografia.              | ibi.     | Terza.              | ibid.       | Infortunio.          | ibi.         |
| Giorno naturale.        | ibid.    | Quarta,             | 262         | Ingegno.             | ibid.        |
| artificiale.            | 243      | Quinta.             | ibid.       | Inganno.             | 281          |
| <b>01</b> 1             | 43.244   | Sesta.              | ibi.        | Ingiuria.            | ibi.         |
| Gioia amorofa, vedi con |          | Settima.            | 263         | Ingiustitia.         | 282          |
| amorofo.                | incino   | Ottaua.             | 267         | Ingordigia.          | 283          |
| Giubilo, vedi Allegrezz |          | Nona.               | 203         | ò Auidità.           | ibid.        |
| Giuditio.               |          | Decima.             | -000        | Ingratitudine.       | - 284        |
| ò Inditio d'amore.      | 244      | Vndecima.           | M-0975-2    | Inimicitia.          | 285          |
| giusto.                 | 1 /3     | Duodecima.          | 262         | mortale.             | ibid.        |
| Giudice.                | 245      | Hore della Notte.   | 363         |                      | 286          |
| Giuoco dall'antico.     | 245      |                     |             | Iniquità.            | ibi.         |
| Giurisdittione.         | 245      | Hora prima.         | 264         | Inquietudine.        | ibid.        |
|                         | 297      | Seconda.            | ibid        |                      | ibid.        |
| Giustitia secondo Aulo  |          | Terza.              | ibid.       | Innocenza.           |              |
|                         | 245      |                     | 265         | e purità-            | ibid.        |
| Giustitia.              | 246      | Quinta.             | ibid.       | Innobidienza.        | ibid         |
| secondo Pausania.       |          | Sesta.              | 100         | Infidia.             | 287          |
| Diuina.                 | 246      | Settima             | (           | Înstabilită, ò incon |              |
| retta che non si        | pieghi   | Ortaua.             |             | more,                | ibid.        |
| per amicitia ò per odi  | 0.241    | Nona.               | -145        | İnstabilità.         | ibi.         |
| rigorofa.               | 247      | Decima.             | 255         | Instanza.            | 288          |
| da medaglie vane.       | 45       | Vndecima.           | 266         | Instinto naturale.   | ibid.        |
| Gloria de' Prencipi.    | 248      | Duodecima.          | ibid        | Intellecto.          | ibia         |
| Gloria.                 | 247      | Hospitalità.        | ibid.       | Intelligenza.        | 287          |
| & ho nore.              | 201      | Humika.             | 267         | Intrepidità, e costa |              |
| Goia.                   | 201      | Humanità.           | 268         | Inuentione.          | . 289        |
| Gouerno della Repub.    | 201      | Historia.           | ibid.       | Inuestigatione.      | ibid.        |
| Grammatica,             | 201      |                     |             | Inuerno.             | ibide        |
|                         |          |                     |             |                      | In-          |

|                                 |                          | Tauola dell'Im               | agini  |                     |              |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| 300                             | . 71.03                  | Tattora del- min             | ibid.  | Mag come at the     |              |
| Innernata.                      | ibid.<br><b>39</b> 8.299 | Lettere.<br>Liberalità.      | 373    | Meli come dipin     | ti da Eu-    |
|                                 |                          |                              | 374    | Marzo, Aprile, Mag  | no.          |
| Inuocatione. Interesse proprio. | 300<br>ibid.             | Libero Arbitrio.<br>Libertà. | 275    | gno, Luglio,        | Sio, Gill    |
|                                 |                          |                              | ibid.  | Agosto, Settembre,  | Ottobro      |
| Ira. A COMMING                  | ibid.                    | Licenza.                     | 376    | 401                 | Ottobie'     |
|                                 | 301                      | Lite.                        | ibid.  | Nouembre: Decem     | bre. Gen-    |
| Istitutione.                    | 302                      | Lode.                        |        | naro, Febraro.      | 402          |
| Italia co le fue prouin         |                          | Logica. 2                    | 78.270 | Mese in generale.   | 402          |
| ti dell'Ifole, da meda          | glie. 202                | Longanimità                  | 380    | Metafifica.         | 403          |
| Italia da medaglie.             |                          | Longanimità.                 |        | Mezo.               | ìbid.        |
| di Adriano Impe                 | rad. 306                 | Luffuria.                    | . 38 r | Minaccie.           | 405          |
| & Roma,                         | 307                      | A Achina del mód             |        | Miseria vedi calami | tà.          |
| Roma.                           | ibid.                    | IVI Maestà Regia.            | ibid.  | Miseria Mondana.    | 405          |
| vittoriosa.                     | 308                      | Magnanimita.                 | ibid.  | Mitericordia.       | 406          |
| eterna.                         | 309                      | Magnificenza.                |        | Mifura. 400         | 6.409.410    |
| Roma eterna di Giuli            | ano Im-                  | Maledicenza.                 | ibid.  | Modestia.           | Ala          |
| peratore.                       | 3.10                     | Maleuolenza.                 | 384    | Monarchia. Monda    | na. 415      |
| di Theodofio Imp                | eratore.                 | Malignità.                   | ibid.  | Mondo.              | 416.417      |
| 317                             |                          | Malinconia.                  |        | Europa.             | 416          |
| Santa.                          | 318                      | Maluagità.                   | 389    | Asia.               | 420          |
| Liguria.                        | 320                      | Mansuetudine.                | 386    | Affrica.            | ibid.        |
| Toscana.                        | 322                      | Marauiglia.                  | 387    | America.            | 421          |
| Vmbria,                         | 324                      | Martirio.                    | ipid.  | Morte.              | 422.423      |
| Latio.                          | 326                      |                              | ibid.  | Mormoratione, ved   | i Detrat-    |
| Campagna Felice.                |                          | Mathematica.                 | 388    | Maga: tione.        |              |
| Calabria.                       | 329                      | Meditatione.                 | 389    | Mostri.             | 423          |
| Puglia.                         |                          | Spirituale.                  | ibid.  | Scilla.             | 424          |
| Abbruzzo.                       | 331<br>332               | Della Morte.<br>Medicina.    | 390    | Cariddi.            | ibid.        |
| Marca.                          | 332                      |                              |        | Chimera.<br>Griffo. | ibid         |
| Romagna.                        | 333                      | Mediocrità.<br>Memoria.      | 392    | Sfinge.             | ibid.        |
| Lombardia.  Marca triuifana.    | 334                      | grata de beneficij.          | ibid.  | Arpie.              |              |
| Friuli.                         | 337                      | Merito.                      |        | Hidra.              | 425<br>ibid. |
| Corfica.                        | 338                      | Come dipinto nel la Sala     | 394    | Cerbero.            | ibid.        |
|                                 | 340                      | Cancellaria di Roma          | 2.205  | Musice.             | 425.426      |
| Sicilia.                        | 360                      | Mesi                         | 53)    | Muse.               | 427          |
| Idea.                           | 462                      | Marzo.                       | 385    | Cio.                | ibid.        |
| Ichonografia.                   | 363                      | Aprile.                      | ibid.  | Euterpe.            | ibid.        |
| Inspiratione.                   | 463                      | Maggio.                      | 396    | Talia.              | ibid.        |
| T Asciuia.                      | 366                      | Giugno.                      | ibid.  | Melpomene.          | ibid.        |
| La situdine à Lan               | guidez                   | Luglio.                      | 397    | Polinnia.           | 428          |
| za.                             | ibid.                    | Agosto.                      | ibid.  | Erato.              | ibid.        |
| Lealtà.                         | 367                      | Settembre.                   | ibid.  | Terpficore.         | ibid.        |
| Lega.                           | 367                      | Ottobre.                     | ibid.  | Vrania.             | ibid.        |
| Legge.                          | 369                      | Nouembre.                    | 398    | Calliope.           | 429          |
| della gratia.                   | 370                      | Decembre.                    | ibid.  | Tutte le medesime d | uplicato.    |
| del Timore.                     | ibid.                    | Gennaro.                     | ibid.  | 429.430.            |              |
| Ciuile.                         | ibid.                    |                              | ibid.  | Mecanica.           | 430          |
| Canonica.                       | ibid.                    | Mesi secondol' Agrico        | ltura. | Atura.              | 43 T         |
| Naturale.                       | ibid.                    |                              | 399-   | Nauigatione.        | - 432        |
| Noua.                           | 371                      | Febraro, Marzo, Aprile,      | Mag-   | Necessità.          | ibid.        |
| Vecchia.                        | ibid.                    | gio, Giugno.                 | 399    | Negligenza.         | ibid.        |
| Leggierezza.                    | 372                      | Luglio. Agosto Settebre,     |        | Ninfe in commune.   | · ibid.      |
| Letitia vedi Allegrezza         | Le                       | bre. Nouébre Decébre         | e.400  | Hinnidi, e Napee.   | 433          |
|                                 |                          |                              |        |                     | Dri-         |

Tauola delle imagini.

|                                                                                                                                                                                                                                     | audia delieth                                                                             | iaguii.    |                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Driadi, & Hamadriadi, ibid.                                                                                                                                                                                                         | Pentimento. de pescati. Perdono. Perfettione. Perfidia.                                   | 480        | Punitione.                                                                                                                                              | 512          |
| Ninfedi Diana. ibid.                                                                                                                                                                                                                | de peccati.                                                                               | ibid.      | Purgatione dell'aria.                                                                                                                                   | ibid.        |
| Naiadi de Fiumi. 434<br>Mare. ibid.                                                                                                                                                                                                 | Perdono.                                                                                  | 481        | de peccati.                                                                                                                                             | ibid.        |
| Mare. ibid.                                                                                                                                                                                                                         | Perfettione.                                                                              | 482        | Purità vedi Innocenza.                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Perfidia.                                                                                 | ibid.      | Purirà e sincerità d'anin                                                                                                                               | 10. Tiz      |
| Galatea. 435                                                                                                                                                                                                                        | Perpetuità vedi Etern                                                                     | ità.       | Q Verella à Dio.<br>Querella.                                                                                                                           | 515          |
| 7.7°- C. 1-112° 71 21.1                                                                                                                                                                                                             | Dantagasiana                                                                              | 1 11       | Ouerella.                                                                                                                                               | ibid.        |
| Serenità del Giorno Ninfa.                                                                                                                                                                                                          | Perfeueranza. Perfuafione. Perturbatione. Perturbatione. Pefte. Piacere. Piacere honesto. | 482        | Quiete.                                                                                                                                                 | ibid.        |
| dell' aria. 435                                                                                                                                                                                                                     | Perfusione.                                                                               | ibid.      | P Abbia vedi Furore                                                                                                                                     |              |
| Serenità della Notte, 436                                                                                                                                                                                                           | Pertinacia.                                                                               | 484        | Ratiocinatione à                                                                                                                                        | Dif          |
| Pioggia Ninfa dell'aria. ibid.                                                                                                                                                                                                      | Perturbatione.                                                                            | ibid.      | corle                                                                                                                                                   | 276          |
| Rugiada Ninfa dell'aria. ibid.                                                                                                                                                                                                      | Pelle                                                                                     | ibid       | Ragione                                                                                                                                                 | 510          |
| Cometa Ninfa dell' aria. ibid.                                                                                                                                                                                                      | Piacere                                                                                   | 485        | Ragione. Ragione di Stato.                                                                                                                              | 718          |
| Mobiltà                                                                                                                                                                                                                             | Piacere honefo                                                                            | 487        | Rammarico vedi Affan                                                                                                                                    | 710          |
| Nocumenta 437                                                                                                                                                                                                                       | Piacere vano.                                                                             | ibid       | del ben altrui                                                                                                                                          | iio.         |
| d'agni colo                                                                                                                                                                                                                         | Piaceuolezza vedi aff                                                                     |            | del ben altrui. Rapina. Realtà. Refugio. Regalità.                                                                                                      | 519          |
| a ogni cola.                                                                                                                                                                                                                        | Pietà.                                                                                    |            | D antah                                                                                                                                                 | 520          |
| Police. IDIG.                                                                                                                                                                                                                       | Distal de Calineli un                                                                     | 587        | D-Gaita.                                                                                                                                                | 520          |
| Bedlenza. 442.443                                                                                                                                                                                                                   | Pietà de figliuoli ve                                                                     | rio II Pa- | Rerugio.                                                                                                                                                | IDIO.        |
| verie Dio, ibid.                                                                                                                                                                                                                    | dre.                                                                                      | 488        | Regalita.                                                                                                                                               | 1010.        |
| Obligo. 1bid.                                                                                                                                                                                                                       | Pigritia.                                                                                 | 489        | Rebellione.                                                                                                                                             | ibid.        |
| Oblinione, ibid.                                                                                                                                                                                                                    | Pittura.                                                                                  | 490.491    | Religione.                                                                                                                                              | 21.522       |
| Nobiltà. 437 Nocumento. 438 d'ogni cofa. ibid. Notte. ibid. O Bedienza. 442.443 verso Dio, ibid. Obligo. ibid. Obliuione. ibid. d'amore. 447 verso i figliuoli. 449 Occasione. ibid. Odio Capitale 450. Offerta, o Oblatione. ibid. | Planimetria.                                                                              | 491        | Regalità. Rebellione. Religione. Vera Christiana. dei SS. Mauritio, e I ro. Finta. Remuneratione. Repulsa de pensieri catt Restitutione. Refurrettione. | 523          |
| verlo i figliuoli. 449                                                                                                                                                                                                              | Poelia.                                                                                   | 492.493    | dei SS. Mauritio, e I                                                                                                                                   | _azza-       |
| Occasione. ibid.                                                                                                                                                                                                                    | Poema Lirico.                                                                             | ibid.      | ro.                                                                                                                                                     | 523          |
| Odio Capitale 450.                                                                                                                                                                                                                  | Poema Heroico.                                                                            | ibid.      | Finta.                                                                                                                                                  | 526          |
| Offerta, ò Oblatione. ibid.                                                                                                                                                                                                         | Poema Paltorale.                                                                          | ibid.      | Remuneratione.                                                                                                                                          | 526          |
| Offesa. 451<br>Opera vana. 452                                                                                                                                                                                                      | Poema Satirico.                                                                           | 494        | Repulsa de pensieri catt                                                                                                                                | iui.ibi.     |
| Opera vana. 452                                                                                                                                                                                                                     | Politica.                                                                                 | ibid.      | Reflitutione. Refurrettione. Rettorica. Ricchezza. Riconciliatione. Riforme. Rigore.                                                                    | ibid.        |
| Operatione manifesta. ibid.                                                                                                                                                                                                         | Pouertà.                                                                                  | ibid.      | Refurrettione.                                                                                                                                          | 127          |
| perfetta. 452                                                                                                                                                                                                                       | . It vilo che napole                                                                      | r och m.   | Rettorica.                                                                                                                                              | ibid.        |
| Opinione. 453                                                                                                                                                                                                                       | gegno del Doni.                                                                           | ibid.      | Ricchezza.                                                                                                                                              | 528          |
| Opulenza. 454                                                                                                                                                                                                                       | del Doni.                                                                                 | 495        | Riconciliatione.                                                                                                                                        | ibid.        |
| Oratione, ibid.                                                                                                                                                                                                                     | di (pirito vedi alla                                                                      | prima a    | Riforme.                                                                                                                                                | 529          |
| Ordine dritto, e giusto, 460                                                                                                                                                                                                        | Beatitudine.                                                                              | •          | Rigore.                                                                                                                                                 | - 53I        |
| Origine d' Amore. 420                                                                                                                                                                                                               | Beatitudine. Pratica.                                                                     | 495        | Riparo da i tradimenti.                                                                                                                                 | 53I          |
| Offequio. 465                                                                                                                                                                                                                       | Precedenza, e Premi                                                                       | nenza de   | Riprensione.                                                                                                                                            | : ibid       |
| Ostinatione, ibid.                                                                                                                                                                                                                  | Titoli.                                                                                   | 497        | gioueuole.<br>Rifo.                                                                                                                                     | ibid.        |
| Otio. 466,467                                                                                                                                                                                                                       | Predestinatione.                                                                          | 4.98       | Rifo.                                                                                                                                                   | 532          |
| D Otestà vedi Auttorità.                                                                                                                                                                                                            | Preghiere.                                                                                | ibid.      | Romagna.                                                                                                                                                | ibid.        |
| Pace. 467.468.471                                                                                                                                                                                                                   | à Dio.                                                                                    | ibid.      | Riualità.                                                                                                                                               | 540          |
| Ordine dritto, e giusto, 460 Origine d'Amore. 420 Cssequio. 465 Ostio. 466.467 Potestà, vedi Auttorità, Pace. 467.468.471 Pacifico vedi la settima Beatitudine. Parsimonia. 472 Partialità. 473                                     | Prelatura.                                                                                | 499        | gioueuole.<br>Rifo.<br>Romagna.<br>Riualità.<br>Rumore.                                                                                                 | 541          |
| titudine.                                                                                                                                                                                                                           | Premio.                                                                                   | ibid.      | C Alubrità, è purità                                                                                                                                    | dell'a-      |
| Partimonia. 472 Partialità. 473 Passion d'amore. 474 Pacienza. 474                                                                                                                                                                  | Preuidenza.                                                                               | 500        | S ria.                                                                                                                                                  | 54I          |
| Partialità.                                                                                                                                                                                                                         | Prima impressione.                                                                        | ibid.      | Salute.542.Saluezza.                                                                                                                                    | 542          |
| Passion d'amore.                                                                                                                                                                                                                    | Principio                                                                                 | 501        | Sanità.                                                                                                                                                 | ibid.        |
| Pacienza. 474.475                                                                                                                                                                                                                   | Prodigalità.                                                                              | 503        | Santità.                                                                                                                                                | 544          |
| Paura. ibid.                                                                                                                                                                                                                        | Profetia.                                                                                 | 504        | Sapienza.                                                                                                                                               | 545          |
| Fazzic. 475.ibid.                                                                                                                                                                                                                   | Promissione.                                                                              | ibid.      | humana.                                                                                                                                                 | ibid.        |
| **                                                                                                                                                                                                                                  | Prontezza.                                                                                | ibid.      | vera.                                                                                                                                                   | 546          |
| D .                                                                                                                                                                                                                                 | Prosperità della vita.                                                                    |            | diuina.                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Prospettina.                                                                              |            | Sacrilegio.                                                                                                                                             | 547          |
| Pellegrinaggio. 478<br>Pena. ibid.                                                                                                                                                                                                  | Prouidenza.                                                                               | 506        |                                                                                                                                                         | 550          |
| -                                                                                                                                                                                                                                   | Prudenza.                                                                                 | 507        |                                                                                                                                                         | 551<br>ibid. |
| Patienza. ibid.<br>Penitenza, ibid.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | 508        | Sceleratezza, ò vitio.                                                                                                                                  |              |
| T) C                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | .510.511   | Scienza.                                                                                                                                                | 552          |
| Pennero. 479                                                                                                                                                                                                                        | Pueritia.                                                                                 | ibid.      | Sciocchezza.                                                                                                                                            | 555          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |            | 3                                                                                                                                                       | icol-        |

Tauola delle Imagini.

|                            | 1         | adola delle imag         | Zini.   |                         |         |
|----------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Scoltura.                  | ibid.     | Splendere del nome.      | 394     | Della vita huntana.     | ibid    |
| Scorne.                    | ibid.     | Stabilità.               | 596     | Vendetta.               | ibid    |
| Sciaguratagine.            | ibid.     | Stabilimento.            | ibid.   | Venustà.                | 645     |
| Scropolo.                  | ¥ 556     | Staggioni.               | ibid.   | Vulgo ò ignobilità,     | 655     |
| Sdegno.                    | 1 557     | Stampa.                  | 597     | Venti Eolo.             | ibid.   |
| Secolo.                    | 557 ibid. | Stagioni Primauera.      | ibid.   | Euro.                   | 656     |
| Secretezza.                | 558       | Estate.                  | 599     | Fauonio, ò Zeffiro.     | ibid.   |
| ò taciturnità.             | 559       | Autunno.                 | 600     | Borca, à Aquilone.      | 656     |
| Seditione Civile.          | 560       | Inuerno:                 | ibid.   | Austro.                 | 657     |
| Sentimenti.                | 561       | Sterometria              |         | Aura                    | ibid.   |
| Viso.                      |           |                          | 599     | Oriente.                | ibid.   |
| Vdito.                     | j62       | Stagioni.                | 600     | Mezzo di.               |         |
| Odorate a called           |           | Sterilità.               | 601     |                         | 659     |
| Gusto.                     | ibid.     | Stoltitia.               | 604     | Settentrionale.         | 660     |
|                            | ibid.     | Stratagema militare.     | ibid.   | Occidente.              | 661     |
| Tatte.                     | 563       | Studio,                  | 609     | Vergogna honesta.       | 662     |
| Sentimenti del Corpo.      | 562       | Stupidità, ò Stolidità.  | 610     |                         | 665.666 |
| Senso.                     | . 565     | Sublimità della Gloria.  | 611     | Vgualità.               | ibid.   |
| Sensi.                     | 566       | Superbia.                | 613     | Vigilanza.              | 667     |
| Seruitù.                   | ibid.     | Superstitione.           | 614     | Viltà.                  | ibid.   |
| per forza.                 | 567       | Supplicatione.           | 618     | Violenza.               | 668     |
| Sete di Giustitia, vedi la | a quar-   | Ardità.                  | 618     | Verginità.              | ibid.   |
| ta Beatitudine.            | • •       | I Temperanza.            | ibid.   | Virilità.               | 669     |
| Seuerità.                  | 567       | Temperamento.            | 620     | Virtù.                  | 671     |
| Sfacciatagine.             | 569       | Tempesta Ninfa dell'aria |         | nella medaglia di Lu    |         |
| Sforzo con inganno.        |           | di Grandine.             | ,,,,,   | ro.                     | 672     |
| Sicurezza, e Tranquilit    | à ibid    | Tempø.                   | 620     | d'Aleffandro.           | ibid.   |
| Sicurtà, ò sicurezza.      | ibid.     | Tenacità.                | ibid.   | di Domitiano,           | ibid.   |
| Sicurtà.                   | ibid.     | Tentatione.              | ibid.   | Heroica.                | ibid.   |
| Silentio.                  |           |                          |         | da diuerse medaglie     |         |
|                            | ibid.     | d'amore.                 | 621     |                         |         |
| Simmetria.                 | 570       | Terrore.                 | ibid.   |                         | 674     |
| Semplicità.                | 571       | Terremoto.               | 622     | Virtù insuperabile.     | ibid.   |
| Signoria, vedi Imperio     |           | Theoria.                 | ibid.   | Vita attiua.            | ibid.   |
| Simonia.                   | . 575     | Theologia.               | 625     | breue.                  | 675     |
| Simulatione.               | 578       | Timidità, è Timore.      | ibid.   | contemplatiua.          | 677     |
| Sincerità.                 | 579       | Timore.                  | 626     | Vita, e l'animo.        | 678     |
| Sicurtà.                   | ibid.     | Tirranide.               | ibid.   | humana.                 | ibid.   |
| Soccorlo.                  | ibid.     | Tøleranza.               | ibid.   | inquieta.               | 679     |
| Solitudine.                | 580       | Tormento d'amore.        | ibid.   | longa.                  | 680     |
| Sollicitudine.             | ibid.     | Tradimento.              | ibid.   | Vitio, vedi sceleratezz | a.      |
| Solftitio estiuo.          | . 581     | Tragedia.                | 627     | Vittoria.               | 680     |
| hiemale.                   | 583       | Tranquilità.             | 628     | Vittoria de gl'Antichi. | 681     |
| Sonno.                     | 584       | Tregua.                  | 629     | da medaglie.            | ibid.   |
| Sorti.                     | ibid.     | Tribulatione.            | 632     | Nauale.                 | ibid.   |
| Sospiri.                   | . 585     | Triftitia, ò Rammarico   |         | da medaglie.            | ibid.   |
| Sospitione.                | 588       | Rammarico.               | , , , , | Vnione ciuile.          | 682     |
| Softanza.                  | .588      | Tutela.                  | .633    | Volontà.                | 683     |
| Sottilità.                 | ibid.     | Da medaglie.             | 634     | Voluttà.                | 684     |
| Spauento.                  | 1510.     | T.7 Alore.               |         | Voracità.               | ibid.   |
| Speranza.                  |           |                          | 635     |                         |         |
| delle fatiché.             | ibid.     | V Vanagleria.            | ibid.   | Víanza vedi Confuetu    |         |
| divine                     | 590       | Vanità.                  | 643     | Viura.                  | ibid.   |
| diuina, e certa.           | ibid.     | Vbriachezza.             | ibid.   | Vtilità. si merti inti  |         |
| fallace                    | 591       | Vecchiezza.              | ibid.   | Ele.                    | 685     |
| Spia.                      | ibid.     | Velocità.                | 644     |                         | 175-611 |
|                            | I         | L F I                    | N       | E.                      | -       |
| The second second          |           |                          |         |                         |         |

## TAVOLA DELLE COSE

#### PIV NOTABILI.

| Di chi figlia                                   |
|-------------------------------------------------|
| Auchitiana cha cala G                           |
| Ambitione, the cola ha                          |
| Ambitiofo, di che si pasca.                     |
| Sempre desidera esser reputato maggio           |
| de gli altri. ibi                               |
| Quanto, e perche patisca. Diag ibi              |
| E temerario. ibi                                |
| Alessandro Magno perche depinto da Apell        |
| col folgore in mano of off the ibid             |
| Amicitia che cosa sia.                          |
| Amor vero stà nella semplicità, e candidezz     |
| d'animo · ibio                                  |
| Amico vero benche lontano mai manca d'a         |
| mare. 2                                         |
| Non prezza (comodo . 2000 1000 2                |
| Amicitia che generi.                            |
| Quanti gradi habbia de'beneficij. 2             |
| Ammaestramento, che cosa sia. 2                 |
| Amore di virtiì supera gli altri amori. 2       |
| Di se stesso è cieco, e perche.                 |
| Amanti di se stessi secondo la raggione ch      |
| fiano.                                          |
| Arroganza concita odio.                         |
| Amor di se stesso gabba l'huomo.                |
| Animale più si diletta della propria forma, ch  |
| di quella de gli altri.                         |
|                                                 |
| Amor di se stesso nell'huomo. ibid              |
| E più radicato nelle Donne . ibid               |
| Amore da chi venga domato. 29.30                |
| Siestingue dalla negligenza.                    |
| Della Patria mai cessa.                         |
| Non stima'l pericolo.                           |
| Apprensiua, che cosa sia.                       |
| Architettura, che cosa sia.                     |
| Architetto: sue conditioni.                     |
| Ardire di Lisimaco, quanto fosse. ibid          |
| Vltimo è necessario qual sia. ibid              |
| Aritmetica è fondamento di tutte le discipli-   |
| ne matematiche.                                 |
| Artistoctatia, che cosa sia.                    |
| Arroganza da che proceda .                      |
| Arre, che cosa sia . ibid.                      |
| Arte nome, in quati modi, si possi prédere. ibi |
| Arte come formata.                              |
| Arte, quali fiano i fuoi fondamenti . ibid.     |
| Arti, perche siano molte, e diuerse. ibid.      |
| Arte, che habbia per fine. ibid                 |
| Si chiama (econda Natura . ibid                 |
| Supe-                                           |
|                                                 |

| Supera quelle cose che alla natura pare                         | Perche sij dedicato all'Immortalità. 237                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Supera quelle cose che alla natura pare che repugnino.          | Augulto Imperatore: fue attioni. 2.8                                     |
| Astinenza rende la mente più atta alla cotem-                   | Academia d'Athene perche alla loggia su a                                |
| platione, &c. 47                                                | renesse platani.                                                         |
| Astrologia nome, che significhi. 48                             | Aurora perche si dica che guidi il giorno. 243                           |
| Astronomia, che cosa sia 49                                     | Antichi prediceuano le cose aunenire, e come.                            |
| E differente dall'Astrologia. 49                                | 245                                                                      |
| Astutia, che cosa sia. 49                                       | Da che comprédeuano esser riamati, 245                                   |
| Attione virtuofa: mai muore - 50                                | Che faceuano auanti la Battaglia. 255                                    |
| Terza parte, è senza interesse. 675                             | Alberi che riuolgono le foglie al sostitio. 263                          |
| Appetito di teloro, che cagioni.                                | Anemone herba: di che simbolo. 280                                       |
| Auaro appena si sida di se stesso.                              | Agnello: di che simbolo . 286                                            |
| Auari sono schiaui, di che. 51.53                               | Antichi che faceuano per mostrarsi innocen-                              |
| Auaro, è sempre anco, crudele.                                  | tt.                                                                      |
| Esimi'e all'hidropico perche.                                   | Aspido di che simbolo. 286. 307                                          |
| Auaritia, che co a fia. 52                                      | Amanti fimili al Polipo pesce, perche. 287                               |
| In the confifta.                                                | Anima del Mondo: come venghi nomata. 291                                 |
| Madre di tutte le sceleratezze.                                 | Adone non piange se stesso doppo la morte                                |
| Auaro: nell'abondanza stessa è pouero. 53                       | Ma altri lo piansero. 293<br>Aquila perche s'attribusca à Vespasiano 306 |
| Arpia, di che simbolo.                                          |                                                                          |
| Aurora perche fi dice che vedi ful Caval Pa                     | Moro celso perche si attribuì à Pirro Rè.                                |
| Aurora, perche fi dica che vadi ful Caual Pergafeo.             | Attioni di Prencipe Christiano. 318                                      |
| Agnello, che fignifichi.                                        | Arco celeste perche spesso si formi oue è il la-                         |
| Arbori amici della vite quali fiano. 63                         | 11'11'                                                                   |
| Alcione fauola 64                                               | Arbori, & animali producono neli'vimbria.                                |
| Di che simbolo.                                                 | due volte l'anno.                                                        |
| Acquila di che simbolo: 66.78.312.313.680                       | Abruzzo Prouincia perche cosi detta. 331                                 |
| Antichi gittauano sassi à piedi di Mercurio.                    | Di che è abondante.                                                      |
| Antichi gittauano fassi à piedi di Mercurio, perche             | Attioni generose de Popoli di Abruzzo. 330                               |
| Amanti: gustiloro similial canto de cigni,                      | De popoli della Marca Trinigiana. 337                                    |
| perche. "Tourngov immis orbino d' 2076                          | Nobili, e sciétifiche di alcuni di Friuli. 340                           |
| Aurora amica de poeti e de studiosi perche 82                   | Antichi hebberocofuse le lettere. 342. 343. 344                          |
| Amicitia si chiama necessità, perche. 92                        | Appio Cieco non su innentore dell'R. 348                                 |
| Auoltore, di che simbolo, 94                                    | Antichi duplicauano le lettere. 349                                      |
| Sua natura. Ol conti pilo 95                                    | Accenti doue, e come vsati da gli Antichi. 374                           |
| Amante perche amando, senti insieme e do-                       | Arione fimbolo della Legga. 369                                          |
| lore, e piacere.                                                | Amore il tutto alleggerisce.                                             |
| Animali fugono il Basilisco, perche.                            | Aquila fua proprietà. Anello: fua origine.                               |
| Armellino, di che simbolo. 116.510                              | Anello: fua origine.                                                     |
| Asino, diche simbolo. 114.655                                   | Aliegrezza propria de giouani 388                                        |
| Amicante pietra: fue virtu.                                     | Aquila libera vn'huomo dalla morte per be-                               |
| Amandorlo, e moro celfo vniti, fimbolo della                    | neficio riceutto historia bellissima. 393                                |
| diligenza. 156                                                  | Muore con vna Donzella da cui riceuè ali-                                |
| Acqua fignora di tutti gli elometi, perche. 170                 | mento 394                                                                |
| Animale quanto è più grande di corpo: tanto                     | Aprile: da che così detto.                                               |
| è meno fecondo.                                                 | Agosto cosi detto in honore d'Augusto: detto                             |
| Appresso Latini. A. che significhi.                             | prima sestile, perche.  Aquila seuò il capello à Tarquinio Prisco & à    |
| Alessandro Magno sù continentissimo me-<br>diante la Filosofia. | Diadameno figlio di Magrino Prilco & a                                   |
|                                                                 | Diadumeno figlio di Macrino Imperatore.                                  |
| Arno fiume, onde habbia origine. 218                            | Augusto faceua portar la Decempeda à soldati                             |
| Acheloo fiume onde habbia origine. 220                          | che hauestero comesso qualche errore. 411                                |
| Ali, che fignifichino. 133.307                                  | Adriano Imperadore perche facesse morire A.                              |
| Amaranto fiore: che fignifichi. 237. 272                        | nollo detto Architetto                                                   |
| / 1                                                             | b Afia                                                                   |
|                                                                 | - 41114                                                                  |

| -    |     |       |        |      |       |
|------|-----|-------|--------|------|-------|
| TAIL | 010 | della | cose   | No   | Abels |
| 1 44 | Uld | CITC  | COIC . | LACI | aum.  |

| Afia, da che cofi detta. 420                    | Acqua si prende per i peccati.                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Huemini, e Donne vanno molto adorni di          | Affanni patiti, e tacciuti finalmente si vinco-  |
| gioie. 420                                      | no . 198 2019 67 10 570                          |
| Affrica da che così nomata. 420                 | Asturia de diuersi pesci marini.                 |
| A (C. )                                         |                                                  |
|                                                 | Ali fimbolo della velocità . 580. 586            |
| Hanno due volte l'anno la state. ibid.          | Anemone: herba simbolo della malattia. 581       |
| Americani vanno ignudi. 422                     | Allegrezza: con essa si scaccia la melanconia    |
| Mangiano carne humana come i vinti in           | causata da negorij e studij. 586                 |
| guerra, e (chiaui. ibid.                        | Amanti: loro conditione . 58                     |
| Arpia: sua fauola. 425                          | Aurora de gli Atheniefi nomata speranza          |
|                                                 |                                                  |
| Antichi, da chi imparassero ad acconciar il ti- | perche.                                          |
| mone alle Naui. 431                             | Anchora simbolo della stabilità. 596. della      |
| Amandorlo simbolo della giouentù, e vec-        | Tranquilità. 628                                 |
| chiezza. 446                                    | Autunno: virilità dell'Anno. 600                 |
| Amanti volano con i pensieri per l'inconsta-    | Amor paterno cieco. 602. suoi effetti verso      |
| za del loro animo. 448                          | figliuoli . 60:                                  |
| Anima manara i non Gori                         | 0                                                |
| Anima: genera i pensieri. 460                   | Animali diuersi, che dalla loro naturalezza s    |
| Si prende per il cuore: cuore per l'ani-        | preuede quello che succeder deue. 613            |
| ma. ibid.                                       | Amori esterni si deuono scacciare, perche. 621   |
| Augusto riportò vittoria di Cleopatra. 463      | Auaritia: suo rimedio. 640                       |
| Athene nome di Città, da che hebbe origi-       | Accidia: suo rimedio. ibid                       |
|                                                 | Amoralla Claria à coli norente (volendo          |
| ne. 468                                         | Amor alla Gloria è cosi potente, (volendo        |
| Atheniesi premiati si manteneuano la face ac-   | noi, che sa che non aspettiamo gloria: ma        |
| cela fin al fine del Corso. 470                 | la procacciamo. 640                              |
| Antiocheni auanti Demetrio in vesti bian-       | Essempij à tal proposito. ibid                   |
| che perche.                                     | Acaris nell'Ecclesiastico si prende per l'huo-   |
| Alciene simbolo di tranquilità. 471. nido suo   | mo (enza gratia. 648                             |
|                                                 |                                                  |
|                                                 | Alcibiade restaua incantato dal parlar di So-    |
| Anima nella quiete si fà sapiente. 471          | crate. 648                                       |
| Amaranto simbolo della Perseueranza. 483        | Alessandro Seuero Imperadore mangiaua la         |
| Alloro simbolo della perseueranza. 483          | lepre perche le gustaua, no per dinenir gra-     |
| Aquila combatte col Trochilo. 497               | tioso come alcuni vogliono. 651                  |
| Augurò l'Imperio alla famiglia dell'auo         | Assiolo: simbolo dell'Ignobilità. 655            |
|                                                 | Aura: di quante sorti. ibid.                     |
|                                                 | Aura: di quanțe sorti. ibid.                     |
| Ancora col Delfino simbolo della Prudenza.      | S C C                                            |
| 509                                             | P Ene di quante sorte sia. 46                    |
| Alani Burgundi, e Sueui perche nelle loro       | D Bellezza esteriore che significhi. 50. 238.    |
| bandiere portauano per impresa il Gatto.        | 590                                              |
| 720                                             | Bilancie che fignifichino. 57. 412. 666.         |
| Affetti metre sono piccioli si deuono romper    | Beatitudini pronociate da Christo sono mez-      |
|                                                 | 11 11 17                                         |
| nella pietra Christo, come. 528                 | Zi per peruenire alla Beatitudine.               |
| Anacampferote herba con laquale ritornano       | Beatitudine per confeguirla bisogna spogliatsi   |
| gli amori.                                      | di tutti i commodi terreni. 59                   |
| Amore riconciliato è maggior di prima. ibid.    | Bellezza che cosa sia. 61. 361. di quante sorti. |
| Agathone, perche da occasione à Pausania di     | 647. fenza gratia, nulla vale. 653. Essempij     |
| adirarsi seco. ibid.                            | gratiosi à tal proposito. 653                    |
| Assensio simbolo della riprensione gioueuole.   |                                                  |
|                                                 |                                                  |
| 532                                             | Feminile, fimile allo speechio, perche.          |
| Austro perche chiamato da Greci Notho. 541      | 62                                               |
| Aria vien purgata da venti. 542                 | Oue è, non è da fidarsi. 62                      |
| Antipatro pose l'anello dal dito in bocca a     | Beneuolenza che cosa sia. 67                     |
| Efettione, perche. 557                          | A gente turpe fatto non è beneficio.             |
| Animali perfetti tutti odono, 8c odorano. 563   | 67                                               |
| Aftoni gente dell'India che non han haces       |                                                  |
| Astoni gente dell'India che non han bocca:      | Di quante sorti sia.                             |
| ma viuono di halito e d'odore. 563              | Beneficiato deue esser più liberale che quello   |

| da cui hà ricenuto il beneficio, e perche. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carità, che habbia per oggetto.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficio ridonda in vtile dichi lo fa. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cicogna di che simbolo.                           |
| Lega il beneficiato. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sua proprietà, 391                                |
| Benignità, che cola sia. ibid. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                                                 |
| Perche si debba essercitare. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Causa del non conoscersi chi sia. ibid.           |
| Bontà nell' huomo, che cofa fia. 72 Bugiardo immita il Diauolo, perche. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cosa facile è il riprender altri.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cinclo augello, che fignifichi.                   |
| Bugia ha la coda nera. ibid. Che cofa fia. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chi fij chiamato.                                 |
| and the same of th | corona triofal d'oro anticaméte di che fosse.31   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di quercia che significana appresso gli           |
| Ha'le gambe corte. ibid. Basilico, di che simbolo. 74.186.191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antichi.                                          |
| Va 1. 11C 1 C 1 1C 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Murale a chi si daua. ibid.                       |
| Bacco fimbolo di fpirito divino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Castrense a chi si conueniua. ibid.               |
| Perche figurato col cothurno. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nauale, chi n' era coronato. ibid                 |
| Berretino fignifica disperatione. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Di Gramigna di che fimbolo.                       |
| D C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calcagno che fignifichi.                          |
| TO III . O C. IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chioma bioda fignifica buona dispositione, 35     |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Camaleonte si cangia in tutti i colori.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carnagione rossa che significhi.                  |
| Bianco, che fignifichi.  Biblij piangeuano ogn' anno la morte di Ado-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chiaui che fignifichino.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christo perche nomato Agnello da San Gio          |
| D-11 * * 'P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Battista.                                         |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Croce, che fignifichi.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuor mondo: solo vede Dio.                        |
| The same of the sa | Ceice Moglie del Re di Tracia si chiama Al-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| District Control of the Control of t | Cielo quando fi dica benigno.                     |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canna, di che simbolo. 73.230.256                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipagna vscella solestata à Marania               |
| Metropoli della Tofcana. 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cicogna vecello colecrato à Mercurio.             |
| Burla fatta à lua moglie da vn Senator Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carro triangolare, che fignifichi.                |
| Bacco, suoi epitretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carestia da che nasca. 84. la maggiore è de       |
| Bacco, luoi épitretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempo.                                            |
| Bene: perche muoui l'animo facilmente ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carità: chi ne è priuo non può esser seguace d    |
| Dragge Grahala lalle C:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Christo. 85                                       |
| Benevannicarii ad ella per slavia à parria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carità, è cara vnità, perche.                     |
| Bene: applicarsi ad esso per gloria è pazzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sue virtù.                                        |
| perche se non è per Dio è male. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Che cola fia.                                     |
| Bellezza virile:poco deue esser coltinata. 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cuore quando ama perche si dica ardere-           |
| Edri di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carità fin quanto s' estende.                     |
| Non si putresa d tarla. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carezze amatorie di chi fian figliuole. 86        |
| Trott in putitia o tatta. 10id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Ciprello di che simbolo, ibid, tagliato più non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Criuello di che fimbolo. 86, 161                  |
| germogli. 5<br>Ceroma, vinguento. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Castità, che cosa sia.                            |
| Cincertale di che fimbale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Casto, che habbia per proprio.                    |
| Cinocefalo di che fimbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cielo in quante parti si distingua.               |
| A federe che fignifichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Che cofa fia.                                     |
| Tibo dell'immitatione, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuore in mezzo le fiamme che fignifichi.          |
| Colori diuerfiche fignifichino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clemenza, che cofa fia.                           |
| Cofe difficili da conoscersi quali siano. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cognitione delle cose come s'acquisti.            |
| Camaleonte simile all'adulatore, perche. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compassione: quante conditioni habbia. 95         |
| Ceruo al fuono del flauto fi lascia prendere, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Collerico si conosce dal color pallido, flauo. 96 |
| Cordoglio che causi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A che simile.                                     |
| Cerete come nomata da Poeti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corpo carnato da che proceda così. 97             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D X (3)10                                         |

| Concordia che cosa sia. 99                         | Cesare dittatore mediante la Filosofia, perdo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causa abondanza. 100                               | nò à gli inimici. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Confessione sue conditioni. 102                    | Cocodrillo di che fimbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carne di che simbolo. 103.203.291.317.443          | Cibi conditi con mele allungano la vita. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cerchio che significhi. 103.189                    | Causano altri beni. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Configlio che cosa sia. 106                        | Cigno, di che simbolo. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cuore di che fimbolo. 108. 174                     | Clitia auanti fosse herba, chi era. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Configlio da che nasca. 108                        | Crefibio Alessandrino inuentore d'horologgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciuetta, di che fimbolo. 111 de 109. 477           | da acqua. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Configlio deue effer libero. ibid.                 | Ciuetta fignora della Notte. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Configlio di quante parti sia composto. ibid.      | Cignale, di che simbolo, 275, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deue darsi con tempo. ibid.                        | Coruo, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Di donne è debile, 110                             | Canna, e felce, quanto contrarij. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contagio di quante sorte sia.                      | Christo, perche chiami le creature pecore. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Che cosa sia. ibid.                                | Cane sue proprietà. 290.299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contento, dà che nasca. 114                        | Cinghiali sue proprietadi. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contritione che cosa sia. 115                      | Cianco apprello i Greei è quanto ceruleo, e az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conuersatione, che cosa sia.                       | zuro.295. li prende per nero, e ofcuro.ibid. li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capelli che significhino.                          | proua con auttorità &c. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corte: sue lodi.                                   | Crasso pianse la morte del pesce Murena. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biasmata. 122                                      | Cauallo di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cosmografia, che cosa sia. 123                     | Croce perche da Theodofio Imperatore le fia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coscienza che cosa sia.                            | attribuito titolo di Gloria del Mondo. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chi ben s' appoggia cade di rado. 124              | Cane perche da Lacedemoni venisse offerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crapuloni perche solo attendino ad ingrassar       | Morre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| il ventre.                                         | Collare di che geroglifico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crapula, che cofa fia. onoreg on ibid.             | Costantino Imperadore, sù il primo à santisi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Crepusculo da che si dica, e che significhi. ibid. | care Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Credito in che consista.                           | Sua historia contro Massentio. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chi le vuole conseruare, che cosa deue             | Campagna Felice: sua fauola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | perche così nomata 328 perche Terra di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Crudeltà, che cosa sia. ibid.                      | lauoro.ibid.perche campi laborini, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cupidità, che cosa sia                             | Calabria, da che così derta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Curiosità che cosa sia.                            | Cicogna; che la vccide nella Puglia vi è pena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Curiofo à che si conosca. ibid.                    | la vita-perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Custodia perche sia buona, che vi si ricerchi. ib  | la vita, perche.  Corone douute all' Imperatore, che fignifichi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cosa da huomo dar luogo al dolore, & alle-         | no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , , , , ,                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cothurni che cosa fiano 138. come fatti. ibid.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cesare Imperadore portaua i zoccoli di oro, e      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | The state of the s |
| Imperatore burlato perche.                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Cornacchia fimbolo della Lega 369, della lo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cothurno fimbolo del decoro poetico. 141           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chi ben fiede mal penfa.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corallo: fue virtù.                                | Crelima: luoi effetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condrillo herba; a che gioui. ibid.                | Catone più degno di lode, che Scipione per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cocodrillo di che fimbolo.                         | che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cefalo pesce simbolo del digiuno. ibid.            | Cicala geroglifico della loquacità 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Correttione, è verga cagionano la sapieza, 168     | Cocodrillo, fimbolo della luffuria 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Camaleonte si pasce, e viue d'aria.                | Coturnice fimbolo della Malignità 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corona di quercia a chi fi daua.                   | Coltello fimbolo della Crudelta. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Catice fimbolo della Fede. 201                     | Cotogno in Athene appresentauasi ai sposi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C. appresso Latini che significhi.                 | perche. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cose create benche minime manifestano la           | Colorato: fua proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| maestà, e bontà di Dio.                            | Ceruo: sua proprietà. ibio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | E ane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Cana accorpana VIII cha donno an anni ri-                            | Confonanza del corpo, e dell'anima in che        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cane, accarezza Vlisse, che doppo 20. anni ri-<br>tornò alla Patria. | confilta                                         |
|                                                                      | Cielo:per il suo moto si conserua il tempera-    |
| Cappelletto à guisa di mezzo da chi fosse vsa-                       |                                                  |
| to. 407                                                              | mento delli elementi.                            |
| Cappello, fimbolo della Libertà. 408                                 | Corpo: qual fia la sua proportione. 574          |
| Conuiti saturnali durauano cinq; giorni ibid.                        | Cerafte, serpente che assalta i viandanti. 577   |
| Cappello come nomato da diuería. ibid.                               | Sue qualità. ibid.                               |
| Ciuffo indica animo superbo. 415                                     | Cuore detto dalla cuta. 586                      |
| Carne, e latte porcina quato dano aporti. 438                        | Capitanio per quanti rispetti si serue dello     |
| Cipresso, simbolo della Morte. 446                                   | Stratagemma 606                                  |
| Canna piantata vicina alla selce, vna di loro                        | Chi non può esser superato da vno, è supera-     |
| si secca. 450                                                        | to da più. 608                                   |
| Coccodrillo, e scorpione marino, loro natural                        | Capra, simbolo della stolidità. 611              |
| proprietà. 450.585                                                   | Colonna ad honor di cui primieramente fof-       |
| Cuore se no ora, in vano la lingua si affatica.                      | se erretta.                                      |
|                                                                      | Ciuetta simbolo di motre. 614                    |
| Carelli percelifica de' nanferi                                      |                                                  |
| Capelli geroglifico de' pensieri. 460                                | Cagioni per lequali l'huomo resta atterrito      |
| Cleopatra vinse con la sua bellezza molti Im-                        | quante, e quali.                                 |
| peratori. 464                                                        | Copasso, perche così si dica suo inuerore. 624   |
| Caradrio vccello non fissa gli occhi ne gli op-                      | Corna, simbolo dell'altezza, e vanagloria. 638   |
| pilati, perche. 468                                                  | Corna rotre al toro perde la superbia, e sero-   |
| Cornucopia, di che simbolo. 467                                      | cità. 638                                        |
| Castore perche si leua i genitali. 471                               | Caduceo, simbolo dell'eloquenza. 640             |
| Cosa maggiore è conseruar quello, che si hà                          | Caualieri per arte gratiosi quanto sian spiace-  |
| che racquistar quello che manca 473                                  | uoli 652 essempij à tal proposito. ibid.         |
| Circe figura della passione d'amore. 474                             | Ciò che è vergogna à dire, sia anco vergogna     |
| Sue operationi ibid.                                                 | à pensare. 663                                   |
| Catone d'animo vile, perche. 475                                     | Campana, perche ritropata. 668                   |
| Christo non si legge, che ridesse mai. 476                           | Calamaro pesce, simbolo della breuità della      |
| Cerchi del Zodiaco simb. di perditione. 418                          | vita. 677                                        |
| Cocodrillo simbolo della persecutione. 483                           | Contemplatione, che cosa sia. ibid.              |
| Cornachia, simb di pietà verso i Genitori. 489                       | Città:che cosa sia 682 sua tutrice è l'vnione.   |
| Di vita lunga 681                                                    | ibid.                                            |
| Casa di Socr. perche fucina d'eloquenza. 494                         | Cofa più vtile, qual fia. 685                    |
| Codazinzola vccello; simb. della Pouertà. ibi.                       | · D                                              |
| Cingara, simbolo della stessa. ibid.                                 | Olcezza; quando di essa s'habbi perfetta         |
| Compasso, significa la raggione: 456                                 | 6                                                |
| Milura infinita. 624                                                 | D-16 1'-1 C 1 1                                  |
| Cognitione dell'historie: e cose passate perche                      | Naturalméte piaceuole verso l'huomo. 37          |
| hauer si debba.                                                      | Prende il cibo da vn fanciullo.                  |
| Colomba simbolo della simplicità, è purit. 513                       | More per dolor riceuuto dal la perdita di        |
| E pietà. 633                                                         | vn fanciullo. ibid.                              |
| Configlio dato da Trasibolo à Periandro Ti-                          | Didone, al'a morte si scalciò; la causa. ibid.   |
|                                                                      | Difference in a literature and in City           |
|                                                                      | Disperatione alle volte ca giona salute.         |
|                                                                      | Diletteuole, e vago al mondo, qual sia.          |
| Croce, infegna della Christiana Relig. 522                           | Dia pershe fi disa Miferian dia 6                |
| Chimera, fimbolo della Rettorica. 527                                | Dio perche si dica Misericordioso. 58            |
| Cicogna come si ripari dall'insidie della Ci-                        | Dardo, che fignifichi                            |
| uetta.                                                               | Debitori anticamente erano incatenati per il     |
| Corona di pino, à chi si conuenga. 534                               | collo e piedí.                                   |
| Colomba simbolo dell'aria pura. 541                                  | Debitore ad arbitrio de creditori veniua an-     |
| Mangiata è contra la contagione. 542                                 | ticamente tagliato à pezzi. 133                  |
| Corsaletto, simbolo di virtit. 547                                   | Debitori, e figliuoli fuoi fi dauano in feruitio |
| Cielo come chiamato da Aristotele. 563                               | alli creditori.                                  |
| Cotadini; perche rieptssero letti di selce. 569                      | Battuti con palla di piombo. ibid                |
| Cappello sopra la testa significa libertà. 570                       | Desero ornamento della vita humana. 13           |
| •                                                                    | h 2 F fetta                                      |

| E sempre vnito con l'honesto.                   | 134    | Detto faceto appropriato ad vnº Amani            | te at |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|
| Che cofa fia.                                   | ibid.  | passionato:                                      | 44    |
|                                                 | 37.140 | Dio castiga, e corregge quelli, che ama.         | 47    |
| Domar per forza potendoli, è pazzia co          |        | Dio simile al Sole, perche.                      | 50    |
| der con parole.                                 | 142    | Donna pudica deue star per lo più in cafa        | . 51  |
| Democratia, che cofa fia.                       | 143    | Differenze, che occorrono fra gli Amati.         | . 52  |
| Derifione, che cosa sia.                        | 144    | Disparità gratiosa tra Dio, & i Regi.            | 54    |
| Defiderio, che cosa sij.                        | ibid.  | Done per natura: loquaci come le gazze           | 77    |
|                                                 | 5.147. | Donne, non se le deuono conferire segre          |       |
| Detrattore distrugge quanto è di buo            |        | Detto faceto d'Augusto.                          | 58    |
|                                                 | 146    | Domitian, perche portasse per impresa la         | 200   |
| genere humano.                                  |        | di Med. 588. perche fosse ammazzato.             | iten  |
| Diamante pietra: sue virtù. 147. di che s       | 270    | Delfino simbolo dello stratagemma.               |       |
| Donnels work to suit in basse le sure           | 319    | Differeza frà il superfitioso, & Religioso       | 60    |
| Donnola, perché porti in bocca la ruta.         |        | Donne gratiofe & chiamete felle name             | , 01  |
| Digiuno in che confilta.                        | 149    | Donna gratiofa, é chiamata falfa, perche         |       |
| Diletto, che cosa sia.                          | 150    | Dignità, e granità è cosa da huomo.              | 64    |
| Diligenza, che cosa sia.                        | 154    | Donna: come sarà più amabile.                    | .64   |
| Da che voce deriua.                             | 155    | in quall'habito sarà più lodeuole.               | 65    |
| Virtuosa qual sia.                              | ibid.  | essempio à tal proposito.                        | ibic  |
| Delfino auuolto all'anchora simbolo             |        | Demostene su valente Oratore, perche l           |       |
| Diligenza, e Prudenza.                          | 156    | ua víato più olio, che vino.                     | 66    |
| Discordia, che cosa sia.                        | ibid.  | Dio: che voglia da noi dandoci vita breu         | e, ô  |
| Principio di tutte le cose naturali.            |        | incerta.                                         | 67    |
| E vn fuoco, che arde ogni buon vío.             | 157    | E                                                | 14    |
| Discrettione, e madre d'ogni virtiì.            | ibid.  | Tà non sotroposta à leggerezze qua               | l lia |
| Discreto hà compassione di chi erra.            | 158    | 89.118.                                          |       |
| Diffegno che cofa fia.                          | ibib.  | Epicurei perche così nomati.                     | 1     |
| Padre della pittura scultura, & arc             | hitte- | Erodio, che sij.                                 |       |
| tura.                                           | ibid.  | Età virile, che significhi. 40. à cui le sia pro | prio  |
| In che confista.                                | 159    | 54.                                              |       |
| Diuotione, che cosa sia.                        | 162    | Elefante di che simbolo. 229.254.268             | 3.52  |
| Docilità, che cosa sia.                         | 163    | Elefante, insegna la strada à viandanti.71       | i. al |
| Docile, perche sia facile à riceuer tutte       | ele    | tre sue proprietà. 386.522                       |       |
| fcienze. was 79 16 of the to the total          | ibid.  | Estremo, e vitioso.                              | 13    |
| Dubbio, che cosa sia.                           | 166    | Educatione, che cosa sia.                        | 16    |
| Dottrina madre dell'Eloquenza.                  | ibid.  | Che le sij necessario.                           | 168   |
| Detto di Platone                                | 216    | Elemosina, che cosa sia.                         | 169   |
| Diogene Filosofo: sua risposta.                 | 217    | Elettione, che cosa sia.                         | 174   |
| Dionigio Tiranno: sua risposta.                 | ibid.  | Età matura, sola può perfettamete elegere        | 174   |
| Differenza fra fine, & causa finale.            | 222    | Elce albero fimbolo della virtù.                 | 174   |
| Diaspro: sua virtù.                             | 250    | Eloquenza, che habbia per fine.                  | 175   |
| Dito di mezzo, che fignifichi.                  | 279    | In che confista.                                 | 176   |
| Dichiarationi fopra antiche inscrittioni        |        | Emulatione, che cosa sia.                        | 176   |
| fe.                                             | _      | T 1 1 1 0                                        | 279   |
| Duello in che sentimento si piglia.             | 342    | Esperienza è maestra di tutte le cose.           | 181   |
| Dio fimile al fuoco.                            |        | Essercizio, che cosa sia.                        | 181   |
| Dado, che fignifichi.                           | 363    | Moderato rende fortezza, e sanità.               |       |
| Dir male delle attioni buone altrui na          | Sce da | Essilio di quante sorti sia.                     | 184   |
| malignità.                                      |        | Età, che cosa fia.                               | 184   |
| Decempeda di che fimbolo.                       | 383    |                                                  |       |
| Dei(secondo i Gentili)composti di nume          | 413    | In quanti modi venghi diuifa. 184                |       |
|                                                 |        | Eternità: sue conditioni.                        | 190   |
| Donna tenace di memorio del malerabili          | 426    | Essenza diuina non può esser compresa d          |       |
| Donna tenace di memoria del male:obli del bene. |        | huomo.                                           | 208   |
|                                                 | 445    | Egittij perche sciegliessero Sacerdoti, ò G      |       |
| Dragone, di che fimbolo.                        | 445    | rieri per loro Regi.                             | 215   |
| Drago nemicissimo dell'Elefante, perch          | 447    | Età dell'huomo qual sia pist persetta.           | 244   |
|                                                 |        | PTT                                              | -     |

| Errore notabile del Biondo di Forli.            | mo insuperbire.                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di Pierio Valeriano. 291                        | Fauori, da che prouenghino.                                                              |
| Di Giusto Lipsio.                               | Come deue essere. ibio                                                                   |
| Di Alessando ab Alex. ibid.                     | Febre, che cosa sia. ibid                                                                |
| Emiliano Imperadore veciso da suoi soldati,     | Febre, da che proceda.                                                                   |
| perche. 309                                     | Di quante sorti sia. ibio                                                                |
| Errori nell'Hist. del Coiro. 336                | Fecondità di prole di donne, & animali. 19                                               |
| Egitij significauano con l'Aquila la potenza    | Fede, che cofa sia.                                                                      |
| Regia. 382                                      | è fondamento di tutte le virtù. ibid                                                     |
| Europa, da chi prese il nome.                   | Felicità, che cosa sia. 20                                                               |
| E ricchissima.                                  | Del Cielo non si può conseguire, se non                                                  |
| Come figurata nella Medaglia di Lucio           | per tribulatione. 204                                                                    |
| Vuolteio. ibid.                                 | Humana fimile alla Zucca. ibid                                                           |
| Come figurata nella medaglia di Lucio           | Ferocità, che fia. 20                                                                    |
| Valerio. 419                                    | Filosofia degna d'honore : perche. 20                                                    |
| Elefanti da principio spauentorono i Romani.    | Sue lodi. ibid.21                                                                        |
| 421.                                            | Da a conoscere gli occulti della nat. 20                                                 |
| Eunomio sua bellissima historia. 426            | Che cosa sia. 208. 216. 509                                                              |
| Eschilo Poeta suggendo il morire la stessa.     | E fanienza fono lo stesso. 20                                                            |
| morte incontrò come 482                         | Che fignifichi. 208                                                                      |
| Esperienza causa della Prudenza. 500            | Filosofo, che fignifichi. ibid                                                           |
| Egitij non portauano ne' Tempij panni di la-    | Che fignifichi. 200 Filosofo, che fignifichi. ibid. Filosofia, in che consiste. ibid.210 |
| na. 52I                                         | Detta da gli Antichi, sapienza. 308                                                      |
| Esperienza più insegna, che lo studio delle     | Da chi oscurata, e perche. 208. 209                                                      |
| lectioni. 530                                   | Filosofare, da che hebbe principio. 210                                                  |
| Elce simbolo della teditione ciuile. 560. della | Che cosa sia. ibid                                                                       |
| virtù. 676                                      | Filosofia doma gli affetti dell' animo. 216                                              |
| Età non si considera dal numero delli anni.     | Filosofi, non solo sono liberi: ma Regi. ibid                                            |
| ma dal temperamento. 572                        | Fauola di Hercole, & Acheloo. 220                                                        |
| Età giouenile è madre de pochi meriti. 584      | Fiumi atterrati da diuersi popoli. 122                                                   |
| Estate: Giouentù dell'anno, 599                 | Fine, che cofa fignifichi,                                                               |
| Elefante, simbolo della Temperanza. 619         | Sua definitione. ibid.223                                                                |
| Attione sua a tal proposito. ibid.              | Primo confiderato; vltimo efequito. 222                                                  |
| Eolo, chi fosse. 656                            | Seruito da tutte le cause. 223                                                           |
| F '                                             | Fulmine: di che simbolo.                                                                 |
| Folica: fue proprietà. 10. 249                  | Fortezza: che sia suo proprio. 225                                                       |
| Folica: fue proprietà. 10. 249                  | Che eo (a sia. ibid.                                                                     |
| Di che simbolo.                                 | Vera in che consiste. 226                                                                |
| Fronte raccolta che significhi.                 | Fortuna, che cosa sia. ibid.228                                                          |
| Fede d'oro rotta, che significhi.               | Simile al Globo Celeste, perche. ibid.                                                   |
| Fiori, che fignifichino.                        | Come nomata. The sound ibid.                                                             |
| Folgore, che significhi. 23.78                  | Fraude, che cosa sia. 230.231                                                            |
| Fortezze, perche si siano ritrouate, & inuen-   | Furore, che cosa sia. 233 234                                                            |
| tate. 40                                        | Poetico, che cosa sia. 234                                                               |
| Fuoco istromento principale nell'arte. 47       | Furore dell'Aspido quanto sia grande. ibid.                                              |
| Fronte torbida, che significhi.                 | Filostene Ericinio, perche desiderasse hauer il                                          |
| Filippo Rè di Macedonia, voleua esser più to-   | collo lungo. 249                                                                         |
| sto nomato per lungo tempo benigno, che         | Fenice, di che simbolo. 273.310.678                                                      |
| per breue tempo Signore. 71                     | Farfalla, di che simbolo. 276                                                            |
| Falce, che fignifichi.                          | Folpo che fignifichi. 283                                                                |
| Fuoco: di quante sorti.                         | Formiche, di che simbolo. 246                                                            |
| Flemmatico si conosce dal color bianco. 96      | Fatti di Giulio Emiliano Imperatore. 309                                                 |
| E sonnacchioso e pigro, e perche. 98            | Fenice, sua descrittione.                                                                |
| Fine de' crapuloni qual fia. 125                | Falce, chi la inuentò.                                                                   |
| Fortuna, mentre ci è prospera, non si dobbia-   | Friuli: sua descrittione. 338                                                            |
| -                                               | L . 1).                                                                                  |

| Di che abondi.                                                                           | 9           | Giglio, di che simbolo. 60.61                                | .510   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Forme dell' vniuer so più perfette nell' Artesi                                          |             | Sue qualità.                                                 | 61     |
| ce, che nella materia. 364                                                               |             | Gallinaccia, di che simbolo.                                 | 62     |
| Forma di giurare viata da Romani. 36                                                     |             | Giorni felici metre coua l'Alcione, perch                    | e. 64  |
| Víata da Greci. 36                                                                       |             | O 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | .609   |
| Filomena: da chi così detta. 37                                                          | 8           | Gioue, perche così nomato.                                   | 78     |
| Faccia magnanima come fia. 38                                                            | 2           | Grue, di che simbole.                                        | 291    |
| Fede d'oro significa fedeltà. 38                                                         |             | Grifone, di che simbolo.                                     | 127    |
| Febraro, perche così detto. 39                                                           | 8           | Custodiscono monti oue son pietre                            | pre    |
| Fonti l'vn de quali genera memoria, l'altr                                               |             | tiose e d'oro.                                               | 127    |
| oblinione. 14 distribution 44                                                            |             | Galli popoli: lor costume.                                   | 144    |
| Fanciullo alato simbolo di Obliuione. 44                                                 |             | Gagate pietra: sue virtu.                                    | 145    |
| Fonte di Cizico, la cui acqua fa scordar g                                               | ţli 💮       | Giouani perche non sijno obligati al dig                     | giune  |
| amori. 44                                                                                |             | se non passato l'anno 21.                                    | 149    |
| Faccia brutta: figura del peccato. 47                                                    |             | Gusto, come consisti nella lingua.                           | 153    |
| Faccia pietosa secodo i Fisonomi, come sia 48                                            | 37          | Grachio, è farfalla simbolo della diligenz                   | 2 156  |
| Freddo: suoi effetti.                                                                    |             | Gallo, di che simbolo 156.178.27                             | 4 514  |
| Fenice sua Historia.                                                                     | 27          | Gradi per quali si và à Dio quali siano.                     | 211    |
|                                                                                          | 29          | Gerione: sua bistoria.                                       | 230    |
| Faenza dotata dalla natura di lino nobilissi                                             | si-         | Gloria humana fimile ad vn razo.                             | 231    |
| mo, e dell' arte di maioliche Signorili. 53                                              | 35          | Gelosia, che cosa sia.                                       | 237    |
| Finocchio fua virtù.                                                                     |             | Generosità d'animo sempre dura.                              | 239    |
| Fermezza, che cosa sia.                                                                  | 69          | Sue proprietà.                                               | ibid   |
| Felce: sua virtù.                                                                        | id.         | Guffo vccello di tristo augurio.                             | 240    |
|                                                                                          | 81          | Genio da gli Antichi era preso per tutela                    | ، و    |
| Fortuna, e sorte fauoriscono chi ha minor m                                              | ne-         | confernatione.                                               | 24     |
|                                                                                          | 84          | Del popolo Romano, come figurat                              |        |
| Felicità passata il raccordarsela, è pena mol                                            | ie-         | Genij sono nomate le perturbationi, &                        | affett |
|                                                                                          | 87          | dell'animo.                                                  | 24     |
|                                                                                          | 93          | Geometria in che consiste generalment                        |        |
|                                                                                          | 02          | Geografia, che cola lia                                      | ibid   |
| Figliuoli diffettofi; come fian ricoperti da p                                           |             | Da chi così detta.                                           | ibid   |
|                                                                                          | 02          | Giouculti, the tofa ffa.                                     | 24     |
|                                                                                          | <b>3</b> 3. | Giouani quando diano saggio della perl                       | ettio  |
| Fortezza deue esser congionta con la prude                                               |             | ne della loro vita.                                          | 24     |
|                                                                                          | 03          | Giuditio che cofa sia.                                       | . 244  |
| Forze: doue non bastano, si deue supplire                                                |             | Risulta da molte esperienze.                                 | 24     |
|                                                                                          | ्ऽ          | Giudice per esser giusto, che deuco sserua                   |        |
| Fanciullo esce di tutela compiti li 14. anni,                                            |             | Da che detto.                                                | 24     |
| Fanciulla compiti li 12.                                                                 | 33          | Non deue esser giouane, e perche.                            | ibid   |
| Firne meretrice ristorò le mura à Thebai                                                 |             | Giustitia come nomata appresigli Anticl                      |        |
|                                                                                          | 37          | Che cola fia.                                                | 24     |
|                                                                                          | 64          | Non deue effer precipitola in punit                          |        |
|                                                                                          | 75          | Deue esser eguale à tutti.                                   | ibid   |
| Iuditij seueri, quali siano.                                                             |             | Giudice rigoroso simile alla morte. Perche giudichi sedendo. | 24     |
| Giunone presidente de Regni.                                                             | 2           |                                                              | ibid   |
| Giunope intére all'attioni (en Ghili nonche                                              | 4           | Giustitia è cosa Diuina.                                     |        |
| Giunone intéto all'attioni sensibili, perche.<br>Ghirlanda di rose, che significhi. 18.2 |             | Gioria. Che Cola Ila.                                        | 24     |
| Giouani: il suo prop.qual sia. 19-106.238.24                                             | 70          | Gola, che cofa fia.                                          | 25     |
| Daucha fi Itimi                                                                          |             | Guerra, e Pace sono beni della Republ                        |        |
| Giusto Lipsio auaro di lode, & innamorato                                                | 20          | perche.  Qual di esse habbia il primo luoco.                 | 25     |
| fc. 27.                                                                                  | ul          |                                                              | ibid   |
| Chinlanda di Tanna aha Gan'Gahi                                                          | 4.3         | Grammatica, che cola fia.<br>Gratia donde deriua-            | ibid   |
| Ciudinia cha cofe fie                                                                    | 43          | Che cosa sia.                                                | 25     |
| Succession South and itel                                                                | \$7         |                                                              | ioi    |
|                                                                                          |             |                                                              | SIMS.  |

|                                                             | Col days 1 1 1                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Suoi effetti.                                               | Gusto: s'ottiene per la lingua.                         |
| Gratia tanto più è simata quanto, che è lon-                | Grue, simbolo della gola. 564. della Vigilan-           |
| tana da interelli.                                          | za. 602.                                                |
| Gratia, chi la fa deue scordarsene, chi la rice-            | Altre opinioni. 565                                     |
| ue deue render duplicata gratia. ibid.                      | Grassezza, che signisichi. 566                          |
| Giacinto fiore, chi fù auanti. 262                          | Giuditio di Paride. 575                                 |
| Gatta fignifica la Luna, perche. 265                        | Ghiande cibo de gli huomini in necessità. 580           |
| Genti, che concorreuano alla Festa di Adone,                | Gusso animale di pessimo prodigio. 615                  |
| e Venere, chi fossero. 395                                  | Gloria, è cosa lodeuole, &c. 635                        |
| Giudei pongeuano Adonide, perche. ibid.                     | Gloria vera qual sia. ibid.                             |
| Giouani iracondi, perche. 300                               | Il conseguirla al Mondo ancora si deue                  |
| Giulio Emiliano: sue prodezze. 399                          | disprezzarla. 636                                       |
| Genouesi, loro imprese, & attioni particolari.              | Gloria della sapienza è Ignominia. 636                  |
| 321.                                                        | Gloria del Mondo, quanto vile, e quanto va-             |
| Gatto, di che simbolo. 375.520                              | na con essempij.                                        |
| Giouane facilm. incorre nella Loquacita. 389                | Gloria: cupidigia di lei è l'vltima spoglia di che      |
| Giallolino significa maluagità tradimento,                  | G (nordia l'anima 6a a G nuà havera me                  |
|                                                             | si spoglia l'anima.639. si può hauere: ma-              |
| &c. 385.                                                    | riconoscendo, quello che è in loro glorioso,<br>da Dio. |
| Ginepro sue virtù. 292.447<br>Giugno da chi così detto. 396 |                                                         |
| Giugno da chi così detto.                                   | Gratia: chiamata, mero fale, perche. 446 che            |
| Genaro perche così nominato.                                | cosa sia. ibid. dell' aspetto in che consista.          |
| Che far si deue in cotal Mese. ibid.                        | ibid. della voce, in che consista. 147. data            |
| G. Furio Crefina mostrando i suoi stromenti                 | gratis dalla natura. 651. quanto potente.               |
| rurali à Romani fù liberato. 399                            | 653 essempijà tal proposito. ibid.                      |
| Geometria, che fignifichi.                                  | Gratioso, perche le conuenga questo prouer-             |
| Suo origine. ibid.                                          | bio lyngem habet. 654                                   |
| Griffo insegna di Perugia. 424                              | Giouani:più lodabili sono quelli, che si arrosi-        |
| Gioue condotto da alleuarsi in Candia con-                  | scono, che quelli che impallidiscono. 663               |
| fuoni, e canti, perche. 426                                 | Н Н                                                     |
| Guerra non si dene far di notte. 440                        | Edera, a chi conuenghi.                                 |
| Ginepro simbolo dell' oblinione. 445                        | Huomo co due sacchi, che signisichi. 28                 |
| Adoperato da Medea per adormentare                          | Horologio, di che simbolo. 29                           |
| il Dragone.                                                 | Huomo è come tauola rasa. 39                            |
| Galattite simbolo d'obliuione, e sua virtù 449              | Habito dell' intelletto, di quante sorte sia. 44        |
| Gradili del piacer amoroso quali : e quanti                 | Huomo virtuoso, à che s'assomigli.                      |
| fiano. 462                                                  | Illustre, e famoso, da che veghi fatto.ibid.            |
| Guerra cagiona molti mali. 469                              | Huomo quando si dica misericordioso. 58                 |
| Causa della Pace. ibid.                                     | Sua grandezza, qual sia. 4 68                           |
| Giogo fimbolo della patienza. 475                           | Hedera, che significhi. 86.223.284                      |
| Giouane Rà in maggior pericolo del vecchio,                 | Hercole, & Anteo, a che s'assimigliano. 92              |
| perche. 481                                                 | Huomo, che viue solo ò è Dio ò è bestia. 117            |
| Volendo vecider vna serpe restò lui ve-                     | Habito lungo, che apporti. 127                          |
| cifo come. ibid.                                            | Huomo, che vsi decoro non può esser preso               |
| Giouentà, che significhi. 496                               | da biasmo, ò ignominia.                                 |
| Ciouane è amator della vittoria, e dell'Ec-                 | Heliogabalo Imperatore, non portò più d'vna             |
| cellenza. 520                                               |                                                         |
| Gallo consecrato ad Esculapio, perche. 544                  | Historie di fedeltà offeruata da cani. 202              |
| Gallina sacrificauasi ad Esculapio, per segno               | TY                                                      |
|                                                             |                                                         |
| . , , ,                                                     |                                                         |
|                                                             | Nuda d'ogni virtù,                                      |
| Gallo, fimbolo dell' intelligenza 549. della diligenza. 581 | Hidrografi i, che cola fia. ibid.                       |
|                                                             | 7 77                                                    |
| Si piglia, per il Predicattore, e Dott. ibid.               | Hippocrifia, che cosa sia. ibid.                        |
| Guerra nascono della cupidigia delle ricchez-               | Hippocriti, perche macerino il corpo. 257               |
| ze. 560.                                                    | Perche faccino elemofine, & altre opere                 |
|                                                             | di pieta esteriori, 258.                                |

| Habito graue dell'huomo, she indichi. 238         | Cotiene in se stesso tutte le misure, i pess                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Honore, che cofo fia. ibid.                       | qualità, e moti, che il Mondo grande                                       |
| Huamo, perche causa sia riverito, e simato.ib.    | contiene                                                                   |
| Honore vero, quello che nasce dalla virtu ibi.    | Huomo solitario: suo sine qual deue effer. 580                             |
| Honore, con che mezzo s'acquisti. ibid.           | O è Angelo, ò è Bestia. ibid.                                              |
| Hore, da che presero il nome loro. 259            | Hasta simbolo della Guerra, e della sap. 613                               |
| Horologgio solare, da chi ritrouato. ibid.        | Honore, che si porta à Tirani, è per timor. 615                            |
| Hore ministre del Sole ibid. figlie dell'an. 260  | Huomo no è nato per soggiacere all'influéza                                |
| Hospitalità a chi si conuenghi. 266               | delle Stelle: ma le Stelle per l'huomo. 618                                |
| Hospite, che conditioni deue hauere. ibid.        | Helitropio, e Selinotropio infieme geroglifico                             |
| Humiltà, in che principalmente consiste. 268      | del temperamento delle cose terrene con le                                 |
| Spreggia le ricchezze. ibid.                      | celeist. 620                                                               |
| Che cosa sia ibid.                                | Hellera fimbolo della Tenacità. ibid.                                      |
| Da che proceda. ibid.                             | Huomini sauij: l'vltimo affetto, che lascino è                             |
| Che stanza habbia, ibid.                          | della Gloria. 640                                                          |
| Humanità, che cosa sia. ibid.                     | Huomini di brutte fatezze resi amabili dalla                               |
| In che confiste, ibid.                            | gratia, e Venustà. 648                                                     |
| Historia, che cosa fia. 269                       | Helicriso pianta: da chi così detta 650 ssua de-                           |
| Sue lodi. ibid.                                   | scrittione ibid.li Gentili ne coronaua di effa                             |
| Hippopotamo: sue proprietà.                       | i loro Dei. 151. sue virtù libid. simbolo della                            |
| Huomini simili al Granchio, quali siano. 276      | gratia, e gloria popolare ibid.                                            |
| Hercole con l'arco, di che simbolo. 281           | Huomo, che nasca essendo il Sole in ascende                                |
| Huomo, che ha per habito d'ingannare in.          | te, che proprietà habbia. 658                                              |
| ogni occasiono à far ciò è preparato. ibid,       | Huomo: quanto amico della vità. 675. essepi                                |
| Hiena serpente: sue proprietà 288                 | in tal proposito 625. ha tempo d'acquistat                                 |
|                                                   | le virtù, se vuole applicarui l'animo. 679                                 |
| Di che fimbolo.                                   | Hernerobione animaletto volatile, simbolo                                  |
| **                                                | della breuità della vita.                                                  |
| Quando farà lodeuole. 376                         | T                                                                          |
| Hercole: perche annouerato frà i più degni        | 1 Meranidica che colo fin                                                  |
| Hanni                                             | Ntrepidità, che cola sia. 12:<br>Imaginatiua, per posseder il dissegno che |
| Take della silvali                                |                                                                            |
| -/-                                               | qualità deue hauere . 159                                                  |
| He fiodo I. scrittore d'Agricoltura. 400          | Inditij di dolore, quali fiano.                                            |
| Hist.dell'amore di Zariadre, Odate Regi 420       | Iride herba, fimbolo dell'eloquenza. 179                                   |
| Di Gianfrè Rudel, e la contezza di Tri-           | Il Vafaio odia il vafaio, prouerbio dichiar. ibi                           |
| Historicadal Podi Mandania annali Ambai           | Interesse amato facilmente sa errare.                                      |
| Historia del Rè di Macedonia con gli Amba-        | Inclinatione alle lettere come fi deue figura                              |
| Iciatori Perfiani.                                | re: 241. All'armi si può sigurare. 241                                     |
| De figliuoli pietosi verso loro Genit. ibi.       | Iattanza, che cola lia.                                                    |
| Huomo più sufficiente de gli altri animali, per   | Idololatria che cosa sia. ibid                                             |
| Divinghille Page 1                                | Ignoranza, da che nalca.                                                   |
| Più nobile d'ogni altra creatura da che           | Imaginatione, che cola fia.                                                |
| 1i caui 503                                       | Suoi effetti ibid                                                          |
| Hercole dal corno d'Amaltea ne prendeua.          | Impietà, che cosa sia.                                                     |
| ogni bene 505                                     | Da che nasca. ibid                                                         |
| Hebrei, in che si seruiuano dell' Hesopo. 513     | Inclinatione, che cofa sia . 275                                           |
| Huomo quando si dirà quero. 517                   | E diuería secondo la diuersità delle na                                    |
| Ednomini pentiti, per hauer riuelato segretià     | tioni.                                                                     |
| Donne 462                                         | Intelleruale può esser buona, e cattina.ib                                 |
| Seditiofi simili a' cani. 562                     | Inconfideratione che cola sia. ibid                                        |
| Huomo auaza nel gusto, e nel tatto tutti li al-   | Industria che cosa sia. 278                                                |
| trianimali, nelli altri setimeti, è superato. 563 | Ahbraccia solo l'vtile. 279                                                |
| Herodio vecello fimbolo della Gola. 563           | Causa vule per se, diletto per altri. ibid                                 |
| Huomo, amile alle pentole, perche, 570            | Infamia, da che nasca. ibid.                                               |
| E la misura di tutte le cose. 171                 | infortunio, che cosa sia. 280                                              |
|                                                   | To the                                                                     |

|                                                        | 0.                | want -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                        | 180               | perche. 46 Ichonografia che cola fia. ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
| Ingegnofi comparati all'Aquila, perche. 2              | 181               | Ichonografia, che cola fia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į.  |
| Ingannare, che cofa fia.)                              | oid.              | Ispiratione diuina: senza essa non si può cos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |
|                                                        | oid.              | buona 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6   |
|                                                        | 82                | Iaspide gemma:portata s'acquista la gratia al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
|                                                        | id.               | erui, Tagastarpratiga pros Br 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9   |
|                                                        |                   | trui.  Ibis vecello sue proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                        |                   | Tralia de che babbie profe il nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 3 1                                                    | oids              | Italia, da che habbia preso il nome. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                        | 84                | raceua in guerra 700, pedoni, e 70, catta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                        | 185               | li al tempo di Polibio. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Iniquità abbruggia l'anima.                            | 86                | Simile alla quercia, alla lingua ad vn_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ø   |
| Inquieti simili alla girella di carta. il              | bid               | aguaiglia ad vn pesce, perche. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   |
|                                                        | oid.              | Incesiero fumicante simbolo dell'Orat. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Innocenza, che cofa fia. del mierto in ib              | oid.              | Incédio come si madi da gli ochi al cuore. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                        | oid.              | Mandato da gli occhi al cuore abbrugg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Da che nasca.                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                        |                   | più del fuoco materiale, perche. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                        | oid.              | D'amore volontaria morte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Instabili quali siano.                                 |                   | L'amaro perene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Simili alla Hiena, perche.                             | 288               | L' doice amaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Intelletto simile alla vista.                          | 89                | Intentione del folitario qual fia. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   |
| Inclinatione naturale, opera con velocità. i           | ibi.              | Inuerno: vecchiezza dell'anno. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Intelletto ha dominio sopra tutte le passio            |                   | Inimico: vincerlo con infidie non è vergogna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| dell'anima. , dans la la la la la lib                  | oid.              | 605.anzi lode. ibio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                        |                   | Intelletto humano non può senza tempo al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Intendere, è perfettione dell'animo.                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Intelligenza, da che nasca.                            | old.              | fermare, & afficurare il discorso del più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |
| Intrepidità, che cosa fia.                             | oid.              | del meno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Inuentioni, come fi formino it                         | oid.              | Lingue augello: sua descrittione. 653. sua or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Inuentione deue esser propria.                         | bid.              | gine. 653. fimbolo della forza, & efficac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ia  |
| Inuentione non è vna, mà quasi vn num                  | ero               | della gratia, e venustà. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   |
|                                                        | 289               | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| Per esser lodeuole deue esser adoperata.               |                   | T Auro à chi conuenghi. 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37  |
|                                                        | 298               | Leone, che significhi. 21.88.90. 125.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |
| Inuidioso, hà sempre ramarico dell'altrui              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )   |
|                                                        |                   | Jigunga Pa da Masadani naraha andina (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   |
| ne. the property with the left of                      | oia.              | Licurgo Re de Macedoni, perche ordinassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Inuocatione, in che confista.  Interesse, che cosa sia | 300               | che non si ponessero nomi, sopra i monu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-  |
| Interette, che cola fia                                | oid.              | menti d'altri, che di quelli che fossero mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-  |
| Fà alle volte giouare ad altri. ib                     | oid.              | ti per la Patria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.5 |
| Suoi effetti.                                          | oid.              | Lisimaco assuto al gouerno de stati;perche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| Ira suoi effetti.                                      | oid.              | Libertà: per conseruarla non si deue rispai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Y (1 '1'C                                              | 301               | mianuabha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| Italia, si nomò Hesperia, & altri nomi pero            |                   | Lupo, di che simbolo. 51.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                        |                   | The mark and a second s |     |
| Perche così detta.                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7   |
|                                                        | 303               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |
| Sue lodi.                                              | 305               | Perche benigna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7C  |
|                                                        | bid.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 5 |
| De Gibenian dataie da reger, iccodo.                   |                   | Sue virtù. ibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d   |
| De Guelsi datale da Clemente IV. ib                    | oid.              | Lancia che significhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78  |
|                                                        | oid.              | Leone guasta con la coda le sue orme, perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Imperatore: riceue in Millano la coron                 |                   | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                        | 336               | Lituo, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , |
| **                                                     |                   | Leone: sue qualitadi. 135.226.39.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| 132 Che procede                                        | 362<br>262        | Lingua non deue eller nin valena delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ď   |
| Da che proceda.                                        | 363               | Lingua non deue esser più veloce della mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.  |
| E cosa bellissima, perche.                             | 363<br>363        | Lingua non deue effer più veloce della mer te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| E cosa bellissima, perche. Sue conditioni.             | 363<br>363<br>363 | Lingua non deue effer più veloce della mer te. Lepre, di che fimbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3:  |
| E cosa bellissima, perche.                             | 363<br>363<br>363 | Lingua non deue effer più veloce della mer te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3:  |

|                                            |         | - Lo L College                                   |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Lucio Valerio incoronato di 13. anni tra   | a poc-  | Luglio, da che così nomato.                      |
| ti latini,                                 | 177     | Legnami acciò sian durabili, di che tempo        |
| Lesmisci, che siano.                       | 178     | debbano effer tagliati.                          |
| Leone continuamente ha febre.              | 197     | Lunaria herba: sua proprietà.                    |
| Azzuffato col Cignale, che fignifich       | ni. 326 | Liguro cosi grande nell'America che mangia       |
| Ladri, sono imprudenti, e temerarij.       | 235     | lino gli huomini.                                |
| Altre loro proprietadi.                    | ibid.   | Lupo ceruiero simbolo dell'obligione.            |
| Lodi del Cardinal Saluiati.                | 248     | Lumaca, Ambolo della Patienza. 479               |
| Loto herba: sue proprietadi.               | 262     | Lupo fignifica pestilenza. 485. silentio veraci- |
| Lampreda, di che simbolo.                  | 283     | ta. 684                                          |
| Leggi perche dicansi freno de popoli.      | 286     | Legge antica pagaua occhio, per occhio, 71:      |
| Latini prendono vn color per l'altro.      | 298     | Libro, simbolo della sapienza.                   |
| Licuore, da che nasca.                     | ibid.   | Lupo Ceruiero perche chiamato Lincio. ibid       |
| Lodola, perche dicasi, Galerita.           | 311     | Lepre imbolo dell' vdito. 562, del timore 613    |
| Liguria, da che così detta 320. perche de  | etta    | Lingua fimbolo del gusto. 564                    |
| Genouesato.                                | ibid.   | E ministra de sapori. ibid                       |
| Lagoauelino: suo rimbombo s'ode per        | r dieci | Lauro, perche di esso si coronasser gl'Imp 568   |
| miglia discolto.                           | 325     | Lupo: sua qualità.                               |
| Latio Prouincia:perche così detta.         | 326     | Lepre nel couile, simbolo della solitudine 580   |
| Lauro, perche nei Latio ve ne sij copia.   | 327     | Lettisternij, perche causa si vsassero da gli An |
| Lombardia, perche così detta.              | 334     | tichi. 618                                       |
| Di che nomi sia stata dotata.              | 335     | Lupo, à Muggine Pesci simb.della Tregua.63       |
| Di che abonda.                             | ibid.   | Lucifero vanamente gloriandosi, meritò d'es-     |
| Latte, principio del moto, e della quiete  | . 265   | ser incoronato con vn paio di corna. 638         |
| Lega:chi ne fosse l'inuentore.             | 368     | Lode:facil cofa, quando non fi ha, non defide    |
| Di quante forti.                           | ibid.   | rarla: mà quando ci vien data difficile è i      |
| Legge simile alla Matrona, perche.         | 369     | non ne prender diletto.                          |
| Quanto antica.                             | ibid.   | Lode propria, benche di cosa vera, non è lode-   |
| E santa, e perche.                         | ibid.   | uole.641. anzi noiofa da vdirfi. ibid. essem-    |
| Perche le si conuenga lo scettro.          | 370     | pi curiosi à tal proposito. 641. 642. data da    |
| Legge, lega, perche.                       | ibid.   | altri, è soaue da vdirsi.                        |
| Naturale semplice: perche.                 | 371     | Leone: non si scorda mai l'offesa riceuuta per   |
| Fa il prossimo à noi simile.               | ibid.   | vendicarfi.645. essempio bello à tal propo-      |
| Noua: suo fondamento.                      | ibid.   | sito, ibid, simbolo della vendetta. 169 della    |
| Di Christo soaue, e leggiera: perche       |         | vigilanza. 645                                   |
| Vecchia graue                              | 372     | Lepre mangiato non fa l'huomo gratioso co-       |
| Liberalità, che cosa sia.                  | 373     | me dice il Pierio: ma fonnacchiofo. 651. da      |
| Che riguardi hauer debba.                  | ibi.    | che deriui tal nome.                             |
| Libero arbitrio che cosa sia.              | 374     | Lucerna: simbolo della vita, 678. simile al cor- |
| Libertà, che cosa sia.                     | 375     | po,perche. 678                                   |
| Libidinoso simile al Pardo.                | 376     | M                                                |
| Libidine è maggiore nelle Femine.          | ibid.   | A Effaggieri dell'abondanza, chi siano. 1        |
| Lode: sue qualità.                         | 377     | Mirto à chi appartenghi. 2.76                    |
| Di quante sorti.                           | ibid.   | Mirto, di che simbolo.                           |
| Che cosa sia.                              | 378     | Grato à Venere.                                  |
| Logica, che cosa sia. ibid. sue proprierà. | 379     | Materia vnta di oglio cedrino non si tarla. 4    |
| Lingua fignifica loquacità.                | 380     | Minerua da chi nata. ibid.                       |
| Loquace è facile, à dir bugie.             | ibid.   | Mercurio inuentore, & autore delle lettere.      |
| Loquaci importuni perche.                  | ibid.   | Mani congionte, di che simbolo.                  |
| Longanimita:che cosa sia.                  | ibid.   | Murena, e serpe congionti, di che simbolo. 13    |
| E patientia in che differente.             | 381     | Mano: il porgerla, che fignificaua appresso gli  |
| Lusturia, che cosa sia.                    | ibid.   | Antichi. 17                                      |
| Sue proprietà.                             | ibid.   | Mirto, che significhi. 18.76                     |
| Leone, libera Androdo dalla morte per      |         | Modestia concita amore, e beneuolenza. 28        |
| ficio riceuto historia bellissima.         |         |                                                  |
| acto recento initoria ocinimenta.          | 393     | Mediocrita e Ottima in tutte le cole.            |

| Additionalis charolofia                         | Similar Cinerro nerche                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mifericordia, che cofa fia, 58                  | Simile al Ginepro, perche. ibid.                                |
| Magnanimo, che voglia dire, and out 168         | Merito che cosa sia. 394                                        |
| Suoi affetti.                                   | Merito di quante sorti sia. 395                                 |
| Maschera, che fignisichi.                       | Mortella piata dedicata à Venere, perche. 395                   |
| Macina, di che simbolo. ibid.                   | Maggio, da che così detto.                                      |
| Melanconico, da che fi conosca. 96              | Mese: sua definitione. 400                                      |
| Mercurio perche da Greci nomato Tetrago-        | Mezo: in quanti modi si prenda, e che sia.403                   |
|                                                 |                                                                 |
| Marzo, (ecódo l'antichi, principio d'anno. 379  |                                                                 |
| Manieron der la Fede                            | Medaglia di Caio Mamilio Limetano per me-                       |
| Mezzi per apprender la Fede.                    | rito della sua stirpe discesa da Vlisse. 407                    |
| Mercurio senza piedi sopra vna base quadra,     | Mole herba: geroglifico della fapienza, & elo-                  |
| i che fignifichi.                               | quenza. 410                                                     |
| Mente si deue sempre drizzare a Dio. 211        | Misura, che cosa sia. ibid.                                     |
| Miriade numero di che simbolo. 224              | Di quante forti. 411                                            |
| Mano è fromento, de gli fromenti. 278           | Suoi inuentori, chi fossero. ibid.                              |
| Morte data a Besso d'Alessadro, e perche. 285   | Misuratori imponeuano i nomi alli alloggia-                     |
| Medaglie battute a laude d'Imperatori Roma      | menti di soldati. ibid.                                         |
|                                                 |                                                                 |
| mi. reading the second to ded 308               | Milure, e peli perche posti in publico. 412                     |
| Modestia di Pitro Re.                           | Misurar ciascuno, si deue con le proprie for-                   |
| Marca, perche fosse detta Ager Picenus. 333     | ze. 412                                                         |
| Marchiani loro valore, e tedeltà. ibid.         | Modestia, che cosa sia. 414                                     |
| Marca Triuigiana: da che così detta: 337        | Monarchia, che cosa sia. 415                                    |
| Sue Città in the same ibid.                     | Da che deriui. ibid.                                            |
| Di che è abondante, 338                         | Mondo come figurato da gli Egitij. 417                          |
| 3 5 6 1 6 1 6 1                                 |                                                                 |
|                                                 | Morte cagiona ne gli animi diuersità. 418                       |
| No è in altro luego, che nella Sardegna. 359    | E vn longo lonno. 423                                           |
| Mondo, che cofa fia. 364                        | Muse, da che così chiamate. 427                                 |
| Montone, simbolo di Lusturia. 381               | Musa Clio da che deriua. ibid,                                  |
| Magnanimità, che cosa sia. Adolling and 382     | Euterpe, che fignifichi. ibid.                                  |
| Magnificentia, che cofa fia.                    | Talia attribuita alla Comedia. ibid.                            |
| Perche virtù heroica si dichi.                  | Melopomene alla Tragedia. Ibid.                                 |
| Malinconia fa ne gli huomini, quello che fa il  | Polinnia alla Rettorica. 428                                    |
| Verno ne gli Alberi                             | Erato fignifica amore. ibid.                                    |
| Maluagità simile al fumo, perche. 285           | Terpsicore sopra i balli. ibid.                                 |
| Maluagia (vointantiatà                          |                                                                 |
| Maluagio. sue proprietà, 386                    | Vrania fignifica il Cielo. 429                                  |
| Mansuetudine, che cosa sia. ibid.               | Calliope cosi detta dalla bella voce. ibid.                     |
| Marauiglia, che cola fia, 1981 1991 1991 14 487 | Mecanica sua definitione, e che significhi 430                  |
| E propria de' Giouani, perche. ibid.            | Morte è zoppa, e storpiata. 411                                 |
| Martirio, che cofa sia Data annagana de ibid.   | Mandragora genera obligione. 445                                |
| Matrimonio, che cosa sia.                       | Melle, cibo del dragone, perche. 446                            |
| .1. Simile al giogo                             | Sua virrù. ibid.                                                |
| E graue, e caro, perche. ibid.                  | Sua virtù. ibid.<br>Monete, perche in Athene hauessero le stam- |
| Mathematica, di che scienze sia origine. 388    | - 1 NT-21                                                       |
|                                                 | Maschiato chi propriamenta 6 dichi                              |
| Mathematici famoli 398                          | Macchiato, chi propriamente fi dichi. 510                       |
| Mathematica, in che tepo si debba apportar ib   | Mercurio come sanasse dalla Pestilenza Ta-                      |
| Meditatione, che cosa sia. ibid.                | nagra. 512                                                      |
| Spirituale, che sia. 1 march 12 control 390     | Morti Egitij si sepeliuano co i pani di lino. 522               |
| Medicina, the fia and the debut ibid.           | Mauritio con altri soldati più tosto volse mo-                  |
| Medico vuole esser vecchio. 391                 | rire, che obedire all'Imperatore Massimia.                      |
| Mediocrità, che cosa sia.                       | no facrificando alli Dei. 525                                   |
| Memoria: più si hà nell' età perfetta che nella | Mantoua già capo di tutte le Prefetture, e po-                  |
| vecchiaia.                                      | poli di Tofcana. 538                                            |
|                                                 |                                                                 |
| Memoria, suoi epitteti.                         | Motoni cobatteti fimbolo della riualità. 541                    |
| Che cola fia. ibid.                             | Marito, e moglie da per loro vecifi per hauer                   |
| Che l' vio si perfettiona. ibid.                | riuelato legreti.                                               |
|                                                 | Monda                                                           |

| Mondo coperto di cinque corpi, terra, aqua,                | Da che così detto. 611                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| aere, fuoco, e cielo. 563                                  | Nerua Imperatore Tutela d'Italia, perche. 635                       |
| Mirto: sua virtu. 566                                      | 0                                                                   |
| Misure, tutte dependono dal punto. 574                     | Pera quando le manchi l'vltima lima. 2                              |
| Da doue hauessero origine. ibid.                           | Olivo di che simbolo. 4.17.58.60.254.                               |
| Mirto, simbolo del pensiero amoroso acuto,e                | 386.406                                                             |
| fillo. 586                                                 | Oliua da Poeti à chi era dedicata.                                  |
| Mercurio, perche si dipinga alato.                         | Oglio di oliua di che geroglifico.                                  |
| Muli, perche siano sterili.                                | Orio cherhabbia per forella. 13 causa della de-                     |
| Mule: alcuna volta ha partorito, di che segno              | errattione.                                                         |
| ibid.                                                      | Oro: fua virtu.                                                     |
| Paesi ne' quali partoriscono. ibid.                        | Obligo più si dee alla Patria, che a'genitori. 31                   |
| Mula: fimbolo della fterilità. ibid-                       | Olmo si dicemarito della vite, perche.                              |
| Morti dinerfe, per via di stratagemma, 609                 | Oceano padre di rutte le cose, e de Dei. 83                         |
| Maschera; chi su il primo à viarla in scena 648            | Opere fatte con maturità, che fignifichino.96 Orfo, di chesfimbolo. |
| Mercurio, Padre dell' eloquenza, e capo delle              | 0 / 1 / 11/-D                                                       |
| gratie. 659<br>Monte: fimbolo dell' humana vita. 679       |                                                                     |
| Monte: funbolo dell' humana vita. 679                      |                                                                     |
|                                                            | Occhi: perche dalla natura posti in luoco emi-                      |
| Narciso fiore genera stupore. 28.611                       |                                                                     |
|                                                            | 0 11 11 11 1                                                        |
| Di esso si compone tutte le cose.                          | Orfeo con la lira fimbolo di eloquenza. 176                         |
| Numeri: forza loro quale fia. 42.69.dependo-               | Ogni huomo deuc esser fabricatore della sua                         |
| nodali' vnità.                                             | Fortuna.                                                            |
| Numero ternario, che significhi.                           | Occhibaffi, che dimostrino.                                         |
| Nettuno fu il primo, che dornasse Caualli. 81              | Dechi di Gatta crescono, e calano secondo la                        |
| Nave, che fignifichi.                                      | Luna, 269                                                           |
| Nerone Imperatore non portò più d'vna vol-                 | Oto, che significhi. 273.404.417.541.559                            |
| ra vn vellito (10.1 miles seles Tim miles 141              | Occhio azzuro è brutto; nero è bello. 29                            |
| Nerui dell'alli, e piedi di grue gionano alla fa-<br>tica. | Oro. da che così detto.                                             |
| tica. 194                                                  | Opinioni sopra la Fenice. 310 311                                   |
| Nilo fiume, onde habbia origine. 219                       | Obedienza di Theodosio Imperatore, alla_                            |
| Nottola di che fimbolo. 101 3001 270.277                   | Chiefa. " Wie 31                                                    |
| Nero, che fignifichi, 225.596                              | Ordine Monastico: sua nobiltà.                                      |
| Notari, da che così nomati, 351                            | Otio, fomento alla libidine.                                        |
| Nafo riuolto in susche significhi. 317                     | Occhi concaui fignificano malignità. 384                            |
| Nero è costui Roman da lui si guarda, tal Pro              | Ortiche simbolo della Maledicenza. ibid                             |
| nerbio, da che deriua. 385                                 | Ocho Re, perche da Greci chiamanasi Col                             |
| Nouembre perche così detto. 398                            | rello. " Manual 381                                                 |
| Nicomaco Pittore per liceza pittoresca aggió               | Orso simbolo dell'Ira. ibid                                         |
| fe il capello ad Vliffe, non che lo portaffe 408           | Oho: fue virtù.                                                     |
| Natura, che cosa sia. 431.502                              | Oliuo arde fenza fuoco materiale. ibid                              |
| Nibbio geroglifico della Nauigatione. 432                  | Ottobre, da che così detto.                                         |
| Necessità, che cosa sia.                                   | Occhio fimbolo della Modestia.                                      |
| Ninfe, e loro fignificati. 433 434                         | Ombra che cofa fia. 435                                             |
| Notte di chi figlia, e forella secodo i Poeti, 438         | Obedienza Impresa di Leone X. 44                                    |
| Da che così detta. ibid.                                   | Oblinione di chi figlia secondo i Greci. 44                         |
| Ombra della Terra. 439                                     | In molti è per natura.                                              |
| Suoi epitetti. ibid.                                       | In molti per accidente. ibid                                        |
| Nutrice, e madre del sono, e della morte. 441              | D'amore rende ripolo, e quiete. 44                                  |
| Nibio odia i proprij figliuoli, 520                        | Occasione si dee preuenir, e no seguitare. 449                      |
| Simbolo della Rapina . ibid.                               | Odio che cola fia. ibid                                             |
| Naso da Bracco che voglia dire. 563                        | Offefa, che cofa fia.                                               |
| Narcifo simbolo della sapieza, e prudeza. 595              | Che si ta per ita, chi ne è causa.                                  |

| Operationi, perche fine far sì debbano. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parole, hanno le penne, perche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opera, che si ricerca per ridurla à persettio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Putti nobili Romani portauano vii cuore d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ne. 453. Opinione, che cosa sia. 453.500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oro al collo, perche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratione, che cosa sia. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prudenza, che cola fia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prima deue farsi col cuore. 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pentimento: oue non hà luogo, andar si deue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chi la fà deue esser mondi di cuore. 455. se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | col piede di pombo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| greto. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porco, di che fimbolo. 135. 160. 163.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Origine d'amore deriua dall'occhio, non da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastor buono da tosare le pecore, è non scor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gli orecchi principalmente. 457. 458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ticarle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Occhio, che passa per l'altro occhio è simile al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pronerbio, colui è ridotto al verde, da che de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sole, che passa per lo specchio. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riua. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Occhio non si deue mai fissar in bell'oggetto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelle di Leone, simbolo del valore della virra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| perche. 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e fortezza d'animo. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Origine d'infiniti mali. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parlar bene d'ogn'vno, che segno sia. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offequir sua forza. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Male de gli altri, che fegno fia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Otioso simile al Porco. 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E inditio dell'animo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Otio, sepoltura dell'huomo viuo. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da Greci detto merco dell'huomo, ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ha insegnato tutti i mali del mondo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pompeo Magno, notato per vano, perche 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opere ciuili, quale sia la maggiore. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pirale, animale, che tanto viue:quanto stà nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oche, loro prudente proprierà. 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fuoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Occhi di color di vino indicano stolidirà. 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Papagallo ûmbolo dell'eloquenza. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Operare, per fine di gloria no si sà celare e sco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prole numerosa, e felice. 197. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| perto tal fine si perde la coquistata gloria 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pratica, e non Theorica dà sapienza. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ostracismo pena, che si daua da gli Atheniesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pò fiume; onde habbia origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| à quelli che superauano in gloria, in richez-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelie di Hiena appresso quella della Pantera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ze, ò in riputatione gli altri Cittadini. 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | che causi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oliuo auuolto col Mirto è simbolo del piace-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penne d'Aquila poste fra altre penne, che ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| re, che si prende dall'vnione, & amica pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gionino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de Cittadini. 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Posti some new 'mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poeta per esfer buono non basta la natura, ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D Ensieri dell'Academico come deuono. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vi VIIO Pelleveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Petrarca coronato di tre corone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Distance or horse ganiale months                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pomi granati, che fignifichino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ratano arbote geniale, perche. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adornato da Confo D à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pomi granati à chi si dedicauano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adornato da Serie Rè.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pomi granati à chi si dedicauano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adornato da Serse Ré. Piramide, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pomi granati à chi si dedicauano. 3<br>Perioatetici seguaci d'Aristotele, perche così                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adornato da Serse Ré.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adornato da Serse Ré.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia haunto origine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adornato da Serse Ré.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma, di che simbolo.  258.286.483.618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia haunto origine.  Pietà, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla di che fimbolo.  Papquero: sua proprietà.  258.286.483.618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che fignisichi. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20.  anni.  Palma di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Palla, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia haunto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  248  Politaco: sua astutia in battaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  24.  Pauone, di che simbolo.  29. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  24  Patria, perche s'ami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  24  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35                                                                                                                                                                                                                                                            | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'-                                                                                                                                                                                                              | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, & ani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'-  Athene.  46                                                                                                                                                                                                 | Adornato da Serfe Rè.  Piramide, di che fimbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e fessanta milla persone 20. anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprietà.  Proprietà di naturali di piante, pietre, & animali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi.  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.                                                                                                                                                             | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, & animali.  Proserpina, figura dell'Emispero inferiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che signissichi.  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'-  Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  257. 51                                                                                                                    | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Papquero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, e animali.  Proferpina, figura dell'Emispero inferiore 282  della terra.  Di che simbolo.  282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora fece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'-  Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  257. 51  Potestà: qual sia la più nobile.                                                                                | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20, anni.  Palma di che simbolo.  Palma di che simbolo.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, animali.  Proferpina, figura dell'Emispero inferiore della terra.  Di che simbolo.  Porpore di che solla la la cose.  Porpore di che solla la cose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla seuola d'Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  Potestà: qual sia la più nobile.  Pianto d'Heraclito, da che nacque.  57                                                    | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20. anni.  Palma, di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprietà.  Proprietà di naturali di piante, pietre, & animali.  Proferpina, figura dell'Emispero inferiore della terra.  Di che simbolo.  Porpora, di che sù habito.  Porpora, di che sù habito.  La crossi habita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che signissichi. 17  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla seuola d'Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  Potesta: qual sia la più nobile.  Pianto d'Heraclito, da che nacque.  Pacifici: sono anco tali nel mezzo delle tribu-      | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20 anni.  Palma, di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, animali.  Proserpina, figura dell'Emispero inferiore 282  della terra.  Di che simbolo.  Porpora, di che sù habito.  In oro sù habito de Trionsanti.  Di che sul la ch |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che significhi. 17  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla scuola d'Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  Patria: qual sia la più nobile.  Pianto d'Heraclito, da che nacque.  Pacifici: sono anco tali nel mezzo delle tribulationi. | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20 anni.  Palma di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprietà.  Proprietà di naturali di piante, pietre, & animali.  Proserpina, figura dell'Emispero inferiore della terra.  Di che simbolo.  Porpora, di che sù habito.  In oro sù habito de Trionsanti.  Piropo, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pomi granati à chi si dedicauano.  Peripatetici seguaci d'Aristotele, perche così nomati.  Portico d'Atene dipinto da Polignoto.  Poetica, da che habbia hauuto origine.  Pietà, di che simbolo.  Palo à cui s'appoggi vna vite, che signissichi. 17  Pitagora sece leuar tutti i nidi delle rondini dalla casa, perche.  Pauone, di che simbolo.  Patria, perche s'ami.  Nome suo proprio quanta forza habbia. 35  Pittura, in che gradi collocata dalla seuola d'Athene.  Et scoltura, perche si dichino sorelle ibid.  Palidezza, da che procedi.  Potesta: qual sia la più nobile.  Pianto d'Heraclito, da che nacque.  Pacifici: sono anco tali nel mezzo delle tribu-      | Adornato da Serse Rè.  Piramide, di che simbolo.  D'Egitto per fabricarla, vi s'adoptorno trecento, e sessanta milla persone 20 anni.  Palma, di che simbolo.  Papauero: sua proprietà.  Palla, di che simbolo.  Potenza intellettiua, mai inuecchia.  Pittaco: sua astutia in battaglia.  Polipo pesce, eccita à cose veneree.  Di che simbolo.  Sue proprierà.  Proprierà di naturali di piante, pietre, animali.  Proserpina, figura dell'Emispero inferiore 282  della terra.  Di che simbolo.  Porpora, di che sù habito.  In oro sù habito de Trionsanti.  Di che sul la ch |

| - |      |     | 9.9  |      |     |          |
|---|------|-----|------|------|-----|----------|
|   | ALLA | 20  | 4    | COLA | NO  | tabili.  |
| 4 | auvi | a u | CIIC | COIC | 140 | Laville. |

| Punto, perche frà l'vna, e l'altra, parola si vsas- | Pensiero, che cosa sia. 486                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| se da gli Antichi.                                  | Pentimento, che cosa sia. ibid                    |
| Pesci d'Acheloo: proprietà loro. 352                | Pellicano fimbolo del Pentimento. ibid            |
| Peccato, causa nell'huomo sempre cattiui pe-        | Perseueranza, che cosa sia . 483                  |
| sieri. 366                                          | Parlar con arte sede dell'attioni. 484            |
| Parole sono i concetti dell'animo. 367              | Persuasore, che conditioni hauer deue. ibid       |
| Penitenza: Sacramento suoi effetti. 371             | Piombo simbolo dell'Ignoranza. 485                |
| Pardo: sue conditioni. 375                          | Perturbatione, da che nasca. ibid                 |
| Pantera: sue conditioni.                            | Peste, da che causi. ibid                         |
| Prudenza ricerca esperienza. 380                    | Pigritia figlia del Verno, perche. 473            |
| Pernice simbolo della Lussuria. 381                 | Pitrura: fue lodi . Wast a of the Mare har A74    |
| Pauone, fimbolo di superbia. 386                    | Planimerria, che cola sia a single de la 1914 471 |
| Pulcini d'Agosto nati, fanno più oua de gli         | Poesia, sà gli huomini immertali. 478             |
| altri. 400                                          | Sue conditioni, modi, e maniere. 479              |
| Pola vccello, fimbolo della Misericordia. 406       | Poeti loro origine.                               |
| Pertica, chiamata da Antichi, Decépeda. ibid.       | Lirici, da che così nomati. 479                   |
| Pierio Valeriano erra nell'esplicar la Meda-        | Loro fine 4 to 1 to |
| glia di Caio Mamilio . 407                          | Più che inuecchiano fono meglio. 489              |
| Pierio erra, che il capello fosse simbolo di no-    | Pouertà, che cosa sia . 49.                       |
| biltà. ibid.                                        | Suscita l'arti e sà l'huomo industrioso ibid      |
| Piede Romano, misura dalla quale tutte l'al-        | Parole de poueri son riputate pazzia. 49          |
| tre deriuano. 411                                   | Pratica, che cosa sia . ibid                      |
| Pirro, perche stimato più d'ogni altro Impe-        | Da che così detta.                                |
| ratore. 412                                         | E Theorica se ben differenti si congion           |
| Pane figurato per il Mondo, perche. 416             | gono. A file was the many the libid               |
| Perche componesse, e sonasse canne. ibid.           | Da che habbia il suo fondamento. 298              |
| Papanero, induce sonno, e riposo. 439.448           | Di quante forti ibid                              |
| Simbolo del sonno. 661                              | Predestinatione, è misterio occulto à tutte le    |
| Pianta applicata all'huomo, fà vn'effetto, all'-    | creature. 498                                     |
| animale vn'altro. 445                               | Preghiere, come effer deuono. ibid                |
| Persone sauie, quali siano 449                      | Prelato simile al Sole, perche-                   |
| Polipo pesce Geroglifico d'amor scordato.449        | Prelati sono horologgi del Mondo. 491             |
| Parole fimilial coltello. 451                       | Premio, è solo quello, che si dà con merito 499   |
| Pecora simbolo d'Opulenza. 4 4                      | Prudenza: suoi effetti.                           |
| Di stoltezza 604                                    | Prima Impressione, che cosa sia. ibid             |
| Sue qualità . 454                                   | Pertinacia, da che deriui, & in chi habbia luo    |
| Pensieri esequiti escono dal cuore. 460             | co. so significant project of Sol                 |
| Perditione del genere humano, hebbe princi-         | Principio, in quanti modi si prenda. 501          |
| pio dall'occhio 464                                 | Prodighi, chi fiano                               |
| Pace apporta ricchezza, perche. 469                 | Prosperità della vita, in che confista. 50        |
| Che cofa fia : 'in the thirt better 1350-470        | Prospettiua: suo sondamento.                      |
| Pecora partori vn Leone . al of a ath in ibid.      | Sue operationi come si facciano. 507              |
| Parsimonia, che sia. 471                            | Prouidéza, doppo Dio, nasce da Prencipi. ibid     |
| Fà che có prudenza il tutto si divida. 471          | Prudenza, che cola sia.                           |
| Partialità, che cosa sia. 465                       | Vera qual fia 510                                 |
| Patienza in che consista. 474                       | Pudicitia: sue lodi                               |
| Pazzia che cola lia. 473                            | Pueritia, si chiama principio, perche. ibid       |
| Essercitata con molti, è meglio, che esser          | Purità, simile più di altre virtù alla Divinas te |
| fauio con pochi. 476                                | Illustra chi la possede. ibid                     |
| Peccato, che cosa sia. 477                          | Principe: si deue più tosto far amare, che te     |
| Spoglia della gratia, e della virtù. ibid.          | mere. 515                                         |
| Pecunia nome da che trasse origine. ibid.           | Parlare, si deue regolar col prima pesarui. 53    |
| Penitenza, e pena: loro differenza. 478             | Pene significano leggerezza, & instabilità.53:    |
| Parti sue principali, quali siano. 479              | Pascale secondo, nacque nella Pronincia del-      |
| Suoi effetti. ibid.                                 | la Romagua.                                       |
|                                                     | 1700                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demand attends are lawyers to a state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pésieri amorosi di riuale no seza gelosia. 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Romani, quando voleuano, che i Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Palemone sopra il Delfino simbolo della sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vestissero di lungo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| uezza. 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ragano, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pensieri nelle vanità, e adornamenti del cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruta: sue proprietà. 71.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| po impediscono la Beatitudine. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Romani, perche dedicassero vn tempio sotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Petto fi prende per la sapienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ranco al Dio confo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papirio come tenesse segreto le cose dette in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rogna, perche cosi facilmente si transmett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Senato. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da vn corpo in vn altro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prinileggio fatto da Romani à Papirio per la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rane simbolo di curiosità. 128. d'Impersettio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fegretezza. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ne. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porco di che simbolo. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rouere significa robustezza. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pioppo: sua virtù. 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regno come si conserui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perfico dedicato ad Arpocrate Dio del filen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rè della China caua del Datio del sale cento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tio perche. 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e ottanta mille scudi all'anno. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paride, perche volesse veder ignuda Giunone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ricchezze di vna Città de'tributi raccolti da'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TT DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Venere, e Pallade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lospiri del popolo no si deuono stimare. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pesca con l'hamo d'oro, chi sà opera che non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rotella legno di diffesa. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mette conto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riccio, di che simbolo. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prencipi come sappiano quello che si fa. 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Romani dauano il primo luogo à chi haueua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Che dan orecchio à médaci relationi ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | più figlioli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| no tutti i loro ministri empij,e scelerati. 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romolo, e Remo fondatori di Roma, done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Porpora, da che habbia origine. 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ritrouati. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primauera: infantia dell'anno, perche. 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Romani, che dauano per segni di honore. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pollizini portati al collo, cosa superstitiosa. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) 1' 1 C 1 1 ' =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deducat' formial's a sum to be followers out to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. D. L. S. D. L. S. C. |
| Padre di famiglia: quando le fosse data autto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rice, Ricini, ò Ricinij erano di color purpu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rità di restare se da chi. 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | reo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Passero, difféde la Rodine dalla Donnola. 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ricinio vsato dalle Donne ne'funerali, ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Popoli da Dio castigati per la superbia. 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rinoceronte sue proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantera: suo costume. 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rondini in vn cestello, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Popeo: sue bellezze descritte da Plutarco. 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Roma stentò yoo. anni à ridurre l'Italia tutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Persico: simbolo del core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Granana O i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prencipe, che far deue per conciliarsi l'animo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vnita con l'Italia tutta, coquisto in 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de suoi popoli. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | anni tutto il Mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vercia, di che fimbolo. 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Romani perche portassero per insegna loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vercia, di che fimbolo. 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'Aquila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the distribution of the state o | Perche nel principio viassero Aquile d'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quadrato Geometrico à chi serui. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | argento 306: poi d'oro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Q. Fabio del 484. dalla edificatione di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Per più di 170. non conobbe moneta co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| cominciò à coniare l'argento. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | niata, se non rame rozzo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quado si principiò stapar moneta d'oro. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Furono d'inuitta potenza, perche. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quiete, fine, e perfettione di tutte le cose. 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regianticamente legauansi il capo con fascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bianca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perfetta non fi ritroua nel Mondo. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roma moderna: sue lodi. 312.315.316.317.318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Si deue procurar in vecchiezza. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perche si dichi sacra, e santa. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quello, che fi gloria di sapere non sà. 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Romagna di quanti nomi decorata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Di che abondi. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D Obba mal'acquistata come vadi à maie.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romagnoli loro bellicosi e sue attioni. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rosa: che significhi. 14.60.232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roma da cha coli namana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sue lodi . 676.677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Republica Romana: quali furono i principali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dialla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roma: sue lodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riso Sardonio: da che deriua questo Prouer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Republica vnita deue esser per mantenimen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bio. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| to, e beneficio publico. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regno Papale, e corona Imperiale, di che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Si conserua con arme, e danari. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ fimbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosso, che signisichi. 53.108.285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Romani come vsauano dar libertà a serui. 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 "" ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| - |      |     | 9.5  |      |     |     |     |  |
|---|------|-----|------|------|-----|-----|-----|--|
| Г | ALLA | 20  | 010  | cose | NO  | toh | 4 4 |  |
|   | auvi | a u | CILC | COTO | TAO | Lau |     |  |

| Romani dauano foglie di Lauro à Magistrati,                                            | no le dignità con donatiui, e prattiche. 57                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| nel principio di Generare, perche. 391                                                 | Rè dipinto da Apelle con orecchie asinine                                     |
| Romani tralasciauano la toga ne'giorni de'-                                            | perche. 594                                                                   |
| conuiti faturnali. 408                                                                 | Rana dell'Egitto: sua astutia per saluar la vita                              |
| Per viaggio portauano il cappello. ibid.                                               | dall'Hidro serpe. 600                                                         |
| Rossignuolo simbolo della Musica. 426                                                  | Romani come essaltassero i suoi alla sublimita                                |
| Ragno quando faccia con più fretta, & assi-                                            | della Gloria.                                                                 |
| duità la sua tela.                                                                     | Romani errigeuano colonne in honore de                                        |
| Ruggiada come si generi ibid.                                                          | suoi Cittadini, e Cittadine. 612. anco à tem                                  |
| Rimedio bellissimo al mal d'Amore. 463                                                 | pi nostri s'via. ibid                                                         |
| Ricchezza si fà con leuar le spese. 473                                                | Ruota fimbolo della scienza Theologica. 629                                   |
| Riso inditio di pazzia. 476                                                            | Della fortuna. 679                                                            |
| Ricchi di pecunia chiamansi pecorosi. 477                                              | Ramaro, ò Raccano hà particolare tutela                                       |
| Ricco ignorante: suoi epitetti. 478                                                    | dell'huomo.                                                                   |
| Rondine: sue proprietà. ibid.                                                          | Romani: era proprio lero dar tutela. ibid                                     |
| Rose dedicate à Venere, perche. 468                                                    | S                                                                             |
| Ricchezza senza sanità nulla vale. 505                                                 | Cienza, aspra, & amara, perche.                                               |
| Remora pesce simbolo della tardanza. 506                                               | Stoici, perche così detti.                                                    |
| Sua proprietà. ibid.                                                                   | Socratici, perche così nomati.                                                |
| Raggione, che cosa sia. 517                                                            | Sedere, che fignifichi. 13.5.                                                 |
| Dicesi Forza dell'anima. ibid.                                                         | Superbo, à chi s'assimigli.                                                   |
| Raggion di stato non lasciar mai sorger per-                                           | Sue proprietà ibid                                                            |
| fone che possino dar molestia. 509                                                     | Sogno d'Olimpia madre d' Alessandro, che si                                   |
| Ragio ciuile si pospone per causa di &c. 519                                           | gnificaua. 2                                                                  |
| Rapina, che cofa fia. 520                                                              | Suffeno Poeta: che se gli assomiglia.                                         |
| Rebellione da che proceda. ibid.                                                       | Senofonte Filosofo, perche si rallegrasse della                               |
| Religione, che cosa sia.                                                               | morte di suo figliolo.                                                        |
| De SS. Mauritio, e Lazaro, sua origine,                                                | Serpe figura d'anno. 36. di Dominio. 219.30                                   |
| e prinileggi . 525                                                                     | d Idolatria. 165. del peccato. 31                                             |
| Sodetta: si prende cura propriamente de'                                               | Stella, che fignifichi. 36.5                                                  |
| leprofi oltre gliaitri infermi. 525                                                    | Scure, che fignifichi. 43.81                                                  |
| Remuneratione, che cosa sia. 527                                                       | Sapere, che cosa sia.                                                         |
| Remunerare è cosa da Prencipe. 528                                                     | Stelle come considerate dall'Astrologo. 48                                    |
| Remuneratione distribuisce secondo i meriti.                                           | Simia, di che fimbolo. 49.27                                                  |
| 526                                                                                    | Sposi deuono immitare l'Alcione augello                                       |
| Rettorica: suo officio. 527                                                            | perche.                                                                       |
| Ricchezze, non apportano quiete. 528                                                   | Sole: fue virtù.                                                              |
| Riconciliatione d'amore, che cosa sia. ibid.                                           | Saetta, che fignifichi. 90.94.285                                             |
| Riforma: suoi effetti. 529.530                                                         | Sanguigno si conosce dal rosso misto con                                      |
| Riprensione, che cosa sia. 531                                                         | bianco. 90                                                                    |
| Perche sia gioueuole deue proceder da                                                  | Silentio naturale da che proceda                                              |
| amore, & à tempo.                                                                      | Socco fimbolo del decoro portico · 14:                                        |
| Rifo, che cofa fia. ibid.                                                              | Scilla herba: fue virtù - 148                                                 |
| Nasce dall'allegrezza. ibid.                                                           | Sedeci numero di che fimbolo.                                                 |
| Romagna Prouincia: quato bellicofa, 532, sua                                           | Seuero Imperatore cinto il capo da vn ferpe<br>perche .                       |
| potenza.533. suoi guerrieri famosi.534. sue                                            |                                                                               |
| lodi.ibid.deue esfer simile à Roma. 535. per-                                          | Scienza, che cola sia . 168.501                                               |
| Role e fiori funificano la finerità di vita esca                                       | Salamandra viue nel fuoco, e più tosto l'estin-                               |
| Rose, e fiori significano la sincerità di vita. 550                                    | gue. Sirena fimbolo di fraude. 186                                            |
| Rifo abonda nella bocca de pazzi. 551                                                  |                                                                               |
| Rifferir secreti è atto di leggierezza . 558<br>Ranocchia simbolo di taciturnità . 559 |                                                                               |
| Ranocchia fimbolo di taciturnità. 559<br>Ranocchie mute, doue. ibid.                   | Sigillo (egno di fedeltà . 2018<br>Sapienza conceduta da Dio all'Intomo. 2018 |
| T) C 'C 1' C 1 2 . 1                                                                   | E sempre habile.                                                              |
| Rana terina diceli de muti. 559<br>Romani:quanto seueri în quelli, che ambiua-         | Che cosia sia. ibid.                                                          |
| 200 mininguisito reacti in quein, ene amotus                                           | Sapien-                                                                       |
|                                                                                        | Jupien                                                                        |

| a 1 t 10% T1                                      | manual Administration of the state of the st |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sapiente: che è stato chiamato. 208               | pazzi, ò loquaci, e cani alieni, perche. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simonide ricercato chi fosse Dio, che rispose.ib. | Struzzo, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sapienza deue esser preferira al Dominio, & al    | Sole, cuore del Mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regno, perche. 215                                | Sangue sede dell' anima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sapienti solamente nel secold' oro Regnaua-       | Sedeci numero preso da gli Egitij per il piace-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| no, e perche. ibid.                               | re. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | Segno preceduto auati la morte di Cesare.497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sferza s'adopra con i degni di perdono. 224       | Sapienza no si può hauere seza preuideza. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spada, che fignifichi.                            | Schiaratto simbolo della Prouidenza. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serpe, che significhi 226.307.379.392.415.542     | Socrate effortaua i suoi Scolari, che ogni mat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struzzo, di che simbolo. 250.684                  | tina si specchiassero, perche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sapienza, e principio del buon reggiméto. 684     | Serpéte di brozo guardato rédeua la sanità.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scienza esce fuori della Grammatica. ibid.        | Salute, da chi si riceue. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 11 11 6 1 6 16 11                               | Salute dell' anima e del corpo, che cosa sia- 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | Sacrata la (cia non ta frameura un Calla ad E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spine di che simbolo.                             | Socrate lascia per testamento vn Gallo ad Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stolto si cangia come la Luna. 277                | culapio perche, ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scaro pesce, di che simbolo. 283                  | Sapienza, in che consista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scudi, d'oro, in gergo, occhi di ciuetta. 298     | Non si acquista solo con la speculatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seruio Tullo Re fu il primo a coniar monete       | ma con la pratica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| di rame l'anno 580. doppo l'edifitione di         | Sapiente, chi fosse detto appresso gli Antichi ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roma. 306                                         | Sapienza, che apporti. 546. suoi effetti. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sole, di che simbolo. 311.404                     | Sapienza Diuina, si fonda sopra la fede. 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 1 11 11 1 6 1 1 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Si acquista difficilmente. 549.555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segreto per il morto della Tarantola. 330         | No entra in persone inique, superbe. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sardegna: da che così detta 358                   | S' acquista col Timor di Dio. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sardi: loro coltumi.                              | Sacrileggio, che cosa sia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sardegna è cattiua d'aria.                        | Scandolo, che cosa sia. 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sardi viuono pacificamente, perche. 360           | Sciocco simile al piombo. 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sardonia: chi la magia more in atto di rid. 360   | Sfinge, di che simbolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sicilia: come altre volte nomata. 360             | Secretti, che sono Maschi, non possono star rin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche così detta. 361                            | chiusi ne'petti delle femine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Signori principali in Italia mentre mancauano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicilia:nasceua in essa da se medesimo:il tutto.  | ò verso Dio, ò verso il prossimo erano fatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ibid.                                             | ciechi. 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicilia, da Cicerone chiamata granaro de Ro-      | Sparauiere fissa lo sguardo nel Sole.ibid. virtù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mani, perche 361                                  | fue medicinali. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scettro, che fignifichi.                          | Come chiamato da gli Egitij. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segni di Libidine. ibid.                          | Simia simbolo del tatto. 565. della sfacciatagi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scorpione significa Libidine, perche. 376         | nc. 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | Senso Spoglia de beni l'anima & il corpo ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 119                                             | Seruitù, che cola fia. 565. fue condittioni. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seggia geroglifico dell' Imperio. 384             | da chi così detta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Settembre, perche così detto.                     | Segno di seruitù appresso Greci, e Latini. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sole Re de' Pianeti, perche. 405                  | Seuerità, che cola fia. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Senatori Romani, e Greci andauano senza           | Seuero: sua ethimologia. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cappello. 407                                     | Segni del sfacciato. Wis apparent segni ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spela non deue effer maggior dell'entrata 413     | Sfacciataggine, che cola fia. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serpéti, Scorpioni, eLeoni regna nell'Asia.421    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sfinge fua fauola. 425                            | Víata da Dio nella creatione. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Salamandra fimbolo d'huomo reo. 438               | Semplicità che cosa sia. 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sole con l'affiftenza fa il giorno, con l'abfen-  | Simonia, che cosa sia ibid sue conditioni. 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| za la notte. 439                                  | Da chi così detta.ibid.da che nasca. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sonno, che cosa sia. 441                          | Simoniaci:no solo végono detti, quelli che vé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seruitio far non si deue à putti, vecchi, donne,  | dono cose spirituali:ma anco Gieziti, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | .c 2 Simo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Simoniaci hanno mira di pescar beneficij non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stratagemma dello Egitto, salo, ò Cardello,                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| anime. 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | contra l' Afino. ibid.                                                    |
| Simoniaci, con istromento peschino: 578. simi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stratagemma di picciol pesce col Delfino. ibid                            |
| li al ceraste serpente, perche. 579 posti da Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studio suole estenuar, & impedir il corpo. 609                            |
| te nell'inferno col capo in giù perche. 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Che cosa sia. ibid.                                                       |
| Superbo a guifa di melagranna. 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Studiosi consumano più olio, che vino. ibid.                              |
| Simulatori simili ad vn libro di Tragedie con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stupidità, che cosa sia. 610                                              |
| le coperti dorate. 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stupido: sue qualità de la reconstrucción de la libid.                    |
| Simia fimbolo di fimulatione. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sfacciato: sue qualità.                                                   |
| Sollecitudine da doue proceda. 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Studiosi perche paiano stupidi, insensati, astrat                         |
| Stimolo d'amore. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ti. ibid.                                                                 |
| Solstitio in che tépo si faccia, e che dir vogli ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stupidità, ò stolidità naturale, come si superi.ib                        |
| Sonno, da che causato 583. ha dominio sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Superbia, che cosa sia. 613. radice di tutti i viti                       |
| mortali. 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.                                                                     |
| Sospiri, da che naschino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Superbo simile al Pauone, perche. ibid.                                   |
| Sospiro è senza pianto:ma non pianto senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Superbia regna ne' coletici, e sanguigni. 614                             |
| (ofpiro. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Superstitione, che cosa sia ibid. da chi così det-                        |
| Sospiro nondimeno, è reffrigerio de gli amo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ta. Amei Sida et manianan ibid                                            |
| rofi cuori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Superstitios, perche cosi chiamati. ibid. in che                          |
| Sospiro amoroso grane, perche. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | concetto, seco medesimi, si tenghino. 619                                 |
| Speranza, che cosa sia 586.587. doue è vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Superstitione si deue abhorrire da Christiani                             |
| amore. 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | perche.                                                                   |
| Senza amore: Amor senza speranza pon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Superstitiosi, più empij de gli empij. 617. si reg-                       |
| no durar poco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gono con li pianeti. ibid. 618                                            |
| E cosa lunga. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sacerdote di Gioue appresso i Romani, non le                              |
| Speranza mondana simile alla Nottola. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | era lecito nominar l'hedera, perche. 620                                  |
| Suoi leguaci. 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sapere humano, che cosa sia. 624                                          |
| Non fondata presto sparisce. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settentrionali; nemici naturalmente della pa-                             |
| Spia: le si conuiene habito nobile, perche ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce. 661                                                                   |
| Spioni dell'antico, e moderno tempo, perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Smeraldi; fimbolo della verginità.                                        |
| in copia.  Sainte Précipe po le le deve des d'orachie ils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seppia, fimbolo della breuita della vita. Sette numero misterioso. 678    |
| Spie:da Précipe no se le deue dar d'orecchio.ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Settle numero misterioso. 678                                             |
| Spioni, perche deuono odiarfi. 593<br>Sono stati castigati, e castigar si douereb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sommità del monte fignifica quiete. Scaro pesce simbolo dell' vnione. 683 |
| bono ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T                                                                         |
| Sapienza è il mutarfi d' opinione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orpedine pesce, che significhi.                                           |
| Stampa sue lodi. 597. inuentore. 598. di che té-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tesoro, e facoltà terrene sono peso all'                                  |
| po ibid. conditioni de suoi ministri. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | animo.                                                                    |
| Commence of a section of the section | Tito, figlio di Vespasiano Imperatore, perche                             |
| Sterilità: arrecca triftezza, e melanconia, per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chiamato amore, delitie del genere huma-                                  |
| che. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | no.                                                                       |
| Salice, simbolo della sterilità. do 200 10 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tortora, che significhi.                                                  |
| Stratagemma militare, inche consiste. 605-che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Torcia accesa, che significhi.                                            |
| cosa sia.605.chi fosse il primo ad vsarlo.606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Torre di Babel, di che simbolo.                                           |
| Soldato: deue tenere sempre l'armi seco. ibid. se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teste di Cane Lupo, e Leone, di che simb. 109                             |
| le daua per pena da Augusto il no portar ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toppo geroglifico del Danno. 130                                          |
| mi.ibid.haueua pena capitale l'alienare, vé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Testudine con vna vela sopra simbolo della                                |
| dere perdere, ò lasciar la spada ibid. mangia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diligenza.                                                                |
| ua con la spada à lato. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terra, gran madre di tutti gli animali. 170                               |
| Strattagemme fatte in guerra da dinersi. 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tromba di geroglifico. 177.640                                            |
| Strattagemma del Leopardo, col Leone. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T. appresso li Greci che significhi. 209                                  |
| Del Delfino, col Cocodrillo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T. fegno di falute, perche; ibid.                                         |
| Stratagemma del Scarabeo, con l'Aquila. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T. di che simbolo. ibid                                                   |
| Dell' Enidro, ò forze d'India, col Coco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thira appresso Greci che significhi. 21                                   |
| dri lo, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Di che fimbolo. ib                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theo                                                                      |

| Throdofic Impressors nerche (poplialle i fi-                                      | · • •                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Theodofio Imperatore, perche spogliasse i fi-<br>gliuoli de gli ornamenti regali. | 1 1 1 0 10 11                                           |
|                                                                                   | Vecchio, perche auaro. 15.46.54-15                      |
| Tigre fiume: onde habbia origine.                                                 |                                                         |
| Tigre di che simbolo. 257.588                                                     |                                                         |
| Tasso, di che simbolo.                                                            | Vino rallegra il cuore, &c. 17. sué proprietà. 83       |
| Teuere, quando sia biondo, e giallo. 297                                          | Vesicaria di che simbolo.                               |
| Theodolio Imperadore riporta vittoria in                                          | Data à bere, fà che l'huomo pala à se bel               |
| guerra per assaltare la religione Christ. 318                                     | fillimo: ibid                                           |
| Figurato fotto simb.di cane, perche. 318                                          | Vso in quanti modi si prenda:                           |
| Topacio, di che simbolo.                                                          | Volpe di che simbolo.                                   |
| Toscana Prouincia, perche fosse nomata Tir-                                       | Volere non basta per la persettione della vir-          |
| rennia.322. Perche Erruria.323. perch                                             | tiì:ma l'operare.                                       |
| Tulcia, o Tolcana. ibid.                                                          | Vesti nobili, che significhino:                         |
| Toscana sue coditioni, e del suo popolo. ib. 324                                  | Virtu si deue acquistar nell'età tenera. 59. id         |
| Tarantola, che cagioni nell'huomo. 330                                            | che consista.                                           |
| Terra cerca il luogo più ballo, perche. 403                                       | Vite, e vedoua senza l'olmo, perche. 6                  |
| Da chi fosse primieramete misurata. 410                                           | Vecchio: sue proprietà. 71.301.106.568.587              |
| Testudine, simbolo della negligenza. 432                                          | Vecchiezza simile al verno perche. 73                   |
| Testa d'Asino, simbolo dell'offinatione. 467                                      | Venere di che simbolo.                                  |
| Tartaruca simbolo della Pigritia.                                                 | Doue fia nata. ibidi                                    |
| Trochilo vccello, simb. della precedenza. 497                                     | Vulcano perche detto Zoppo: 8d                          |
| Tardo no si deue esser, al ben conosciuto. 509                                    | Vecchio di che simbolo.                                 |
|                                                                                   | 77.11                                                   |
|                                                                                   | Visconti perche habbiano la bissia per impre-           |
|                                                                                   |                                                         |
| Toro, perche slia desto alla voce della Vacca,                                    | Vadilibri à inframente di dettrine                      |
| Tempo cho co (a Go                                                                | Vio di libri è instromento di dottrina. 219             |
| Tempo che cofa fia.                                                               | Velpasiano Imperatore come si diportassero              |
| Torquato Tasso, consolato coi vino. 586                                           | co' Sapienti.                                           |
| Turba de sciocchi è infinita.                                                     | Vespertilo animale perche cosi nomato. 264              |
| Tempo: oue è, non può esser stabilità. 596                                        | Virtù imaginatiua doue rifieda. 272                     |
| Triglia pescersue virrà 604                                                       | Vipera di che fimbolo 388. suo costume. 284             |
| Temperanza, che cofa sia. 618. in che princi-                                     | Venere figliuola dell'Emispero superiore della          |
| palmente si deue essercitare. ibid.619                                            | terra. 306                                              |
| Tempo: di esso solo il presente si vede. 620. sua                                 | Vittoria perche si figuri alata. 308                    |
| breuità ibid e principio, e fine di se. 621. sen.                                 | Senz'ale figurata da gli Atheniest, per-                |
| za spesa e fatica il tutto consuma, ibid.                                         | che. ibid.                                              |
| Tentare che cosa sia, ibid.                                                       | Perche si figuri sospesa con vin piede nu-              |
| Terremoto, che cosa sia. 622                                                      | do. do. ibid.                                           |
| Theoria, che cosa sia. 623. suo principio. 622                                    | Vpupa, perche dicasi Galeata. 311                       |
| Tiranno è sempre vigilante, perche. 626                                           | Vmbria Prouincia perche cosi chiamata. 32 i             |
| Tolerare, che cofa sia ib. che habia per fine. ib.                                | Vmbri popoli, loro nobiltà, e lodi. ibid.               |
| Tradimento, che cosa sia. ibid. 627.                                              | Vino del Vipaco nel Friuli rende le donne at-           |
| Tragedia, perche sia stata ritrouara. 628. che                                    | te alla generatione. 340                                |
| amaestramento rendi. ibid.                                                        | Vso migliore per scriuere, & intagliar inscrire         |
| Tregua, che cosa sia.629. 630. si sà di hore e                                    | tioni. 352                                              |
| giorni, mesi, & anni. ib. suo inueritore. ibid.                                   | Volpe di che simbolo. 369                               |
| Tregua: suo stato è come il mar traquillo.631                                     | TT1 1 1 1 1                                             |
| Tregua da diuerse nationi rotta, ibid.                                            | Vita humana ha due vie. 374<br>Vite di che simbolo. 376 |
|                                                                                   | Vccelletti lodano Dio. 378                              |
| Turori à Pupilli e Donne furono ordinati dal                                      | 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                |
| Tutori à Pupilli, e Donne furono ordinati dal-                                    |                                                         |
| la legge Attilia. ibid.                                                           | Vecchi, lor proprio è esser melanconici. 384            |
| Tutela come deue effercitare. ibid.                                               | Di maligna natura, perche. 385                          |
| Tutori fraudolenti, pene datale da Romani, e                                      | Vite quando potar fi debba. 399                         |
| Ratuite dalle loro leggi. 634                                                     | Vetro fimbolo di vanità. 405                            |
| Talari, simbolo della velocità. 644                                               | Vero Imper.mescolauasi la notte con sgheri,             |
|                                                                                   |                                                         |

| 1 audia delle                                                                 | COLC LACIADILI.                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| e taglia cantoni ne luoghi publici, e tauerne                                 | Venere perche si singa che derini dal Mare.                                        |
| e quello che le auueniua. 408                                                 | 647.d2 chi coli detta. ibid                                                        |
| Vittoria vituperata d'Alessandro Magno. 440                                   | Venere soleua portar vn cingolo, perche. 649.                                      |
| Vbbriachezza, madre dell obliuione. 443                                       | lua virtu.ibid. che si contenesse in esso, ibid.                                   |
| Vbbriachi batteuasi con palli, si che moriua-                                 | parla con bocca di role. ibid.                                                     |
| no. 544                                                                       | Vuolgo s'appiglia al peggio. 655                                                   |
| Viorono la sferza per minor male. 544                                         | Ver gogno so, chi propriamente sia. 662                                            |
| Vccelli s'odiono anco nel sangue dopò morte                                   | Vergogna; che cosa sia. 662. da che detta. 662.                                    |
| A50.                                                                          | virtuosa qual sia 663. sue lodi ibid, aggiuge                                      |
| Vittoria di Attio hebbe corona rostrata d'oro,                                | gratia, e venustà. 664. nasce ne gli occhi.                                        |
| Visa va Gras Company (1) in periodo                                           | 663, siede nelle guancie. 663, del Falcone                                         |
| Vita nostra sempre stà in pericolo. 481                                       | 664. immoderata è biasmeuole. 664. essem-<br>pij in proposito della vergogna. ibid |
| Venere da gli Ant. nomata Nera, perche. 450<br>Vecchiezza che fignifichi. 496 | Vergognati di te stesso, se non ti vuoi arrossi                                    |
| Vita felice qual fia. 508                                                     |                                                                                    |
| Vecchiezza; atta & auttoreuele per la corret-                                 | Verità, che cosa sia. 665 di lei è propria la sem                                  |
| tione. 531                                                                    | plicità ibi è amica della luce ibid fimile alla                                    |
| Vero Imperad. hebbe origine da Faenza. 536                                    | Palma ibid. supera tutti i pensieri humani.                                        |
| Verona: da che così detta. 537                                                | ibid. più forte d'ogni altra cosa. ibid. è cosa                                    |
| Venti nascono dall'aria. 42                                                   | diuina 666. à lungo andare si scopre. ibid.                                        |
| Vccelli habitano oue è l'aria salubre. 42                                     | Vgualità quanta vtilità apporti alla Republi-                                      |
| Vecchio che erri, e di maggior consideratio-                                  | ca.— 667                                                                           |
| ne che vn giouane.                                                            | Violenza che cosa sia. 669                                                         |
| Vedere, e vdire molto si deue:ma parlar poco.                                 | Vergini anticamente vsauano il cingolo per                                         |
| 569.                                                                          | legno di virginita.                                                                |
| Vino: suoi effetti. 568.643                                                   | Verginità: come venghi custodita. 670 che co.                                      |
| Cauallo del Poeta, perche, 587                                                | la lia. ibid.                                                                      |
| Viso coperto, che significhi. 592                                             | Vita lasciua simile ad vn Prato verde. 670                                         |
| Vecchie dedite alla superstitione. 614                                        | Virilità, che cola fia.                                                            |
| alle stregonarie, e magia. 614                                                | Virtu: mai non inuecchia.671. innalza gli ani-                                     |
| Valore che cosa sia. 635                                                      | mi a cole celetti. 671. fimile all'alloro, 671.e.                                  |
| Vanagloria, che cosa sia. 635                                                 | lopra il vitio, e lo vince. 671. simile alla                                       |
| Vanaglorioso dispiace à Dio.640, à gli huomi-                                 | quercia.671. heroica dell'huomo. 672                                               |
| ni 636. essempij varij à tal proposito. ibid.                                 | Virtii non cerca ricchezze.673. sua vita diffi-                                    |
| Vanagloria è vna gran bestia. 638. è propria                                  | cile.674. sua diffesae ritirarsi in se stessa.674                                  |
| delle Donne. ibi. da che nasca. ibi. camina al                                | Vita breue: riprende i lunghi desiderij. 675. à                                    |
| pari sempre della superbia ib. fimile alla sa-                                | chi fi assimigli.                                                                  |
| guisucca.639 suo rimedio ibid è propria de                                    | Vita dell'huomo, che cofa fia.                                                     |
| Poeti.640.massime moderni. ibi.                                               | Vittoria: che fi ricerca per confeguirla. 681. à                                   |
| Vanagloriofi:bestie, perche 638. essempij à ral                               | chi la confeguiua che viaffero ver loro gli                                        |
| proposito.ibi loro pensieri sono come il fie.                                 | antichi.68 I.che bene apporti. ibi.                                                |
| no. ibi. tali diuengono pet l'abondanza, e comodo.                            | Vnione de' Cittadini quanto vaglia.682. Ef-<br>fempijà tal proposito. 682          |
| Vespe che suolazza in alto più grossa dell'api,                               | Volontà è Regina. 683. vuole sempre il bene.                                       |
| e simile, e simbolo della vanagloria. 642                                     | 684.                                                                               |
| Vanità; per essa che s'intenda. 643                                           | YF 11 1 C C                                                                        |
| Vecchiezza, che cosa sia. 641. suoi effetti. 641                              | Voracita che cola ha.                                                              |
| Venustà che cosa sia 645.647. è differente                                    | Teroha parola hebrea che fignifichi. 17                                            |
| dalla Bellezza.646. sue doti principali. ibid.                                | 17 office di also Goods also                                                       |
| in che consista. 617. è cosa da Donne. 648.                                   | Zessiro sue proprietà. 656, da chi così detto.                                     |
| non effeminata consiene all'huomo. 641.                                       | ibid.                                                                              |
| fuoi effetti. 641                                                             | Zelo: del superstitioso è congionto col Timo-                                      |
| Venustà, e gratia sono il condimento della.                                   | re, perche.93. che cosa fia. 157. per esserci-                                     |
| Bellezza. 646                                                                 | tarlo che vi fi ricerca.                                                           |
| 740                                                                           | . •)/                                                                              |

Ñ

L

Ī

E.

# TAVOLA DE GESTI, MOTI

| E POSITVRE DEL                                                                | CORPO HVMANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tto di volare. 14. 125. 127. 260. 261.                                        | Discendere. 201.622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 262.265.266.68.681.                                                           | Di potare vna vite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atto di saltare. 14                                                           | Di tolar le pecore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di ballare. 17.330.428                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di porgere. 18.25.30.58.59.95.277.282.74.                                     | Di raccogliere ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (450.                                                                         | Di battere il grano. 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Di pigliar milura.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di falire. 21.217                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di portare. 24.626                                                            | The second second is the second secon |
| Di cauare.                                                                    | The all and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bi accarrezzare. 56.284.381                                                   | Ditagliare. 400.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di caminare. 87.111.166.255.309 Feroce. 88                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | The state of the s |
| Gettar via. 50. 136.233.277.284.374.504<br>D'appoggiarli. 111.276.376.299.523 | Di timolare i boui. ibid. Di contemplare. ibid. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Di spingere. 115                                                              | Diaccenare. Patenti Transport ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di ferire. 115.275.645                                                        | Di scaldarsi. 402.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Di far riuerenza                                                              | 70:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Di attender l'empito d'vn toro. 124.288                                       | Di sonfiare le gotte. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Di caminar all' ingiù. 246                                                    | Diorare. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Di correre 176.281 102.644                                                    | Di dormire. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diguardare fisso. 194.201.324.366                                             | Di riuerenza. 450.465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dicolpire. 204.251.483                                                        | Di battere ad vna porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Di affaltare l'inimico. 275                                                   | Di grattarsi il capo. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Di giacere 211.218.222.229.432.466                                            | Dolente. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Di percotere. 226.367.270                                                     | Di gridare. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di metter mano alla spada. 229                                                | Di softentarsi con crocciole, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>D</b> i fuggire. 231.286                                                   | Dispogliarsi. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Di fremere. 233                                                               | Di voler lauorare la terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Di far violenza.                                                              | Di guardar indietro con la testa piegata. ibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minaecieuole 233. 284.423.5 88                                                | Di calpestrare. 481.523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Discriuere. 234.620                                                           | Di difegnare. 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Honesto, e seuero.                                                            | Di girare vn globo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di tenere. 254.364.373<br>Di lanciare. 355.541                                | Di tirare vn carro.  Di fpremer vna mammella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Di lanciare. 355.541<br>Di guardarfi dietro le spalle. 268.520                | Di tener in bracccio. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superbo. 269.415                                                              | D''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di incensare. 269.455                                                         | D' P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Squarciare. 273                                                               | Di sciorre alcuni legami co'denti. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Di combattere. 278                                                            | Di opponersi vn' Aquila. 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Di sonare. 279.377.401.402.428.562                                            | D'imprimersi la fronte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di scoprire vn lato. 280                                                      | Asperto matronale. 157.382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Di tirar d'arco. 290                                                          | Venerando. 207.258.365.427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Di vomitare. 283                                                              | Horribile. 233.133.240.255.298.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Di lauarsi le mani. 286.i panni.45 I                                          | Maturo. 232,333,389,410,421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Di mangiare.                                                                  | Honelto Seuero. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di dare il latte. 562                                                         | Fiero. 262.275.396.280.281.284.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Di specchiarsi, e farsi bello. 366.479.613                                    | Superbo. 169.415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diabbracciarsi. 368.517                                                       | Rozzo. 277 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distringere. 370.636                                                          | Virile. 272.298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimoftrare, 587                                                               | Atto di pensare. 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diparlare. 387                                                                | Di dare yn rouescio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                               | c 4 Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tauola de gesti moti, &c.

|                                          | 5              | office and only office                     |       |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------|
| Di firacciarsi i capelli.                | 419            | Braccia stese. 14. 16. 46. 102. 114. 149.  | 184   |
| Di coprire.632. e souuenire vn pouerc    | 0. 523         | 377.465.                                   |       |
| Di adorare.                              | 527            | Braccio in atto di tenere. 19.23.24.41.49  | 9.5   |
| Di sbatter vn fanciullo in vna pietra.   | 528            | Braccio alto. 19.66.158.184.188.204.       | 23    |
| Di contar danari sopra la mano.          | 527            | Braccia in atto di abbracciare. 24.66.117  | 16    |
| Di vscir fuor d'vna sepoltura.           | ibid:          | Barba piena di neue.                       | 21    |
| Di fonar il corno.                       | 531            | Braccia verdi.                             | 21    |
| Di sostenere l'arca di Noe,              |                | Braccia ignude.40.144.175.194.235.249.     | 3     |
| Di andar in estasi,                      | 543            | 280.                                       | 101   |
| Di rubbare.                              | 544            | Aussana                                    |       |
| Di ridere.                               | 550            |                                            | .33   |
|                                          | 554            | Boccaaperta.71.96.103.145.195.376.380.     | 40    |
| Vergognoso, e timido.                    | 555            | Barba dell' color dell' acqua marina.      | 8     |
| Imprimer la bocca con anello.            | 558            | Bocca cinta. 98.149.570. E figillata       | 55    |
| Di star nell'acqua à mezza gamba.        | 565            | Barba canuta. 111.222.322.                 | 320   |
| Di comandare.                            | 568            | Lunga. 218.219.322.                        | 320   |
| Di alzarsi i panni.                      | 568            | Braccio ignudo, e steso.                   | 238   |
| Di offendere.                            | 569            | Barba lunga nera.                          | 240   |
| Di sedere dormendo.                      | 569            | Bocca che getta siamma.455.498. affumic    | ata   |
| Di accennare, che si taccia.             | 570            | 255.                                       |       |
| Di non poter reggersi in piedi.          | 570            | 76                                         | 26    |
| Di misurare con compasso vna statua.     | 571            |                                            | 278   |
| Di cauar vna saetta dalla faretra.       | 581            |                                            | 280   |
| Di ritornar in dietro.                   | 581            | Braccia cinte.                             | 388   |
| Di ferire.                               | 588            | D C-1. t                                   | -     |
| Di trapassare vna muraglia.              |                |                                            | 300   |
|                                          | ibid.          |                                            | 387   |
| Di caminare in punta de piedi.           | 590            |                                            | 416   |
| Di riguardare timidamente.               | 674            |                                            | 44    |
| Di sparger fiori sopra vn'altare.        | 614            |                                            | 459   |
| Di stuzzicare, e maneggiar il suoco.     | \$20           | Barba lunga hirluta, e metà rafa.          | 478   |
| Dubbiolo di raccoglier colane, ò nò.     | 621            | Brac. sua estremità vicin'alla mano alato. | 494   |
| Di vscir suori della terra con strana, e | fiera          | Braccia leprole.                           | 575   |
| attitudine.                              | 622            | Bracci in atto di guardia.                 | 588   |
| Mesto.                                   | 626            | Troncatoui la mano.                        | 645   |
| Di bacciare.                             | 627            | · C                                        |       |
| Di mordersi vn dito.                     | 644            | Apo chino. 6.14.71.89.38.130.150.          | 157   |
| Di scopare.                              | 654            | 245.267.270 414.                           | - , . |
| Di cacciar mano alla spada.              | 660            | Cuore circondato da serpi.                 | 14    |
| Di guardare in vn' istesso all'orsa mas  | orio-          | Corpo ignudo. 14.3 1.36.229.278.286.è ne   |       |
| re, e minore.                            | 660            | 477-                                       |       |
| Di percuotere.                           | 667            | Cuore scoperto. 23.57.450.                 | <25   |
| Dicingersi.                              | ibid.          | Capelli sparsi.24.36.52.104.114.116.230.   |       |
| Di appigliarfi ad alcuna cofa.           |                | 170. 231. 245. 246. 276.279.298.370.3      |       |
| Di bacciare.                             | 683            |                                            | 10.   |
|                                          | 627            | Girlia lieta                               |       |
| Attitudine fiera.                        | 655            | Ciglio lieto.                              | 31    |
| Aspetto robusto, e maruro.               | 544            | Capo coperto di neue.                      | 35    |
| Bellissimo. 25.27.571                    | .591           | Collo coperto di neue.                     | 35    |
| Bruttisimo. 30.37.502,506                | 6 <b>.</b> 588 | Oupen prem di neder                        | 35    |
| Senile.                                  | 626            | Coscie coperte d'vua.                      |       |
| Vano.                                    | 635            | Carnagione di leonato scuro.               | 36    |
| Nobile, e risplendente.                  | 666            | Chiome bionde. 38.68.97.177.187.238.       | 544   |
| В                                        |                | Carnaggione rossa. 49-1                    | 125   |
| Raccio in atto di stringere.             | 1              | Capo circódato da ragg.49.371.dell'Iride.  | 186   |
| D Braccio appoggiato. 72                 | 3.290          | Capelli negri. 51.195.:                    |       |
| Braccia aperte. 2. 14. 68. 163. 166.262  | 181.           | Corpo hidropico,                           | 51    |
| 406.455.                                 | 30.1           | Cuore. 59.200.230.246.2                    |       |
| 1                                        |                | 75,1200,1230,12401                         | 3-    |

Tauola de gesti moti, &c.

| Capegli d'oro. 75. 76. 189. 203. è inane | ellative | Carni asperse di fangue.                   | 28   |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|
| fioriti.                                 | 486      | Corpo trasparente da vn velo.              | 38   |
| Di color d'acqua marina.                 |          | Carnagione bianca. 405.487                 | 390  |
| Guore ardente.                           | 95       | Fosca, 329, mista di giallo.               | 431  |
| Coronate di spine. at total oid.         | 95       | Capelli che arriuano in terra on degianti. | 421  |
| Corpo carnolo.                           | 96.98    | Capelli tolchi.                            | 438  |
| Chino.                                   | 118      | Capelli sparsi per la fronte.              | 445  |
| Capelli tagliati.                        |          | Corpo coperto da capo à piedi.             | 450  |
| Capo fasciato.                           | 125      | Capo scoperto, e chino.                    | 46   |
| Carnagione bruna. Che trate of the 22    | 5.126    | Corpo graffo.                              | 466  |
| Capelli dritti.                          | 119      | Cuore roduto da vn verme.                  | 477  |
| Capo in fuori.                           | 129      | Capo acconciato con nocciole di perfico.   | 479  |
| Corpo robusto.35.& nerboruto.            | 130      | Capo con fiamma fopra.                     | 48   |
| Collo legato.                            | 122      | Capelli riuolti in sù.                     | 680  |
| Capo cinto di vite.                      | 143      | Negri, groffi, e sparsi, e ritorti in diu  | erfe |
| Cubito appoggiato sopra vn coscino.      | 144      |                                            | 490  |
| Capelli di varij colori.                 | 156      | Ciglia innarcate.                          | 490  |
| Capo alto.                               | 156      | Collo torto.                               | 494  |
| Capo cinto da serpe.                     | 164      | Capelli intricati.                         | ibid |
| Capo caluo.                              | 172      | Corpo solleuato in aria. 546. e cir condat |      |
| Capelli ricci. 176. 225.235.247.267.38   |          |                                            | 544  |
|                                          | 288      |                                            | 567  |
| Capo adorno. Capo triforme.              | 189      | Coscie ignude.                             | 568  |
| Capo alato. 192.48                       |          |                                            | 569  |
| Guore.                                   | 244      |                                            | 571  |
| Corpo in qualche parte ignudo. 217.25    |          | Cuore alato.                               | 585  |
| Capelli lunghi. 217.21                   |          | Corpo curuo.                               | 625  |
| Corpo largo.                             | 225      | Cuore passato da frezza, circondato da     | dui  |
| Con due faccie.                          | 230      |                                            | 626  |
|                                          | 0.370    |                                            | 635  |
|                                          | 2.627    |                                            | 657  |
| Rabuffati                                | 233      |                                            | 659  |
| Corpo ferito.                            | 234      | Ď.                                         |      |
| Venusto, e proportionato.                | 238      | Ito indice in atto di mostrare. 42.44.     | .45. |
| Chiome sparse, & insanguinate.           | 255      | 144.289.370.                               | •    |
| E dure.                                  | 255      | Disteso. 164.176.186.                      | 195  |
| E bionde com' oro. 276                   | 0.261    |                                            | 201  |
| Stefe, e canute. 260                     | 9.26 i   | Indice alto.                               | 289  |
| Corpo leproso.                           | 279      | In atto di fregarsi la testa.              | 366  |
| Capelli canuti.                          | 281      | Dito fraposto tra vn libro.                | 389  |
| Capo coperto dalla testa dell' Hipposo   | tamo.    | D: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1           | 392  |
| 284.                                     |          | Dito alle labbra.                          | 49   |
| Capelli biondi, e innanellati.           | 286      | Denti del color del ferro                  | 620  |
| Capo velato.                             | 288      | E - ·                                      |      |
| Capo coperto.                            | 301      |                                            |      |
| Corpo asciuto.                           | 299      | F                                          |      |
| Cuore in mano.                           | 299      | C Accia virile.                            | 31 r |
| Carnagione rossa oscura.                 | 300      | Fronte raccolta.                           | II   |
| Adusta.                                  | 330      | Faccie due. 12.392.443.500.507.            | 625  |
| Corpo appoggiato.                        | 339      | Faccia mesta. 14.119.132.164.              |      |
|                                          | 5.486    | E piangente. 184.291.                      | 384  |
| Corpo solleuato in aria. 36              | 2.483    | Faccia allegra.14.66.97.101.114.116.119.1  | 150  |
| Capelli hirsuti, e mescolati con ser pi. | 364      | 240.267.268.334 373.387.397.427.           |      |
| Corpo magro.                             | 366      | Fronte carnola. 17.1                       | 170  |
| Capelli grossi, e neri.                  | 375      | Liscia. 17.0                               | 634  |
|                                          |          | Gran                                       |      |

Tauola de' Gesti, moti &c.

| 6 Combo 2 2000 200 260 618                      | G .                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Grande 17:489.567.618 Altera 19:204             | Ombito appoggiato. 62.171.218.219.                                               |
|                                                 | U 221.277.222.384                                                                |
| Scritta. 23.279.490                             | Guancia appoggiata.                                                              |
| Riuolta al cielo. 25.49. 55. 59. 149.159.       | Ginocchio piegato. 6.169.390                                                     |
| 234, 268: 364, 370, 479                         | Gambe coperte d'vua.                                                             |
| Flanchi roffi.                                  | Cinta di ferro.                                                                  |
| Faccia pallida. 31.749.235.379.423.494          | Guardo spauentoso. 128                                                           |
| Pronte torbida.                                 | Gambe fottili. 157                                                               |
| Faceia curua.                                   | Gesto costante, e generoso 200                                                   |
| Estenuata, e macilente. 59. 111. 195. 230.      | Gambe ignude. 235.262,280                                                        |
| 256. 280. 384.                                  | Guardo torto. 299                                                                |
| V Ciata .                                       | Giacere. 222 489                                                                 |
| Grinza, e spiaceuole. 93:119.600                | Gambe l'vna più indietro dell'altra. 477                                         |
| Rubiconda. 97:128.233.527                       | Gamba di legno. 478                                                              |
| Fronte cinta. 102.159.247.267.362.371.429       | Guardatura superba, e minaccienole. 520                                          |
| Paccia grassa, e brutta. 124.125.334.           | Gambe leprofe. Anoi o juna ib 575                                                |
| Paccia ridente. 138.150.249 260.503             | Guancie gonfie. 613.655                                                          |
| Brutta. 247.270.274.279.283.298.478             | Robiconde. 661                                                                   |
| Faccia coperta di velo. 169.199.512             | H                                                                                |
| Vecchia.202.302.324.479.491.531.532             | T 7 Omerialati. 14.23.25.34.35.36.48.485.                                        |
| 10 Robusta. 206.437                             | 362. 183. 128. 126. 125.102.273.268.                                             |
| Faccia di Toro.                                 | 144.171.192.194.227.231.237.372                                                  |
| Di color fosco.                                 | 144.171.192.194.227.231.237.37                                                   |
| Arrabbiata. 233.234                             | N ginocchioni. 56.102.105.163.309.455                                            |
| Artonita. 235                                   | Inchinarfi.                                                                      |
| Bella. 247. 334. e piaceuole. 527               | I Inchmarfi.                                                                     |
| Leprosa, e serena. 236                          | T 1                                                                              |
| Fronte quasi coperta. 257                       | T Ingua. 71.144.371.563                                                          |
| Faccia vecchia, diforme, alquato scoperta, 281  | Duplicata. 145                                                                   |
| Gonfia. 300                                     | Labbra liuide. 157 Lingua fimile à quella del ferpe. 383                         |
| Fronte rotonda. 300                             | •                                                                                |
| Fadcie tre. 4 1810 1 336                        | Vibrante. 494                                                                    |
| Fronte quadrata. 373, 382                       | Con vn' occhio.                                                                  |
| Faccia bianca. 375                              | m m d l Paramai de la déman                                                      |
| Velata. 379                                     | Ano in atto di tenere. 1.2.6.7.11.12.12<br>16. 18. 20. 24. 29. 35.38.40.41.42.44 |
| Mora, & bruttissima. 385                        | 1 V 1 16. 16. 20. 24. 29. 5). 30. 40. 41. 42. 44                                 |
| Caprina. 416                                    | 47. 48. 49. 87. 131. 166. 224. 229. 290. 358                                     |
| Fronte cornuta. 416                             | 364-367.<br>Mano approggiata. 6.51.79.187.228.238.                               |
| Faccia mole, e delicata: 426. e l'ariguida: 584 |                                                                                  |
| Nobile, e modessa                               | 249.308.366.419.                                                                 |
| Humile, e modesta . 443:455.474                 | Mano aperta. 16.18.19.77.114.144.157.176.                                        |
| Fronte ricoperta da capelli. 449                | 268.278.387.465.                                                                 |
| Faccia riuolta. 473                             | IVIAINI DUITO all OLCCCI                                                         |
| Picciola, e fmorta . 475                        | Al Capo a site cap -                                                             |
| Vecchia, pallida, magra, e melanc. 480          | Mano in atto di mostrare. 25.47.92.254                                           |
| Smorta, e spauenteuole. 485. 530                | Di solleuare. 32.114.323                                                         |
| Grande. 618                                     | Posta alla bocca. 47.298                                                         |
| Allegra, lasciua, & ardita: 494                 | Mammelle ignude. 50. 249. cariche di lat. 431                                    |
| Pahida, e furibonda. 494                        | Mano in atto di scacciare.                                                       |
| Vecchia, grinza, mesta, guercia, e me-          | dispargere. 54.24                                                                |
| lancolica. 498                                  | Mani giunte. 25.74. 390                                                          |
| Fronte con vn'occhio. 591                       | folleuate in aria.                                                               |
| Faccia quali tutta coperta. 199                 | Mani in arro di premere. 67.89                                                   |
| Mora. 659                                       | Mano in atto di stringere. 73.202.300                                            |
| Verginale. 681                                  | Mano abbracciata.89.                                                             |

#### Tauola de' Gesti, moti, &c.

|                                                                         | iciti, moti, ext.                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mano in atto di scacciare. 50.56                                        |                                                                            |
| dispargere. 54.243                                                      | Ale acuto.                                                                 |
| Manigiunte. 25.74.390.e solleuare in atia                               | Narici aperte. ibid.                                                       |
| _543                                                                    | Naso aquilino. 373 405.487                                                 |
| Mani in atto di premere. 67.85<br>Mano in atto di ftringere. 73.202.300 | Riuolto in sù.                                                             |
| Mano in atto di stringere. 73.202.300                                   | Rotondo. 382                                                               |
| aviano appracciata.                                                     | TALLCA CAILLA.                                                             |
| Mano alta.95.123.128.229.245. 251.269.289                               |                                                                            |
| 320 331.419.                                                            | Naso. 562                                                                  |
| Mani in seno. 98. coperte. 466                                          | 0                                                                          |
| Mano serrata che percote il petto. 102.116                              | Ochio cieco. 19.270 282 300. 477.526.<br>Bendati. 22.85. 128. 180.194.226. |
| In pugno. 115.147.629                                                   |                                                                            |
| Mani incrocciate.                                                       | 246.233.274.275.402.                                                       |
| Mano sopra il fuoco.                                                    | Occhi in atto di mirare attetamete. 51.78.128                              |
| Mani a' fianchi. & 128.250                                              | Occhi che pianghino. 56.57.59.95.102.273.                                  |
| Sopra le ginocchia.                                                     | 291.478                                                                    |
| Mano al petto. 144. 268. 367. 515                                       | Occhi. 72.562                                                              |
| Mani in atto di muouersi continuamete. 157                              | Orecchie. 72.162                                                           |
| Mani incatenate. 164.475                                                | Occhi riuolti al cielo. 72.95.97.105.115.118.                              |
| Mammellelpiene di latte. 168                                            | 162.203.271.282.380.387.443.                                               |
| Mani nascoste. 169                                                      | Occhio fiero.                                                              |
| In atto di porgere. ibid.                                               | Oschi biechi.                                                              |
| Mammelle che mandano acqua. 171                                         | Scintillanti, & accuti. 207                                                |
| Mano ferrata. 176.473                                                   | Offo grande. 225<br>Occhi-lucidi non molto aperti. 225                     |
| Coperta. 202                                                            | Occhi lucidi non molto aperti.                                             |
| Membra groffe. 206                                                      | Baffi. 245 257.267,662<br>Acuti. 245                                       |
| Mani legate 232, dietro le spalle. 233                                  | Acuti. 245                                                                 |
| Mammelle che spargono latte. 250.588                                    | Coperti da velo. 257.472                                                   |
| Mani infanguinate. 254                                                  |                                                                            |
| Mammelle asciute, e pendenri. 255                                       | Roffi.                                                                     |
| Mani leprose. 256.576                                                   | · Concaul. 373.383                                                         |
| Mani l'vna sopra l'altra. 272                                           | Grassi lucenti, e lasciui. 375                                             |
| Mammelle lunghe. 280                                                    | Chiufi. 390.423                                                            |
| Mano alla faccia                                                        | Fiss. 390.425.645                                                          |
| Mammella ignuda morficata. 298.519                                      |                                                                            |
| Mano con vn'occhio. 320,452                                             | Occhi ben aperti. 568                                                      |
| In atto di benedire. 370                                                | Piccioli, e bianchi. 626                                                   |
| Mani alate. 372.460                                                     | Orecchie da quali pendino sanguisughe. 635                                 |
| Membra segnate da ferite. 387                                           | Occhi cerulei. 660                                                         |
| Mano sotto la guancia in atto di riposare.389.                          | Orecchie, loro sommità rubiconda. 662                                      |
| 493                                                                     | T-111 11                                                                   |
| Mani quattro. 443                                                       | Diedi in atto di caminare.                                                 |
| Mano tinta di fangue. 443                                               | Stare. 7.14.19.99.114.119.123                                              |
| Mano sopra la mammella. 454                                             | Petto aperto. 14.25.119.367.520.626                                        |
| Mammelle fozze. 485                                                     | Piede in punta.                                                            |
| Mano legata ad vn gran fasso. 494                                       | Solicuato. 14                                                              |
| Mani volte verso la terra. 495                                          | In atto di precipitare. 19.273                                             |
| Mano morficata da ferpi. 515<br>Mano. 562                               | Piedi nudi. 22.23.144.270.278.280.388.                                     |
| Mano, Mano nel guento                                                   | Petto ignudo. 23. 280. 482                                                 |
| Mano nel guanto.                                                        | Piede in atto di conculcare. 31.116.142.149.                               |
| Mani congiunte. 623                                                     | 158.268<br>Petro roffo                                                     |
| Lunghe, e fortili. 625                                                  | Petro roffo.                                                               |
| In arto di mostrare tormento patito. 626                                | Puttini. 58                                                                |
| Mano staccata dal braccio. 632                                          | Piedi alati. 114. 176. 179. 181.192.235.275.                               |
| 2                                                                       | 372. 149                                                                   |
| · ( ) 2.                                                                | Petto                                                                      |

## Tauola de' Gesti, moti, &c.

| Petto traffitto.  Piedi incatenati.  Petto carnoso.  Piedi simili all'acquila.  160 Sedere con maestri.  Sembiante attonito.  Statura più picciola che grande.  Alta.                                                               | 247<br>300<br>06.309<br>369<br>452<br>659<br>660 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Piedi legati. Piedi fortili. Petto traffitto. Piedi incatenati. Petto carnoso. Piedi simili all'acquila.  131.494.632 Spalle grandi. Stare in piedi. Sedere con maestri. Sembiante attonito. Statura più picciola che grande. Alta. | 300<br>06.309<br>369<br>452<br>659<br>660        |
| Piedi sottili.  Petto traffitto.  Piedi incatenati.  Petto carnoso.  Piedi simili all'acquila.  157  Stare in piedi.  Sedere con maestri.  Sembiante attonito.  Statura più picciola che grande.  Alta.                             | 369<br>369<br>452<br>659<br>660                  |
| Petto traffitto.  Piedi incatenati.  Petto carnoso.  Piedi simili all'acquila.  160  Sedere con maestri.  Sembiante attonito.  Statura più picciola che grande.  Alta.                                                              | 369<br>452<br>659<br>660                         |
| Petto carnoso.  Piedi simili all'acquila.  225 Statura più picciola che grande.  Alta.                                                                                                                                              | 452<br>659<br>660                                |
| Petto carnoso.  Piedi simili all'acquila.  225 Statura più picciola che grande.  Alta.                                                                                                                                              | 659                                              |
| Piedi amili all'acquila, 230 Alta.                                                                                                                                                                                                  | 660                                              |
| 37 11 0 1 0                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Nudi, & leprosi. 256 T                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Simili al lupo. 256 TEsta ascosa fra le nubi.                                                                                                                                                                                       | 61                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 4.388                                            |
| Piedi in ceppi. 387 Tempie alate,                                                                                                                                                                                                   | 71.189                                           |
| Petro cinto. 416 Testa china, pendente alla sinistra.                                                                                                                                                                               | 387                                              |
| Piedi storti. 438 Treccie sparse.                                                                                                                                                                                                   | 388                                              |
| Zoppi. 478 Testa in vna palla di vetro.                                                                                                                                                                                             | 405                                              |
| Petto ferito. 482 Testa circondata da nebbia.                                                                                                                                                                                       | 465                                              |
| Petto bianco, e scoperto. 523 metà rasa.                                                                                                                                                                                            | 478                                              |
| Palpebre fanguinose. 568 Volta verso la terra,                                                                                                                                                                                      | 495                                              |
| Petto armato. 629 Tépie da quali escon i ragi della dininità                                                                                                                                                                        | . 547                                            |
| Piedi, come code de' serpi. 656 Testa di Leone.                                                                                                                                                                                     | 621                                              |
| Petto con yn Sole. 671 Cornuta.                                                                                                                                                                                                     | 643                                              |
| S V                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                               |
| CEdere. 2.6.13.29.36.42.54.62.80.90.91. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                       | 6.522                                            |
| 98. 100. 130. 144. 166. 168. 170. 222. 227. V Viso rosso.                                                                                                                                                                           | 233                                              |
| 245. 277.301.308.309.317.326.337. Volto fiero, e languinolo.                                                                                                                                                                        | ibid.                                            |
| Spalla quasi scoperta. The control of the Spalla quasi scoperta. The control of the spalla quasi scoperta.                                                                                                                          | 249                                              |
| Sguardo fiero. 115 Ventre grosso.                                                                                                                                                                                                   | 283                                              |
| Spalle curue. 150 Viso infiammato pensos.                                                                                                                                                                                           | 492                                              |
| Statura ambigua. And abirus 207 Mesto, e lagrimeuole.                                                                                                                                                                               | 516                                              |
| Dritta. 225 Segnato con carrattere.                                                                                                                                                                                                 | 567                                              |
| Schiena voltata.232, quafi voltata. 661 Basso.                                                                                                                                                                                      | 662                                              |

#### I L F I N E.

## \* TAVOLADE GLI ORDIGNI, ET ALTRE COSE ARTIPICIALI.

| The second secon |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307. 309.366-402.                                                              |
| Rpa da sonare. 7.18.429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buccina. 78                                                                    |
| Anello d'oro rotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benda. 100.112.661                                                             |
| Ali.14.22.36.48.49.52.62.66.82.84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base di colonna. 102                                                           |
| 102.117.125. 126. 128. 192. 142. 277. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base quadra. 123.201.206                                                       |
| 243.237.273.275.278.279.280.372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baretta verde.                                                                 |
| Aratro. 15. 187.400.430.675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benda infanguinata. 156                                                        |
| Arco. 29.75.77.220.226.229.280.421.483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bacchetta. 167.181.518                                                         |
| Armi in hasta. 31.629.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bordone. 183.478                                                               |
| Armi in hasta. 31.629. Archipendolo. 40.168. 191.244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bamboli d' acqua aggiacciata. 230                                              |
| Argano. 47.278.430<br>Aftrolabio. 48.49.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bracciolare. 247.423.527                                                       |
| Astrolabio. 48.49.122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Breue. 255                                                                     |
| Armi. 54.80.90. 181. 234.307.322.326.417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Briglia. 277.618                                                               |
| Armi rotte. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilancie rotte 108.270                                                         |
| Altare. 67.322.520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banderuola da vento.                                                           |
| Amiante pietra pretiofa. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bacco. 327                                                                     |
| Agata pietra pretiofa. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bacile pieno di monete, e gioie. 373                                           |
| Anchora.171.206.589 irruginita. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Arco celefte. 171.172:324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                              |
| A 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| The state of the s |                                                                                |
| Albero di naue rotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bocca aperta.                                                                  |
| Arnesi di guerra diuersi. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bacchetta riuolta in guisa di pastorale. '416                                  |
| Angioletto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bossola da nauigare. 432                                                       |
| Acqua cadente. 324.328.475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banda berettina. 466                                                           |
| Acconciatura di ricche, e diuerse gemme. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borse piene di danari. 504.528                                                 |
| Anello. 387.423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dale cubica.                                                                   |
| Ariete segno. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benda con note d'aritmetica sopra.                                             |
| Acquario legno celelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bacchetta di ferro.                                                            |
| Accetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boscale. 532.684                                                               |
| Armi offensiue diuerse 415. e diffensiue. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base quadrata. 596                                                             |
| Amorino al ato con faretta, & arco. 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Banda di color turchino con li segni Cancro,                                   |
| Aria. 429 bruna. 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scorpione, e Pesce. 660                                                        |
| Ali grandi, e nere di diuersi colori. 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilancia d'oro.                                                                |
| Archibuggio. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bacino. 672                                                                    |
| Acconciatura di testa con lingua, & occhio sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bacile d'argento. 684                                                          |
| guigno. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C                                                                              |
| Ara cinta da vn festone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ornucopia. 1. 16. 17. 100.170.178.190.                                         |
| Alpha littera greca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ornucopia. 1. 16. 17. 100.170.178.190. 199. 203. 217. 220. 228. 249. 251. 258. |
| Armi alla turchesca diuerse. 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 267.302.304.306.307.324.328.370.373                                            |
| Arca di Noe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cestoni                                                                        |
| Albero di naue co fiamma di fuoco sopra. 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corona d'oro. 2.42.68.100.159.170.104.131                                      |
| Armi bianche. 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 238.243-246.322.                                                               |
| Antena, 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Corone d'oro. 334.274-382                                                      |
| В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| D Occette di seta. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Circolo de 12. segni celesti. 6.11.145                                         |
| Bussula da pigliare la positione del sito.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Catena d'oro, 16.40 51.66.99.105.106.127.                                      |
| 281,262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157.173.194.268.490                                                            |
| Badile. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuore pendente. 16.99.106.173.192                                              |
| Bacile. 43.114.286.334.532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| T3.11-4-0-033-033-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308.494                                                                        |
| Bastone. 72.91.111.166.170.180.204.246.277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ciuica. Obfi-                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oon-                                                                           |

| l auola de                       | gii oraigni,       | & aitre cole artinc             | ali.            |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| Obsidionale.                     |                    |                                 | 33.309.427.429  |
| Murale.                          | ibid.              | <b>O</b>                        | 45.157.160.385  |
| Nauale.                          | ibid.              | Coralli.                        | 147.171         |
| Castrense.                       | ibid.              | Compasso rotto.                 | 160             |
| Di gramigna.                     | ibid.              | Candella.                       |                 |
|                                  |                    | Cerchio de'nubi.                | 166.200         |
| Di quercia.                      | 30.130.177         |                                 | 171             |
| Cartella, con lettere d'oro.2    | 3:con motto.473.   | Castello con torre.             | 172             |
| 494, 516                         |                    | Cadaucro.                       | ibid.           |
| Chiodo,                          | 35.392.432         | Città.                          | 172.381         |
| Carro.                           | 35 242.488         | Cithara.                        | 167             |
| Carta con la pianta d' vn pa     |                    | Cintura larga turchina con f    |                 |
|                                  | 192.238. 373.415   | Corona della Madonna.           | 181-256         |
| Corona con sette gioic.          |                    | Cerchio.                        | 189.242.620     |
| Capello.                         | 44                 | Conocchia.                      | 2 /2            |
| Corona di stelle.                | 47                 | Catena da scharui.              | 194             |
|                                  | 48                 | Ø 11                            | 195             |
| Compasso. 40, 48, 51. 102. 12    | 10. 158. 166. 241. |                                 | 201.370.497.522 |
| 244. 255.259.363-370.37          | 3 388.472          | Croce, 2                        | 01.443.479.532  |
| Catena di ferro.                 | 53.392.504         | Cielo stellato.                 | 203.364.501     |
| Colonna di marmo.                | 53.86.255.401      | Corona di Palma.                | 221.258.386     |
| Cestello pieno di fiori. 53. e f | ronde odorifere.   | Corna. District Co              | 219.229         |
| 613                              |                    | Corona de raggi.                | 227.417         |
|                                  | 42.378.507.523.    | Cupido.                         | 228             |
| Corona di vite.                  |                    | Coda di scorpione.              | 1 5 110 1 2     |
|                                  | 63                 |                                 | 230             |
| Canna. 74.256.271.               | 300.363.399.475    | Corpo di serpente.              | 231             |
| Capeletto.74.con due alette      |                    | Catenne di ferro.               | 233             |
| ne diuerfe,                      | 532                | Cinta d'hedera.                 | 234             |
| Carro da due rote.               | 75                 | Catene rotte pendenti.          | 234             |
| Carro. 76.77.78:79               | 9.80.81.82,83.84   | Capuccio.                       | 236             |
| Carro triangolare.               | 79                 | Corona d'amaranto.              | 232             |
| Caduceo. 76.116.192.194.         |                    | Di Platano.                     | 340             |
| 471                              | 3 > 12-31 -        | Di papaueri.                    | ibid.           |
| Conca marina.                    | 76.81.171          | Di ornithogalo.                 | 3 2             |
|                                  |                    | Coppa d'oro.                    | 243             |
| Celata.                          | .229.233.255.531   | Colonna con vna flatuetta       | 244.520         |
|                                  | 78.115             |                                 |                 |
| Cimiero.                         | 78.257             | Corone militari.                | 254             |
| Capello di color celeste.        | 80                 | Capelli di dignità.             | 251             |
| Corona di Torre.                 | 80.304.337         | Carta da nauigare.              | 255.432         |
| Di Hellera.                      | 81                 | Collaro d'oro.                  | 258             |
| Crocciole.                       | 84.478             | Campo pieno di pruni, e tribo   | oli, 270        |
| Criuello.                        | 86.161.546.556     | Corona di diuerie figure.       | 271             |
| Corona piena di gemme.           | 90.527             | Cimiero con Acquilla.           | 280             |
| Cothurni d'oro.                  | 415.523            | Code de serpenti.               | M FH 6 282      |
| Cornetto.                        | 92                 | cimiero con volpe.              | 286             |
| Cestella coperta.                |                    | con orfo.                       |                 |
| Cilicio,                         | 93                 | con Rinoceronte.                | 300             |
|                                  | 85.479.            |                                 | 300             |
| Corone di spine.                 | 95                 | cestello pieno de rondini.      | 302             |
| Cinta di panno nero.             | 98                 | cimiero con ferpe.              | 307             |
| Cinta.                           | 98.116.118.267     | colare da cane.                 | 317             |
| Corona di Oliuo, 386-457         | e spiga. 100.114.  | cimiero con carattere.          | 317             |
| 107                              |                    | camicia di lino bianco sottilis | Tima. 322       |
| Cerchio d'oro.                   | 105.181.247.273    | colli.                          | 324             |
| Corfaletto.                      | 115.320            | celatone guarnito di belle per  | nne. 326        |
| Corona de ligustri.              | 121                | corona. 326, 382, 395. 402.4    |                 |
| Cepi d'oro.                      | ibid.              | campo florido.                  | 328             |
| Cerchio di ferro.                |                    | cerere.                         | 327             |
| Shramo in terrot                 | 132.339            | CCLULO                          | cestella        |
|                                  |                    |                                 | FEITEIN         |

|                                                                    | 0            | <u> </u>                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ceftella piena di zaffaranno.                                      | 331          | Clamidetta d'oro.                                                   | 517.618     |
| Cimiero con Pico.                                                  | 332          | Cimtero con nibbio.                                                 | 519         |
| Corona d'argento.                                                  | 334-437      | Con vn gatto.                                                       | 520         |
| Cerchio d'oro contesto di gioie.                                   |              | Camilo.                                                             | 523         |
| Cartella con motto                                                 | 360          | Corsalletto.534. all'antica.                                        | 523         |
| Corona Imperiale. 369.37                                           | 0.382.454    | Croce de SS. Mauritio, e Lazaró:                                    | 523         |
| Corona regale.                                                     | 370          | Cassa de danari.                                                    |             |
| Corone d'oro di splendor circonda                                  | te = 370     | Coppa.                                                              | 528         |
| Capello.                                                           | 375          | Colli lette:                                                        | 532         |
| Corda.                                                             | 379.584      | Collana d'oro. 541. con core penden                                 | ite: 556    |
| Canape.                                                            | 379          | Cimiero con vn gallo                                                |             |
| Cimiero con falcone peregrino.                                     | 378          | Cesto pieno di frutti.                                              | 562         |
| Corona d'eruca.                                                    | 381          | Cubo.                                                               | 568         |
|                                                                    |              | Circolo turchino largo con 9. stelle                                | , 82 il 1e- |
| Cornucopia versante monete.<br>Cimiero di leone con dui corni di d | ibid.        | gno del Granchio.                                                   | 581         |
| Cimiero di leone con dui corni di d                                | louitia. 383 | Circolo turchino con 12. stelle & il s                              | legno del   |
| Ceppi.                                                             | 387          | Capricorno.                                                         | 583         |
| Corona di Ginepro.                                                 | 392          | Corno dal quale esca fumo.                                          | 584         |
| Cestella.                                                          | 95.396.397   | Cimiero con vn delfino.                                             | 604         |
| Cancro segno celeste.                                              | 396          | Colonna di marmo, con statua sopra                                  |             |
| Correggia da batter il grano.                                      | 400          | Circolo di stelle con pianetti                                      | 614         |
| Campo verdeggiante.                                                | 401          | Corona di giuggiolo.                                                | 618         |
| Capello largo che diffede da raggi i                               |              | Di rose, spiche, frutti, e trochi se                                |             |
| Corno da sonare.                                                   | 402.531.     | Di ferro                                                            | 626         |
| Cornetti bianchi.                                                  | 402          | Cingolo in cui enui ricamato cupido                                 |             |
| Circolo diuiso in 2. parti eguali.                                 | 403          | denti, & il caduceo di Mercurio.                                    | 645         |
| Cinta d'oro.                                                       | 414          | Cintola turchina con li segni Ariete                                | , Leone e   |
| Cimiero con testa d'elefante.                                      | 420          | Saggittario.                                                        | 657         |
| Coltello aunolto in ramo d'olino.                                  | 423          | Cingolo turchino con li fegni Taure                                 |             |
| Capello cardinalitio.                                              |              | ne, e Capticorno.                                                   | 659         |
| Carta di musica.                                                   | 425          | Cielo nubiloso. Campanello. Cinta di lana bianca.                   | 660         |
| Cetra con vna corda rotta - de sulla :                             | 160 ; JE 426 | Campanello.                                                         | S 4: .668   |
| Corona di mirto, e rose.                                           | 428          |                                                                     |             |
| Cetra's                                                            |              | Cimiero co alloro minaciato dal fuli                                |             |
| Cupido con maschera, e corda seio                                  |              | Corona di varie, e verdi foglie.                                    | 675         |
| Cuneo.                                                             | ibid.        | Regale.                                                             | 677         |
| Circolo.                                                           |              | D Ada D                                                             |             |
| Corona de papaueri.                                                | 438          | D'Ado. Diamante. 40.12                                              | 24.373      |
| Corona di mandragora.                                              | 442          | Florida 40.12                                                       | 8.147.415   |
| Cimiero con 2 vccelli, Card. & E                                   | rittale 453  | Dardo. 62.28 Danari. 122.169.37                                     | 7.644.608   |
| Con fragieno                                                       | gatales 450  | Danari. 123.169.37                                                  | 3.415.021   |
| Con faggiano.                                                      | 466          | Diadema.                                                            | 259         |
| Claua. Candella accesa.                                            | 471.594      |                                                                     | 369         |
| Candella accela. Craticola.                                        | 476.614      | Dado di piombo.                                                     | 410         |
|                                                                    |              | Disciplina.                                                         | 585         |
| Circolo non finito. Clepfidra.                                     | 482<br>485   | Drappo di color manh in a anno                                      | 512         |
| Corfolerto dininto di varii colori                                 | 486          | Drappo di color turchino ornato                                     |             |
| Corsaletto dipinto di varij colori.                                | 486          | to.571. e de'lette pianeti.                                         | 571         |
| Cingolo d'oro, ornato di gioig                                     | 486          | Dificio.53. da olio.                                                |             |
| Cingolo d'oro, ornato di gioie.                                    | 486          | Flmo so sa Flmo to 200                                              | 400         |
| Campagna.                                                          |              | Elmo.59.77.Elmo.147.188.200                                         | 220.229.    |
| Collara d'oro con occhio pendent                                   | 511          | 233.255.258.278.318.320.332.368<br>Elmo circondato di corona d'oro. |             |
| Collare di oro, e topazij.                                         | ibid.        | Dorato.                                                             | 175.523     |
| Calamaio:<br>Cimiero con fiamma.                                   | 518.523      | Con fiamma di fuoco fopra.                                          | 286.508     |
| Cimicio con namina.                                                | 310.323      | Con Hammad at moto topia.                                           | Elaura      |

| Filo verde con molti hami legati adolfo. 48                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faldigetta di color della ruggine. 52                                                                                                                                                                                                  |
| Fornello con fuoco acceso. 55                                                                                                                                                                                                          |
| Fabrica sontuosissima. 57                                                                                                                                                                                                              |
| Fontana. 57                                                                                                                                                                                                                            |
| Faraiolo contesto tutto d'occhi, orecchie,                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filo con molti polizzini . 53                                                                                                                                                                                                          |
| Flagello. 62                                                                                                                                                                                                                           |
| Furia infernale. 62                                                                                                                                                                                                                    |
| Fanciulla. 63                                                                                                                                                                                                                          |
| Filo colquale sia legata vna vespe. 63                                                                                                                                                                                                 |
| Fascio di fieno.                                                                                                                                                                                                                       |
| Fossa. G 64                                                                                                                                                                                                                            |
| Hirlanda d'fiori. 1-7. 14.17.101.119.12                                                                                                                                                                                                |
| J 150. 170. 203.243.244.384.328. e frui                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Digit                                                                                                                                                                                                                                  |
| D'alloro, hedera, e mirto                                                                                                                                                                                                              |
| D'oliua. 16.105.170.329.352.39                                                                                                                                                                                                         |
| Globo. 18.49.76.123.192.170.173.180.190                                                                                                                                                                                                |
| 242.246.302.309.402.                                                                                                                                                                                                                   |
| Gioie di valore. 43. 54. 82. 114. 123. 172. 20.                                                                                                                                                                                        |
| 231.238.247.255.472.415.                                                                                                                                                                                                               |
| Ghirlanda di mortella, e fiori di pomi grana                                                                                                                                                                                           |
| ti. 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| D'alloro. 25.43.116.160.258.390.394.40                                                                                                                                                                                                 |
| Ghirlanda d'amaranto.                                                                                                                                                                                                                  |
| Di gigli, e ligustri.                                                                                                                                                                                                                  |
| Ghirlanda di ruta. 72.8                                                                                                                                                                                                                |
| Gamba di legno                                                                                                                                                                                                                         |
| Di rose diuerse. 401. e mortella.                                                                                                                                                                                                      |
| Di cincello                                                                                                                                                                                                                            |
| Di cipresso.                                                                                                                                                                                                                           |
| Di papauero. 82 270<br>D'hellera. 86 222.375 42                                                                                                                                                                                        |
| Dimelle granate on dimirto                                                                                                                                                                                                             |
| Di melle granate. 99. di mirto. 112                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gagate pietra pretiofa. 146<br>Ghirlanda di canne. 170.217.243.219                                                                                                                                                                     |
| D'Iride                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gabbia aperta.                                                                                                                                                                                                                         |
| Gradili (colpiti sopra vna veste. 200                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ghirlanda di faggio.                                                                                                                                                                                                                   |
| Di fiori e frutti . 218.219                                                                                                                                                                                                            |
| Di fiori e frutti . 218.215<br>Di falce, ibid, di gemme. 22                                                                                                                                                                            |
| Di fiori e frutti . 218.215 Di falce, ibid, di gemme. 22 Grimadello . 23                                                                                                                                                               |
| Di fiori e frutti . 218.219 Di falce. ibid. di gemme. 22 Grimadello . 239 Ghirlande . 416.499.512                                                                                                                                      |
| Di fiori e frutti . 218.219 Di falce. ibid. di gemme. 22 Grimadello . 239 Ghirlande . 416.499.513 Ghirlanda di Anemone . 280                                                                                                           |
| Di fiori e frutti . 218.219 Di falce. ibid. di gemme. 22 Grimadello . 239 Ghirlande . 416.499.512 Ghirlanda di Anemone . 280 Girella di carta . 284.475.511                                                                            |
| Di fiori e frutti . 218.219 Di falce. ibid. di gemme. 22 Grimadello . 239 Ghirlande . 416.499.512 Ghirlanda di Anemone . 280 Girella di carta . 284.475.511 Ghirlanda di fenape . 286                                                  |
| Di fiori e frutti . 218.219 Di falce. ibid. di gemme. 22 Grimadello . 239 Ghirlande . 416.499.512 Ghirlanda di Anemone . 280 Girella di carta . 284.475.511 Ghirlanda di fenape . 286 Globo con la croce . 317                         |
| Di fiori e frutti Di falce, ibid, di gemme.  Grimadello Ghirlande Ghirlanda di Anemone Girella di carta Ghirlanda di fenape Globo con la croce Gemini fegno celefte.  218.219 22. 23. 3416.499.512 286.475.511 286.475.511 384.475.511 |
| Di fiori e frutti Di falce. ibid. di gemme.  Grimadello Ghirlande Ghirlanda di Anemone Girella di carta Ghirlanda di fenape Globo con la croce Gemini fegno celefte Grotta  218.219 22. 231 24.499.512 286 284.475.511 324.396 324.396 |
| Di fiori e frutti Di falce, ibid, di gemme.  Grimadello Ghirlande Ghirlanda di Anemone Girella di carta Ghirlanda di fenape Globo con la croce Gemini fegno celefte.  218.219 22. 23. 3416.499.512 286.475.511 286.475.511 384.475.511 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |

| Tauola de gli ordigni, & altre cose artificiali.                   |               |                                                 |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| Di lino.401. e rubbia.                                             | 333           | Da cingara.                                     | 494         |  |
| Giardino.                                                          | 370           | Hasta senza'l ferro.                            | 521         |  |
| Gioiello che nel mezo vi è vna Iaspide.                            |               | Herefia.                                        | 524         |  |
| Giogo. 387.474.52                                                  |               | Habito regale ricamato con gioie.               | 528         |  |
| Gioielliero.                                                       | 392           | , Semplice.                                     | 529         |  |
| Ghirlanda di mortella.595.597.con per                              |               | Vago con ricamo.                                | 55E         |  |
| Di miglio, e panico.                                               | ibid.         | Corto, e spedito.                               | 365         |  |
| Di quercia con ghiande . https://                                  | ibid.         | Hercole; figura. 635. con tre pomi d'oro.       | 6:3         |  |
| ; Dipampani.                                                       | 401           | Habito sacerdotale.                             | 685         |  |
| Di penne di varij colori.                                          | 428           | I                                               |             |  |
| Di stelle.                                                         | 429           | Stromenti diuersi.                              | 226         |  |
| Di nuuoli oscuri.                                                  | 485           | 1 Iridi.                                        | 244         |  |
| Globo co la terra in mezo fisso sopra i po                         | oli.485       | Imagine della verità.                           | 245         |  |
| Ghirlanda di viole nere in al sul sin a                            | 504           | Di Pluto rotta                                  | 255         |  |
| Di foglie di moro.                                                 | 508           | Infegne Imperiali.                              | 255         |  |
| Ghirlanda di Anacampserote.                                        | 528           | Inlegne militari.                               | 415         |  |
| Di affentio.                                                       | 531           | Incensiero. 420. le cui catene sono rosar.      |             |  |
| Ghirlanda di giacinti rossi.                                       | 594           | corone: 27                                      | 455         |  |
| Di vua con foglie. La lanca la | 600           |                                                 | .500        |  |
| Di apio, e climene.                                                | 601           | Istromenti da Pittore.                          | 490         |  |
| Di narcifo.                                                        | 610           | Istromenti diuersi sacerdotali.                 | 550         |  |
| Ghiaccio.                                                          | 660           | Diuersi per l'arte della scoltura.              | 557         |  |
| Ghirlanda de'smeraldi.                                             | 667           | Isoletta.                                       | 629         |  |
| Di sempreuiuo.                                                     | 678           | Istromenti di agricoltura.                      | 674         |  |
| H H                                                                |               | Nauali.                                         | 68 <b>I</b> |  |
| Orologio da poluere. 7. 29 48. 84                                  | 1. 174.       | L                                               |             |  |
| 176.225.259.245.                                                   | •             | I Ima.                                          | 2           |  |
| Hasta ornata de frondi, e ghirlande.                               | 78            | Libro, elibri. 2.54.90.106.122.150.             |             |  |
| Habito militare.                                                   | 31            | 176. 181. 255. 268. 217. 282.322.338.           | 369.        |  |
| Halla. 77. 90. 107.117.123.158.188.18                              |               | 372.392.                                        |             |  |
| 225.226.258.302.304.367.307.31                                     | 7.330.        | Libro di musica. 18.97.150. aperto.             | 221         |  |
| 332. 367.                                                          |               | Lira da quindici corde.                         | 44          |  |
| Hamo: 121.231.28                                                   |               | Lieua.                                          | 47          |  |
|                                                                    | 56.499        | Libro pieno di stelle.                          | 48          |  |
| Habito regio. 238.374.4<br>Horologio solare. 238.374.4             | 17.508        | Lituo augurale. 54.120.<br>Lucerna all'antica.  | _           |  |
| Habito da Ninfa.                                                   | 58 263<br>268 |                                                 | 54          |  |
| Succinto sopra il ginocchio . 1917                                 |               | Luna di argento.                                | 68          |  |
| Hasta con corona di gemme sopra, con                               | 309           | Luna. 90.147.172.183.191.195.276.619.<br>Liuto. |             |  |
| Ro caratere P con questa linea —                                   | the e         | Libro, & libri aperti. 98.120.176.193.200.      | 97          |  |
| forma croce.                                                       | 318           | 245. 370.                                       | 203         |  |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                           | 50.494        | Lancia 100.226.338.                             | 672         |  |
| 0                                                                  | 36.527        | Lanterna di tela.                               | 121         |  |
| Sottile, e leggiero.                                               | 366           | Lima di ferro.                                  | 123         |  |
| Bianco.                                                            | 377           | Lingua humana pendente.                         | 150         |  |
| Pastorale.                                                         | 401           | Lira. 150.176.426.                              |             |  |
|                                                                    | 32.478        | Lituo augurale.                                 | 162         |  |
| Horologio da poluere per trauerfo.                                 | 432           |                                                 | ibid.       |  |
| TY 1 1 1 1 1 1 1 C 1 C                                             | 33.434        | Lanterna 166.367                                |             |  |
| Habito religioso.                                                  | 442           | Lucerna accesa. 169.306.609.                    |             |  |
| Pontificale.                                                       | 455           | Letto geniale.                                  | 197         |  |
| Hami legati in seta verde.                                         | 486           |                                                 | 236         |  |
| Habito vile, e rotto.                                              | 490           | Luoco montuofo.                                 | 331         |  |
| Gratiolo, stretto, & attillato.                                    | 493           | Luoco in forma triangolare circondato d         |             |  |
| Di varij colori.                                                   | ibid.         | acqua.                                          | 360         |  |
|                                                                    |               | d Lo                                            |             |  |

| Lettera Y.                                        | 374       | Manto regale.                                                    | 391   |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Laccio debole, e sottile.                         | 392       | D'oro.                                                           | 40    |
| Luogo erto, & aspro. 394. spinoso.                | 566       | Misura del piede Romano.                                         | 410   |
| Leone segno celeste.                              | 397       | Manto d'oro di broccato riccio,                                  | 423   |
| Libra segno.                                      | 406       | Morte.                                                           | 23-52 |
| Lacci.                                            | 401       | Monfiri diverfine to a notate wer for 42                         | 24.52 |
| Lira d'Appoline.                                  | 426.593   | Mano muficale.                                                   | 426   |
| Legno da milurare.                                | 4:0       | Monte d'armi.                                                    | 467   |
| Ligazzi, e corde d'oro.                           | 484       | Manette di ferro.                                                | 471   |
| Libro de Euangelij. 523. con 7. fegi              |           | Mazzo di corde d'archibuggio accese,<br>Manto di tela d'argento. | 48    |
| Lampada accesa,<br>Luogo remoto, e solitario.     | 545       | Mazzo di carte da giocale:                                       | , T.  |
| Letto de Papaueri.                                | 584       | Massa di piombo.                                                 | 551   |
| * 1 1 1 1 1 A 1 C 1                               |           | Maschera da due faccie, melei de chara                           | 557   |
| Letto con varij, e grandi adorname                |           | Muraglia.                                                        | 588   |
| Luogo fangoso, e brutto.                          | 666       | Mare tranquillo                                                  | 629   |
| M                                                 |           | Monete picciole,                                                 | 684   |
|                                                   | 4.156.485 | N                                                                | 004   |
| Manto di porpora.                                 | 16        | Ido de'Rondini.                                                  | 24    |
| Manare.                                           | 31        | Numeri.                                                          | 40    |
| Morione. 42.30                                    |           | Naue. 104.171.172.227.255.43                                     |       |
| Monete d'oro. 114. 245. e d'argent                | 0. 450    | Nebbia.                                                          | 7.287 |
| Manouella.                                        | 47.430    | Notte. 235. oscura.                                              | 621   |
| Manto giallo.                                     | 54        | Nube                                                             | 591   |
| Mascara. 73.92.116.273.281.42                     | 3.427.429 | Ninello.                                                         | 410   |
| Martello. 79-42                                   |           | Nido di cicogna.                                                 | 515   |
| Macina.                                           | 92        | Naso sproportionato.                                             | 551   |
| Monicometro.                                      | 120       | Neue.                                                            | 660   |
| Memoriale.                                        | 121       | Q                                                                |       |
| Mazzo de fiori.                                   | 1.79      | O Ro.                                                            | 172   |
| Mele.                                             | 187       | Orecchie di lepre.                                               | . 235 |
| Mondo.                                            | 189.246   | Offitiolo.                                                       | 256   |
| Montagna.                                         | 217       | Ouato 26                                                         | 9.466 |
| Mazza.                                            | 226.379   | Orecchie d'Afino.                                                |       |
| Moneta di rame.                                   | 245       | Ornamento barbaro.                                               | 3     |
| Monile con vn'occhio scolpito. Manto bianco.      | 245       | Ombra del corpo humano,<br>Ouato con sontuosa fabrica dilegnata. |       |
|                                                   |           |                                                                  | ibid, |
| Moneta.                                           |           | Ornamento di varij colori.                                       |       |
| Manto roffo.                                      | 256       | Quodi firuzzo.                                                   | 421   |
| Maniglie d'oro.                                   | 258       | Orecchia di Toro.                                                | 449   |
|                                                   | 260.379   | Ornamenti nobili.                                                | 584   |
| Mazzo de fiori diuersi.  De penelli.  Manto lungo | 200.579   | Onato depinto.                                                   | 620   |
| Mantolungo.                                       | 291       | Occhiali,                                                        | 643   |
| Manto.                                            | 302       | Ombra di corpo humano.                                           | 657   |
| Morione alato.                                    | 307       | Lunghissima.                                                     | 66 I  |
| Manto del gran Duca di Toscana.                   | 322       | P                                                                |       |
| Monti altissimi.                                  | 324.372   | D Rora di Nave.                                                  | 3     |
| Manto ricamato di spiche, e viti.                 | 338       | Palo. 16.44                                                      | 4.168 |
| Monte Etna.                                       | 360       | Prato fiorito. 17. 222. e verde.                                 | 532   |
| Maschera spezzata.                                | 367       | Palla. 19.61.189.227.207.288.417.552                             | 2.553 |
| Muro.                                             | 367       | D'oro.                                                           | 417   |
| Monti.                                            | 382       | Pedestallo. 30.286.432.467                                       | 7.543 |
| Mazo di ortiche.                                  | 384       | Precipitio.                                                      | 30    |
| Monte de libri.                                   | 389       | Penello. 44.477                                                  |       |
|                                                   |           | Pe                                                               | IIA   |

Tauola de Gesti moti, &c.

| Pelle di volpe,                      | 16.160     | Passa da grano. 400                                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                      | 47.569     |                                                                 |
| Pane.                                | 58.59      | 51 1 0 1                                                        |
| Paglia.                              | 73         |                                                                 |
| Penne di varij colori.               | 74114      | Prigioni coronati, e incatenatic 415                            |
| D'oro.                               | 75         | Pelle di pantera: 416                                           |
| Pomi d' oro.                         | 76         | Pendenti. 420                                                   |
| Panno brutto.                        | 78         | Palla di color celefte. 421                                     |
| Pelle di Lupo ceruiero.              | 82.300     | Pugnale ignudo. 427                                             |
| Pietra pomice.                       | 84         | Pletro: 428.593.679                                             |
| Processo.                            | 91         | Puttino con facelle accese. 430                                 |
| Penna da scriuere.                   | 91.119     | Porta ferrata. 455                                              |
| Pelle di Tasso.                      | 98.584     | Pelle di Porco. 466                                             |
| 45                                   | 00.247.277 | Di orfo. 476                                                    |
| <b>5</b> .                           | 1.171.247  | Pietra dalla quale esce yn fonte, 479                           |
| Pomo d'oro.                          |            | Pelle di pecora, 485                                            |
|                                      | 114        | Piombo. 506.                                                    |
| Pugnale. 115.145. nudo.              | 568        |                                                                 |
| Perle.                               | 118        | Prospettiua. 507                                                |
| Paniere.                             | 132        | Pa sfo. 512                                                     |
| Pelle di Leone.                      | 133.569.   | Piuiale. 523                                                    |
| Pelle d' Istrice.                    | 144.383    | Pelle dipiede di Leone.                                         |
| Penne di Pauone.                     | 147.287    | Penácchio mosso dal vento. 566                                  |
| Panno nero.                          | 545        | Pica. 578                                                       |
| Penna bianca.                        | 147        | Palla di colonna.                                               |
| Nera.                                | ibid.      | Passetto da misurare. 599                                       |
| Pietra focata.                       | 157        | Penna da scriuere. 609                                          |
| Panno ceruleo.                       | 170        | Peso geometrico. 620                                            |
| Palma ornata con fiocchi.            | •          | Profumiere. 617                                                 |
| Pietra di paragone.                  | 181.245    | Piedestallo quale no pieghi da niuna parte.679                  |
| Pane.                                |            | Palla di varij colori, 684                                      |
| Pelle d'asino.                       | 188        | Palla con due ali.                                              |
| Diali di anno                        | 193        |                                                                 |
| Piedi di grue.                       | 194        | Precipitio. ibid.                                               |
| Pietra quadra.                       | 202.623    |                                                                 |
| Piramide con dentro dieci M.         | 222        | Vadrato geometrico. 20.48.181.242                               |
| Pelle di lupo.                       | 236.569    | Quadrato con Mercurio. 133                                      |
| Perpendicolo. 24                     | 2.410. 571 | Quadro con l'omega greco. 221                                   |
| Pelle di pecora bianca.              | 256        | Quadra. 410                                                     |
| Pellegrino.                          | 267        | R .                                                             |
| Pelle di capra.                      | 281        | D Vpe. 14.21.324                                                |
| D' Hippolamo.                        | 284        | Ronchetto. 15.398.529                                           |
| Pilo, hasta con ferro triangolare.   |            | Raggio celeste. 166.168.364-501.545.553                         |
| Pianure.                             | 309.       | 93 0 11 3 7                                                     |
| Parazonio spada.                     | 324        | Roltro di Naue. 100.337                                         |
| Piffarro.                            | 326.672    | Regolo. 105.244.276.495                                         |
| Pò Fiume.                            | 330.430    | Regolo. 105.244.276.495<br>Ruota da arrotare coltelli. 111. 393 |
| Privilegia con Calli                 | 334        | Rubino.                                                         |
| Priuilegij con figilli.              | 338        | Ruote. 115.194.227.449.511.620.625                              |
| Paele.                               | 362        | Riga. 120.258.364.506                                           |
| Panno di lino sottilissimo           | 37 1.521   | Radio latino. 132.599                                           |
| Pelle di agnello.                    | 370.485    | Rotella depinta. 148.664                                        |
| Pietra quadrata.                     | 371.526    | Regolo libro. 157.178                                           |
| Palla di piombo.                     | 554        | Restello. 161.188.300.400                                       |
| Puttini ridenti.                     | 373        | Rugiada. 166                                                    |
| Pelli di Pardo.                      | 375<br>375 | Remo. 181.217.220.431                                           |
| Palla con l'hore, e circoli celesti. | 388        | Razo acceso. 231                                                |
| Penna.                               |            |                                                                 |
| Pelce legno celeste.                 | 392.429    | 0 0                                                             |
| - state to the lette.                | 398        | Rete. 281.287.401                                               |

Tauola de' Gesti, moti, &c.

|                                                 | 000     | iti, illoti, occ.                  |               |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| Rotella.                                        | 309     | Streglia.                          | 145           |
| Con l'arme pentificia.                          | 318     | Stocco da ogni parte tagliente.    | 147           |
|                                                 | 4.415   | Scritture.                         | 156           |
| Regno Papale.                                   | 369     | Scettro con vn' occhio sopra       | 164.414       |
| Regni.                                          | 417     | Stimolo:                           | 165           |
| Raggio di splendore.                            | 443     | Scetro con vn Sole fopra.          | 165           |
| Rafoico                                         | 449     | Strade. 166.174 Selua.             | 171           |
| T) 111 11 1 C 1 1                               | 5.522   | Stocco.                            | 175.278       |
| Ruscello d'acqua.                               | 565     | Strumenti rurali.                  | 181           |
| Rouina.                                         | 620     | Stiualetti d'argento.              | 187           |
| Ramo (ecco.                                     | 643     | D'oro.                             | 188.383       |
| Ruota da sei raggi.                             | 679     | Sfera.                             | 191.429       |
| Tedota da lerraggi.                             | 0/9     | Scorteggiato da frumento.          |               |
| CEdia freggiata di foglie, e frutti di Cip      | nraGo   | Sigillo. 202.500. Saette spezzate. | 194           |
| Cadro e Janeis - Jadis                          | 20 00   | Sciamo d' Api.                     |               |
| Cedro, e Quercia. 2- fedia. 54.                 |         | Sangua Apl.                        | 231           |
| Specchio. 7.25.40.62.114.158.163.19             | 2.366.  | Sangue.                            | 231           |
| 453                                             | _       | Spada ignuda. 233.247.278.         | 300, 36 4.588 |
| Saetti d'oro                                    | 18      | Scarpa di feltro.                  | 236           |
| Di piombo.                                      | ibid.   | Di pelle.                          | ibid          |
| Scettri. 31.scettro.48.54.79.80.87.90.          |         | Scala di corda.                    | 236           |
| 159.170.195. 199. 204. 207. 245. 24             | 7. 278. | Splendore.                         | 464.377       |
| 286. 369.374                                    |         | Sasso legato con corda.            | 251           |
| Saccoccia grossa.                               |         | Spada ignuda infanguinata.         | 257           |
| Scimmitarre. 31.282.5                           | 18.667. | Sporta piena di pane.              | 268           |
| Staggioni.                                      | 36      | Saffo quadrato.                    | ibid          |
| Stella, e stelle. 36.52. 102. 155. 162. 171. 19 | 94.206  | Saturno statua.                    | 368.596       |
| 329.436                                         |         | Stella di Gioue.                   | 275           |
| Specchio rotto.368.430.ornato di gioie.         | 666     | Stella di Saturno.                 | ibid.         |
| Squadra. 40. 244.363.417.4                      | 29.451  | Statua di Platone.                 | 278           |
| Spada. 41.57.58.59.77.181.100.144.11            | 3. 169. | Della natura.                      | 288.501       |
| 148.150.188.276.279.233.246.254.2               | 73.275  | Della Vittoria alata.              | 307.309.532   |
| 370.                                            | , , , , | Spelonca.                          | 327           |
| Scudo depinto 52.96.195.225.233.2               | 87.278  | Sasso circondato d'acqua.          | 340.358       |
| Sedia. 43.190.203.èa                            |         | In forma di piedi.                 | 395           |
| Sacchetto pieno. 43.268.5                       |         |                                    | 370           |
|                                                 | 88.246  |                                    | 372           |
| £ 11                                            | 4.417   | Sopraueste di varij colori.        | 379           |
|                                                 | 1.475   | Sette pianeti.                     | 382           |
| Sfera. 48.249.2                                 |         | Seggia ricchissima.                | 383.45        |
| Stromenti aftrologici.                          | 48      | Sepoltura.                         | 417           |
| Scudo. 58.100.175.188.276.250.287.30            | 217     | Scrigno pieno di gemme.            |               |
| 320.401                                         | 7.31/.  | Scorpione (egno celeste.           | 392           |
|                                                 | 2 4=6   | Saggittatio, legno.                | 397           |
|                                                 |         | Stendarde.                         | 398           |
| Scudo di color d' oro.                          | 73      | Stromenti muficali.                | 415           |
| Sperone. 74.154.176                             |         | Da fiato.                          | 423.426       |
|                                                 | 75:77   |                                    | 417           |
| Scudo di splendor sanguigno.                    | ibid.   | Simulacro di Minerua,              | 437           |
| Di cristallo.                                   | 78      | Sacrificio fopra l'altare.         | 443           |
| Sferza. 86.93.119.478.47                        |         | Scudo depintoui vna canna, & vn    | ramo di fel-  |
| Saetta. 90.93.226.229.28                        |         | ce.                                | 450           |
| Socchi. 92.13                                   | 3.427   | Ricoperto da strali, e frezze.     |               |
| Sasso. 105.150.176.384.448.47                   | 4.565   | Statuetta.                         | ibid.         |
| Etatua di Mercurio.                             | 121     | Scudo ouato, dorato, e dipinto di  | marmo mi-     |
| Scarpe di piombo.                               | ibid    | ichio.                             | 485           |
| Sacchi di formento.                             | 143     | Scettro di lauro.                  | 493           |
|                                                 |         |                                    | Scer-         |

Tauola de Gesti, moti, &c.

| Colon land à Coffe                                                                                           | 494        | Testa di Medusa.                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Stiualetti à staffa                                                                                          | ibid.      | Triangolo.                                        | 233.588       |
| Stringa. Sole eccliffato.                                                                                    | 499        | Trauersina.                                       | 249.552.553   |
| Saccoccia de libri.                                                                                          | 5 I.F.     | Vesta di Tigre per cimiero.                       | 255.279.547   |
| Scudo con la testa di medusa.                                                                                | 519        | Toro di bronzo.                                   | 257           |
|                                                                                                              | 519        | Turribolo.                                        | 26E           |
| Con Plutonese proferpina rapita.                                                                             | 523        | Turbante.                                         | 269           |
| Stola.                                                                                                       | 523        | Tauola scritta.                                   | 282           |
| Spirito Santo in forma di Colomba.                                                                           | 527        | Targhe.                                           | 27.1          |
| Sedia d'oro.                                                                                                 |            | Tempio con otto colonne.                          | 308,33%       |
| Scudo rotondo, che in mezzo tiene lo S                                                                       | PILKO      | Con dieci.                                        | 309           |
| Santo.<br>Statua di faffo.                                                                                   | 547        | Tamburo.                                          | 309.324523.   |
|                                                                                                              | 55.5°      | 10.00                                             | 330           |
| Scudo con dentro dipinta vn'Aquila co                                                                        | 561        | Tauole oue è dissegnata vna p<br>zo nobilissimo.  |               |
| aquilette.                                                                                                   |            | Tribunale.                                        | 363           |
| Statua di Venere.                                                                                            | 571<br>581 | Tazza versante acqua.                             | 368           |
| Sole che sponti suori dall'onde marine.                                                                      | 201        | Taugle (egnete di forme                           | 371           |
| Scudo dentro depintoui vna tigre.                                                                            | 588        | Tauola segnata di figure.                         |               |
| Strømenti diuerfi da Stampatori.                                                                             | 597        | Tauro, segno. Tinazzo.                            | 395           |
|                                                                                                              | 0.601      |                                                   | 400           |
| Scala.                                                                                                       | 623        | Trofei.                                           | 517           |
| Stiualetti.                                                                                                  | 628        | Tauola da colori.                                 | 417           |
| Scoppa.                                                                                                      | 654        | Testa humana passata da frezza                    |               |
| Sale roffo.                                                                                                  | 656        | Tauola bianca.                                    | 430           |
|                                                                                                              | 7.658      | Tagglia.                                          | 430           |
| Strali.                                                                                                      | 659        | Toga ricca.                                       | 437           |
| Sole tramontato.                                                                                             | 661        | Telediragno.                                      | 452           |
| Scudo in cui vi sia depinto vn'elce.                                                                         | 674        | Tazza.                                            | 474           |
| Sasso in atto di scendere giù da vn mote                                                                     | 679        | Torrente d'acqua.                                 | 481           |
| Strada piena de fiori, e rose.                                                                               | 684        | Tazza con dentro vn cuore.                        | 487           |
| T                                                                                                            |            | Trauersina turchina ricamata                      |               |
| Imone. 2.18.167.227.22                                                                                       | 8.3,20     | orecchie.                                         | 518           |
| Tibia vedi Flauto. 419                                                                                       | . 507      | Trepidi d'oro.                                    | 552           |
| l'azza d'oro.                                                                                                | 7.281      | Tapetto.                                          | 555           |
| Timone. 2.18.167.227.225 Tibia vedi Flauto. 415 Tazza d'oro. 1' Tirfo coronato. Torre. 20 Tefta di morto. 25 | 17.        | Testa d'orso dalla quale esca fia                 | mma, e fumo.  |
| Torre. and the man and agent 20                                                                              | 205        | _558                                              |               |
| Testa di morto.                                                                                              | 7.390      | Tempietto con sopra vna colon                     | aba. 575      |
| Tauola con vna descrittione di Fortezza                                                                      | a,ela-     | Torchio da stampatori.                            | 592           |
| _gona.                                                                                                       | 40         | Tempo d'horologio.                                | 4 % 619       |
| Tauola piena di numeri.                                                                                      | 42         | Tanaglia con vn ferro infuocat                    | 0. 620        |
| Con figure aftronomiche.                                                                                     | 49         | Terra rotta,e solleuata000/10                     |               |
| Tenaglia. 52.7                                                                                               | 9,130      | Testa d'Elef. Will Vil                            |               |
| Tenaglia. 52-73 Targa dipinta.                                                                               | 14 73      | V Elo bianco. 14.36.78.101<br>Vaso di Christallo. | .362.388.512  |
| 1 01 Clo accelo. 74.91.178.233.242.24                                                                        | 3.475      | V Vaso di Christallo.                             | 17.229.283    |
| Lallati.                                                                                                     | 76         | Vino rosso.                                       | . 17          |
| Tritone.                                                                                                     | 78         | Verga. 26.91.169.175                              | .465.629.668  |
| Tridente.                                                                                                    | 81         | Veloneras 10 collor il vacatas                    | 36.73.277     |
| Tirfo.                                                                                                       | 2.391      | Verghe insieme vnite.                             | 42            |
| Tazza. 99.39                                                                                                 | 6.542      | Valo. 86.90.114                                   | .133.400.562  |
| Tazza di cristallo.                                                                                          | IOI        | Vaso di fuoco. 100.115.157.16                     | 9.181.281.531 |
| Torre di Babel.                                                                                              | 104        | D'acqua.                                          | 114.452       |
| Troba.145.147.192.239.249.269.377.41                                                                         | 5.427      | Vrna riuolta in giù.                              | 125           |
| 1 orcio ipento.                                                                                              | 164        | Velo di varij colori.                             | 144.421       |
| Tenebra.                                                                                                     | 166        | Vrna.                                             | 170.218.219   |
| Tauola della legge. 200,282,372,37                                                                           |            | Vela.172.dalla quale pende le sa                  | rte. 431      |
|                                                                                                              | 6,268      | Veloroffo.                                        | 172           |
|                                                                                                              |            | A .                                               | Velo          |

## Tauola de Gesti, moti, &c.

| Velo. 188.189.192.220.236.257.330.379        | 9.419 | Vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430 |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 545                                          | DOM:  | Veste nera ricamata di lucide stelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438 |
| Vapore.                                      | 196   | Vittima da sacrificare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44  |
| Veste lauorata di filo artificiosamente.     | 207   | Vezzo di Gallatite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 419 |
| Vrna che sparge acqua. 218.219               |       | Vestito contesto di lingue, e coltelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 451 |
| Vela da naue rotta.                          | 227.  | Giallo depinto à mascare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 466 |
| Vaso pieno di pesci morti.                   | 231   | Vincolo d'oro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468 |
| Vestito depinto d'occhi, & orecchie.         | 237   | Vestito lungo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 475 |
| Vaso che sparge acqua. 282.370               | 377   | Veste nera contesta di spine voltate ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6   |
| Veste asperta tutta d'occhi di Pauone.       | 280   | carne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 479 |
| Validoro. 255.45                             | -     | Viluppo di fillo intricato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486 |
| 7.                                           | 5.454 | Vestito sopra il quale vi nasce l'hedera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 484 |
|                                              | 5.523 | Veste aperta da i fianchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48  |
|                                              | 8.365 | Velo trasparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48  |
| Vestito di penne di Pauone.                  | 259   | Veste verde tutta fiorita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 486 |
| D'oro,e gemme. 270.420                       | -     | Vestito azzuro tutto stellato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491 |
| Contesto di scaglie di pesce.                | 270   | Valle Comette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Di varij colori.271.287.376.e longa          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498 |
|                                              | 278   | Vaso di terra ripieno di spighe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Di piume d'Ardiolo.                          | 279   | Vestito di velo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508 |
| Vgne d'Hippopotamo.                          | 284   | Verga di Aaron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 515 |
| Vestito d'hedera.                            | ibid. | Verga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52  |
|                                              |       | Veste mal composta, e discinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543 |
|                                              | 289   | Vestiro verde dipipro di rose se eleri foni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 557 |
| Sporto di formiche.                          |       | Vestito verde dipinto di rose, & altri fiori<br>Vasi pieni di legumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .50 |
| Di rosso.                                    | 300   | Verga d'oro co loro homo d'ana d'ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566 |
| Ricamato di nero.                            |       | Verga d'oro co leza, hamo d'oro, d'arg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 576 |
| Succinto con ricamo d'oro.                   | 320   | Velo purpurino.<br>Vestito di pelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 581 |
| All'antica.                                  | 324   | Vento-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 583 |
| Tutto ricamato d'oro, & argento.             |       | ** 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 584 |
| Ventaglio. Veste sottilissima.               | 356   | Veste gonsia dal vento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 584 |
|                                              | 367   | Contesta di varie piante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 589 |
| Vestito all'hebrea.                          | 44.   | Vestiro lungo, e trasparente, e disciolto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598 |
| Vgna di ferro.                               | 372   | Di broccato d'oro, misto di porpora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Veste di piuma. A sola abupulla a o to l     | 372   | Veste lunga alla filosofica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 595 |
| Vestito bianco.                              | 378   | Vestito bianco compartito tutto à scacchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Vestito căgiate cotesto di lingue, e cicale. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620 |
| Velie con de de serie de la regime il 399    |       | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibi |
| Vestito contesto de ragni.                   | 382   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 626 |
| A foggia di Sibilla.                         | 391   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 643 |
| Sontuolo, e ricco.                           | 395   | Veltimento corto, e vile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 654 |
| Verde ricamato di varij fiori.               | 396   | Rosso freggiato di lucidissime petle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Vergine fegno celefte.                       | 397   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 663 |
| Vanga.                                       | 399   | Vela gonfia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 684 |
| Vestito militare di ferro.                   | 401   | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Di pelle.                                    | 403   | 7 Appa. 15.40.655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Di bigio ricamato di rosso, e nero.          | 405   | Zona del Zodiaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  |
| Nero.                                        | 423   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 528 |
| Vncino.                                      | 423   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541 |
| Viola da gamba.                              | 426   | Zona turchina, oue sono i segni di Gemini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Vafo di vino.                                | 425   | bra, e Acquario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 661 |
| 1 4 1                                        |       | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |     |

### TAVOLA DELLE PIANTE.

|                                                                                               | LA DELLEI                                                                |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A Ssentio. 12.20.531                                                                          | Folia vnita al tronco. 40                                                | 143.578.682.                                                                   |
| Albero carico de frutti.                                                                      | Fichi secchi. 65                                                         | Platani. 2.531                                                                 |
| . 52.                                                                                         | Fichi secchi. 659                                                        | Palma. 18.59.157.203.320                                                       |
| Arboscello fiorito. 15.72.168                                                                 | Ginestra. 2.32                                                           | 1 482.618.                                                                     |
| 589.                                                                                          | Cuanni d'essa ar ema sas                                                 | Ding 60 222                                                                    |
| Amaranto. 272.133                                                                             | Giglio. 61.512 Ghiande. 18 Giglio roffo, 218.32 Giunchi. 332.442         | Papauero. 33.191,245.265                                                       |
| Amaranto. 272.133                                                                             | Chianda                                                                  | 1 apatiero. 33, [91, 24). 20)                                                  |
| Amandorlo. 154 Albero frondoso. 226                                                           | Ghiande. 18                                                              | 7 270.360.438.518.                                                             |
| Albero trondolo. 226                                                                          | Giglio rono, 218.32                                                      | Pampani d'vua 130,240                                                          |
| Anemone. 280                                                                                  | Giunchi. 335                                                             | Pulleggio. 148                                                                 |
| Alloro. 309.483.517                                                                           | Ginepro. 392.44                                                          | Pioppa. 263                                                                    |
| Albero senza frondi. 384.401                                                                  | Ginepro. 392.444<br>Garofani. 422<br>Giacinti rossi. 59<br>Giuggiolo. 61 | Pulleggio. 148 Pioppa. 263 Penne. 421.422 Pifelli. 396 Pera mofcarole. 396     |
| Asparagi. 395                                                                                 | Giacinti rossi. 59                                                       | Pitelli. 396                                                                   |
| Asparagi. 395<br>Anacampserote. 528                                                           | Ginggiolo. 61                                                            | Pera mofcarole. 206                                                            |
| Anemone. 585                                                                                  | I I Ellera. 21.48.234.284                                                | . Pera. 396                                                                    |
| Anemone. 585<br>Apio. 601                                                                     |                                                                          | Persiche. 397.562.570.667                                                      |
| Aprio.  Ortagine finita.  Baccelli.  Aprene                                                   | Helitropio. 237.262.28                                                   | Scepe. 420                                                                     |
| Bossell!                                                                                      | Harba 29 200 (027)                                                       |                                                                                |
| Daccelli. 395                                                                                 | Herba. 287.390. secca.665                                                | . France truthere. 565.658                                                     |
| Ziticpt.                                                                                      | verdeggiante. 66. Hisopo. 51 Helichriso. 64. Iride. 17                   | Vercia. 130.176.254                                                            |
| Cauolo. 18.398                                                                                | Hilopo.                                                                  | 2 283.337.504.                                                                 |
| Cinamomo. 86                                                                                  | Helichrilo. 64                                                           | D Ole. 14.24.76.115.160                                                        |
| Condrillo. 148                                                                                | Iride.                                                                   | 231.275.396.523.                                                               |
| Cipresso - 160.232                                                                            | T Auro. 59.87.91.329.23                                                  | Ruta. 72.147                                                                   |
| Coronola                                                                                      | 226.555                                                                  | Ruta. 72.147 Ramo di noce. 111 di quercia. 225 Rouo. 274 Rubbia. 333 Rifo. 339 |
| Castagne. 187.397<br>Cicuta. 229<br>Cana frondosa. 287 339                                    | Lignfiri. Ta                                                             | diquercia                                                                      |
| Cicuta                                                                                        | Lunini                                                                   | Rouge age                                                                      |
| Canafrandole 229                                                                              | Loro 252                                                                 | Dubbia                                                                         |
| Cana irondora. 287 339                                                                        | Low. 203.055                                                             | Rubbia. 333.                                                                   |
| Canne mele 301<br>Cotogno. 387<br>Carcioffi. 395                                              | Lino. 333 Lupoli. 395 Lino fiorito. 533 Lente. 570                       | Kilo. 339                                                                      |
| Cotogno. 387                                                                                  | Lupoli. 395                                                              | Natifuliculo, vedi largonia.                                                   |
| Carciotti. 395                                                                                | Lino fiorito. 532                                                        | Radici. 398<br>Rape. 398                                                       |
| Cerale. 296                                                                                   | Lente. 570                                                               | Rape 398                                                                       |
| Coccuzze, 396<br>Citroli, 397<br>Caffia. 420<br>Climenc. 80                                   | Mirlo. 18.24.114.116                                                     | Ramo di cedro-406, d'Olivo.                                                    |
| Citroli.                                                                                      | IVI Mirlo, 18,24,114,116                                                 | 467.471.di palma. 471                                                          |
| Cassia. 420                                                                                   | 682.                                                                     | C Pighe di grano Ta 18 24                                                      |
| Climene. 80                                                                                   | 682.<br>Mortella. 76                                                     | S Pighe di grano. 1.2. 18.34. 74. 99. 130. 184. 191. 240.                      |
| Lce. 173.560                                                                                  | Moro cello                                                               | 74.99.130.104.191.240.                                                         |
| Elitropio. 364                                                                                | More celfo. 154<br>More. 187                                             | 337.398.396.                                                                   |
| Erigio. 364<br>Erigio. 610                                                                    | More. 187<br>Mandolo. 244.330                                            | Spino. 7.37.123.177.275.281                                                    |
| Eligio.                                                                                       | Maidolo. 344.330                                                         | Salce. 84.263.601                                                              |
| P Oglie e frutti di Cedro. 2<br>Di cipresso. 2                                                | Mandole. 395                                                             | ocina, o quina, 147                                                            |
| Di ciprello. 1071 12                                                                          | Meloni. 7 7. 7. 7. 7. 7. 39                                              |                                                                                |
| di Quercia. 2                                                                                 | Mela                                                                     | Jardonia. 359                                                                  |
| D'Oliua. 2.171                                                                                | Melagranate. 39                                                          | Scafe. 395                                                                     |
| Frondi verdi. 17 Fiori roffi. 17.260 Gialli. 17.260 Fauo di mele. 20.188 Fiori diversi. 28.80 | & Y Arcilo fiore. 36 610                                                 | Sorbe. 397                                                                     |
| Fiori roffi. 17.260                                                                           | Noccele. 397                                                             |                                                                                |
| Gialli 17.260                                                                                 | Noci.                                                                    | Selintropio. 619                                                               |
| Fanodimele 20.188                                                                             | Nociele. 397 Noci. 397 Nefpole. ibid.                                    | Senicio 643                                                                    |
| Fiori diverg                                                                                  | Liue. 1.18.400                                                           | THE Limb and Thete                                                             |
| Fior diuerii. 24.35.53.82.89                                                                  | 1.10.400                                                                 | 70-11-12                                                                       |
| 114.121.123.187.                                                                              | Olmo. 18.23.63.143.                                                      | A 1 [1001], 27;                                                                |
| Foglie di vite. 35 Faggio. 186                                                                | 227.                                                                     | Tartuffi. 398. Tirso. 493                                                      |
|                                                                                               | Oliuo. 58.59.63.86 115.249.                                              | Va. 1.97.401. Vite. 16.18                                                      |
| Fragole. 187.396                                                                              | 192.237.337.546.330 288                                                  | V 23. 129. 143 173. 327.                                                       |
| Faua. 254.233                                                                                 | 263.354.                                                                 | 337.338.376.399.                                                               |
| Fiori di mandole. 395                                                                         | Origano. 288.391.447                                                     | Vesicaria.25. Vua spina. 395                                                   |
| Finocchio. 396                                                                                | Ortica. 437                                                              | . 17'(-' )                                                                     |
| Ficchi.                                                                                       | D Anico. 333                                                             | F-W 17                                                                         |
| 27 (1                                                                                         | Pomi granati. 2.99.116                                                   | 77.00                                                                          |
| Fonghi. 399                                                                                   | I L F I N E.                                                             | Zanaranno. 331                                                                 |
|                                                                                               | Y 7 Y 14 70                                                              |                                                                                |

# TAVOLA DE PESCI. 284 FOlpo. 83 Ranchio marino. Gongole marine. 287 Rombo. 288 Rana marina. 576.604 Rombo. 577 Raggia. 576

Alena. Onca marina. 76.171 Ippoporano. 308 Raggia. 576 C Eppia. Caualli marini. 81 Hidro. 73.675 Cefalo. 283 Sarraghi, Ampreda. 281 149 Chiocciole marine. 283.682 434 Lupo. 629 Scaro. Calamaro. Oftri Marini. Sanguetola. 170 283 625 Elfino. Mugile, ò Muggine, Sirena. 487 37 Squattina. 620. 586 Oncide pesce, vedi Re-D Esci. Orpedine. Polipo. 288 Triglia. mora.

Nguilla.

IL FINE.

#### TAVOLA DE' COLORI.

Ero, 20.36.73.75.145.164.179.195.221. 232.264.265.275.277.284.300.301. Zurro. 129.162.206.337.382.329 Argento. 187.188.255 Ro, 1. 2. 44.73.75.82.105.121.122.157. D Erettino. 14. 116. 119. 130. 160. 172.256. 264.267.398. 158,161.181.188.243.244.249.261.270 Bianco. 14. 16. 17. 23. 24. 36. 38. 75. 80. 83. 98. 318. 337. 100. 114. 149. 161. 163. 178.195.200.246. Auonazzo. 49.157.173.265.516.661 262.263,266,268.282.367.370.373.375. Pallido. Bigio. Osso. 21. 85. 100.115.144.154.172.176. Angiante. 2. 11.40.73.121.166.183.262. 195.221.224.262.282.285.299.300.329 1 263.265.273.301. Ruggine colore. 129.145.250.283.284.438 Colore di foglie d'albero. Ranciato. 263.397.299 48 80.123.218.258.265.382 celeste. Rosado. 387 di mare. 28.18 Rosa secca. 643 Citrino . Frra colore. 195 COico. Turchino. 98 175.265.276 Tanè. 172. 220, 280. oscuro. 477 480 Iallo. 7 Erde.1.15-17.18.21.22.44.53.63.89.101. 16.34.114.144.204.263.281 J Gialloline. 118.119.121.148.150.172.176.276.391 - 230.274.279.365.386 Nearnato. 54.260.383.397 Verderame. 44.160.274.279.38; Verdegiallo-₫ 222.396 Eonato scuro. Violato . 264 36.137.265

IL FINE.

# TAVOLA DE GL' ANIMALI.

|                                                              | Colombe,                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A Cina                                                       | Camalla                                     |
| A Sine 5.144.271.277                                         | Colombia                                    |
| Api. 12.47. 154.186.278<br>Aquila. 48.66.77.245.285.304.373. | Cardello, vedi Acanto.                      |
| 382.392.480.543                                              | Cauallo di color nero, & scuro. 243         |
| Arpia. 138.504                                               | Di color Buio. 243                          |
| Agnello, 56.59.102.229.268.392.471                           | Cignale. 275,291.474.566                    |
| Alcione. 63.471.628                                          | Coruo. 301.645                              |
| Aspide. 93.234.287.501                                       | Cane corfo. 340                             |
| Auoltore. 94.431.561.566.                                    | Cicala, 380.426                             |
| Armellino. 114.366.498.511                                   | Coturnice. 384                              |
| Ardiolo. 160                                                 | Cane nero.                                  |
| Acantho. 197                                                 | Chiocoa. 400                                |
| Augello di lungo roftro. 309                                 | Capra. 401.583.610                          |
| Arione. 363                                                  | Cani da caccia. 402                         |
| Animale con tre teste, di Cane, di Gato, ed i Sci            | Codalinzola. 494                            |
| mia. 482                                                     | Cerua. 562.680                              |
| Affiolo. 654                                                 | Cerafte ferpe. 576                          |
| Augellini diuerti. 957                                       | Centauro. 645                               |
| Alicorno. 670                                                | Coniglio 666<br>Chimera. 672                |
| B                                                            |                                             |
| R Abuino.                                                    | Onnola. 96.147.288                          |
| D Bafilifco. 74.111.183                                      |                                             |
| Bue. 75.78.84.194.384.400.<br>Balena. 81.83                  | Dolf                                        |
| Balena 81.83<br>Barbaggiani, 264                             | E 89.543                                    |
| Becco. 376                                                   | Lefante. 68.84.229.386.488.522.619          |
| Bracco. \$62.591                                             | F                                           |
| C                                                            | COllica. 7.249                              |
| Apra Amaltea. 2                                              | Fenice. 172.527.557.578                     |
| Cinocefalo. vedi Babuino.                                    | Falcone. 183.562.662                        |
| Camaleonte. 11.38.170.171                                    | Farfalla. 276                               |
| Ceruo. 12.75.84.92.144                                       | Folpo. 283                                  |
| Cane: 80.102.115.202 243.246.284.289.299.                    | Formiche. 289                               |
| 317.332                                                      | Fagiano. Contraction (1) 15 17 16 575       |
| Cicogna. 16. 76 92. 160.254.274.330.392.487.                 | G                                           |
| Cauallo bianco. 36.75.77.82.83.242                           | Allinaccia. 62                              |
| Cigno. 50.76.256.426.493.614                                 | Gáza. 73.163                                |
| Cauallo alato. 54.82.192.672                                 | Guffo, 72.82.240.555.614                    |
| Cinclo augello.                                              | Gallo. 76.155.177.237.274.300.390           |
| Cagnolino. 74.168.367                                        | Griffo. 78.127                              |
| Colombo. 75                                                  | Grue. 105.254,289.666<br>Gatta. 115.265,284 |
| Cauallo roffo. 77.82.243                                     | 0.11                                        |
| Cauallo rosso, e giallo                                      | Griffone vecello.                           |
| Giallo, e nero.                                              | Ghiro. 265.466.584                          |
| Ciuetta. 78.264.477.614                                      | Gatto. 375. legato con vn cane. 629         |
| Cauallo. 83.243.255.331.383.400.416                          |                                             |
| Cerbero.                                                     | T I H                                       |
| Cauallo marino.                                              | LI Idra. 118.298.527                        |
| Colomba. 102.246.370.504.513.542                             | Hiena. 283                                  |
| Cocodrillo. 149.220.234.381.450.483.570                      | Hemerobione, 675                            |
| 111                                                          | 1bis                                        |
|                                                              |                                             |

| Tauola degli Animali.    |                           |      |                    |                           |  |  |
|--------------------------|---------------------------|------|--------------------|---------------------------|--|--|
|                          | 1                         | F    | Roffignuolo,       | 128.426                   |  |  |
| T Bis vccello.           | 25                        |      | Rane.              | 128.274                   |  |  |
| A linge vccello.         |                           |      | Riccio spinoso.    | 148.451                   |  |  |
|                          | L                         | 4/ - | Rinoceronte.       | 221                       |  |  |
| T Vmaca.                 |                           | 6 I  | Ragni.             | 385.566                   |  |  |
|                          | 1.81.88.90.96. 165.170.17 |      | Re de gli vccelli, | Regaliolo. 497            |  |  |
|                          | .229.277. 337-383.392.41  |      | Lamarro.           | 632                       |  |  |
| Lupo.                    | 31.77.167.176.256.30      |      |                    | S                         |  |  |
|                          | 132.149.197.402.562.61    |      | Finge.             | 7.78.219                  |  |  |
| Leoncorno.               |                           |      |                    | .38.77.78.86.100.119.123. |  |  |
| Lupa.                    | 218.30                    |      |                    | .172.174.176.226.230.245  |  |  |
| Locuste.                 | 22                        | A    | 246.255.281.284    | .287.298.318.328.416      |  |  |
| Lucertola.               | 41                        |      | imia.              | 49.93.273.555.563         |  |  |
| Liguro                   | 42                        | _    | parauiero.         |                           |  |  |
| -                        | 443.56                    |      | truzzo.            | 89.562                    |  |  |
| Lupo ceruiero.           | 473.79                    |      | alamandra.         | 148.246.449.531           |  |  |
| Leopardo.                | M                         |      | erpe in giro.      | 170.438                   |  |  |
| 3 # Stune                |                           |      | irena.             | 180.382.483.619           |  |  |
| Vrena.                   |                           | - 0  |                    | 192                       |  |  |
| IVI Mulo.                | 7                         |      | corpione.          | 120.376.646               |  |  |
| Montone.                 | 97.179.270.381.512.54     | 1 3  | corpione marino    | 450                       |  |  |
| Muffalo.                 | 35                        | 8 5  | quazzacoda, ved    | i codazingola.            |  |  |
| Muletta.                 | 60                        |      | carauaggio.        | 494                       |  |  |
| The second of the second | Ņ                         |      | chiratto.          | 500.504                   |  |  |
| Ibbio.                   | 7.431.51                  |      | erpenti alati.     | 518                       |  |  |
| Nottola.                 | 126.270.591.66            | I 2  | anguissuga.        | 636                       |  |  |
|                          | _ 0                       | _    |                    | T                         |  |  |
| Ssifraga, vedi           | Folica.                   |      | Artaruca.          | 6.98.490                  |  |  |
| Orecchio d'              | Afino. 44.65              |      | Toro.              | 15.277.419.618            |  |  |
| Orla.                    | 87.176.27                 |      | igre.              | 82.206.220.328.465.568.   |  |  |
| Oca.                     | 129.57                    |      | ortora.            | 87                        |  |  |
| Orfo.                    | 385.46                    | 5 T  | alpa.              | 88                        |  |  |
| ·                        | P                         | T    | opi.               | 109.144                   |  |  |
| T Auone. 7.19.           | 26.44.81.170.243 385.61   | 3 T  | arochino.          | 163                       |  |  |
| Pellicano.               | 25.71.274.48              | o T  | asso.              | 265.584                   |  |  |
| Pico.                    | 77.25                     | 5 T  | arantole.          | 329                       |  |  |
| Passero.                 | 98.366.515.58             |      | esta d' asino.     | 465                       |  |  |
| Porco.1254160-163        | 3.249.277.283 437.466.55  |      | rochilo, vedi Re   | de gli vccelli.           |  |  |
| Pecora. 130.             | 286.290.454.468.477.60    |      | estudine.          | 618                       |  |  |
| Pirale.                  | 17                        | 7    |                    | V                         |  |  |
| Papagallo.               | 17                        |      | 7 Acca             | 84.399                    |  |  |
| Pulcini.                 | 197.40                    | ò    | V Acca<br>Vipera.  | 93.268.282.387.420        |  |  |
| Pantera.                 | 281.376.64                |      | ccelletti diuerfi. | 99.124                    |  |  |
| Pernice.                 | 45                        | * 1  | olpe.              | 121.199.368               |  |  |
| Pecchie.                 | 23                        | - 4- | erme.              |                           |  |  |
| A CCCINC.                | Ŕ                         |      | itello.            | 123.477                   |  |  |
| D Ondini. 24             | 4.40.125.302.380.478.66   |      | espe.              | 193.399.401               |  |  |
| Rospo.                   | 52.93.172.28              |      | espertilione.      | 661                       |  |  |
|                          |                           | 52 V | pupa.              | 666                       |  |  |
| Ramarro.                 |                           | - 1  | Pupu               | 000                       |  |  |

| INSCRITTIONI ANTI                                                | CHI     | E CITATE NELL'OPER                      | A.    |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|
| Di Anitia Faltonia Proba.                                        | 198     | Di Publio Mecio Proculo.                | 347   |
| Di Sesto Atusio.                                                 | 218     | Di C. Mallio Euangelo.                  | 347   |
| Di Aurelia Rufina.                                               | 10      | Di Giulia Gianuaria, e Ti:              |       |
| Di Calpurnia Homea.                                              | 165     | Giulio Massimo.                         | 351   |
| Di Fossia Gnoma.                                                 | 533     | Di Quinto Martio.                       | ibid. |
| Della Fortuna obsequente.                                        | 227     | Di Liberto.                             | 352   |
| Di Giuuentia Eutichia.                                           | 533     | Di Giulia Liberta                       | 353   |
| Di Gilio Pomponio Pudente.                                       | 2       | De'Fighnoh di Fraate Ke de Partni.      | 353   |
| Di Traiano Imperatore.                                           | 11      | Di Publio Attio Atimeto Medico.         | 354   |
| Di C. Giulio Hermete.                                            | 411     | Di Maria Polla.                         | 10    |
| D: Ciulio Sarira                                                 | ATT     | Di T. Statilio.                         | 411   |
| Del Genio.                                                       | 240     | Di L. Valerio Pudente,                  | 177   |
| Di Lufia Glafira.  Di Flauio Grifogono  Di Publio Veltri Sabino. | 65      | Di P. Vettio Sabino.                    | 533   |
| Di Flauio Grifogono                                              | 65      | Di L. Surredo.                          | 177   |
| Di Publio Veltri Sabino.                                         | 533     | Di Arcadio, & Honorio Imperatori.       | 407   |
| Di Giunio Primigenio. Di . Lollio. Di Auidio Himno da Palestina. | 65      | Di Tito Statilio.                       | 407   |
| Di Lollie.                                                       | 66      | Di Lucio Vicadio.                       | 534   |
| Di Auidio Himno da Palestina.                                    | 343     | INSCRITTIONI MODERNE.                   |       |
| Di Aulo Atilio Calatino.                                         | 354     | D'Alessandro Farnele.                   | 524   |
| Di Aulo Atilio Calatino.<br>Di Co. Giulio Barneo.                | 346     | Di Marc'Antonio Colonna.                | 613   |
| Di Lucio Cecilio Floro.                                          | 347     | Di Clemente Ottauo.                     | 534   |
|                                                                  |         | TICHE CITATE NELL'OPERA.                |       |
| INDICE DELLE MEDAGLI                                             | 11 1111 | 110112 0101114                          |       |
| Consoli, & altri Magistrati.                                     |         | con la Supplicatione.                   | 618   |
| L. Allieno.                                                      |         | Galba con la Pace.                      | 472   |
| con Ne u o, & Sicilia.                                           | 361     | con la Virtù.                           | 672   |
| Q. Cecilio Metello Pio.                                          | 201     | Ofthone con Sicurtà.                    | 568   |
| con l'Africa.                                                    | 421     | Virtellio con l'Honore.                 | 258   |
| Cestio con l'Africa.                                             | 421     | con Clemenza, ò Moderatione.            | 91    |
| Paolo Emilio Lepido Pietà.                                       | II      | Vespesiano con la Pace.                 | 471   |
| Eppio con l'Africa.                                              | 421     | con la Vittoria Nauale.                 | 68I   |
| Cn. Lentulo Marcellino con Sicilia.                              | 361     | con la Vittoria.                        | 68 L  |
| C. Mamilio Limetano.                                             | 406     | con la Tutela.                          | 634   |
| con Vliffe.                                                      | 407     | T. Vespasiano con Delfino, & Anchora.   | 156   |
| con Mercurio.                                                    | 410     | con Italia.                             | 304   |
| Mutio Cordo con Italia, e Roma.                                  | 307     | con Vittoria.                           | 682   |
| Norbano con Africa.                                              | 421     | con l'Eternità.                         | 190   |
| Sesto Pompeo con Scilla.                                         | 424     | con Pace.                               | 471   |
| Pomponio con le Muse.                                            | 474     | con Prouidenza.                         | 507   |
| L. Volterio Strabone.                                            | ,,,     | Domitiano con cauallo Pegasco.          | 160   |
| con Europa.                                                      | 419     | con Vittoria.                           | 161   |
| Città                                                            |         | con Eternità.                           | 190   |
| Athene con la Ciuetta.                                           | 477     | con Virtù.                              | 672   |
| Imperatori, e donne loro.                                        | ,,,     | Nerua con la Concordia de gl'Esserciti. | 100   |
| Ottauiano Augusto.                                               |         | con la Tutela d'Italia.                 | 634   |
| co'l Granchio, & Farfalla.                                       | 156     | con la Palma.                           | 132   |
| con la Sicilia.                                                  | 361     | Traiano con l'Eternità.                 | 219   |
| con la Vittoria.                                                 | 153     | co'l fiume Tigre.                       | 220   |
| Tiberio con la Pietà.                                            | 488     | co'l fiume Danubio.                     | 220   |
| Claudio con la Pace.                                             | 472     | con la Pace.                            | 471   |
| con la Speranza.                                                 | 67      | con la Virtù.                           | 672   |
| Nerone con la Salute.                                            | 24      | co'l Genio.                             | 241   |
|                                                                  |         |                                         |       |

Indice delle Medaglie Antiche citate nell'Opera?

| Hadriano con Hilarità               | 19      | con la Prouidenza dell'Annona.           |        |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|
| con Natura.                         | 431     | con la Virtù.                            | 672    |
| con la Speranza.                    | 590     | con Fecondità.                           | 199    |
| con Eternità.                       | 190     | con Felicità publica.                    | 203    |
| con Italia.                         | 304     | Massimino con Prouidentia.               | 508    |
| :con Roma.                          | 304     | co'l Genio.                              | 239    |
| con Adottione.                      | 11      | con la Virtù.                            | 673    |
| con la Fortuna aurea.               | 228     | Gordiano con Agricoltura.                | 15     |
| con l'Asia.                         | 419     | con ficurezza.                           | 569    |
| con l'Africa.                       | 42 I    | con Gioue.                               | 77     |
| con la Gloria de'Prencipi.          | 247     | con la Virtù.                            | 672    |
| con la Giustitia.                   | 247     | con l'Equità.                            | 178    |
| Sabina con la Pudicitia.            | 510     | con Indulgentia.                         | 277    |
| Antingo con Mercurio.               | 192     | Pupieno con la Concordia delli Imperat.  |        |
| Antonino Pio con Annona.            | 2       | Balbino con la Prouidenza.               | 507    |
| con Pietà.                          | 488     | Filippo con la Pace.                     | 47I    |
| con Tranquilità.                    | 629     | Herennia con la Pudicitia.               | 311    |
| con Fortuna pacifica.               | 228     | Gallieno con la Virtù.                   | 672    |
| con Maestà Regia.                   | 382     | M. Cassio Latieno con la Salute.         | 542    |
| con Religione.                      | 521     | Floriano con la Prouidenza.              | 507    |
| con Salute.                         | 543     | Probo con la Prouidenza.                 | 507    |
| con Gioue.                          | 77      | con la Salure.                           | 542    |
| con Indulgentia.                    | 277     | co'l Genio.                              | 241    |
| con-Colonna.                        | 612     | con la Fortezza d'animo, & di corpo      | 3.226  |
| con Italia.                         | 302     | Vespesiano Imperatore con Roma R         |        |
| Con Sicilia.                        | 361     | gente.                                   | 309    |
| co'l Genio.                         | 241     | Tito Imperatore con Roma vincitrice.     | 309    |
| con la Giustitia.                   | 247     | Adriano Imperatore con Roma felice.      | ibid.  |
| con Tranquilità.                    | 629     | Galba Imperatore con Roma rinascente     | . 309  |
| con l'Honore.                       | 258     | Caio Giulio Emiliano Imperatore con      | Ro-    |
| Faustina con l'Eternità.            | 189     | ma Eterna.                               | 310    |
| M: Aurelio co'l Genio.              | 241     | Probo Imperatore con vn tempio con 10    | ). CO- |
| Faustina con l Hiralità.            | 19      | lonne.                                   | 309    |
| con la Concordia.                   | 100     | Antonio Pio con motto ROMÆ ÆT            | ER-    |
| con la Fecondità.                   | 199     | NÆ.                                      | 309    |
| L. Vero con la Virtù.               | 672     | Adriano con l'istesso titolo.            | 310    |
| con la Vittoria.                    | 682     | Commodo con il medesimo.                 | 309    |
| Commodo con terra stabile.          | 173     | Settimio Albino fimilmente.              | 309    |
| con Italia.                         | 302     | Senero.                                  | ibid.  |
| Celio pertinace con prouidenza.     | 507     | Gordiano primo.                          | ibid.  |
| Sertimo Seuero con Indulgentia.     | 90      | Secondo.                                 | ibid.  |
| con Africa.                         | 421     | Terzo.                                   | ibid.  |
| con Vittoria.                       | 682     | Licinio Giuniore                         | ibid.  |
| Albino Cesare con l'Eternità.       | 190     | Flauio Prisco Atalo medesimamente.       | ibid.  |
| Pia con Letia.                      | 10      | Marco Giulio Filippo Imperatore          |        |
| con Hilarità.                       | 19      | có Roma sedente sopra vno scudo,&c       | . 317  |
| co Caracala co le stagioni dell'ar  | no. 600 | Roma con vn cane in atto di correre.     | 317    |
| Plautila con la Fede.               | 202     | Lucio Aurelio vero Imperatore con ve     |        |
| Antonio Geta con Fortuna bona.      | 227     | rona di Pino.                            | 536    |
| con la Nobiltà.                     | 43/     | Medaglie moderne.                        |        |
| con la Virtù.                       | 674     | PP. Paolo III. co'l Camaleote, & Dolfing | 0.156  |
| Macrino con la Sicurezza.           | 569     | Cosmo Medici con la Tartaruca, & Vel     | a. 158 |
| Antonio Eliogabalo con la Libertà.  | 375     | Cefare Ripa, con l'Amandola, & More      |        |
| Alessandro Seuero con la Giustitia. | 247     | 10.                                      | 156    |

## I C O N O L O G I A DI CESARE RIPA PERVGINO,

Caualiere di SS. Mauritio, e Lazzaro.

LIBROPRIMO.

ABONDANZA.





Onna gratiosa, che hauendo d'vna bella ghirlanda di vaghi fiori cinta la fronte, & il vestimento di color verde, ricamato d'oro, con la destra mano tenga il corno della douitia pieno di molti

& diuersi frutti, vue, oliue, & altri; & consinistro braccio stringa vn fascio di spighe di grano, di miglio, panico, legumi, & somiglianti, dal quale si vederanno molte di dette spighe vscite cadere, & sparse anco per terra.

Bella, & gratiosa si debbe dipingere l'Abódanza, si come cosa buona, & desiderata da

ciascheduno, quato brutta, & abo mineuole è riputata la carestia, che di quella è contraria.

Ha la ghirlanda de'fiori, percioche fono i fiori de' frutti che fanno l'Abondanza messagieri, & autori; possono anco signisicare l'allegrezza, & le delitie di quella vere compagne.

Il color verde, & i fregi dall'oro del suo vestimeto, sono colori proprij essendo che il bel verdeggiar della campagna mostri sertile produttione; & l'ingiallire, la maturatione delle biade, & de i frutti, che fanno l'Abondanza.

I corno della douitia per la fauola della Capra Amaltea, raccontata da Hermogene nel libr. della Frigia fi come riferisce Natale Conte nel 7. libro delle sue Meteologie al cap. 2. di Acheloo, & per quello che Ouidio scriue del detto Acheloo sotto figura di Toro, nel lib. 9. delle Transformationi, e manisesto segno dell'Abondanza, dicendo così.

Naiade; hoc pomss, & floris odore repletum

Sacrarunt, diue [q; meo bona copia cornu est, Et perche l'Abondanza si dice Copia, per mostrarla, così la rappresentiamo, che il braccio sinistro habbia, come il destro la sua carica, & d'auantaggio, essendo che parte di quelle spighe si spargano per terra.

In prascripiam Abundantia figuram,

Dominicus Ancaianus.

Aspice terrarum flauentes vndique campos Multiplici complet messe benigna Ceres. Pomorum vario curuantur pondere rami. Et bromio vitis plena liquore rubet.

Cernebou pecuduq greges hinc latteus humor: Hinc pingui sudant vimina vineta lacu. A Sylua Iconologia del Ripa.

Sylva feranutrit, perducunt aquora pisces, Aerijs campis lata vagatur auis. Quid iam depositas proprio mortalis in vsus Nec calum quicquam nec tibi terra negat.

Abondanza.

Onna in piedi, vestita d'oro, có le bracdia aperte; tenendo l'vna-e l'altra mano fopra alcuni cestoni di spighe di grano, i quali siano dalle bande di detta figura, & è cauata dalla medaglia di Antonino Pio, con lettere che dicono: ANNONA AVG. COS. IIII. & S. C.

Abondanza Maritima Erere si rappresenta con le spighe nella destra mano, stesa sopra la prora d'vna naue, & à piedi vi sarà vna misura di grano

con le spighe dentro, come l'altra di sopra. Abondanza Maritima.

Onna che con la destra mano tiene vn timone, con la finistra le spighe. Abondanza.

Onna con la ghirlanda di spighe di grano, nella destra mano vn mazzo di canape, con le foglie, & con la finistra il corno della douitia, & vn ramo di ginestra, sopra del quale saranno molte boccette di seta.

#### ADEMIA.



ACADEMIA. Del Sig. Gio Zaraino Castellini.

Onna vestita di cangiante: d'aspetto, & di età virile, coronata d'oro, nella man destra terrà vna lima, intorno al cui manico vi fia scritto DETRAHIT ATQVE POLIT, nella man finistra hauera vna ghirlada tessuta d' Alloro, Hedra, Mirto, dalla medefima mano, pendino vn raio di pomi granati, federa in una sedia fregiata di fogliami, e frutti

di Cedro, Cipresso, e Quercia, com'anco rami d'Oliua, in quella parte one si appoggia il gombito, luogo più prossimo alla figura . Starà in. mezzo d' vn cortile ombroso, luogo boscareccio di villa: con Platani intorno alli piedi hauerà buona quantità di libri, tra quali rifieda vn Cinocefalo, ouero Babuino.

Sarà vestita di cangiante di varij colori, per le varie scientie che in vna dotta Academia si trat-

tano.

Si dipinge d'età virile per la perfetta, e matura cognitione delle cose, che si posseggono, e discorrono in quella età, che non è sottoposta alle leggierezze giouanili, ne à deliramenti senili, ma è dotata di saldamente, e di sano giuditio.

Si corona d'oro volendo fignificare, che quando l'ingegno dell'Academico hà da madar fuori gli suoi pensieri, che in capo consistono oue è la parte intellettiua dell'animo nostro (secondo Platone nel Timeo) bisogna ch'egli l'affini, come l'oro,

accioche possino stare ad ogni proua, e paragone. Da man destra tiene vna lima, col motto intorno (Detrahu, at que polit perche fi come con la lima, instrumento fabrile, limandosi il ferro, o altro si polisce, e leuandosi la ruggine diuiene lucido, e risplendente, così nell'Academia leuandosi cose superflue, & emendandosi li componimenti, si poliscono, & illustrano l'opre, però è necessario ponerle sotto la lima di seneri giuditij de gl'Academici,

mici, e fare come dice Ouidio, nel lib.pr. de Ponto acciò si emendino, e polischino.

Scilicet incipiam lima mordacius vti, Vt sub iudicium singula verba vocem.

Onde Quintiliano lib.x. cap. iij. opus poliat lima, & non senza ragione si sdegna Horatio nella Poetica de i Latini, che non poneuano al par de' Greci cura, e fatica, in limare, e polire l'opere loro.

Nec virtute foret clarisque potentius armis, Quam lingua latium si non offenderet vnum Quenque poetarum lima labor, & mora vos, Popilius sanguis carmen reprehedite, quod no Multa dies, & multa litura coercuit, atque Persectum decies non castigauit ad vnguem

Et il Petrarca Sonetto 18.

Matrouo peso non de le mie braccie, Ne opra di polir con la mia lima.

Quindi è, che molto accortamente dicesi, che ad vn'opera gli manca l'vltima lima, quando non è à bastanza tersa, e pulita, veggasi ne gli Adagij. Limam addere: Da quali habbiamo cauato il motto, oue leggesi, circa l'emendatione de l'opere. Lima detrabitur; atque expolitur, quod redundat, quodque incultum est, & limata dicuntur expolita. La ghirlanda si tesse d'alloro, Hedra, e Mirto, perche sono tutte tre piante poetiche, per le varie spetie di poesia, che ne l'Academie fioriscono, impercioche il Mirto è pertinente al Poeta melico amoroso, che con suauità, e piacere canta gli suoi amori, perche il Mirto, secondo Pierio Valeriano, è simbolo del piacere, & Venere madre de gli amori, anzi riferisce Nicandro, che Venere sù presente al giuditio di Paride incoronata di Mirto, tanto gli era grato, e però Virgilio in Melibeo.

Populus Alcida gratissima viiis, laccho, Formosa myrtus Veneri sua laurea Phabo.

Et Ouidio nel principio del 4. lib. de Fasti, volendo cantar delle seste d'Aprile, mese di Venere, inuoca Venere, la quale dice, che gli toccò le tempie con il Mirto, acciò meglio potesse cantare cose attenenti à lei.

Venimus ad quartu quo in celeberrima mese, Et vatem, & mensem scis Venus esse tuos, Mota Cytherea est, leutter mea tepora Myrto Contint & captum persicere dixit opus.

Di Hedra, & Alloro fi coronauano indifferentemente tutti li Poeti. Horatio Poeta Lirico, fi gloriaua dell'hedera.

Me doctarum hadera pramia frontium

Di; miscent superis.

El'istesso vuole il Lauro nell' vitima ode del 3.lib. di versi.

Quasitam meritis, & mihi delphica

Lauro cinge volens Melpomene comam. E lo giudica atto, che ne fusse coronato Pindaro pur Lirico nel 4.lib. Ode 2.

Pindarus ore.

Laurea donandus Apollinari.

Nondimeno l'hedera particularmente era di Poeti Elegi allegri fi come nota il Merola nell'elegia 6. de Tristibus, oue dice Ouidio.

Si quis habes nostris simile s in imagine vultus, Dense meis hederas Bacchica serta comis Ista decent latos felicia signa poetas:

Temporibus non est apta corona meis.

E Propertio Poeta Eligiaco.

Enius hirsuta cingat sua dicta corona Mi folia ex hedera porrige Bacche tua.

E con la medesima Ouidio auuertisce Catullo, che vadi incontro à Tibullo Eligia-

Obuius huic venies hedera iuuenilia cinctus, Tempora cum clauo do ce Catulle tuo.

Conuiensi anco a' Poeti Dithirambici, essendo li Dithirambi, versi, che si cantauano in honore di Bacco à cui era consacrata l'hedera. Ouid. 3. Fast.

Hedera gratissima Baccho.

Hoc quoque cur ita sit dicere nulla mora est. Ny siades Nymphas puerum quarete nouerca Hanc frondem cunis apposuisse fuerunt.

E nel 6.de Fasti.

Bacche racemiferos hedera redimite capillos. Il Lauro poi è più conueniente à gli Epici, che cantauano i fatti d'Imperadori, e de gli Heroi, liquali vincitori, d'alloro sono stati incoronati, e però Apollo nel primo delle Metamorfosi lo delibra per corona à gloriosi, e vittoriosi Duci, e lo consacra à se stesso padre de Poeti, come pianta, che si deue al più alto stile grato, e sonoro, e per sinire di ragionare circa di queste tre piante poetiche, basti à dire, che il Petrarca sù coronato in Roma di tre corone, di Lauro, d'Hedera, e di Mitto, sì come riferisce d'hauer visto Senuccio Fiorentino, coetaneo, & amico del Petrarca.

Li pomi granati, sono figura dell'vnione de gli Academici, pigliandosi tali pomi da Pierio lib. 54. per simbolo d'vn popolo, collegio, ed'vna compagnia di molte genti congregate in vn luogo, per la cui vnione si censeruaIconologia del Ripa

4

no, e però erano dedicati à Giunone, la quale hebbe epiteto di consernatrice, si come si vede nella medaglia di Mammea, con tale parole IVNO CONSERVATRIX. E per questo anco Giunone era riputata presidente delli Regni, e pingeuasi con vn melo granato in vna mano, come conseruatrice dell'vnione de popoli. Sederà l'Academia... perche gli essercitij de gli Academici si fanno in ordinanza tra di loro, vi sarà intagliato il Cedro nella sedia, per essere il Cedro simbolo dell'eternità. Ante alias enim arbores cedrus aternitatis hieroglyphicum est. Dice Pierio poi, che non si putresà ne meno fi tarla, alla qual eternità deuono hauere la miragli Academici, procurando di mandar fuora l'opere loro limate, e terfe, acciò sieno degne di Cedro, atteso che Plinio libr. 16. capit. 39. dice, che vna materia bagnata di succo, ò vero vnta di oglio cedrino, non si rosica dalle tignuole, si come nel capitolo, e libro 13. afferma de i libri di Numa Pompilio ritrouati dopò 535. anni nel colle Gianicolo, da Gneo Terentio Scriba, mentre riuangaua, & affossaua il suo campo. onde, cedro digna locutus, dicesi d'vno, che habbia parlato, e composto cosa degna di memoria, detto vsato da Persio nella prima Satira, veggasi Teofrasto libr. 3. e Dioscoride libr. 1. capit 89. e l'Adagio. Digna cedro, per il che Horatio nella Poetica diffe.

peramus carminafingi

Pesse linenda cedro, e leui seruanda cupresso. E però visi intaglierà anco il Cipresso esfendo incorruttibile, come il Cedro, e pigliasi da Pierio per la perpetuità, la Quercia parimente simbolo della diuturnità, appresso l'iftesso Pierio, e della virtù, sì che anch'essa vi si conuerrà, tanto più che ne gli Agonali capitolini instituiti da Domitiano Imperadore li virtuosi, che vincenano in detti giuochi, si coronauano di Quercia, come gli Histrioni, i Citharedi, e li poeti. Giouenale.

An capitolinam speraret, Pollio quercum, E Martiale.

O cui Tarpeias licuit contingere quercus.

Di che più diffusamente Scaligero nel primo libr.cap 10. sopra Ausonio Poeta. L'Oliua per essere sempre verdeggiante ponesi pure per l'eternità della quale Plutarco nella 2. quest del 3. Simposio così ne ragiona Oleam, Laurum, ac Cupressum semper virentem, conseruat pinguedo, & calor sicut, & ederam: Ponesi poi nel più prossimo luogo al corpo dell' Academia, come pianta dedicata da poeti à Pallade, Minerua nata della capo di Gioue, che per ciò è figurata della naturalità, & viuacità dell'ingegno de lla sapienza, e scienza senza le quali necessarie doti non si può esser Academico, perche chi n'è priuo diesi di lui, tratta, e parla Crassa Minerua, cioè grossolanamente, da ignorante senza scienza: onde tra Latini deriuasi, quel detto, inuita Minerua, più volte vesato da M. Tullio, e da Horatio in quel verso della poetica.

Tu nibil inuita dices faciesque Minerua.

Tu non dirai, ne farai niente in quello che ripugna la natura del tuo ingegno, e'l fauor del Cielo, si come fanno certi belli humori che vogliono fare dell' Academico, e del poeta con quattro versi buscati di quà, e di là senza naturale inclinatione, e scienza, ne s'accotgono, che quanto più parlano, più palesano l'ignoranza loro, bisogna dunque à chi desidera immortal nome di saggio Academico pascersi del frutto dell' Oliua, cioè acquistarsi per l'acquisto della scienza, e sapienza con li notturni studij, & vigilie, de quali è simbolo l'Oliua, onde trà studiosi se ne forma quel detto. Plus oles quam vini, cioè più industria, e fatica di mente, che spassi, crapule, e delitie, ci vuole per ottenere, lei scienze, e quell' altro detto Oleum, & operam perdere, quelli, che perdono la fatica, e'l tempo in cosa, che non ne ponno riuscire con viile, e honore, e però San Girolamo disse à Pammacchio. Oteum perdit, & impensas qui bouem mittit ad Ceroma. Cioè perde l'olio, e la spesa, il tempo, & l'opera, chi manda il boue alla Ceroma vnguento composto d'olio, e di certa sorte di terra, il che si dice di quelli, che vogliono ammaestrare persone di grosso ingegno incapaci d'ogni scienza, la quale si apprende con industria, e fatica, significata in. quelto luogo per il ramo d'oliua, la cui fronde è aspra, & amara, com'anco il frutto prima che fia colto, & maturato, che se diuenta dolce, e soaue, se ne caua soauissimo liquore, Geroglifico della fatica, & anco dell'eternità, come quello che conserua i corpi dalla corruttione, e putrefattione: così la scienza è aspra, & amara per la fatica, & indultria, che si ci mette per conseguirla:colta,

e maturata che s'è, cioè confeguita la scienza, se ne sente frutto, e contento grandissimo con eternità del proprio nome, laquale posta inmente d'vno studioso gli allegerisce la fatica, si come anco il frutto, e'l contento, che spera

raccogliere dalle scienze.

Sederà in mezo d'vn cortile ombroso, ouero luogo boscareccio di villa con platani intorno conforme alla descrittione di Plinio lib.
12.cap. I. per memoria della prima Academia,
che sti principiata in villa da vn nobil personaggio chiamato Academo, nella cui amena
villa, no lunghi d'Atene si radunauano i Platonici, con il lor diuin Platone, à discorrere
de studij diletteuoli Platonici, si come narra
Diogene Laertio: nella vita di Platone, onde
Horatio lib. 2. cap. 2.

Acque inter Sylvas Academi quarere ve-

rum.

E Carlo Stefano Historico dice, che tal villa ò selua fosse lontana d'Atene mille passi, sì che la prima Academia hebbe origine nella... villa, e prese il nome da Academo nome proprio perche è da sapersi, che le sette, & adunanze di virtuofi, presso gli antichi sono state denominate in tre modi, da costumi, da luoghi, & da nomi proprij di persone; da costumi ignominiosi furno detti li seguaci d'Antistene Cinici, ouero perche haueuano per costume di lacerare l'opera, e la vita altrui con dente canino, e mordace, ouero perche à guisa de cani non si vergognassero di vsar palesemente, come i cani l'atto venereo, si come di Crate, & Hiparchia filosofessa sorella di Metrocle cinico, narra Laertio. Elegit continuo puella, sumptoque illius habitu vna cum viro circuibat, & congrediebantur in averto, atque ad canas profici cebatur. Da costume honesto furno chiamati seguaci di Aristotile Periparetici, ( ano To mepinathy.) Quod est deambulare perche hebbero per costume disputare caminando; da luoghi publici prefero il nome quelli, che furno nominati dalle Città. Vt Elienses, Megarenses, & Cirenaici, e da luogo prinato gli Stoici, li quali prima fi chiamauano Zenonij, da Zenone lor Principe. Ma da che detto Zenone per réder sicuro da misfatti quel portico d'Atene, doue furno vecisi 1430. cittadini cominciò iui à discorrere & adunare la sua setta, furno chiamati Stoici, perche (Stea) fignifica il portico, onde Stoici furno quelli, che frequentauano detto portico, che su poi ornato di bellissime figure, da Polignoto, famoso pittore; da persone sono

stati nomati i Socratici, gli Epicurei, & altri da li loro maestri, e come detto habbiamo, questo istesso nome d'Academia si deriua dal nome proprio di quello Heroe Platonico, detto Academo, nella cui villa si radunauano i Platonici, la quale adunanza fù la prima, che si chiamasse Academia, indi poi tutte le adunanze de virtuosi, sono state chiamate Academie, per fino a'tempi nostri, ne quali si vsa vn quarto modo, di nominare per lo più l'Academie, dalla elettione di qualche nome superbo, & ambitiofo, da graue, e modesto, da faceto, capricioso, & ironico, e questo vitimo è assai frequentato da moderni: e per seguitare l'espositione della nostra figura diciamo, che la quantità de libri, che gli sono alli piedi, si ricercono in buon numero, essendo il principal intento de gli Academici di volgere diuerfe sorti di libri per acquisto di varie scienze.

Il Cinocefalo, oue Babuino lo facciamo affistente dell'Academia, per esser egli stato tenuto da gli Egitij Gieroglissico delle lettere, & però lo consacrauano à Mercurio riputato inuentore, & autore di tutte le lettere si come riferisce Pierio Valeriano libr. 6. e ponesi tra libri, perche vno che vuole sar protessione d'Academico letterato, deue stare assiduo ne gli studij, quali vengono molto accresciuti

dalla frequenza delle Academie.

Il Cinocefalo à sedere di cui n'habbiamo veduti in Roma simolacri antichi di marmo egittiano, significaua appresso gli Egitij l'vno, & l'altro equinottio, & di più poneuano l'effigie sua ne gli Oriuoli che stillauano acqua, in vece di poluere, per distintione delle hore, perche il Cinocefalo nella stagione de gli Equinottij xij. volte il giorno, & xij. la notte, vna volta l'hora manda fuori acuto tuono di voce: eosì l'Academico deue misurare. & contare l'hore del giorno, & della notte, e spenderne buona parte in honorati studij, acciò: possa dare alla giornata fonoro tuono di voce nell'Academia: potrà di più seruire qui per tipo dell'imitatione: poiche questo animale imita molto bene li gesti, & le attioni dell huomo per fine con la penna in mano in figurar lettere, di che Eliano lib. primo d'Animali cap. 10. si come ne faceuano esperieza gli Egitij mettendogli auanti carta, penna, & inchiostro: & l'huomo fin da putto per instinto di natura è dedito ad imitare. Aristotele nella poetica.

Insitum est à natura hominibus à pueris

ımitari.

Iconologia del Ripa

6

Dalla quale naturale imitatione pare che habbia hauuto origine la Poetica, ambrosia, e muna soaue delle Academie, tutte intente ad imitare, e rappresentate i costumi, le attioni, e gli affetti con figurata eloquenza acquistata insieme con le prime discipline mediante l'imitatione, requisita da ogni Accademia.

Accidia.

Donna vecchia, brutta, che stia à sedere, con la destra mano tenghi vna corda, e con la sinistra vna lumaca, ouero vna tarta-

ruca.

La corda denota, che l'Accidia lega, & vince gl'huomini, e li rende inhabili ad operare.

Et la lumaca, ò tartaruca, dimostra la proprietà de gli accidiosi, che sono otiosi, e pigri.

Accidia.

Donna che stia à giacere per terra, & à canto starà vn asino similmente à giacere, il qual animale si soleua adoperar da gl'Egitij per mostrare la lontananza del pensiero dalle cose sacre, e religiose, con occupatione continua nelle vili, & in pensieri biasimeuoli, come racconta Pierio Valeriano.

#### ACCIDIA.



Onna vecchia, brutta, mal vestita, che sià sedere, e che tenghi la guancia appoggiata sopra alla sinistra mano, dalla qualependa vna cartella con vn motto, che dichi. TORPET INERS, & gomito di detta mano sia posato sopra il ginocchio, tenendo il capo chino, e che sia cinto con vn panno di color nero, e nella destra mano vn pesce detto Torpedine.

Accidia, fecondo S. Giouanni Damafceno lib.2. è vna tristitia, che aggraua la mente, che

non permette, che si facci operabuona.

Vecchia si dipinge, perche ne gli anni senili cessano le forze, & macala virtù d'operare, come dimostra Dauid nel Salm. 70. doue dice, Ne proyetas me in tempore sene-cluis cum desecerit virtus meane derelinguas me.

Mal vestita si rappresenta, perche l'Accidia non operando cosa veruna, induce pouettà, e miseria, come narra Salom. ne i Prouetbi, al 28. Qui operatur terram suam satiabitur panibus, qui autem se statur otium replebitur agestate. E Seneca nel lib. de benes. Pigritia est nutrix agestatis.

Il stare à sedere nella guisa, che dicemmo significa, che l'Accidia rende l'huomo otioso, e pigro, come bene lo dimostra il motto sopradetto, e S. Bernardo nell'Epistole riprendendo gl'accidiosi così dice: O homo imprudens milliamillium ministrant ei, & decies centena millia assistunt ei, & tu sedere prasumis?

La testa circondata col panno nero, dimofira la mente dell'accidioso occupata, dal torpore, e che rende l'huomo stupido, & insensato, come narra Isidoro ne'soliloquij libr. 2. Per torvem vires, & ingenium destuunt.

Il pesce, che tiene nella destra mano significa Accidia, percioche si come questo pesce (come dicono molti Scrittori, e particolarmente Plinio lib. 32.c. 1. Atheneo lib. 7- e Plutarco de solertia Animalium) per la natura, e proprieta sua, chi lo tocca con le proprie ma-

ni,ò

ni,ò verò con qual fi voglia inftrumento, corda, rete, ò altro, lo rende talmente supido, che non può operar cosa nissuna; così l'Accidia hauendo ella l'istesse male qualità, prende, supera, & vince, di maniera quelli che à questo vitio si danno, che li rende inhabili, insensati, e lontani da opera lodeuole, & virtuosa.

ACQVISTO CATTIVO.

Vuomo vestito del color delle soglie del l'albero quando stanno per cascare; starà detta sigura in atto di camminare, & vn. lembo della veste stia attaccato ad vn spino, tirando vn grande squarcio, à che riuolta mostri il dispiacere che ne sente, e nella destra.

mano terrà vn nibbio che rece.

Vestesi del detto colore, perche si come sacilmente cascano le foglie dell'albero, così anco cascano, & vanno à male le cose non a bene acquistate; il medesimo dimostra lo spino, percioche quando l'huomo men pensa alle cose di mal'acquisto, all'hora ne riceue danno, e vergogna.

Tiene con la destra mano il nibbio, per dimostrare quello che à questo proposito disse

l'Alciato tradotto in nostra lingua.

L'edace Nibbio mentre
Rece souerchio cibo, che rapio,
Con la Madre si duol del fatto rio:
Dicendo. Ahi che del ventre
M'escon l'interiora, e in gran periglio
Mi sento, & ella à lui,
Nonti doler ò siglio
Che'l tuo non perdi nò; mà quel d'altrui-

A Sfinge (come narra Pierio Valeriano nel lib.vj. fotto la punta della zagaglia di Pallade, fi come fi vedeua in quella statua di Minerua, che Plinio dice esser anticamente stata drizzata in Atene) ci può significare l'Acutezza dell' ingegno, percioche non è almondo cosa sì coperta, e tanto nascosta, che l'Acutezza dell' humano ingegno scoprire, e diuulgare non possa, si come detto habbiamo in altro luogo ella sigura de l'ingegno, però si potrà dipingere per tal dimostratione Minerua in quella guisa, che si suole rappresentare,

ACVTEZZA DE L'INGEGNO.

ADOLESCENZA.

N giouinetto vestito pomposamente, con la destra mano si appoggerà ad vn'

ma che però sotto à la zagaglia vi sia vna

Sfinge, come habbiamo detto.

arpa da sonare, e cola sinistra terrà vno specchio, in capo vna ghirlanda di fiori, poserà vn piede sopra d'vn' orologio da poluere, che mostri che sia calata alquanto più poluere di quella della pueritia, & da l'altra parte vi sia vn pauone.

Adolescenza.
V Erginella di bello aspetto, coronata di fiori, mostri riso, & allegrezza, con la

veste di varii colori.

Adolescenza è quella età dell' huomo, che tiene dal decimo sino al ventesimo anno nella quale l'huomo comincia col mezzo de sensi ad intendere, & imparare, ma non operare se non consusamente: comincia bene ad acquistare vigore ne sensi per cui desta la ragione ad eleggere, & volere, e questo si chiama...

augumento.

La veste di varij colori è antica inuentione perche gli Egittij, quando volcuano mostrare nelle lor pitture l'Adolescenza (secondo che racconta Pierio) faccuano vna veste di varij colori, significando la volubilità de la natura giouenile e la varietà de' desiderij, che sogliono venire à giouanni, mentre sono nella più fresca età e ne gli anni più teneri: però dicesi che la via dell' aquila in Cielo, del Serpe interra, della Naue in acqua, e dell' huomo nell' adolescenza sono difficili da conoscere, e ciò si troua nelli prouerbi al 3.

La corona de' fiori, e la dimostratione del riso, significano allegrezza, il che suole regnare assai in questa età, che perciò si rappresenta allegra, e di bello aspetto dicendosi ne i prouerbi al xv. Che l'animo allegro rende

l'età florida.

ADOTTIONE.

Matrona ch'habbia nella sinistra vna Folica, ouero Ossfraga, & la destra al collo d'yn Giouane.

L'Adottione secondo alcuni è vn atto legale per consolatione di coloro che non hanno figliuoli, che quasi imita la natura: ma perche si sa l'Adottione anco da quelli, che hanno figliuoli, semplicemente così potrassi definire. L'Adottione è vn legitimo atto per il quale vno si sa figliuolo, che non è, & quasi imita la natura.

Marco Emilio Lepido padre di Lipido Trionuiro, viuente il figlio addorò Emilio Paolo, che dopò l'adottione Paolo Emilio Lepido a nominò. Claudio Imperatore lassò Britanico

A 4 fuo

fuo figliuo'o legitimo naturalej in età florida dice Dione, & vigorofo, se ben patiua di mal caduco per quanto scriue Suctorio al quale per i gion naturale toccaua l'Imperio, & lassò vn figlio adottiuo, che sù Nerone il quale per ragion ciuile concorreua à parte dell' Imperio, ma egli pet imperar sicuramente solo, sece con vn boccone preparato da Locusta donna venesica venire d'improuiso à Britan-

nico il mal caduco della morte. All' Adottione tribuirono i Romani maggior forza che non hà come che l'adottato lassasse la naturale sua consanguinità, & che gli adottati hauessero consanguinità con i figli di quello che adottaua. Claudio Imperadore nel giorno che si fece figlio adottiuo Nerone, se lo fece anco genero, come narra Dione, ma fece prima adottare Claudia sua figliuola in vn' altra famiglia della Gente Ottauia, per non parere che desse per moglie al fratello la forella Cornelio Spinthere Confule Romano defideraua che Cornelio Spinthere suo figliuolo susse messo nel Collegio de Pontefici loro gentili, ma perche in detto Collegio vi era Fausto figliuolo di Silla, che era della medefima géte Cornelia, & la legge prohibiua che non potessero esfere dui d'vna stessa casata in detto Collegio, sece adottare il suo figliuolo nella Gente di Manlio Torquato, & in quel modo offeruate le parole della legge, fù in effetto dissoluta.

Matrona è l'Adottione, perche douendo imitar la natura non può vn minore adottare

vno che sia maggior di età.

Euripide in Menalippe tiene per pazzo vno che non hà figliuoli à riceuere in casa sua esterna prole, egli pare che dourebbe sopportare con patienza, se Dio non gli hà conceduto figliuoli proprij , fenza andare à pigliar figli d'altri. Hic se stultum fateatur, qui cum liberis antea carreret, esternam. prolem adibus suis, accersiuit nam cum liberos procreare Dy, non concesserunt, id pati debet, non inculare numen. Democrito per lo contrario è di parere, che vn huomo douitiofo si douerebbe adottare vn figlinolo di qualche: amico, perche lo può hauere tale, quale lo desidera. Vno che hà generato figliuoli bisogna che se li tenghi nella maniera che nati gli sono, ancorche cattiui, e scelerati, ma vno che adotta, da più buoni si può capar per figlio, il miglior di costumi, & virtù. Onde il Petrarcha nelli suoi dialoghi disse. Adoptio pediffe quaest natura, illa nobilior,

G' cautior illa sine consilio gignentis casu quedam, hac adoptantis certo indicio operatur. Seucro Imperadore si vantaua di lassare dui figliuoli Antonini, Bassiano, e Geta generati da lui, & che in questo era di miglior conditione di Antonino Pio, che lassò dui figliuoli adottiui Vero, & Marco Antonini . Ma l'amor paterno lo accecaua, & la speraza lo gab bò, poiche morto lui Bassiano detto Caracalla, fù crudelissimo spargitor di fangue, ammazzò Geta suo fratello con molti Senatori. & volse far vecidere Giulia madre di Gera. perche piangeua la morte di suo figliuolo vinto poi dalla di lei bellezza, la prese per moglie ancorche madregna gli fusse senza rispetto della memoria paterna. Geta anco nel tempo che visse sù d'aspri costumi, libidinoso, goloso, & emulo delli vitij del fratello, come in Dione si vede, lib. 76. Fily Seueri Antoninus, & Geta Plautiano tanquam pedagogo liberati, capere omnia pro libidine agere, mulieres dedecore afficere, pueros violare, inique colligere pecuniam gladiatores, atque aurigas, sibi societate deuincire seque & inuicem amulari. Quindi è che Spartiano si mosse à dire che quasi nessun grand' huomo hà lassato dopò se ottimi!, & vtili figli simili à se, & che sarebbe stato meglio che alcuni fussero morti senza figliuoli: nè ciò solo dice per li padri di natura, ma anco d'Adottione come Augusto che lassò Tiberio, e Traiano che lassò Adriano: meglio haurebbe detto dopò Tiberio di Claudio che adottò Nerone dui pessimi iniqui Imperadori fatti per Adottione, rispetto a' quali Adriano su Ottimo, e generoso Guerriero, che molte vittorie riportò. L'adottione che fece Augusto di Tiberio, su sforzata, si per morte de suoi si per importunità di Liuia sua moglie madre di Tiberio, i cui mali costumi ben conobbe Augusto prima che lo riceuesse in Adottione. I sieri costumi di Nerone vogliono alcuni, che nel principio conosciuti non fussero; diede nell' indole sua buon saggio di se, & sece gran profitto nelle arti liberali si mostro misericordiolo, & clemente quando si sottoscrisse alia condannatione d'vno sospirando, e dicendo, vtinam nescirem litteras, & quanto ciò dicesse di core lo testifica Seneca suo Maestro nel trattato de clementia; se ben prouò nella propria vita, che riusci inclemente dopò 5. anni del suo Imperio, de quali cinque anni disse Trajano lodatissimo Imperadore che niuno meglio di lui gouernò l'Imperio, stante ciò

.farebbe rimasto ciascuno aggabato, & ogn'vno l'hauerebbe più che volentieri adottato, ma Claudio non hebbe cura di rimaner aggabbato perche l'adottò ad'instaza d'Agrippina da lui amata: Se ben bisogna mangiare molti moggi di sale prima che si conosca vno, essendo difficile il conoscere altri: tanto quato il conoscer se stesso, nulladimeno si è veduto, che per l'ordinario gl' Imperadori nelle adottioni hanno fatto buona elettione: buona sù l'elettione di Cesare, che adottò Au gusto, buona sù quella di Nerua, che adortò Traiano, buona fù quella di Traiano, (se ben non piace à Spartiano) che adottò Traiano, buona fù quella di Adriano, che adottò Lucio Ceionio Commodo Vero, che fù di bello aspetto, regia presenza, ornato di buone lettere, & d'alta eloquenza, imperrettione d'animo non hebbe, ma debile complessione di corpo notissima ad Adriano, che di lui diffe.

Ostendent terris hunc tantum fata, neque vltra Esse sinent. Et quando morì si dolse dicendo, ci fiamo appoggiati ad vn muro caduco, & habbiamo perduto quattro milla sestertij dati al Popolo, & à Soldati nell'allegrezza dell'Adottione; tre altre Adottioni che seguitano fatte dall'istesso Adriano, & d'ordine suo, furono parimenti buone. M. Antonino Pio, & M. Aurelio Imperatori dignissimi, & Vero figlio del sudetto Ceionio, che trionfo nel medemo carro con M. Aurelio suo fratello adottiuo. Altre adottioni suecesse dopò, di felice elettione, che recar potriamo, ma perche niuna auanza l'Adottione fatta in persona d'Antonino Pio, & di M. Aurelio non passaremo più oltre, & verremo ad'esplicare il sentimento, che resta nella sigura.

La Folica alcuni dicono sia di color sosco di fuligine, altri che biancheggi; altri sia l'istessa che l'Erodio, & à questo contribuiscono cose naturali di quella; ma se la Folica hà vn ciusto ricciuto in testa come vuole Plinio lib. 11. c. 37. & se l'Erodio è quello che dal vulgo si chiama Falcone, come dice Bartolomeo Anglico; non possono essere i medesimi Augelli, perche il Falcone non hà ciusto ricciuto in testa, e tanto manco se la Folica è aquatica, è sia intorno al mare, e stagni amplissimi come ad Aristotele, & ad altri piace, la consusione procede da varie cause, vna è che molti augelli di rapina vanno sotto nome generico d'Aquile, Falconi, Sparauieri, A-

storri, Auoltori, maggiori, e minori, ma in ispetie sono diuersi; veggasi Aristotele, Plinio, Aberto Magno, & Olao Magno, & perche più augelli cadono fotto vno stesso ge nere, auuiene che gli Auttori equiuochino alle volte, e fcriuono vn nome per vn'altro, la seconda è che i Traduttori da Greco in Latino spesse volte non traducono il proprio e significante nome, come auuertisce Adrian Turnebo apunto sopra la Folica lib. 26. capit. 13. oue dice. Exodius a Cicerone Fulica, à Marone Mergus vertitur. & nel l. 19. c. 22. quello che da Arato chiamafi Erodio, da Virgilio si traduce Mergo, & da Cicerone Folica: ne è merauiglia perche la Folica secondo Alberto Magno è del genere de Merghi, ò Smerghi, che dir vogliamo, & Aristotele la nomina in compagnia del Mergo lib. R. cap. 3. Gauia alba, & Fulica: Mergus & Rupex 21-Etitant apud mare, la terza è perche alcuni di questi augelli, che si coprendono sotto vn genere medemo, hano tal volta qualche medema natura, & qualche simiglianza di colore, ò fattezza trà loro, la onde occorre che gli Auttori piglianovno per vn'altro, & ciò nella Folica si manifesta, la quale per auttorità d'Al berto Magno è negra, & aquatile, si rallegra della tempesta, & allhora scherza, e nuota nel mare, non si parte da luoghi doue nasce, nel fuo nido tiene continuamente gran prouisione d'alimenti, & è tanto liberale, che ne sa parte ad estranei augelli. Quella ch'hoggidì chiamasi in Roma Follica augello aquatile è di colore negro, che tira vn poco al bigio, hà il becco negro, & parimenti li piedi, come l'anatella, con quelle pellette tra vn dito, e l'altro, & hà la testa negra senza ciusto, & senza cresta ricciuta.

L'Offifragia spetie d'Aquila è ancor essa bi gia di color cineritio, figurata dal Mattiolo sopra Dioscoride. Aristotele lib. 8. cap. 3. dice che è di color di cenere, che biancheggia beretin chiaro, & che è più grande dell' Aquila, ma non però della Gnesia aquila della sessa sorte, laquale secondo Arist. li. 9. c. 32. è maggior d'ogni altra Aquila, & della Offisraga, la quale da alcuni Auttori Greci, & dal Mattiolo chiamasi in greco per parola che nell'Odissa terza d'Homero no lugi dal sine aquila si traduce, voledo iui significare la prestezza, co laquale si partì Minerua parlato ch'hebbe. Sic certe locuta abyt casys oculis Minerua pavet Aquila similis.

Gli ofseruatori di lingua Greca espongo-

no,

Iconologia del Ripa

10

no, che si chiami anco la Folica, & l'Offifra-

ga con questa voce ouvu.

Il Cardinale S. Pietro Damiano, che qui in Faenza ripofa, vuole ancor effo nel lib-2, epift. 18, che la Folica da Greci sia detta onrn. & le attribuisce la medema natura che da Plinio lib. 10. cap. 3. & da Arift. lib. 9. c. 34. & lib. 6. c. 6. vien data all' Offifraga, & è che riceue con benignità il pollo scacciato dall' Aquila come fuo figlio adottiuo, & come fuo naturale clementemente nutrifce tra suoi proprii parti. Et hoc modo quem Aquila crudeliter vaierna fecit hereditatis exortem ita libi quali materna pietaris intuitu suis adoptaunt ficus coharedem. Per tal pietosa natura la Folica, ouero Offifraga è attissimo simbolo dell'Adottione, la quale appresso gli Antichi Romani era molto in vio, si come anco l'alimentare figli d'altri, che ne meno erano in tutela, ne in Adottione, ma erano tenuti come figli proprij, e dauano à quelli il medesimo nome gentilitio della casata loro, come si vede nelle inscrittioni stampate da Smetio, tra quali vi è questa notabile ad Aurelia Ruffina.

AVR. RVFINÆ
ALVMNÆ. PIENTISS.
ET. INCOMPARABILI
QVÆ VIXIT ANN. XXVII.
M. X. D. II.
FIDE COGNITA
MEMOR OBSEQVII. EIVS
AVRELIA. SOTERIA
PIETATIS. PLENA. P.

Questa pietà non s'vsa hoggidì per le case, appena s'alimentano i figli proprij: ma in quelli tempi si stendeua tant' oltre che lassa-uano heredi i loro Alunni, si come apparisce in vn' altra inscrittione trouata già nella Pie-ue della Brusada Villa di Faenza.

MARIA I. POL MARIVS PRIM MARIA. MA XIMINA. AL VMNI. ET. HER, P.

I figli Adottiui con molto più ragione de gli Alunni pigliauano il nome gentilitio della cafata di coloro, che li adottauano, da quali in essa erano riceuuti: però la figura dell' Adotttione tiene la destra al collo del giouane adottato, essendo l'abbracciamento tegno di

accoglienza, & riceuimento. Dione lib. 46. ci auuertisce, che chi era adottato pigliana noua nominatione da chi adottaua, ma riferuaua qualch' vno de nomi, che prima portaua, formato alquanto in altra maniera; come Caio Ottauio, che sù Augusto adottato da Caio Giulio Cesare, fi chiamò Caio Giulio Ottauiano, e Tiberio Claudio Nerone, adortato da Ottauiano si chiamò Tiberio Giulio Claudiano; il quale fù anco per testamento lassato figlio adottiuo & herede da Marco Galio Senatore, ma per quanto racconta Suetonio, s'astenne di pigliare il suo nome perche Gallio fii della parte contraria d'Augusto; altrimenti si sarebbe nominato Tiberio Giulio Gallio Claudiano. Altri figli adottiui non folo pigliauano il nome gentilitio di chi li adottaua, mancò il prenome & cognome. I due figliuoli maggiori di Paolo Emilio vno adottato da Fabio Massimo, &l'altro da Scipione Africano muttorno il nome gentilitio, & cognome paterno. Il primo fi chiamò Fabio Massimo. Il secondo Cornelio Scipione: Marco Bruto adottato da Quinto Cepione si chiamò Quinto Cepione, & publio Scipione adottato da Q. Métello, si chiamò Q. Metello Scipione. Mà infiniti pigliauano solo il nome gentilitio di quelli che li adottauano, & riteneuano il loro naturale anteponendo à quello l'adottiuo. Albia Terentia. madre d'Othone Imperatore della quale Suctonio cap, primo, era figlia di Terentio adottata da Albio: nelle interittioni dello Smetio troua. Caius Iulius Pomponius, Pudens Seuerianus, era di casa Pomponia paterna, adottato da vno di Cafa Giulia, fù prefetto di Roma. Vn' altro Prefetto di Roma Marco Cafsio Hortensio Paulino nato di casa Hortensia, adottato da vno di Casa Cassio. Così Quinto Cassio Domitio Palombo nelli tempi di Adriano Imperadore nato di casa Domitia adottato da vno di casa Cassia, & Caio Ceionio Rufio Volufiano Confule l'anno del Signore 314. fù di casa Rusia adotato da vno di casa Ceionia. Altri metteuano il cognome del padre adottivo innanzi al suo cognome lassando i nomi gentilitij. Marco Vlpio Traiano adottato da Marco Coccelo Nerua si chiamò Nerua Traiano. Publio Elio Adriano adottato da M. Vipio Traiano si chiamò Traiano Adriano. Altri lassando il nome gentilitio paterno preponeuano il gentilitio adottiuo al proprio cognome: Il sudetto Lucio Ceionio Commodo Vero adottato da Adriano Impi-

Imperatore ch'era della gente Elia, si chiamò Lucio Elio vero, se ben nella memoria sua conseruata nella mole Adriana vi manca il rognome Vero, fù egli il primo Cesare ad esser sepolto in detta mole Adriana ne gli Orti di Domitia sopra il Teuere, ch'hoggidì Castellodi S. Angelo s'appella. Pigliauano ancora quanti nomi haueuano quelli che li adottattano, tanto nomi paterni quanto adottiui. Marco Aurelio Imperadore Filosofo era di casa... Annia sua paterna, & si chiamò dalla natiuità Marco Annio Vero, adottato dal Bisauo materno si nominò Lucio Catilio Annio Seuero; adotato poi da M. Antonino Pio, che era della gente Aurelia da canto paterno, & della gente Elia per Adottione fatta da Adriano Imperatore, Marc. Elio Aurelio Antonino s'appellò. Ond'è che Vero Imperadore figlio del fudetto Ceionio adottato da Antonino Pio, per ordine d'Adriano, si troua nominato con varij nomi che hebbe M. Antonino suo Padre adottiuo, & con altri che hebbe M. Aurelio Fisosofo suo fratello adotivo: ciò si raccoglie da Giulio Capitolino che lo chiama Elio Vero, perche suo padre naturale essendo Cesare si chiamò Elio, & Elio si chiamò Antonino Pio suo padre adottiuo: soggiunge poi, che M. Aurelio Filosofo Imperadore, quasi padre desse à Vero nome di Vero Imperatore, & di Antonino. De nomi che da Spartiano al Padre d'Elio Cesare, à Vero Imperadore solamente si deuono i dui vltimi, non ad Elio Cesare, nè a suo Padre. Le parole di Spartiano sono queste ragionando d'Elio Cesare. Huic pater Ceionius Commodus fuit que aly Verum aly Lucium Aurelium, multi Annium prodiderunt. Lucio Ceionio Commodo Vero si chiamò l'Auo, & il Padre di Vero Imperadore, & Vero istesso dalla natiuità, mà niuno, de suoi maggiori su chiamato Aurelio, ne Annio, quali due nomi conuengono à lui solo. Aurelio perche su adottato da Marco Antonino Pio di casa Aurelia. Annio perche M. Aurelio Filosofo Imperadore di casa Annia tenne Vero Imperadore come filio addottiuo. Spartiano poi stesso lo chiama Lucio Ceionio Commodo Vero figlio di Antonino, perche Antonino Imperadore lo fece suo figlio adottiuo.

ADOTTIONE DA MEDAGLIE

Del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.

Ve figure togate che si congiungano le
mani destre, per la concordia di due fa-

miglie diuerse congiunte in vna, passando, il figlio adottiuo nella famiglia di chi adotta. E medaglia d'argento d'Adriano Imperatore, adottato da Traiano con tale inscrittione...
IMP.CÆS.TRAIAN. HADRIAN. OPT. P.F. AVG. GERM. DAC.PART.HIC.DI-VI.TRAIAN. AVG. P. M. TR. P.COS.P. P. ADOPTIO.

La medema inscrittione vedesi in altra medaglia con vna figura in piedi con le mani alzate, & con la parola PIETAS. perche il fare vn figliuolo adottiuo è atto di Pietà; riconosce dunque in questa medaglia Adriano Imperadore il beneficio della sua Adottione dalla Pietà di Traiano che lo adottò. Le sudette mani congionte sono simbolo della concordia, & la concordia, si come anco la Pietà è simbolo dell' Adottione, ciò si scorge nella medaglia di Paolo Emilio Lepido adottato dal Padre di Marco Lepido Triunuiro, nel cui riuerso vi è vna testa della concordia velata così esposta da Fuluio Orsini. Pro Ado. ptionis (ymbolo concordiam, & Pietatem in antiquis denaris positas esse sape animaduertimus Paulus autem Lepidus adoptatus a Patre M. Lepidi Triunuire fuit, & ex Amilio Paulo, Paulus Emilius Lepidus di-Etus est.

ADVLATIONE.

Donna allegra con fronte raccolta, sarà vestita di cangiante, con la destra mano terrà va mantice d'accendere il suoco, e con la sinistra va corda, & alli piedi vi sarà va Camaleonte.

Adulatione secodo Cicerone nel 2. lib. delle questioni Tusculane, è vn peccato satto da vn ragionamento d'vna lode data ad alcuno con animo, & intentione di compiacere, ouero è salsa persuasione, e bugiardo consentimento, che vsa il sinto amico nella conuersatione d'alcuno, per farlo credere di se stesso, e delle cose proprie quello che non è, e fassi per piacere, ò per auaritia.

Vestesi di cangiante, perche l'adulatore è facilissimo ad ogni occasione à cangiar volto, e parole, & dire si, è nò, secondo il gusto di ciascuna persona, come dimostra Terentio pell'Europe

nell'Eunuco.

Quicquid dicant laudum id rurfum si negant laudo

Id quoque negat quis, nego: ait, aio.

Il Camaleonte si pone per lo troppo secondare gl'appetiti, e l'opinione altrui : percioche questo Iconologia del Ripa

12

questo animale, secondo che dice Aristotile, si trasimuta secodo le mutationi de tempi, come l'adulatore si stima perfetto nella sua professione, quando meglio conforma se stessio ad applauder per suo interesse à gli altrui costumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora, che per essere il Camaleonte timidissimo, hauédo in se stessio pochissimo sague, e quello intorno al cuore, ad ogni debole incotro teme, e si trasimuta, donde si può vedere, che l'adulatione è inditio di poco spirito, e d'animo basso in chi l'essercita, & in chi volonnieri l'ascolta, dicédo Aristotele nel 4 dell'Ethica, che, Omnes adulatores sunt services, & abiesti homines.

Il mantice, che è attissimo instrumento ad accendere il suoco, & ad ammorzare i lumi accessissolo col vento, ci sà conoscere, che gl'a-

dulatori col vento delle parole vane, ouero accendono il fuoco delle passioni, in che volontieri gl'ascolta, ouero ammorzano il lume della verità, che altrui manteneua per la cognitione di se stesso.

La corda, che tiene con la sinistra mano, dimostra, come testissica S. Agostino, sopra il Salmo 9. che l'Adulatione lega gl'huomini ne i peccati, dicendo: Adulantium lingua ligant homines in peccatis: delectat enim ea facere in quibus non solum non metuitur reprehensor, sed etiam laudatur operator. E nell'istesso Salmo si legge: In laqueo isto, quem absconderunt, comprehen su est pes eorum.

L'hauere la fronte raccolta secondo Aristotile de Fisonomia capit. 9. significa Adula-

tione.

### ADVLATIONE.



V Na donna vestita d'habito artificioso, & vago, che soni la tibia, ouero il flauto, con vn Ceruo, che li stia dormendo vicino à piedi: così la depinge Oro Apolline, e Pierio Valeriano nel 7-lib. de suoi Gieroglifici, e scri-

uono alcuni, che il ceruo di sua natura allettato dal suono del siau to, quasi si dimentica di se stessio, e si lascia pigliare. In conformatione di ciò è la presente immagine, nella quale si dichiara la dolcezza delle parole con la melodia del suono, e la natura di chi volentieri si sente adulare con l'infelice naturale instinto del Ceruo il qua le mostra ancora, che è timido, e d'animo debole, chi volontieri porge gli orecchi à gl'adulatori.

Adulatione.

Donna có due faccie l'vna di giouane bella, e l'altra di vecchia maciléte: dalle mani gl'escono molte Api, che volino in diuer. fe parti, & à canto vi sia vn cane.

La faccia bella è inditio della prima appareza delle parole adulatrici; & l'altra faccia brutta mofira i difetti diffimulati e mandati

dietro alle spalle.

L'Api fecondo Eucherio, fono proprie fimulacro dell'adulatore, perche nella bocca portano il mele, è nell'occulto tengano il pungente aculeo, col qual ferifcono

molte volte l'huomo che non se ne auuede.

Il cane con lufinghe accarezza chi gli dà il pane, senza alcuna distintione di meriti, & alcune volte ancora morde chi non lo merita, e quello stesso che li daua il pane, s'auuiene, che

trala-

tralasci: però si assimiglia assai all'adulatore, & à questo proposito lo pigliò Marc'Antonio Cataldi Romano in quel Sonetto.

Nemico al vero,e delle cose humane,
Corruttor, cecità dell'intelletto,
Venenosa beuanda, e cibo infetto
Di guai, e d'alme sobrie, e menti sane.
Di lode, di lusinghe, e glorie vane.
Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto
D'opre di fintion', di vario aspetto,
Ssinge, Camaleonte, e Circe immane.
Can che lusinga, e morde, acuto strale,
Che non piaga, e che induce à strane morti
Lingua, che dolce appar mentre è più fella.
In somma è piacer rio, gioia mortale,
Dolce tosco, aspro mal, morbo di corti,
Quel che Adular l'errante volgo appella.

### ADVLTERIO.

T/N Giouane pomposamente vestito, che stia à sedere, e sia grasso, con la destra mano tenghi vna Murena, & vn Serpe riuolti ambidui in bei giri in atto di esfersi congiunti insieme, e con la sinistra vn'anello, ò fede d'oro che dir vogliamo: qual si suol dare alle spose, e che sia visibile, mà che sia rotta, & aperta da quella parte, oue si congiungono ambe le mani, Cicerone nel 1. delli offitij dice, che nel principio di ciascun ragionamento di qual si voglia cosa, deue incominciarsi dalla difinitione di essa, acciò si sappia di quello, che si tratta. L'Adulterio è adunque vno illecito concubito d'vn marito, ouero d'vna maritata,. S. Tomaso, Secunda, secunda quast. 154. art. 8. prohibito già nel Leuitico al cap.20. aggiuntoni pena di morte, come ancora nel Deuteronomio al cap. 22. & è egualmente biasimeuole, e punito, se dal marito vien commesso, quanto dalla moglie, ancor che gl'huomini fi attribuiscono ingiustamente maggior licenza delle femine, e Santo Ambrogio registrato al cap. Nemo sibi 32. q. 4. Nec viro licet, quod mulieri non licet. Onde auuertisce Aristotele lib. dell'Economia, che il marito non faccia torro alla moglie, acciò essa non habbia à ricompensarlo d'altrettanta ingiuria . Giouane, e pomposamente si dipinge essendo che il giouane si dimostra vago nell'apparenza, e disposto più d'ogn'altra età all'atto venereo, & à commettere adulterij.

Si rappresenta, che stia à sedere, percioche

la causa donde nasce questo eccesso, il più delle volte è l'otio produttore di pensieri illeciti, quindi Tobia al cap. 2. giacendo nel letto, che denota l'otiosità, dal caldo sterco delle Rondini sù acciecato, cioè dalli caldi effetti de' pensieri illeciti, e Dauid per l'intemperanza incorse nell'adulterio 2. Reg. cap. 2.

Grasso lo figuriamo, essendo che l'otio hà per sorella la gola, la quale anch'ella concorre à far il medesimo essetto dell'otio onde Ezec. à 16. Sorores gula, & ociositas quasi duo ligna incendunt ignem luxuria. La qual sententia comprende l'adulterio come compreso sotto il genere della lussuria, & il Petrarca nel Trionso della Castità sopra di ciò così dice.

La gola, il sono, e l'otiose piume,

Hanno dal mondo ogni virtu sbandita.

Di maniera, che volendo noi fuggir questo errore cosi grande, conuiene di stare con ogni prontezza occupato nell'attioni nobili, & virtuose, e scacciar con ogni diligenza i penfieri, che ci vengono auanti, i quali sono molto dannosi, non solo al corpo, ma quel che più importa all'anima, e però si deue seguitar il bellissimo documento di Sant'Agostino libr. 2. de Verb. Dom. Sermone 22. che dice, Ne oltra il tuo bisogno satiar il ventre, perche il so-

prabondante, è causa materiale di questo vitio.

e sà ogn'vno, che senza la materia non si pro-

duce cosa nissuna.

Tiene con la destra mano la Murena congiunta con il serpe, perche da questo congiongimento pare, che Basilio ne interpreti l'Adulterio, essendo che audertisce gl'adulteri, che guardino à qual fiera si rendono simili, posciache gli pare che questo congiongimento della Vipera, e della Murena fia vn certo Adulterio della natura, e questo è quello che gli Egitij per questo simulacro ci vogliono dare ad intendere. La fede d'oro, rotta, & aperta, come dicemmo, altro non fignifica, che rompere, & violate le Sante Leggi, il Matrimonio & in somma la fedeltà, che deue essere frà marito, e moglie, e perciò è biasimeuole questo mancamento, perche è contro alla fede maritale, che si dinora per l'anello, che per questo si pone in quel dito, che hà vna vena, che arriua infino al cuore. Lap. allegatione 57. num. 4. doue allega il c. femin. 30. q.5. dimostrandoci dalla più cara parte del corpo, che è il cuore, s'impegna per l'ofservanza della fede promessa, però tutti gl'-

altri

Iconologia del Ripa.

altri errori si possono ricorreggere, mì questo non mai, co ne afferma Q. Curcio nobilissi no scrittore, nel lib. 6. de gestis Alexandri Magni, sed nullis meritis persidia mitigari potest.

### AFFANNO.

H Vomo vestito di berettino, vicino al negro, co'l capo chino & volto mesto, & in ambe le mani tenga dell'assentio.

Il capo chino, e l'aspetto di mala voglia, ci dimostra, che l'Assanno è vna spetie di malinconia, e dispiacere, che chiude la via al cuore, per ogni sorte di consolatione, e di dolcezza, è per dare ad intendere, che l'Assanno è vn spiacere più intenso de gl'astri; vi si dipi nge l'assentio per segno d'amaritudine del dolore, che per significare quest'istesso disse il Petrarca.

Lagrimar sempre è il mio sommo desire Il rider doglia, il cibo assentio, e tosco.

### AFFANNO.



L Vuomo mesto, malinconioso, e tutto rabbussato, con ambe le mani s'apre il petto, e si mira il cuore circondato da diuersi serpi. Sarà vestito di berettino vicino al negro. Il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispreggio di se stesso, & che quando vno è in trauagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo; & il color negro significa l'vitima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i ram narichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle serpi cinto, dinotano i fastidij, e trauagli mondani, che sempre mordendo il cuore infondono in noi stessi veleno di rabbia, e di rancore.

# A F F A B I L I T A Piaceuolezza, Amabilità.

Glouane vestita d'vin velo bianco, e sottile, e con faccia allegra, nella destra mano vna rosa, & in capo vna ghirlanda di siori.

Affabilità è habito fatto nella diferettione del conuersar dolcemente, con desiderio di giouare, e dilettare

ogn'vno secondo il grado.

Giouane si dipinge percioche essendo la giouentù ancor nuoua nei diletti, e piaceri mondani, grata, e piaceuole ogn'hor si dimostra. Il velo, che la ricuopre, significa che gl'huomini affabili sono poco meno chenudi nelle parole, e nell'opere loro, e perciò amabili, e piaceuoli si dimandano quelli, che à luogo, e tempo secondo la propria conditione, e l'altrui, quanto, e quando si conuiene, fanno gratiosamente ragionare senza offendere alcuno, gentilmente, e con gar-

bo scoprendo se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire, quanto non ne resti palese la vergogna, & che di grandissimo aiuto alla piaceuolezza è l'essere d'animo

libero, e sincero.

La rosa dinota quella gratia, per la quale ogn'vno volentieri si appressa all'huomo piaceuole, e della sua conuersatione riceue gusto, suggendo la piaceuolezza di costumi, che è congiunta con la seuerità, alla quale significatione si riferisce ancora la ghirlanda di fiori.

A F F E T T I O N E.

Vedi Beneuolenza.

A G I L I T A.

Del Reuerendissimo P. Fr. Ignatio Danti.

Onna che voli con le braccia stese, in

modo di nuotare per l'aria,

Agilità,

Gilouane ignuda, e snella, có due ali sopra gl'homeri, non molto grandi, in modo che mostrino più tosto d'aiutare l'Agilità che'l voto: deue stare in piedi, in cima d'vna rupe sostenendosi appena có la punta del piè manco, e col piè dritto soleuato in atto di voler leggiadramente saltar da quella in vn'altrarupe, e però si dipingeranno l'ali tese.

E ignuda per non hauer cosa, che l'impedi-

sca.

In piedi per mostrare dispositione al moto. In luogo difficile, e pericoloso, perche in quello più l'agilità si manisesta.

Col piede appenna tocca la terra aiutata dall'ali, perche l'Agilità humana, che questa intendiamo, si solleua col vigor de gli spiriti significati per l'ali, & allegerisce in gran parta in noi, il peso della somma terrena.

STVDIO DELL'AGRICOLTVRA, nella Medaglia di Gordiano.

V Na donna in piedi, che stà con le braccia aperte, & mostra due animali che le stanno à piedi, cioè yn toro da vna banda, e dall'altra vn Leone.

Il Leone fignifica la terra, percioche finsero gl'antichi, che il carro della Dea Cibele fusse tirato da due Leoni, e per quelli intendeuano

l'Agricoltura

Il toro ci mostra lo studio dell'arare la terra, e ci dichiara si commodi delle biade con studio raccolte.

### AGRICOLTVRA.



Onna vettata di verde con vna ghirlanda di spighe di grano in capo, nella sini-stra mano tenga il circolo de i dodeci segni celesti, abbracciando con la destra vn'arbu-

scello, che fiorisca, mirandolo, fisso à piedi vi sarà vn'aratro.

Il vestimento verde significa la speranza, senza la quale nó sarebbe, chi si desse giamai a la fatica..., del lauorare, e coltiuar la terra.

La corona di spighe si dipinge per lo principal fine di quest'arte, ch'à di far moltiplicar le biade, che son necessarie à mantener la vita dell'huomo.

L'abbracciar l'arbuscello fiorito, & il riguardarlo fisso, significa l'amore dell' agricoltore verso le piante, che sono quasi sue figlie attendendone il desiato frutto, che nel fiorire gli promettono.

I dodeci fegni fono i varij tempi dell'anno, & le stagioni, che da esta Agricoltura si considerano.

L'aratro si dipinge come instrumento principalissimo per quest'arte.

### Agricoltura.

bella ghirlanda di spighe di grano, & altre biade, e pampani con l'vue; porterà in spalla con bella gratia vna zappa, e con l'altra mano vn ronchetto, e per terra vi sarà vna ratro.

Agri-

16

Inconologia del Ripa
tra mano, & l'aratro da banda per esser questi

Agricoltura è atte di lauorare la terra, seminare, piantare, & insegnare ogni sorre d'herbe, & arbori, con conseruatione di tempo, di

luogho, e di cose.

Si dipinge di veste contesta di varie piante, e cò la corona in testa tessua di sphige di grano, & altre biade, per essere tutte queste cose, ricchezze dell' Agricoltura, si come riserisce Propertio lib. 3, dicendo.

Felix agrestum quondam parata inuentus. Diuitia quorum messis, & arbor erant. Gli si da la zappa in spalla, il roncio dall' al-

r- stromenti necessarijall' Agricoltura.

Agricoltura.

Onna vestita di giallo, con vna

Onna vestita di giallo, con vna ghirlanda in capo di spighe di grano, nella destra mano terrà vna falce, e nell'altra vn cornucopia pieno di diuetsi frutti, siori, e frondi.

Il color giallo del vestimento si pone per similitudine del color delle biade, quando hanno bisogno che l'agricoltore le raccolga inpremio delle sue fatiche, che però gialla si dimanda Cerere da gl'antichi Poeti.

### A I V T O.

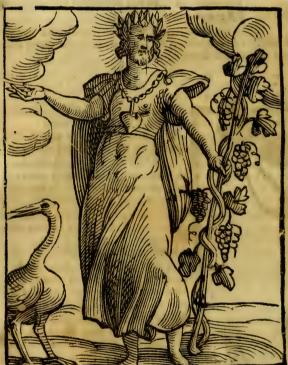

Vomo d'età virile vestito di color bianco, & sopra di detto vestimeto hauerà vn manto di porpora, & dal Cielo si veda vn chiarissimo raggio che illumini detta figura, sarà coronata d'vna ghirlanda d'Oliua, hauerà al collo vna Catena d'oro & per pendente vn core, starà con il braccio destro steso, & co la mano aperta, & co la sinistra tenghi vn palo sitto in terra circondato da vna verdeggian te, & fruttisera vite, & dalla parte destra vi sarà vna Cicogna. Si rappresenta d' esà virile percioche il giouane può operare secondo la virtù, mà per la nouità, & caldezza del sangue, tutto intento all'attioni sensibili, & il vecchio (secondo Arist. nel 2. della Rettotica) all'auaritia, essendo che l'esperieza l' ha insegnato quanto sia difficile cosa l'acquistare la robba, & quato sia facile à perderla, & perciò và molto ritenuto in dare aiuto altrui, hauendo sempre come Cani a fianchi, l'vno la cupidità dell'hauere, & l'altro la paura del perderla: mà è ben vero che il vecchio può dar consiglio per l'esperienza delle cose del' tempo passato.

Si veste di color bianco percioch quest' attione deue essere pura, & sincera, & lontana d'ogni interesse, il quale riuolto all' vtil proprio, lassa di far ope-

ra nobile, & virtuosa.

Il Manto di Porpora, s' intende per fegno di carità, laquale hà fempre per oggetto d' aiutare, & founenire alle miferie altrui, effendo in effa vn diuoto affetto puro, & ardente nell'animo verfo Dio, & verfo le creature.

Adsunare imbecillem charitatis est,

dici San Greg. ne Morali

Il chiarissimo raggio, che discende dal Cielo, & illumina detta figura, ne denota l'Aiuto diuino, il quale è supremo di gran lunga à tutti gl'altri aiuti, onde sopra di ciò Homero nell' Odiss. 7. così dice.

Mortalia dinum auxiliu desiderat omnis,

& ne i Sacri Vfficij habbiamo

Deus in adiuiorium meum intende. Domine ad adiuuandum me festina.

& in altro luogho,
Auxilium meum à Domino.

& più AduAdiutor, & susceptor meus es tu Et in verbum tuum super sperauii

L'Oliua per Corona del capo in più luogli delle diuine lettere per l'Oliuo s' intéde l'huomo da bene, il quale fia particolarmente copioso de i frutti della misericordia, la quale muone à pietà à soccorrere, & dare aiuto alli poueri bisognosi, Dauid nel Salmo 51.

Ego antem ficut oliua fructifera in domo Dei Sperani in misericordia Dei in eternum,

Porta la Collana, & per pendente il core acciò s' intenda, che non solo si deue con l'opere della misericordia porgere Aiuto alle miserie altrui, mà anco con l'aiuto del Consiglio (del quale n' è simbolo il core) ridurre altrui nella via della satute.

Dare stulto consilium charitatis est,

Dare sapienti ostentationis, Dare viro tepore peruersitatis sapientia, dice S. Greg.ne'Mora.

Si rappresenta con il braccio destro steso, & con la mano aperta, per fignificare l' Aiuto humano, essendo che l' Aiuto, in lingua Hebrea si dice Zeroha, che vuole dire che la potenza, & fortezza dell' Aiuto attuale consiste nel braccio, & appresso gl' Antichi il porgere la mano era fegno d' Aiuto ogn' hor che noi aggiungiamo l'opera nostra adiutrice à qualche negotio, & per quanto narra Pierio Valeriano nel lib. 35. de i suoi Gieroglifici, vna fimile imagine è offeruata nel fimulacro della dea Ope in alquante Medaglie, quasi ch' ella prometta à tutti voler porgere Aiuto, come quella che con l' Aiuto diuino fostenta, & dà il vito vniuersale à tutte le Creature, com' anco le riceue nel suo grembo.

Il palo fitto in terra il quale fostenta la verdeggiante, & fruttifera vite significa l' Aiuto coniugale, esfendo che la donna senza l' Aiuto del marito, e come la vite senza l' Aiuto del palo, onde l' Ariosto nel canto 10, nella nona

ottava dice.

Sareste come inculta vite in horto, Che non ha palo oue s' appoggi, ò piante.

Gli si dipinge à canto la Cicogna, per essere il vero significato della pietà, & dell' Aiuto, essendo che l' vno, senza l' altro mal possono stare separati, Quindi è che con grandi ornamenti in diuerse Medaglie de principi Romani si ritroua impressa questa nobilissima attione có la natura di questo animale, il quale denota l' huomo verso i parenti pietoso, & amoroso per gli offitij di porgere Aiuto, essendo che hà gran cura de i suoi genitori quando son venuti nella vecchiezza, ne mai per qual

si voglia tempo gli abbandona, & non solamente mentre che son venuti vecchi gli porge Aiuto, ma ogni volta che sia lor bisogno, son gouernati dall' industria de' proprij figliuoli. Onde l' Alciato ne' suoi Emblemi. Cosi dice.

Aerio insignis pietate Ciconianido In veste pullos pignora grata fouet Taliaque expectat sibi munera mutua reddi Auxilio hoc quoties mater egebit onus. Nec pia spem soboles fallit fessa parentum Corpora fert humerss, prastat & ore-cibo.

### ALLEGR EZZA.

GIOVANETTA con fronte carnosa, liscia, e grande, sarà vestita di bianco, e detto vestimento dipinto di verdi frodi, e siori rossi, e gialli, con una ghirlanda in capo di varij fiori, nella mano destra tenga vn vaso di cristallo pieno di vino rubicondo, e nella sinistra vna gran tazza d'oro, sia d'aspetto gratioso, e bello e prontamente mostri di ballare in vn prato pieno di fiori.

Allegrezza è passione d'animo volto al piacere di cosa che intrinsecamente contépli sopranaturalméte, ò che gli siano portate estrinsecamete dal senso per natura, ò per accidete.

Hauerà la frôte carnosa, grade, & liscia per lo detto d'Aristotele nella Fisonomia al 6. cap. I fiori fignificano per se stessi Allegrezza, e si suol dire che i prati ridono, quando sono

coperti di fiori; però Virgilio gli dimandò pia-

ceuoli nella 4. Egloga dicendo.

Il vaso di christallo pieno di vino vermiglio con la tazza d'oro, dimostra che l'Allegrez za per lo più non si cela, & volontieri si communica come testissica San Gregorio nel lib. 28, de Morali, così dicendo: Solet lattia arcana mentis apperire. Et il Proseta dice, il vino rallegra il cuore dell' huomo, el' oro parimente hà virtù di consortare li spiriti, e questo conforto è cagione dell'Allegrezza. La dispositione del corpo, è la dimostratione del ballo è manisesto inditio dell' Allegrezza.

### Allegrezza.

G Iouanetta con ghirlanda di fiori in capo,nella destra mano terrà vn Tirso coronato tutto con molti giri di frondi, e ghirlande di diuersi fiori, nella sinistra hauerà il corno di douitia, e si potrà vestire di verde.



Allegrezza d'amore.

G Iouane vestita có diuersità di colori piaceuoli, con vna pianta di fiori di boraggine sopra i capelli, in mano porterà saette d'oro, e di piombo: ouero sonerà l'Arpa, Allegrezza, Letitia, e Giubilo.

V Na giouane appoggiata ad Vn Olmo ben fornito di viti, & calchi leggiermente vn cauolo fodo, allarghi le mani, come se volesse donar presenti, e nel petto hauerà vn

libro di Mufica aperto.

L' Olmo circondato di viti, fignifica Allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal vino, come diffe Dauid: el vinone di se stesso, e delle proprie forme, e passioni, accennate col cauolo; e la melodia di cose grate à gli orecchi, come la Musica, ch' è cagione della Letitia, la quale sa parte delle sue sacoltà à chi n' è bisognoso, per arriuare à più persetto grado di contentezza.

Allegrezza.

V Na giouanetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fanciulli stanno sempre

allegri: e perche nelle feste publiche antiche tutti si coronauano, e loro, e le porte delle loro case, e tempij, & animali, come sa mentione Tertul. nel lib. de corona. Militis, e con la destra mano tiene vn ramo di palma, & di Oliua, per memoria della Domenica. delle Palme, e l'Allegrezza con che sù riccuuto Christo Nostro Signore con molti rami di Palme e d'Oliue.

### Allegrizza.

Ella Medaglia di Faustina è vna figura, la quale con la destra tiene vn Coruncopia pieno di vari fiori, frondi, e frutti, e con la sinistra vn' hasta ornata da terra sino alla cima di frondi, e ghirlande, onde sù presa l'occasione dalla inscritione, che così dice, HYLARITAS.

Allegrezza.

V Na bellissima giouanetta vestita di verde, porti in capo vna bella, & vagha ghirlanda di rose, & altri siori, con la de-

stra mano tenghi vn ramo di Mirto in atto gratioso, e bello, mostrando di porgerlo altrui.

Bella giouanetta, & vestita di verde si dipinge, essendo che l' Allegrezza conserua o gl' huomini giouani, & vigorosi.

Si corona con la ghirlanda di rofe, & altri fiorì, perche anticamente era inditio di festa e di allegrezza, percioche gl' Antichi celebrando i conuitì costumorono adornarsi di corone di rofe, & altri fiori, de' quali corone vegga-

fi copiosamente in Atheneo lib. 15.

Tiene con la destra mano il ramo di Mirto essendo che appresso gl'Antichi era segno di Allegrezza, & era costume ne i conuiti che quel ramo portato intorno, ciascuno de gli sedenti à tauola inuitasse l'altro à cantare, perilche vna volta per vno preso il ramo cantaua la sua volta, del qual costume Plutarco ne i suoi Symposiaci, cioè conuiti largamente n'hà disputato nella prima questione in tal maniera. Deinde unusque propriam cantilenam accepta myrto, quam ex eo Alaron appellabatur, quod cantaret is cuitradua

ea esset, & Horatio dice che venendo la Primauera nel qual tempo da ogni parte si sà Allegrezza, Venere mentre che mena le sue danze, di verde Misto circonda il capo douunque ella celebra l' Allegrezza.

Allegrezza dalle Medaglie.

Onna in piedi, nella destra mano tiene due spighe. ouero vna picciola corona, nella sinistra vn timone con parola L Æ T I-TIA.

E Medaglia di Giulia Augusta moglie di Seuero descritta da Occone; se bene così anco è descritta da Tranquillità nella Medaglia di Antonino Pio, nè sia merauiglia, perche la tranquilità de popoli, è la vera Allegrezza delle genti: dopò questa mette Occone. Ab urbe condita 903.

Vn'altra Medaglia nella quale si esprime

l'Allegrezza con due figure togate, vna tiene due foighe con la destra, l'altra vn globo.

In vn'altra Medaglia pur della medefima Giulia consorte di Seuero con la parola HY-LARITAS vien figurata per l'Allegrezza vna donna che porta nella man destra vn ramo nella sinistra vn cornucopia, alla quale afsistono due fanciulli.

In vna Medaglia di Adriano. Vna Donna che nella destra tiene vna Palma, nella sinistra pure vn cornucopia, alli piedi vn putto d'ogni banda con queste maiuscole HYLARITAS. P.R. COS. III. S.C. che si battuta l'anno del Signore 120.

In vn'altra Medaglia di Adriano. ab vrbe condita 874.con le parole HYLARITAS popula Romani. Figurafi vna donna in piédi con

ambe le mani poste all'orecchie.

### ALTEREZZA IN PERSONA NATA POVER A CIVILE.



Donna giouane, cieca, con il viso altiero, sarà vestita d'una ricca, & pomposa clamidetta di color rosso, tutta contesta di diuerse gioie di gran valore, & sotto à detta clamid etta haurà una veste di vilissimo pregio tutta squarciata di colore della terra, ouero della cenere, terrà sotto il braccio destro vn Pauone, & il sinistro alto, con la mano aperta, starà con vn piede sopra d'vna gran palla, & l'altro in atto di precipitare da detta palla.

L'alterezza hà origine dalla Superbia, & non degenera troppo dalla sua natura, la quale non nasce da altro, che da vna falsa opinione d'effere maggiore de gl'altri, Onde S. Agost.lib. 14. De ciu. Des dice, che la Superbia non è altroche vn' appetito di peruersa alterezza, & il simile conferma Hugone, & Isdoro ilb. Ethim. com'anco S. Th. 2. 2. volendo difinire la Superbia già stabilita dice. Est inordinatus appetitus excellentus cui debetur honor, & reuerenta.

Giouane si dipinge perche dice il Filosofo nel 2, lib, della Rettorica al capo 12, che è proprio de giouani essere ambitiosi, altieri, & superbi.

Cicca si rappresenta, percioche l'Alterezza ci accieca in guisa tale, che per noi più desiderasi quello nel che stà riposto il nostro male, & procuriario sempre di ponerci oue stà maggior pe-

ricolo, essendo priui della luce del Signore, onde quel Santo Padre Homelia de diuersis dice assomigliando il superbo ad vn cieco. Sicut oculis captus ab omnibus offendi potest facile, ita & superbus quoque Dominum ne-

B 2 sciens

sciens (principium enim superbie est nescire Dominum) etiam ab hominibus facile capi potest-vipote lumine summo orbatus.

Dipingesi con il viso, & sembiante altiero per rappresentare quello che dice Dante nel

12. del Purgatorio.

Hor superbite, & viacol viso altiero Figliuoli d'Eua, & non chinate il volto Si che vezziate il vostro mal senttero,

Et vn'elegante Poeta latino in vna sua lunga

descrittione della superbia dice.

Contemptrix inopum vultus elata seueros Instatoque rotans turgentis gutture verba Ferre nequit iuga,maiore indignata pareng;

La ricca, e pomposa clamidetta di color rosfo tutta contesta di diuerse gioie di gran stima, ne dimostra che l'altiero hauendo per la giouentù gran copia di sange, quale è materia del calor naturale (come vuol Galeno lib. de vitile respirationis cap. 12. dicendo che da esso calore, & moltitudine di sangue trouandosi gagliardo, & disposto nelle sue attioni per la sottigliezza, & eleuatione de spiriti, si stima, & tiene di essere di gran lunga superiore à gli altri di forza, & di ricchezza.

La brutta veste di vilissimo prezzo tutta stracciata di colore della terra, ò della cenere, denota che l'altiero, & il superbo, è di niun valore, anzi insimo, & basso simile alla terra & alla cenere per il che dice l'Ecclesiastico al 10. Quid superbis terra & cinis? Però nel pouero particolarmente, è di estrema bruttezza l'essere altiero, & superbo, come dice Sant'Agostino in questi, Superbia magis in paupere,

quam in divite damnatur.

Tiene con il braccio destro il Pauone per segno, che si come questo animale compiace-dosi della sua piuma esteriore non degna la compagnia de gl'altri vecelli, così l'altiero & superbo sprezza, & tiene à vile qual si voglia persona, Superbia odit consortium, dice Sant' Agostino in epist. 120. & Plutarco in Dione Arrogantia solitudinis, odit societatem.

Il braccio finistro alto con la mano aperta ci fignifica che l'altiero con l'ostinatione di se stesso; mostra di sopportare altrui in qual si

voglia attione.

Lo stare con vn piede sopra la gra palla, dimostra il pericolo del superbo, essendo detta palla sigura nobilissima la quale come dice il Filosofo tangit in puncto, & però non hi stabilità, nè sermezza alcuna, & per l'istessa causa si dipinge con l'altro piede in atto di precipitare da essa palla, essendo l'Alterezza instabile,

& senza fondamento alcuno, che facilmente casca nel precipitio delle mise rie, & però ben disse Dante 29 del Paradiso.

Principio del cader fu il maladetto Superbir di colui che in vedesti Datutti i pesi del mondo costretto.

Il simile dice Euripide Poeta greco parlan-

do delli altieri.

Quum videris in sublime quempiam elatum, Splendidis gloriantem opibus, ac genere,

Supercilioque supra soriem suam fastuosum Illius celere divinitus expecta brevi vindittă Et Felistone parlando de Superbi dice

Superbus tolitur altissime, ve maiori casu

Et il Folengo nel Salmo 74.

Superbus se extellit, & cuehit, in medio Tamen cursu precipitatur, & quasi In nihilum resoluitur.

ALTIMETRIA.

Donna giouane, che con bella dispositione, tenghi con ambe le mani il quadrato geometrico in atto di pigliare l'altezza d'vn'alta Torre.

Altimetria, e quella che misura l'altezza come d'vna torre, la somità d'vn monte, d'vna piramide, & di qual si voglia luogo, ò edificio

per altro che sia.

Si fà giouane per essere l'altimetria figliuola della Geometria, che non degeneraudo pu-10 dalla qualità della fua generrice offerua con diligentia tutte le misure da lei insegnate. Tiene come hò detto il quadrato Geomettrico, es sendo che detto instromento opera per le diuisioni in se circonscritte mediante la mobili tà del traguardo che si pone alla drittura delle specie, & à i termini che sono in esse altezze, & perche sopra di ciò si potrebbono dire molte circostanze, nodimeno per esfere l'Altimetria membro della Geometria, come hò detto no mi estederò co giro di molte parole, rimettendomi à quanto hò detto nella figura della Geometria, parédomi à bastanza essendo questa quella parte che hò detto misura lineale & però volendola metter in pittura infieme con la figura della Planimetria, & Sterometria fi potrà offeruare quanto hò breuemente detto.

AMARITVEINE.

Per l'Amaritudine si dipinge da alcuni vna donna vestita di nero, che tenga con ambe le mani vn fauo di mele, dal quale si veda germogliare vna pianta d'Assentio, forse per-

che

### ALTIMET RIA.

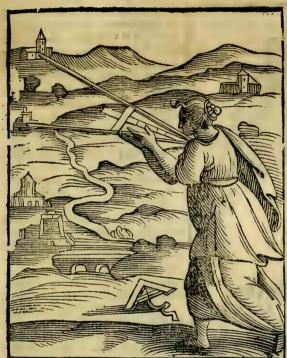

che quando siamo in maggior felicità della vita all'hora ci trouiamo in maggior pericolo de disastri della Fortuna; ouero perche conofcendosi tutte le qualità dalla cognitione del cotrario, all'hora si può hauere persetta scienza della dolcezza quado si è gustata vn'esterna Amaritudine, però disse l'Ariosto.

Non conosce la pace, e non la stima Chi prouato non hà la guerra prima. E perche quella medesima Amaritudine, che è nell' Assentio, si dice ancora per metasora essere negl'huomini appassionati.

### AMBITIONE.

V Na donna giouane vestita di verde con fregi d'hellera, in atto di salire vn'asprissima rupe, la quale in cima habbia alcuni scetri, e corone di più sorti, & in sua compagnia vi sia vn Leone con la testa alta.

L'Ambitione, come la descriue Alessandro Asrodiseo, è vn'appetito di signoria, ouero come dice S. Tomaso, è vn'appetito inordinato d'honore; la onde si rappresenta per vna donna vestita di verde, perche il cuore dell'huomo ambitioso non si pasce mai d'altro, che di speranza di grado d'honore, e però si dipinge che saglia la rupe.

I fregi dell'hellera ci fanno conofcere, che come questa pianta sempre và salendo in alto, e rompe spesso le mura, che la sostentano; così l'ambitioso non perdona alla patria, nè à i parenti, nè alla religione, nè à chi li porge aiuto, ò consiglio, che non venga continuamente tormentando con l'ingordo desiderio d'esser reputato sempre maggior degl'altri.

Il Leone con la testa alta dimostra, che l'Ambitione non è mai senza superbia Da Christosoro Landino è posto il Leone per l'Ambitione; percioche non sà empito contro chi non gli resiste, così l'ambitioso cerca d'esser superiore, & accetta, chi cede, onde Plauto disse. Superbus minores despicit, maioribus inuidet, & Boetio: Ira intemperantis fremit: vi Leonis animum gestare credani. Et à questo proposito, poiche l'hò alle mani, aggiun-

gerò per sodisfattione de i Lettori vn Sonetto di Marco Antonio Cataldi, che dice così.

Di discordie, e risse altrice vera,
Rapine di virtù, ladra a'honori,
Che di fasti, di pompe, e di splendori
Soura'l corso mortal ti pregi altera:
Tu sei di glorie altrui nemica siera
Madre d'hippocrissa sonte d'errori,
Tu gl'animi auueleni, e insetti i cuori
Via più di Tisson, più di Megera,
Tu sesti vn nuono Dio stimarsi Annone,
D'Eina Empedocle esporsi al soco cierno,
O di morte ministra Ambitione.
Tu dunque à l'onde Stigie, al lago Auerno
Torna, che senza te langue Plutone,
I'alme non senton duol, nulla è l'Inserno.

### AMBITIONE.



Onna giouane, vestita di verde; con habito succinto, e con li piedi nudi; hauerà à gl'homeri l'ali, & có ambe le mani mostri di mettersi consusamente in capo più sorte di Corone, & hauerà gl'occhi bendati.

Ambitione secondo S. Tomaso 2. 2. q. 131. art. 2. è vn appetito disordinato di farsi grande, e di peruenire à Gradi, Stati, Signorie, Magistrati, & officij, per qual si voglia giusta, ò ingiusta occasione, virtuoso, ò vitioso mezo onde auuiene, che quello si dica essere ambitioso, come dice Aristotele nel quarto dell'Ethica, ilquale più che non faccia mestiere, & oue non bisogni, cerchi honori.

Si dipinge giouane vestita di verde, percioche i giouani son quelli, che molto si presumono, e molto sperano essedo lor proprio vitio, come dice Seneca in Troade, per non poter reggere l'impeto dell'animo, che perciò se gli sanno l'ali à gl'homeri, dimostrando anco, che appetiscono & arditamente desiderano quelle cose, che non couengono loro, cioè volare sopra gl'altri, & essere superiore à tutti.

L'habito succinto, & i piedi nudi significano le fatiche, i disagi, i danni, e le vergogne, che l'ambitioso sostiene, per conseguir quelli honori che fieramente ama, poiche per essi ogni cosa ardisce di fare, & sostire con patienza, come ben dimostra Claudian. lib. 2. in. Sulicon. laudem.

Trudis anaritiam, cuius fadissima nutrix.

Ambitio, qua vestibulis, foribus q; potentum,

Excubat, & pracijs commercia poscit bonorum Pulsa simul.

Si rappresenta, ch'ella medesima si ponghi le sopradette cose in capo per dimostrare, che l'ambitioso opera temerariamente, essendo scritto in S. Paolo ad Hebr. c. 5. Nemo sibi sumat honorem, sed qui vocatur à Deo tanquam Aaron, Non sapendo se egli ne sia degno.

Si dipinge con gl'occhi bendati, perche ella hà questo vitio, che no sà discernere, come dice Senec. nell' Epistol. 105. Tantus est ambitionis furor vi nemo tibi post to

videatur, si aliquis ante te fuerst.

Le qualità delle corone dimostrano, che l'-Ambitione è vn disordinato appetito, secondo il detto di Seneca nel 2. de rra.

Non est contenta honoribus annuis, si sieri potest vno nomine vult sactos occupare, & per omnem Orbem titulos disponere.

Et à questo proposito non voglio lasciare di scriuere vn' Anagramma fatto sopra la presente figura da Tadeo Donnola, che così dice.

Ambitio. Amo tibi.
Grammatică falsă quid rides? define; namq;
Ex vitio vitium nil nifi colligitur. (dos,
Tu laude hinc homines, quos ambitiofa cupiCacos, dementes, ridiculofque facit.

AMPIEZZA DELLA GLORIA.

S I dipinge per tale effetto la figura d'Aleffandro Magno con vn folgore in mano, e con la corona in capo.

Gl'antichi Egitij intedeuano per il folgore l'Ampiezza della gloria, e la fama per tutto il mondo distesa, essendo che niun'altra cosa

rende

rende maggior suono, che i moni dell' aere, de quali esce il folgore, onde per tal cagione scriuono gl'Historici ch'Appelle Pittore eccellentissimo, volendo dipinger e l'effigie del Magno Alessandro gli pote in mano il folgore, accioche per quello significasse la chiarezza del suo nome, dalle cose da lui fatte in lontani paesi portata, & celebre per eterna memoria. Dicesii anco, che ad Olimpia madre d'Alessandro, apparue in sogno vn folgore, ilquale gli daua inditio dell' Ampiezza, fama furura nel figliuolo.

### MICITIA.



Onna vestita di bianco, ma rozzamente, mostri quasi la sinistra spalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il cuore nel quale vi farà vn motto in lettere d'oro cofi, Longe, & prope: & nell'estremo della veste vi sarà scritto, Mors, & vita, sarà scapigliata, & in capo terra vna ghirlanda di mortella, & di fiori di pomi granati intrecciati insieme, nella fronte vi sarà scritto. Hyems, & Altas.

Sarà scalza, & con il braccio sinistro terrà vn' Olmo fecco il quale farà circondato da...

vna Vite verde.

Amicitia secondo Aristorele è vna scabieuole, espressa, e reciproca beneuolenza guidata per virtù, e per ragione trà gli huomini, che hanno conformità di influssi, e di complessioni.

Il vestimento bianco, e rozzo, è la semplice candidezza dell' animo, onde il vero amore fi scorge lontano da ogni sorte di fintioni.

& di lisci artificiosi.

Mostra la spalla sinistra, & il petto ignudo, additando il cuore col motto, Longe, & prope, perche il vero amico, ò presente, ò lontano, che sia dalla persona amata col cuore non si separa giamai;& benche i tempi, & la fortuna si mucino, egli è sempre il medesimo preparato à viuere, e morire per l'interesse dell' Amicitia, e questo significa il motto, che ha nel lembo della veste, & quello della fronte: ma se è finta, ad vn minimo volgimento di fortuna, vedefi subitamente, quasi sottilissima nebbia al Sole dileguare.

L'esser scapigliata, & l'hauere la ghirlanda di mirto con fiori di pomi granati mostra, che il frutto dell'amor concorde, & dell'vnione interna sparge suori l'odor soaue de gli esempij, & dell' honoreuoli attioni,&ciò senza vanità di pomposa apparenza, & sotto la quale si

nasconde bene spesso l'Adulatione nemica di questa virtù, di ciò si può vedere Democrito, come referisce Pierio Valeriano lib. 55.

Dipingesi parimente scalza per dimostrare sollecitudine, ouero prestezza, & che per lo servigio dell'amico non si deuono prezzare gli scommodi: come dimostra Quidio de Arte amandi.

Si rota defuerit, tu pede carpe viam.

Abbraccia finalmente vn Olmo fecco circondato da vna Vite verde, accioche si conosca, che l'Amicitia fatta nelle prosperita, deue durar sempre, & ne i maggiori bisogni deue esser più che mai Amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouar strada in qualche modo di pagare gli oblighi dell'Amicitia.

Ami-

Amicitia.

Onna vestita di bianco, per la medesima ragione detta di sopra, hauerà i capelli sparsi, sotto il braccio sinistro terà vn cagnosino bianco abbracciato, & stretto, nella destra mano vn mazzo di siori, & sotto al piede destro vna testa di morto.

I capelli sparsi sono per le ragioni già dette. Il cagnolino bianco mostra, che si deu conseruar netta d'ogni macchia all' amico la

pura fideltà.

Per i fiori s'intende l'odore del buon' ordine, che cagiona l'Amicitia nel confortio, & nella commune vsanza de gli huomini.

Sotto al piè destro si dipinge la testadi morto calpestata, perche la vera Amicitia genera spesse volte per seruigio dell'amico il dispreggio della morte. Però disse Ouidio, lodando due cari amici nel 3.lib.de Ponto.

Ire iubet Pylades, earum periturus Oresten Hic negat: in quo vicem pugnat vierque mori.

### Amicitia.

E tre gratie ignude, ad vna delle quali si vedrà le spalle, & all'altre due il viso congiungendosi con le braccia insieme, vna d'esse hauerà in mano vna rosa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di mirto, dalle imagini di queste tre gratie, senza dubbio si regola la buona, & perfetta Amicitia, secondo che gli antichi pensauano, imperoche l'Amicitia non ha altro per suo sine, che il giouare, & far beneficio altrui, & non lassarsi superare in beneuolenza, & come tre sono le gratie de gli antichi, così tre gradi i beneficij tengono nell'Amicitia.

Il primo à dar le cose. Il secondo di riceuer l'altrui. Il terzo di render il contracambio.

Et delle tre gratie vna stringe la mano, ouero il braccio dell' altra, perche l'ordine di far beneficio altrui è, che debbia passare di mano in mano, & ritornare in vtile di chi lo fece prima, & in questa maniera il nodo dell' Amicitia tiene strettamente gli huomini vniti frà di loro.

Si rappresentano queste tre gratie ignude, perche gli huomini insieme l'vn l'altro debbano esser d'animo libero, & sciolto da ogni in-

ganno.

Vna volge le spalle, & due volgono il viso, per mostrare, che sempre duplicato si deue tendere il beneficio all'amico.

Si rappresentano allegre nell' aspetto, per che tale si deue dimostrare chi sa benesicio altrui, & tali ancora coloro, che lo riceuono.

Hanno l'apparenza virginale, perche l'Amicia non vuol esser contaminata dalla viltà

d'alcuno interesse particolare.

La Rosa significa la piaceuolezza, quale sempre deue essere tra gli amici essendo fra di loro continua vnione di volontà.

Il dado fignifica l'andare, & ritornare alternamente de i benefiti, come fanno i dadi,

quando si giuoca con essi.

Il Mirto, che è sempre verde, è segno, che l'Amiciria deue l'istessa conseruarsi, ne mai per alcuno accidente sarsi minore.

### Amicitia-

V N cieco, che porti sopra le spalle vno, che non possa stare in piedi, come i seguenti versi del l'Alciato dichiarano.

Porta il cieco il ritratto in su le spalle,

Et per voce di lui ruroua il calle, Così l'intiero di due mezzi sassi, L'un prestando la vusta, e l'altro i passi.

### Amicitia. senza giouamento.

Onna rozzamente vestita, che tengacon la mano va nido, con alcuni rondini dentro, & d'intorno detto nido volino due, ò tre rondini-

Quest' vecello è all' huomo domestico, & famigliare, & più de gli altri prende sicurtà delle case di ciaschuno, ma senza vtile non si domesticano giamai, & auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in casa per proprio interesse, come i finti amici, che solo nella Primauera delle prosperità s'auuicinano, & soprauenendo l'Inuerno de'fastidij abbandona-

no gli amici, fuggendo in parte di quiete, con tal fimilitudine volendo Pitagora mostrare, che si hauessero à tener lontani gli amici finti, & ingrati,
fece leuare da i
tetti della
casa

tutti i nidi delle rondini.

\*\*\* \*\*\*\*\*

AMMAESTRAMENTO.



H Vomo d'aspetto magnifico, & venerabile, con habito lungo, & ripieno di magnanima grauità, con va specchio in mano, intorno al quale sarà vna cartella con-queste parole. INSPICE, CAVTVS ERIS.

L'ammaestramento è l'essercitio, che si sa per l'acquisto d'habiti virtuosi, e di qualità lodeuoli, per mezzo, ò di voce, ò di scrittura, & si sa d'aspetto magnissico; perche gli animi nobili soli facilmente s'impiegano à i fastidij, che vanno auanti alla virtu.

Il vestimento lungo, & continuato, mostra, che al buon habito si ricerca continuato effercitio.

Lo specchio ci da ad intendere, che ogni nostra attione deue esser calcolata, compassata con l'attione de gli altri, che in quella stefsa cosa siano vniuersalmente lodati come dichiara il moto medesimo.

### Amor di Virtu.

N fancillo ignudo, alato, in capó tiene vna ghirlanda d'aloro, & tre altre nelle snani perche tra tutti gli altri amori, quali va-

riamente da' Poeti si dipingono, quello delle virtù tutti gli altri supera di nobiltà, come la virtù istessa è più nobile d'ogni altra cosa.

Si dipinge con la ghirlanda d'aloro, per segno dell'honore che si deue ad essa virtu per mostrare che l'amor d'essa non è corruttibile, anzi come l'aloro sempre verdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch'èdi sigura sserica non ha giamai alcun termine.

Si può ancor dire, che la ghirlanda della resta significhi la Prudenza, & Paltre virtù Morali ò Cardinali che sono Giustitia, Prudenza, Fortezza, e Temperanza, & per mostrare doppiamente la virtù con la sigura circolare, & con il numero ternario, che è persetto delle corone.

### Amor verso Iddio.

Vomo che stia riuerente con la faccia riuolta verso il Cielo, quale additi con la sinistra mano, e con la destra mostri il petto aperto.

### Amor del prossimo .

I Vomo vestito nobilmente, che gli stia à canto vn Pelicano con li suoi figliuolini, li quali stiano in atto di pigliare con il becco il sangue ch'esce d'vna piaga che detto Pelicano si fa con il proprio becco in mezzo il petto, & con vna mano mostri di solleuar da terra vn pouero, & con l'altra gli porga denari, secondo il detto di Christo nostro Signore nell' Euangelio.

### Amor di se stesso.

S I dipingerà secondo l'antico vso, Narciso, che si specchia in vn sonte, perche amar sestession non è altro, che vagheggiarsi tutto nell' opere proprie con sodissattione, se con applauso. Et ciò è cosa inselice, e degna di risso, quanto inselice, se redicolosa sù da' Poeti antichi sinta la sauo'a di Narciso, però disse l'Alciato.

## Iconologia del Ripa

### AMORDIVIRTY.



Si come rimirando il bel Narciso
Nelle chiar onde il vago suo sembiante
Lodando hor i begli occhi, hora il bel viso,
Fù di se stesso micidiale amante;
Così souente aunien che sia deriso (inante
L'huom, che disprezzando altrui si ponga
Con lodi amor souerchio di se stesso,
E vanitade e danno, e biasmo espresso.

Amor di se stesso. Del Sig. G10. Zaratino Castellini.

Onna incoronata di Vesicaria, porti addosso vna saccoccia grossa & ripiena, stretta dinanzi dalla mano sinistra, con laquale anco tenga sopra vna verga, vna cattella con questa parola Greca pinautia nella mano dritta habbia il sior Narciso, alli piedi vn Pauone.

Niuna cosa è più difficile, che se stesso conoscere. L'Oracolo Delfico, essendo addimandato da vno, che via tener doueua, pe arriuare alla selicità gli rispose, se conoscerai te stesfo. Come difficil cofa fu, per ordine del publico configlio di tutta Grecia, fatto intagliare sopra la porta del Tempio Delfico questo ricordo, INQ OI SEATTON No ce te ipsum, voce da Socrate attribuita all' istesso Apollo. Questa difficultà di conoscersi è cagionata dall' Amor di sestesso, il quale accieca ogn'vno. Cacus amor sui, dif. se Horatio, essendo cieco fache noi stessi non ci conosciamo, & che ciascuno si reputi esfere garbato, elegante, & sapiente. Varrone nella Menippea. Omnes videmur nobis effe belluli, of festiui. o sapere. Socrate diceua che se in vn. Theatro, si comadasse che si leuassero in piedi li fartori, altri d'altra professione, che solo i sartori si leuerebbero, ma se si comandasse che si alzassero i sapienti, tutti salterebbono in piedi, perche ciascuno presume sapere. Aristotel nel primo della Rethorica tiene che ciascuno (per esfere amante di le stelso ) necessariamente tutte le cose sue gli siano gioconde, e

detti, e fatti; di qui è quel prouerbio. Suum cunq; pulchrum, à tutti piacciono le cofe sue, i figli, la Patria, i costumi, i libri, l'arte, l'opinione, l'inuentione, & le compositioni loro: Però Cicerone ad Attico dice, che mai niun Poeta, ne Oratore, è stato, che riputasse migliore altro che se, de Poeti, lo costerma Catullo, come difetto commune, ancorche di Susseno parli.

Neque idem voquam Aque est beatus ac poema cum scribit. Tam gaudet in se, tamque se spse miratur, Nimirum id omnes fallimur.

Aristotele nell' Ethica lib. 9. cap. 8. mette due sorti d'Amanti di se stessi, vna sorte vitiosa vituperabile, secondo il senso, & l'appetito, l'altra lodabile secondo la ragione; Gli amanti di se stessi secondo la ragione cercano d'auanzare gli altri nella virtù, nell' honestà, & nelli beni interni dell' animo. tutto questo stà bene: il procurare d'auanzare gli altri nelle virtù senza dubio ch'è lodabilissimo: mà ci è vna sorte de virtuosi, e sapienti non troppo commendabili, i quali acceca-

### AMORE VERSO IDDIO.



ti dall'Amor proprio arrogantemente, si presumono sapere più de gli altri, innalzano le cose proprie, ammirano lo stile, la scieza, & le opere loro disprezzano, & opprimono co parole indegne quelle de gli altri, & quanto ad altri fuor di ragione togliono di lode, fuor di merito à se attribuiscono: perciò Thalete il primo sauio della Grecia disse, che niuna cosa è più difficile che conoscere se stesso, & niuna più facile, che riprendere altri: il che fanno gli affettionati di se stessi, perche quello che riprende, & altri biasima, da segno d'essere innamorato di se stesso, & d'essere avaro di lode, si come accena Plutarco nel trattato dell'adulatore, e dell'amico dicendo: Reprenhensio & amorem sui, & animi illiberalitate aliquam arguit. Auaro di lo le, & innamorato di fe stelso in più luoghi si scuopre Giusto Lipsio liberale de biafimi, il quate non per dire il parer suo, mà per disprezzo delle altrui opere à bella posta morde grauissimi Autori, spetialmente il Bembo nella seconda Centuria Epi. 61. nella quale auuilisce lo stile del Bembo,

che se bene in qualche particolare passo, si come ogni altro può essere caduto, nondimeno torto espresso hà Giusto Lipsio di riprendere genericamente lo stile suo, & d'altri del secondo tempo di Leone X. i quali sono stati tanto in prosa, quanto in poesia tersi, puri, culti, & eleganti affatto nella Romana eloquenza, egli reputa il loro Attico stile conosciuto, & cofessato da lui Ciceroniano, languido, puerile, & affertato, quasi ch'egli più graue toglia il vanto all'Oratore, accecato senza dubbio dall'Amor di se flesso, come quello, che è stile diuerso da quelli che sono di stile Ar tico, de quali dice egli, che le loro compositioni sono affettate, & formate ad vío antico, & no fi accorge, che il suo stile vano, turgido, ò per dir meglio torbido, è quello che si chiama antiquario, affertato, mendicato dalle ofcure tenebre de Comici, & Autori, più antichi teffuto con periodi, tronchi, intercifi, ne quali bisogna intendere molto più di quello, che dice, & composta

con parole astruse, recondite, rancie, & non intese; file odiato da Augusto Imperadore si come attesta Suet. c. 86. il quale amaua l'elegaza, il cadore, & la chiarezza del dire Attico, qual'è in quelli, che biafima Giusto Lipsio, & odiana l'Assarico stile, la vanità delle senteze, l'apparato superbo delle parole oscure, inaudite,& fetide, quali sono in Giulto Lipsio: genus eloquendi lecutus est, Augustus, elegans, or teveratum, vitatis sententiaru ineptys, atq; incecinnitate. O reconditorum verborum fetoribur, dice Suet. & più abbasso Cacozelos, & antiquarios, vi diver lo genere vitio los parifastidio spreuit: se ninno, per dir cosi, è Cacozelo & antiquario certo che è Giusto Lipsio imi. tatore di elocutione gonfia, antica, difinessa, che cerca più tosto d'essere tenuto in ammiratione, per il suo inustrato, & oscuro stile, che inteso con chiarezza, & purità Attica, massimamente nelle sue Centurie, le quali come Epistole chiarissime, e pure affatto doueriano essere, nel che à ragione si può riprendere, si come era M. Antonio ripreso da Augusto.

Mar-

Marcum quidem Antonium, vt in anum. increpat, quali ea scribentem, que mirentur potius homine, quam intelligant. Vaglia à dire il vero, ingiusto è colui che reputa solo ben fatto quello che piace à se, e strani sono coloro, che vorrebbero tutti scriuessero, & parlassero come scriuono, & parlano essi, & che folo il loro stile fosse seguitato, abhorrendo ogni altro ancor che con giuditio, con buona, & regolata scelta di parole composto sia: sì che falla, & erra chi stima, & ama l'opere, & le virtir sue, si come raccogliefi dalli fudetti verfi di Catullo, & da. quelli che più à basso porremo. Mà sappino pure quelli Satrapi, e sapienti, che solo le loro opere apprezzano, & le altre disprezzano, che chi loda se stesso è biasimato da altri, chi amira se stesso è schernito da altri, chi ama troppo se stesso è molto da altri odiato.

Nemo erit amicus, ipse site ames nimis. Perche l'arroganza concita odio: la Modestia amore, gratia, & beneuolenza. Dissero le Ninfe à Narciso (per quato narra Suida) mentre contemplaua le sue bellezze nella... fonce. Toxxoios magoin i av oau Lon omns Multite oderint si te ipsum amaris. Nell'-Amor di se stesso restano gl'huomini gabbati nella maniera che si gabbano gli animali irrationali, posciache à ciascuno animale diletta più la forma sua, che quella de gli altri di spetie diuersa: circa di che Platone asserisce, che le Galline à se stesse piacciono, & che par loro d'esser nate con... belle fattezze, il Cane pare bellissimo al cane, il Boue al Boue, l'Asino all'Asino, & al Porco pare, che il Porco auanzi di bellezza. Marco Tullio in ogni cosa Platonico nel primo libr. de natura Deorum, allude all'istesso. An putas illam esse terra marique belluam, que non sui generis bellua maxime delectetur? Soggiunge appresso: Est enim vis tanta natura, vt homo nemo velit nifi homini similis effe, & quidem formicaformica, Mil'Amordise stesso hi nell'huomo questo di più, che egli si reputa più galante di ciascuno della sua spetie, sì che no vorrebbe esser altro huomo, che se stesso, anco rche desideri la fortuna d'altri più potenti,

& felici.
L'Amor di se stesso lo rappresentiamo sotto sigura seminile, perche è più radicato nelle Donne, atteso che ciascuna quasi per brutta, esciocca che sia, bella, & sacente si reputa:

oltra ciò appresso Greci passa sotto nome di femina posto nella cartella, che anco da latini dicesse Philautia.

L'incoroniamo con la Vesicaria nella. quale Plinio lib. 2. cap. 31. in altro modo chiamasi Trichno, Strichno, Perisso, Thriono, & Haliacabo, era in Egitto adoperata da quelli che faceuano le corone inuitati dalla fimilitudine del fiore d'hedera, hà gli acini che porporreggiano, la radice candida, lunga vn cubito, e'l fusto quadro, come descriue Ruellio libr. 3. cap. 110. la poniamo per simbolo dell'Amor di se stesso, perche i Greci, spetialmente Teofrasto libr. 9. cap. 22. vogliono che vna dramma di radica di questa pianta data à beuere, fà che vno s'abbagli credendosi d'essere bellissimo, Dabitur eins radicis, drachma pondus, vi sibi quis alludat, placeatque, seque pulcherrimum putet. Dirassi per ischerzo di quelli che sono inuaghiti di se stessi, che habbino benuto la radice della Vesicaria, & che si abba glino, & burlino se stessi.

La cagione che porti nella destra il Narciso, è in pronto. Nota è la metamorsosi di quello che inuaghitosi dell'imagine sua in siore di
Narciso, si couerse, il qual siore genera stupore, e gli amanti di se stessi marauigliansi con
stupore di loro medesimi, & non ci mancano
di quelli, che trasportati dall'Amor proprio si
pensano di essere tati Narcisi compiti, & per-

fetti in ogni cosa.

Ma questi tali non veggono il grosso sacco pieno d'impersettioni che adosso portano co me Susseno, il quale si tenea per bello, gratioso, saceto, & elegante Poeta, e non s accorgeua, ch'era disgratiato, insipido, e sgarbato, per lo che conclude Catullo, che ciascuno essendo inuaghito di se stesso, in qualche parte s'assimiglia à Susseno,& che ogn' vno ha qual che dissetto, mà che non conosciamo la mantice, cioè il sacco de vitij che dietro le spalle habbiamo.

Neque est quisque Quem non in aliqua re videre Suffenum Possis, suus cuique atributus est error, Sed non videmus mantica quid in tereo est.

Ciò auuiene dall'Amor proprio che il senno offusca, talche innamorati di noi medesimi scorgiamo si bene i mancamenti de gli altri per leggieri, che sieno, mà non conosciamo li nostri, ancorche grau i ilche ci dimostrò Esopo, quando sigurò ogni huomo con due sacchi, vno auanti il petto, l'altro di dietro, in

quello

quello dauanti poniamo i mancamenti d'altri, in quello di dietro i nostri, perche dall'Amor di noi medessimi non li vediamo, si come

vediamo quelli.de gl'altri.

Il Pauone figura l'amor di se stesso, perche à Augello, che si compiace della sua colorita, & occhiuta coda, la quale in giro spiega, & rotando intorno la rimira: ond'è quello Adagio, ranquam Pauo circums pettans se, che si suol dire d'vno innamorato di se stesso, che si suoneggia intorno, che si diletta, e gusta della sua persona, & che d'ogni sua cosa, & attione si compiace.

Amore scritto da Seneca nella Tragedia d' Ottauiase trasportato in lingua nostra così.

L'Error de ciechi, e miseri mortali
, Per coprire il suo stolto, e van desso,
Finge che amor sia Dio;
Si par che del suo inganno si diletti,
In vista assaipiaceuole, mà rio
Tanto, che gode sol de gl'altrui mali
C'habbia à gl'homers l'alt

Le mani armate d'arco, e di faette, E in breue face astrene Portile fiamme, che per l'universo Và poi spargendo sì, che del suo ardore Resta acceso ogni core. E che dell'vso human poco dinerso Di Volcan'e di Venere sia nato E del Ciel tenga il viù sublime stato. Amor è vitio della mente insana; Quando si muone dal suo proprio loco. L'animo scalda, e nasce ne' verd'anni All'erà, che affat può, ma vede poco L'otio il nodrisce, e la lascinia humana: Mentre, che và lontana La ria fortuna con suoi graui danni, Spiegando Tinfti vanni, E la buona, e felice stà presente Porgendo cio che tien nel ricco seno Ma se questo vien meno Onde il cieco desio al mal consente Il fuoco, che arde pria tutto s'ammorza E tosto perde amor ognisua forza.

### AMOR DOMATO.

Del Sign. Zaratino Castellini.



CVPIDO à sedere tenga sotto li piedi l'arco, e la faretra, con la face spenta, nella mano dritta habbia vno horologio da poluere, nella sinistra vn'augelletto magro, & macilente nominato Cinelo.

Tiene sotto li piedi l'arco, & la faretra con la face spenta per segno d'essere domato, essendo che l'abbassare, & deporre le armi sue, significa soggettione, & sommessione. Non ci è cosa che domi più l'Amore, e spenga l'amorosa face, che il tempo,

& la pouertà.

L'horologio che porta in mano è fimbolo del tempo, il quale è moderatore d'ogni humano affetto & d'ogni perturbatione d'animo, specialmente d'Amore, il cui fine essendo posto in desiderio di fruir l'amata bellezza caduca, e frale è forza, che cangiata dal tempo la bellezza, si cangianco l'Amore in altri pensieri. Illam amabam olim, nunc iam alia tura, impendet pestori. Disse Plauto nell'Epidico, & l'istesso nella Mustellaria.

Stulta

Iconologia del Ripa.

30

Stulta es plane, Qua illum tibi aternum putas fore amicum, & beneuolemem, Moneo ego te, deseret: ille atate, & (atietate. Et più a basso mostra che cessata la cagione, cessi auco l'amoroso effetto. mutato dal tempo il bel lo giouenil colore. Vbi atate hoc caput colorem commutauit, reliquit deservit que me: tibiidem suturum. Credo sosse detto di Demostene che l'amoroso succeso, non si può spegnere con la diligenza: mà nella negligenza istessa per mezzo del tempo s'estingue, & si risolue. Ringratia il Coppetta, il tempo che l'abbia sciolto da gli amorosi lacci in questo Sonetto.

Perche sacrar non posso Altari, e Tempi,
Alato voglio, à l'opre tue si grandi,
Tù già le sorze in qual bel viso spandi,
Che se di noi si dolorosi scempi.
Tù de la mia vendetta i voti adempi.
L'alterezza, e l'orgoglio a terra mandi,
Tù solo s sorzi Amore, e gli comandi,
Che discioglia i miei lacci indegni, e empi.
Tù quello hor puoi, che la ragion non valse.
Non amico ricordo, arte, ò consiglio,
Non giusto sdegno d'insinite osses.
Tù l'alma acquisti, che tanto arse, é alse.
La qual hor tolta da mortal periglio,
Teco alza il voto a più leggiadre imprese.

Il tempo dunque è domatore d'Amore, che fi conuerte al fine in pentimento del perduto

tempo nelle vanità d'Amore.

L'augelletto nomato Cinclo magro, & macilente, fignifica che l'amante lograto che hà le sue sostanze ne gli amori suoi asciutto, & nudo rimane domato dalla pouerrà, dalla fame, & dal misero stato in che si ritroua. Della pouertà n'è simbolo il detto Cinclo, del quale dice Suida, Cinclus auicula tenuis, & macilenta, Prouerbium pauper liberide, & Cinclo. E questo augello marino cosi fiacco, che non può farsi il nido, però coua nel nido d'altri, onde Cinclo ne gli Adagij chiamasi vn'huomo pouero, & mendico, se bene da Suida, questo augello marino è chiamato (Kiandos. ) Ex 140 Cinclus pro paupere dicuur. Crate Tebano Filosofo disse, che tre cole domano l'Amore, la fame, il tempo, & il laccio, cioè la disperatione. Amorem sedat fames, sin minus tempus eis vero si vii non vales, laqueus. Et per tal conto si potrebbe aggiungere vn laccio al col lo di Cuzido, essendo costume de gli aman-

ti per disperatione desiderar la morte, che in effetto alcuni data si sono; Fedra nell'Hippolito di Euripide non potendo sopportare il siero impeto d'Amore, pensa darsi la morte.

Ex quo me amor vulnerauit, cossideraba, vt Commodissime serrem eum, in capi itaque Exinde reticere hunc, & occultare morbum Lingua enim nulla sides, qua extrema quide Consilia hominum corrigere nouit, A se ipsa vero plurima possidet mala Secundo amentiam bene serre, Ipsa modestia, vincere statui. Tertio cum his effici non posset. Venerem vincere mori vi sum est mihi Optimum. Nemo contradicat meo decreto.

Mà noi habbiamo rappresentato Amore domato solamente dal tempo, & dalla pouertà, come cose più ordinarie, & habbiamo da parte lasciata la disperatione, occorrendo rare volte à gli Amanti darsi morte: poiche ciascuno ama la vita propria, & se bene tutti gli Amanti ricorrono col pensiero alla morte non per questo se la danno, e però il Caualier Guarini introduce Mirtillo che dica nell'eccessiuo Amor suo.

Non ha rimedio alcun se non la morte

à cui risponde Amarilli.

La morte? hor tu m'ascolta,e fa che legge Ti sian queste parole, ancor ch'io sappia Che' l morir de gli amanti è più tosto D'i nnamorata lingua, che desse D'animo in ciò deliberato, & fermo.

E Torquato Tasso prima di lui nella sua e-

legante Pastorale d'Aminta disse.

è vso, & arte Di ciascun ch'ama minacciarsi morte, Ma rade volte poi seque l'essetto.

Basti dunque à noi hauer mostrato, come Amore resti principalmente domato dall'infelice pouertà, & dal tempo.

### Amor di fama.

VN fanciullo nudo coronato di Lauro con i suoi rami, & bacche, hauerà nella destra mano in atto di porgere la corona Ciuica, & nella sinistra la corona Obsidionale, & sopra vn piedestallo vicino à detta figura, vi faranno distintamente quelle corone, che vauano i Romani in segno di valore, cioè la Mutale, la Castrense, & la Nauale.

Racconta A.Gellio, che la corona trionfa-

le d'o ro, la quale si daua in honore del trionso al Capitano, de all' Imperadore su anticamente di Lauro, & la obsidionale di Gramigna, & si daua à quelli, che solamente in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'essercito, de s'hauessero leuato l'essercito d'attorno. La corona Ciuica era di quercia, & gl'-Antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di Gioue quasi che questa susse segno di vita, & i Romani soleuano dare la ghirlanda di quercia à chi hauesse in guerra diseso da morte vn Cittadino Romano, volendo dare l'insegna della vita à chi era altrui cagione di viuere. Soleuano ancora fare questa ghirlanda di Leccio per la similitudine di detti ar-

bori. La corona Murale era quella, che si daua al Capitano, ouero'al Soldato, che era stato il primo à montare su le mura del nemico. La corona Castrense si daua à chi susse prima d'ogni altro montato dentro i bastioni, & alloggiamenti de' nemici. La Nauale si daua à colui ch'era il primo à montare su l'armata nemica, & queste tre si faceuano d'Oro & la Murale era con certi Merli fatti à simiglianza delle mura, oue era asceso. La Castrense era fatta nella cima à guisa d'yn bastione. La Nauale haueua per ornamenti i segni di rostri delle naui, e questo è quanto bisognaua soriuere in tal proposito per commodità de' Pittori.

### AMOR DELLA PATRIA,

Del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.



GIOVANE vigorofo posto trà vna esfalatione di sumo, & vna gran siamma di suoco, mà che egli guardi con lieto ciglio verso il sumo; porti nella mano destra vna corona di Gramigna, nella sinistra vn'altra di Quercia alli piedi da vn cato vi sia vn prosondo precipitio, dall' altro canto intrepidamente conculchi scimitarre, armi in hasta, e mannare: & perche corrisponda à simili circonstanza, & per la cagione che diremo, si vestirà d' habito militare antico.

E' giouane vigorofo, perchel' Amore della Patria più che s' inuecchia più è vigoroso, non si debilita, ne mai perde le forze : tutti gli amori cessano. Vn Caualliere dopò, che hauerà feruito in amore vn tempo ad vna Dama, spento l'amoroso fuoco dal freddo tempo, & dall' età men fresca, ch' altri pensieri apporta, à poco à poco se ne scorda, mà della Patria non mai. Vn Mercante allettato dall'amore della robba, & del guadagno non istimerà pericolo alcuno per nauigationi difficilissime, e tempestose, all' vitimo si ritira al porto della paterna riua. Vn Cortigiano adescato dall' ambitione viue baldanzofo nella superba Corre, nutrito dalle fallaci speranze, nondimeno souente pensa al suo natiuo nido. Vn Capitano dopò, che hauerà molti anni guereggiato per acquistar fama, e gloria al

fola:

fosa: Questo Amoré della Patria è perpetuo per l'eterno obligo, & honore, che à quella di natura ciascun le deue, come il figliuolo al Pa 'dre, essendo noi in quella generati, & hauendo in essa riceunto lo spirito, & l'aura vitale: anzi per quanto afferisce Platone in Critone, & Hierocle, è maggior l'obligo, & l'honore che si deue alla Patria, che alla Madre, & al Padre, dal quale prende il nome la Patria. Qui nomen patria imposuit (Dice Hierocle) are ipfa non temere patriam nominauit, vocabulo quidem à Patre deducto, pronuntiato - tamen faminina terminatione vt ex viroque - parente mixtum effet . Atque hac ratio insinuat patriam unam ex aquo duobus parentibus colendam esse. Praferenda igitur omnino est Patria viriuis parentum seorsim Gine simulguidem parentes ambos maioris fieri, sed equali honore dignari; est autem & alia ratio qua non tantum aquali sed maiori, etram quam simul ambos parentes bonore vatriam afficere monet, neque solum ipsis eam prafert (ed etiam vxori & liberis, & amicis & obsoluto sermone rebusalis omnibus post Deos. Dello stesso parere è Plutarco nelli Morali. At enim Patria, & vt Cretensium more loquar Patria plus inte, quam parentes tui ius habet. Da tale obligo, & affetto naturale nasce che ciascuno ama la Patria. sua, ancorche minima; nè fa eccettione da loco à loco per humile, ò sublime che sia. Vlysses ad Ithaca sua saxa sic properat, quemadn.odum Agamennon ae Mycenarum nobiles muros. Nemo enim Pairiam quia maena est amat, sed quia sua. Dice Seneca Filosofo, che Vlisse s'affretta andare trà i sassi d'Itaca sua Patria, con quel mede. simo amore, & desiderio, che Agamennone Imperadore trà le nobili mura di Micena: percioche niuno ama la Patria, perche sia grande, mà perche è sua, amandosi naturalmente per sua; cresce tanto oltre l'Amor della Patria nel cuor dei suoi Cittadini, che accecati da quello, non scorgono lo splendore dell'altrui Patrie, & più à tal' vno deleterrà la sua Valle, & Montagna, & bicocca, la sua deferta, & barbara terra, che la nobil Roma: Volgato è quel Prouerbio. Patrie fumus igne alieno luculenter. Il fumo della Patria è più rilucente, che il fuoco de gli altri paesi, e però l'habbiamo figurato verso il fumo voltando le spalle al fuoco, Hà questo morto origine da Homero nel principio della prima Odissea.

Caterim Vlysses Cupiens vel sumum excuntem vi dere

Patrie sue mori desiderat

L'istesso replica Ouidio nel primo de Ponto, con altri versi, che molto bene esprimono il dolce Amore della Parria.

Non du lia est Ithaci prudentia sed tamen:

optat

Fumum de patris posse videre socis Nescos quod notale solum dulceaine cunstos Ducis, és immensores non sinst esse sui: Quid melius Roma? Seythico quid frigore

perus?

Huc tamen ex illa Rarbarus Vrbe fugit?... Luciano ancora nello Encomio della Patria inferisce il medesimo detto, Patria fumus luculentiar homini videtur, quam ignis albi. All'huomo pare più lucente, il fumo della Patria, che il fuoro d'altroue, dal che non fia marauiglia, che quasi tutti li forastieri biasmino Roma, chi in vna cosa, chi in vn'altra lodando ciascuno più la Patria sua, perche l'Amor della Patria, che il lor vedere appana, impedifce che non possono discernere la grandezza fua, & però non hanno riguardo di tenerla fraudata delle sue meritate lodi, nel che mostrano di poco sapere, ancorche Enripide dica, che non hà retto sapere colui, che loda più la Patria de gl'altri, che la fua.

Meo quidem indicio non recte sapie Qui spretis patria terra finibus

Alienum laudat , & moribus gaudet alienis, Anzi à mio giuditio molto più mostra sapere colui, che conosce la qualità de'costumi, & la differenza, che ciè da vn luogo all' altro. Onde che si leuerà il velo della Patria affettio ne dauanti gl'occhi, che bendati tiene, & chi vorrà dice il vero fenza passione, confermerà il parere d' Atheneo, il quale ancorche Greco. & Gentile Auttore nel primo libro chiama Roma Patria celeste, Compendio di tutto il Mondo; Celeste in vero non tanto per la bellezza, & amenità del fito, & la soauità del cie lo, quanto perche in quella hà voluto fondare la sua Santa Chiesa il Creator del Cielo, & essa è residenza del suo Vicario, che tiene le chiane del Cielo, & vi dispensa li tesori celesti. Compendio è poi del Mondo, poiche in quella non folamente concorrono moltitudine di genti da Francia, e Spagna, mà anco vi si veggono Greci, Armeni, Germani, Inglefi, Olandefi, Heluetij, Molcouiti, Matoniti, Persiani, Africani, Traci, Mori, Giapo-

nella

nesi, Indiani, Transiluani, Vngari, & Sciti, appunto come dice il sudetto Atheneo. Quadoquidem in ea Vrbe gentes ettam tota habitant, vt Capadoces, Scythe, Ponti nationes, & alie complures, quarum concursus habitabilis totius terre populus est. In questa guisa tutte le parti della terra vengono ad essere volontariamente tributarie del fuo sangue, de suoi figli, & cittadini à Roma, come capo del Mondo, per lo che con molta ragione tuttauia chiamar si può Asilo, Teatro, Tempio, & Compendio dell' Vniuerso, & potiamo confermare, quello che afferma il Petrarca con tali parole. Hoc affirmo, quod totius bumana magnificentia supremum domicilium Roma est, necest vilus tam remotus angulus aui hoc neget. Et se il medesimo Petrarca in alcuni Sonetti ne dice male, emenda anco tale errore con soprabondante lodinelle sue opere latine, in quella copiosa inuettiua, che fa contra Gallum, nella quale è da lui celebrata con sì nobile encomio. Roma Munds caput, Vrbium Regina . Sedes Impery, Arx fides Catholica fons omnium memorabilium exemplorum. Et se l'hanesse veduta nello amplissimo stato in che hora si troua accresciuta, & oltra modo abbellita, non haurebbe meno detto. Muri quidem, & Palatia ceciderunt, gloria nominis immortalis est, Mà più tosto detto haurebbe alla gloria dell' immortal nome corrisponde l' eterna, & eccelsa Maestà della Città, poiche in essa risplende lo splendore de gli edisicij moderni, emuli, dell' antica magnificenza, le cui vestigie danno marauiglia, & norma all' archittetura, in essa si gode la ampiezza delle strade, in essa vedesi l'altezza di superbi palazzi, obelischi, colonne, archi, e trofei, in essa conseruansi statue satte d'antichissimi scultori nominati da Plinio, la Niobe con i figli, il Laocoonte, Dirce legata al torro, & altre molte, alle qualis' aggiungono opere moderne di Scoltura, e Pittura, che hoggidi alla fama de gli antichi non cede, oltre il corso consueto del Tebro Rè de' Fiumi, vi abondano copiosi aquidotti, e scorrono diuersi capi d'acque, & fioriscono delitiosi giardini per li superbi, e spatiosi colli, & quello che importa più stanno in piedi infiniti Monasterij, lochi pij, Collegij, e Tempij veramente Diuini, e Sacrofanti. In quanto alla Corre di Roma affimigliar si può alla Hierarchia celeste, si come Pio Secondo pratico nelle corti Regali, & Impetiali l'affomiglia nella

Apologia, che scriue à Martino. Instar Calestis Hierarchia diceres Romanam curiam. intuere & circue Mundum, & perluftra principum atria, & Regum aulas introspicite. & si qua est curia similis Apostolica refer nobis. In quanto à nobilissimi ingegni, che continuamente vi fioriscono è superfluo il ragiornarne; poiche in essa, & nascono felicissimi, & venuti di fuori si affinano; come l'oro nella fucina: quindi è che molti giungono in Roma gonfij, & pieni di superbia, & presontione di sopra sapere, che poi si parsono humiliati pieni di stupore, ne mette lor co to il dimorarui perche vi perdono il nome, come li fiumi, che entrano nel mare: Concetto di Pio Secondo nel libro vndecimo delli fuoi Commentarij. Quemadmodum terra flumina quantumuis ampla, & profunda nomen amittunt ingressa mare, ita & doctores domi clari, & inter (uos illustres Romanam adeuntes curiam inter maiora lumina, nomen, & lucem amittum. Taccia Giusto Lipsio, che nella prima Centuria, Epistola. vigesimaterza, reputa Roma Città confusa, e torbulenta, e tutta Italia inculta di fama. & di scritti, quasi che il suo sapere non sia fondato sopra scrittori antichi Romani, appreso, & imparato anco da moderni Italiani. Dalli Beroaldi, da M. Antonio Sabellico, da Lorenzo Valla, da Guarrini, da Marsi, da Rafaello Volaterrano, dal Bembo, dall' Alciato, da Costanzo Fanese, dal Merula, dal Calderino, da Gio: Battista Pio, & da altri commentatori, ed'Oratori, Poeti, & Historici Romani; dal Biondo, da Pomponio Leto, da Angelo Politiano, Marsilio Picino, da Gio. Bat tista Egnatio, da Merliano, da Andrea Fuluio da Celio Rhodigino, da Pollidoro Virgilio, da Pierro Crinito, da Lilio Giraldi, da Panuino, dal Sigonio, da Pietro Vittorio, dalli Manucci da Fuluio Orfini Romano, & da altri Italiani osseruatori della Romana antichità, spetialméte da Alessandro ab Alessandro. Mà come può chiamare Italia inculta di scritti, se tutte le altre ragioni doppiamente di scritti supera, poiche è abondante, & culta no solo nell'antica fua lingua latina, ma anco nella materna volgare, ricca di varij coponimenti, & di poefie terfe, culte, & diletteuoli al pari d'Antichi Greci, & Latini, & per non andar vagado per lo tempo passato, hoggidì in Roma sola nel Sacrolanto Romano Senato di Cardinali, vi sono Historici, Oratori Jurisconsolti, Filosofi, e Teologi tanto culti, & copiosi di scritti, che

tutte l'altre nationi discritti possono confondere, Bellarmino nella Filosofia, e Teologia, Mantica, e Tosco singolarissimi nella legge, Ascamio Colonna nell' oratoria facultà di natina fecondia Romana, & il Baronio nell' Historia, di cui si può dire, quello che dal Romano Varrone diffe.S. Agostino lib. 6.cap. 2. della Città di Dio. Tam multa legit, vt aliquid ei scribere vacasse miremur, tam multa scripfit, quam multa vix quemquam legere potuisse credamus. Se si volesse poi numerare altri Autori Italiani . & Romani , che al pre fente per Roma stanno nelle Religioni, nelli Collegij, nelle Corti, & case prinate senza dubbio andaressimo in infinito, & tanto più se volessimo vscir di Roma, & dilatarci per tutta Italia, la quale per ogni tempo è stata. ripiena d'huomini litterati, e valorosi, si come in spetie Roma. Onde con molta ragione il Petrarca si tiene buono d'essere Iraliano, & si gloria d'essere Cittadino Romano , nella sudetta inuettiua. Sum verò Italus Natione, & Romanus Cinis effe glorior; de quo non modo Principes; Mundique Domini gloriati funt. sed Paulus Apostolus, is qui dixit non habemus hic manentem Civitatem, Vrbem Romam patriam suam facit. Mà torniamo alla figura, & se l' Amor della Romana Patria lacerata da certi inuidiofi Autori oltramontanipoco à lei diuoti, m' hà trasportato alle sue difese, & lodi, non deue à niuno rincrescere : per essere alla Patria commune.

La corona di Gramigna è fimbolo dell' Amor della Patria, laquale dar si soleua à quel Cittadino, che hauesse liberata la Patria dallo assedio de nemici, & facenasi di Gramigna, perche fu ofservato, che era nata nel luogo doue fi trouanano rinchinfi gli afsediati: su dal Senato Romano data à Fabio Massimo, che nella seconda guerra Carraginese liberò Roma dallo assedio: & era il più nobile, & honoraro premio, che dar fi potelse ad vn guerriero conforme all' opera, che maggiore non si può fare perche chi giona à tutto il corpo della Patria, gioua... à ciascun Cittadino membro della Patria..... Dirò più, che chi da salute ad' vn membro, da falute à tutto il corpo, e però chi gioua ad' vn Cittadino, gioua anco alla Patria perche vtil cota è alla Città, & espediente la salute d'vn' ottimo & gioueuole Cittadino, per tal cagione; danafi ancora vn' altra Corona à chi hauesse saluata la vita in battaglia

ad vn Cittadino, & faceuasi di Quercia perche da quella i più antichi il cibo prendeuano, & in vita si manteneuano, come piace ad Aulo Gellio, con tutto che nelle quesiioni Romane altre ragioni Plutarco arrechi;
Si che l' Amor della Patria deue primieramente in genere abbra cciare tutta la Patria,
& se secondariamente in spetie ogni Cittadino
per maggior vtile consolatione, & quiere della Città.

Il precipitio vicino alli piedi, con quali conculca intrepidamente le armi, fignifica, che non si prezza niun pericolo di vita per Amor della Pattia, come Anchuro figlio di Mida Rè di Frigia, & Marco Curtio Romano, che spontaneamente per dar salute alla Pattia loro si tolsero di vita percipitando si nella pestifera apertura della terra, & milli altri che in generose imprese hanno sparso il sangue per la Pattia. Nestore samoso Capitano nella 15. Iliade d'Homero volendo dar animo à Troiani per combattere contra Greci, propone, che il morire per la Patria è cosa bella.

Pugnate comra naues frequentes, qui autem vestrum

Vulneratus ,vel percussus mortem,& fatum secutus fuerit.

Moriatur, non enim indecorum pugnanti pro Patria Mori.

Onde Horatio nella 2. Ode del 3. lib. disse. Dulce, & decorum est pro Patria mori.

Et Luciano nell' Encomio della Patria ferisse, che nelle essortationi militari vale assai, se si dice che la guerra si piglia per la Patria, niuno sarà che vdita questa voce fia per hauer terrore di morte. & di pericolo alcuno; impercioche hà efficacia il nome, & la commemoratione della Patria di far diventare vn' animo timido: forte, & valoroso, per l'obligo che si deue, & per l'amor, che se le porta incitato anco dallo stimolo della gloria, che si acquista al proprio nome, alla sua stirpe in vita, & dopò morte, si come con dolce canto copiosamente esprime Pindaro nelli Isthmij, Ode 7. sopra la vittoria di Sterpfiade Tebano, il cui Zio materno combattendo mori per la Patria .

Aunculo cognomini dedit commune decus, cut mortem Mars areo clypeo infignis attulit: fed honor praclaris esus factis ex aduerfo refeondet, fetat enim certo, quicunque in hac nube grandinem fanguinis à cara Patria propul-

(at

sat exitium à ciuibus depellere per contrarium exercitum stirpi se maximam gloriam accumulare, & dum videt, & cum obierit. Mà per mio auuifo poco accrescimento di gloria potè arrecare Sterpfiade, alla memoria, & nome di suo Zio, perche senza comparatione alcuna, molto maggior gloria è morir per Amor della Parria, che viuere nelli festeuoli combatrimenti Ishmij, Nemei, Pithij, & Olimpici cantati da Pindaro. Per qual cagione pensiamo noi che Licurgo legislatore, & Rè de' Lacedemoniesi ordinasse, che non si scolpisse nome di morto niuno in sepoleri, se non di quelli corraggiofi huomini, & donne, che fussero honoratamente in battagliamorti per la Patria; Saluo perche ripurana effere solamente degni di memoria quelli dhe fussero gloriosamente morti per la Patria. Turbossi alquanto Senofonte Filosofo Atheniele, mentre faceua Sacrificio, quando gli fù dato nuoua, che Grillo suo figliuolo era morto, & però leuossi la corona di testa, hauendo poi dimandato in che modo era morto, essendogli risposto, che era morto animosamente in battaglia, inteso ciò di nuouo si pose la corona in capo, & mostrò di sentire più allegrezza per la gloria,& valore del figlinolo, che dolore per la. morte, e perdita di esso, quando rispose à chi gli diè la funesta nuoun . DEOS pracatus Jum, vi mibi filius non immortatis: ac tongauns effet, cum incertum sit an boc expediat ed ve probus effet ac Pairie amator. Testo di Plutarco ad Apollonio.

Da questi particolari si può giudicare, che l'habito militare molto ben conuenga all'Amor della Patria, stando sempre ogni buon. Cittadino alle occorrenze pronto, & apparecchiato di morire con l'arme in mano per la sua Patria, opponendosi à qual si voglia suo publico nemico: & in vero fi come l'amico fi cohofce alli bifogni; cosi l'amor della Patria non si scorge meglio, che ne gli vrgenti bisogni di guerra, oue chi l'ama antepone la falute della Patria, alla propria vita, & salute.

Antico diffi, perche gli Antichi hanno dato lingolare effempio in amar la Patria, e mostrato segni enidenti d'Amore, come li Horatij, li Decij, & li trecento, & sei Fabij seguitati da mille clienti, che tutti generosamente con fama, e gloria loro messero la vita per lo suiscerato Amore, che portorno à Roma Patria

loro.

### ANNO.

H vomo di mezza età con t'ali à gi'homeri, col capo, il collo, la barba, & i capelli pieni di neue, e ghiaccio, il perto, & i fianchi rossi, & adorni di variespighe di grano, le braccia verdi, & piene di più forci di fiori, le colcie, & le gambe con gratia coperte di grappi, & frondi d'vue, in vna mano terrà vn lerpe rinolto in giro, che fi rengala coda in bocca, & nell'altra hauerà vn chiodo.

Si dipinge alato con l'auttorità del Petrarca

nel trionfo del Tempo, oue dice.

Che volun l'hore, ziorni, gl'anni, e i mesi -

L'Anno se condo l'vso commune comincia di Gennaio, quando il ghiaccio, & le neui fono grandissime, & perciò gli si pone la neue in capo, & perche la Primauera è adorna d'ogni forte di fiori, e d'herbe, & le cose in quel tempo fatte cominciano in vn certo modo à suegliarfi, & tutti fanno più viuacemente le loro operationi; & però se gli adornano le braccia nel modo fopradetto.

L'Estate per esser caldi grandissimi, & le biade tutte mature, si rappresenta col petto, &

i fianchi roffi,& conlle spighe.

L'vue nelle gambe, mostrano l'Autunno,

che è l'vitima parte dell'Anno.

Il serpe posto in circolo, che morde la coda è antichissima figura dell'Anno, percioche l'Anno firinolge in le ftotso, & il principio di vn'Anno confuma il fine dell'altro, fi come pur quel serpe ridotto in forma di circolo si rode la coda; onde Vir.nel 2. della Georg. così

Fronde nemus, vedit maricolis labor actus in\_

Arg; in fe sua per vesticia voluttur annus.

Scriue Selto Pompeo, che gl'antichi Romani ficcauano ogn' Anno nelle mura de' Tempij vn chiodo, & dal numero diquei chiodi poi numerauano gl'anni; & però fegno dell'-Anno si potrà dire, che siano i chiodi.

### Anno.

I Vomo, maturo, alato, per la ragione detta, sederà, sopra vn carro con quartro caualli bianchi, guidato dalle quattro stagioni, che sono parti dell'Anno, le quali si dipingeranno cariche di frutti, fecondo la diuersità de tempi.

### ANIMA RAGIONEVOLE, E BEATA.



DONZELLA gratiossima, hauerà il volto coperto con vn finissimo, e traspatente velo haurà il vestimento chiaro, & lucente; à gli homeri vn paro d'ale, & nella cima del capo vna stella.

Benche l'anima, come si dice da Teologi, sia sostanza incorporea, & immortale, si rappretenta nondimeno in quel miglior modo che l'huomo legato à quei sensi corporei con l'imaginatione la può coprendere, & non altrimenti, che si sogli rappresentare Iddio, & gli Angeli, ancor che siano pure sostanze incorporee.

Si dipinge donzella gratiossisma, per esser fatta dal Creatore, che è sonte d'ogni bellezza, & persettione, à sua similizadine.

Se gli fa velato il viso per dinotare, che ella è, come dice S. Agostino nel lib. de desinit. as nim. sostanza inuisibile à gl'occhi humani, e forma sostantiale del corpo nel quale ella non è euidente, saluo che per certe attioni esteriori si comprende.

Il vestimento chiaro, & lucente è per dino-

tare la purità, & perfettione della sua essenza.

Se le pone la stella sopra il capo, essendo che gl'Egittij significatono con la stella l'immortalità dell'
Anima, come riferisce Pierio Val.
nel lib 44 de suoi Geroglissi.

L'ali à gl'homeri denotano così l'agilità, e spiritualità sua, come anco le due potenze intelletto, e vo-

lontà.

ANIMA DANNATA.

Ccorrendo spesse volte nelle tragedie & rappresentationi di casi seguiti, & sinti si spirituali, come profani, introdurre nel palco l'anima di alcuna persona, sà di mestieri hauer luce, come ella si debbe visibilmente introdurre Per tanto si douerà rappresentare in forma, & sigura humana, ritenedo l'effigie del suo corpo; sarà nuda, & da sottilissimo, & trasparente velo coperta, come anco scapigliata, & il colore della carnaggione di lionato scuro, & il velo di color negro.

L'Anima dal corpo feparata essendo spirituale, & incorporea, non hà dubbio, che no gli conuiene per se stessa figura, formatione. & altre qualità, che alla materia solamente stanno attaccate, tuttauia douendo questa rappresentatione sarsi obietto de sensi corporali, siamo astretti di proporcela auanti sotto forma medesimamente corporea & accomodate anco-

ra cosa intesa al nostro concetto.

Dunq; se gli da la figura humana có quella licéza con la quale ordinariamente si dipingono ancora gl'Angioli & perche l'anima dà for ma al corpo, nó si può imaginare, che sia d'altra figura: se bene sappiamo ella, come si è detto di sopra, non essere da questi termini materiali circonscritta. Riterrà dunq; l'essigne nel suo corpo per essere riconosciuta, & per accostarsi à quello, che scriuono diuersi Poeti, tra gl'altri Vir.nel 6. Quado sa ch'Enea vadi nell'Infern. e riconosca molti di quelli, c'hauea cognitione in questa vita, & Dan.nel c. 3, del Ins. Poscia, ch'io vi hebbi alcun riconosciuto.

Dicesi anco meglio conoscerla, se gli habbia

à dare

à dare altri segnali della sua condittione, perche tal volta occorrerà rappresentaria con diuersi accidenti, come per essempio, ferita, ò in gloria, ò tormentara, &c. Et in tal caso si qualificherà in quella maniera, che si conuiene allo stato, & conditione sua.

Dipingesi ignuda per essere essa per sua natura sciolta da ogni impedimento corporeo, onde il Petrarca nella Canzone statia mia,

così diffe.

Che l'alma ignuda è fola.

Et in altra Canzone il principio della quale, Quando il soane mio sido conforto:

Seguita, e dice.

Spirto ignudo, &c. Et nel trionfo della morte cap. 1. Ch'ogni nudo spireo, &c.

Li capelli sparsi giù per gl'homeri non solo dimostrano l'inselicità, & miseria dell'anime dannate, mà la perdita del ben della ragione, & dello intelletto, onde Dante nel cap. 3. dell'Inserno, così dice.

Not sem venuti al luogo, ou' to t'ho detto,

Che vederas le genti dolorose. Ch'han verduto il ben dell'intellesso.

Il colore della carnagione, & del velo che circonda, fignifica la privatione della luce, & gratia divina - Però diffe Dante nel cap. 3, parlando della forma, & fito dell'Inferno, che alla porta di quello vi fia scritto.

Lassate ogni speranza, è voi ch'entraie

# ANIMO PIACEVOLE, TRATTABILE, & Amoreuole.



V N Delfino che porti à cauallo vn. s fanciullo. Se bene Pierio Valeriano per autorità di Pausania attribuisce al Delfino il simbolo d'animo grato perche in Proselene Città della Ionia, essendo chiamato vn Delfino per nome Simone da vn fanciullo, soleua accostarsi al lito verso quello, & accomodarsegli sotto per portarlo à suo piacere, perche fù da quel fanciullo tolto dalle mani de Pelcatori, & medicato d'vna ferita che gli fecero, nondimeno noi l'atttibuiremo ad Animo piaceuole, & trattabile, perche il Delfino è piaceuole verso l'huomo non per interesse alcuno de beneficij riceuuti, ò da riceuersi, mà di sua propria natura, si come l'istesso Valeriano con sue proprie parole conferma citando Piutarco in cotal guifa Admiratur Plutarcus tantam anımalis istius humanitaiem, siquidem non educatione, veluticanes, & equinon una alia necessitate, veluit elephanti pantereque & Leones ab hominibus liberati jed genuino quodam affectu sponte sunt humans generis amatores. Dunque le spontaneamente di naturale affetto iono amatori del genere humano, non sono per gratitudine de beneficij riceuuti, & che sia il vero, leggeli presso altri Autori, che

li Delfini hanno fatto l'istesso, che narra Pausania con altri, da quali non hanno mai riceuuto benesitio alcuno, nè benesitio chiamerò il butargli delle miche

C 3

di pane, che per scherzo si buttano, e non per alimento, perche il Delfino non hà bisogno di questo sapendosi procacciare nell'ampio Mare il vitto da se stesso, e se hà portato persone, non l'hà portate per gratitudine: mà per piaceuole domestichezza; il Delfino hà portato varie persone indifferentemente, solo perche è di natura piaceuole, trattabile, & amoreuole verso l'huomo. Per il che si riferisce da Solino cap. 17 ouero 22. che nel lito Africano appresso Hippone Diarrhito, vn Delfino si lassaua toccare con le mani, e spesse volte portaua sopra della... schena tutti coloro, che ci voleuano canalcare; tra gli altri Flauiano Proconsole dell' Africa egli proprio lo toccò, el'vnse d'vnguenti odoriferi, ma dalla nouità degli odori si stordi, e stette sopra acqua, come mezo morto, & per molti meli s'aftenne dalla folita conuerfatione dal che si comprehende, che non per interesse di cibarsi, mà solo per piaceuole couersatione gli gustaua trattare con gli Hipponesi. Di più riferisce Solino, & Plinio in-sieme nel libr. 9. cap. 8. che nel tempo di Augusto Imperadore vn fanciullo nel Regno di Campania adescò vn Delfino con pezzi di pane, e tanto con quello si domesticò, che sicuramente nelle mani gli pasceua, pigliando da questa sicurtà ardire il fanciullo, il Delfino lo portò dentro del Laco Lucrino, & non solamente fece questo, mà lo condusse à cauallo da Baia per sino à Pozzuolo, & ciò perseuerò per tanti anni, che n'era giudicato miracolo, mà morendo il fanciullo, il Delfino per troppo desiderio innanzi à gl'occhi di ciascuno morì di dolore, & questo si conferma per lettere di Mecenate, & Fabiano. Egesiderio poi scriue, che vn'altro fanciullo chiamato Hernia portato medefimamente à cauallo per alto mare da vn Delfino, fù da vna repentina tempesta sommerso, & cosi morto, il Delfino lo riportò à terra conoscendo essere stato egli cagione di quella morte, non volse più ritornare in mare, maper punitione volle anche egli morire spirando al secco, poiche li Delfini subito che toccano la terra muoiono; Segno in vero di natura piaceuole, trattabile, & amoreuole.

### APPETITO.

E Vridice, che caminando; vn ferpe gli morfichi vn piede, fignifica (come narra Pierio Valeriano nel libr. 59.) l'humano Ap-

petito, il quale gl'affetti dell'animo feriscono & impiagano, imperoche i piedi, & massime il calcagno sono Geroglifico delle nostre terrene cupidità, & però il nostro Saluatore volse lauare i piedi de suoi discepoli, acciò che da gli affetti terreni li mondasse, & purificasse, & à Pietro che non voleua che lo lauasse. diffe, se io non ti lauaro non haurai parte meco, & nella Sacra Genesi si legge che Dio disse al serpente tu tenderai insidie al suo calcagno. Li Greci ancora quando finsero, che Achille da fanciullo attuffato nell'acque della palude Stigia, non poteua in parte alcuna essere ferito, fuor che ne i piedi, i quali non erano stati lauati, lo finsero per manifestare che egli sarebbe stato perfettamente forte, & valoroso: se da proprij affetti non susse superato, & vinto, nè da questo sentimento è lontano quello che dicono di Giasone, che mentre andaua à torre il velo d'oro perdè vna calza in vn fiume, il quale solo tra tutti i fiumi del mondo da niuno vento è offeso, che vuol dire, mentre che seguitaua la virtù, & l'immortalità fù di qualche parte de suoi affetti priuo, & Virgil.scriue, che Didone quando era per morire, si scalzò d'yna calza, con queste parole.

Ipsa mola, manibusque pijs altaria iuxta Vnum exuta pedē vinclis, in veste recinēta Testatur moritura deos, & conscia fati ,

Sidera .....

E questo fignifica, che ella era spogliata, e libera del timore della morte, che è vn affetto fignificato per il piede scalzo.

### APPRENSIVA.

DONNA giouane, di mediocre statura, con chioma tirante al biondo, vestita d'habito bianco, in punta di piede, viuace, e pronta, in attitudine di stare ascoltando altri che parli; che con la sinistra mano tenghi vn Camaleonte, & con l'altra vn lucidissimo specchio.

E l'Apprensina vna ragioneuole, & naturale parte dell'animo, mediante la quale le cose, che ci sono rappresentate facilmente l'-

apprendiamo, & intendiamo.

E parte ragioneuole, e naturale, perche è proprio della natura ragioneuele, essendo solamente l'huomo atto all'apprendere, & all'intendere ogni, e qualunque cosa apprensibile, & intelligibile, che però disse Iuuenale de gli huomini parlando.

Vene-

### APPRENSIVA



Venerabit foli

Sortite ingenium, divinorumque capaces, Atque exercendis, capiendisque artibus apri.

Il che lo dimostrò Aristotele mentre figurò esser l'huomo della natura dotato come d'vna tauola rasa, nella quale niente è dipinto, cutute le cose dipingerui si possono. Imitato poi dal Lirico Poeta nella sua Poetica dicedo. Format enim natura prius nos intus ad om-Fortunarum habitus. (nes,

Et appresso Homero viene ancora espresso l'istesso, mentre introduce quel Phemio Musico segnalatissimo à dire. Mea sponte didici, Deus enim varias artes animo meo inseruit.

E parte dell'animo perche mediante questo sappiamo, mediante questo intendiamo, & apprendiamo,

Si figura giouane, perche come dice Ariftotele nel 2. della Rettorica nella giouentù hanno gran forza gli affetti, & i fesi sono più viuaci, & attissimi all' apprendere, & all' operationi delle cose intelligibili per il feruore delli spiriti. Si rappresenta di mediocre statura, si perche come disse Platone, la mediocrità è ottima in tutte le cose, sì ancora perche la moderata statura delle membra arguisce moderato temperamento de gli humori, come riferisce il Porta nel suo bellissimo trattato della Fisonomia al lib. 2. cap. 1. e per conseguenza buona attitudine all'operationi dell' intelletto, essendo verissimo quello che communemente attestano li Fisosofi, che mores sequentur temperaturam corporis.

Ha la chioma tirante al biondo perche cosi fatta chioma di molitie della buona dispositione, e capacità, onde il precitato Porta nell'allegato trattato lib. 4. cap. 11. dice, Capilli placide subflauescentes in disciplinis capiendis promptitudinem, egregiam a morum subsilitatem, & artissicum, iradunt.

Ha l'habito bianco perche si come nell'arte della Pittura il bianco è la base, e fondamento di tutti i colori, così questa è la base, è fondamento di tutti li discorsi, e ragionamenti.

Si figura in punta di piedi, viuace, e pronta in attitudine di stare ascoltando, per fignificare la dispositione, e prontezza con la quale stà sempre per apprendere, & intendere.

Tiene con la finistra mano il Camaleonte, perche in quella guisa che il Camaleonte si cangia in tutti i colori alli quali s'auuicina (secondo che si legge appresso Aristotele nel libro della natura de gli animali) così questa si trassorma in quei ragionamenti, e discorsi che li vengono proposti.

Tiene nella destra lo specchio, perche à guisa dello specchio ella impronta

in se stessa & in se stessa appropria le cose tutte, le quali ella ascosta, intende & apprende ARCHITETTVRA MILITARE.

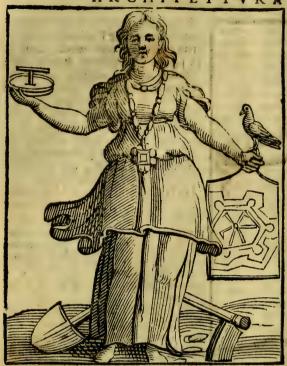

Onna d'età virile, vestita nobilmente di varij colori, porterà al collo vna catena d'oro con vn bellissimo Diamante per gioiello, terrà con la destra mano la bussula da pigliare la positione del sito, & con la finistra vna tauola, che vi sia descritto vna figura d'vna sortezza esagona la qual forma è la più persetta frà sutte le sortezze regolari, sopra la quale sia vna rodine, & in terra vna zappa, & vn badile.

Il fortificare non è stato trouato per altro se non che i pochi si possono disendere da molti, come anco per raffrenare i popoli & tenere il nemico lontano, & per questo la Fortificatione è stata tenuta non solo arte, ma scienza, perche è quella che inuestiga tanto nelle dissese, quanto nell' offese assicurando il star del Prencipe, & i popoli insieme.

Si rappresenta d'età virile, perche in essa è la vera persettione del sapere, oue consiste la

d'fesa, & vtile vniuersale.

L'habito nobile di vari colori denota l'intelligenza delle varie inuentioni che conflono nella fabrica militare. Gli si da la collana d'oro con il Diamante percioche si come l'oro sra i metalli è il più nobile, così l'Architettura militare sra le fabriche è di maggior stima, & valore, com' anco il Diamante, il quale sra le gioie è la più dura, & sotte, così parimente la sortezza, è la più nobil gioia del Prencipe, come quella che l'assicura da' colpi del nemico.

Tiene con la defira mano la bussula da quale è diuisa in 360, gradi con la sur calamita, per esser quella che opera tanto secondo i venti, quanto secondo la positione che si conuiene di formare la fortezza, & è anco quella che prende le piante di essa fortifica-

tione.

La tauola con la figura sopradetta sopra la quale è la rondine, significa che volendosi fabricare la fortezza, si deue esaminare bene il sito, & torre la pianta, & sopra di quella formare il dissegno secondo il bisogno di quanto s'aspetta all' opera di tanta importanza, & imitare la rondine percioche come narra Pierio Valeriano nel 22. lib. de' suoi Geroglissici per essa vuole che

fignifichi vn' huomo che fia studioso, & dato all' edificare, & che habbia fabricati grandi edificij, come anco Castelli, Città, & altre

fabriche d'arte, & d'ingegno.

Gli si mette à canto la zappa & il badile, percioche sono li dui primi stromenti per fortificare, come quelli che principiano i sossi, & li sondamenti, com' anco per espugnationi conducono sotto alle sortezze i nemici delle trinciere.

# AFFETTIONE,

### ARCHITETTVRA,

Onna di matura età con le braccia ignude, & con la veste di color cangiante, tenga in vna mano l'archipendolo, & il compasso con vno squadro, nell'altra tenga vna carta, doue sia disegnata la pianta d'vn palazzo con alcuni numeri attorno.

Dice Vittuuio nel principio dell' operafua, che l'Architettura è scienza, cioè cogni-

tione

rione di varie cognitioni ornata, per mezzo della quale tutte l'opere delle altre arti si perfettionano. Et Platone diceua, che gli architetti sono soprastanti è quelli, che esfercitano ne gli artificij, tal che è suo proprio offitio frà l'arti d'insegnare, dimostrare, distingure, descrivere, limitare giudicare, & apprendere l'altre il modo da essa. Però è sola partecipe di documenti d'Aritmetica, e Geometria, dalle quali, come ancor disse Daniel ne suoi commentarii, ogni artifitio prende la sua nobiltà. Per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, istromenti della Geometria, & i numeri, che appartengone all' Aritmetica, si fanno intorno alla pianta d'Architettura, che essa tiene nell' altra mano.

L'Archipendolo, ouero perpendicolo ci di-

chiara, che il buono Architetto deue hauer fempre l'occhio alla confideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte le cose, che hanno grauità, come si vede chiaro in tal prosessione per il bello ingegno del Signor caualier Domenico Fontana, e di Carlo Maderno, huomini di grama giuditio, & di valore, lassando da parte molti altri, che son degni di maggior lode della mia. Et si dipinge d'età matura, per mostrare l'esperienza della virilità con l'altezza dell'opere dissicili, & la veste di cangiante è la concorde varietà delle cose, che diletta in quest' arte all'occhio, come all'orecchio dilettano le voci sonore nell' arte musicale.

Le braccia ignude mostrano l'attione, che fa all' Architettura ritenere il nome d'arte,

d'artifitio.

### ARDIRE MAGNANIMO, ET GENEROSO.



allude al generoso ardire di Lifimaco figliuolo d'Agatogle nobile di Macedonia, & vn de succesforid' Alessandro Magno, che per hauer dato il veleno al suo Maestro Callistene Filosofo, dimandatoli da lui per leuarfi dalla miferia della prigionia, in cui l'haueua confinato Alessandro; su dato à dinorare ad vn Leone; ma con l'ingegno fuperò la fiera, & confidatosi nella fua forza, il destro braccio, che egli fegretamente s'era armato, cacciò in bocca al Leone, & dalla gola li traffe per forza la lingua, restandone la fiera fubitamente morta, per lo quale fatto fu da indi in poi nel numero de più cari del Re Alessandro, & ciò gli fù scala per salire al gouerno de gli stari, & all' eternità della gloria. Volendo rappresentare questa figura à cauallo in qualche mascherata, è in altro, se gli farà la lingua in mano, & il Leone morto lopra il cimiero.

Ardire vltimo; & necessario.

N giouane di statura robusta, e fiera in viso, hauerà il destro braccio armato col quale cacci per forza con gagliarda attitudine la lingua ad vn gran Leone, che glistia sotto le ginocchia; il restante del corpo sarà disarmato, & in molte parti ignudo, il che

H Vomo armato di tutte le armi, di fia à cauallo, di à piedi con la spada nella destra mano, intorno allaquale vi sarà questo motto.

Per Tela per Hostes.

Nella sinistra mano vno scudo, oue sia scolpito,

Iconologia del Ripa

pito, ò depinto vn caualiero, che corra a tutta briglia contro l'arme lanciate da i nemici con animo ò di scampare combattendo, ò di restar morto valorosamente frà i nemici.

Et intorno fall' orlo di detto seudo vi sarà

scritto quel verso di Virgilio.

Vna salus victis, nullam sperare salutem.

Questo, che noi diciamo vltimo, & necessario Ardire, è vna certa spetie di fortezza impropria così detta da Aristotele, perche può essere, & suol essere posto in opera ordinariamente è per acquisto d'honore,

ò per timore di male auuenire, ò per opera dell' ira, ò della speranza, ò per la pocaconsideratione dell' imminente, pericolo, non per amor di quel vero, & bello, che è fine della virrù.

L'armatura, & la spada col motto, mostrano, che gran resistenza è necessarissima in

ogni pericolo.

Er lo scudo col caualliero che corre contra i nemici, mostra quello, che habbiamo detto cioè, che la disperatione è molte volte cagione di salute, ma non di vera, & perfetta fortezza, come si è detto.

mato Arithmos .

#### T M-E T I C A.



Onna di fingolar bellezza, d'età virile vestita di diuersi , & vaghissimi colori, & fopra detto vestimento vi sieno come per ricamo la varietà de le note di mufica, & nell' estremo di detta veste vi sarà scritto PAR, & IMPAR, & che con la finistra mano tenga con bella gratia vna tauo'a piena de numeri, & con l'indice della destra mostri detti numeri.

Aritmetica, è voce Greca perche il numero nel qual confiste quest'arte, è da loro chia-

Si rappresenta di bellissimo aspetto essendo che la bellezza, & perfettione de' numeri alcuni Filosofi credeuano che da essi tutte le cose si coponessero, tra quali Pitagora Filosofo disse che la natura de' numeri trascorse per tutte le cose, & che la cognitione di essi è quella vera sapienza quale versa intorno alle bellezze prime, diuine, in-

corrotte, sempre assistenti. della cui participatione sono fatto belle tutte le cose; & Dio dal quale non proced cosa, che non sia giusta, il tutto sece

in numero, in pelo, & milura. Si fa d'età virile percioche si come in quest'età è la vera perfettione, cost nell'Aritmetica è perfetta nella quali-

tà lua .

La diuersità de' colori dimostra che quest'arte dà principio à le discipline Matematiche per esser quella che apre la strada alla Musica, alla Geometria, & à tutte l'altre simili.

Gli si dà per ricamo del vestimento le sopradette note musicali, percioche da tutte le consonanze musicali le proportioni Aritmetiche nascono.

Il moto ch'è nell'estremità delle veste PAR. & IMPAR, dichiara che cosa sia quella che da tutta la diuersità de gli accidenti à quest'

arte, & tutte le dimostrationi.

Tiene con la finistra mano la tauola sopradetta, & con l'indice della destra mostra i numeri sudetti, per notificare la forza loro, Onde Proclo sopra il Timeo di Platone narra à questo proposito che i Pitagorici assegnarono quatro ragioni de numeri, la prima Vocale la quale si troua nella musica, è ne'versi de Poepositione delle cose. La terza Rationale, che si troua nell'anima, & nelle sue parti. La quarta

ti. La seconda Naturale che si troua nella co- Diuina che si troua in Dio, e ne gli Angioli, & questo basti intorno à questa materia per non esfere tedioso nel dire.

### ITOCRAT



Onna d'età virile d'ambi , & honorati habiti vestita; starà à sedere con gran maestà in vn sontuoso, & ricchissimo seggio, & in capo hauerà vna Corona d'oro, che conla destra mano té ghi vn mazzo di verghe vni. te infieme,& vna ghirlanda d'alloro, & con la finistra vn morione; che dalla parte destra vi sia vn bacile, & vn sachetto pieno di monete d'oro, gioie, collane, & altre richezze, & dalla finistra vna scure. Aritocratia è il giouerno d'huomini nobili guidato da loro con ordine vguale di legge di viuere, & di vestire, distribuendo à ciascuno con pari bilancia le fariche & gl'honori, le spese, & gl'vtili con l'occhio lempre al comun beneficio, alla perpertua. vnione, & augumento dello stato loro.

Si fà d'età virile essendo che in essa è vera perfettione, auuengache con giuditio fi mette in esecutione quanto s'aspetta al gouerno della Republica.

Il sudetto vestimento & so stare à federe in vn riccho feggio con gran maestà è rappresentare il suggetto della nobiltà di persone di gran conditione, che per segno di ciò porta in capo la Corona d'oro

Gli si dà il mazzo delle verghe ligate insieme, per significare, che la Republica deue effere vnita per mantenimento, & beneficio publico, onde Euripide dice, Intestinum oboriri bellum solet hominibus inter ciues si ciunas diffenserit.

Et Sallustio In bello ingurtino, anche egli così dice

Concordia varua res crescunt discordia maxima dilabuniur. Et Cicerone nell'Epist. ad Attico.

Nibil viro bono, & quieto, & bo.10 ciui magis conuenit, quam abesse à ciuitibus contronersus.

Tiene la ghirlanda di Lauro, per dimostrare il premio che soleuano dare à quelli che haueuano oprato in beneficio della Republica virtuosamente si come per il contrario il castigo; il che si dimostra con la scure che gli stà à canto. Onde Solone sopra di ciò.

Remoublicam duabus rebus contineri dicebat, pramio, & pana, & Cicerone 3. de natura Deorum .

Nec domus nec Respublica stare potest, si in ea nec recte factis pramia essent ulla, nec supplicia peccatis, & Solone soleua dire.

Illam civitatem optime habitari sin qua vires bonos honoribus affici; contra autem improbos panis non fuerit.

Il morione, che tiene con la finistra; il bacile & sacco pieno di monete d oro, con l'altre ricchezze denotano, che senza le lor armi, & danari, malamente si conservano le Republiche, e mostra di profondere anco li danari, perche per confernare la libertà non fi dene risparmiare la robba, poiche come dice Horatio.

Non bene pro toto libertas venditur auro.

### ARMONIA.

Come dipinta in Firenze dal gran Duca Ferdinando.

V Na vaga, & bella donna, con vna Lira doppia di quindici corde in mano, in capo hauerà vna Corona con sette giose tutte vguali, il vestimento è di sette colori, guarnito d'oro, & di diuerse giose. A R M E.

Come dipinte in Firenze dal gran Duca

Ferdinando.

H Vomo armato, d'aspetto tremendo, con l'elmo in capo, con la destra mano tiene vn tronco di lancia posato alla coscia, & com la sinistra vn scudo in mezo del quale vi è dipinta vna testa di lupo.

Essendo questa figura simile à quella di Marte si potrà intendere per essa l'arme, co-

me Dio d'esse.

### ARROGANZA.



Onna vestita di color di verderame, hauerà l'orecchie d'asino, terrà sotto il braccio sinistro vn pauone, & con la destramano alta mostrerà il dito indice.

L'arroganza è vitio, di coloro, che se bene si conoscono di poco valore, nondimeno per parere assai presso à gl'altri, pigliano li carichi d'imprese difficili, & d'importanza, & ciò dice S. Tomaso 2.2 q.122.art. 1. Arrogas est, qui sibi attribuit, quod non habet. Però con ragione si dipinge con l'orecchie dell'asino, nascendo questo vitio dall'ignoraza, & dalla stolidezza.

che non lascia prendere il successo dell'imprese, che si prendono in

poco giuditio.

Il Pauone agnifica l'Arroganza effere vna spetie di superbia, & il di. to alto l'ostinatione di matenere la propria opinione quantunque falsa, & dal comun parer lontana, simadosi molto, & sprezzando altrui. Et così ancora dipingeuano gl'Antichi la Pertinacia, che è quasi vna co sa medesima con l'Ignoranza.

Onna di età confisteme, succintamente vestita di color verde. Nella mano finistra tenghi vn palo sitto in terra al quale vi sia legata vna pianta ancor nouella, e tenera, & nella mano dritta vn penello, & vn scarpello.

L'arte è vn habito dell'intelletto, che hà origine dall'vso da precetti, ò da ragioni, che generalmete si esfercita circa le cose necessarie all'vso humano, questa diffinitione è cauata da Diomede, da Arist, nel 6. del l'Ethica, & da S. Tomaso 1.2, q. 37, mà per esplicarla à parte, diremo

che questo nome Arte può significare tre cose. Prima il Cócetto, ò similitudine, cio è la imagi. nata, & cóceputa forma delle cose nella mete, & in questo primo modo diciamo che è habito dell'intelletto. Secóda, il magisterio, ò artisticio có quei modi nell'opera espresso, có li quali era nell'intelletto l'Arte come habito. Terza l'Opera, ò l'Effetto con l'Artistio formato; Si che diremo l'Arte esset nella Mente, il Magisterio nella Vista, & l'Opera nell'Essetto.

L'habito poi dell'intelletto, è di due fortisthabito speculatiuo, che è la contemplatione,

il cui

C. R . at T. ad E.



il cui fine è la Scientia, del quale per hora non parliamo; L'altro è l'habito dell'intelletto pratico; il quale hà due strade per conseguire il fuo fine che è l'Opera; La prima è l'Essercitio continuo nelle cose fattibili, dal quale nasce l'habito facendo l'intelletto habile, & pronto nell'operationi; L'altra parte è la Prudenza, la quale ordina la verità dell'opera, & fa che l'-Artefice sia regolato nelle sue attioni. Habbiamo detto, che hà origine dall'vso, precetto, ò ragione doue è d'auuertire che questa parola vío può fignificare due cose, Prima l'esperienza, Seconda l'effercitatione dell'artesice: Che l'esperienza sia necessaria, lo dice il Filosofo lib. 2. demonstrationum ex ipsa experientur omnis artis, & scientia principia, & Manilio Poeta-

Per varios vsus artem experientia fecit Exemplo monstrante viam

Et il Cardano nel 1.lib. delle contradittioni cosi dice. Ab experimento prodit ars, eum. anima fuerit confirmatum, Che l'vso signisi-

chi anco l'Effercitio, & che fia nell'Arte necessario lo dice Aristot.lib 1. Metaph.cap. 1. Verum vlu atque exercitatione hominibus ars, & Scientia comparatur, il che anco conferma Vegetio lib. 2. de re militari, Omnes, aries omniaque opera quotidiano vlu, & ingi exercitatione profisiun'.

Che l'Arte poi habbi bisogno de precetti, & ragioni, non è da dubitare, & però diremo, che li precetti delle Arti sono cauati dalla lunga esperienza il che accade in tutte le Arti Mecaniche dalla natura loro come accade nella Pittura; & dalla ragione come accade in certe Arti, che non si dicono Arti, se non impropriamente participando esse più tosto di scienza che di Arte; Come la Medicina che frà tutte le altre conosce res per suas cav. as, non essendo altro il sapere che conoscere le cose per le sue cause come dice il Filosofo, Anzi no fi troua Arte alcuna che non habbia le sue regole, & osserua-

tioni, & per questo dice, Diom.che si dice, Ars ansa artis pracepris, or regules cutta cocludat

Che si trouino Arti che si seruino delle ragioni lo dice anco l'istesso Arist. con l'essempio della Poesia lib. 1. Poet. Ars Poetica est ars rationalis, & veramente, se ben pare che tutte le Arti habbino per fondamento l'esperienza come sopra habbiamo detto, bisogna anco che siano accompagnate dalla ragione senza della quale niuno artefice potrà bene operare.Onde Triuerio nel Apophtegma 12. dice. Quanto fortior dextera manu sinistra,

Tanto potior est ratio infa experientia.

Di questa ragione hanno bisogno le Arti liberali, & piu nobili, le quali si pono chiamare sciétie pratiche, ciò è cofermato da Arist. 6. Ethic. Ars est habitus quida faciendi cum vera ratione, & al 1-della Met. Ars est operis ratio, il simile pare che diea S.Tom. 1.2.9.37. art.3.

Ars est recta ratio factibilium.

Habbiamo detto che generalmente si essercita, per intendere l'habito dell'intelletto in

poten-

Iconologia del Ripa.

potenza da operare, & non l'atto cioè opera dell'arte, da quella più tosto si può chiamare esperimento dell'Arte essendo vna cosa patticolare, & per questo disse il Filososo al loco citato. Ars est vniuersalium experientia autem particularium. sinalmente diciamo che si essertia circa le cose necessarie al viuere humano; & perche le cose necessarie al viuer humano sono molte, & varie, quindi è che le arti sono anco varie Arist. le distinse in tre sorti mentre disse: Ars viens vi nautgandi, querrita, operans, vi que secartigna, or imperans, vi Architettura, Platone le distinse in due cioè, qua faciunt opera, or ana operabus viuntur.

Ma per hora non voglio pigliarmi altra diflintione se no quella che si piglia dalla causa finale; Dicemmo nella figura della Natura che il sine della natura era il bene, & perche l'Arte è imitatrice della Natura non sarà merauiglia se anco il sine dell'Arte sarà il bene.

Il bene secondo il Filosofo lib. 7. Ethic. cap. 12. è di due sorti, alterum, quod absolute, & per se bonum sit, alterum quod alicui bonum sit & vide. Il primo sarà il bene che si chiama honesto; il secondo che è per seruitio dell'huomo sarà l'vitile, & il delettabile, & così diremo, che tutte le Arti, ò si essercitano in cose villi, ò necessarie al viuer humano, ouero in cose delettabili.

Hora per esplicare la figura, diciamo che l'Arte si dipinge di età virile, prima perche vnattesice giouane non può hauere esperienza di molte cose, per non hauere esperienza di molte cose, per non hauere esperienza del tempo; il vecchio poi per la debolezza delle sorze non può mettere in essecutione quello che con la sua lunga satica hà imparato, il che accade particolarmente nelle Arti Mecaniche, & come dice Xenosonte in occonomo (parlando delle Arti Mecaniche) Eneruaus labore membris necesse est antmos debilitare, & quodammodo lavora-

Si veste di color verde per molte ragioni. Prima perche per mezzo delle Arti tutte le cose necessarie al viuer humano vengono à risarsi di nuouo, quando per l'ingiuria del tempo vengono contumate à guisa che la Natura ogni anno riueste la terra di nuoue herbette, & li alberi di nuoue frondi. Seconda perche l'artesice deue sempre stare con speranza di venire à maggior persettione delle sue opere, & in ciò mettere ogni studio, & diligenza, se non vogliamo anco dire, che

fignifichi la speranza, del honore, vtile, & guadagno, che l'artesice tiene di riportare delle sue fatiche. Terza per significare la freschezza dell'inuentioni, la viuacità dell'ingegno, & le giouanili satiche, che in vn buono artesice si ricercano, oltre che anco può significare vna patienza, ò vogliamo dir pertinacia, che sempre sia fresca, e verde nell'operare; & à questo significato piglia questo no ne verde, il Petrarca,

Per far femore mai verde i miei defiri, Si veste di habito succinto come habito

più comodo alle fatiche manuali.

Il palo con la pianta tenera, & nouella significa l'Agricoltura, Arte della quale ne vien all'huomo tutto l'vtile quale dicemmo di sopra essere vna spetie del bene, che è fine, e meta dell'Arti. Quest'Arte da Xenosonte su chiamata trà tutte le altre preclatissima, dalla quale viene somministrato all'huomo quel che per il vitto li è necessario, sentiamo Cicerone 1. de Officij. Omnium rerum ex quibus aliquid exquiritur nibil est Agricoltura melius nibil duscius, mbil vberius, mbil bomine libero signius.

Màper non mi estendere più ultre in narrar la viilità, & necessità di detta Arte bastarami addure le parole di Virrunio al 1. libro

d'Architettura.

Etenim natus infans sine nutricis lacte non potest ali, neque ad vita crescentis gradus perduci cinitas sine agris, & eorum fructibus non potest crescere, nec sine abundantia ciui frequentiam habere populumque sine co-

piatuert.

L'altra spetie del bene, era il delettabile come habbiamo detto; Mà che cosa sia al mondo piu vaga, & delettabil della Pittura, & Scoltura? queste vogliamo significare per il Pennello, & scarpello, che la presente figura tiene in mano, arti in vero nobilissime, & mai à pieno lodate, Onde la nobil schola di Athene nel primo grado delle arti liberali la colloco delettabile è dico la Pittura per essere immitatrice della nostra commune maestra non solo nelle cose tangibili, mà in tutte le visibili ancora, rappresentando con la varietà de colori tutti li oggetti sensibili, Pictura est omnium qua viuentur imitatio disse Henosonte, & Platone lib. de pulcro, Pictura overa tauquam viuentia extant.

La Scoltura poi tutte le membra intiere formando, non altrimenti di quello che la Natura palpabile fa, non folo l'occhio, ma il

tatto ancora pienamente satissa. Onde queste due nobilissime Arti si ponno sorelle chiamare come nate da vno istesso padre che è il Dissegno, & hanno vn istesso sine cioè vn artisciosa immitation della Natura.

Arte.

Atrona con vna manouella,& vna lieua nella mano destra, & nella finistra con vna siamma di suoco.

Tutte l'arti che vsano instrumenti, & machine (che sono molte) riducono la forza delle loro proue alla dimostratione del circolo, e da esso ricenono le loro ragioni, & il loro stabilimento, & però si dipinge l'Arte con la manouella, & con la lieua, le quali hanno la sorza lo ro dalla bilancia, & questa l' hà dal circolo, come scriue Arist, nel libro delle Mecaniche.

La fiamma del fuoco fi pone, come iftrumento principale delle cose artificiosi: perche consolidando, ò mollificando le materie, le fa agili ad essere adoperate dall' huomo in mol-

ti esfercitij industriosi.

#### ARTIFICIO.



tura, & le facende difficilissime con poco ssor zo mandate à fine dell' Argano, & altre machine; Antisone Poeta in quel verso il qual cita Aristotele nelle Mecaniche c' insegna, che noi per via dell' Arte superiamo quelle cose alle quali pare che repugni la stessa Natura della cosa, imperoche mouiamo dal suo luogo ediscii grandissimi adoperando l' Argano.

Mostrando il copello dell'Api come dicemmo, essendo, che questi animali sono il geroglisico dell'Artificio, & della diligenza, e però ben disse

Salomone.

Vade ad apem, & disce ab ea qua latoriosa sit operatrix. E Virgilio anch' egli elegantemente descriue l'Artisicio, & industria dell' Api, nel primo dell' Eneide, & più copiosamente nel 4. della Georgica cominciando dal principio à cui rimetto al Lettore, per che andarai troppo a lungo, basti dire, che volendo cantare dell' Artiscio & industria naturale dell' Api Virgilio inuita Mecenate ad voire cantare di tal materia, come di cosa grande, & mirabile.

Hanc etiam Macenas afpice partem Admiranda tibi leuium spectacula rerum Magnanimosq; duces totiusq; ordine gentis Meres, & studia,& populos,& Pralia dicã.

# ASTINENZA.

Donna che con la destra mano si serri la bocca, & con l'altra mostri alcune viuande delicate con vn motto, che dica.

Non vtor ne abutar.

Per mostrare, che il mangiar cose delicate fa spesso & facilmente precipitare in qualche

Vomo con habito ricamato, & con molto Artificio fatto, terrà la destra mano posata sopra vn' Argano, & con il dito indice della sinistra mano mostri vn copello, che gli stia à canto pieno d' Api, de quali se ne vedrà sopra detta fabrica, & molte volare per aria.

Si veste d'habito nobile, & artificioso perche l'Arte, è per se nobile, che seconda Na-

tura si può chiamare.

Si dipinge che tenghi posata la destra mano sopra l'Argano, essendo quello per il quale dimostriamo l'artificio con humana industria ritrouato il quale vince di gran lunga la Naerrore, come l'astenersene sa la mente più atta alla contemplatione, & il corpo più pronto all'opere della virth, & però dicesi esser l'Astinéza vna regolata moderatione de'cibi, quato s'appartiene alla sanità, necessità, qualità delle persone, che porta all'animo, eleuatione di mente, viuacità d'intelletto, & semezze di memoria, & al corpo sanità, come bene mostra Horatio nella Sat. 2. lib. 2. così dicendo. Accipe nune victus tenuis, qua quataq; secum Afferat at in primis, valeas bene, na varie res

Vi noceani homini credat memor illius esca Qua simplex olim tibi sederit , ac simul assis Miscueris elixa simul conchylia turdis: Dulcia se inbile vertent stomacog; tumulu Lenta seret pituita, vides, vi pallidus omnis Cena desurgat dubias quin corpus onustum Hesternis vivis animu quoq; pragrauat vna Aig; assigit humo divina particulam aura Alter vbi dicto citius curata sopori Membra dedit: vegetus prascripta ad mu-

nia surgit.

# A S S I D V I T A. Come depinge nella Sala de Sguizzeri nel Palazzo di nostro Signore.



Na Vecchia, la quale tiene con ambele mani vn tempo d'horologio, & à canto vi è vno scoglio circondato da vn ramo d'hellera.

A S T R O L O G I A.

Onna vestita di color celeste con vna L
corona di stelle in capo, porterà alle
spalle l'ali, nella destra mano terrà vn scetto,
nella finistra vna ssera, & à canto vn'aquila,

Astrologia che è parola venuta dal Greco, suona nella postra lingua ragionamento di

flelle, le quali si cossiderano in quest' arte, come cagioni de gl'effetti co tingenti dell'huomo, ò della Natura

Et dipingesi di color celeste, perche nel Cielo stanno sisse le stelle, & di la sù essercitano la forza loro, & per mostrare difficultà dell' apprensioni per la tanta lontananza le si fanno l'ali le quali ancora souente non bastano, & per questo medesimo vi si sà l' Aquila.

Lo Scetto dimostra, che le stelle in vn certo modo hanno specie di dominio sopra li corpi sublunari, & con questo rispetto sono considera-

te dall' Astrologo.

Astrologia.

Onna, vestita di color ceruleo, con l' Astrolabio, & con vn libro pieno di stelle, & figure Astrono miche, & vn quadrate, & altri stromenti appartenenti all' Astrologia, à gi' homeri haurà l'ali, per dimostrare, che ella stà sempre con il pensiero elle ato in alto per sapere, & intendere le cose celesti.

Onna vestita di color ceruleo, haurà l'ali à gl'homeri, nella destra mano terrà vn copasso, & nella finistra vn globo celeste.

Vestesi di color cerulco, per dimostrare, che questa scienza è posta nella contemplatione

de' corpi celesti.

Se le dipinge in mano il globo celeste, con il compasso, per esser proprio il suo misurare i Cieli, & considerare le misure de' loro mouimenti, & le ali à gl'homeri si pongono per la ragione già detta.

ASTRO-



Onna vestita di Color pauonazzo tutto stellato, con il viso riuolto al Cielo, che con la destra mano tenga vn' Astrolabio, & con la sinistra vna tauola que siano diuerse sigure astronomiche.

Aftronomia è regola, che confidera la gradezza, & i moti de i corpi superiori cioè i Cie-

li, & tutte le stelle.

Il vestimento di colore pauonazzo tutto stellato ne dinota la notte, nella quale si veggono più facilmente le stelle, non essendo elle rislesse da i raggi del Sole, & perciò si viene alla dimostratione più chiara del leuare, del tramontare, e del modo di esse stelle. Tiene il viso riuolto al Cielo essendo che il suggetto di questa sigura, stà sempre con il pensiero elleuato in alto per sapere, & intendere le cose celessi.

Gli si dà l' Astrolabio percioche con esso si viene essatamente in cognitione delle misure & distanze di tutte le figure de i Cieli.

Tiene co la finistra mano la rauola segnata con diuerse figure astronomiche, essendo che l'Astronomia (secondo il parere d'Isidoro, & d'alcun' altri) è molto differente da l'A. strologia percioche quasi come Theorica tratta del Mondo in vniuersale, delle Sfere, & de gli Orbi in particolare, del Sito, del Moto, e del Corso di quelli; delle Stelle fise, & de gli aspetti loro, della Theorica, de i Pianeti, dell' Eccliffi, dell'Asse, de' Poli, de' Cardini celesti, de i Climi, ò pioggie de gli Hemisperi, de Circuli dinersi, de gli Eccentrici, de' Concentrici, degli Epicicli, de' retrogradationi, d' Accesi, di Recessi, de Rapti, &d' altri moti & cerchi de moti, con mill' altre cose pertinenti ài Cieli, & alle Stelle.

#### ASTVTIA INGANNEVOLE.

Onna vestita di pelle di volpe, e farà di carnagione molto rossa, tenendo vna fimia fotto il brac-

L' Astutia come dice S. Tomaso 2.2.
d. 55.art 3. è vn vitio di coloro, che per conseguire quel che desiderano, si vagliono de' mezzi non conueneuoli, però si dipingerà vestita di pelle di

volpe, essendo quest' animale astutissimo, & per tale ancora è conosciuto da Esopo nelle sue fauole, adoprato in questo proposito molte volte.

Della Simia scriuc Aristotele nell' historia

degl' animali, che è astutissima.

La carnagione rossa per detto del medesimo Aristor. lib. 4. de Fitonomia cap. 10 significa Astutia, perche il bollimento di sangue sempre genera nuoni mostri nell'anima, facendo nell'huomo il sangue quello, che sa il suoco del mondo, il quale sempre stando in moto consuma tutte le cose combustibili, auuicinandosi ad esso.

# ATTIONE VIRTVOSA.

Vomo d'età virile; di bellissimo aspetto e che le parti tutte del corpo siano corrispondenti ad vna proportionata bellezza, Hauerà circódato il capo da chiari, & risplendenti raggi simili à quelli d'Appollo com'anco da vna ghirlanda d'Amaranto, sarà armato, & sopra all'armatura portera il maro detto pala-

#### ATTIONE VIRTVOSA.



damento, che fia d' oro con la destra manoter rà vn hasta rotta, & il rimanente di essa dalla parte del serro, si vedrà nella testa d' vn bruttissimo, & spauéteuole serpente che sia in terra morto, & con la sinistra con bellissima gratia vn libro, & sotto à vn de'picchi, al quale parerà all' accorto Pittore terrà vna testa di morto. Molte sono l' attioni humane, mà io intendo di rappresentare la virtuosa, & particolarmente quella delle lettere, & dell'arme le quali, & l'vna & l'altra fa l' huomo samoso & immortale.

Si rappresenta d' età virile, perciòche tra l'altre età essendo questa in somma persettione come narra Arist. lib. 2 Rettor. sacilmente con essa si viene alla vera cognitione, & opetione della virtù.

Il bellissimo aspetto corrispondente à tutte le parti del corpo con proportionata bellezza ne dimostra che la giocondità che appare nell'aspetto dell'huomo bello sia inditio della beltà simile à quello che si vede di fuori; Gratior est pulcro ven ens in corpore virtus, dice Virg.

nel 5. delle Eneide, & Arist. nel 1. nel 1.

Exteriora indicant interiora, onde necessariamente ne segue, che
anco l'attioni sieno belle & virtuose. I chiari e risplendenti raggi, che
li eircondano il capo, ne denotano,
che si come il Sole risplende in tutte le parti, oue egli gira, così l'Attion virtuosa fa che l'huomo sia...
chiaro & risplendente, oue la sama
sua vola con la sonora tromba, sed
samam extedere sa Etis, hoc virtuis
apus.dice Virg. nel 10. dell'Eneide.

Si li cinge il capo con la ghirlanda d' Amaranto perciòche questo siore non perde mai il suo viùido. & natiuo colore, & colto si conserua, & non infracidisce mai, anzi quantu nque seco bagnato con acqua riuiene nel suo primiero stato, & se ne sa ghirlade nell'inuerno, P li nio lib. 21 cap. 8. simile è la natura dell'huomo virtuoso perciòche non solo degenera dalle bellissime quali tà sue, mà separata l'anima dal corpo, le sue chiarissime attioni, restano & si conseruano a perpetua memo-

ria con quella suprema bellezza, & glorioso nome che sia possibile maggiore.

Si rappresenta armato, & che con la destra mano tenghi l'asta rotta, nella guisa, che habbiamo detto per dinotare, che il virtuoso con l'attioni sue è sempre contrario, & combatte continuamente con il vitio, suo perpetuo nimico, che per tal segno dimostriamo lo spaueteuole serpente morto, & passanto dall'hasta, & però con tal dimostratione facciamo chiato, che non basta alla persettione della virtù il volere se non si mette in essecutione onde Cicerone 1 de oss. Hominis virtus in actione consistin, & Seneca de Ben. Virtus non recipit sordidum amatorem.

Il manto detto paludamento d' oro fignifica, che l'Attione virtuosa è difficile da operarsi per chi viue ad vso d' Artefice, & à persone mecaniche.

Tiene con la finistra mano con bellissima gratia il libro essedo che l'essercitio sì delle lettere, come dell'armi per essere, & l'vno, & s'altro principal di tutti fa l'huomo illustre, & sa-

mola.

molo, Onde il Petrarca nel Sonetto 84. 11: .. Il nostro fludio è quello Che fa per gl'huomini immortali Et nel Cap 3 della fama.

Che s'acquista ben pregio altro che d'arme. Tiene fotto il piede la testa di morto per dimostrare che l'Attion virtuosa sempre vine & mentre dureranno i secoli, & le scritture · Viurà éternatente: onde Plauto Sola virtus a

Expers. Sepulchri.

# AVARITIA.

Onna pallida, & brutta con capelli negri, sarà macilente, & in habito di sertia, & le si legga in fronte la parola The Tos cioè Pluto, il quale sù creduto Dio delle ricchezze. Sarà cinta d'vna catena d'oro trahendolene dietro per terra gran parte. Mostrera le mammelle ignude piene di latte, & bauerà vn fanciullo quasi di dietro, magro, & di stracci non à bastanza vestiro, che con la destra mostri di scacciarlo, per non dargli il latte delle mammelle, alle quali hauera la man finistra in atto di tenerle strette.

Pallida si dipinge, perche l'impallidisce il continuo pensiero di accumular tesoro con appetito infatiabile di fare fuo tutto quello, che è d'altri, senza hauer riguardo, ò à forza di leggi, ò à convenienza di forte alcu-

E ancora la pallidezza efferto di timore, il quale stà sempre abondantissimo nelle viscete dell'huomo auaro, non si sidando d'alcuno, & moltë volte à pëna di se medesimo per la gelosia, che hà di non perdere vua minima particella di quello, che possiede .

L'habito feruile, & fozzo, & la catena d'oto acconcia nella maniera, che dicemmo, e fegno manifesto dell'ignobile,& vil feruità del= l'anarô.

La scritta della fronte, ci dichiara, che l'huomo auaro in tutte le sue artioni si scuopre per quello, che è, ne si sà celare in alcuna cosa. Er per offeruarsi questo costume ne gli schiaui, si mostra la conditione de gli auari, medelima-

mente schiani della ricchezza.

La catena dell'oro, che si tira dietro, ci mostra che i tesori, & le gran sacoltà, à chi ben. confidera, sono peso fatigosissimo, & impaccio molto noioso & il fanciallo scacciato mofira, che non è alcuno veramente auaro, che non sia insieme crudele. Et essendo la Maestà di Dio solita d'arrichire più l'vno, che l'altro,

acciò non manchi l'occasione d'operare virtuosamente in tutti gli stati, secondo la vocatione di ciascuno, l'auaro peruertendo quest'ordine, più tofto lascia marcire co ingordi disfegni quello, che hà che adoperarlo, à fouenis mento de' bifognosi.

# AVARITIA.

Onna vecchia pallida, & magra, che nel l'aspetto mostri affanno, & malinconia, à canto haurà vn lupo magrissimo, & à guisa d'hipocrito hauerà il corpo molto grande, & topra vi terrà vna mano, per legno di dolore, & con l'altra téga vna borfa legata, & stretta, nella quale miri con grandissima attentione.

Il lupo, come racconta Christoforo Landino, è animale auido, e vorace, il quale no folamente fa preda aperta dell'altrui; mà ancora con aguati, & insidie furtiuamente, & se non è scoperto da pastorijo da cani non cessa fino à tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando sempre di non hanere preda à bastana za, così l'auaro hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine toglie l'altrui, ne però può accumular tanto, che la voglia sia satia.

Dipingefi à guisa dell'hidropico; perche; si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, mà l'accresce; cost l'auaritia tanto cresce nell'huomo, quanto crescono i tesori, però dis-

se Horatio nell'Odé 2.lib. 2.

Crefcu indulgens sibi dirus hydrope Nec sixim pellit snist causa morbi Engerit venis, & aquesus albo

Corpore languar

Et S. Gregorio nelli Morali 14. così dice anch'egli sopra di ciò: Omnis auarus ex potu siim multiplicat qui cum ea, que appetit adeptus fuerit, ad obtinenda alia amplius anhelat. Et Seneca ancota: Auaro deeft, tam quod habet, quam quod non babet.

La magrezza nel lupo denota l'infatiabile appetito dell'auaro, & l'inconvenière tenacità della robba, che possiede. Onde Dante nel 1.cap. parlando dell'Inferno con dice:

Et hanatura si maluagia ; e ria, Che mai non empie la bramosa voglia

Et dopo pasto ha piu fame che pria: Si fà con la borfa serrata, godendo più nel guardar i danari, come cosa dipinta per diletto, che in adoperarli come vtile per necessità, & molto à proposito mi pare in questa occasio ne l'Epigrama di Mosignor Barberino Chierico di Camera, & hora meritifs. Cardinale

# AVARITIA.



di nobiltà, valore, specchio, & ornamento al secol nostro. Creato Pontesice con nome di Vrbano VIII. mentre si ristampana questa opera alli 6.d'Agosto 1623.

Ve parcas opibus tibi-quid non parcis an vn-

quam

Augendi census terminus vinus erit ! Desine divitias fuluo cumulare metallo. Tam tibi deest, quod habes, quam quod

habere neguis;

Quid tame obduras toties, quid Potice iactas? Non nifi qui frugi est, possidet villus opes, Tu mihi diues eris, qui nequo tempore partis Diuitys egens, Pontice semper egeas?

Auaritia.

Onna mal vestita, scapigliata, & scalza nella destra mano terrà vn rospo, & con la sinistra vna borsa serrata.

L'auaritia è vno sfrenato appetito d'hauere, come dice S. Agost. li. 3 de lubero Arbitrio, che non cessa mai di coprire con grosso velo il viso alla ragione, & con disusata sorza spezza il freno della temperanza, & nom hauendo riguardo à virtù alcuna transmuta i cuori pietosi in crudeli, & si sà vniuersal guastatrice delle virtù.

Consiste l'auaritia principalmente in tre cose, prima in desiderare più del conuencuole la robba d'altri, perche la propria stia intiera, & però le si dipinge il rospo, nella destra mano, il quale tutto, che habbia grandissima copia della terra, della quale si pasce, nondimeno sempre teme, & si assiene da quella desiderandone sempre più.

Consiste secondariamente in acquistare, per vie indirette più di quello che li conuiene, no hauedo riguardo non solo à disagi, & incommodi (ancor che grandissimi sieno) mà alla propria vita, che però si rappresenta mal vestita, seapigliata, & scalza, onde il Petrarca nel Sonetto 158, così disse:

Come l'auaro, che'n cercar tesoro. Con diletto l'affanno disacerba.

Vltimamente consiste in ritenere tenacemente le cose sue, & per-

ciò si rappresenta nella borsa serrata.

Auaritia .

Si dipinge da gli Antichi Tantalo in vn sinme coperto dall'acqua sino alla gola, al qual sopra la testa pende vn'albero carico di frutti, in modo, ch'egli non possa arrivare con le mani à i frutti per satiar la same, ne al siume per smorzarsi la sete, secodo il detto d'Horatio Tantalus à lubris sitiens sugientia captat, Fulmina:

con quel che segue, & similmente Petrono, Poeta, come riserisce Pierio Valeriano nel lib

35 nella parola pedes cosi dice

Nec bibit inter aquas, nec poma patétia carpit Tantalus infelix quem sua vota premunt Diuitis hac mugni facies erit omnia late. Qui tenet & sicce concoust ore samem.

Auaritia:

Donna vecchia vestita d'habito rotto, & stracciato in più luoghi, sarà magra, & di color pallido, terrà con la man destra vna tanaglia & all'vna delle gambe hauerà vn ser-

in modo, che lo strascini per terra, & con la simistra mano s'appoggia ad vna Arpia, la quale

stia in atto di lanciarsi.

Auaritia è immoderata cupidigia, & fete di hauere, la quale genera nell'aparo, crudeltà, inganno, discordia, ingratitudine, tradimento, & lo toglie in tutto dalla Giustitia, Carità, Fede, Pietà; & da ogn'altra virtù morale, & Christiana.

Vecchia si dipinge, perche non solo regna più l'Auaritia ne i vecchi:mà si chiama madre di tutte le sceleratezze, e Claudiano nel lib. 2.

Stiliconis, di lei così dice.

At primum scelerum matrem, &c.

Il vestimento rotto, & stracciato ne dimoftra, che tanto ne gli animi auari possa questa diabolica peste, che quello che l'Auaritia ruba à gli altri, lo toglie anco à se stessa, onde nel istessa abbondanza l'Auaro rimane più poucro d'ogni mendico, perciò Horatio nel primo libro dell'Epistole dice.

Semper auarus eget.

L'esser magra, & pallida altro non dinota che la continua & infatiabil fame, per la quale gl'infelici inclinati all'Auaritia continua-

mente sono tormentati. La tenaglia, che tiene con la destra mano mostra, che si come detto istromento stringe, e tira sempre à sè, cost è la peruersa natura del empio auaro, ilquale non lascia mai occasio-

ne, che non facci il medesimo effetto non. guardando nè stato, nè conditione di qual si

voglia persona.

Gli si dipinge à canto l'Arpia, essendo il vero simbolo dell'Anaritia, perciòche Arpia in

greco volgarmente fuona rapire.

Il ferro, & la catena alla gamba nella guifa, che habbiamo detto, denota l'Auaritia esser schiaua no solo della robba, ma ancora de'demonij, come testifica S. Paolo ad Ephes. cap. 5. & ad Colof.cap. 3. dicendo: Auaritia est idolorum seruitus.

# AVDACIA.

Onna vestita di rosso, & verde, haurà la fronte torbida, stando in atto di gettare à terra vna gran colonna di marmo, sopra al-

la quale si posi vn'edificio.

L'Audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che poco considerano la difficul. tà d'alcune grandi attioni, & troppo delle loro forze prefumendofi, s'auuifano di recarle age.

ro fimile à quello de glischiaui, con la catena uolmente à fine. Però è figurata per vna giouane, che renti con le sue sorze di mandare à terra vna ben fondata colonna.

Il vestimento rosso, & verde, significa Audacia, come anco la fronte torbida, così dice Aristotile de Fisonomia al nono Capitolo.

# AVGVRIO BVONO.

Secondo l'opinione de' Gentili.

IN Giouanetto, c'habbia vna stella in cima del capo, in braccio tenga vn Cigno, & sia vestito di verde colore, che significa Au. gurio, percioche l'herbe, quando verdeggiano, promettono buona copia de' frutti.

Pierio Valeriano nel 44. lib. dice, che quelli, che anticamente operauano gl'Augurij confermauano, che la stella è sempre segno di

prosperità, & di felice successo.

Del Cigno disse Virgilio nel primo dell'E-

neide.

Ni frustra Augurium vani docuere paretes Aspice bis senes latantes agmine Cygnos.

Però à noi Christiani non è lecito credere alle vanità de gli Augurij.

#### AVGVRIO CATTIVO.

Secondo la medesima opinione.

H Vomo vecchio, vestito del color, che hanno le foglie, quando l'albero dà segno di seccarsi, in mano terrà vna mustela, & per l'aria dalla finistra banda vi sarà vna Cornacchia.

Il color del vestito dimostra, che il cattiuo Augurio si stima, che venga per la vicinanza di qualche soprastante, come le foglie de gli alberi, che perdono il colore, quando il tronco perde la virrù.

Della mustela disse l'Alciaro.

Quicquid agis mustela tibi, si occurrat omitte: Signamala hac sortis bestia praua gerit.

Il medesimo significa la Cornacchia, però

disfe Virgilio nella Bucolica.

Sape sinistra cana pradixit ab ilice cornix.

Si potria ancora porre in luogo di questa il Barbagianne, quale secondo Ouidio è vccello apportatore in ogni luogo di tristissimo 

# Iconologia del Ripa.

V R I O B V O N O. Secondo l'opinione de Gentili.



AVGVRIO.

Nella Medaglia d' Adriano secodo i Gentili. Vomo in piedi, che riguardi vn' vccello che vola per aria, & con vna mano tiene il liuto auguriale il quale era vna verga ineuruata della quale, così dice Gellio al c. 8. del libro quinto. Lituus est virga breuts, in parte, qua robustior est incuruus, qua Augures viuntur.

Et con esso gli Auguri sedenti designauano i tempij à gl' vccelli di cui Cicerone fa mentione nel lib. I. de Divinatione: Quid littus ifte vester, quod clarissimum est insigne auguratus, unde vobis est traditus: nempe eo Romulus religiones direxit, tum cum Vrbem condidit, &c.

L' vccello, che vola per aria di notte, come gl' Auguri,& l'offitio dell'augurato appresso i Romani riceuerno i nomi da i gesti de gl' vecelli conciosia cosa, che dal canto, & gesti nel volar loro offeruati hora in questa, & hora in quell' altra parte da coloro, che erano deputati à cotal sacerdotio, erano soliti d'indouinare, cioè quelli, che si preparauano ad alcuna cosa publica, ò di partire fuora della Cit tà, ouero, che volessero essercitare bene, & drittaméte alcun magisttato, al quale essi crano deputati.

#### AVRORA.

Na fanciulla alata di color incarnato con vn manto giallo indosso, haurà in mano vna lucetna fatta all' antica accesa, starà à sedere sopra il Pegaseo cauallo allato, perche da Homero in più luoghi ella è chiamata ( possone wase ) che vuol dire velata di giallo, fi come nota Eustatio Comentatore d' Homero nel 2.lib.dell' Odissea, & Virgilio ne i suoi Epigrammi dice.

Aurora Oceanum croceo velami-

ne fulgens liquit.

Et Ouidio nel 3.lib. de arte amandi nota il colore incarnato dicendo Nec Cæphalus rosca prada pudēda Dea.

Et il medesimo Eustatio nel luogo sopradetto dice, che ella và in sul cauallo Pegaseo per la velocità, & perche l'Aurora è molto amica de'

Poeti, & desta gli spiriti è capricij ingegnosi, & piaceuoli.

Aurora.

louanetta alata per la velocità del suo J moto, che tosto sparisce, di color incar nato con manto giallo, nel braccio finistro vn cestello pieno di varii fiori, & nella stessa mano tiene vna fiaccola accesa, & con la destra sparge fiori.

# AVTTORITA, O POTESTA.

7 Na Matrona, che sedendo, sopra vna nobil sedia, sia vestita d' habito ricco, & fontuoso fregiato tutto di varie gioie di grande stima, con la destra mano alzata tenghi due chiaue eleuate, con la sinistra vn scettro, & da vna banda vi sieno libri, & dall' altra diuerle armi.

Si rappresenta Matrona, perche l' età matu ra hà in se propriamete Auttorità; Onde Cicerone nel libro de Senectute dice: Apex autem Senectures est auctoritas, & poco dopo log-

giun-

# AVTTORITA, O POTESTA.



giunge: Habet senetsus honorata prasertim tantam auttoritaiem, vi ea pluris sit, quam omnes voluptates, & ciò principalmente per la prudenza, & molto sapere che in essa si ritroua, dicendo la Sacra Scrittura in Giob, al cap. 12. In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudetta, onde autiene che: ad parendum iuuenes, ad imperandum senes sunt accomodati, come dice Plut in Pol.

Si dipinge sedendo, perche il sedere è proprio de' Prencipi, e Magistrati, per il quale atto si mostra Auttorità. & insieme quiete, cotranquillità d'animo, percioche le cose che ricercano gravità, non si deuono trattate, se non con matura sessione, così auviene ne Giudici, i quali havendo Potestà & Auttorità di decidere, assoluere, e condennare, ciò non possono legitimamente esseguire per sentenza, se non siedono come dice la legge 2. §. 12. bonorum ff. quis ordo in bon.poss. serve.

Si veste d'habito pomposo, e risplendente, perche tale è chi ha Potestà sopra gli altri nel cospetto de gli huomini, oltre che le vesti, e pietre pretiose per se dimostrano Autorità, & honore in chi le porta.

Le chiaui denotano l'Auttorità, e Potestà spirituale, come benissimo dimostra Christo N. Signore, & Redentore, quando per mezzo di esse diede quella suprema Auttorità à S. Pietro dicendo: Et ribi dabo Claues Regno Colorum, & quodcumq; liganeris super terram, eris ligatum, & in Coelis, & quode umque solueris super terram, eris solurum, & in Coelis, Matth. cap. 16.

Tiene dette chiaui nella destra, perche la potestà spirituale è la principale, è più nobile di tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima del corpo, & non è alcuno, che non sia suddito a quella del Sommo Pontesice Vicario di Christo in tetra, il quale: Dicitur habere plenitudinem potestatis, Secondo il Canone al cap, qui se scri con de la Canone al cap, qui se scri cap.

Tiene alzata la destra co le chiaui eleuate al Cielo, per dimestrare, che: Omnis porestas à Deo est: Secondo l'Apostolo S Paolo à Romani cap-13. Però gl' ammonisce, che: Omnis

anima potestatibus sublimioribus subduta sie.
Lo Scetto nella sinistra mostra l'Auttorità,
e Potestà remporale; come per se stessa è cosa
nota a tutti, & i libri, & l'arme, che gli sono
dalle parti (per sar quest' imagine più vniuersale) l'vn significato dimostra l'Auttorità delle scritture, e di Do ttori, e l'altro dell'armi, le
quali si pongono alla sinistra per il detto di Cio

cerone: Cedant arma toga.

# B E A T I T V D I N I insegnatici da Christo S. N.

Prima Beatititudine. E la Pouertà di Spirito.

San Matth. al. 7.

San Matth. al

D 4 Si

Iconologia del Ripa

72

Si fa fanciulla come di fesso più dedito alla religione, & più alieno dall' altezza dell' animo, che non è quello de gli huomini, & anco più inclinato à dar sede alla dottrina della virtù insegnataci da N.S. & poco creduta da quelli, che sidandosi nella sapienza mondana non vogliono ammettere per virtù quelle, che non deriuano in qualche modo, almeno dalle quattro morali (intese, & conosciute ancora da'Filosos) è proprietà seminile piegarsi ancora alle cose, che vengono dette da altri, & che portano seco l'humiltà, & compassione senza

molto apparato di fillogifmi.

Si fa in habito corto, per mostrare la poca pretensione nelle cose del mondo; perche la ... veste lunga, sempre ha mostrato dignità, & supreminenza à gli altri, & perciò i Romani non voleuano, che i loro Cittadini vestissero di lungo finche quest' habito per l'età non potesse far testimonio della virilità dell' animo, & de pensieri atti à reggere la Republica. Et però con l'habito corto si viene à mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto de gli honori, & delle grandezze mondane, le quali bene spesso attrauersandosi al pensiero, come le vesti lunghi sogliono intricarsi frà le gambe, sono cagione che difficilmente si può caminare dietro à Christo, essendoci necessario esfere speditissimi dalle cose del mondo, per seguire la via del Cielo. Si dice anco volgarmente, che sunt honores onera, non altro che pelo si sente dalle vesti, che arriuano sino à terra à chi le porta-

Il vestimento stracciato, & la faccia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il definito per la pouertà di spirito, & è grado più basso di quello, che dimandano humanità,

& cortesia i Morali.

Rimira il Cielo, per mostrare, che il premio di questa virtù non si aspetta frà gli huomini, ma solo da Dio Creator Nostro, che ha

le vie sue (come dice il Proseta) disserenti dalle vie de gli huomini, & il gesto co'l motto
sotto scritto di Sant'
Agostino signisica questo
stello,
(†)

Beatitudine Seconda. E la Mansuetudine.

Beatimites, quoniam ipfi possidebuni terram.

Importa d'essere manssueto, & humano, & ad altri nel bene, & ne gli honesti seruitij consenti re.

Anciulla, che tenga frà le braccia in atto d'accarrezzare vn picciolo, & mansueto Agnello, col motto cauato dal Salmo: Minsueti hereditabunt terram.

Per la medefima ragione detta di fopra questa figura si farà fanciulla ancor' ella.

L'agnello fignifica purità, semplicità, & mansuetudine, non solamente nelle profane lettere Egittie: mà anco ra nelle sacre della Religione Christiana, & gli Auguri gentili adoperauano l'Agnello ne' loro sacrificij, solo per piaceuolezza del suo puro, & mansueto animo. Ancora S. Giouan Battista, singolar testimonio de' scritti Celesti, per manifestare sotto semplice velame la mansuetudine di Christo Signor Nostro, disse lui esser un' Agnello, che placò à noi; con il proprio sangue sacrificato, l'ira di Dio.

Et il motto dichiata, che il premio di questa virtù sarà d'hereditare la terra; non questa che viuendo habbiamo con trauagh, & fastidij, mà quella di promissione, doue sarà per-

petua quiete.

Beatitudine Terza.

E il pianto.

Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.

Importa piangere i peccati proprij, & quelli del prossimo, con le nostre, & loro miserie.

F Anciulla in ginocchioni, con le mani giunte, & che largamente pianga, il motto dice cosi: Prasens luctus, latutam, generat sempiternam, & è tolto da Sant'

Agostino.

Il pianto, come qui si piglia, è il dispiacere, che per la carità si può pigliar da ciascuno sì delle sue, come dell' altrui colpe, & danni ancora. Et essendo lo stato d'vna fanciulla, quasi meno colpeuole, che possa essere , non è dubbio; che facilmente sarà conosciuto per segno di quel che sarebbe necessario à dire à chi con parole volesse esprimere il concetto di questa

Bea-

Beatitudine, nella quale co'l motto fi manifesta, che il premio di questa sorte di pianto, farà vna perpetua allegrezza nell'altra vita.

Lo stare inginocchioni, & con le mani giunte, mostra, che questo pianto, & questo dolore vuol esser mosso da cagione pia, e religiosa, accioche si possa dire atto di vera virtù, non come il pianto di Heraclito, il quale nacque dall' ambitione, & dal desiderio di parer il più sapiente, il più meriteuole di tutti gli altri.

Beatitudine Quarta.

E la fame, & la sete della Giustitia. Beati qui esuriunt, & situnt Iustitiam.

Cioè, che sono molto desiderosi del viuere virtuoso, & del ben oprare di ministrare Giustitia à ciascuno, facendo opera, che gli empij

fiano puniti, & essaltati i buoni.

S I farà donzella, che tenga vn paio di bilancie, & vgualmente pelando, vi fia vn diaudo in atto di volerle prendere, & essa consuna spada, che tiene nell'altra mano lo scacci, il motto sarà: Esurientis impleuit bonis, parole di Maria Vergine nella sua Canzone.

La Giustitia è vna costante, e perpetua vo-

lontà di rendere à ciascuno quello, che gli si deue. Però appartiene à questa Beatitudine tanto la sette della Giustitia legale, che è bene euidentissimo: & che abbraccia tutti gli altri beni: quanto il desiderio di vedere essequito quello, che s'aspetta da legitimi Tribunali, & così l'insegna Nostro Signore, per virtù degna della beatitudine eterna.

Le bilancie notano per se stesse metaforicamente la Giustitia, perche, come esse aggiustano le cose graui, & materiali, così essa che è virtù, aggiusta i beni dell'animo, & pone

regola all'attioni dell'huomo.

Nella dôzella si notano le qualità di quella Giustitia, della quale si deue auer same, & sete.

Et si sà giouane, per mostrare, che non si deue molto tardare, ma metterla in essecutio-

ne, oue,& come bisogna,

Il diauolo si figura per il vitio che cistimola continuamente per farc' torcere dalla via della giustitia, ma facilmente si scaccia con la tagliente spada del Zelo di Dio, & il premio di questi, secondo che ci esprimo il motto, è l'esfere satiati di cibi che sono molto migliori del. le viuande di questa vita.





# Beatitudine Quinta.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle passioni, e dalle disordinate affertioni.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt

V Na Donna, che sparga lagrime di pianto, sopra vn cuore, che tiene in mano.

La mondezza del cuore fù prefa da Christo N.S. per l'innocenza, la quale è mondezza dell'anima & fi dice esser nel cuore, quando esso non è occupato da mali pensieri. ouero da affetti contrarii alla virtù; & si mostra, che no possa intendere della mondezza esteriore co le lagrime, lequali sono la vera medicina dell'vicere dell'anima, come si hà per molti luoghi della Sacra Scrittura. Il premio della mondezza del cuore sarà vedere Dio inuisibile à gli occhi corporali, li quali quando sono ben purgati vedono

Iconologia del Ripa

74

dono solo gli accidenti sensibili, oue quelli della mente s'abbassano, come nel motto s'accenna.

Beatitudine Seffa.

E la Misericordia.

Beati Misericordes.

Cioe quelli, che hanno compassione alle miserie de prossimi, & potendo le folleuano.

Onna che spezzando vn pane, ne porge vna parte per vno à due ò tre puttini, che gli stanno d'intorno, con il motto di San Girolamo. Impossibile est hominem misericordem iram non placare duinam.

La Misericordia è virtù, per la quale sentiamo dolore delle miserie altrui, & souueniamo secondo il possibile alle loro necessirà.

Si dice misericordioso Iddio perche dissimula i peccati de gli huomini per la penitenza. Si dice misericordioso l'huomo, che facilmente si piega à dolersi delle miserie altrui, & è quasi la medesima cosa con la pierà. Non si esercita, le non verso persone bisognose afflitte, & disperate per qualche gran disgratia, è per gli errori commessi per propria colpa, delli quali fi senta dolore, & pentimento. Tale su nostro Signore co'l ladrone, che era infedele, & li diede il Cielo; con la donna Samaritana, che era immersa nelle lasciuie, & la sece casta. con quella che età adultera, & gli rese l'honore, con Maddalena, che era peccatrice, & la fece Santa; con S. Pietro alquale rimesse it peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le chiaui del Cielo giustificandolo, Oltre à molt' altri essempij, che si leggono nell' historia del S. Euangelio, ouè non par che si dipinga N.S. se non per vero fonte di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi compatire a' mali altrui, & fopportare volentieri le proprie tribulationi, quando vengono, ò per colpa propria, ò per suo volere.

Sono quatordici l'opere, & effetti di questa virtù assegnate distintamente da i Teologi, delle quali la principale è di souuenire alla vita altrui col mangiare, & col bere, & però si fa la donna, che tiene in mano il pane, & ne fa parte à i fanciulsi per se stessi impotenti à procurarselo per altra via, & secondo che dice il motto con questo mezzo facilissima.

menre fi placa l'ira di Dio.

Beatitudine Settima !

E l'esser pacifico.

Beati pacifici, que niam fili Dei vocabuntur.

Onna, che fotto à' piedi tenga alcune spade, & elmi, scudi, & altre arme rotte con vna mano tiene vn ramo d'Oliuo col motto.

Confregit arcum scutum gladium & bellum.
Grado di Beatitudine assai grande è di coloro, che non pure si dilettano di viuere nella pace, & nella quiete (il che pare appetito vniuersale di tutti gli huomini, & sin onde viene com nendata la guerra per se stessa biasimeuole) ma per mezzo delle tribolationi sanno ristorarla, quando sia persa, & per se, & per gli altri, non solo nel corpo con gli inimici esteriori: ma nell'anima, che maggiorment e porta; con le potenze dell' insermo.

Et si fà la pace con l'armi sorto a' piedi per mostrare, che deue esser acquistata, & mantenuta per virtù propria, per esser tanto più

mériteuole, & commendabile.

L'Olina si dà in segno di pace, per vnita testimonianza de gli antichi, e moderni, cosi leggiamo ch'Enea essendo per smontare nelle terre d'Euandro in Italia, per assicurare il siglinolo del Rè, che sospettoso gli veniua incontro, si sece suora con va ramo d'Olino in mano, se il giouane subito si quietò, oltra ad infinitissimi altri essempij, per liquali tutti basti questo. Il premio di costoro è l'essere del numero de siglinoli di Dio, eletti all' eterna Beatitudine.

# Beatitudine Ottaua.

Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est Regnum Cœlorum.

V Na donna, che guardi il crudo stratio di tre sigliuolini, che le stanno innanzi a i piedi in vario modo crudelmente ammazzati col motto preso dall'Apostolo. Sieut soci passionum estis, sie erius & consolationis. Et in vna mano tega vna Croce, per esser'Iddio nobilissimo sopra tutte lecose: però più nobil spetie di giustitia, frà l'altre sarà quella, che s'occupa in tendere à lui i douuti honori si lodi, & di sacrifici), quando bene susse con pericolo manisesto, & con certa ruina di sesses-

fo, & della propria vita, & ciò si mostra per la donna che tien la Croce in mano, con laquale si notano le persettioni per zelo della Religione, che è la più nobil parte della giustitia, come si è detto.

Si dipingono l' vna donna, & gl' altri fanciulli, come più alieni da i pensieri dannosi, per li quali possa apparire il merito per proprio

errore de gli stratij sopportati.

Beatitudine à guisa d' Emblema.

Del Reu. P. F. Valerio Diodati d' Abruzzo Minor Osseruante.

Vantunque vna sia la Beatitudine, & la felicità per oggetto, per effere vno lo stato perfetto con l'aggregatione d'ogni bene secondo Boetio nel terzo delle consolationi, prouerbio terzo, & vno l'oggetto esfentialmente diuino nel quale tutti gi intelletti capaci, & ragioneuoli si beatificano, & appagano, come tengono communement i Sacri Theologi, nondimeno il Signor nostro Giesù Christo nel quinto di S. Matteo disse, le Beatitudini essere otto, cioè Pouerta di spirito, Mansuetudine, Mestitia, fame, & sete di Giustitia, Mondezza di cuore, Misericordia, Pace, e Persecutione, lequali propriamente non sono Beatitudini per oggetto, mà più tosto modi, e mezzi per pernenirui, imperoche il Signore iui parla per figura di metafora, ponendo vna cosa per vn' altra, cioè il mezzo per il termine vltimo attingibile, & per venire à formar detta figura la faremo.

Donna giouane vestita di vestimento corto, con la faccia curua verso il Cielo, con vn'agnellino à canto trafitto, & trapassato da banda, à banda da vna acuta (pada, con gli occhi lagrimeuoli, & piangenti, col volto estenuato, e macilente, terrà con vna mano vn ramo di Oliuo, & vn cuore humano, che gitti fuoco, e fiamme, con ilquale raccogli le dette lagrime, vi faranno due fanciullini a' piedi, a' quali mostri con l'altra mano di porgere ad'ambidue vn pane partito in due parti, acciò si veda, che ciascuno habbia hauere la parte sua, vi faranno anco molti altri fanciullini auanti gettati in terra, offesi, vilipesi, vecisi, & maltrattati, & per vltimo sopra il capo vi saranno due l'alme intrecciate, vna di Lauto, & l'altra di Oliuo annodate insieme, & vnite in Croce da vna tessuta di tre varie cose, come Gi-

. 1 . 3

gli, Mirti, e Rose con tre motti di questa sorte, alla Palma di Lauro. Sola perseuerantia coronatur. A quella d'Olivo. Cum Palma ad regna pervenerunt sancti. Alla Corona. Non coronabitur nisi qui certaverit. Ouero altrimente secondo gl'antichi à quella di Lauro Aeternitas, à quella di Olivo, Impassibilitas, Alla Corona, Severutas.

Si dipinge giouane per denotare, che dalla tenerezza de nostrì anni, douemo dar opera all' acquisto di detta Beatitudine, perche si come li primi siori sono quelli, che nella Primauera odorano, dilettano, e piacciono à gl' huomini, così le prime nostre vie sono queste che più dilettano à Dio, il motiuo si prende da Gio. Battista, che di tre anni, e mezzo, nel deserto si diede alle diune cose, come accenna Ambrosio nel suo Hinno sotto quelle parole. Antra deserti teneris sub annis, coc.

Si dipinge donzella per la purità interiore, & esteriore, cioè di mente & di corpo, non essendo corrota, e macchiata, nè da opre, nè da cogitationi per significarci che chi vuol entrare alla beata vita li sa bisogno politezza, & limpidezza d'ogni mortal dissetto, come vuol Gio. c. 21. dell' Apocal, secondo quelle parole. Non intrabu in eam aliquod coinquinatum, il che anco conserma Esaia à 36. con quell' altro detto. Non transibu per eam pollutus.

Si rappresenta con il vestimento corto, vile, e lacerato per di mostrare la pouertà di spirito, poiche cosi si dice Reati pauperes spiritu,
Et ciò per dinotare che chi vuole conseguir la
Beatitudine gli sa bisogno spoliarsi di tutti i
superflui commodi terreni, & lasciarsi volontariamente lacerare da ogni parte da bisogni
ne' proprij beni di fortuna, & dice notabilmete pouero di spirito, e non solo di cose; per dimostrarci, & darci speranza, che anco i ricchi
à quali pare che venga dal Signor difficultato
tale acquisto, possono, se vogsiono conseguirla essendo in se regolati, e parchi, e ne' poueri

magna-

magnanimi, e liberali facendo poco conto delle sue cose, & per li poueri ancora, che senza spargimento di ricchezze in altri bisognosi possono acquistarlo con la potenza. della buona volontà, de ricchi diceua Maria. Esurientes impleuit bonis, & divites dimisit inanes.

Si dipinge con la faccia curua per denotarci l'humilità, laquale se bene, s'inchina verso la terra s' erge, & esalta verso il Cielo, ciò fignifica, che chi vuole beatificarsi, debbe soppornersi in terra a proprij Superiori, & in Cielo referire l'obedienza à Dio, & alla fua Santa legge che cosi si adempie quello di Pietro nella Canonica I. al 5. Humiliamini sub potenti manu Dei, vi exaltet vos in tempore visitationis.

Si dipinge con l' Agnellino trafitto dalla. spada per denotarci l' innocente, & patiente mansvetudine, che però si dice Beati mites. essendo che chi vuole essere beato, deue far poco conto de danni riceuuti ne i beni di forruna, honore, e fama del mondo, che questo accennaua Dauid nel Salmo 36. Beati mites quoniam ipsi hareditabuntur terram.

Si rappresenta con gl'occhi lagrimanti,& piangenti per dinotare la tristezza e mestitia, spirituale, perche si dice nel Vangelo. Beati qui tugent quonia ipsi consolabuntur.per dirci, che questi si beatificheranno, che piangendo il tepo male speso, li doni di Dio naturali, e gratuiti, li frutti delle virtù morali lassati, la mal passata vita, e peccati comessi, mediante però il perfetto dolore detto cotritiuo, parte necelfaria di penitéza, secondo vuole la commune catholica Scuola. Panitetia est praterita mala plangere, & plangenda iteru non commutare.

Si dipinge ancora con gl' occhi lagrimanti, e piangenti perche ciò debba farsi per compassione di Christo Nostro patiente compatendo al dolore, passione, & atroce morte di lui, che così ci insegna Hieremia al 6. parlando dell' vnigenito di Dio con tali parole. Luclum vnigenni fac tibi planctum amarum. Si rappresenta con il volto estenuato e macilente per denotare il bisogno, e necessità spirituale negataci tal volta da peruersi huomini, onde però si dice. Reati qui esuriunt, & sitiunt instituam. Per darci ad intendere, che chi vuol essere beato, deue sempre cercare quello che è vtile, e necessario alla salute, & anco hauer fete, cioe animo pronto di rendere à ciascuno quello che è tenuto,

Si rappresenta co 'l cuore humano che get-

ta fuoco, e fiamma, e che raccoglie le proprie lagrime per denotarci il cuor modo, che però Beati mundo corde. Per dirci che chi vuole in Cielo beatificato vedere Iddio, deue hauere il cuore mondo, e lotano da ogni maligna pafsione, e peruerso affetto modano, che di questo disse il Proseta Lauamini, & mundi estote.

Getta fuoco, e fiamma, perche si come il fuoco purga, e monda l'oro, cosi la dinina gratia il contrito cuore, e come l'acqua pulisce il vaso, cosi le lagrime l'anima dalle colpe mortali, onde il Salmo dice Asperges me Domine hy Topo, of mundabor, lauabis me, of luper niuem, &c. Et con l'antecedente. Cor mundum crea in me Deus.

Vi si rappresentano i due fanciullini à piedi a'quali vien diuiso vn pane, per denotare la misericordia, perche Beati misericordes, &c. Essendo che quello sarà beato, che con pietà souvenirà alle necessità di persone miserabili con le sue sostanze, come insegna Esaia al 18. Frange esurienti panem tuum.

Si dipinge con i rami dell'Oliuo per fignificare la pace, tranquilità, & serenità del cuore, onde però dice. Beati pacifici, &c. Per dirci che per essere beato si deuono hauere le tre paci, e tranquillità spirituali, cioè superna con Dio interna con la conscienza, & esterna co il proffimo, che questo secondo nel libr. 3. della

sapiéza ci viene insegnato Pax, & electis Dei. Si dipinge con molti fanciullini, offefi, vilipefi, vccisi, & mal trattati, per denotare le persecutioni ingiuste de' tiranni, e peruersi nostri inimici, & però si dice Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam &c. Cid nè fignifica, che chi vuole effere beato debba renderfi per atto di patienza impotente e debole, alla vendetta ancorche vendicar si potesse, pronto al rimettere ogni lesione, & offesa, pensando che la persecutione serue à buoni per essecutione di virtà, che però disse il Sig. Iddio in quella contentione frà i fuoi Apostoli. Nisi efficiamini seur parnutinon. intrabitis in Regnum Calorum.

Le due Palme incrociate giunte, & annodate da vna corona tessuta di Gigli, Mirti, e Rose, sopra il capo per impresa, fignificano le tre virtù Teologiche, come Fede, Speranza, & Carità, la Fede per il Giglio, la Speranza per il Mirto, & la Rosa per la Carità, senza lequali virtù nissuno potrà giamai beatificarsi, & questo basti per hora intorno à tal materia .

Onna che habbia ascosa la testa frà le nuuole, & il resto sia poco visibile, per lo splendore, che la circonda, porga vna mano suor dello splendore, con la quale terrà vn giglio, sporgendo con l'altra mano vna palla & vn compasso.

Si dipinge la Bellezza con la testa ascosa frà le nuuole, perche non è cosa, della quale più difficilmente si possa parlare con mortal lingua, & che meno si possa conoscere con l'intelletto humano, quanto la Bellezza, la quale, nelle cose create, non è altro, (metaforicamente parlando) che vn splendore, che deriua dalla luce, della faccia di Dio, come diffiniscono i Platonici, essendo la prima Bellezza vna cofa con esso, la quale poi communicandosi in qualche modo l'Idea per benignità di lui alle sue creature, è cagione, che esse intendano in qualche parte la Bellezza: mà come quelli che guardano se stessi nello specchio, subito si scordano, come disse S. Giacomo nell'Epittola Canonica, così noi guardando la Bellezza nelle cose mortali, non molto potiamo alzarsi à vedere quella pura, e semplice

Z : A,

chiarezza, dalla quale tutte le chiarezze hanno origine, come disse Dante nel 13. del Paradiso.

Ciò che non muore, & ciò che può morire

None se non splendor di quella

Che partorisce amando il nostro Sire.

Si dipingerà dunque nella sudetta maniera, significandosi per la mano, che si stende col giglio la Bellezza de lineamenti, & de' colori del corpo feminile, nella quale pare, che sia riposta gran parte di quella picciola misura di Bellezza che è participata & goduta in terra, come habbiamo già detto di sono contra

Nell'altra mano terrà la palla col compasso, per dimostrare che ogni Bellezza consiste in misure & proportioni, le quali s'aggiustano col tempo, & col luogo. Il luogo determina la Bellezza nella dispositione delle Prouincie, delle Città, de Tempij, delle Piazze, dell'Huomo, e di tutte le cose soggette all'

occhio, come colori ben distinti, & con proportionata quantità, & misura, & con altre cose simili, col tempo si determinano l'armonie, i suoni, le voci, l'orationi, gli abbattimenti, & altre cose, le quali con misura aggiustandos, dilettano, & sono meritamente chiamate belle.

Et come il Giglio per l'acutezza dell'odore muoue il fenso, & desta gli spiriti, così medesimamente la Bellezza muoue, & desta gli animi ad amare, & desiderare digodere (per dar persettione à se stession la cosa, che si conosce per la molta Bellezza degna di consideratione, & di prezzo; sopra di che vn nobile, e gentilissimo spirito sece il presente Sonetto.

E luce la beltà, che dal primiero
Splendor nascendo in mille rai si parte,
E sede sa mentre gli vibra, e porte
Di quel che in Cielo splende eterno vero.
Varia color souente, hor bianco, hor nero
E luce in vna men, che in altra parte
Ne dotta mano di ritrarla in carte
Speri, si vince ogni opra, ogni pensiero.

Quegli

Iconologia del Ripa

62

Quegli che'l nostro, e l'altro Polo eresse Quasi tempy à lui sacri, oue il prosondo Saper s'adopri, e la potenza, e il zelo « Vna scintilla sol mostronne al mondo E diciò, ch'egli imaginando espresse Note suron le stelle, e carta il Cielo «

#### BELLEZZA FEMINILE.

Donna ignuda, con vna ghirlanda di Gigli, & Ligustri in testa, in vna mano haarà vn dardo, nell'altra vn specchio, porgendolo in suori senza specchiarsi dentro, sedera

sopra vin drago molto feroce

I Gigli sono l'antico geroglissico della Bellezza, come racconta Pierio Valeriano forse perche il Giglio tra gl'altri siori, hà quelle trè nobili qualità, che riconobbe vna gentildonna siorentina nella statua fatta da scultore pocopratico, perche essendo ella dimandata quel che giudicasse di tal statua, ella con grandissima accortezza disse scoprendo le Bellezze d'vna donna compita, & la gosseza tacitamente di quell'opera, che era bianca, morbida, & soda, per esser queste qualità del marmo stesso necessarissime in vna donna bella, come racconta Giorgio Vasari, & queste tre qualità hà particolarmente trà gl'altri siori il Giglio.

Il Dardo facendo la piaga nel principio è quasi infensibile, laquale por cresce à poco à poco, & penetrando molto dentro, è difficile à poterfi cauare, & ci dimostra, che cominciando alcuno ad amare la Bellezza delle donne, non subito proua la ferita mortale, mà à poco à poco crescendo la piaga, sente alla fine, che

per allentar d'arco non sana.

Lo specchio dimostra essere la bellezza seminile medesimamente vno specchio, nel quale vedendo ciascuno se stesso in miglior persettione per l'amor della specie s'incita ad amars in quella cosa, oue si è veduto più cersetto, & poi à desiderars, & fruirsi.

Il Drago mostra che non è da sidarsi, oue è Bellezza, perche vi è veleno di passione, & di

gelofia.

E ignuda perche non vuol esser coperta di liscio, come anco si può dir che sia frale, & caduca; & perciò vi si pongono i ligustri nella ghirlanda, conforme al detto di Virgilio nell'-Egloga seconda.

O formose puer nimium ne crede colori Alba ligustra cadunt, vacinia nigra legiuur, Et Ouidio de arte amandi .

Forma bonum fragile est , quantumque des cedit ad annos

Fit minor, & spatio carpitur illa suo.

Nec semper viola,nec semper lilia florent ;

BENEVOLENZA, O AFFETTIONE.

Et riget samissa spina, relicta Rosa.

Onna d'età virile, arà alata, & vestita di colore verde; Terrà con ambe le mani con bella gratia vna Gallinaccia; & alli piedi per terra vi sarà vn Ramarro, ò Ragano che dir vogliamo, che nell'vno, & nell'altro nome si dice; con la resta alta, & che stia in atto di salire per vna delle gambe di detta figura.

La Beneuolenza, ò Affertione, è simi e affai all'amicitia, mà però non è amicitia, perciò che la Beneuolenza per cetta inclinatione che si genera in noi quass in vn momento sa che si affertionamo in vn tratto più à vn'huomo, ch'altro di due, quali vediamo combattere in vn sleceato, ouero vedergli giocare senza hauergli prima conosciuti, si che non auuiene nell'amicitia, la quale non può, nè deue effere ascosa.

Si rappresenta d'età virile percioche la Beneuolenza non deue essere come quella delli giouani, mà con stabilità, & costan-

za.

De Reneuolentia autem; quam quisque habeat erga nos ; primum illud est in ossitio; ve plurimum tribuamus, à quo plurimum dirigimur; sed beneuolentiam non adolescentulerum more; ardore quodam amoris, sed stabilitate potius; & constantia indicemus Cicerone primo d'officis.

Si fà alata, effendoche la Beneuolenza in viviltaure, & fenza altra confuetudine nafee,

& hà il fuo principio in noi.

Si veste di color verde percioche la Beneuolenza per sua natura da segno d'allegrezza, & perciò si dimostra con viso allegro, & ridente, tutto all'opposito dell'odio, & dell'inuidia ambi suoi contrarij. Tiene con ambe le mani, co bella gratia la Gallinaccia, & per terra il Ragano nella guisa ch'habbiamo detto, per essere l'vno, & l'altro animale, simbolo del la Beneuolenza per loro occulto instinto dalla Natura, Della Gallinaccia, ne sà fede Pierio Valer. nel lib. 24. de geroglissici, dicendo che per la Gallinaccia s'intende un' huomo beneuole, & amoreuole, perciò sì è trouaro, che

niun

#### BENEVOLENZA, O AFFETTIONE.



niun altro vecello hà verso l'huomo maggior Beneuolenza & in questo à lui ci rimettiamo come huomo di molta intelligenza.

Il Ragano si sà per publica voce, & fama che questo animale è beneuole all' huomo, & è manisesto che lo disende dall'insidie de serpi, s' auuiene che dorma alla campagna.

La dimostratione di ascendere per la gamba per salire, & approssimarsi alla più nobil parte della figura, e per mostrare quello che dice il Filosofo nel 6. dell'Etica che la Beneuolenza di lungo tra due, diuine finalmente vna vera, & perfetta amicitia.

BENEVOLENZA, ET VNIONE MATRIMONIALE,

De' Sien. Gio. Zaratino Castellini.

Onna che tenga in testa vna corona di vite intrecciata, con vn ramo d'oliuo in mano, verso il seno vn' Alcione augello manitimo. Ogn' vno sà quanto la vite ami l'olmo, & l'olmo la vite, Quidio.

Vimus amat vites, vitis non deserit vimos. Per tale amorosa Beneuolenza, & vnione, l' Olmo si chiama marito della vite. & vedoua si chiama la vite quando non è appogiata à l' Olmo Catullo ne gli essametri imperiali.

Vi vidua in nudo vitis que nascitur

aruo.

Numquam se extollit.
più à basso poi dice.

A: si forte eadem esto vimo con-

iuncta marito.

Et Martiale nel 4. libro nelle nozze di Pudentio, & Claudia, volendo mostrare l'Vnione, & la Beneuolenza di questi sposi disse.

Nec melius teneris iunguntur viti-

bus vimis.

a sì fatti pensieri pensò il Tasso quan do disse.

Amano ancora

Gli arbori, veder puoi con quanto. Affetto,

Et con quanti sterati abbraccia-

La vite s'auuiticchia al suo marito.

Cioè à l'Olmo, se bene si potrebbe anco intendere, al pioppo, ò al frassino arbori tutti amici alla vite come dice Columella lib. XVI.

Vitem maxime populus alit, deinde vlmus. deinde fraxinus.

Et di questi arbori volse intendere Horatio nel 4. lib. Ode 5. chiamati vedoni senza la vite.

Et vitem viduas ducit ad arbores,

Et nelle lodi della vita ruftica con essa li

Adulta vitium Propagine, Altas maritat Populos.

Da questi Poeti latini leggiadramente prefe il Bembo il suo concetto massimamente da Catullo per essortare le dame ad amare.

Ciascuna Vite.

Essa giace, e l' giardin non sen' adorna Nel frutto suo, nell' ombre son gradite. Mà quando à l'Olmo, ò al Pioppo alta s' appoggia-;

Cresce seconda per Sole, e per pioggia.

Oue alcuni Testi più moderni leggono.

Ma quando a l' Olmo amico alta s' appoggia.

Et di quest' Olmo ci siamo voluti seruire noi lassando gl' altri per essere più frequente in

bocca

Iconologia del Ripa

BENEVOLENZA, ET VNIONE MATRIMONIALE. Del Signor Giouanni Zarattino Castellini,



bocca de Poeti, & per non confondere conpiù diuerfi rami la corona, che più gentile coparirà femplicemente la vitte auuiticchiata con l'Olmo fuo marito, per fimbolo della Beneuolenza, & Vnione Matrimoniale.

L'Alcione che tiene in mano è vn'augello poco più grande d'vn passero, quasi tutto di color ceruleo, se non che hà mesticate alcune penne porporine, e bianche, hà il collo sottile, & lungo, và suolazzando, & stridendo intorno al lito del mare, con voce lamenteuole, oue anco sa il suo nido, & vi coua sette giorni, i quali per essere felici, chiamansi Alcyony dies perche in tal tempo il mare stà tutto traquillo, come dice Plinio lib. 10. cap. 22. & sil doro lib. 22. & il Sannazaro così cantò nell'Egloga quinta.

Contere, & Halcyonis nidu mihi pellere vētos Dictur, & fanas pelagi mulcere, procellas Forsitan hic nostros sedabu pectoris astus.

A questo hebbe mira l' Vigaro nella prima Scena del quarto atto d'Alceo, superflua invero, ma gratiosà, simile alla decima Egloga del Rota.

Turbato el mar d'amor mà forsi un Per me faranno l'Actone il nido.

cioè spero vn giorno d'hauere in amo re tranquillo stato, & Bernardin Rota più chiaramente.

Soaue vair gli augei, che per la riua Cantar piangendo (e si son anco amici) Lor sidi amori, & mentre al tempo rio Predon sul nido, in slebil voce, & viua Acquetan l'onde, e fanno i liu aprici.

Chiamasi anco Alcione la moglie di Ceice Rè di Tracia, la quale amo cordialissimamente il suo marito, onde l'Vngaro volendo mostrare in Alceo vna Beneuolenza, & vnione grade con Eurilla, sà che gli dica.

e fu trà noi Mentre fummo fanciulli Si fuifcerato affetto Che trà figli di Leda,hor chiare ftelle E trà Ceice,& la fida Alcione, Non so fe fosse tale Sempre ella staua meco,& io con lei,

Si che rado, o non mai ei vide il Sole L'un da l'altro disgiunto,

Amò tanto questa Alcione il suo marito, che hauendo in sogno veduto ch'-

egli in vn turbulento naufragio era morto, si come auuenne, buttossi dal dolore in mare, onde i Poeti fingono, che susse trasformata in tale Augello del suo nome & che se ne volasse soprato da l'onde marine, & però sanno, che questo Augello si vada tutta via lamentando nel lito del mare, come trà gli altri Bernardino Rota nell'Egloga XIII.

Deh perche non son to come colei
Che vide in sonno, poi trouò lo sposo
Sommerso in mare, & per fauor de Dei
Hor piange augello il suo stato doglioso,
E nell'ottana seguente

Quanto l'inusasa ò ben coppia felice À cus sposs, & augells vn letto, vn nido L'onda quetar, quando più baste sl lido.

Et il Petrarca anch'egli cantò della Beneuolenza, & Vnione di questi felici consorti nel secondo Trionfo d'Amote.

Quei due che fece Amor compagni eterni Far i lor nidi à più foaui verni Alcione, & Ceice, in ripa al mare.

Con .

Con molto giuditio Quidio nellib. decimo delle Metamorfosi hà trassormato detta moglie amante del suo marito in Alcione, perche veramente questo augello di sua natura porta al suo marito tata Beneuolenza, che non per ispatio di tepo, mà sempre cerca di stare vnita col marito, no per lasciuia, mà per amica Bene uoléza, che tener deue la moglie verso il mari to, nè mai altri riceue, anzi se per vecchiezza, egli diuenta fiacco, e tardo à seguirla nel volare, ella lo piglia sopra di se, lo nutrisce, mai lo abandona, mai lo lassa solo, ma postosclo su gl' homeri, lo porta, lo gouerna, & stà seco vnita per sino alla morte, si come riferisce Plutarco, De solertia Animalium. In cotal guisa parlando dell'Alcione, Vbi autem senectus ma rem imbecillum & ad sectandum tardu reddidit, ip a eum suscipiens gestat, at que nutrit, numquam destituens, nunquam solum relinquens, sed in humeros sublatum vsque quaque portat, atque fouet, eique ad mortem vique adest.

Pongasi ad imitare li consorti l'amabile natura dell' Alcione, & stieno tra di loro vniti co amore, & Beneuolenza, tenghino in due corpi vn' animo, & vn volere, l' vno si trassormi nell' altro, gioisca, & resti lieto, & contento della compagnia datagli dal Dio: tale essetto, & vnione, s' esprime in quel nostro Sonetto acrostico satto nelle nozze del Sig. Gio. Battista Garzoni, & della suo nobilissima Sposa, il cui pregiato nome nel capo de versi per ordine si pone.

In qual parte del Cielo, in qual idea
Scolpi Natura si leggiadra forma,
Anima di virtute essempio e norma
Beata al par d'ogni suprema Dea.
Ella co'l suo splendor rallegra, & bea
Lo sposo suo diletto, e in se'l trasforma
L'astringe a seguir sol la sua bell'orma,
Amando lei noua celeste Astrea.
GARZON inuitto è saggio à lei simile
Lessu prescritto dall'empireo Coro;
Onde ben lieta và co'l cor giocondo.
Roma per voi gia gode cterno Aprile,
Indi verra per voi l'età de l'Oro,
E RARA prole ad abbellire il mondo.

Et certo, che niuna maggior felicità può effere tra dui consorti che l' Vnione, & Beneuolenza: degno d'effere impresso nella mente d'ogni persona legata in nodo Matrimoniale, il precetto di Focilide Poeta Greco.

Ama tuam coniugem, qui d enim suauius, & prastantius.

Quam cum Maritum diligit Vxor vsque ad

Et Maritus suam Vxorem, neque inter eos incidit contentio;

Cioè ama la tua moglie, che cosa può essere più soaue & più conueneuole, che quando la moglie ama il marito per sino alla vecchiezza, & il marito la sua moglie, nè tra loro c' interuiene rissa, & contesa alcuna. Quindi è che li Romani antichi hanno lassato molte memorie di quelli che sono vissi in Matrimonio vnitamente con Beneuolenza senza contrasto, de quali noine poneremo per essempio quattro Stampate dallo Smetio due verso il marito, e due altre verso la moglie.

D. M. D. Iunio primigenio Quivix. ann. xxxv. Iunia. Pallas, fecis Coniugi Karıssimo Et pientiffimo. De se benemerenti Cum quo vixit annis xv. Men . vi. Dulciter. fine Querella, T. Flauio. Aug. lib. Chrysogono Lesbiano, Auditor Tabularior Ration, Hereditas. Caf. N. coniux. Flania. Nice, coniux. cum que Vixit. ann. xlv. sine vlla offensa

DI S. MANIBVS. Lusia Glaphyra Vixit Annis.xxxiix. Ti. Claudius. fastus Coniugi. optimas & bene De se merita. cum qua Vixit Ann. xiix. men[e I. Diebus xxiių, sine vlla Querella fecit; & sibi DIS MAN. S CALPVRNIÆ C. L. HOMEÆ M. CALPVRNIVS M. L. PARIS CON. SV AESANCTISS. CVM. QVA. V. A. XXV. SINE OFFEN. F. ET SIBI. Simile modo di dire vsa Plinio secondo nel lib. 8. scriuendo à Geminio. Grane vulnus MaIconologia del Ripa.

66

Macrinus noster accepit; amisie vxorem, singularis exempli, etiamfi olim fuiffet Vixit cum hac triginta nouem annis fine iurgio, fine offensa. Et nella inscritione di Lucio Siluio Paterno si legge. Sue vila animi la ura. Et in quella di Giulio Marciano. Sine villa animi lasione. Auanza tutti Caio Bilieno marito di Geminia Cauma. Qui vixerum vna annis continuis. LII. fine lite molesta. Vn' altra infcrittione ponere vogliamo trouata poco tempo fà nella prima vigna fuor di porta latina à man dritta, nella quale dice al Lettore, che sà d'essere inuidiato, per tre cagioni, vna perche mentre visse stette sempre fano; la seconda perche hebbe commodamente da viuere, la terza perche hebbe vna moglie à lui amoreuolissima.

Q. LOLLIO. Q. 1. CONDITO

SCIO TE INVIDERE. QVI LEGISS. TITVLVM MEVM DVM VIXI VALVI. ET HABVI BENE QVET VIVEREM, ET CONIVGEM

HABVI. MIHI. AMANTISSIMA.
Hora se da gentili è stato satto conto di
viuere senza querela, senza offesa, & lesione alcunatra Moglie, & Marito, ma conreciproco, & scambienole amoze, tanto più
da Christiani si deue procurare di viuere
nel Sacro Matrimonio in Santa Pace conynione, & Beneuolenza, acciò meritino pos
d'essere yniti nell'altra vita in sempiternagloria.

BENEFICIO.



V N giouane di fingolar bellezza, con viso allegro, & ridente, Sarà nudo, mà però ad arma collo habbia un drapo di color tur chino tutto stellato, ilquale cuopri le parti più segrete, si vedia dal Ciclo un raggio ilquale sa rà risplédente detta figura, Terrà il braccio de

stro alto, e con la palma della mano le tre gratie nella guifa, che si fogliono rappresentare, Cioè vna stà con le spalle verso noi, e due ci guardano, renendo le mani intrecciate in guisa di chi balla. Starà con il braccio sinistro in atto di abbracciare altrui, & che nella giontura del braccio, & della mano vi fiano vn par d'ale, tenendo con detta mano vna Catena d' oro con dimostratione di farne dono, Et per terra dalla parte destra vi sarà vn' Aquila, laquale hauendo fatto preda d' vna lepre qual tenghi sotto gl' artigli, lassi cibare varij vccelli di rapina differenti dalla fua specie. Giouane si dipinge, perche non dee inuecchiarsi mai la memoria de i beneficij riceuuti, che cosi dice Seneca libro primo de' benefi-

Si rappresenta di singolar bellezza, essendo che il Benesicio più d'ogn' altra cosa infinitamente piace, & diletta ad

ogn' vno .

Si dimostra con viso allegro, & ridente, percioche tale si hà da mostrare chi sa Benesicio altrui, onde sopra di ciò Agostino de Diffinitione così dice, Re-

neficia est beneuola actio, ti ibuens, captansque gaudium tribuenda, id qua agit, Com' anco potiamo dire che simile dimostratione deue fare chi riceue detto Benesicio, E' ben vero, che il Benesicio non è, nè può essere Benesicio quando si benesica gente turpe, & intame, & sopra di ciò potressimo dire allai, ma tace

remo

remo per non fare arroffire chiunque fà beneficio à quelli, i quali sono indegni di viuere neficii il quale paffa d'vna mano in vn'altra al mondo, ci reportamo à quello che dice Focilide Poeta Greco, che in nostra lingua così rifuona-

Noli in malum virum benefitium Conferre, est ac si in mari semines

Fassi igrando percioche il Beneficio hà da effere non folo libero, e sciolto da ogni inganno, ma lontano da quelli, che fotto fintione d'esfere liberali, & di far beneficii altrui, mostrano più segno di vanagloria, & interesse che d'anmo puro, & sincero, Videre etiam liseat plero que non tam natura liberales, qua quadam cloria inductos ve benefici videantur facere multa, que videntur magis proficifci ab oftentatione, quam à voluntate, dice Cicerone primo de officil.

Potiamo anco dire che chi riceue il beneficio non lo deue nascondere, mà farlo vedere ad ogn'vno, percioche questo è segno di gratitudine essendo, che quando non si può ricambiare con l'opere il riceutto Beneficio confessando almeno con parole, è fare che à tutti sia

palese la liberalità del benefattore.

Il drappo turchino tutto stellato, ci fignifica il Cielo dal quale si riceue tutti i Beneficij, & tutte le gratie, che perciò si rappresenta il raggio, che fa rifplender si nobil foggetto feriue San Giacomo Apostolo al cap. 1. Omne donum desursum est descendens à Patre luminum. Persio nella prima Sarira mostra questo colore effere d'huomini che à cose di grand' importanza afpirano; Colui dunque che contempla le cole celesti, & aspira à cose grandi, meritamente di tal colore deue esser vestito, & il Petrarca nel Sonetto 82 dice.

Volo con l'ali de pensieri al Cielo.

Tiene il braccio deffro alto, & con la palma della mano le tre gratie, acciò s'intenda le tre maniere de i beneficif, Cioè di quelli, che gli danno, & di quelli che gli rendono, & quelli,

che gli danno, e rendono infieme.

Si dimostra che vna stia con le spalle verso noi, & dua ci guardino, percioche si considera, che nel ricambiare il bene fattoci, habbiamo da esfere più liberali assai, che quando siamo noi i prima far beneficio altrui. Siea, que Vienda accipimus maiori mensura reddimus, quid beneficio prouocati facere debemus? an non imitari agros ferisles, qui multo plus adferunt, quam ecceperunt, dice Cicerone i. de off.

Stanno con le braccia intrecciate à guila di

chi balla per dimostrare che l'ordine de i Beritorna vitimamente ad vtile di colui che lo fece prima.

Il flare con il braccio finistro in atto di abbracciare altrui, ne dinota la prontezza & la buona dispositione chi ha per oggetto di effercitare sì nobil virtir de beneficiare altrui.

L'ali che sono nella giuntura del braccio, & della mano, dimostrano che chi fa il Beneficio con ogni prontezza deue effer veloce . & presto all'operationi, acciò che sia molto più grata la gratia à chi riceue il Beneficio. Celeres. gratic dulciores', si autem tardauerit, Omnis gratia vana neque dicetur gratia, dice Luciano, & Publio Mimo. Bis dat qui cito data

Porge la Carena d'oro con dimostratione di farne dono, per fignificare che il beneficio lega, & incatena à tutti quelli quali sono iui

beneficiari.

Benefitium dienis vbi das.

Omnes Obligas, dice Publio Mimo.

L'aquila nella guila ch'habbiamo detto di questo geroglifico ci riportiamo à quello, che narra Pierio Valeriano, lib. 19. il quale dice che volendo gl'Egittij fignificare vn'huomo benigno, benefico, & liberale, dipingeuano vn' Aquila la quale da ogn'altro vccello lascia pigliare il cibo della propria preda

# BENIGNITA

Onna vestita d'azzurro stellato d'oro con ambedue le mani si prema le mammelle dalle quali n'esca copia di latte che diuerfi animali lo benino, alla finistra banda vi

farà vn'Altare col fuoco acceso.

La Benignità non è molto differente dall'affabilità, clemenza, & humanità, & principalmente si esfercita verso i sudditi, & è compasfione hauuta con ragione, interpretando la legge senza rigore, & è quasi quella che i Greci dimandano, (corisi aua ) cioc piaceuole in-

terpretatione della legge.

Si veste d'azurro stellato à similitudine del Cielo; il quale quanto più è di stelle illustrato, & abbellito, tanto più si dice esser benigno verso di noi, cosi benigno si dice anco l'huomo, che con sereno volto corresemente fa gratie altrui senza interesse, ò riconoscimento mondano, & che essequisce pietola giusti-

Preme dalle mammelle il lattetdel quale viuono molti animali, perche è effetto di Beni-

gmità,



gnità, & di carità insieme spargere amoreuolmente quello che s'hà dalla natura alludendofi al detto di S. Paolo, che congiuntamente dice: Charitas benigna est. Si mostra però ancora quest'atto, che effercitandosi la Benignità verso i sudditi, come si è detto, ella deue essere anteposta al rigore della giustitia, secondo Papiniano Iure Consulto, essendo la Benignità compagna d'essa giustitia, come ben dice Cicerone De finibus. Che però da tutte due deue effer lodata, & abbracciata, affermando Plut. ... vtil. c.26. che: Qui non laudat benignitatem, is profecto cor habet adamantinum, aut ferre excullum.

L'altare co'l fuoco, denota, che la Benignità si deue vsare, ò per cagione di religione, la quale principalmente,s' effercita con li facrificij, d almeno non senza essa, talmente che venga in pericolo d'essere ritardata, è impedita la giustiria per imitare Dio stesso, ilquale è

vgualmente giusto, & benigno.

# L'IMAGINE DELLA BENIGNITA.

Figurata dal Signor Caualier Ripa nella persona dell'Illustrissima. & Eccellentissima Sig.

# MARCHESANA SALVIATI:

Onna giouane bella & ridente, con vaga acconciatura di biondi capegli, coronata di corona d'oro, con il Sole in capo, vestira di habito leggiadro in color d'oro, co Clamide freggiata di color purpureo, oue fi veda tre Lune d'argento, le quali fieno crescenti, & riuolte à man destra, stia alquanto china, con le braccia aperte, & con la destra mano tenga vn ramo di pino, mostrandosi d'esser leuata su d'vna ticca seggia, & à canto vi sia vn'Elefante.

La Benignità non è altro per quanto fi può raccorre dalla dottrina d'Arist.lib.4.Etica, che vn'af-

ferto di persona naturale magnanima in mostrare segni distimare gl'honori dati dalle persone inferiori, talche è virtù propria delle persone grandi in quanto sono magnanime, & magnanimo non vuol dir altro che huomo di splendore, & ornamento di persetta virtù, tal che quanto è difficile d'effere magnanimo per hauer bisogno di tutti gl'habiti buoni tanto è nobile effere benigno. Quatro fono gli affetti del magnanimo (ché affetti si deuono chiamare quelle cose, che non hanno Elettione, Beneficenza, Magnificenza, Clomenza, & Benignità,) ai quali si riducono autti gl'altri, percioche il magnanimo non stima, ne disprezza, come quello che non teme, ne spera: in quanto non disprezza è Benefice, in quanto non stima, Magnifico, in quanto non teme, Clemente, in quanto non spera, Benigno, & perche la Benignità hà per oggetto immediatamente l'honore, & l'honorare, però si può dire, che la Benignità sia il più degno affetto, che possi natcere in principe generolo, il che è conforme alla.

# BENIGNITA.



dottrina dell'istesso Arist. nel 2. della Kectorica al capo 20. dicendo, che la grandezza nell'huomo non è altro, che vna certa piaceuole, & nobile grauità. La onde scoprendosi questa virtù singolarmente nella Illustrissima Signora Maddalena Strozzi Maritata nell'Illu-Ariffimo, & Eccellentifs, Sig. Marchefe Saluía. ti, mi è parso che si veda questa figura con. particolar mentione di questa Signora, nella quale oltre à gl'altri splendori che le danno la Patria felice, la Casa Illustrissima, i Genitori di somma virtù, risplende tanto l'istessa Benignità mentre accetta gl'honori delle persone inferiori con lieto volto, & con la Benignità fua, che opera meglio che gl'altri con l'alterezza, & ben si può dire di lei quel che scriue Claudiano in Consulatu Manilis.

Peragit iranquilla poiestas.

Quod violeta nequit: madataq; fortius vrget

Imperiola quies.

Le tre Lune, che sono intorno al fregio del. la Clamide, rappresentano l'integna della Illustrissima Casa Strozzi, nella quale si contie. ne con molta ragione il simbolo della Benignità, percioche, come il lume della Luna non è altro che l'istesso lume della Luna non è altro che l'istesso lume del Sole, così la Benignità non ha altra luce che quella dell'istessa magnanimità, Sole delle virtù, come habbiamo mostrato, & però la forma del Sole si scuopre in testa della figura cioè in luoco più superiore, & più nobile sede dell'intelletto, onde si cauano le virtù intellettine, & gl'organi sensitini, ne' quali si sondano le morali.

Il numero ternario delle Lune, signisica la persettione di questa eminente virtù, perche il ternario sempre
signisica persettione. come insegna
Arist. nel primo del Cielo cap. 1. & è
primo numero impare, & principio
d'imparità della quale diccuano i
Gentili sodissississi Dio, come di cosa
persetta, onde Virgilio nell'Egloga.
8. dice. Numero Deus impare gaulet.

Et i Pitagorici disfero il 3. triplicato nel quale si conuiene il dua, essere di potenza infinita, con quali concorda anco Platone, che dice nel Ti-

meo, da questo numero triplicato hauere origine la perfettione dell'anima, & l'istessa Luna si dimanda da i poeti Trisorme, come si vede in Ausonio nel libretto intitolato Grifo. nel quale dell'istesso numero ternario discorre, ne deuo lasciare di dire, che dette Lune sono rinolte à man destra, cioè verso l'Oriente. il che è segno, che la Luna stà in suo crescimento, seguitando il Sole, & così l'Illustris. Casa Strozzi seguitando gli splendori della magnanimità, si và continuamente auanzando nella gloria, & ne gli ipiendori della fama con l'istessa Benignità, & è la Luna detta Lucina, per esfere ella tenuta da gli Antichi apportatrice della Luce à i nascenti fanciulli, perche porge loro aiuto ad vscire del ventre della madre, & per esfere ella benigna; & pianeta humido affretta tall'hora con il suo influsso il parto soccorrendo le donne ne' lor dolori, rendendole più facile al partorire, come disse Horatio lib. 3. Oda 22.

Montium custos numerorumque virgo, Qua laborantes viero puellas Ter vocata auidis ademisque letho Dina triformis.

Et benigna si può dire la Luna, perche risplendendo nell'oscurità della notte, assicura, & inanimisce col suo lume i poueri viandanti, & i pastori alla guardia delle loro mandre, & perciò è stata chiamata da gli Antichi scorta, & duce, & gli Egitti con il geroglissico del Sole, & della Luna s'immaginauano che questi due pianeti fossero Elementi delle cose, come quelli che con la virtù propria generassero, & conseruassero, & perpetuassero, tutte le cose inferiori, oltre à questo la vita nostra esfere retta dal gouerno loro per essere sostentata dall'humor dell'yno, & dal calor dell'altro.

Si fà detta figura di faccia, lieta, & gioconda, ridente, di aspetto giouiale, leggiadro, & modesto, perche non è cosa più grata, & amata della Benignità, onde disse Terentio ne gli

Adelfi.

Re ipsareperi.

Facilitate nibil esse bomini melius neque clementia.

Et per significare lo stato signorile che è necessario all'vso di essa Benignità, si sa vesti-

ta,& coronata d'oro.

Il drizzarsi in piedi, chinarsi, & aprire le braccia, sono segni proprij ne i Prencipi della lor Benignità, lontani dall'alterezza dell'ani-

mo,& dal rigore.

Tiene con la destra mano il ramo di Pino, essendo detto arbore simbolo della Benignità, perche il Pino ancorche sia alto, & faccia ombra grandissima, non nuoce à niua pianta che vi sia sotto, mà ciascuna vi germoglia lietamente, perche ella è benigna à tutte, come riserisce Theosrasto Filosofo lib.3.cap.15. de Plants.

Pinus quoq; benigna omnibus propterea esse putatur quod radice simplici, altaq; sit: Sersiur enim sub eam & Myrtus, & Laurus, & aliapleraq; nec quicquam prohibet radix, quo minus hac libere augescere valeat: quo intelli. gi potest, radice plus infessare quam vmbram: quippe cum Pinus vmbram amplissima reddat, & reliquas quoq; paucis altisq; nivetia radicibus ad portionem societatem q; non negat. Oue è da notate, che il Pino arbore nobilissimo di radice alta, & semplice raccoglie beni-

gnamente sotto la sua embra le minori piante, si come sanno altri arbori di alta radice, che non negano riceuere in compagnia loro altre piante, il che ci serue per figura, che vna persona nobile d'alta radice, cioè di stirpe, & origine sublime riceue sotto l'ombra della sua protettione con ogni benignità altri di minor conditione, & compagnia sua, il che non sanno gl'animi nati vilmente, ancorche per sortuna sublimati sieno, che per l'ordinario restono rozzi, & come doppije non semplici vsano verso altri più tosto malignità, che Beni-

gnità.

L'Elefante animale nobile, & più d'ogn'altro grande, lo ponemo in questo luogo per simbolo della Benignità de' Principi, & Signori grandi, della sua benigna natura ne viene à far testimonianza Arist.lib.9. cap. 46, nell'historia de gli animali. Elephas omnium ferarum mitissimus, & placidissimus. Et Bartolomeo Angligo della proprietà delle cose lib. 18 cap. 42. dice che gli Elefanti sono di natura benigni perche non hanno fele. Sunt autem Elephantes naturaliter, benigni quod careant felle. Ma noi diremo ch'egli sia benigno non folo, perche sia priuo di fele (atteso che il Camello ancora è priuo di fele, & nondimeno non arriua à quella gentile Benignità, che hà l'Elefante) mà perche la natura lo hà dotato d'vn certo lume d'intelletto prudente è sentimento quasi che humano. Plinio lib.8. cap. I. Animalium maximum Elephas, proximumque humanis sensibus, & c. Questo Animale se mai nelli deserti incontra qualche persona ch'habbia smarrita la strada per non spauentarla col suo aspetto, si tira in bel modo alquanto lontano da quella, & per darli animo se le mostra tutto cortese, & mansueto, & le precede auanti nel camino, tanto, che à poco à poco lo rimette per la strada. Si elephantes hominum errantem sibi obuium viderint in solitudine primo, ne impetuterreant, aliquantulum de via se subtrabunt, o tune gradum figunt, & paulatim ipsum precedentis viam ei ostendunt, dice il medesimo Bartolomeo Anglico nel luogo citato, & Plinio nel sudetto lib.cap.4. Elephas homine obnio forte solitudine, & simplicater oberrate cle. mes, placidusq; etia demostrare via traditur. Atto veramente benigno, mirabile, in vno Animale, ch'habbia forza di nuocere, & non voglia, ma più tosto di giouare. Della nobile, e benigna conditione di questo Animale a

poffo-

possono riputar partecipi quelli Signori, i quali mossi dalla loro innata benigna natura rimettono i sudditi, ò servitori nella via del felice contento, soccorrendoli ne i loro estremi bisogni Hunc sibi fine proponit honestus Princeps, vt subditos felices efficiat. Il fine dell' honesto Prencipe è di far felici sudditi disse Antipatro: di più gli honesti, & benigni Prencipi, & Signori, accorgendosi di essere maggiori tenuti, & riueriti, porgono animo à minori di parlare, & chiedere vdienza, & forcorfo, si come hanno fatto gli ottimi Principi, & Imperadori, che hanno lassato buon nome di se Alessandro Seuero di nome, & benigno di natura à chi non s'arrifchiaua di chiedere niente, lo chiamaua, dicendo perche non chiedi niente? Voi forse ch'io ti resti debitore? chiedi, acciò non ti lamenti di me: Conosceua Alessandro che il Prencipe è obligato dar benigna vdienza, & soccorso à persone minori, & priuate, & perciò s'offeriua benignamente à loro, dimandando i bisogni per non rimanere a loro debitore , & pure era. gentile Imperadore, confondansi quelli Signori aspri di natura, che negano l'vdienza, e se pur la danno alle prime parole infastiditi discacciano da se con ingiuria le persone, & le spauentano con la loro fenera, & brusca ciera; prendino essempio da Tito figlio di Vespasiano Imperadore, che sempre benigno si mostrò al popolo, onde per tal Benignità sù chiamato Amore, & delitie del genere humano, mai licentiò alcuno da se senza dargli buona speranza, anzi auisato da' famigliari, come ch'egli promettesse più di quello che po. tesse mantenere, soleua dire che bisognaua. auertire che niuno si partisse mesto, & dilgustato dal parlare del Prencipe. Non oportere, ait, quemquam a sermone Principis tristem viscedere: Soggiunge Suctonio che trattò il popolo in ogni occasione con tanta piaceuolezza, & Benignità, che solea far preparare le festé publiche de Gladiatori non à gusto suo, ma ad'arbitrio de gli spettatori, & mai negò niente à niuno che gli dimandasse, anzi l'essortaua dimandare di più: Nam neque negauit quicquam petentibus : & vt qua vellent peterent, vitro adbortatus est: Stando vna sera è cena, gli venne in mente, che in quel giorno nó haueua vsata la solita Benigni. tà con niuno, di che pentendosi, mandò suori quella memorabil voce Amici diem perdidimus, Amici habbiamo perduta la giornata, ciputo come Prencipe esser debito suo esser-

citare ogni giorno l'officio della Benignità. Non fù men benigno quel buono Imperadore, dico Marco Aurelio di cui Herodiano scrine, che a qual si voglia che vi andana auan ti porgeua benignamente la mano, è no comportaua, che dalla fua guardia fusse impedito l'ingresso à niuno. Questi sono Prencipi amati in vita, & dopo morte bramati, che fi fanno schiauc le genti con la benignità, & certo per quattro giorni, che in questa vita vno signoreggia, deue procurar di lassar memoria benigna di se, perche la sua Signoria tosto si perde, & la sua Benignità, come virtù eternamente dura : Detto degno di generoso Prencipe su quello di Filippo Rè di Macedonia Padre del grande Alessandro. Malb diu benignus quam breui tempore Dominus

appellari.

Voglio più tosto essere chiamato lungo tempo benigno, che breue tempo Signore, onde io considerando il cortese animo di que sti inuitti, & benigni Prencipi, & la nobil natura dell' Elefante animal maggiore d'ogn' altro cengiunta con tanta Benignità, si concluderà, che quanto più vna persona è nobile, & grande, tanto più deue esser corte e, & benigna, ma quello, che più importa fi conforma con la benigna natura di Dio ; dicui è proprio l'esser benigno, essendo, che non ciè chi più di lui esserciti la Benignità per il bene, che ogni giorno fa a tutte le sue creature, si che vn Signore, & vn Prencipe per quanto comporta la mortal conditione in cosa niuna può più accostarsi alla natura divina, che con la Benignità, & senza dubbio, che Iddio ama più vn Signor benigno, che superbo, & altero, anzi l'odia, si come il moral Filoso fo Plutarco chiaramente dimostra nel discorso, che ta al Prencipe ignorante, dicendo, che si come; Iddio ha collocato nel Cielo il Sole, & la Luna, segni del suo splendore, cost è l'imagine, & il lume del Prencipe nella Republica, che porta la mente, & la ragione giusta, & retta, è non il fulmine, e'l tridente, come foglion farsi dipingere alcumi per parere tremendi, & sublimi più che non sono: dispiacciono a Dio questi, che fanno emulatione con li tuoni fulmini, & raggi, & si compiace di quelli, che imitano la sua virtù, si rendono simili a lui nell' honestà, liumanità, & Benignità, & questi più inalza facendoli partecipi della sua Equità, Giustitia, Verità, Mansuetudine, & Benignità, mediante le quali virtù risplendono, come il Sole, &

Iconologia del Ripa

72

la Luna non tanto appresso gli huomini, quanta appresso Iddio padre di ogni Benignità.

# BIASIMO VITIOSO.

V Ecchio magro, pallido, con boccaaperta, & chinato verso la terra, la
quale ei và percotendo con vn bastone,
che ha in mano, così fingeuano gli Antichi
Momo Dio della riprensione, e del biasimo,
il vestimento sarà pieno di lingue, d'orecchie,
& d'occhi.

Si dipinge vecchio, perche è proprietà de' vecchi di biasimare sempre le cose d'altri, ò perche si conosca la loro prudenza imparata con l'esperienza di molti anni, ò per lodar l'età passata, ò per porre freno alla licenza gióuenile.

Si fà ancora vecchio, effendola vecchiezza fimile al verno che spoglia i tempi d'ogni occasione di piacere, & di gusto.

E secco, & pallido, perche tal diviene spesso, chi biasima per l'inuidia, che quasi sempre

muoue il biasimo.

Stà con la bocca aperta, & fi veste, come habbiamo detto con le lingue, orecchi, & occhi, perche il Biasimo è sempre pronto d'vdire, & vedere per scemar la lode di qual si voglia persona.

Mira la terra, perche il fine di chi biafima non può effer se non vi le, appoggiandosi massime all' arido legno della maledicenza.

#### BONTA



Onna bella vestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, e starà con gli occhi riuolti verso il Cielo, in braccio tenga vn pelicano con li figliuolini & à canto vi sia vn verde arboscello alla riua di vn siume.

Bontà nell' huomo è compositione di parti

buone, come fedele, verace, integro, giusto, & patiente.

Bella si dipinge, percioche la bontà si conosce dalla bellezza, essendo che la mente acquista cognitione de' sensi.

(Il vestito dell' oro significa Bontà, per esser l'oro supremamente buone frà tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrità, dalla quale deriua la bontà istessa in tutte le cose.

L'Albero alla riua del fiume è conforme alle parole di Dauid nel fuo 1. Salmo, che dice: l'huomo che segue la legge di Dio esser simile ad vn albero piantato alla riua d'vn ruscello chiaro, bello, & corrente, e per non esser altro la Bontà, della quale parliamo, che il conformarsi con la volontà di Dio, però si dipinge in tal modo, & il Pellicano medesimamente, il quale è vccello, che secondo, che contano molti autori, per seuuenire i proprij figliuoli posti in necessità, suena se stesso col rostro, e del proprio sangue li nodrisce, come

dice diffusamente Pierio Valeriano al suo luogo, & de più moderni nella nostra lingua.

Stà con gli occhi riuolti al Cielo, per esser intenta alla contemplatione diuina, & per scacciar i pensieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Per questo ancora si pone la

ghir-

ghirlanda di ruta, hauendo dett' herba proprietà di esser suggita da' spiriti maligni, & ne habbiamo autentichi testimonij. Hà ancora proprietà di sminuir l'amor venereo, il che ci manisesta, che la vera Bontà lascia da banda tutti gli interessi, & l'amor proprio, il quale solo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di quest' organo, che suona con l'armonia di tutte le virtù.

# BVGIA.

Onna inuolta, & ricoperta nell'habito suo quanto sia possibile, il vestimento da vna parte sarà bianco, & dall'altranero, terrà in capo vna Gaza, & in mano vna

Seppia pelce.

La parte del vestimento del color bianco mostra, che gli huomini bugiardi primieramente dicono, qualche verità per nasconderui sotto la bugia, imitando il Diauolo, il quale, come dice San Giouanni Grisostomo super Matth. Cencessum est interdum vera dicere, vi mendacium suum rara veritate commendent.

L'altra parte di dietro del vestimento nero, si fà in quella sentenza di Trisone Grantmetico Greco, laquale diceua, che le bugie
hanno la coda nera, & per questa medesima
ragione à quest' imagine si pone in capo la se
Gaza, che è di color vario, e la Seppia, laquale secondo, che racconta Pierio Valeriano nel
lib.28 quando si sente presa, manda suori dalla coda vn certo humore nero, nel quale si
nasconde, stimando con tale inganno suggire
dal pescatore. Così il bugiardo oscura se stesso
con la fintione delle bugie, & non viene mai
à luce di buona fama.

Donna giouane brutta; ma artificiosamente vestita di color cangiante; dipinto tutto di maschere di più sorti, & di molte lingue, sarà zoppa, cioè con vna gamba di legno, tenendo nella sinistra mano vn fascetto di paglia accesa. Sant' Agostino descriue la Bugia, dicendo, che è fassa significatione della voce di coloro, che con mala intentione negano,

ouero affermano vna cosa falsa.

E però si rappresenta in vna donna giouine, ma brutta, essendo vitio seruile, & suggito sommamente nelle conuersationi de' nobili, in modo che è venuto in hoggidì, che attestandosi la sua nobiltà, come per giuramento nel parlare si stima per cosa certa, che il ragionamento sia vero.

Vestesi artificiosamente, perche con l'arte sua ella s'industria di dare ad intendere le cose

che non fono.

La veste di cangiante dipinta di varie sorti di maseare, & di lingue dimostra l'incostanza del bugiardo, il quale diuulgandosi dal vero nel fauellare, da diuersa apparenza di essere à tutte le cose, & di quì è nato il prouerbio che dice.

Mendacem oportet esse memorem.

Il fascetto della paglia acceso altro non signissica, se non che si come il detto suoco presto s'appiccia, & presto s'ammorza, così la
bugia presto nasce, & presto muore.

L'effer zoppa dà notitia di quel che si dice triuialmente: che la Bugia ha le gambe corte,

#### B V I O.

Guffo, nella destra mano vn velo nero, & con la sinistra terrà vn scudo di color disro, in mezzo del quale vi sia dipinta vna targ con motto che dice. Audendum.

# CALAMITA.

Onna mesta, vestita di nero, & mal' in arnese, mostrandosi debole si regga sopra vna canna, tenendo in mano vn mazzo di spighe di grano rotte, è fracassate come quelle, che vengono abbattute dalla tempesta.

Il vestimento nero fignifica malinconia., ch'è compagna perpetua della Calamità.

S'appoggia alla canna, perche non si troua maggior Calamità, che quella di colui, che stà in pericolo di rouinare, il quale, si condece molte volte à desiderare la morte per rimedio, & la canna per essere vacua, & poco densa, facilmente mancano le speranze di questo mondo, perche ogni sorre di vento ancorche debole è bastante à mandare in ruina, & la fabrica, & li sondamenti delle nostre speranze, & per questo si domanda Calamità da i calami delle canne.

Il mazzo del grano acconcio, come detto habbiamo, fignifica la perditione, & ruina delle biade, che è il principio della nostra

Calamità.

# CALAMITA, O MISERIA.

Donna arciutta tutta piena di lepra con pochissimi panni, che le cuoprono le parti vergognose, & con alcuni cagauoli che li stiano lambendo le piaghe delle gambe terrà le mani in atto di dimandare elemosina.

# Calamità, & Miseria.

Onna mesta ignuda ; a sedere sopra vn fascio di canne rotte, e spezzate in mol-

ti pezzi in mezzo à vn caneto.

Sidipingenge mesta, percioche la miseria rende l'huomo mesto, & ancorche la Fortuna se gli mostri alquanto benigna, nondimeno noo si rallegra mai, come dimostra Seneca in Thyeste.

Proprium hoc miseros sequitur vitium. Rideat felix Fortuna licet Nunquam rebus credere latis Tamen afflictos gaudere piget.

Si fa à federe, per mostrare, che le sue speranze sono andate a terra, & ella insieme con esse, perche dice Sant' Agostino nel lib. de sin. la miseria è abondanza di tribulatione,

Le canne fracassate surono sempre poste anticamente per significare la Calamità, da chi i Romani pigliarono poi il nome di Calamità, dimandando calami, le canne.

# CALVNNIA.

Onna, che mostri essere sugnata, nella finistra mano tenga vn torcio acceso, & con la destra prenda per i capegli vn giouanetto nudo, & lo stringa, il quale alzi le mani gionte al Cielo, & da vna parte vi sarà vn Basilisco.

Dipingesi con vn viso iracondo, perche è cagionata dall' iracondia, & dallo sdegno.

Il torcio acceso dimostra, che la Calunnia, è instrumento attissimo ad accender il suoco delle discordie, & delle rouine di tutti i Regni.

Il tirarsi dietro il giouine, che ha le mani giunte, ci sa conoscere che il calunniare non è altro, che lacerar la sama de gli

innocenti

Gli si dipinge à canto il Basilisco, percioche come narra Pierio Valeriano nel lib. 14. I Sacerdoti Egittij poneuano questo animale per la Calunnia, perche si come il Basilisco senza mordere da lontano è pernitioso all'huomo col sguardo, così il calunniato re parlando di nascosto all'orecchie de' Prencipi, scaltri, induce fraudolentemente l'accusato, che riceua danni disagi, tormenti, e ben spesso la morte senz'onde potersi aiutare, non sapendo il torto, perche gli vien fatto in absenza come si vede auuenire in molte corti, scherodoto sopra la Calunnia nel lib. 7. così dice: Calumniator insursam facit accusato, non presentem accusans.

# CAPRICCIO

G Iouanetto vestito di varij colori, in capo porterà vn capelletto simile al vestimento, sopra il quale vi saranno penne diuerse, nella destra mano terrà vn mantice, se nella

finistra vn sperone.

Capricciosi si dimandano quelli che con Idee dall'ordinarie de gli altri huomini diuerfe fanno prendere le proprie attioni, ma con la mobiltà dall' vna all'altra pur del medesimo genere, & per modo d'Analogia si dicono capricci le idee, che in pittura, ò in musica, ò in altro modo si manisestano lontane dal modo ordinario: l'incostanza si dimostra nell'età fanciullesca, la varietà nella diuersità de i colori.

Il cappello con le varie penne, mostra'che principalmente nella fantasia (ono poste queste diuersità d'artioni non ordinarie. Lo
sperone, & il mantice mostrano il
capricciofo
pronto all'adulare l'altrui virti,
à al punger i viti.
(\*\*\*)(\*\*\*)



RIC



CARRO DELLA LVNA. Come è descritto dal Boccaccio nel lib.4. della Geneologia de gli Dei.

7 Na donna di verginale aspetto sopra d'vn carro di due ruote tirata da due caualli, vn bianco, & l'altro nero per mostrare che la Luna fa i suoi corsi di giorno, e di notte, è anco tirato il suo carro, come dice il sopradetto Boccaccio nel 5. libro, da' cerui, essendo che il camino, che fà la Luna vien fornito più velocemente di tutti gli altri pianeti, come quella, che hà l'orbe minore, & Claudiano, & Festo Pompeo dicono, che è guidato da muli, per esser la Luna sterile, & fredda di sua natura, come parimente è il mulo, & Ausonio Gallo sà guidare il detto carro da giouenchi, credefi che fossero dati quest'animali alla Luna per la simiglianza, che è frà di loro delle corna, che perciò si mettono due piccioli cornetti in capo della Luna, come anco per esser quest'animali sacrificati à questa Dea.

Prudentio veste la Luna d'vn bianco, &

fottil velo dicendo.

Dibel lucido velo à noi vestita Quado succinta spiega le quadrella E la Vergine figlia di Latona.

Si potrà anco vestire con la veste bianca, rossa, & fosca dalla cinta in sù, & il restante del vestimento sarà negro, mostrando, che la Luna non hà lume da sè, ma da altri lo riceue. & è d'auuertire, che per bellezza di questa figura fieno esti colori posti con gratia, i quali mostrano, che la Luna, spesso si muta di cotore, & da essa molti indouinano le mutationi de tempi, Onde Apuleio racconta, che la rossezza nella Luna significa venti, il color fosco pioggia, & il lucido, e chiaro aere tereno, & Plinio nel lib. 18. cap. 31. dice il medesimo.

Fù da gl'Antichi dipinta, che portasse à gl'homeri vna faretra piena di strali, & con la destra mano vna facella accesa, & con la sinistra vn' arco.

Mostra la facella ardente; come apportatrice della luce alli nascenti fanciulli, percioche porge loro aiuto ad vscire dal ventre della madre.

Mostra ancor il lume, che sà alli pastori, i quali amano assai la Luna, percioche da lei riceuono commodità grande, essendo che la notte guardano i suoi armenti dall'insidie delle fiere.

Oltre ciò s'intende ancor per il lume l'humidità sua, che presta fauore alle piante, che germinano sopra la terra, & alle radici di sotto dona aiuto.

La dipinsero gli Antichi, come habbiamo detto, con l'arco, & con la faretra, perche intendeuano la Luna effere arciera de' suoi rag. gi, li quali sono alle volte nociui à i mortali. & per dimostrare ancora le punture, che sentono le donne nel partorire, essendo questa Dea sopra il parto delle donne.

# CARRODI MERCVRIO.

7 N giouine ignudo con vn sol panno ad armacollo, hauerà i capegli d'oro, & frà essi vi saranno penne parimente d'oro congiunte insieme, ouero vn cappelletto con due alette,

Iconologia del Ripa

76

alette, cioè vna per banda, in mano porterà il Caduceo, & alli piedi i Talari, che cosi si truo. ua dipinto da i pittori, & descritto in molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trassor-

mationi d'Apuleio.

Sarà detta Imagine sopra d'vn carro, & vi saranno molti sassi, per accennare il costume de gli Antichi, che quando passauano vicino alle statue di Mercurio, ciascun li gittaua vn sasso à i piedi di Mercurio erano molti monti di sassi, e ciò riferisce Fornuto nel libro della

natura de gli Dei.

Sarà questo carro tirato da due Cicogne vecelli consecrati à Mercurio, perche quello vecello, ch'è chiamato Ibide, è vna spetie di Cicogna, laquale nasce in Egitto, come scriue Aristotile nel libro della natura de gl'animali. doue che Mercurio (secondo che narrano gl' Historici regnò, dando à quei popoli le leggi, & insegnò loro le lettere, come scriue Marco Tullio nel terzo libro della natura de gli Dei, & volse, che la prima lettera dell'Alfabeto sosse l'Ibi, si come dice Plutarco nel libro de Iside, & Osiride, & Ouid, nel secondo libro delle trassormationi scriue, che Mercurio suggendo insieme con gli altri Dei l'impeto di Tisseo gigante si conuerse in vna Cicogna.

Potrebbesi in luogo ancora delle Cicogne dipingere due galli, per la conuenienza, che hà Mercurio Dio della secondia, & del parlare, con la vigilanza, la quale si dinota con il

gallo.

Con il Caduceo si dice che Mercurio (secondo i Gentili suscitasse i morti, come l'eloquenza suscita le memorie de gl'huomini.

I Talari, e le penne, mostrano la velocità delle parole, le quali in vn tratto spariscono, però Hom. chiama quasi le parole, veloci, alate, & c'han le penne, e chi vuol vedere più disfutamente queste, e simili altre ragioni delle penne di Mercurio, & degl'altri suoi portenti, potrà leggere (oltre che molti ne scriuono nella lingua Latina) il Boccacio, che nella nostra non manca con diligenza.

# CARRO DI VENERE.

V Enere si dipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda di rose, & di mortella, & in vna mano tiene vna conca marina.

Fu Venere rappresentata nuda per l'appettito de gli lasciui abbracciamenti, ouero, perche chi và dietro sempre alli lasciui piaceri rimane spesso spogliato, & priuo d'ogni bene, percioche le ricchezze sono dalle lasciue donne diuorate,& si debilita il corpo, & macchia l'anima di tal bruttura, che niente resta più di bello.

Il mirto, & le rose sono consecrate à questa Dea, per la conformità, che hanno gl'odori con Venere, & per l'incitamento, & vigore, che porge il mirto alla lussuria, che però Futu, rio Poeta Comico mentre finge Digone meretrice, così dice.

Ame ports del mirto acciò ch'io possa

Con più vigor, di Venere oprar l'armi.
La conca marina, che tiene in mano, mofira, che Venere fia nata dal mare, come diffu.
famente fi racconta da molti.

Il suo carro secondo Apuleo è tirato dalle colombe, le quali (come si scriue) sono oltre modo lasciue, ne è tempo alcuno dell'anno, nel quale non sieno insieme ne i lor gusti a-

morofi.

Et Horatio, Ouidio, & Statio, dicono, che Venere è tirata da i cigni, per dimostrare, che i gusti de gl'amanti sono simili al canto del cigno, il quale è tanto più dolce, quanto quello animale è più vicino al morire, e così tanto più gode l'innamorato quanto più pena in a amore.

Per fare alquanto differente questa figura il Giraldi scriue che Venere si rappresenta, come hò detto, sopra d'vn carro tirato da due ci gni, e due colombe, nuda, col capo cinto di mortella,& con vna fiamma al petto, nella destra mano tiene vna palla, ouero vn globo, in forma del mondo, & con la sinistra tre pomi d'oro,& dietro gli sono le tre gratie, con le braccia auuiticchiate.

Il globo mostra esser Venere dominatrice, e conseruatrice dell'vniuerso.

Li tre pomi sono in memoria del giuditio

di Paride à lode della sua singolar bellezza. Le gratie sono le damigelle di Venere, che allettano, & corrompono facilmente gl'animi non bene stabiliti nella Virtù.

# CARRO DEL SOLE.

L Sole si douerà rappresentare con figura di giouanetto ardito, ignudo, ornato con chioma dorata, sparsa da i raggi, con il braccio destro disteto, & con la mano aperta terrà tre figurine, che rappresentano le tre gratie, nella sinistra mano hauerà l'arco, & le saette, & sotto li piedi vn serpente veciso con li stra-

Si fà giouane con l'auttorità de i Poeti frà i

quali Tibullo così dice.

Che Baccho solo, e Febo eternamente.

Giouani sono, Oc.

Et per la giouinezza volsero significare la virtù del Sole produttore sempre, in vigore del suo calore, di cose muoue, & belle.

Sostiene con la finistra mano le tre gratie per dimostrare, che ciò che di bello e di buono è in questo Mondo, tutto apparisce per la sua luce, e da quello in gran parte è prodotto.

Con il serpe morto, & con le frezze si dipinge per accennare la fauola di Pitone veciso da Apollo finto solo per dimostrare i gioueuoli essetti, che nella terra opera la forza del Sole asciugando le supersiurà de gl'humori, & risoluendo le corruttioni.

Starà detta figura con bella dispositione, sopra d'vn Carro, il quale da Ouidio nel secondo libro delle Metamorfosi cosi si dipinge.

Diricche gemme è quel bel Carro adorno
Et hà d'oro il timone, É l'asse d'oro.
Le curuature delle rote intorno
Da salda fascia d'or cerchiate foro.
I raggi son che fan più chiaro il giorno
D'argento, e gemme in un sottil laworo

E tutto insteme si gran lume porge Ch'in Ciel da terra il Carro non si scorge,

Questo Carro, come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Geneologia de gli Dei, hà quatro ruote, perche nel suo corso d'vn anno cagiona quattro mutationi de' tempi, & è tirato da quattro Caualli, delli quali il primo da gli Poeti, è chiamato Piroo ; il secondo Eoo; il terzo Ethone, & il quarto Flegone, & con questi hanno mostrato la qualità, & il camino del giorno, percioche Piroo, che è il primo si dipinge rosso, essendo che nel principio della mattina, ostando i vapori che si leuano dalla terra, il Sole nel leuarsi è tosso; Eoo, che è il . fecondo, fi dimostra bianco, perche essendosi . sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, è splendente, & chiaro, il terzo è Ethone, & si rappresenta rosso infiammato, tirando al giallosperche il Sole (fermato nel terzo del Cielo) mostra più risplendente se stesso; L'vitimo è Flegone, & si figura di color giallo, ma che porga nero, per dimostrare la declinatione d'esso verso la terra, al tempo, che tramontando là oscurare ella terra.

#### AMERICARRO DI MARTE

FV rappresentato Marte dall'antichità, per huomo seroce, & terribile nell'aspetto, & Statio nel 7. libro della Thebaide, l'arma di corrazza tutta piena di spauenteuoli mostri, eon l'elmo in testa, & con l'yccello Pico per cimiero, con la destra mano porta vn'hasta, & con il braccio sinistro tiene con ardita attitudine vno scudo di splendore sanguigno, & con la spada al fianco, sopra d'yn Carro tirato da due Lupi rapaci.

Si mostra terribile, & spauenteuole nell'a-

I mostri, che sono nell'armatura, mostrano essere appresso di Marte il surore, l'impietà,&

altri simili passioni.

Gli si pone il Pico per cimiero per essere vecello dedicato à Marte per l'acutezza del rostro, nel qual solo consida contro gl'altri animali.

L'hasta significa Imperio, perche tutti quelli, che attendono all'armi, vogliono esser superiori, & dominare altrui.

Lo scudo denota la pugna, & la spada la

crudeltà.

Si fà che stia sopra il carro, perche anticamente i combattenti vsauano le carrette, e di ciò sa mentione il Boccaccio lib.9. della Ge-

neologia de gli Dei.

Gli si danno i lupi, per esser questi animali dedicati à Marte, & per mostrare l'insatiabile ingordigia di quelli, che seguono gl'esserciti, che mai non sono satij, simili à i lupi. Et Homero sa tirare il carro di Marte da due caualli, come animali atti per combattere, & à sua imitatione Virgilio disse.

Bello armantur equi bellum hac armenta

mmantur.

# CARRO DI GIOVE.

SI dipinge Gioue allegro, e benigno d'erà di quarant'anni, e nelle Medaglie antiche d'Antonio Pio, e di Gordiano fi fi nudo, mà per darli alquanto più gratia, & per coprire le parti virili li metteremo ad armacollo vii pan, no azzurro contesto di varij fiori.

Nella destra mano tiene vn'hasta, & nella finistra vn fulmine, stando in piedi sopra va

carro tirato da due Aquile.

Nudo si dipinge, peroche, come racconta Alessandro Afrodisco, anticamente l'imagini de gli Dei, & de gli Re, furono fatte nude, per mostra78 • Iconologia del Ripa

mostrare che la possanza loro ad ogni vno era

I varij fiori, sopra il panno significano l'allegrezza, & benignità di questo Pianeta, & d'essi fiori Virg.nell'Egloga 4.cosi dice.

Ipfatibi blandos fundem cunabola flores.

Gli Antichi foleuano dare l'hasta per segno di maggioranza, & perciò nell'imagine di

Gioue lignifica quest'iltesto.

Pianeta benigno lo tien con la finistra mano, per non ester risoroso, il che si mostrerebbe, quando lo tenesse con la destra mano in atto di lanciatlo.

Il carro è tirato da due Aquile, non folo per mostrare, come sono dedicate à Gioue, mà anco per dinorare gl'alti, & nobili suoi pensieri, & la liberalità, & finalmente essere gioueuole altrui, & perciò dal giouare dices che ei sì

chiamato Gioue.

Gli si danno anco l'Aquile, per il buono augurio, che hebbe mentre andaua à far guerra contra Saturno suo l'Adre, della quale rimase vittorioso. Come anco, perche interpretandosi Gioue per l'aria più pura d'onde nafeono i fulmini solo si dimostra con l'Aquila, che tra tutti gl'vecelli sola s'inalza à grande altezza lontana da terra.

# CARRODISAT VRNO

Come si dipinge dal Boccaccio.

VEcchio, brutto, sporco, & sento, con il capo inuolto in vn panno parimente brutto, & nel sembiante vedrassi mesto, & di malinconica complessione, & con habito stracciato, nella destra mano tiene vna falce, & con la smistra vn picciol fanciullo, quale mostri con bocca aperta voler diuorare.

Starà questa figura in piedi sopra d'vn carro tirato da due boui negri, ouero da due
gran serpenti, & sopra del carro vi sia vn Tritone, con la Buccina alla bocca, mostrando di
sonarla, ma che si veda, che le code d'esso Tritone siano sepolte nel piano del carro, come se

fosfero fitte in terra.

Dipingesi, secondo la mentione, che ne sà il Boccaccio lib.8. della Geneologia de gli Dei, mesto per mostrar la malinconica coplessione di questo Pianeta, & perche Saturno appresso gli Antichi significana il tempo, lo faccuano vecchio, alla quale età conuiene la malinconia.

Il capo inuolto, & l'aspetto tardo dimostrano il sinistro aspetto della stella di Saturno, & la sua tardanza.

Sporco si dipinge, perche è proprio di Saturno il concedere i costumi disponesti.

Si rappresenta con la falce in mano, perche il tempo miete, e taglia tutte le cose, come anco potremo dire, che per la Falce s'intenda la coltiuatione de' campi; ch'egli insegnò à gl' Italiani, che prima era incognita.

Il fanciullo, che effo diuora, dimofira, che il tempo diftrugge quei medefimi giorni de i

quali è Padre, e genitore.

Si danno i neri boui al suo carro, perche tali a lui si facrificanano, come racconta Festo

Pompeo.

Si può anco dire, che hauendo esso insegnato l'agricoltura per arare, & coltiuare i campi non si potesse, se non con scommodità far senza questi animali, e però i boui si pon-

gono, come inditio d'agricoltura.

Il Tritone sopra il carro con le code sepolte significa, che l'historia comincio ne i tempi di Saturno, & che da lui indietro tutte le cose erano incerte, & oscure, il che significano le code di Tritone sitte, & nascoste in terra, perche inmanzi al tempo non v'era materia d'historia.

# CARRODI MINERVA

A Paulania è descritta Minerua nell'Attica sopra vn carro in sorma di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da due ciuette, e armata all'antica, con vna veste sotto l'armatura longa sino à i piedi, nel petto hà
scolpita la testa di Medusa, in capo porta vna
cesata, che per cimiero hà vna ssinge, & da...
ciascun de'lati vn grisso, in mano tiene vn'hasta, che nell' vltima parte vi è auuolto vn drago, & à i piedi di detta sigura è vno scudo di
crissallo sopra del quale hà appoggiata la sinistra mano.

Il carro in forma triangolare fignifica (fecondo gl'antichi) che à Minerua s'attribuifce l'inuentione dell'armi, dell'arte di teffere, ricamare, & l'Architettura.

Dipingesi armata, perche l'animo del sapiente stà ben preparato contro i colpi di sor-

tuna

La lancia fignifica l'acutezza dell'ingegno. Lo seudo il mondo, ilquale con la sapienza la regge-

II

Il drago auuolto alla lancia, denota la vigilanza, che nelle discipline adoprar bisogna, ò pure che le vergini si deuono ben guardare, come rifetisce sopra di ciò l'Alciato ne i suoi Emblemi.

La Gorgona dipinta nella corazza, dimofira lo spauento, che l'huomo sapiente rende

à i maluagi.

I griffi, & la sfinge sopra l'elmo dinotano,

che la sapienza ogni ambiguità risolue.

Le ciuette, che tirano il carro, non folo vi fi mettono come vecelli confectati à Minerua, mà perche gl'occhi di questa Dea fono d'vn medefimo colore di quelli della ciuetta, la quale vede benissimo la notte, intendendosi che l'huomo saggio vede, & conosce le cose, quantunque sieno difficili, & occulte.

#### CARRO DIPLYTONE.

H Vomo ignudo spauentoso in vista, con vna ghirlanda di cipresso in capo, tiene in mano vn picciolo scettro, & vna chiaue, stando sopra vn carro da tre trote, & è tirato da tre serocissimi caualli, de i quali (secondo, che dice il Boccaccio lib. 8. della Geneologia delli Dei) vno si chiama Amatheo, il secondo Alastro, & il terzo Nouio, & per sar meglio, che sia conosciuta questa sigura di Plutone, si metteremo alli piedi Cerbero, nel modo, che si suole dipingere.

Dipingesi nudo, per dimostrare, che l'anime de'morti, che vanno nel Regno di Plutone, cioè nell'Inferno, sono priue di ogni bene, & di ogni commodo, onde il Petrarca in vna sua Canzone, così dice à questo proposi-

to.

Che l'almaignuda, e sola

Convien che arrivi à quel dubbioso calle.

Spauentoso si dipinge; percioche così conuiene essere à quelli, che hanno da castigare li scelerati secondo, che meritano gl'errori commessi.

Gli si dà la ghirlanda di cipresso, per essere quest'arbore consecrato à Plutone, come dice Plinio nel lib. 16, dell'historia naturale, & gli Antichi, di detto arbore gli secero ghirlande, per esser pianta trista, & mesta, essendo che, come vna volra è ragliata, più non germoglia.

Il picciolo scetro, che tiene in mano dimofra, ch'egli è Rè dell'vitima, e più bassa parte

dell'Vniuerfo.

La chiaue è infegna di Plutone, percioche

il regno suo è di maniera serrato, che nessuno può ritomar di là onde Virgilio nel 6. dell' Eneide così dice.

Sedrenocare gradum, superasque enadere

ad auras,

Hoc opus, hic labor est pauci, quos equus amauit suppiter, &c.

La carretta dimostra i giri di quei, che desiderano d'arricchire, per esser Plutone da gi-Antichi tenuto per Dio delle ricchezze.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fatica, & il pericolo di chi vi và d'intorno, & l'in-

certezza delle cose suture.

De irre caualli , come habbiamo detto, il primo fi chiama Amatheo, viene come dice il Boccacio nel luogo citato ) interpretato ofcuro, affinche fi comprendi la pazza deliberatione d'acquiflare quel che poco fà meltiorocon la quale è guidato ouero cacciato l'ingordo. Il fecodo è detto Alastro, che suona l'inteso, che sa neto, accioche si conosca il merore di quello, che discorre, & la tristezza, & la paura circa i pericoli, che quasi sempre vi fiamo interno. Il terzo vien detto Nouio, il quale vogliano che significhi tepido, accioche per lui consideriamo, che per lo temere de' pericoli alle volte il teruentissimo ardore di acquistate s'intepidice.

Gli fi mette à canto il Can Cerbero con tre fauci,per essere guardiano dell'inferno, essendo d'incredibil fierezza, & diuoratore del tutto di cui Seneca Tragico nella comedia d'-

Hercole furioso così dice.

Oltre di questo appare
Del reo Due la casa
Doue il gran Sugso cane
Con crudeltà smarrisse l'ombre se l'alme
Stà questi dibattendo
Tre smisurati capi
Con spauenteuo l suono
La porta disendendo col gran Regno
Vi giran serpi al collo
Horridi da vedere
E con la lunga coda
Vi giace sibilando vn siero drago.

# Carri de i quattro Elementi.

V Vlcano da gli Antichi era posto per il suoco, & si costumana dipingerlo nudo, brutto, assumicato, zoppo, con vn cappello di color celeste, & con vna mano tenesse vn martello, & con la finistra vna tanaglia.

Stara

Iconologia del Ripa.

80

Starà quest' imagine sopra di vn' Isola, à piè della quale vi sia vna gran siamma di suoco,& in mezo di essa varie sorte d' armi, e dett' isola sia posta con bella gratia sopra d' vn carro ti-

rato da due cani.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia de gli Dei, dice, che il fuoco è di due forti, il primo è l' elemento del fuoco, che non vedemo, & questo molte volte i Poeti chiamano Gioue, & l' altro è il fuoco elementare del quale noi ci seruiamo in terra, & per questo s'intende la figura di Volcano. Il primo s' accende nell' aere, per il velocissimo circolar motto delle nubi, & genera tuoni: per il secondo è il fuoco che noi accendiamo di legne, & altre cose, che si abbrucciano.

Brutto si dipinge, percioche così nacque, & dal Padre, il quale dicesi esser Gioue, & la madre Giunone, siù da loro precipitato dal Cielo, si che andò à cadere nell' Isola di Lenno nel mare Egeo, che però si dipinge à canto la sopradetta Isola, dalla qual cascata restò zoppo, & sciancato. Ond' egli viene bessegiato da gli Dei; nel Conuiuio, che singe Homero nel fine della prima Iliade, oue dice in vno idio-

ma\_.

Immensus autem ortus est risus beatis Dis.
Vt viderunt Vulcanu per domu ministrante.
Non per altro, se non perche zoppicaua, impersettione ridicolosa in vna persona quando si muoue, e sa qualche attione di essercitio, con tutto ciò, da questa istessa impersettione, prese vaga materia di lode Giouan Zaratino Castellini, mio amico, veramente gentil' huomo d'ingegno, & di belle lettere, in questo suo epigramma.

Ad Venerem de Dindymo Pastore Claudo.
Eras non tuus est natus Cytheraa Cupido
Stulta tibi matri, nilque patri est similis,
Is nempe est cetus, nitido tu lumine fulget:
Volcanus que pater claudicat, ille volat.
Dindymus est oculis similis tibi totus, & ore,
Vique tuus coninx claudicat ipse pede:
Natus hic esse tuus, cacum iam desero natum
Est claudus caco pulchior iste tuo.

Questo Epigramma, che vsci la prima volta siapato nell' Iconologia di Roma del 1603. siù dopò molti anni tradotto in Madrigale dall'academico Auuitticchiato, mà la transformatione di Zoppo in Zoppa, no ritiene quelle naturale viuezze, & gratia, che in Roma nella prima sorma di Zoppo al paragone di Cupido cieco figliolo di Venere, & di Volca-

no Zoppo.

La quale impersettione appresso Volcano significa, che la siamma del suoco tende all'in su inegualmete, ouero per dir come dice l'Istarco. Volcano su cognominato zoppo perche il suoco senza legne non camina piu di quello che faccia vn zoppo senza bastone le parole dell' autore nel discorso della faccia del la Luna sono queste. Mulciberum Volcanum dicunt claudu ideo cognominatum susse, quam cianus sine signo non magis progreditur, quam claudus sine scipione.

Nudo, e con il capello turchino si dipinge, per dimostrare, che il suoco è puro, & sincero; più distintamente espone Eusebio nella preparatione Euangelica libro terzo cap. 3. la sigura di Volcano coperto col turbante azurro per simbolo della celeste reuolutione, doue il suoco si ritroua integro; però che quello che dal Cielo in terra discende, valendo poco, & hauendo bisogno di materia si dipinge zop-

po .

Il martello, & la tanaglia, che tiene con ambe le mani fignifica il ferro fatto con il fuoco.

Gli si danno icani, percioche credeuasi anticamente, che i cani, guardassero il tempio di Volcano, che era in Mongibello, & abbaiassero solamente à gl'empi, & cattiui, & gli mordessero, & facessero sesta à quelli, che an-

dauano deuotamente à visitarlo.

Gli si mette à canto la gran siamma di suoco & l'armi diuerse, che vi sono dentro, per segno della vittoria di quelli, che anticamente restauano vincitori di qualche guerra, i quali soleuano raccorre l'arme de gl'inimici, & di quelle sarne vn monte, & abbruciandole sarne sacrissicio à Volcano.

# CARRO DELL'ARIA.

F V dipinta da Martiano Cappella, Giunone per l'aria, per vna matrona à sedere sopra di vna sedia nobilmente ornata, con vn velo bianco, che gli cuopre il capo, ilquale è circondato da vna sascia à vso di corona antica, reale, piena di gioie verde, rosse, & azzurre il color della saccia risplendente.

La veste del color del vetro, & sopra à questa vn' altra di velo oscuro, hà intorno alle gi-

nocchia vna fascia di diuersi colori.

Nella destra mano tiene vn fulmine,& nella sinistra ci hauerà vn tamburino.

Il carro è tirato da due bellissimi Payoni vecel-

vecelli consecrati à questa Dea, & Ouidio nel primo de arte amandi cosi dice 2 2 A D

Laudatas oftendit auis Iunonia pennas Sitacitus (pectes illa recondet opes i

I varij colori, & l'altre cose sopradette signi ficano le mutationi dell'aria, per gl'accidenti ch'appaiono in essa, come pioggia, serenità, impeto de'venti, nebbia, tempesta, neue, rugiada, solgori, tuoni, & questo significa il tamburino, che tiene in mano, oltre ciò comete, dide, vapori infiammati, baleni, & nuuoli.

# CARRO DELL'ACQVA.

L de gli Dei dipinto Nettuno per l'Acqua.

Vn vecchio con la barba, & i capelli del
colore dell'acqua marina, & vn panno indoffo del medemo colore, nella destra mano tiene vn Tridente, & stà detta figura sopra d'vna conca marina con le rote tirata da doi balene, ouero da due caualli marini in mezzo il
mare, oue si vedano diuersi pesci.

Fù Nettuno vno de i tre fratelli, alquale toc cò per sorte l'Acqua, & perciò su detto Dio del mare, & gl'Antichi lo soleuano dipingene hora tranquillo, & quieto, & hora turbato,

Il color della barba, delli capelli, come anco quello del panno, che porta indoffo, fignifica (come riferifce il fodetto Fornuto) il colore del mare.

Il Tridente dimostra le tre nature dell'acqua, perche quella de i fonti, & fiumi sono dol ci, le marine sono salse, & amare, e quelle de'-laghi non sono amare, ne anco grate al gusto.

Gl'è attribuito il carro, per dimostrare il suo monimento nella superficie, il quale si fa con vna riuolutione, & rumore, come proprio

. fanno le ruote d'vn carro.

E tirato detto carro da ferocissimi Caualli, per dimostrare, che Nettuno è stato il ritrouatore d'essi, come dicono i Poeti, percotendo la terracon il Tridente, ne fece vscire vn cauallo, & come racconta Diodoro, su il primo, che li domasse.

#### CARRO DELLA TERRA.

Dei, il Bocaccio descriue la Terra vna Matrona, co vna acconciatura in capo d'vna corona di Torre, che perciò da Poeti si dice Turrita, come da Virgilio nel sesso libro dell'Eneide vien detto. Felix prole virum, qualis Berecynthia mater Inuehitur curru Phrygias turrua per Vrbes.

E vestita d'vna veste ricamata di varie soglie d'arbori, & di verdi herbe & siori, con la destra mano tiene vn scetro, & con la sinistra vna chiaue.

Stà à sedere sopra d'vn carro quadrato da quattro ruote, & sopra del medesimo carro vi sono parecchie sedie vote, & è tirato da due Leoni.

La corona in forma di torre, dimostra douer esser intesa per la terra, essendo il circuito della terra à guisa di Diadema ornato di Cirtà, Torti, Castelli, & Ville.

La veste con i ricami, l'herbe, & i fiori, dinotano le selue, & infinite spetie delle cose, delle quali la superficie della terra è coperta.

Lo Scetto, che tiene con la destra mano, significa i Reami, le ricchezze, & la potenza

de'Signori della terra,

Lechiaui secondo, che racconta Isidoro, sono per mostrare, che la terra al tempo del l'Inuerno si serra, e si nasconde il seme sopra lei sparso, quale germogliando vien suora poi al tempo della Primauera, & all'hora si dice aprirsi la terra.

I Leoni, che guidano il carro dimostrano l'vsanza della agricoltura nel seminar la terra, perche i Leoni (come dice Solino nel libro delle cose marauigliose) sono auezzi se fanno il lor viaggio per la poluere, con la coda guastano le vestigie de i suoi piedi, acciòche i cacciatori da quell'orme non possino hauere inditio del suo camino.

Il che fanno anco gl'agricoltori del terreno, i quali gettato che hanno in terra i femi, fubito cuoprono i folchi, affinche gl'vecelli

non mangino le semente.

Le sedie, come dicemmo, altro non vogliono inferire, che dimostrarci non solamente le case, mà anco le Città, che sono staze de gl'habitatori, quali rimangono molte volte vacue per guerra, ò per peste, ouero che nella superficie della terra molte sedie siano vote, molti luoghi dishabitati, ò che essa terra sempretenga molte sedie vote per quelli, che hanno à nascere.

## CARRO DELLA NOTTE.

Come dipinto da diversi Poeti, & in particolare dal Boccaccio, nel primo libro della Geneologia de gli Dei.

V Na donna, come matrona sopra d'vn carro di quattro ruote, per mostrare le

quattro vigilie della notte. Tibullo gli dà due caualli negri significando con essi l'oscurità della notte, & alcuni altri fanno tirare da due Gussi, come vecelli notturni. Virgilio dà due grand'ali nere distese in guisa, che paia, che voli, & che mostri con esse ingombrar la terra, & Ouidio gli cinge il capo con vna ghirlanda di papanero signissicante il sonno.

#### CARRO DI BACCO.

V N giouane allegro, nudo, ma che ad armacollo porti vna pelle di lupo ceruiero, farà coronato d'hellera, tenendo co la destra mano vn Tirso parimete circondato dal·la medesima pianta: starà detta Imagine sopra d'vn carro adorno di ogni intorno di viti con vue bianche, & negre, & sarà tirato detto Carro da Pantere, & Tigri. I Poeti dicono che Bacco sosse il ritrouatore del vino, & esser Dio di quello.

Gionane si dipinge, & rappresenta con la ghirlanda d'hellera, perilche l'hellera è dedicata à lui, & è sempre verde, per laquale si vie ne, à denotare il vigor del vino posto per Bacco, ilquale mai s'insecchia, anzi quanto è di più tempo, tant'hà maggior possanza.

Allegro si dipinge, perche il vino rallegra il cuore de gl'huomini, & anco beuendolo mo-

deratamente dà vigore, & cresce le sorze.

Dipingesi nudo, perche quelli, che beuono suor di misura diuengono ebrij, & manitettano il tutto, ouero perche il bere suor de i termini, conduce molto in pouertà, & restano ignudi, ò perche il bere suor de i termini genera calidezza.

Il Tirso circondato dall'hellera, dinota che questa pianta, si come lega tutto quello, al che s'appiglia, così il vino lega l'humane.

genti.

Il catro fignifica la volubilità de gli ebrij, percioche il troppo vino fa spesso aggirare il ceruello à gl'huomini, come s'aggirano le

ruote de'carri.

La pelle del lupo ceruiero, che porta ad'armacollo, dimostra che quest'animale e attribuito à Bacco, come anco per dare ad intendere, che il vino pigliaro moderatamente crefce l'ardire, de la vista, dicendos, che il lupo ceruiero hà la vista acutissima.

Le tigri che tirano il carro, dimostrano la erudeltà de gliebrij, perche il carico del vino

mon perdona ad alcuno.

# CARRO DELL' AVRORA.

NA Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s' ingegnano d' esprimere conparole, componendola di rose, d'oro, di porpora, di rugiada, & simili vaghezze & questo sarà quanto à i colori, & carnagione.

Quanto all' habito, s'hà da considerare, che ella, come hà tre stati, 80 hà tre colori distinti, cosi hà tre nomi, Alba, Vermiglia, & Randa si che per questo gli farei vna veste sino alla cintura, candida, fottile; e come trasparente dalla cintura fino alle ginocchia vna foprauesta di scarlato, con certi trinci, & gruppi, che imitassero quei reuerberi nelle nuuole, quando è vermiglia, dalle ginocchia fino à i piedi di color d'oro, per rappresentarla, quando è rancia, auertendo, che questa veste deue essere fessa, cominciando dalle coscie per fargli mostrare le gambe ignude, & cosi la velte, come la toprauelte fieno mosse dal vento, & faccino pieghi, & suolazand they are included that a

Le braccia vogliono effere nude ancor effe, di carnagione di rose, & spargerà conl'vna delle mani dinersi siorisperche al suo apparire s' approno tutti, che per la notte erano

ferrati .

Hauerà à gl' homeri l' ali di varij colori, dimostrando con esse la velocità del suo moto, percioche spinta da i raggi solari tosto sparisce.

In capo porterà vna ghirlanda di rofe, & con la finistra mano vna facella accesa laquale significa quello splendore maturino, per lo
quale veggiamo auanti, che si leui il Sole, il
Cielo biancheggiare; ouero gli si manda auanti vn' Amore, che porti vna face, & vn' altro dopò, che con vn' altra suegli Thone.

Sia potta à sedeve con van sedia imdorata, sopra d'va carro tirato dal cauallo Pegaseo, por esser l'Aurora amica de i Poeti, & di tutti gli studiosi ouero da due caualli, l'vno de quali sarà di color splendente in bianco, & l'altro splendente in rosso, il bianco (secondo che racconta il Boccaccio lib. 4. della Geneologia de gli Dei) denota che nascendo l'Aurora dal Sole procede quella chiarezza del Cielo, che si chiama Aurora, & il cauallo rosso il principio della mattina, che ostando i vapori, che si leuano dalla terra, mediame la venuta del Sole, & la partenza dell'Aurora il Ciel rosseggia.

# CARRO DEL GIORNO NATVRALE.

Del Renenendissimo Danni Perugino Vescono a' Alatri.

H Vomo in vn circolo sopra d'vn Carro con la face accesa in mano, tirato da quattro caualli, significanti le quattro suoi parti dell'Orto, & dell'Occaso, & li dui crepusculi, que so il mezzo giorno, & mezza not te, che anco essa corre auanti il Sole.

CARRO DEL GIORNO ARTIFIC,
Del sopradetto Autore.

H Vomo fopra vn carro tirato da quattro caualli, per la ragione detta di fopra, con la face in mano, per il lucce, che apporta, & è guidato dall'Aurora.

CARRO DELL'ANNO.
Dell'istesso Vescouo.

I Vomo sopra vn carro cón quattro caualli bianchi guidati dalle quattro stagioni.

# CARRO DI CERERE.

DAL Boccaccio nella Geneologia de gli Dei li 8 è fatta la descrittione di Cerere per voa Donna sopra d'vn carro tirato da due ferocissimi draghi, in capo tiene voa ghirlanda di spighe di grano, come dice Oudio ne' Fasti.

Imposuitque sua spicea coma Et in vo'altro luogo 3, Elegiarum

Flana Ceres cione spicis redimua capillos. Tiene con la destra mano vn mazzetto di

papauero, & con la finistra vna facella accesa. Le si danno li sopradetti animali, per dimostrare li torti solchi che fanno i buoi, mentre arano la terra, che per tale s'intende Cerere, ouero per dinorare il scacciato serpe da Eurilico dell'Hola Salamina, il quale saluatosi nel tempio di Cerere, ini se pe sette sempre, come suo ministro, & seruente.

La ghirlanda delle spighe del grano significa, che Cercre sia la regra piena, & larga produttrice di grano, & per il papauero la sertilizia d'essa.

Per l'ardente facella, credo, che si debba intendere il tempo dell'Estate, quando più ardono i raggidel Sole, i quali fanno maturare le biade, & anco quando s'abbrucciano gli sterpi. & stoppie de' campi, onde i contrarij humori che sono d'intorno alla superficie della terra esalano, & ella per tale essetto diuiene grassa, & rende abbondanza grandissima.

CARRO DELL'OCEANO.

V N Vecchio ignudo di venerando aspetto, & del colore dell'acqua marina, con la barba, & capelli lunghi pieni d'alega, & chiocciolette, & altre cose simiglianti à quelle, che nascono in mare, starà sopra d'vn carro fatto à guisa d'vno scoglio pieno di tutte quelle cose, che nascono in su gli scogli, & come narra il Boccaccio lib. 7- della Geneologia de gli Dei, è tirato da due grandissime balene, nelle mani hauera vn vecchio marino.

Vecchio, & di venerando aspetto si dipinge, percioche (secondo che dice il Boccaccio nel sopradetto lib.) l'Oceano è Padre de gli Dei,& di tutte le cose & Homero nell'Iliade, doue induce Giunone, dice, che l'Oceano è la

natione di tutti gli Dei.

Il carro dimostra, che l'Oceano và intorno alla terra, la rotondità della quale è mostrata per le ruote del carro, & lo tirano le balene, perche queste cose scorrono tutto il mare, come l'acqua del mare circonda tutta la terra.

Tiene il vecchio marino, per dimostrare ch'essendo l'Oceano condotto dalle balene per il gran mare; sosse ricco di molti boui mariti, & di molte schiere di Ninse, che l'vno, & l'altro dimostrano le molte proprietà dell'acque, & i diuersi accidenti, che spesso si quelle.

CARROD'AMORE,

Come dipinto dal Petrarca.

Vattro destrier vie più che neue bianchi
Sopra un carro di fuoco un garzo crudo
Con arco in mano,e con saette à isianchi
Copuro del qual non val elmo, ne scudo
Sopra al homeri hauca sol due grand ali
Di color mille,e tutto l'altro ignudo.

# CARRO DELLA CASTITA.

Na bella donna, vestita di bianco, sopra d'vn carro tirato da due Leoncorni, con la destra mano tiene vn ramo di Palma, & có la sinistra vn scudo di christallo, in mezzo del quale vi è vna colonna di diaspro, & alli piedi vn Cupido legato con le man dietro, & con F 2 arco

Iconologia del Ripa

84

arco; e strali rotti Ancorche sopra questa materia si potrebbe dire molte cose, nondimeno per esser opra d'vn huomo tanto samoso senz' altra nostra dichiaratione hauerà luogo.

# CARRO DELLA MORTE.

V Na morte con vna falce fienara in mano, ftà fopra vn carro rirato da due boui neri, fotto del quale fono diuerse persone morte, come Papi, Imperadori, Rè, Cardinali, &

altri Principi, e Signori, Horatio conforme

Pallida mors aquo pulsat pede, pauperums tabernas,

Regumque Turres. Et Statio in Thebaide.

Millemodis lathi miseros, mors vna fatigat Ferro, peste, same, vinclis, ardore, calore, Mille modis miseros mors capit una homi-

CARRO DELLA FAMA.

Del Petrarca.

A Fama nella guifa, che l'habbiamo dipini, ta al suo suogo: ma che stia sopra d'vin carro tirato da due Elesanti, hauendola dichiarata altroue, qui non mi stenderò à dirne altro.

CARRO DEL TEMPO.

V N Vecchio con due grand'ali, alle spalle, appoggiato à due crocciole, & tiene in cima del capo vn'horologio da poluere, e starà sopra vn carro tirato da due velocissimi cerui.

CARRO DELLA DIVINITA.

Del Petrarca.

L Padre, Figliuolo, & sopra d'essi lo spirito S.in vn carro tirato da i quattro Euagelisti.

C A R ME S CIVIL AND SHE



Dipingesi la carestia magra, per dimostrare l'effetto del mancamento delle cose alla vita humana necessarie, perche il danaro solito à spendersi largamente in più selici tempi, nelle sterili stagioni, poco meno, che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo che facilmente i poueri rimangono macilenti, & mal vestiti per carestia di pane, & di danari.

La pietra pumice, & il salice pianta sono sterili, & la sterilità è principal cagione della carestia, mà nasce alcune volte ancora per insatiabile cupidigia d'alcuni Mercanti, li quali sogliono (fraudando la natura) affligere la pouera gente con i loro inganni.

Dipingefi appresso la vacca magra, per segno di carestia, & questo significato lo mostrò Giosesso nelle sacre lettere, quando dichiarò il so-

gno di Faraone.

# CARITA.

Onna macilente, & mal vestita, nella defira mano tenga vn ramo di falice, nella finistra vna pietra pumice, & à canto hauerà vna vacca magra. Donna vestita di rosso, che in cima del capo habbia vina siamma di suoco ardete, terrà nel braccio sinistro vn fanciullo, alquale dia il latte, & due altri gli staranno scherzan-

do

# RIT



do à piedi, vno d'essi terrà alla detta figura ab-

bracciata la destra mano.

Séza Carità vn seguace di Christo, è come vn'armonia dissonante d'vn Cimbalo discorde,& vna sproportione, (come dice S.Paolo) però la Carità si dice esser cara vnità, perche con Dio, & con gl'huomini ci vnisce in amore, & in affettione, che accrescendo poi i meriti, col tempo ci fà degni del Paradifo.

La veste rossa significa Carità, per la ragione toccata di sopra: però la Sposa nella Cantica amana questo colore nel suo diletto.

La fiamma di fuoco per la viuacità sua c'in. fegna, che la Carità non mai rimane d'operare, secondo il solito suo amando, ancora per la Carità volle, che s'interpretaffe il fuoco Christo Nostro Signore in quelle parole: Ignem venimittere in terram, & quid volo, mili ot ardeat?

I tre fanciulli, dimostrano che se bene la Garità è vna sola virtà, hà nondimeno triplicata potenza, esfendo senz'esfa, & la fede, & la speranza di nessun momento. Il che molto bene espresse il Sig. Gio: Buondelmontenel Sonetto fatto da lui in questo proposito, ad imitatione delle parole di San Paolo, e dice così.

O più d'ogn'altro raro, e pretiofo Dono, che in noi vien da celeste Così hauess'io lo stile alto, e sou-Come son di lodarti desioso.

Tu in cor superbo mai, ne ambitio so Non hai tu albergo, ma il bemi-

gno, e humano

Tu patiente sei non opri in vano Ne del be far sei tumido, o fastoso Ogni cosa soffrisci, e tardi, e speri, No pesi al mal, di veruà ses pieno

In ricchezze in honor non poni

O dolce Carità, che mai vien meno Deh col tuo fuoco i bassi miei pen-Scaccia, e di te sol miriscaldail

CARITA.

Onna vestita d'habito rosso, che nella destra mano tenga vn core ardente, & con la finistra... abbracci vn fanciullo.

La Carità è habito della volontà infuso da Dio; che ci inclina ad amar lui, come nostrovitimo fine, & il prossimo come noi stessi, cosi la descriuono i Sacri Theologi.

Et si dipinge co'l cuore ardente in mano, & col fanciullo in braccio per notare, che la Carità è vno affetto puro, & ardente nell'animo verso Dio, & verso le creature. Il cuore si dice ardere quando ama perche mouendosi gli spirti di qualche oggetto degno, fanno restringere il sangue al cuore, il quale per la calidità d'esso alterandos, si dice che arde per similitudine. Però i due Discepoli di Christo Signor Nostro diceuano, che ardeua loro il cuore, mentre egli parlaua, & si è poi communemente vsurpata questa translatione da i Poeti nell'amortalcino.

Il fanciullo si dipinge à conformità del detto di Christo: Quad vni ex minimis meis fe-

ciftis, mibi feciftis.

Il vestimento rosso, per la simiglianza che hà co'l colore del sangue, mostra che sino alla effusione d'esso si stende la vera carità, secondo il testimonio di S. Paolo.

Cari-

Carità.

V NA Carità viddi al Sig, Ifidoro Ruberti Auditor del Cardinal Saluiati gentil'huomo di molta bontà, & di varia eruditione ornato, & però affai caro al fuo Signore.

Era quella Carità rappresentata da vn'arbore d'Oliua, alquale cominciaua à seccar alcuni rami, è dal tronco d'essa vsciua vn liquore, che daua nodrimento ad alcune herbe, & alboretti parte de quali vsciuano dalle radici dell'arbor grande, e parte d'essi più di lontano. Credo vogli significare, che la Carità, & colui, che la vuol vsare deue toglier del suo nodrimento à se per compartirlo ad altri, è prima

à più prossimi, e poi à più lontani.

Quelle herbette credo significhino alcuni aiuti, che dà à maritar Citelle, secondo intendo, & gl'alboretti certo sono alcuni Giouani, che à sue spese tiene qui in Roma à studio, trà quali sono Lodouico, & Marc' Antonio Ruberti, vno Nipote del Sig. Gio: Matteo Ruberti, che su secretario di Paolo IV. e poi di Pio V. l'altro Nipote del Sig. Francesco Ruberti, che su secretario di Sisto V. metre cano Cardinali, i quali restati poco commodissono dal detto Sig. Isidoro, in tutto nodriti. Et perche sopra l'arbore vi è vn moto, che dice Moriens reniniscu, par che anco voglia dire, che mentre egli inuecchia, & và alla fine nodrendo quelli giouani in essi rinasca.

#### CAREZZE AMATORIE.

V NA bella, e gratiofa giouanetta, vestita d'habito di color vago, ricamato di varij, & leggiadretti intrecciamenti, coronata d'vna ghirlanda d'hellera, & che con ambi le mani tenghi con bellissima gratia due colombi vn maschio, & l'altra femina, che con lasciuia mosttino di basciarsi.

Essendo le carezze amatorie figliuole della giouentu, & della bellezza, perciò giouane, & bella rappresentiamo il suggetto di questa

figura.

Il vestimeto di color vago, ricamato di varij, & leggiadretti intrecciamenti, significa gli scherzi, i varij, & diuersi incitamenti da i quali ne gli amanti nasce il desiderio della con-

giuntione amorola.

La ghirlanda d'hellera è vero fignificato amorofo, percioche derta Pianta, come dicono diuerfi Poeti, abbraccia & stringe ouunque ella si accosta, onde sopra di ciò con i seguenti versi così dice Catullo. Mentem amore reuinciens, vt tenax Hellera hac, & illac arborem implicuierrans

Tiene con ambe le mani due colombi come di sopra habbiamo detto, percioche gli Egitij per la figura di questi animali significauano le Carezze amatorie, essendo che elle non vengono alla copula venerea trà di loro, prima, che insieme non sieno bacciate, & perche le colombe trà loro vsano allettamenti de i baci molti, li Autori Greci hanno affermato essere à Venere dedicare, essendo, che spontaneamente si eccitano frà di loro all'atto venereo. Molto più sopra di ciò si potrebbe dite. mà per essere si delle colombe, com'anco del-Thellera apprello tanti Autori di cofideratione, & altri di bello ingegno, cola nota, e manifesta, l'vno per i baci, & l'altro per gli abbracciamenti, (il che tutto conviene alle Carezze amatorie)non solo mi estenderò più oltre per auttorità, nè per dichiaratione, che conuenghi à detta figura, mà anco per non trattenere l'animo del lettore in cose lascine. & pericolofe.

#### CASTITA.

Onna bella, d'honesta faccia, nella deftra mano terrà vna sserza alzata in apto di battersi, & vn Cupido con gli occhi bendati gli stia sotto à i piedi, sarà vestita di fungo, come vna Vergine Vestale, & cinta nel mezzo d'vna sascia come hoggi in Roma o vsano le vedoue, sopra la quale vi sia scritto il detto di San Paolo: Castigo corpus meum.

Castinà.

Onna vestita di bianco s'appoggi ad vna colonna, sopra la quale vi sarà vn crinello pieno d'acqua, in vna mano tiene vn ramo di cinnamomo, nell'altra vn vaso pieno di anella, sotto alli piedi vn serpente morto, & perterra vi saranno danari, e gioie.

Vestesi questa donna di bianco per rapprefentare la purità dell'animo, che mantiene questa virtà, & s'appoggia alla colonna, perche non è finto, & apparente, mà durabile, &

vero.

ll'eriuello sopra detta colonna per lo gran caso, che successe alla Vergine Vestale è indi-

tio, ò simbolo di Castirà.

Il cinnamomo odorifero, e pretiofo dimoftra, che non è cofa della Castità più pretiofa, & soauc, & nascedo quest'alboro nelle rupi, &

nelle



nelle spine, mostra che trà le spine della mortificatione di noi stessi nasce la Castità, & particolarmente la verginale.

L'anella sono inditio della Castità Matri-

moniale.

Il serpente è la concupiscenza, che continuamente ei stimola per mezzo d'amore.

Le monete, che fi tiene fotto a' piedi danno fegno, che il fuggir l'avaritia è conueniente mezo per conservar la Castità.

#### Castità Matrimoniale.

V Na Donna vestita di bianco, in capo hauerà vna ghirlanda di ruta, nella destra mano tenga vn ramo d'alloro, & nella sinistra vna Tortora.

La ruta hà proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del suo odore, il quale essendo composto di parti sottili per la sua calidità risolue la ventosità, e spegne le siamme di Venere, come dice il Mattiolo nel 3.lib. de' Commenti sopra Dioscoride.

Tiene il Ramo d'Alloro, perche quest'albero ha grandissima simiglianza, con la Castità, douendo essa esser perpetua, come è perpetuo il verde del Lauro, & stridere, & sare resistenza alle siamme d'amore, come stridono, & resistono le sue soglie, & i suoi rami gettati sopra il suoco. Però Quidio nel P delle Metamorsosi singe, che Dasne donna casta, si trassormasse in Lauro.

La Tortora-c'infegna col proprio effempio à non cotaminare giamai l'honore, & la fede del Matrimonio conuerfando folamente fempre con quella, che da principio s'eleffe

per compagna.

Si può ancora dipingere l'Armellino per la gran cura, che ha di non imbrattare la fua bianchezza, fimile à quella d'vna persona casta.

# Castità.

Onna, che habbia velato il vifo, vestita di bianco, stia in atto di caminare, con la destra mano tenga vno scetto, & con la sinistra due Tortore.

La Castità, come afferma S. Tomaso in 2.2. q. 151. artic. 1. è nome

di virtù detta dalla castigatione della carne, o concupiscenza che rende l'huomo in tutto puro, & senza alcuna macchia carnale.

Gli si sa il viso venato per esser proprio del casto raffrenar gli occhi percioche, come narra S. Gregorio ne' Morali si deuono reprimere gli occhi come rattori alla colpa.

Il vestimento bianco denota, che la Castirà deue esser pura, & netta da ogni macchia, co-

me dice Tibullo nel 2. lib. Epist. 1.

Casta placent superis, pura cum veste, venite Et manibus puris sumite soniis aquam.

Lo stare in atto di caminare dimostra, che non bisogna stare in otio causa, & origine d'ogni male, & però ben disse Ouid. de remedio amoris.

Otia si tollas, perire cupidinis arcus.

Le Tortori sono come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 22. de gli suoi Geroglifichi, il simbolo della Castirà, percioche la Tortora perduto che hà la compagnia, non si congiunge mai più.

Lo fcetro fignifica il dominio, che ha sopra di se il casto, percioche se bene la carne è prin-

F 4 cipal-

Iconologia del Ripa

88

cipalmente nemica dello spirito, nondimeno quando egli vuole no può esser mai abbatuto, ne vinto da quella, & se bene è scritto. Continua pugna, rara vistoria, nondimeno è detto di sopra, quando l'huomo hà saldo proponimento, in contrario non può esser superato

in alcun modo, & prima si deue mettere in esecutione quel verso d'Ouidio nel terzo, libro delle Metamorsos, quando dice.

Ante, ast, moriar, quam sit tibi copia nostri.
Che miseramente traboccare nel vitio del-

le carnali concupiscenze.



Che il Leone nella guifa fopradetta significhi il Castigo, ne seruiremo di quello, che cita Eliano, scritto da Eudomio, cioè, che vn Leone, vn'Or(a, & vn Cane nutriti, & alleuati da vn certo maestro ad vna medesima vita. vissero lungo tempo insieme pacificamente, senza offendersi punto l'vn l'altro, come fussero stati domestici, & animali d'vna stessa specie; ma l'Orsa mossa da vn certo impero, sbra nato il cane, col quale haueua comune la stanza, & il vitto; il Leone comosso per la scelleratezza di hauer rotte le leggi del viuere fotto ad vn medesimo terro-corse addosso all'Orfa, & sbranatola parimente le fece per lo Cane pagare la meritata pena.

Dipingeremo per il Castigo vn' huomo in atto seroce, & seuero, che tenghi con la destra mano vna seure, ò accetta che dir vogliamo, in maniera che mostri di voler con essa seuerissimamente dare vn sol colpo, & à cato vi sia vn Leone in atto di sbranare vn'orsa.

Non solamente appresso de Romani, mà ancora appresso alcuni popoli della Grecia, la scure su geroglisico di seuerissimo castigo, si come si può vedere nelle medaglie del popolo di Tenedo, del qual tratta Polluce, perche il Rè di Tenedo haueua satta quella legge, che chi susse si trouato in adulterio, cosi maschio, come semina, susse decapitato con la scure, es non hauendo egli perdonato al proprio sigliuolo, vosse ancor che ne susse satta memoria come si vede nelle Medaglie di Tenedo, che da vna banda vi è la scure, es dall'altra due teste.

#### CECITA DELLA MENTE.

Onna vestita di verde, stia in vn prato pieno di varij fiori, col capo chino, & con vna Talpa appresso. Cecità si dice la prinatione della luce de gli occhi, & per similitudine, ouero per analogia, si domanda ancora l'ossuscione della mente, però

l'vna si dimostra con la Talpa per antico coflume de gli Egittij, come racconta Oro Apolline: l'altra con la testa china verso li caduch si fiori della terra, che sono le delitie mondane, che allettano l'anima, & la tengono occupata senza prositto, perche quanto di bene il mondo lusinghiero ci promette, tutto è vno poco di terra non pur sotto salsa speranza da breue piacere ricoperta, ma con grandissimi pericoli di tutta la nostra vita, come ben dice Lucretio lib. 2. de natura rerum.

O miseras hominum mentes, & pectora caca Qualibus in tenebris vuta quantisq; periclis,

Degitur hoc aui quodcunque est.

Et Ouidio nel lib. 6. delle Mettamorfosi.

Proh superi quantum mortalia pectora caca
Noctis haben.

#### CECITA DELLA MENTE



Onna che nella destra mano tiene vn folgore, come narra Pierio Valeriano nelli 43. de suoi Geroglissici, à canto hauerà vn Dessino, e per l'aria vn Sparuiero ancor' egli posto dal sopradetto Pierio nel lib. 22. per l'accelerità, ciascuno di questi è velocissimo nel suo motto dalla cognitione del quale in essa facilmente, che cosa sia Celerità.

#### CHIAREZZA.

V Na giouane ignuda, circondata di molto splendore da tutte le bande, & che tenga in mano il Sole!

Chiaro si dice quello, che si può ben vedere per mezo della luce, che l'illumina, & sa la sa Chiarezza, laquale dimandaremo quella fama, che l'huomo, ò con la nobiltà, ò con la virtù s'acquista, come dimostra Pierio Valeriano nel lib. 44. & S. Ambrogio chiama charissimi quelli, i quali son stati al mondo illustrati di santità & di dottrina, si dice ancora Chiarezza vna delle quattro doti de' Beati in Cielo, & an ciascuno di questi significati.

Si dipinge giouane, perche nel fiorire de'

suoi meriti ciascuno, si dice essere chiaro per la similitudine del Sole, che sa visibile il sutto.

#### CIELO.

V N Giouane d'aspetto nobilisfimo vestito d'habito Imperiale di color turchino tutto stellato col manto detto paludamento, & con lo scetro nella destra mano, & nella sinistra tenga vn vaso nel quale sia vna siamma di suoco, & in mezzo di essa vn cuore, che non si consumi, su la poppa dritta vi sia sigurato il Sole, su la sinistra la Luna, sia cinto con la Zona del Zodiaco, nella quale si scorgano li suoi dodici segni, porti in capo vna ricca corona piena di varie gemme, & nelli piedi li coturni d'oro.

Il Cielo da Bartolomeo Anglico lib.8. cap.2 è distinto in sette parti, Aereo, Etereo, Olimpo, Igneo, Firmamento, Aqueo, & Empireo, ma à noi non accade ripetere ciò che egli ha detto, di che rimetto al Lettore, & parimente circa il numero

de Cieli, à Plutarco al Peterio nella Genefi, al Clauio sopra la sfera del Sacro bosco alla Sintassi dell'arte mirabile, alla Margarita Filosofica; & ad altri autori: à noi basti dire, che il Cielo è tutto l'ambito, & circuito ch'è dalla terra, per sino al Cielo Empireo oue rifiedono l'anime beate. Herodio Poeta Greconella sua Theogonia lo sa figliuolo della terra in questo modo.

Tellus vero primu siquide genuit partem sibi Cœlu Stellis ornatu, ve ipsam totam obtegat. Vique esset beatis dys sedis tuta semper.cioè. Primieramente ingenerò la Terra

Il Crel di Stelle ornato Accio la copra tutta, Et perche sia delle beatimenti Sempre sicura fede.

Et per tal cagione gli habbiamo fatto il măto stellato turchino per esser color ceruleo così detto dal Cielo, e quando volemo dire vn Ciel chiaro e sereno diciamo vn Ciel turchino. Re. gale poi, & con lo Scetro in mano, pet dinota-



CIELO.

re il dominio, che ha nelle cose inseriori, sicome vuol Arist nel I. lib. delle Meteore, testo 2. anzi Apollodore sa che il primo che habbia ottenuto il dominio di tutto il mondo, sia stato Vtano da noi chiamato Cielo. O'uparos remates tor nerros idura osuos noque, idest Calus primus Orbis universi imperio prafuit.

Si dipinge giouane per mostrare che se bene ha hauuro principio, nell'istesso termine si ritroua, & per lungheza di tempo non haurà fine per esfere incorruttibile. come dice Arist. lib. 1. Cæli testo 20. onde è che gli Egittij per dinotare la perpetuità del Cielo, che mai s'invecchia dipingeuano vn core in mezo le fiamme, sicome habbiamo da Plutarco in Iside. & Orifide con tali parole, Calum, quia ob perpetuitatem nunquam senescar, corde picto fignifi cant: cui focus ardens subiectus sit. Et però gli halbiamo posto nella finistra mano il soderto vaso con il core in mezo della fiamma, & perche in auto il corpo celeste non vedemo lumi piu belli, che il Sole, & la Luna, ponemo nella più nobil parte del suo petto sopra la

poppa dritta il Sole, come principe de pianeti, dal quale riceue il suo splendore la Luna posta sopra la poppa sinistra, tanto più che queste due imagini del Sole, & della Luna gli Egirtij significauano il Cielo; lo cingemo con la Zona del Zodiaco per essere principale cingolo celeste. Gli si pone vna ricea corona in testa di varie genme per mostrare, che da lui si producono quà giù in varij modi molti, & diuersi pretiosi doni di natura.

Si rappresenta, che porti li coturni d'oro, mettallo sopra di tutti incorruttibile per confermatione dell'incorruttibilità sua.

# CLEMENZA.

Onna sedendo sopta vn Leone, nella sinistra mano tiene vn'hasta, e nella destra vna saetta, saquale mostri di non lanciarla.: ma di gittarla, via così è scolpita in vna Medaglia di Seuero Imperadore con queste lettere. Indulgentiam aug. su chartag.

Il Leone è fimbolo della clemenza, perche come raccontano i Naturali se egli per forza supera, & gitta a terra vn' huomo, se non sia feriro da sui non lo sacera ne l'offende se non

con leggerissima scossa.

La Saetta nel modo che dicemmo è segno di Clemenza, non operandosi in preginditio di quelli che sono degni di castigo; onde sopra di ciò Seneca nel lib. de Clementia così dice. Clementia essi leutas superioris aduersus inferiorem in constituendis parais.

#### Clemenza.

Onna che calchi vn monte d'armi, & con la destra mano porga vn ramo d'Oliuo, appoggiandosi con il braccio sinistro ad vn ronco del medesimo albero, dal quale

pendano i fasci consolari.

La Clemenza non è altro che vn'affinenza da correggere i rei col debito caffigo, & effendo vn temperamento della feuerità, viene a comporre vna perfetta maniera di giustitia, & a quelli che gouernano, è molto necessaria,

Ap-

CHIAREZZA.



Appoggiarsi al tronco dell'Oliuo, per mofirare, che non è altro la Chemenza, che inclinatione dell'animo alla misericordia.

Porge il ramo della medesima pianta per dar segno di pace, e l'armi gittate per terra co fasci consolari sospesi, nota il non volere contra i colpeuoli essercitar la sorza secondo che si potrebbe per rigor di giustiria, però si dice, che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dio a nostri peccati, però il Vida Poeta religioso in cambio di Mercurio, singe che Gioue della Clemenza si serua nell'ambasciaria, nel libr. 5. della Christiade. E Seneca in Ottania ben'esprime quanto s'è detto di sopra della Clemenza, così dicendo.

Pulchrum est eminere inter illustres viros Consulere patria parcere afstictis, sera Cale a'sstinere, tempus atque ira dare Orbi quietem, Saculo pacem suo. Hac summa virtus, petitur bac Celum via, Sic ille Patria primus Augustus parens

Sic ille Patria primus Augustus parens Complexus astra est, colitur & templis Deus. Clemenza.

D Onna che con la finistra mano tengavn processo, & con la destra lo cassi con vna penna, & fotto à piedi vi faranno alcuni libri.

Clemenza, e Moderatione nella. Medaglia di Vitellio.

Dona à sedere, con vn ramo di Lauro in mano, & con l'altra tiene vn bastone vn poco lontano.

La Cleraenza, è virtà, d'animo, che muone l'huomo à compassione, & lo sa facile à perdonare, & pronto à souenire.

Si dipinge che fieda per fignificare manfuetudine, e quiete.

Il Bastone mostra, che può, & no vuole viare il rigore, però be si può dire alludendosi al presente Pontificato.

Cedan mille Seueri ad vn Cle-

Et porrebbesi anco dire quel che dice Ouidio nel lib. 3. de Ponto.

Principe nec nostro Deus est mo-

Institute vires temperatille suas.

Il ramo del Lauro mostra, che co esso si purificauano quelli c'haueuano offesi gli Dij.

# COGNITIONE.

Donna che stando à sedere tenghi vna torcia accesa, & appresso haurà vn libro aperto, che con il dito indice della destra mano l'accenni.

La torcia accesa, significa, che come a i nostri occhi corporali, sa bisogno della luce per
vedere, così all'occhio nostro interno, che è l'intelletto per riceuere la cognitione delle spetie intelligibiti, sa mestiero nell'istrumento estrinseco de sensi, & particolarmente di quello del vedere, che dimostrarsi col lume della
torcia, percioche come dice Arist. Nibil est in
intellectu, quod prius non fuerit in sensu, ciò
mostrando ancora il libro aperto, perche, ò
per vederlo, ò per vedirlo leggere si sa in noi la
Cognitione delle cose.

Cognizone delle cofe.

Onna, che nella destra mano tiene vna verga; ouero vn scettro, & nella sinistra vn libro, da che si coprende, che la cognition delle cose s'acquista per mezo dell'attera lettione de libri, il che è vn dominio dell'anima. CIELO.



COMBATTIMENTO. Della Ragione con l'Appetito.

A statua, ò figura d'Hercole, che vecide Anteo, si vede in molte medaglie antiche l'esplicatione del quale dicesi, che Hervole è vna fimilitudine, & vn ritratto dell'ani. ina di ragione partecipe, & dello spirito humano, & Anteo del corpo, il petto d'Hercole è la sede della sapienza, & della prudenza, lequali hanno vna perperua guerra con l'appetito & con la volontà, imperò che l'appetito sempre contradice, e repugna alla ragione, ne può la ragione essere superiore, & vincitrice, se non leua il corpo così in alto, & lontano dallo fguardo delle cose terrene; che i piedi, cioè gli affetti non prendano più dalla terra fomento alcuno, anzi tutte le cupidità, & gli affetti che della terra son figlinoli, al tutto vecida.

Onna în habito di Cingara: mà il suo vestimento sarà di varij colori, nella de-

stra mano terrà vn cornetto da sonar di musica, nel'a sinistra vna masche-

ra, & ne'piedi i socchi.

La diuersità de'colori, nota le varie, & diuerse attioni, che s'esprimono in questa sorte di poesia, la quale diletta all'occhio dell'intelietto, non meno che la varietà de'colori diletti all'occhio corporeo, per esprimere gl'accidenti dell'humana Vita, virtù, vitij, & conditioni mondane, in ogni stato, & qualità di genti, suor che nel stato reale: Et questo si mostra con li socchi, i quali furono da gli Antichi adoperati in recitar Comedie, per mostrare la mediocrità dello stile, & delle persone, che s'introducono à negotiare.

La Comedia hà propositioni facili, & attioni dissicili, & però si dipinge in habito di cingara, per esser questa sorte di gente larghissima in promettere altrui beni di sortuna, li quali dissicilmente, per la pouertà propria posi-

sano communicare.

Il cornetto, & la maschera s'adoprauano nelle Commedie de gl'Antichi, & notano l'vno l'atmonia, &

l'altro l'imitatione.

I focchi fono calciamenti comici, come habbiamo detto.

Comedia.

Donna d'età matura, d'aspetto nobile, in mano terrà la Tibia, in piedi i socchi, nell'acconciatura della testa vi saranto molti trauolgimenti, & con grande intrigo di nodi, con questo motto: Describo mores hominum.

COMMERTIO DELLA VITA HVMANA

I Vomo che con il dito indice della depia, che gli stà à canto; con la finistra mano tenghi vna Cicogna, & alli piedi vn Ceruo.

Si dipinge in questa guisa, perche la macina ha simbolo delle attioni, & Commertij della Humana Vita, posciache le macine sono sempre due, & vna ha bisogno dell'altra, & sole mai non possono fare l'opera di macinare, così anco vn'huomo per se stesso no può ogni cosa e però le amicitie nostre si chiamano necessi-

rudini.



tudini, perche ad ogn'vno è necessario hauere qualche amico con ilquale possa conferire i fuoi disfegni, & con scambieuoli beneficii l'vn l'altro folleuarsi, & aiutarsi, come fanno le Cicogne, le quali perche sono di collo alto à longo andare si straccano nel volare, nè possono sostenere la testa, sì che vna appoggia il collo dietro l'altra, e la guida quando è stracca passa dietro l'vitima à cui essa s'appoggia, cosi dice Plinio lib. 10. c.22. & Isidoro riferifce vn simile costume de Cerui; liquali per il peso delle corna in breue tempo si straccano. nè possono reggere la testa quando nuotano per mare, ò per qualche gran fiume, & però vno appoggia il capo fopra la groppa dell'altro, & il primo quando è firacco passa à dietro, sì che in tal maniera questi animali si danno l'vn l'altro aiuto. Cofi anco gli huomini sono astretti trà loro à valersi dell'opra, & aiuto vicendeuole, perilche molto rettamente è stato detto quel Prouerbio tolto da Greci, yna mano laua l'altra, Manus manum lauat, & digitus digitum, Homo hominem (eruat,ciuntas ciuitatem . Vn'huomo conserva l'altro,

I O N & vna Città l'altra Città, & questo si fà non con altro mezo, che col commertio, & però Arist, trà le cinque cose per le quali si fa consiglio, mette nel quarto luogo, De is que importantur, & exportantur, cioè di quelle cose, che si portano dentro, & fuora della Città nelle quali due attioni confiste il Commertio, perche faremo, portare dentro la nostra Città di quelle cose che noi ne siamo priui, & che n'habbiamo bisogno: fuora, poi faremo portare cofe delle quali n'abbondiamo in Citrà, che n'hà bi sogno: perche il Gran. Maestro di questo mondo molto saggiamente hà fatto, che non hà dato ogni cosa ad vn luogo imperò che hà voluto che tutta questa vniuersità si corrisponda con proportione, che habbia bisogno dell'opra dell'altro, & per tal bisogno vna. natione habbia occasione di trattare, & accompagnarsi con l'altra, onde n'è derivata la permutatione del vendere, & del comprare, & s'è fatto trà tutti il Commertio della Vita Humana.

#### COMEDIA VECCHÍA.

Donna ridente, vecchia, mà con volto grinzo, & spiaceuole, hauerà il capo canuro, e scarmigliato, le vesti stracciate, & rappezzate,& di più colori variate, con la ma destra terrà alcune saette, ouero vna sserzà, auanti à lei vi sarà vna simia, che li porge vna cestella coperta, la quale scoprendo da vn cato la detta donna, con la sinistra mano saccia mostra di diuersi brutti, & venenosi animali, cioè, vipere, aspidi, rotpi, & simili.

Si dice, della Comedia vecchia à distintione della nuoua, laquale successe à lei in assai cose disserente, percioche li Poeti nesse scuole della Vecchia Come dia dilettauano il popolo (appresso del quale all'hora era la soma del gouerano) col dire, e raccontare cose facete, ridicolo-se, acute, mordaci, in biasino, & irrisione dell'ingiustitia de i Giudici dell'auaritia, e corruttela de' Pretori, de cattini costumi, e disgratie de' Cittadini, e simili altre cose, laqual licenza

COMMERCIO DELLA VITA HVMANA.



poi riformando, & le sciocchezze del riso, & buffonerie, à fatto togliendo la Comedia nuoua(richiedendo cofi altra fortuna di ftato, e di gouerno, & altra ingegnofa, & fauia inuentione de gl'huomini) s'astrinse à certe leggi, & honestà più ciuili, per le quali il suggetto, la locutione, & ancora la dispositione di essa è fatta molto diversa da quello che soleva essere della sopradetta Comedia veechia, come

nel primo libro detto l'Historia al cap. 7. L'officio dunque della veechia Comedia. essendo di tirare li vitij, & attioni de gl'huomini in rifo, & sciocchezza; percio si è fatta la detta figura di tal viso, & forma, che si andrà

può il Lettore vedere à pieno le differenze, trà

l'vna, e l'altra nella Poetica dello Scaligero,

di mano in mano dichiarando.

Le vesti stracciare, & rappezzare, cosi per il soggetto che hauena alle mani, come per le persone che faceuano così fatta rappresentatione, no v'interuenendo, come nella Tragedia persone Regali, nè come nella Comedia rogata, ò pretestata de Romani Cittadini diconto.

Per li varij colori del suo vestimento si dimostra la diversità, & incostanza di più cose, che poneua insieme in vna compositione, & anco il vario stile, meschiando insieme di-

uersi generi di cose.

La Scimia che li porge la cestella. mostra la sozza imitatione per mezzo della quale faceua palesi li vitij. & le brutezze altrui, che si dimostrano, per li fozzi, & venenofi animali, che ella con rifo, & sciocchezza scuopre al popolo, di che vir effempio si può vedere nel Gurguglione di Plauto

Tum iste Grace palliatize appe overto qui ambulant.

Qui incedunt suffarcinati, oum libusscum (portulis

Constant, conferunt, sermones inter Se draveta

Obstans, obsistant, incedunt cum suis (ententip.

Quos femper bibentes videas effe in Thermopolio

Vbs quid furripuere, operty capitules calidum bibant

Triftes, arque ebrioli incedant.

Le facité nella destra fignificano ghacui detti & l'aspre maledigenze, conte quali licentiofamente ferina , & vecidena la fama & riputatione de particolari huomini: onde Horario nella Poetica parlando della fretie di poesia viene à dire della Comedia vecchia in tal modo.

Succeffer verus bic comadianon fine multa Lande led in virium libertas excidit, & vin Dignam lege registen off acceptas chorufque Turpirer obeicuit sublate mire nacondi.

Et il detto Horatio ancora nel lib. 1.de'fermoni, nella Satira quarta, cofi parlò delli Serittori della Comedia.

Eupolis, aig; Craimus, Ariftophane [q: Poeta Aig; ali, quorum Comadia pri ca viroru est Si quis erat dienus describi, quod malus, au fur

Quod machus foret, aut sicurus aut alioguin Famolus multa cum libertate notabant.

COMPASSIONE.

Onna che con la finitira mano tenchi vn nido dentro del quale vi fia vn Auoltore, che pizzicandosi le coscie stia in atto di dave à suggere il proprio sangue à suoi figliuo.

#### COMPASSIONE



lini quali faranno anch' effi nel nido in atto di prendere il fangue, & con la deftra mano stefa porga in atto di compassione qualche cosa per souvenimento à gl'altrui bisogni.

Si dipinge con l'Auoltore nella guisa, che habbiamo detto, percioche gli Egittij per lo Auoltore, quando col becco si rompe le coscie, rappresentauano la copassione, perche egli in quei cento e venti giorni, che dimora nell' alleuare i figliuoli, non mai troppo lontano vola alla preda attento à quel solo pensiero di no dasciare i figliuoli, & solamente piglia quelle cosc che da presso gli si mostrano, & se mulla altro gli occorre, ò souniene d'apparecchiare in cibo à i figliuoli egli col becco pizzicandosi le coscie caua il sangue, & quello dà à suggere alli figliuolini, tanto èl'amore col quale hà cura, che per mancamento di cibo non gli manchino.

It porgere con la destra mano in atto pietoso qualche dono, dimostra con tal affetto il vero segno dell'huomo compassionenole, il quale per carità soccorre con prontezza i poueri bisognosi con la propria facol-

#### COMPUNTIONE.

Onna vessita di cilicio, addolorata, con la bocca aperta in atto di patlare, con gl' occhi riuolti al Cielo, che versino copiose lagrime, con vna corona di pungenti spine in capo tenendo con la sinistra mano vn cuore parimente ornato di spine, terrà la destra mano alta, & il dito indice verso il Cielo.

Si fà vestità di cilicio, & lagrimeuole, perche dice S. Gio. Crisostomo, nel suo libro de compunet. cord. Sola compunctio facit horrere purpuram, desiderare cilicium amare lachrimas, sugere risum, est enim mater stetus.

Se li fanno due corone di spine, perche per la spina nel Salmo 31. in quel versetto, che dice: Dum consiguur spina, vien denotata la colpa contratta dal peccato laquale del continuo morde, & punge la conscienza significata per la corona, che tiene in capo, & non bastando questa com-

puntione, come infrutruosa, nascendo per l' ordinario dal timore della pena, & conoscimento del male,

Però se gli aggiunge la corona delle spine al cuore, denotando per quest' altra la vera compuntione del cuore, che nasce da quello immenso dolore, & conoscimento d' hauer osfeso Iddio sommo bene, & persa la gratia sua, & perche la persetta compunione deue hauere quattro conditioni, cioè che habbia sommo dolore già detto, però si sanddolorata, e lagrimeuole.

Secondo, che habbia fermo proposito di non commettere più peccato che si dimostra per l'indice alzato della mano destra.

Terzo, che similmente habbia saldo proponimento di confessarsene, il che vien significato per la bocca aperta.

Vltimo, c'habbia à fodisfare, come parimente si promette per la destra alta, e pronta in operare bene conforme alla sua buona, e santa resolutione.

#### COMPVNTIONE.



COMPLESSIONI, COLERICO PER IL FOCO.

N giouane magro di color gialliccio, & con sguardo siero, che essendo quasi nudo tenghi con la destra mano vna spada nuda, stando con prontezza di voler combattere.

Da vn lato (cioè per terra) farà vno scudo in mezzo del quale sia dipinta vna gran siama di fuoco, & dall' altro lato vn feroce Leone.

Dipingesi magro, perche (come dice Galeno nel 3 de gli Afforismi nel Commento 6) in esso perche regna molto il calore, il qual essedo cagione della siccità si rappresenta con la fiamma nello scudo.

Il color giallicio, fignifica, che il predomimio dell'humore del corpo spesso si viene à ma nifestare nel color della pelle; d'onde nasce, che per il color bianco si dimostra la ssemma, per il pallido, ouero slauo la collera, per il rubicondo misto con bianco la complessione anguigna, & per il sosco la malinconia, secodo Galeno nel 4.de santate tuenda al cap, 7. & nel 1. de gli Afforismi nel Commento 2.

Si dipinge con fiero (guardo effendo ciò suo proprio, come ben dimostra Ouidio nel lib. 3. de arte amandi.

Oratument ira, mgrescum sanguine vena. (micani;

Lumma Gorgoneo sauius angue Et Petsio nella 3. Satira. Nunc face supposita feruescit sanguis, & ira

Scintillant oculi, Ge.

La spada nuda, e la prontez za di voler combattere, denota non solo il collerico esser pronto alla rissa: mà anco presto a tutte l'altre operationi, come ancora significa la sopradetta siamma di suoco, effendo suo proprio di risoluere.

Si dipinge giouane, quasi nudo, & con lo scudo per terra; percinche guidato dall' impetuosa passione dell' animo non si prouede di ri paro; mà senza giuditio, & consiglio s' espone ad ogni pericolo, secondo il detto di Senera in Troa-

de, suuenile vuium est regere non posse impetum. Et però ben disse Auicenna nel 2. del 1. della dittione 3. al cap. 3. che quando P opere son fatte con maturità danno segno di vn téperamento persetto: mà quando si fanno con impeto, & con poco consiglio danno segno di molto calore.

Gli si dipinge il Leone à canto per dimostrare la sierezza, & animosità dell'animo nascente dalla già detta cagione. Oltre di ciò metteuisi questo animale per essere il Collerico simile all'iracondo Leone, del quale cosi scrisse l' Alciato ne i suoi Emblemi.

Alcaam veteres caudam dixere Leonis Quastemulante was concipit, ille graues, Lutea cum surgi bilis crudescit, & atro Felle dolor surias excitat indomitas.

Denota anco il Leone esser il collerico di natura magnanima, e liberale, anzi che passan do li termini, diuiene prodigo, come gl'infra-scritti versi della Scuola Salernitana, non solo di questa: mà di tutte l'altre qualità sopradette dicono.

## COMPLESSIONI.

Collerico per il fuoco.



Est humor cholera, qui eompetit impetuosis Hoc genus est hominum cupiens pracellere cunctos:

Hileuiter discunt, multum comedunt, cito crescunt.

Inde, & magnanimi sunt, largi summa petentes.

Hirsuus fallax, irascens prodigus, audax, Astutus, gracilis, siccus, croceique coloris

# SANGVIGNO PER L'ARIA.

N giouane allegro, ridente, con vna ghirlanda di varij fiori in capo di corpo carnoso, & oltre i capelli biondi hauerà il color della faccia rubicondo misto con bianco, & che sonando vn liuto dia segno con riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il suoco, & il canto, da vna parte d'essa figura vi sarà vn montone, tenendo in bocca vn grappo d'vua, & dall'altra banda vi sarà vn libro

di musica aperto.

Giouane, allegro, con la ghirfanda di fiori, & ridente, si dipinge il sanguigno, perche (secondo Hippocrate) in quelli, che abbondano di sangue temperato. & persetto, si generano spiriti vitali puri, & sottili, da quali nasee il riso, & l'allegrezza, onde questi sono piaceuoli, & faceti, & amano i suoni, & i canti.

L'effer di corpo carnoso, secondo Galeno nel 2. lib. del temperamento al cap. 9. & Auicenna nel lib. 1. significa, che dalla virtù assimulatiua che ne i sanguigni è molto potente, nasce l'habito del corpo carnoso.

Dipingesi rubicondo misto con bianco, perche (secondo Auicenna nel 2 del 1.) questo colore denota abbondanza di sangue, e però dice Galeno nel 2 de gli afforismi nel cómento 2 che l' humore, che nel corpo predomina dà il colore alla carne.

Il Montone con il grappo d' vna fignifica il fanguigno esser dedito à Venere, & à Bacco; per Venere s'

intende la natura del Montone, essendo que flo animale assai inclinato alla lussuria, come narra Pierio Valeriano lib. 10. & per Bacco il grappo d' vna; onde Aristotele nel Problema 31. dice, che ciò auuiene nel fanguigno, perche in esso abbonda molto seme, il quale è cagione de gli appetiti venerei, come anco si può vedere per descrittione della Scuola Salernitana.

Natura pingues ifti sunt, atque iocantes, Rumoresque nouos cupiunt aud ire frequêter, Hos Venus, & Bacchus delectat fercula risus Et facit hoc hilares, & dulcia verba loquentes.

Omnibus hi studys habiles sunt, & magis

Qualibet ex causa non hos facile excitat ira-Largus, amans, hilaris, ridens, rubesque co-

Cautus, carnosus, fatis audax, atque beni-

G FLEM-

# SANGVIGNO PER L'ARIA.



FLEMMATICO PER L'ACQVA

Vomo di corpo graffo, & di color bianco che stando à sedere sia vestivo di pelle di Tasso, tenendo ambe le mani in seno. & la testa china, la quale sia cinta d' vn panno negro, che gli cuopra quasi gl'occhi, & à canto vi sia vna tarraruca.

Dipingefi graffo, perche si come la siccità del corpo procede da calidità, così la grassezza deriua da frigidità, & humidità, come dice Galeno nel secondo del temperamento al c. 6.

Si veste di pelle di Tasso, perche si come que sto animale è sonnacchioso e pigro, così è il stemmatico per hauer egli pochi spiriti, e quelli oppressi da molta frigidità, che in esso predo mina, onde auniene ch' è anco poco atto à gli studi) hauendo l'ingegno ottuso, & addormétato, & non habile à meditare quello che farebbe cagione di solleuarlo dalle cose vili, & basse, che però li si cinge il capo di panno negro.

Si rappresenta con il capo chino, perche e-

gli è pigro, negligente tardosì nell' operationi dell' intelletto, come in tutte l' altre del corpo fimile alla tartaruga, che fi gli fi à lato, il che tutto vie ottimamente espresso dalla Scuola Salernitana ne' yersi che seguono.

Pleghma dabit vires modicat, latosque breuesque,

Phlegma facit pingues, sanguis reddit mediocres,

Otia non studio tradunt, sed corpora somno.

Senfus habet, tardos, mosus pi-

gritia somnus Hic somnolentus, piger in spueamine, plenus

Est huic sensus habee pinguis facie color albus.

MALENCONICO PER LA TERRA.

Pomo di color fosco, che posandosi con il piede defiro sopra di vna figura quadrata, ò cuba, tenghi con la sinistra mano vn libro aperto mostrado di studiare.

Hauerà cinta la bocca da vna benda, e con la man destra terrà vna borsa, legata, & in capo vn Passero vccello solitario.

La benda che gli cuopre la bocca, fignifica filentio, che nel malinconico fuol regnare, effendo egli di naturra fredda, e fecca & fi come la calidità fa loquace, cofi per lo contrario la frigidità è cagione del filentio.

Il libro aperto, & l'attentione del fludiare, dimostra il malinconico esser dedito alli studij, & in esti far progresso, suggedo l'altrui co-uersatione: onde Horatio nell' vluima epistola del 2, lib. dice.

Scriptorum amnis amat nemus,

Et fugit Vrbes.

Che però gli si dipinge il Passero solitario sopra il capo, essedo vecello che habita in luochi solitarij, e non couersa con gli altri vecelli.

La borsa serrata significa l'auara natura, che suole per lo più regnare ne i malinconici, come dicono i seguenti versi della Scuola Salernitana.

Restat adbue tristis cholera subst. mi i nigre. Qua reddit pranos, per tristes pauca lequetes

# FLEMMATICO PER L'ACQVA.



#### CONCORDIA.

Donna bella, che mostri grauità, nella destra mano tenghi vna tazza nella quale vi sarà vn pomo granato, nella sinistra vno scettro, che in cima habbia fiori, & frutti di varie sorti, in capo ancora hauera vna ghirlanda di melegranate, con le soglie, & con i frutti, insseme con la ghirlanda, per acconciatura vi sarà vna mulacchia, & così nelle Medaglie Antiche si vede scolpita.

Concordia.

Dona, che nella destra mano
tiene vn pomo granato, & nella finistra vn mazzo di mortella.

Si fabrica in tal maniera, secondo il detto di Pierio Valeriano, con l'auttorità di Democrito, dicendo, che la mortella, & i pomi granati s'amano tanto, che se bene le radici di dette piante sono poste alquanto lontane l'vna dal 'altra si auuicinano nondimeno, & s'intrecciano insieme.

#### CONCORDIA.

V Na donna in piedi, che tiene due spighe di grano in vna mano, & con l'altra vna tazza piena d'vccellerti viui, ouero de cuori.

La tazza piena d'vccelletti, ouero de cuori fignifica conformità di più persone per le quasili ne segue l'abbondanza, significata per le spighe di grano.

# Non expers fraudis, timidus, luteique coloris. CONCORDIA MARITALE.

Hi vigilant findus:nec mens est dedita somno,

Scruant propositum sibinil reputant fore tuin.

Inuidus, & triftis cupidus dextraque tenacis

Di Pier Leone Cassella-

N'huomo à man dritta di vna donna, ambi vestiti di porpora, & che vna sola catena d'oro incateni il collo ad ambidue, & che la detta catena habbia per pendente vn., cuore, ilquale venghi sostentato da vna mano per vno di detti huomo, e donna.

La collana nella guisa che dicemo dimofira, che il Matrimonio è composto di amore, d'amicitia, & beneuolenza tra l'huomo, & la donna, ordinato dalla natura, & dalle diuine leggi, le quali vogliono, che il mari to, & la moglie siano due in vna carne, che non possino essere diuisi se non per morte.

# CONCORDIA.

Donna, che tiene in mano vn falcio di verghe strettamente legato.

La Concordia è vna vnione di volere, & non volere di molti, che viuono, & conuerfano infieme.

Però si rappresenta con vo fascio di verghe delle quali ciascuna per se stessa è debile, mà tutte insieme sono forti, & dure, onde disse Sa lomone. Fu niculus triplex, dissicile rapitur. E mediante l'vnione si stabilisce maggior forza nell'operationi de gli huomini, come dimostra Salustio in bello inguttino, Concordia parua rei crescunt, discordia maxima dilabuntur.

Alla

# MALENCONICO PER LA TERRA.



Alla quale sentenza riferisce Seneca Filosofo nell'epistola 94.che M. Agrippa confessaua d'esser molto obligato, e che per lei s'era satto ottimo fratello, & amico, di che veggasi più disfusamente Francesco Perrarca nell'opere latine lib. 3, tract. 2. Cap. 12.

### CONCORDIA MILITARE. Nella Medaglia di Nerna.

Donna che tenghi con la destra mano vn rostro di naue, sopra del quale vi è vn' insegna militare, & in mezzo d'essa, cioè in mezzo all'hasta vi sono due mani giunte, come quando si dà la fede, con lettere, che dicono. CONCORDIA EXERCITYM.

Le due mani nella guifa, che dicemmo dimostrano la Concordia, l'insegna, & il rostro

gli Esserciti.

Concordia.

Donna coronata d'oliuo, che tenga con la man destra vn fascio di frezze, legato, con vna benda bianca, da vn capo d'essa, & con vna rossa dall'altra; nella mano sinistra renga vn Cornucopia. Si corona d'Oliuo, per segno di

pace effetto della Concordia. Il fascio di frezze legato al modo detto, significa la moltitudine de gl'animi vniti insieme col vincolo della Carità, & della fincerità, che difficilmente si possano spezzare somministrandosi frà se stesse il vigore,& la gagliardezza,onde poi è la concordia produttrice di frutti piaceuoli, come dall'altra banda la discordia non sà se non produrte spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuole consortie de gl'huomini nel viuere politico, & ragioneuole.

Concordia nella Medaglia di Pupieno.

Donna sedente, che nella defitra hà vna Patena, & nella sinistra due corni di douitia con lettere. CONCORDIA AVGG. & S C. Vedino Sebastiano Erizzo. La Patena significa esser cosa Santa la Concordia, alla quale si

debbe rendere, honore e sacrifitio.

Li due corni di douitia mostrano mediante la concordia duplicata abondanza

# Concordia Militare, Manie

Donna armata, con le mani tenga vn gră viluppo di ferpi; perche è preparata per difendere se stessa con l'armi, & per nuocere altrui col veleno, che somministra l'ira.

# Concordia di pace:

Donna, che tiene due corna d'abbondanza ritorte insieme, che sono l'vnione de' pensieri, e delle volontà di diuerse persone, & con l'altra mano vn vaso di suoco, perche, la Concordia nasce dall'amore scambieuole, il quale s'assomiglia al suoco materiale, per esset effetto di calore interiore dell'anima.

Concordia devl' Antichi.

Donna, che nella destra mano tiene alcuni pomi granati, & nella sinistra va con nucopia, co vaa cornacchia, laquale si vede in

molte

#### CONCORDIA MARITALE DI PIER LEONE CASELLA.



molte Medaglie di Faustina Augusta scolpita co'l motto: Concordia, per l'eterna sedeltà, ch'vsa questo animale con la sua compagnia, però disse l'Alciato.

Cornicum mira inter se concordia vita, Muiua statque illis intemerata si des.

I pomi granati presso à gl'Antichi signisicauano Concordia, perche tali deuono essere gl'animi concordi, & in tal vnione tra se stessi, come sono le granella di questi pomi, dalla quale vnione, nasce poi l'abbondanza, che è il neruo di viuere politico, & Concorde.

Concordia insuperabile.

PEr la Concordia insuperabile si rapprefenta Gerione huomo armato, con tre visi, col capo cinto d'una corona d'oro, sei braccia, & altrettante gambe, che tega in una mano destra una lancia, con l'altra una spada nuda, & nella terza uno scettro. Et l'altre tre mani della parte sinistra, si posano sopra d'uno scudo.

Dicesi, che Gerione sù Rè di Spagna, ilquale perche haueua tre Regni sù detto tricorpore, cioè, che haueua tre corpi; fiù ammazzato da Hercole, altri dicano effere stati tre fratelli, così concordi, che erano giudicati vn solo.

CONFERMATIONE.

CONFERMATIONE.

Come dipinia nel Palazzo di N.S.

à Monte cauallo.

Onna con due chiaui nella defira mano, & tien con la finifira vna piramide, nella quale co fcritto: Super hanc petram.

CONFERMATIONE DELL'-AMICITIA.

V Na giouane, che fia coronata d'vna ghirlanda di varij fiori, farà vestita d'habito vago, & di color verde, terrà con la destra mano vna Tazza di cristallo piena di rubicondo, vino, la quale porgerà con sembiante allegro, & in atto gratioso, & bello.

Si dipinge giouane, con la ghirlanda di fiori, & con l'habito di color verde per fegno di allegrezza, che così conuiene che fieno, & mofirino quelli, i quali fi vniscono, & confermano nell'amicitia.

Si rappreséta, che porghi la Tazza piena di vino percioche le Tazze, ò calici, che scambieuolmente si porgono ne i conuiti, & in quelli inuiti che si fanno al bere, è costume de nostri tempi, come anco è vsanza antica, nel qual atto si vengono ad vnire gli spiriti de gli amici, & à confermarsi le amicitie, & per segno di ciò Achile nella nona Iliade d'Homero ordina à Patroclo intimo suo amico, che pigli il più gran bicchiere, che habbia, & che dia bere ad Vlisse, & ad altri Greci, del vino più gagliardo non per altro, se non per dar ad intendere, che esso li teneua per carissimi amici.

Viterius duxit Nobilis Achilles Sedereque fecit in sedilibus, tapetibus que purpureis.

Statim autem Patroclum, allocutus eft prope existentem

Maiorem iam crutorem Menæty fili statuito Meraciusque sundito ; poculum autem paraonicuique

Hi enim carissimi viri mea sunt in domo Più à basso poi Aiace accenna ad Vlisse, che

G 3 fac-

# Iconologia del Ripa.

# CONCORDIA:



faccia vn brindisi ad Achille, & Vlisse gli lo sà in tal modo.

Innuit Aiax Phænici: intellexit autem nobilis Vlisses

Implensa; vino poculum, propinauit Achilli Salue Achilles.

& quello, che seguita de quali brindisi, n'è pieno Homero, à passo, à passo, segno d'vnione, & Confermatione d'amicitia.

CONFESSIONE SACRAMENTALE.

Donna nuda, mà che con bella gratia sia circondata da vn candido, & sottilissimo velo, il quale con bei giri copri le parti secrete; Hauerà à gli homeri l'ali, Terrà la bocca aperta mostrado di manisestare i suoi peccati. Starà inginocchione sopra d'vna base d'vna colonna, in luogo remoto, & segreto, col capo scoperto da qual si voglia ornamento, Hauerà cinta la fronte da vna benda di color rosso, che versi da gl'occhi copia di lagrime, & che con il pugno della destra mano si percuora il petto & il braccio sinistro steso, & sopra detta base vi sia vna Colomba bianca, & per terta

ra da vna parte vi fia vn Cane, & dall' altra vn'agnello.

San Tomaso nel 4.delle set. dist. 17.q.3. art. 4. mette 16. conditioni, che deue hauere la buona, & perfetta Consessione le quali si contengono quì sottoscritte.

Sit simplex, humilis Confessio,

Aique frequens, nuda, discreta,

Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,

Fortis, & accusans, & Jit parers

Onde per dichiaratione di dette parti, dico che si dipinge nuda percioche la Confessione hà da essere nuda, & non vestita di colori;ne di quello che cuoprono, & oscurano la grauezza de i peccati, & perciò deue essere chiara, & manisesta, & che il penitente in tal modo dica tutti i suoi peccati, & ch'egli creda, che il Sacerdote l'intenda con le circonstanze necessarie del luogo, del tempo, delle qualità, delle persone, & simili.

L'essere circondata con bella gratia dal cadido, & sottilissimo velo, denota che quest'atto di peniteza ha da essere puro, & sincero, & con retta intentione di riconciliarsi con il Signor Dio per riceuere la gratia & la remissione de i peccati, sì di colpa, come di pena.

Si fà alata per significare che non solo la Confessione hà da estere accellerata, mà anco denota che ella solleua altrui alla gloria eterna.

Tiene la bocca aperta con dimostratione di manisestare gl'eurori commessi, essendo che il peccatore consessandosi, conuiene che sia integro, cioè che dica tutti i suoi peccati à vno istesso Consessore, & per non essere tenuto cattiuo non ne dica vna parte ad vno, & l'altra, à l'altro.

Si dipinge che stia sopra d'vna base, per segno di costanza, & di sortezza, ch'è il vincer se stesso, & rendere i proprij appetiti vbedienti alla ragione, la quale sa che il peccatore dica quello, che il diauolo vorrebbe che egli per vergogna lasciasse di dirle.

For-

### CONFERMATIONE DELL' AMICITIA.



Focutudo est firmicas animi in sustinendis, & repellendis his, in quibus maxime est dissicilesirmicatem habere propier bonum virtuis, dice S. Tomaso 2-2,9-23. art. 2.

Si rappresenta in luogo remoto, & secreto per mostrare che la confessione s'hà da fare, con dire i suoi peccati secretamente, & nonin publico, & che il Confessore non riueli ad altrui quello che sà per via di Consessione, mà tenghi tutto secreto.

L'hauere cinta la fronte dalla benda rossa, significa che il peccatore si conosce colpeuole & che la conscienza lo rimorde, & però si arrossisce & vergogna d'hauere comessi molti peccati.

Pudor est timor iusta vituperationis, qui affectus est honestissimus, dice Arist.

Il versare da gli occhi copia di lagrime denota, che la Confessione ha da essere lagrimosa con dolore, & dispiacere grande d'hauer osseso Iddio che perciò mostra di percuotersi il petto con la destra mano, & rendersi in colpa de i peccati comessi. Lacrima, panitentia funt in dices, tice Quinto Curtio lib. 3. & Cassia, tuper Psal.

Fletus cibus est animarum. Corro-

boratio sensum.

Absolutio peccatorum, & Lucrum culparum.

Lo stare inginocchioni, & il tenere il sinistro braccio steso, è per dinotare l'atto volontario, & d'effer pronto à far volontieri la penitenza di quanto si aspetta à l'obligo che deue.

La colomba bianca denota la sua iemplicità essendo che la Sacra Scrittura dice, Estore simplices sicut, comba, & particolarmente nell'atto tella Confessione, nel quale conuiente d'esser simplice, & non mescolare altri ragionamenti impertinenti à questo Santissimo Sacramento.

Simplicitas est munditia cordisque

Per terra da vna parte vi si mette il Cane per segno di fedeltà (del quale ne è simbolo questo animale come habbiamo detto in altri luoghi) perciò che chi si confessa Sacramentalmente conuiene essere sedele in nar-

rare tutti i suoi peccati con le lor circostanze, non tacendo quello che ha fatto, & non di-

cendo quello che non ha fatto.

Dall' altra parte vi si dipinge l'Agnello per essere questo animale il significato dell' humiltà, & mansucudine, non solamente nelle profane lettere Egittie; ma ancora nelle Sacre della Religione Christiana, Anco gli Auguri gentili adoperauano l'Agnello ne' loro sacrificii solo per la piaceuolezza del puro, humile, & mansueto animo, del che deue essere il penitente.

Inginoechioni con la testa nuda da qual si voglia ornamento, auanti al Sacerdore per segno d'humiltà, riuerenza, & sommissione.

#### CONFESSIONE SACRAMENTALE.



# COFIDENZA.

Onna con i capelli sparsi, con ambedue le mani sostenti vna naue.

La Confidenza porta seco la cognitione dell'eminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampare libero, & senza queste due qualità variarebbe nome, & cangiarebbe

l'essere suo.

Porò si dipinge con la naue, che è segno di Considenza, con la naue i nauiganti ardiscomo di pratticare l'onde del mare, le quali solo con la selicità del perpetuo moto, par che minaccino rouina, morte, & esterminio all' huomo, che quando passa la terra, esce suora de suoi consini, à questo proposito disse Horatio nella 3. Ode del primo libro.

Illi robur, & as triplex Circa pectus erat, qui fragilem truct Commist pelago ratem, Primus & poi. Quem mortis timuit gradum?

Con quel che segue.

# CONFVSIONE.

Onna giouane confusamente vefitta di diuersi colori, che hauendo i capelli mal composti, posi la destra mano sopra quattro elementi consusamente vniti, & la finistra sopra la Torre di Babel co'l motto che dica Babilonia Vndique.

Giouane si dipiege, come età più atta alla consusione, non hauendo esperienza, senza laquale non può terminare, essendo trasportata da diuersi appetiti, quali nell'opere rendeno.

Li capelli lunghi, & corti, e mal composti denotano i molti & varij pensieri che conson sono l'intelletto.

Li diuersi colori del vestimento signisicano le vane, & disordinate attioni consusamente operate: Et vbi multitudo, ibi confusio.

La Torre di Babel è posta come cosa molto conosciuta per segno di Consusione: poiche nel fabricare d'essa, Iddio, si come consuse il linguaggio de' fabricatori, con fare, che ciascuno di loro diuersamente parlasse, così anco

confuse la mente loro, facendo che l'opra rimanesse impersetta per castigo di quelle superbe, & empie genti, che prouorono di sare quell'impresa contro la sua Onnipotenza, & per maggior chiarezza per rappresentare la Confusione, vi si dipinge il Chaos, in quel modo, che rappresenta Ouidio nel primo libro delle Metamorsosi, oue dice.

Vnus erat toto natura vultus in orbe Quem dixero Chaos, rudis indigestaq;moles.

Et l'Anguillara nella traduttione.

Pria che'l Ciel fusse, il mar, la terra, e'l fuoco Era il fuoco, la terra, il Ciel, e'l mare: Mà il mar rendeua il Ciel, la terra, e'l fuoco Deforme il fuoco il Ciel, la terra, e'l mare Che vi era, e terra, e Cielo, e mare, e fuoco Doue era e Cielo, e terra, e fuoco, e mare, La terra, e'l fuoco, e'l mare era nel Cielo Nel mar, nel fuoco, e nella terra il Cielo. CONFIDENZA.



CONGIVNTIONE DELLE COSE Humane, & Civili.

S I dipingerà vn' huomo inginocchioni con gli occhi riuolti al Cielo, e che humilmen. te tenghi con ambe le mani vna catena d'oro

pendente dal Cielo, & da vna Stella. Non è alcun dubbio, che con il testimonio di Macrobio, & di Luciano, che la sopradetta catena non fignifichi vn congiungimento del. le cose Humane con le Diuine, & vn certo vincolo comune con il quale Iddio quando gli piace ci tira à se, & leua le menti nostre al Cielo, doue noi con le proprie forze, & tutto il poter nostro non potemo salire; di modo colui, che vuole significare, che la mente sua si gouerna co'l voler diuino, attamente costui potrà dipingere detta catena pendente dal Cielo, & da vna Stella, impercioche questa è quella forza d'vna Diuina inspiratione, & di quel fuoco del quale Platone hà voluto ch'ogni buomo sia partecipeà sin che drizzi la mente al Creatore, & erga al Cielo però conuiene che ci conformiamo con la volontà del Signor Dio in tutte le cose, e pregare sua Diuina Maestà, che ne faccia degni della sua santissima gratia,

# CONSERVATIONE Di Pier Leone Cafella.

Onna vestita d'ore, con vna ghirlanda d'oliuo in capo nella mano destra terrà vn fascio di miglio, & nella sinistra vn cerchio d'oro.

L'oro, & l'oliuo fignificano Conferuatione, questo, perche conferua li corpi dalla corrutione, &c quello, perche difficilmente si corrompe.

Il miglio parimente conserua le Cirrà.

Il eerchio, come quello, che nelle figure non hà principio, ne fine, può figni ficare la duratione delle cose, che per mezzo d' vna circolare trasmutatione fi conservano.

#### CONSIDERATIONE.

Onna che nella finistra mano tiene vn regolo, nella destra

vn compasso, & hà a canto vna grue volante con vn sasto in vn piede.

Tiene il regolo in mano, & il compasso per dimostrare, che si come sono questi instromenti mezani per conseguire con l'operaquella drittura, che l'intelletto dell' artesice si forma, cosi il buoni essempi, & i saui ammaestramenti guidano altrui per dritta via al vero sine, al quale generalmente tutti aspirano, & pochi arriuano, perche molti per torte vie quasi ciechi, si lasciano dal cieco senso alla loro mala venuta trasportare.

La grue si può adoperare in questo proposito lecitamente, & per non portare altre autorità, che possino insastidire, basti quella dell' Alciato, che dice in lingua nostra cosi.

Pitagora infegnò che l'huome douesse Considerar con ogni somma cura L'opera, ch' egli fatta il giorno hauesse S'ella eccedeua il dritto, e la misura, E quella che da far pretermettesse. Ciò fa la grue che'l volo suo misura Onde ne piedi suol portare un sasso, Per non cessar ò gir troppo alto, ò basso.

106

Iconologia del Ripa

CONGIVITIONE DELLE COSE HVMANE CON LE DIVINE.



CONSIGLIO.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

H Vuomo vecchio vestito d'habito lungo di color rosso, haurà vna collana d'oro alla quale sia per pendente vn cuore, nella destra mano tenga vn libro chiuso con vna ciuetta sopra, nella sinistra mano tre teste attaccate ad vn collo, vna testa sarà di cane, che guarderà verso la parte diritta, verso la parte sinistra vna testa di Lupo, in mezzo vna testa di Lione: sotto il piede destro tenga vna testa d'Orso, & vn Dessino.

Il buon Configlio pare sia quella rettitudine che secondo l'vtilità risguarda ad vn certo sine, del quale la prudenza n'e vera esistimatrice secondo Aristotele nell' Ethica lib.6. c.9.

Bona conjultatio rectitudo ea esse videtur, qua secundum vtilitatem ad quendam sinem spectat, cuius prudentia vera existematrix est. Il Consiglio per quanto il medesimo Filososo asserisce non è scienza, perche non si cerca qui lo che si sà, non è congiettura, perche la congiettura si sà con prestezza e senza discor-

fo, ma li Configli si sa con lunghezza di tempo maturato dalla ragione. Non è opinione perche quello che si hà per opinione si hà per determinato senza Consiglio, vediamo dunque più distintamente che cosa sia.

Il Configlio è vn discorfo, & deliberatione, che si fà intorno alle cose incerte, & dubbiose, che sono da farsi, il quale con ragione, elegge, & risolue ciò che si reputa più espediente, & che sia per partorire il più virtuofo, il più vtile, & il migliore efferto. In quanto al publico, circa cinque cole specialmente fra Cons figlio delli datij, & entrace publiche, della guerra, & della pace, della guardia della prouincia, & della graicia, & vettouaglia, che si hà da portar dentro, & mandar fuori, delle legi, & statuti, & ciò secondo l'instruttione d'Aristot, nel primo della Rettorica . Sunt autem guing; fere numero maxima, ac pracipua coru, ine in consilys agitari folent, Agitur enim de vectigalibus, o redditibus publicis : De bello, & pace, De

custodia regionis, De ijs que importantur, & exportantur, & de legum conflitutione,

Lo figuriamo vecchio perche l'huomo vecchio dimostra Consiglio come dice S. Ambro. sio in Hexameron. Senectus est in consilijs vii bior, perche l'età matura è quella che partorisce la persettione del sapere, & dell'intendere per l'esperienza delle cose che ha vedute,& pratticate non potendo per la giouentù effere per lo poco tempo maturità di giuditio, & però i giouani fi deuono rimettere al Configlio de vecchi. Il Configliero d'Agamennone Imperatore de' Greci viene da Homero in persona di Nestore figurato vecchio di tre età nella I.lliade, oue lo stesso Nestore essorta i Greci giouani specialmente Agamennone & Achille tra loro adirati, ad obbedire al suo configlio, come vecchio.

Sed audue me ambo autem iuniores estis me, lam enim aliquando, & cum fortioribus

quam vos

Viris consuetudinem habui, & nunquam mæ ipsi parus penderunt.

Neque vales vidi vires, nec videbo

Più à basso.

#### CONSERVATIONE.



Et tamen mea consilia audiebant, obediebanique verbo.

Quare obedite, & vos: quia obedire melius. Et nella quarta Iliade si offerisce di giouare

a i Caualieri Greci, col Configlio no potendo con le forze, essendo le proprie forze de Giouani, sopra le quali esti molto si considano.

Arride valde quidem ego vellem, & ipse Sic esse, ve quando dium Creuthalionem in-

terfeci,
Sed non simul omnia Dy dederut hominibus.
Si tunc iuuenis fui, nunc rursus me senectus;
premit:

Veruntamen sic etiam equitibus interero, & bortaber

CONSILIO, & verbis, hoc enim munus est SENVM

Hastas autem tractabunt inuenes, qui me Minores nati sunt, confiduntque viribus.

Quindi è che Plutarco afferma, che quella Città è ficuramente salua che tiene il Consiglio de vecchi, & l'arme de giouani; percioche l'età giouenile à proportionata ad obbedire, & l'età senile al comadare, lodasi oltra modo quello di Homero nella 2. Iliade nella quale Agaménone Imperadore sa radunare vn Consiglio della Naue di Nessore d'huomini primieramente vecchi. His vero praconibus clamosis instit Conuocare ad Concilium comantes Achinos:

Hi quidem conuocarunt, illi frequentes affuerunt celeriter,

Concilium autem primum valde potentium conflituit fenum Nestoreŭ apud nauem Pyly Regis Ouos his cum caevistet prudenem

Quos his cum coegisset prudentem struebat consultationem.

Gli Spartani dauano à i loro Re vn magistrato de vecchi nobili, i quali sono stati chiamati da Licurgo Gerontes, cioè vecchi venerandi, & il Senato de Romani siù detto Senato per li vecchi, che vi consigliauano. Ouidio nel 5. de Fast.

A senibus nomen mute senatus habet

Comolta prudeza Agamennone Imperadore appresso Homero nell'Iliade 2. fà grande stima del

Configlio di Nestore, & desidera hauer dieci Configlieri pari suoi, & lo chiama vecchio, che di Configli supera tutti gli altri Greci. Hunc vicissim allocutus est Agamennon

Certe iterum consilio superas omnes filios Achiuorum.

Vunam enim Iupiterque Pater, & Minerua, & Apollo,

Tales dece mihi consultores essent Achiuoru.

L'habito lungo conuiensi al Consiglio, poiche tanto ne gli Antichi tempi, quato ne'moderni ogni Senato per maggior grauità s'è addornato con la toga, & veste lunga. Gli si dà il color rosso, sì perche la porpora è degna de Senatori, & i Senatori son degni di porpora, sì perche questo colore, significa carità per la quale si deue muouere co ardente zelo il saggio à consigliare i dubbiosi, il che è vna delle sette opere della Misericordia Spirituali.

Gli si mette al collo il cuore, percioche come narra Pierio nel lib. 34. de i suoi Geroglisici, gli Egitij metteuano per simbolo del Consiglio il cuore, essendo che il vero è persetto

Confi-

# Iconológia del Ripa

C O N S I G L I O. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

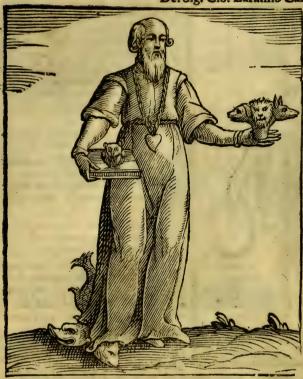

Configlio viene dal cuore, che puro è fincero esser deue in dare buon Consiglio, come cosa Sacra Tipor non uguani dice Suida nella sua. Hi. storia, cioè Res sacra consiliu, deriuasi da greco questo versetto. Resest profecto sacra consultatio. Cosa anco sacra è stato detto il Confultore, che religiosamente consiglia, lo riferisce Zenodoto da Epicharmo, & Platone per autorità di Demodoce chiamò il Consultore cosa sacra; A similitudine de gli Egitij; vsarono i Romani far portare à putti nobili vna bol la d'oro al collo pendente sopra il petto in forma di core. Pueris attributum, vt cordis figuram in bulle ante pectus annecter et. dice Macrobio nel primo de Saturnali cap.vj.non tanto perche pensassero d'essere huomini, se haneuano core, come vuole detto Autore, quato per significare che quella età era da reggersi col Consiglio altrui, come piace à Sesto Pompeo, perche la Bolla è detta dalla voce Greea. But in che appresso noi Consiglio significa, ouero perche la Bolla tocca quella parte

del corpo, cioè il petto nel quale flà il natural configlio. Vel quia parte corporis bulla cotingat, id eft pectus, in quo naturale manet confiliu. dice Sesto Pompeo: no sia meraniglia se Horatio riputasse Tibullo corpo con petto. Non tu corpus eras sine pectore, cioè ch'egli eta huomó di sapienza e Consiglio, che nel petto risiede:soleuasi di più detta bolla d'oro conceduta à putti nobili, esser portata auanti il petto da Triofanti nelli Triofi, come asserisce Macrobio, senza dubio per dimontrare che essi triofauano mediante la sua virtù, sapienza, prudenza, e Consiglio.

Il libro nella man destra significa, che il Cósiglio nasce dallo studio di sapienza, & per più efficace simbolo della sapienza vi si aggiuge sopra la Ciuetta augello dedicato à Minerua tenuta da Gentili Dea della Sapienza, & del Cósiglio. Questo animale è notturno, và in volta la notte à procacciarsi il cibo, & vededia notte, come scriuono i naturali, spetialmente Bartolomeo Anglico lib. 10. cap. 27. Dicitur nostua quast de noste acute tuens, de noste aumen.

videt, la cui figura ci rappresenta lo studio, & pensiero notturno della mente douendo vn. Consigliero, & vn Principe, che hà da Consigliare, & prouedere i popoli, pensare, & tranagliare con la mente, meditando la notte, quello che hà da risoluer il giorno, essendo l'imaginatina dell'an imo più perspicace, & in maggior vigore nel filentio dell'oscurità della notte; di che nè è Geroglifico la Ciuetta, che discerne meglio la notte, che il giorno. Onde Homero nella seconda Iliade disse.

Non o portet per totam nottem dormire Consiliarium

Virum, cui Populi sunt commissi, & tot cura

Non bisogna ad vn Configliero, ò Prencipe che hà popoli sotto la sua custodia, e negotij da pésarci sopra, dormir tutta la notte, perche chi configlia deue vedere lume quando anco à gli altri è oscuro, giudicare, e discernere il bene del male, & il bianco dal nero senza passione, & affetto, atteso che per lo Cossiglio

libero

libero d'ogni affetto si vedano ancora le cose quantunque dissicili, & occulte, e leuato dal animo il tenebroso velo delle menzogne, si penetra con la vista dell'inte letto la verità. Con l'Impronto d'vna Ciuetta battuto ad honore di Domitiano Imperadore, volse il Senato Romano significare, che il detto Imperadore sulle Prencipe di ottimo Consiglio, e sapienza, che tale si mostrò nel principio del suo Imperio, e bene degenerò poi da sì bel principio, & dalla mente del suo buon genitore, & fratello suoi antecessori nell'Imperio.

In oltre la Ciuetta che vede, & và inuestigando cose à se necessarie nel tempo della scura notte posta sopra il libro chiuso, può anco
denotare, che il Consiglio inuestigato con studio notturno deuerassi tenere occulto, & che,
non si deuano palesar i secreti, che consultano
& registrano nelli consigli; & però li Romani
antichi verso il Circo massime alle radici del
colle Palatino dedicorno à Conso Dio del
Consiglio vn tempio sotterraneo, per signiscare, come dice Seruio nell'ottauo dell'Enei-

de sopra quel verso.

Consessu caus magnis Circensibus actis,

che il Configlio deue effere coperto, & secreto, di che veggafi più à Lungo Lilio Giraldi

Syntaginate quinto.

2 1 . 1

Le tre teste che nella finistra mano tiene di Cane, di Leone, & di Lupo nella guisa detta di sopra, sono figura de tre principali tempi del passato, del presente, & del futuro, come espone Macrobio nelli Saturnali lib. 1. cap. 20. perche la testa di Lione posta in mezzo, dimostra il tempo presente, essendo la natura, & conditione sua gagliarda nell'atto presente, che è posto trà il passato, & l'auuenire, il capo di Lupo denota il tempo passato, come animale di pochissima memoria, laquale si riferisce alle cole passate. La testa di Cane significa il tempo auuenire, che ci fa carezze, & festa per la speranza di riceuere qualche vtile da noi, la qual speranza riguarda sempre le cose auuenire. Ponemo queste tre teste figura delli tre tempi in mano al Configlio perche il Configlio è di tre parti, altro Configlio pigliasi dal tempo passato, altro dal futuro, & altro dal presente; auuertimento di Platone che in Diogene Laertio così dice. Consilium tripartitum est, aliud quippe a praterito, aliud à futuro, aliud à presents tempore sumitur. Il tempo passato ci somministra gli essempi, mentre si attende con la mente ciò che habbia patito qual fi voglia natione, & persona & per qual cagione: acciòche ce ne guardiamo, impercioche dalli casi altrui s'impara quello che si hà da fuggire, & da gli accidenti passati si caua norma, & regola di consultare bene le cose prima che si esseguiscano ponendo mente à quanto altri hanno operato con prudenza, accioche il seguitiamo, & imitiamo. Il presente ci ricerca à considerare quello che per le mani habbiamo, risoluendo di pigliare non quel che piace, & diletta al senso, ma quello che secondo la ragione giudichiamo ne possa cagionare col tempo bene, & no male. Non tantum videndum quid in presentia blandiaiur, inam quid deinceps sit è re futurum. Disse Demosthene, onde il futuro ci persuade di antiuedere, che non si commetta cosa con temerità, ma con maturo discorso, acciò non perdiamo poi la buona fama, & opinione di noi, & la gloria del nostro nome. Quindi è, che le tre teste di Cane, Leone, & Lupo pigliansi da Pierio per simbolo della Prudenza, laquale rifguarda alli tre detti tempi, come si raccoglie da Seneca Filosofo morale nel trattato di quattro virtu, oue dice . Si prudens est animus tuus tribus temporibus d:-(pensetur, presentia ordina futura, provide) praterita recordare, nam qui nibil de prateritis cogitat vitam perdit, qui nibil de futuro premeditatur in omnia incautus incidit. Ilche tutto si comprende dalle tre teste figura delli tre tempi, & simbolo della prudenza senza la quale non si può far buon Consiglio. Consilia perfecta non sunt absque prudentia, Diffe San Bernardo nelle Epistole, & Aristotele nel. 1. della Rettorica diffinisce, che la prudenza è virtù della mente laquale fa che si possi consigliare & deliberare bene delle cose buone, & delle male, che appartengono alla beata, & felice vita, si che al Consiglio ostre la sapienza figurata con la ciuerta sopra il libro, è necessaria la prudenza figurata con le tre teste sopradette.

La testa d'Orso, & il Delsino che tiene sotto il piede denota che nelli Consigli deuesi porre da parte l'ira & la velocità atteso che pessima cosa è correre in furia, & in collera, à deliberare, & consultare vn partitormà deuesi il Consiglio sare senz'ira, & senza fretta, & velocità, l'Orso è simbolo dell'ira, & della tabbia, come animale iracondo, onde il Cardinale Egidio nelle sue stanze disse.

Gl: Orfirabbioficon feroci artigli Fanno battaglie dispietate, & d'ires Iconologia del Ripa

Et il Petrarca.

L'Orfarabbiola per gli Orfacchi suoi. Ma di questo simbolo se ne dirà al suo luogo nella figura dell'Ira. Il Delfino, come pesce al nuoto velocissimo è figura della frettolosa velocità, defetti che nelli Configli tanto publici, quanto prinati schifar si deuono. Duo maxime contraria funt Consilio, ira scilicet or festinario disse Biante saujo della Grecia. & S. Gregorio nella epistola 5. disse, che il Consiglio in cose difficili non deue esser precipitoso, Consilium in rebus arduis non debet esse præceps. La ragione è in pronto, perche le sceleratezze, con l'impero & con la furia acquistano vigore, ma li buoni configli con la matura tardanza secondo il parere di Tacito, nel 1. li. delle Historie. Scelera impetu, bona consilia mora valescere. Si dene bene con celetità, & prestezza, come disse Arist. esseguire il consiglio, mà con tardanza s'hà da rifoluere, acciò fi possa prima sciegliere con più sano giuditio il miglior partito, bellissimo è quel detto. Deliberandum est, din, quod faciendum est semel. Lungo tempo consultar si deue, quello che vna volta si hà da fare. Patroclo Capitano essendogli detto da Demetrio suo Re, che cofa badaua, & à che s'indugiaua tanto ad attaccare la zussa, & far impeto contro l'essercito di Tolomeo suo nimico, che era all'ora inferiore di forze, rispose, In quibus pænitentia non habet locum, magno pondere attentandum est. Nelle cose, nelle quali non hà luogo il pentimento andar si deue con il piè di piombo perche dopò il fatto il pentirsi nulla gioua, voce veramente d'accorto Capitano non men faggio Agesilao Capirano de Licaoni il quale sollecitato da gli Ambasciatori Thebani à rispondere presto ad vna Ambasciata espostagli, rispose loro. An nescitis, quod ad viilia deliberandum mora est tutissima? Quasi che dicesse, non sapete voi à Thebani, che ne gli ardui negotij per discernere, & deliberare quello che è più vtile, & espediente, non ci è cosa più sicura della tardanza? onde si può considerare quanto ch'errino coloro, che commedano il parere dell'Ariosto in quella ottaua nella quale loda il Configlio delle donne fatto in vn subito:antico vanto dato per adulatione alle donne da Heliodoro Greco Autore nel quarto dell'Historia Ethiopica, rinouato poi dal sudetto Poeta in rima.

Molti configli delle donne sono Meglio improusso, che à pensarui vscii, Che questo è spetiale, è proprio dono, Fràtanti, e tanti, lor dal ciel largiti Mà può mal quel degl'huomini esser buono Che maturo discorso non aiti; Oue non s'habbia ruminarui sopra Speso alcun tempo, e molto studio & opra,

Et errano doppiamente, prima perche lodano il Configlio fatto in fretta secondariamente, perche innalzano il Configlio delle donne, poi che in vna donna non vi è configlio di vigore, & polfo, mà debile, & fiacco, secondo il parere d'Arist. che sprezza il Consiglio delle donne al paro delli putti, dicendo nel primo lib.della Politica Confilium mulieris eff inuatidum, pueri vero est imperfectum. Ond'e quello di Terentio in Hecyra. Mulieres lune ferme vt pueri, leus sententia. Il Senato Romano prohibi per legge, che niuna donna per qualunque negotio non douesse entrare in Configlio, fù tenuta per cosa inconueniente, che Heliogabalo Imperadore vi facesse entrare sua madre à dare il voto, come riferisce Lampridio, & malamente si comportò, che Nerone vi introducesse Agrippina sua madre, e però il Senato volse che stesse dietro separata con vn velo coperta, poiche pareua loro indecenza, che vna donna fosse veduta fra tanti padri con scritti à consultare.

# CONSVETVDINE.

H Vomo vecchio, in atto di andare, con barba canuta, & appoggiato ad vn barfione con vna mano, nella quale terrà ancora vna carta con vn morto, che dica: Vires acquirit eundo. Porterà in ispalla vn fascio d'istrumenti, co' quali s'essercitano l'arti, & vicino haurà vna ruota d'arrotare coltelli.

L'vso imprime nella mente nostra gl'habiti di tutte le cose, li conserva a' posteri, li sa decenti, & à sua voglia si fabrica molte leggi nel

viuere, & nella conuerfatione.

Et si dipinge vecchio, perche nella lunga esperienza consiste la sua auttorità, se quanto
più è vecchio, tanto meglio stà in piedi, il che
s'accenna col motto che tiene in mano, il quale è conueniente ancora alla ruota, perche se
essa non si muoue in giro, no hà forza di costrmate il ferro, ne di arrotarlo, come no mouedos l'vso con essercitio del consenso comune
non acquista auttorità, mà volgendos in giro

vnisce

#### CONSVETVDINE.



vnisce talmente la volontà in vn volere, che leza saper assegnate i termini di ragione tiene gl' animi vniti in vna medesima occupatione, & constantemente se gli coserua. Però si dice, che le leggi della consuetudine sono valide, come quelle dell'Imperadore istesso, & in tutte l'arti, & in tutte le professioni, per prouar vna cosa dubbia, si pone in consideratione l' vso nato dal consenso vniuersale, quasi che sia impossibile esser le cose diverse da quello, che elso approva. Però disse Horatio, che le buone parole del Poeta si deuono prendere dall' vio, & in fomma fi nota, & fi osserua in tutte le cose, accioche non venga violato il decoro tanto necessario nel corto della ciuile conversatione.

E però porterà in spalla vn fascio d'instromenti artificiali, secondo il capriecio del Pittore, non ci curando noi dargli in questo altra legge

18.

legge.

#### CONTAGIONE

Onna giouane, estenuata, & pallida, & vestita di vestimenti vili & stracciati, & siano di color mesto. Con la man destra terrà voi ramo di noce, la sinistra terrà sopra vn bassilisco, che vi sarà a canto in atto siero, & sguardo attroce, Dall'altra banda vi sarà vn giouane, che mostri essere languido, & infermo giacendo per terra mezzo morto.

Contagione da Latini fi die Contagium, & viene à Contagium elsendo che in elsa facci vn palsaggio d' vn affetto da vn Corpo in vn

altro.

Il Contaggio secondo Auerros nel quinto della Fisica nel Commento del testo 30. è di due sorti, Mattematico, & Fisico, il primo no si sa sempre tra due corpi, mà circa le grandezze de corpi, non cosiderando altro il Mattematico, che le superficie, ò altre misure, il secondo si sa sempre tra due corpi che siano in soco determinato altri-

menti non si dicono trouarsi naturalmente.

Ma volendo difinire il Contagio, diremo che è vna qualità morbosa, e cattiua, la quale, ò dall' aria, ò da vn corpo in vn altro si trasserisce & questa difinitione la pone il Mercuriale nel lib. de febribus, cap. 17. mà Gio. Battista Montano nel Commento della seconda Fen, di Auicenna nella lettione 33. ne dà vn' altra più perfetta contenendo in se la causa materiale, formale, & efficiente, dicendo che il Contagio è vn'affetto che trapassada vn corpo in vn' altro per vn contatto mediato, o immediato per la conuenienza della materia, & disconuenienza dalla parte della forma mediante l'alteratione del calore, che indebitamente concoce l'humido loggetto.

Hora per esplicarla dico che essendo vn affetto, che trapassa da vn corpo in vn'altro, bisogna che si facci per mezzo di qualche moto, & se ci è il moto bisogna che sia vn de i

quattro

# CONTAGIONE.



quattro assegnati da Avistotele nel quinto della Fisica, cioè di corruttione, di augmentatione, di alteratione, & locale; non ci emoto locale, perche non si vede alcuna cosa che si muoua di loco, non ci è augmentatione perche niente si accresce, resta dunque che ci sia alteratione, o corruttione, esfendo che l'alteratione precede tutte le cortuttioni.

Si è detto da vn corpo in vn altro perchebisogna che ci sia l'agente, & il pariente, cioè quel che tocca, & quel che è toccato, l'agente è quello dal quale scaturisce il Contaggio, & il patiente quello che lo riceue, & bisogna che nel patiente si introduca vn affetto,

fimile à quello dell' agente.

Il contatto immediato è quello, che si fatra due corpi, di modo che non vi sia niente di mezzo, come interuiene nella Lue Venerea: Il contatto mediato è quello, che si fa tra due corpi tramezzandosi qualche altro corpo, come per mezzo dell' aria due corpi si toccanodi modo, che vno trasinetta l'assetto

nell' altro, perche prima patisce l'aria, la quale poi communica la passione, ad altro corpo più fodo; A questa verità aspirando il sopradetto Mercuriale nel loco citato dice, che le infermità che si fanno per contatto, ò si fanno per contatto spirituale, o humorale, imperoche le parti solide, è impossibile che per il contatto possino contaminarsi, & questa è la cagione che la contagione amorosa è la più facile à contraherfi, diuentando poi vna grand dissima peste come dice Ficino nel ar gumento del conuiuio di Platone Ma come sia possibile, che vii lottil raggio, vn leggierissimo spirito, vna picciola particella di sangue della persona amata, cosi presto, con tanta velocità, & gagliardia, così perniciosamente affligga l'auido amante: La causa non è altto che quel spirital vapore, quel sangue florido, quale hà quatro conditioni, Chiaro, Sottile, Caldo, & Dolce, perche è chiaro corrisponde à gli occhi dell'amante, l'accarezza, & alletta di modo che da quelli è auidamente tirato, perche è Sottile, prestissimo se ne vola nelle viscere, & per

le vene, & arterie si dissonde per tutto il corpo, con la Calidità opra gagliardamente, & moue efficacemente l'amante, sin che nella sua natura lo conuerte, il che benissimo tocca

Lucretio.

Hine in te primum Veneris dulcedinis in

Stillauit gutta, & successit frigida sura.

Essendo che con la dolcezza pasce, & dà gusto alle viscere, da questo nasce, che chi di tal passione è oppresso sente insieme dolore, & piacere, questo per la chiarezza, & dolcezza di quel vapore di quel sangue florido dell' amata, quello per la sua calidità, & sottigliezza, bisogna dunque fare quel che dice Lucretio.

Sed fugitare decet simulacra, & pabula a-

Absterrere sibs, atque also convertere mentem.

Mà tornado al Mercuriale dice che gli humori mori (acciò possino transferire qualità cattiua, & morbosa) bisogna che habbino du qualità, cioè che sieno nella superficie del corpo, & che siano viscosi, & tenaci secondo Aristotel. & Alessandro al Problema 42. del secondo libro, & per questa cagione la rogna, o scabia per hauer tutte due queste conditioni si trassmette facilmente da vn corpo in vn' altro.

Mà in che modo dunque le infermità interne sono Contagiose, come il tisico, la febre maligna, & altre per mezzo di quei vapori, & dell'aria inspirata, & respirata, qual riceuendo nelle parti interne de Polmoni l'infettione facilmente poi la communica, al corpo vicino. No sarà però da dire che la peste, & la Contagione sia tutt'vna cosa, essendo la peste vn mal commune, onde si deue auuertire che alcuni mali si chiamano Sporadici, cioè dispersi, altri Communi, li Sporadici, fono quado varij mali occupano varie nationi, & varij humori. Li Communi sono di due sorti; Li primi si chiamano Endimij dalli Greci, & da Latini Inquilini, & sono Communi, mà familiari ad' vna forte di gente, & più ad vna natione che vn altra. Li secondi si chiamano Epidemij, & sono communi à tutti, & di questa sorte è la peste, al tempo della quale per vn occulta forza infetta i mortali, che mai apparisce se non quando.

Corrupto Cœlo tractu, miserandaque venis Arboribusq; satisq; lues & latifer annus.

Arboribusq; saisa; lues, & latifer annus.
Come dice il R. Padre Alessandro de Angelis
nella sua Apologia in Astrologos Coniectores.

Mà tornando alla difinitione ci è necessaria la similitudine della materia, & dissimilitudine della forma, perche, essendo che l'attione si facci per mezzo della contrarietà, & diffimilitudine, & il contrario non riceua il suo cotrario, è necessario che ci sia qualche suggetto che riceua questa contrarietà, & questo è la materia comune à vno, & à l'altro corpo. Dal che ne caua il principio attiuo di questa corruttione, & di questo moto che è la contraria forma putredinale del corpo infetto, & dimãdate la Cotagione, & il principio passiuo, che à la materia del corpo putriscibile, & atto à riceuere la contraria forma. Ma vediamo l'alteratione come sia necessaria nel Cotagio. E cosa chiara tra Filosofi che l' alteratione precede à tutte le corruttioni, o putredini, & alterationi, si sà nelle qualità, sarà duque ex calefact: one la quale si sa mediate il suo instruméto, qual è

il calor, & facendo forza nell' humido, & nel secco, che sono qualità passiue, no le persettiona affarto, ne debitamente le concoce, & per questo si dice che quado le qualità passiue vincono l'attiue all'hora si sà la putredine, perche essendo qualche volta il calor debote di modo che non possa superare l'humido, anzi che l' humido soprabondi, all'hora si fa vna coinquinatione che così la chiama Aristotele nel quar to delle Metteore, alla quale coinquinatione ne segue la putredine; Et questo puol occorrere in tutte due le sorte de cottioni, nell' elissatione, & nell' affatione. Onde vediamo che le cose che hanno calore intenso non si putrefano, ma si esiccano, e n' habbiamo l'essempio di quel che si dice, che nel terzo Clima, cioè nell' Arabia vi è certi luoghi vicino al mare, pieni di arene, per li quali passando li Mercati, per andare in Oriente per la calidità sì della rena, come anco per il feruor del Sole morendo in detto loco si seccano dall'istessi raggi solari, di modo che si perde tutto l'humido, & di quelli si fa la mumia, che mai si putrefa, qual si porta poi nelle nostre parti. Anzi per il gran freddo le cose tal volta non si putrefanno; onde vediamo che quelli che morono nelli monti di S. Bernardo nella Francia stanno molti anni senza putrefarsi. Hora hauendo esplicato che cosa sia Contagione, & come si facci, resta esplicare la figura.

Si dipinge dunque giouane, essendo che la giouentù per l'abondanza, & feruore del sangue habbia anco in se più calore, ilquale hà virtù di attenuare, rarefare & attrabere, & conseguentemente puol aiutare la causa materiale, & efficiente della Contagione essendo anco i giouani più facili à prendere la Contagione per i loro disordini, & poca cura

della vita loro.

Si sa pallida, & estenuata per denotar lemolte malatie Contagiose che consumano à poco, à poco, tra quali sono la Lue Venerea, il Tissco, la lepra,& molt' altri.

La veste stracciata significa molti incomodi che per tali cause ne seguono, quali vitimamente riducano l' huomo in pouertà, com'anco il suo color mesto dinota che in tal caso no ci può essere allegrezza alcuna & molte volte ne segue anco la morte.

Tiene il ramo di noce essendo detto albero contagioso co la sua ombra, come dice Plinio nel lib. 17.cap. 12.alla similitudine del Tasso in Narbona, che secodo Dioscoride è tanto cattino, che se vno vi dorme sotto, ò che vi si as-

H letti

Iconologia del Ripa

114

fetti al a fua ombra, è offeso grauemente comeracconta il Fernelio lib. 2. de abduis reru causs cap. 14. done afferma l'istesso della Noce, & Ouidio ancor lui dice

Me, lata ne leda, quoniam fata ledere dicor Imus in extremo margine frondus habet. hauendo tanta possanza che ossende anco le piante vicine, & per questo li agricoltori la piantano nelle fratte, onde Ouidio,

Mox ego uneta via cum sim sine crimine vita

Apopulo faxis pratereunt petor,

Il Basilisco è vna spetie de serpenti de' qua-

no contagios. & li animali che sono morti per la lor Contagione non sogliono essere tot chi da altri animali ancor che voracissimi, & se ssorzati dalla same li tocca, subito muoiono ancor loro, onde da tutti li altri animali ancorche venenosi è suggito superandoli tutti, come narra Aetio Antiocheno, sermone 13: cap. 32. & Pliniosib. 8. cap. 21.

Il Giouane pallido, languido, & mezzo morto vi si pone per tutte le ragioni sopradette rassembrando anco il corpo patiente che riccue la Contagione dall'agente cioè da quel

che lo trasmette.

# CONTENTO



N giouane pomposamente vestito, con spada à lato, haurà gioie, & penne per ornamento della testa, & nella destra mano veno specchio, & con la sinistra vn bacile d'argento appoggiato alla coscia, il quale sarà pieno di monete, & gioie.

Il Contento, dal quale pende quel poco di felicità, che si gode in questa vita, nasce principa mete dalla cognitione del bene posseduto, perche chi non conosce il proprio bene (ancor che sia grandissimo) non ne può sentire contento, & così resigno li suoi meriti fraudati dentro di se stesso.

Però si dipinge l' imagine del Contento, che guarda se medessima nello specchio, & cosi si contempla, & si gode ricca, bella, e pomposa di corpo, & d'anima, il che dimostrano le monete, & i vestimenti.

Contento.

Iouane in habito bianco, & giallo mostri le braccia, e gambe ignude,& i piedi alati, tenendo vn pomo d'oro nella mano destra, & nella sinistra vn mazzo di siori, sia coronato d'oliuo, e gli risplenda in mezzo al petto vn rubino.

Contento Amorofo.

Iouanetto di bello aspetto confaccia ridente, con la veste dipinta di fiori, in capo terrà vna ghirlàda di mirto, & di fiori insieme intessuti nella finistra mano vn vaso pieno di rose, con vn cuore, che si veda tra esse. Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i fiori di capo per fiorire il detto cuore essendo proprietà de gl'amanti cercar sempre di far partecipe altrui del-

la propria allegrezza.

CONTINENZA.

Onna d'età virile, che stando in piedi sia vestita d'habito semplice, come ancor cinta da vna zona, ò cintola, terrà con l' vna delle mani con bella gratia vn candido armellino.

Continenza è vn' affetto dell' animo, che si muoue con la ragione, à cotrastare con il senso, & superare l' apperito de i diletti corporei,

& per-

& perciò si dipinge in piedi, & d'età virile, come quella più persetta dell'altre etadi, operandosi con il giuditio, come anco con le sorze al contrasto di ogni incontro, che se gli rappresenta.

L'habito semplice, & la zona significano il

ristrengimento de gli sfrenati appetiti.

Il candido atmelino dimostra essere il vero simbolo della continenza, percioche non solo mangia vna volta al giorno, mà ancora per no imbrattarsi, più tosto consente d'esser preso da' cacciatori, li quali per pigliare questo animaletto, gli circondano la sua tana con il fango.

#### CONTINENZA MILITARE.

Come fu rappresentata nella Pompa funerale del Duca di Parma Alessandro Farnese, in Roma.

Donna con vna celata in capo, & con la destra mano tiene vna spada con la puntaingiù nel fodro, & il braccio finistro steso, con la mano aperta, voltando però la palma di essa mano in su.

CONTRARIETA.

Onna brutta scapigliata, & che detti capegli sieno disordinatamente sparsi giù pergl'homeri, sarà vestita dalla parte destra da alto, & à basso di color bianco, & dalla simistra di nero, mà che però detto vestimento sia mal composto, & discinto, e mostri, che discordi in tutte le parti del corpo. Terrà con la destra mano vn vaso pieno d'acqua, alquanto pendente acciò versi di detta acqua, & con la sinistra vn vaso di fuoco acceso, & per terra da vna parte di detta figura vi savanno due ruote vna contraposta all'altra, & che toccandosi faccino contrarij giri.

Si dipingebrutta, percioche bruttissima cosa è d'essere continuamente contrario alle vere, & buone opinioni, & chiare dimostra-

tioni altrui.

Li capegli nella guisa, che habbiamo detto dimostrano i disuniti, & rei pensieri, che aprono la strada all'intelletto, alla memoria, & alla volontà, acciò cocorrino alla contradittione.

Il vestimento bianco, e nero, mal composto, & discinto, dinota la contrarietà, che è tra la luce, e le tenebre, assomigliando coloro i quali suggano la conuersatione altrui per non vnirsi alle ragioni probabili, & naturali.

Tiene con la destra mano il vaso dell'acqua,& con la sinistra il suoco, percioche que-

sti due elementi hanno le differenze cotrarie, caldo, e freddo, & perciò quello, che opera l'vno, non può oprar l'altro, & stano per questo
in continua contrarietà, discordia, & guerra.

Vi si dipinge à canto le due ruote nella guisa, che habbiamo detto, percioche narra Pierio Valeriano nel lib, trigesimo primo, che considerata la natura de moti, che sono ne circoli, si cagione, che i matematici volendo significare geroglissicamente la contrarietà, descriuessero due circoli, che si toccassero, come vediamo fare in certe machine, che per il girar dell'vno, l'altro si volge con vn moto contrario, onde per tal dimostratione possiamo dire, che si possi benissimo rappresentare la Contrarietà.

#### CONTRASTO.

Glouane armato, con vna trauersina rossa sont in trauersina rossa sont in trauersina rossa sont in trauersina rossa ignuda in atto di volerla spingere contro alcun nemico, con vna gatta a piedi da vna parte, e dall'altra vn cane in atto di combattere.

Il contrasto, è vna sorza di contrarij, de quali vno cerca prenalere all'altro, e però si dipinge armato, & presto à difendersi, & of-

fendere il nemico.

Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo,& il dominio delle passioni, che stanno in moro,& muouono il sangue.

Si fa in mezzo d'vn cane, & d'vna gatta, perche da diffimili, e contrarie nature prende

esso l'origine.

Contrasto.

G Iouanetto, che sotto all'armatura habbia vna veste di color rosso, nella destra mano tega vn pugnale ignudo co siero sguardo, con vn'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano in dietro, in atto di voler ferire.

# CONTRITIONE.

Donna d'aspetto gratioso, & bello, stia in piedi co'l pugno della mano dritta serrato in atto di percuotersi il petto nudo, dalla sinistra banda, co'l braccio sinistro steso alquanto in giù, & la mano aperta, gl'occhi pienidi lagrime, riuosti verso il Cielo, con sembiante mesto, & dolente.

La Contritione, è il dolore grandissimo, che hà vn peccatore d'hauer osseso la Diuina Maestà: onde sopra di ciò l'Auttore de i se-

guenti versi disse.

H 2 Dolce



Dolce dolor, che da radice amaro Nascise de falls all'hor, c'hai maggior dolo Più gioui all'alma, che conforte hà solo. Quanto dolersi, e lagrimar impara. Doglia felice auenturosa, e rara, Che non opprimi il cuor: mà l'alzi à volo. Nel tuo dolce languir io mi consolo Che ben sei tu d'ogni gioir più cara. Sembri aspra altrus, pur meco è tuo soggiorno Soaue, è per te fuor d'abisso oscuro Erro camin poggiando al Ciel ritorno. Così doppo calle spinoso, è duro Prato si scorge di bei fiori adorno, Che rende stanco più lieto, e sicuro. Et il Petrarca nel Sonetto 86. dice. I'vo piangendo i miei passati tempi.

Onna bella in piedi, con capelli sparsi, ve. stita di bianco, con il petto scoperto, mostrando di percuoterlo con il pugno dritto, & con la sinistra mano si spogli della sua veste, la quale sarà stracciata, & di colore berettino, in atto diuoto, & supplicheuole, calchi con i piedi vna maschera.

Contritione.

Dipingesi la Contritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore contrito, & humiliato non è sprezzato da Dio, anzi è mezano à placarlo nell'ira come dice Dauid nel Salmo 50. & è questa vna dispositione contraria al peccato, ouero come diffiniscono i Teologi, vn do. lore preso de proprij peccati, con intentione di confessarli. & di sodisfare:il nome istesso non significa altro, come dice S. Tomaso nell'ade ditione della terza parte della fua somma al primo articolo: che vna confrattione, & fminuzzamento d'ogni pretensione, che ci potesse

La maschera sotto à i piedi significa il dispreggio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lusingano, ingannano, ritardano la vera cognition in noi stessi.

dare la superbia, per qualche bene

Stà in atto di spogliarsi de vestimenti stracciati, perche è la Corritione vna parte della penitenza per mezzo della quale ci spogliamo de vestimenti dell'huomo vecchio, ri-

uestendoci di Christo istesso, & della sua gratia, che adorna, & assicura l'anima nostra da ogni cattiuo incontro.

in noi conosciuto.

#### CONVERSATIONE.

Atro di pomposa apparenza, il cui vestimento sarà di color verde, haurà cinto il capo d'vna ghirlanda d'alloro, terrà con la sinistra mano vn caduceo, mà in cambio della serpe vi saranno con bellissimi riuolgimenti vn ramo di mirto, & vn di pomo granato ambidue sioriti, & per l'alette in cima, vi sarà vna lingua humana, terrà la persona alquanto china, & vna gaba tirata in dietro in dimostratione di voler sar riuerenza, & il braccio destro sesso, aperto in atto di voler abbracciare, & riceuere altrui, & con la mano terrà vna Cattella nella qual vi sia vn motto che dichi Veh Soli.

Conuerfatione, è vso domestico tra gl'amici, & persone che si conoscono, & amano per cagioni honeste, & diletteuoli, & però dicesi che non è cosa più grata, & soaue alla vita, che CONVERSATIONE.



vna dolce Conuersatione, & però dice vn Sauio. Conuersatio est hominum societas, & grata consabulatio qua mediante innicem animi recreantur.

Si rappresenta giouane essendo che Arist. nel 2 della Rettorica dice che i giouani sono più amatori de gl'amici, & de compagni che alcuno di nissuna altra età, e perche si dilettano di viuere insieme, essendo che non giudicano cosa alcuna secondo l'ytile, & pensano,

che i loro amici fieno della medefima natura.

Si dimostra allegro, & ridéte, vestito di color verde, perciòche si co me nell'herbe, ne gl'arbori, ne prati, nelle montagne, non si può vedere cosa più lieta, ne più grata alla vista di questo colore, il quale per la vaghezza, & giocondità fua muoue fino gl'vccelletti per allegrezza à catare più soauemête: Così la Couerfatione con ogni affetto maggiore muoue gl'animi altrui all'allegrezze, & convengono all'vio honesto. & virtuolo, che per tal significato habbiamo data la ghirlanda d'alloro à questa figura, essendo che noi intendiamo di rappresentare la Couersatione virtuosa, & lassare in disparte la vitiosa, come quella che si debbe con ogni industria odiare, & fuggire essendo ella abomineuole, & pernitiosa, & perciò Aristotele in Economia. Non debet homo sanæ mentis vbicumque conversari, & Seneca Epist.7. Cum illis conuer ari debet, qui es meliore facturi sint.

Il ramo della mortella, & del pomo granato ambidue fioriti con bei riuolgimenti intrecciati insieme, significano che nella Conversatione conviene, che vi sia vnione, & vera amicitia, & che ambe le parti rendano di se scambieuolmente buonissimo odore & pigliare insieme dalle dette piante, essendo (che come racconta Pierio Valeriano nel libro cinquantacinquesimo)tra di loro si amano tanto, che quantunque posti lontanetti l'vna dall'altra radice, si vanno à trouare, & si auniticchiano insieme à confusione di chi fugge la Conuersatione, i quali si può dire che sieno della persida natura di Timone Filosofo, il quale fu molto celebre per l'odio à tutti gli huomini portaua, era suo amico Apemanto della medefima natura, stando vna volta. insieme à tauola, & dicendo Apemanto che quello era vn bel conuito, poiche era tra lor dua, rispose Timone che sarebbe stato assai più bello, quando offo non vi fosse stato presente.

La lingua posta sopra alle dette piate, significa che la natura hà dato la fauella all'huomo no già perche seco medesimo parli, mà perche

H 3 sene

fe ne serui con altri in isprimere l'afferto dell'animo nostro, con qual mezzo vengono gli huomini ad amarsi, & congiungersi fra di loro.

Il tenere la persona alquanto china, & vna delle gambe in guisa di far riuereza,& il braccio destro sesso, & in atto di voler abbracciare, & riccuere altrui, è per dimostrare ch'alla Conuersatione conuiene qualità di creanze, & buoni costumi & con benignità, & cortesia con ogni riuerenza abbracciare,& riceuere chi è degno della vera, & virtuosa Conuersatione.

Il motto che tiene con la destra mano, che dice VEH SOLI; è detto di Salomone, ne i Prouerbij la dichiaratione del quale è che guai à quello che è solo; & però dobbiamo có molta consideratione cercare d'vnirsi dicedo il Salmo 133. Ecce quam bouum, & quam, sucundum habitare tratres in vnum.

## CONVERSIONE



V Na bellissima Donna di età virile, sarà ignuda, ma da vircandido, & sottilissimo velo ricoperta, terrà ad arma collo vina cinta di color verde, nella quale vi sia scritto. IN TE DOMINE SPERAVI, & non solo per terra saranno vesti di grandissimo pregio, & stima, Collane d'oro, perle, & altre ricchezze, ma anco i biondi, & intrecciati capelli, che dal capo si è tagliati, si che mostri d'essere senza le treccie.

Starà con il capo alto, & con li occhi riuolti al Cielo, nel quale vi fi veda vn chiato, e risplé dere raggio. & versando copiosissime lagrime: téghi le mani incrocciate: I'vna nell' altra, mostrado segno di gradissimo dolore, & sotto li piedi vi sara yna Hidra co sieri riuo gimeti, & in atto di metter per terra questa sigura.

Bella si dipinge perche, si come è brutto, & abomineuole chi stà in peccato mortale, così all'incontro è di suprema bellezza, chi è lontano da quello, & si conuerte à Dio-

Si rappresenta d'età virile, percioche racconta Arist. nel 2, lib. della Rett. che questa età hà tutti quei beni, che nella giouinezza, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl'eccessi, & di tutti i desetti; che si rittonano nell'altre età, in... questa di loro ci si troua il mezzo, & conueneuole, si che per questa... causa potiamo dire, che in quest'età v'è la vera cognitione di fuggire il male, & seguitare il bene, & à quest' proposito si potrebbe applicare quel detto, che in measo consistu virtus.

Si dipinge, che fia nuda, ma però ricoperta dal cadido, & fottiliffimo velo per dimostrare, che la Conuerfione hà da effere candida, pura, &

spognata da tutti li affetti, & passioni mondane. Il motto, che è la cinta, che dice Inte Domine Iperani: significano queste parole, che chi veramente si couerte à Dio sa fermo proponimento di non si partire mai più da lui per lo peccato, & perciò spera in lui nascendo tal speranza dal credere d'essere in gratia di Sua Diuina Maestà, si che crescendo nell'anima questa credenza, cresce insieme la speranza mediante il desiderio di goder Dio.

I sontuosissimi y sti penti, le collane, & la diuersità delle ritchissime gioie che sono per terra ne fanno sede, che chi si connerte a Dio

1 Thitz-

forezza le pompe, le ricchezze, & le vanità di gaghirlanda di fiori in capo, nella destra maquesto mondo, Onde S. Bernardo sopra la Cãtica. Sermone 26. Ornatum corporis [antili cotemnunt (olum anima decorem quarentes.

I biondi & intrecciati capelli ragliati, & gittati per terra, per la dichiaratione di esse ce me ferniremo di quello perche dice Pierio Valeriano lib.32, nel quale marra i Capelli fignifica i pensieri, si che chi si conuerte, conviene, che scacci, & rimoua i pensieri cattini; i quali se non si tosano, ò suellino accecano la mente,ò qualche altro grave impedimento apportano alla buona intentique di conuertirsi, & sopra di ciò Cassiod. sup. Psal. così dice. Quodcumq; tempore non cogitaueris Deum, puta, te illud tempus perdidiffe.

Tiene il capo alto, & rimira il Cielo, perciò che conuien prima à noi di volgersi al Signor Dio co fede, per ricenere da fua Diuina Maestà la gratia, se bene l'vna, e l'altra egli dà per sua misericordia. & non per si meriti nostri. Fides est domum Dei, S. Paolo, & Gratiam O gloriam dabit Dominus dice il Salmo, il qual fignificato lo rappresentamo con il chiaro, & risplendente raggio, come habbiamo

detto di lopra.

Le copiosissime lagrime che versa da gli oc. chi fignificano penitenza, & contritione come narra Curtio li.3. lacrym a poenitentia funt indices. Et le mani incrocciate l'vna, nell'altra con la dimostratione del dolore : denotano il dolore interno che sente l'huomo conuertito à Dio d'hauer offeso sua Diuina Maestà l'Hidra che tiene fotto li piedi nella guifa che dicemmo, ne dimostra che conviene sprezzare, & conculcare il peccato; il quale con grandiffima difficultà si vince, & mette à terra percioche fa grandissima resistenza à quelli, i quali conuertiti caminano per la via della falute, che perciò rappresentamo l'Hidra con fieri riuolgimenti; & in atto di metter per terra detta figura.

Duitsa atalica iaceant, aurumque comeque Ei leuis hac tantum fascia membra tegas Et modo jam menti sedeat sententia nostre,

Que vela exornet pectoris aiba mei. Hydra vel bac pedibus iacent supposita, diris Ne illius pereant pectora nostra dolis. Cunsta teneda mode sunt has de sede suprema

Luminibus peteant lumina clara meis.

CONVITO.

louane ridente, & bello di prima lanugine, stanno dritto in piedi, con vna va-

no vna facella accesa, & nella sinistra vn' hasta, & sarà vestito di verde così la dipinse Filostrato.

E si fa giouane, per essere tale età più dedita alle feste, & a'solazzi, che l'altre non sono.

I conuiti si fanno à fine di commune allegrezza trà gli amici, però si dipinge bello, & ridente con vna ghirlanda di fiori che mostra relassationi d'animo in delicature, per cagione di conversare, & accrescere l'amicitie, che fuole il conuito generare.

La face accefa fi dipingeua da gli Antichi in mano d'Himeneo Dio delle nozze, perche tiene gli animi, & gli ingegni suegliati, & allegri il Conuito, & ci rende splendidi, & magnanimi in sapere egualmente fare, & riceuere con gli amici officii di gratitudine.

CORDOGLIO.

H Vomo mesto, ma linconioso, & tutto rabusfato, con ambe le mani s'apre il petto, e si mira il cuore, circondato da diuersi serpenti.

Sarà vestito di berettino vicino al nero, il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispreggio di se stesso, & che quando vno è in trauaglio dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo, & il color negro fignifica l'vltima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore della serpe cinto, dinotano i fastidij, & i trauagli mondani, che sempre mordendo il core infondano in noi

Ressi veleno di rabbia. & di rancore.

CORRETTIONE.

Oana vecchia grinza, che sedendo nella finistra mano tenga vna serula, ouero vno staffile, & nell' altra con la penna emendi vna scrittura, aggiungendo, & togliendo

varie parole.

Si dipinge vecchia & grinza, perche come è effetto di prudenza la Correttione in chi la fa, così è cagione di rammarico in quello, che da occasione di farla, perche no suole molto piacere altrui sentir correggere, & emendare l'opere sue : perche la Correttione s'effercita nel mancamento che facciamo nella via ò dell' attioni, ò delle contemplationi.

Si dipinge co lo staffile, & con la penna, che corregge lè scritture, prouedédo l'vna co'l dispiacere del corpo alla Conuersione Politica,

H 4 l'altra

## Iconologia del Ripa CORRETTIONE.



l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine Filosofica.

## CORRETTIONE.

Onna d'et à matura, che nella mano defira tenga vn liuto con vn fascetto di scritture, & la finistra in atto d'ammonire.

Qul per la Correttione intendiamo l'atto del drizzare la torta attione humana, & che si dilunga dalla via della ragione. Ilche deu farsi da persone, che habbino auttorità, e dominio sopra coloro, che deuono esser corretti & però si fà co'l liuto in mano vsato, segno di Signoria presso gli Antichi Rè Latini, & Imperadori Romani.

Il fascetto di scritture significa le querele, quasi materia di Correttioni.

## COROGRAFIA.

Onna giouane vestita di colore cangiante, & che detto habito sia semplice, & curto. Che con la man destra tenghi il Monicometto, & per terra dal medesimo lato vi sia

vn globo con vna picciola parte designata, & con la sinistra mano vn compasso, con la riga con vn termine della medesima parte in terra.

Corografia è detta Coros, che in Greco fignifica luogo, è Grapho denota scrino, onde Corografia tanto vale, quanto descrittione d'vn luogo, cioè d'vna Città, ò terra particolare, ouero paese, mà non però troppo grande, essendo questo nome l'istesso presso Tolomeo col nome di Topografia, la quale propriamente parlando, difegna vn luogo particolare.

Si dipinge giouane, perche la Corografia nel pigliare i luoghi terminati, de Principi, & altre perfone, muta gli stati in maggiore, & minor forma rinouando i do-

minij di ciaschuno.

Si veste di colore cangiante percioche essa piglia diuersamente i siti. Et essendo detto vestimento semplice, & curto, è per dimostrare, che pigliando le piante & misure di detti domini, più facil-

mente, & con più breuità di tempo, si piglia

le parti minori che le maggiori.

Tiene con la man destra il Monicometro essendo che con esso essattamente si piglia tutti i limiti, & confini di ciascun dominio come anco lun ghezze, & larghezze terminate.

Il tenere con la finistra la riga, &il compasso dinota che con detti strumenti delineando quanto ha preso co l'operatione di detto Monicometro, pone il termine, ilquale è vsanza di piantare i confini per conoscere, & distinguere di ciascuno il suo.

CORPO HVMANO.

Ccorrendo spesse volte di rappresentare in atto sù le scene il corpo humano, e l'Anima, ciascuno da se, habbiamo formate le presenti sigure dell' vna, e dell' altra, come si potrà vedere al suo luoco, ma è d'auuercire prima, che per il Corpo humano noi non intendiamo il corpo realmente separato dall' anima percioche cosi si descriuerebbe vn cadauero, ma si bene il corpo all'anima collegato, che ambedue sano il composito dell' huomo tutto, che per certa significatione Poetica & astratuone mentale si presupponghipo, co-



La lanterna, nella guisa che dicemmo, dimostra, che il corpo non. hà operationi senza l'anima, si come la lanterna senza il lume non fà l'officio suo , come il motto molto bene dichiara.

#### CORRYTTELA NE' GIVDICI.

Onna, che stia à sedere per trauerso in Tribunale, con vn memoriale, & vna catena d'oro nella mano dritta, con vna volpe à piedi, & sarà vestira di verde.

Dipingesi à sedere in Tribunale nella guisa che dicemmo, perche la Corrutela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo essa vno storzimento della volontà del giudice à giudicare ingiustamente per forza de doni.

Il memoriale in mano, & la collana sono inditio, che con parole, ò con danari la giustitia si corrompe.

La volpe per lo più si pone per l'astutia, & perciò è conueniente à questo vitio, essendo che essercita con astutia per impadronirsi de denari, & delle volontà de gli altri huomini.

Vestesi di verde per li fondamenti della... speranza, che stanno nell' hauere, come det-

to habbiamo di fopra.

lo rappresentaremo dunque huomo coronato di fiori ligustri vestito pomposamente, terrà in mano vna lanterna di tela, di quelle, che s'alza, & abbassa senza lume con questo mot-

me ciascuna di queste parti stesse per se sola:

to, A LVMINE VITA.

Si corona di ligustri, per esser da grauissimi huomini asimigliata la vita dell' huomo, rispetto alla fragilità, & caducità di questo nostro corpo alli fiori, de' quali non sò, che altra cosa sia più sugace, onde il Salmista cantò nel Salmo. 102.

Recordatus est, quoniam puluis sumus: homo sieut fænum, dies eius tamquam flos agri

sic efflorebit . Et nel Salmo 89.

Mane sicut herba transeat, mane floreat, & transeat vespere accidat, induret, & arescat. Et similmente il patientissimo Iob.

Quali flos egreditur, & conteritur.

Il vestimento delitioso dimostra quello, che è proprio del corpo, cioè l'amare, & abbracciare i piaceri, & delettationi sensuali, si come per lo contrario aborrire li disagi, asprezze, & le molestie.

## R T E.

Onna giouane, con bella acconciatura di testa, vestita di verde, & cangiante, con ambi le mani, s'alzi il lembo della veste dinanzi, in modo che scuopra le ginocchia, portando nella veste alzata... molte ghirlande di varie sorti di fiori, & con vna didette mani terrà anco de gli hami legati in filo di seta verde, hauerà à piedi vna statuetta di Mercurio, alla quale s'appoggierà alquanto, & dall' altra banda vin paro di ceppi d'oro, ouero i ferri, che si sogliono mettere ad ambi li piedi, & che vi sieno con essi le catene parimente d'oro : sarà la... terra, oue si posa sassosa, ma sparsa di molti fiori che dalla veste le cadano; ne' piedi hauerà le scarpe di piombo.

La Corte è vna vnione di huomini di qualità à la seruitù di persona segnalata, & princi-

pale, & fe bene lo d'essa posso parlare conqualche fondamento, per lo tempo, che vi ho confumato dal principio della mia fanciallezza fino à quest' hora, nondimeno racconterò folo l'Encomio d'alcuni, che dicono, la Corre esser gran machto del viuere humano, sostegno della politezza; (cala dell' eloquenza, theatro de gli honori, scala delle grandezze, & campo apento delle connerfationi, & dell'amicitie: che impara d'obbedire, & di commandare, d'effer libero, & seruo, di parlare, & di tacere, di secondar le voglie altrui, di dissianular le proprie, di occultar gli odifiche non auocano, d'ascondere l'ire, che non offendono, che insegna esser graue, & affabile, liberale, & parco seuero, & fagero, delicato, & patiente, ogni cola sà, & ogni cola intende de' secreti de Prencipi, de le forze de Regni, de' prouedimenti delle Città, dell'elettioni de partiti, della Conuersatione delle fortune, & per dirla in vna parola sola, di tutte le cose più honorate,&degne in tutta la fabrica delmondo, nel quale si fonda, & afferma ogni nostro operare, & intendere.

1 2 2

Però si dipinge con varie sorti di ghirlande nella veste alzata, le quali significano quest' odorifere qualità, che essa partorisce, se bene veramente molte volte à molti con interesse delle proprie sacoltà, & quasi con certo pericolo dell' honore, per lo sospetto continuo della perdita della gratia & del tempo passato, il che si mostrare le vergogne, & ne' ceppi, che lo raffrenano, l'impediscono, onde l'Alciato

nell' fuoi Emblemi così dice.

Vana palatinos quos educat aula clientes, Dicitur aurais nestere compedibus.

I fiori (parli per terra in luogo sterile, & lasso, mostrano, l'apparenza nobile del cortigiano, laquale è più artificio (a per compiacere il suo Signore, che naturale per appagare se medessimo.

L'acconciatura della testa maestreuolmente fatta, è segno di delicatura, & dimostra-

tione d'altri, & nobili pensieri.

La veste di cangiante, mostra che tale è la Corre, dando, à togliendo à suo piacere in poco tempo la beneuelenza de' Prencipi, e con essa gli honori è facultà.

Tien con vna mano gli hami legati con filo di color verde, per dimostrare, che la Corte prende gli huomini, con la speranza come

hamo il pesce.

Le scarpe di piombo mostrano, che nel ser-

uigio si dee esser graue, e no facilmente muouersi a' venti delle parole, ouero delle vnioni altrui per concepirne odio, sdegno, rancore, & inuidia, con appetiro d'altra persona.

Se gli pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gli Antichi su posta per l'eloquenza, che si vede esser perpetua compagna del

cortigiano.

Estata da molte persone in diuerti modi dipinta, secondo la varietà della Fortuna, che da lei riconoscono; stà gli altri il Signor Cesare Ca porale Perugino, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore la dipinse, come si può vedere ne' seguenti suoi versi, che pori dice.

La Corte si dipinze una matrona Con viso ascintto, e chioma profumata Dura di schiena, e molle di persona. La qual (e'n và d'un drappo verde ornina Benche à trauerso à guifa d'Hercol tiens Vnagran pelle d'Asino ammantata. Le pendon poi dal collo aspre catene Per poca dapocaggine fatale. Che scior se le potrebbe, e vscir di pene. Ha dispecchi, e scopette una reale Corona; tien sedendo su la paglia Vn pie in bordello, e l'altro à l'hospedale. Softien con la man destra vna medaglia Que soutra nel mezo è la speranza, Che fa Stentar la misera canaglia. Secoul tempo per duto albenga, estanza, Che vede incamutir la promoffione Difargli un di deliben se glie n'ananza. Poi nel reversicio v'è l'adulatione, Che fa col vento delle sherrettate Gl'ambatiofigunfiar come on vallone. Vi (on smoot le Mule affancate, Per followar la misera, e mendica Vinnute oppressa dalla ponertate. Ma Coutano al vento equifauca, Ch'ha sul corpo una macina da quato, E Foruma ad ogn' bor troppo nemica Tien poinell' altra man l'ham' indorato. Con esca pretiosa cruda, e cotta. Che per lo più diuenta pan muffaro.

Ne lascierò di scriuer il Sonetto del Signor Marc'Antonio Cataldi, il quale dice à quest'

istesso proposito.

Vn vario stato, vna volubil forte,
Vn guadagno dubbiofo, vn danno averto.
Vn sperar non sicuro, vn penar certo,
Vn con la vite amministrar la morte.
Vna prigion di sensi, vn laccio forte,
Vn vender litertade, à prezzo incerto,

Vn

Vn'aspettar mercè contraria al merto :
E questo, che il vil volgo appella Corte.
Quiui han gl'adulatori albergo fido.
T enebre il ben oprar, la fraude lume
Sede l'ambition, l'inuidia nido.
L'ordire insidse, il farsi idolo, e nume
Vn huom mortal, l'esser di fede insido,
Appar qui gloria: abs secolo: abs costume?

CORTESIA.

Onna vestita d'oro, coronata à guisa di Regina, e che sparge collane danari, &

La Cottesia è virtù, che serra spesso gli occhi ne demeriti altrui, per non serrar il passo

alla propria benignità.

## COSMOGRAFIA.



Onna vecchia, vestita d'vna Clamidetta di colore ceruleo tutta stellata, & sotto di essa vna veste di color terrestre, che stia in mezzo di due globi, dalla parte destra sia il Celeste, & dalla sinistra il Terrestre, che con la destra mano tenghi l'Astrolabio di Tolomeo, & con la sinistra il Radio Latino.

Cosnografia è arre che cossidera le parri della terra rispetto al Cielo, & accorda i siti del Pv no all'altro, si che per questo nome Cosmografia, s'intéde il Modo essendo da i Greci, detto Cosmos, del quale se ne sa Cosmografia cioè descrittione, no solamente per questo particolare terrestre, ma ancora per tutto il globo del Cielo che sà il composto di tutto il Mondo. Si dipinge vecchia percioche il suo principio hebbe origine dalla creatione

del Mondo.

Si veste di colore ceruleo tutto stellato, e del colore terrestre come habbiamo detto, essendo che questa figura partecipa si delle parti del Cielo, com'anco della terra perciò la rappresentiamo che stia in mezzo dell'vno, & l'altro globo, dimostrando l'operatione sua con l'Astrolabio che tiene con la destra mano cò il quale si piglia la distanza, e l'interuallo, & la grandezza stà vna stella, & l'altra, & con il Radio, che tiene con la sinistra l'operationi, che si fano in terra.

#### COSCIENZA.

D Onna con vn cuore in mano dinanzi a gl'occhi con questo scripto in lettere d oro OIKEIA ZINEZIZ, cioè la propria Coscienza stando in piedi in mezzo vn prato di fiori, & vn campo di spine.

La Coscienza è la cognitione, che hà ciascuno dell'opere, & pensieri nascosti,

e celati à gl'altri huomini.

Però si dipinge in atto di riguardare il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le sue secretezze, le quali solo à lui medesimo sono à viua sorza pales.

Stà con piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, e cattiua via, per le quali ciascuno caminando, ò con le virrà 3 ò co' vitij, è atto à sentire l'aspre puture del percato, come il soaue odore della virtà.

Coscienza.

Onna di fembiante bellissimo, vestita di bianco con la sopraneste nera, nella destra mano terrà vna lima di ferro, hauera stoperto il petto dalla parte del cuore donde la mordera vn serpe, ouero vn vesme, che sepre

## COSCIENZA.



flimola, & rode l'anima del peccatore, però

Heu quantum miseris, pena mens conscia donat.

## COSTANZA.

Na Donna, che con il destro braccio tenghi abbracciata vna colonna, & con la finistra mano vna spada ignuda sopra d'vna gran vaso di suoco acceso, & mostri volontariamente di volersi abbrucciare la mano, & il shraccio.

Costanza.

Onna, che tiene la destra mano alta, & con la sinistra vn'hasta,& si posa co'pie-

di fopra vna base quadra.

Costanza è vna dispositione ferma di non cedere à dolori corporali, nè lasciarsi vincere à tristezza, ò fatica, nè à trauaglio alcuno per la via della virtù, in tutte l'attioni.

La mano alta è inditio di Costanza ne fatti

proponimenti.

La base quadrata significa sermezza, perche da qual si voglia banda si posi stà salda, & contrapesata egualmente dalle sue parti, ilche non hanno in tanta perfettione i corpi d'altra figura.

L'hasta parimente è conforme al detto volgare, che dice. Chi ben si

appoggia cade di rado.

Et effer costante non è altro, che stare appoggiato, & saldo nelle raggioni, che muouono l'intelletto à qualche cosa,

## Costanza, & intrepidità.

Glouane vigoroso, vestito di bianco, & rosso, che mostri le braccia ignude, e starà in atto d'attendere, e sostenere l'impeto di vintoro.

Intrepidità è l'eccesso della fortezza, opposto alla viltà, & codardia, & all'hora si dice vn'huomo intrepido, quando non teme, etiamdio quel che l'huomo costante è so-

lito temere.

Sono le braccie ignude, per moftrare confidenza del proprio valore nel combatter col toro, il quale essendo molestato diuiene serccissimo, & hà bisogno, per resistere solo delle proue d'vna disperata sortezza.

## CRAPVLA.

Onna grassa, brutta nell'aspetto, & mas vestita, con tutto lo stomaco ignudo, hauerà il capo sasciato sino à gl'occhi, nelle mani terrà vna testa di Leone, che stia con bocca aperta, & per terra vi saranno de gl'vccelli morti, & de'pasticci, ò simili cose.

Si fà donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huomo da'pensieri semi-

nili, & dall'opere di cucina.

Si veste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, ò per lo più sono huomini sprezzatori della politezza, e solo attédono ad ingrafsare, & empire il ventre, & perche sono poueri di virtà, & non si stendono con il pensier loro suor di questi consini.

Lo



nella qualità, e quantità de' cibi, e suole communemente regnare in persone ignoranti, & di grossa patta, che non sanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la Crapula di Verde, percioche del continuo hà speranza di mutar varij cibi, & passar di tempo

in tempo con allegrezza.

Lo scudo nel sopradetto modo è per dimostrare il fine di quei, che attendono alla Crapula, cioè il gusto, il quale credono, che porti seco la felicità di questo mondo, come voleua Epicuro.

Il porco da molti scrittori, è posto per la Crapula, percioche ad altro non attende, ch'à mangiare, e mentre diuora le sporcitie nel fango nó alza la testa, ne mai si volge indietro, ma del continuo seguita auanti per trouar miglior cibo.

# CREPVSCOLO DELLA Mattina.

bruna, ch'habbia l'ali à gli homeri del medesimo colore, stando in atto di
volare in alto, hauerà in cima del capo vna
grande, & rilucente stella, & che con la sinistra mano tenghi vn'vrna riuolta all'ingiù
versando con essa minutissime gocciole d'acqua, & con la destra vna facella accesa, riuolta dalla parte di dietro, e per l'aria vna rondinella.

Crepulcolo (per quello che riferisce il Boccaccio nel primo libro della Geneologia de gli Dei) viene detto da crepero, che significa dubbio, conciosiache parte si dubiti, se quello spatio di tempo sia da conceder alla notte pasfata, ò al giorno venente, essendo nelli consini trà l'vno, & l'altro. Onde per tal cagione dipingeremo il Crepuscolo di color bruno.

Fanciullo alato lo rappresentiamo ; come parte del tempo, e per fignificare la velocità di

quelto interuallo che presto passa.

Il volare all'insù dimostra, che il crepusculo della mattina s'alza spinto dall'alba, che appare in Oriente.

La grade, & rilucete stella, che hà sopra il capo, si chiama Lucifer, cioè apportator della lu-

Lo flomaco scoperto mostra che la Crapula hà bisogno di buona coplessione, per smaltire la varietà de' cibi, & però si sà con la testa fasciata, doue i sumi ascendono, & l'offendono. La grassezza è essetto prodotto dalla Crapula, che non lascia pensare à cose fastidiose, che sanno la faccia macilente.

La testa del Leone è antico simbolo della Crapula, perche questo animale s'empie tanto souerchio, che facilmente poi sopporta per due, ò tre giorni il digiuno, & per indigestione il siato continuamente li puza, come dice Pierio Valeriano al suo luogo.

Gl'yccelli morti, & i pasticci, si pogono come cose, intorno alle quali s'essercita la Crapula.

Crapula.

Donna mal vestita, e di color verde, sarà grassa di carnagione rossa, si appoggierà con la man destra sopra vno scudo, dentro del quale vi sarà dipinta vna tauola apparecchiata con diuerse viuande con vn motto nella touaglia, che dica: Vera felicitas, l'altra mano la terrà sopra vn porco.

La Crapula è vn'effetto digola, e consiste

126

Iconologia del Ripa

CREPVSCOLO DELLA MATTINA.



ee, & per essa gli Egittij, come riserisce Pierio Valeriano nel lib. 46 de suoi Geroglisici fignificauano il Crepuscolo della mattina, & il Petrarca nel trionso della Fama, volendo mostrare, che questa stella appare nel tempo del Crepusculo così dice.

Qual in sul giorno l'amorosa stella Suol venir d'Oriente innanzi al Sole.

Lo spargere con l'vrna le minutissime gocciole d'acqua, dimostra, che nel tempo d'Estate cade la ruggiada, & l'Inuerno per il gelo la brina, onde l'Ariosto sopra di ciò così disse.

Rimale dietro il lito,e la meschina Olimpia che dormia senza destarse Fin che l'Aurorala gelata brina Dalle dorate ruote in terra sparse.

E Giulio Camillo in vn suo Sonetto.
Rugiadose doscezze in matutini

Čelesti humoriche i boschi inargentate Hor tra gloscuri, e lucidi consini

Delle notte, & del di, &c.

La facella arde riuolta nella guifa, the dicemmo, ne dimostra, che il Crepusculo della mattina è messaggiero del Cielo.

La rondinella suol cominciare à cantare

auanti giorno nel Crepusculo, come dimostra Dante nel cap. 23. del Paradiso così dicendo.

Nell'hora, che comincia i tristi lai La Rondinella presso alla mattina Forse à memoria de suoi tristi quai

Et Anacreonte Poeta Greco, in quel suo litico, cosi disse in sua sentenza.

Ad Hirundinem.
Quibus loquax, quibus nam
Te plectam hirundo pœnis?
Tibi, quod ille Tereus
Fecisse fertur olim?
Virum ne vis volucres
Alastibi recidam?
Imam secenus linguam?
Nam tu quid ante lucem
Meas strepens ad aures
E somnius pieatis
Miche si imirato del Sign F

Il che su imitato dal Sign. Filippo Alberti in quelli suoi quadernali. Perche io pianga al tuo pianto Rodinella impertina inazi al die Da le dolcezze mie

Tu pur cantando mi richiami al

A questi si confanno quegli altri versi di Natta Pinario, citati da Seneca nell'Epistola

Incipit ardentes Phebus producere flammas. Spargere fed rubicuda dies, tā triftis hirundo. Argutis reditura cibos immittere nidis. Incipit, er molls partitos ore ministrat.

## CREPVSCOLO DELLA SERA.

Anciullo ancor'egli, è parimente alato, & di carnagione bruna, starà in atto di volare all'ingiù verso l'Occidente in capo hauerà vna grande, & rilucente stella, con la destra mano terrà vna frezza in atto di lanciarla, & si veda per l'aria, che n'habbia gettate dell'altre, & che caschino all'ingiù, & con la finistra mano tenghi vna nottola con l'ali aperte.

Il volare all'ingiù verso l'Occidente, dimofira per tale effetto essere il Crepusculo della

fera.

La stella che hà in cima del capo si chiama Hespero, la quale apparisce nel tramontar del Sole, & appresso gl'Egitij, come dice Pierio

Va-

#### CREPVSCVILIO DEELA SERA.



Valeriano nel luogo citato di sopra, significa-

ua il Crepusculo della sera.

Le frezze, nella guisa, che dicemmo, significa i vapori della terra tirati in alto dalla potenza del Sole, il quale allontandosi da noi, e non hauendo detti vapori, chi li sostenghi, vengono à cadere, & per essere humori grossi, nuocono più, ò meno; secondo il tempo, e luoghi humidi, più freddi, ò più caldi, più alti, ò più bassi.

Tiene la Nottola con l'ali aperte, come animale proprio, & si vede volare in questo tépo.

CREDITO.

I Vomo di età virile, v estito nobilmente d'habito lungo, con vna collana d'oro al collo, sieda, con vn libro in vna mano da mercanti detto il maggiore, nella cui copetta, ò dietro scriuasi questo motto solutus omni fanore, & à piedi vi sia vn Grisone sopra d'vn monticello.

Perche più à basso figureremo il Debito, è smaragdi & laspes, nec permittunt eas auserre ragioneuole, che prima rappresentiamo ill'istesso conferma Plinio lib.7.cap.2.ragionan-

Credito.

L'habbiamo figurato di età virile, perche nella virilità s'acquista il Credito, l'habito lungo arreca credito, & però li Romani Senatori andauano togati:habito portò Crasso, & Locullo Senatori di gran Credito, i quali più d'ogn'altro possedeuano facultà,& ricchezze.

Porta vna collana d'oro, la ragione è in pronto; perche l'apparenza fola dell'oro dà Credito, fopra della

quale è fondato.

Siede perche colui, che hà Credito stà in riposo con la mente

tranquilla.

Il libro maggiore intendiamo, che sia solo dell'hauere, il che s'e-prime con quel versetto d'Horatio. solutus omni senore. cioè libero d'ogni debito, tal che nel libro non si comprenda partita alcuna del dar e, mà solamente l'hauere, poiche quello è il vero creditore, che non hà da dare, mà solo hà da hauere, nè consiste il credito in trafficare, & farsi nominare con il danaro d'altri, come fanno il mercanti per non dir tutti che perciò facilmente

falliscono, mà consiste in possedere totalmente del suo proprio senza hauere da dare

niente ad alcuno.

Il Grifone sù in gran credito presso gl'antichi, & però se nè seruiuano per simbolo di custode, & che sia vero vedasi posto à tutte le cose sacre;& profane de gl'Antichi,all'Arte; Alli sepoleri, all'vrne, à i Tempij publici, & priuati edifitij come corpo composto d'animali vigilanti, & generofi, quali fono l'aquila, & il Leone, si che il Grifone sopra quel monticello significa la custodia, che deue hauere vno del cumulo delle sue faculta se si vuole mantenere in Credito, & deue fare à punto, come li Gri foni i quali particolarmente custodiscono certi monti Scithi, & Hiderborei, oue sono pietre pretiole, & vene d'oro & perciò non permettono, che niuno vi si accosti, si come riferisce Solino onde Bartolomeo Anglico. De proprie tatibus reru.lib. 18.c. 24. dice Custodium Gryphes montes in quibus (unt gemma praciofa vt smaragdi & laspes, nec permittunt eas auferre. do de Scithi. Quibus assidue bellum esse circa

GREDITO.



metalla cum Griphis ferarum volucri genere, quale vulgo traditur eruente ex cuniculis aurum mira cupiditate, & feris custodientibus & Arimaspis rapientibus. Il medesimo nome hanno i Grifoni nell'India, come afferisce Filostrato lib.7. cap. I. Indorum autem Griphes, & Aethiopum formica quaquam sint forma difsimiles, Eadem tamen agere student. Na auru vtrobique custodire probibentur, Gterram auriferacem adamare. Così quelli, che hanno Credito nó deuono lassare accostare al môte della douitia loro persone, che sieno per diftruggerlo, come ruffiani, buffoni, adulatori, che l'agrauano col tempo in qualche ficurtà, onero in vna prestanza, che mai più si rende, ne parassiti, che li fanno sprecare la robba in conuiti, nè Giocatori, Meretrici, & altre genti infami, che darebbono fondo à qual si voglia monte d'oro, si che suggendo questi tali staranno in perpetuo Credito, & viueranno con riputatione loro, altrimenti se non scaccieranno simili trascurate & vitiose persone, perderanno la robba e'l Credito & anderanno raminghi con iscorno, & ignominia loro,

## CRVDELTA

Onna di color rosso, nel viso, e nel vestimento, di spauentosa guardatura, in cima del capo habbia vn rosignuolo, e con ambe le mani affoghi vn fanciullo nelle fasce, perche grandissimo effetto di Crudeltà è l'vecidere, chi non nuoce altrui; mà è innocente in ogni minima sorte di delitto, però si dice, che la crudeltà è insatiabil appetito di male nel punir gl'innocenti, rapir i beni d'altri, ossendere, e non diffendere i buoni, e la giustitia.

Il vestimento rosso dimostra, che i suoi pensieri sono tutti san-

guigni.

Per lo rofignuolo si viene accennando la fauola di Progne, e di Filomena, vero inditio di Crudeltà onde disse l'Alciato.

Equid Colchi pudet velte Progne improbat mortem

Cum volucris propria prolis amore

Subst. Crudeltà.

Onna ridente vestita di ferrugine, con vn grosso diamante in mezzo al petto, che stia ridendo in piedi, con le mani appogiate à fianchi, è miri vn'incendio di cafe, e occision di fanciulli involti nel pro-

prio sangue. La Crudeltà è vna durezza d'animo, che sa gioire delle calamità de gl'altri, & però le si sa il diamante, che è pietra durissima, e

per la sua durezza è molto celebrata da Poeti in proposito della Crudeltà delle donne. L'incendio, e l'occasione rimirante col viso allegro, sono i maggior segni di crudeltà, di qual si voglia, altro, & pur di questa sorte d'huomini hà voluto poter gloriarsi il mondo a'tempi passati nella persona di più di vn Nerone, & di molti Herodi, accioche non sia sorte alcuna di sceleraggino, che non si

conserui à perpetua memoria nelle cose publiche, che son l'historie fabricate per es-

sempio di posteri.

C V P I D I T A.

Onna ignuda, c'habbia bendati gl'occhi con l'ali alle spalle.

La

La Cupidità è vn'appetito fuor della debita misura, che insegna la ragione, però gl'occhi bendati sono segno che non si serue del lume dello intelletto. Lucretio lib.4. de natura rerum.

Non faciunt homines plerumq; cupidine caci,

Et tribuunt ea, que non funt tibi como da vere. L'ali mostrano velocità, con le quali essa segue, ciò che sotto spetie di buono, & di piaceuole le si rappresenta.

Si fa ignuda perche con 'grandissima faci-

lità scopre l'esser suo.



Onna con vestimento rosso, & azurro, sopra il quale vi siano sparse molt'orecchie, & rane, hauerà i capelli dritti, con le mani alte, col capo che sporga in suora, & farà alara.

La Curiofità è defiderio sfrenato di coloro, che cercano sapere più di quello, che deuono.

Gl'orecchi mostrano, che il curioso hà solo il desiderio d'intendere, & di sapere cose riserite da altri. Et S. Bernardo de gradib. superb. volendo dimostrare vn Monaco curioso, lo deseriue con questi segni così dicendo. Si videris Monacu euagari, caput erettum, aures portare suspensas, curiosum cognoscas.

Le rane per hauer gl'occhi grandi son inditio di Curiosità, e per tal significato son prese da gl'Antichi, percioche gl'Egiti, quando volcuano significare vn'huomo curioso rappresetauano vna rana, e Pierio Valer dice, che gl'occhi di rana, legati in pelle di ceruo infieme con carne di rofignuolo fano l'huomo desto, & suegliato dal che nasce l'esser curioso.

Tiene alte le mani, con la testain fuora perche il curioso sempre stà desto & viuace per saper, & intendere da tutte le bande le nouità. Ilche dimostrano ancora l'ali,& icapelli dritti, che sono i pensieri viuaci & i colori del vestimento significando desiderio di sapere.

#### CVSTODIA.

Onna armata, che nella destra mano tenga vna spada ignuda,& à canto haurà yn drago.

Per la buona Custodia due cose necessarijssime si ricercano, vna è il preuedere i pericoli, e lo star desto, che non véghinoall'improuiso, l'altra è la potéza di resistere alle sorze esteriori, quado per la vicinanza no si può col Consiglio, e co' discorsi fuggire; però si dipinge seplicemete col drago, come bene dimostra l'Alciato nelli suoi Emblemi dice,

Vera hac effigies innupta est Palladis, eius

Hic draco, qui domina constitit ante pedes.
Cur diua comes hoc animal; Custodia rerum
Huic data sic lucos sacraque templa colit,
Innuptas opus est cura asseruare puellas

Peruigili .laqueos vindiq; tendit amor. Et con l'armature, che difendano, e dano

ardire ne'vicini pericoli.

## DANNO.

H Vomo brutto il suo vestimento sarà del colore della ruggine, che tenghi con le mani delli Topi, ò Sorci, che dir vogliamo, che sieno visibili, per quato si aspetta alla gradezza loro, per terra vi sia vn'oca in atto di pascere, & che dal Cielo pioua gran quatità di gradine la quale fracassi, & sminuzzi vna verdeggiante, & secodissima vite, & delle spighe

del grano che sieno in vn bel campo à canto à

Si veste del color della ruggine per essere continuamente dannosa, come habbiamo

detto in altri luoghi.

Tiene i Topi, come dicemmo per dimostrare che tali animali sieno il vero Geroglisico del Danno, & della rouina, & trouasi appresso Cicerone / come riferisce Piero Valeriano libro tredicesimo, che i Sorci giorno, e notte sempre radano, & talmente imbrattano le cose da loro rose, che non seruono più à dosa alcuna.

Gli si dipinge à canto l'oca essendo detto animale dannossissimo, imperoche in qualunque luogo sparge i suoi escrementi, suole abbrucciare in ogni cola, ne cola alcuna più nuoce alli prati, ò alli seminati, che quando in quelli vanno l'oche à pascere, anzi più che se il lor sterco sarà liquesatto con la salamoia, & poi si spargerà sopra gl'herbaggi tutti si guasteranno. & si corromperanno.

Il cadere dal Cielo gran copia di grandine, è tanto manifesto, il nocumento che si riceue da quella sì nel grano, come nel vino, & altri frutti che ben lo sà quanto sia grande il Danno chi lo proua, & in particolare la pouertà.

### DAPOCAGGINE.

Onna con capelli sparsi, vestita di berrettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual vette farà stracciata, stia à sedere con le mani fopra le ginecchia, col capo baffo,& à

canto vi fia vna pecora.

Dipingesi la Dapocaggine con capelli spar si, per mostrare la tardità e pigritia nell'operare, che è difetto cagionato da essa medesimas essendo l'huomo da poco lento, e pigro nelle fue attioni, però come inetto à tutti gli esfercitij d'industria, stà con le mani posare sopra le

La velte rotta ci rappresenta la pouertà, & il disagio sopraueniente à coloro, che per Da-

pocaggine non fi fanno gouernare.

Staffi à federe col capo chinosperche l'huomo da poco non ardifce di alzare la testa, à pa ragone de gl'attri buomini, e di caminare per la via della lode, la quale consiste nell'operatione delle cose difficili.

La pecora è morto stolida, ne sà pigliare par tito in alcuno auuenimento. Però disse Dan-

te nel suo Inferno.

Huomini fiate, e non pecere matte.

#### OVERO GABELLA DATIO

Del Sig. Gio: Zaratino castellini.

V N giouane robulto, come a dipinge Hereole, con muscoli, & nerui eminenti, lara incoronato di quercia, nella man destra hauera vna tanaglia, o forbice da lanajuolo, al piede vna pecora, da man finistra terra spiche di grano, rami d'Oliuo, e pampani d'vua, che pendino, sarà sbraccito, e scalzo, con braccia, & gambe nude, & pulite per fino alla pianta del piede parimente musculose, & nerbute. Il Datio fu in Egitto primieramente imposto da Sefustre Rè d'Egitto sopra terreni, à guisa di taglione continuo per quanto si raccoglie da Herodoto lib. 2. Nel primo lib. de gli Auerfarij di Turnebo cap. 5 habbiamo che anche li Romani riscossero Datio, & decima de formenti de i campi, Caligola poi fu inuentore de Datij fordidi, inauditi, & noui: impole Gabelle sopra qual si voglia cosada mangiare che si portaua in Roma; Dalle liri, & giudicij voleua la quarantesima parte; Da facchini l'ottaua parte del guadagno, che faceuano ogni giorno così anco dalle Meretrici la paga d'yna volta, di che Suetonio nella vita di detto Imperatore cap 40.

Si hà da figurare robusto, perche la rendita del Datio dà gran polso al Principe, & alle co+ munità, onde Marco Tullio pro Popeo ditse, Vecticulia neruns elle Reip. jemper auximus.

Si esprime maggiormère questa robustezza con la corona del rouere, perché l'etimologia della robustezza si deriua dalla voce latina Rubur, che significa la Rouere, e Quercia; come arbore durissimo, gagliardo, forte, e durabile coniensi di più tal corona al Datio, come: che sia corona Ciuica, cosi chiamata da Aulo Geliosche dar si solema a chi saluato hauesse anadche Cittadino, essendo che l'essetto del Datio è di conservare, e mantenete tutti li Cittadini, & si come la Quercia era consecrata à Gioue, perche nella sua tutela tennero i Gétili fussero le Città, così deuasi dare al Datio, come quello ché accresce sorza alli Principi in tuteia de quali stanno le Città.

La tanaglia da tofar la lana alle pecore al-Inde à quello che disse Tiberio Imperadore, che nel principio del fuo Imperio dissimulò l'ambitione, & l'auaritia, nella quale si mostrò poi essere totalmente sommerso, volendo egli dunque dar buono saggio di sè, rispose à certi

perfi-

# DATIO OVERO GABELLA. Del Sig Gio: Zeratino Castellini.



presidenti, che lo persuadeuano ad imponere nouraggraui alle prouincie. Bom pastoris esse tondere pecus; non deptubere. Cioè che il buon Pastore deue tosar le Pecore, mà non scorticarle: ilche si consà col detto d'Alcamene sigliuolo di Telecro, ilquale dimandato in che modo un potesse conservare bene il Regno, rispose; se non farà troppo conto del guadagno. Apostemma Laconico di Plutarco.

Nell'altra mano, gli si mettono le spiche di grano rami d'Oliue, & pampani d'vua, perche sopra questi tre frutti della terra, di grano, satina, olio, & vino s'impongono principalmete le Gabelle, principalmente dico, essendo certo che sopra molte altre cose Datio s'impone; trà gl'altri Vopisco scriue che Aureliano Imperadore costituì la Gabella del vetro, della carta, del lino, & della stoppa, sapendo anco per relatione del Botero, che il Rè della China caua all'anno ceto ottanta mili scudi per Datio del sale dalla Città di Cantone, & cento altri mila seudi per la decima del riso da vna terra della medesima Città. Gabella parimete di sale ne-

cessario à poueri e ricchi si pose in Roma l'anno 1606, insieme con la Gabella della carra, & con la Gabella del tutto noua, sopra la neue, la quale non aggraua fe non quelli che vogliono le pene de monti vogliere in delitie di gola, per vsar le parole di Plinio lib. 19. cap. 4 al cui tempo non si spendeua tanto in neue, quant'hora si spende : poiche dal suo parlare, nel luogo citato, & nel lib.31. cap, 3. non se seruiuano, se non per rinfrescare l'acqua & alcuni la cocenano prima secondo l'inuentione di Nerone per pigliare sicuramente il diletto del fresco senza li difetti della neue: Hora se ne seruono non solo per ritrescar l'acqua, mà il vino, l'infalata, gli frutti, & altre cose d' Estate, & d'Inuerno; & quelli, che sono assuefatti à tal frescura rinfrescano, quando si purgano, i siroppi, & le medicine: tanto che se ne caua, sei mila scudi l'anno di Datio in Roma.

Le braccia, e gambe nude, e pulite. poiche queste membra sono in virtà delle mani, & de'piedi ministre dell' o-

perationi, & andamenti humani, & effecutrici delli nostri pensieri, significano, che il Datio deue essere imposto dal Prencipe con animo fincero, e puro astretto dal bisogno, che il tepo & l'occasione arrecca, con andamento, e disegno schietto, e leale, di giouare non tanto à se quanto al publico, & alli popoli suoi, & non per mera auaritia, & pensiero di proprio interesse: ne deuono comportare, che gli suoi visitiali vadino inuentando, come volgarmente si dice nuoui arcigogoli, & angherie di Gabelle sopra cose vili, sozze, & poco honeste come fece Vespasiano Imperatore, il quale auido del dannaro impose gabelle per sino all'orina, di che ne su ripreso da Tico suo primigenito figliuolo; &cancorche il padre gli rispondesse, che li danari riscossi dicotal Datio non puzzauano d'orina non resta però che l animo suo no rendelse cattino odore di viltà, & fordidezza contraria all'animo d'va Principe, che deue elser generofo, e Magnanimo. Mà l'interesse l'acciecò, & gli fece vicit di mente gli ricordi che gli diede Apollo trà qua-

132

li era che non istimasse le ricchezze de tributi raccolti dalli sospiti del populo, si come Filottrato lassò scritto nel lib. 5.c. 13. Atrum enim fordidumque putandum est aurum quod ex lachrymis oritur. Onde fù parimete biasimato Domitiano Imperadore, secondogenito di detto Vespasiano, che impose tributo insopportabile a' Giudei, con ordine che childissimulaua di non esser Giudeo per non pagare il tributo fusse astretto à mostrare le secrete, e vergognose parti per chiarirsi s'erano circoncifi, ò nò, tributo, & ordine indegno, referito da Suetonio in Domitiano al c. 12. Interfuisse me adolescentulum memini . cum à Procuratore frequentissimog; consilio inspiceretur nonagenarius senex an circuspectus effet. Sopra di che scherza Martiale cotra Chreso nel 7, li,

Sed que de Solymis venit peruftis Damnatam modo mentulam tributis. Il qual tributo quanto fia meriteuole di bia-

fimo e vergogna chiaramente fi comprende, poiche ogni galant'huomo ad arbitrio del procuratore fiscale poteua esser accusato, & incolpato di setta giudaica, & astretto à mostrare il preputio, quando senza replica non hauesse voluto pagare il Datio, e però dall'altro canto lodato viene il suo successore Nerua. Cocceio Imperadore, che leuò sì vituperoso tributo, perilche fù battuta ad honor fuo, pet decreto del Senato Romano vna Medaglia d'argento, con il suo ritratto, e nome da vn canto, & dall'altro per riuescio l'arbore della palma in mezzo à queste due lettere S. C. & d'ogni intorno Fisce Iudaici Calunia sublata, Circa delle quali calunie, accuse, & ingiusti Datij leuati, & vietati da Nerua Imperadore: leggasi Dione nella sua vita ad essépio di questo ottimo Imperadore, deuono li Principi fgrauare i popoli d'ogni indebita impositione, no che aggrauarli co nuoue, & aspre Gabelle.

## DEBITO DEL SIG. GIO ZARATINO CASTELLINI.



Glouane peníoso, & mesto, d'habito stracciato, porterà la beretta verde in testa, in ambidue li piedi, & nel collo vn legame di ferro in forma d'vn cerchio rotondo grosso, terrà vn paniere in bocca, & in mano vna frusta, che in cima delle corde habbia palle di piombo, & vna lepre alli piedi.

Questa figura parte è rappresentata da cose naturali, parte da costumi presenti, & parte da varie pene antiche, & ignominie, con le quali si puniuano i debitori.

Si dipinge giouane, perche li giouani per lo più sono trascurati, & non hanno amore alla robba,& se niuno è pensoso, e mesto, certo colui è che hà da pagare i debiti.

E stracciato, perche sprecato che hà la sua robba, non trouando più credito, và come vn pezzente.

Porta la beretta verde in testa per lo costume, che s' vsa hoggidì in molti paesi, ne quali à perpetua infamia i debitori, che non hanno il modo di liberarsi dal debito, son forzati à portarla, & però dicesi d'vn fallito, il tale è ridotto al verde.

Si rappresenta incatenato per li piedi, & per il collo, perche anticamente erano così astretti dalle leggi Romane, le cui parole sono queste ris-

rite da Aulo Gellio libro ventesimo capitolo

Aeris confessi, rebusq; iure indicatis triginta dies iusti suto. Post demde manus iniectio esto,

122

in ius ducito, ni iudicatu facit aut qui pseudo so in iure vim dicus se cum ducito vincito, aut reruo, aut compedibus quindecim pondo sue minore aut si volet mator vincito. Si volet suo viuito. Ni suo viuit, qui eum vinctum habebit libram fratris in dies dato. Si volet plus dato.

Oue sono d'auuertire per la nostra figura quelle parole. Vincito, aut neruo, aut compeaibus. Cioè leghisi il debitore con il neruo, ò con li ceppi, circa di che è da sapere che cosa sia Neruo, così dichiarato da Festo.

Neruum appellamus ettam ferreum vinculu, auo pedes, vel ettam ceruices impediuntur.

Cioè chiamafi anco neruo vn legame di ferro, col quale si tengono impediti li piedi, & anco il collo, ilqual neruo di ferro (fecondo il testo sopracitato) non poteua essere minore di quindeci libre, mà si bene maggiore per li debitori, i quali ancora tal volta fi puniuano capitalmente, ouero fi vendeuano fuor di Trasteuere, come dice nel medesimo luogo Anlo Gellio. Tertus autem nundinis capite panas dabant, aut Transtyberim pererre vinum ibant. Et se li creditori erano più, ad arbitrio loro si tagliana à pezzi il debitore. Nam si plures forent quibus reus esset sudtcatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt; verbaipsa legis has sunt. Tertis nundinis partes sesanto, si plus, minusve secuerunt sine fraude est ...

Il che però essendo troppo atrocità, & inhumanità, non si esfeguì mai simil pena, anzi dice l'istesso Gellio antico autore, che non hà mai ne letto, ne vdito d'alcuno debitore, che sia stato diviso in più parti. Trouasi bene in Tito Liuio Decade prima libr. primo, che li debitori fi dauano in seruitio alli creditori, & che erano da loro legati, & flagellati, fi come si legge di Lucio Papirio, che tenne legato Publio giouanetto, e lo frustò essendogli debitore, non hauendo egli voluto compiacere à gli appetiti illeciti di Papirio / per quanto narra il Testore. L. Papirius inquit Publium adolescentem in vinculis tenuille, plagifque & contumelys affecisse dicutur , quod Stuprum patinoluisset, cum Publius eidem esset debitor. La medesima pena asterma Dionisio Halicarnasseo libr. 6. & aggiunge di più che non solo i debitori, ma anco i loro figliuoli si daua in seruitio alli creditori, & ciò si è detto per studio de curiosi. Terrà in bocca vn paniere, vna corba, vn canestro, ò cesto,

che dir vogliamo, perche trouafi nelli Geniali d'Alessandro libr. 6. cap. 10 che appresso li Boetij ne'confini della Grecia, non vi era la maggior infamia di que la del debitore, che era ssorzato sedere in piazza, & in presenza della plebe pigliare in bocca vn paniere voto, come quello che haueua deuorato tutto il suo, & votata la Corba d'ogni facoltà, e sostanza.

Haurà in mano la frusta di piombo perche li debitori in Roma surono battuti con palle di piombo, sin al tempo di Costantino ilquale come Pio, & Christiano Imperadore sù il primo che liberò i debitori da cosi empia pena, cosa annotata dal Cardinal Baronio nel volume de gli Annali, nell'anno del Signore 33. c. 24. se ben molti anni doppò l'Imperio di Constantino, commandò Theodosso, Valentiniano, & Arcadio Imperadori, che se alcun Decurione, falliua col denaro del publico susse futto srustare con palle di piombo secondo la consuetudine antica, il qual decreto più amplamente si stende nel Codice di Giustiniano lib. 10. Titolo 31. legge 40.

Ponesi à i piedi il lepre per timidità, si come il lepre pauenta d'ogni strepito, e teme d'esser giunto da cani, così il debitore hà paura del fracasso delle citationi, intimationi, & mandati, & ogni giorno teme d'esser preso da sbirri, & però, se è pratico, à guisa di lepre si mette in sur

in fuga.

DECORO.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

Giouane di bello, & honesto aspetto, portiadosso vna pelle di Leone nella palma della man dritta tenga vn quadrato, nel cui mezzo sia piantata la sigura del Mercurio, da man sinistra tenga vn ramo d'Amaranto volgarméte detto sior di velluto con questo motio intorno. Sie Flores Decoro Decus, del medesimo si potria anco incoronare, & fregiare l'habito, che sarà vn saio longo sino al ginocchio, nel piede dritto tenga vn cothurno, nel sinistro vn socco.

E giouane bello perche il Decoro, è orna-

mento della vita humana.

E honesto, perche il Decoro stà sempre vni, to con l'honesto: impercioche il Decoro si come dottamete discorre Marco Tullio nel primo de gli offiti generalmete si piglia per quel lo, che in ogni honestà consiste: & è di due sor ti, perche à questo Decoro generico ve n'è sog getto vn'altro, che appartiene à ciascura parte dell'honestà. Il primo così diffinir si suole. Il

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.



Decoro, è quello, che è conueniente all'eccellenza dell'huomo, in quello, che la natura fua, da gli altri animali differisce. L'altra parte, che è soggetta al genere, così la difiniscono. Il Decoro è quello, il quale è cosi conueniente alla natura, che in esso apparisca la moderatione, e temperanza, có vna certa maniera nobile, ciuile, e libera. Si che il Decoro diffusamente si dilata in ogni cosa, che appartiene all'honesto generalmente, e particolarmente in ogni forte di virtù; impercioche si come la bellezzadel corpo con proportionata compositione de membri, alletta, e muoue gli occhi, e per queso stesso diletta, perche frà se tutte le parti con vna certa gratia conuengono, e corrispondono,cosi il Decoro,che nella vita riluce muoue l'approbatione di coloro co'quali si viue conordine, costanza, e moderatione d'ogni detto, e fatto:dal che si raccoglie, che il Decoro si ofserua nel parlare, & operare honestamente, e considerare ciò che si conuenga seguire, & sfuggire, seguensi le cose giuste, & honeste, co. me buone, e convenienti, sfuggonsi le ingiuste,e dishoneste, come cattiue, & incouenieu, cotrarie al Decoro, & all' honesto, il qual nasce, da vna di que ste parti; ò dal risguardo; e diligente offeruaza del vero ò dal mantenere la Conuersatione humana, & il comertio dando il suo à ciascuno secondo la data fede, nelle cose contrarie, o dalla grandezza. & fortezza d'animo eccelfo, & innitto in ogni cosa, che si fà, & si dice con ordine & modo, nel quale vi è la modestia, la temperanza, & ogni mitigatione di perturbatione di animo, nelle quali cose si contiene il Decoro, la cui forza, è che non fi possi separare dall'honesto, perche quello che è conveniente è honesto, & quello, che è honesto è conueniente. Onde Marco Tullio diffe. Hoc loco continetur id quod dici latine Decoru potest grace enim ( m; inov) dictiur butus vis est, vt ab bonesto no queat separari; na & quod decet, honestum eft, & quod honestum eft. decet. Più à basso soggiunge. Et iusta omnia decora funt iniusta coira, vt turpia sic indecora. Similis est ras

tio fortitudinis, quod enim viriliter animoque magno fit, id dignum viro, & decorum videtur: quod contra id vt turpe, fic indecorum.

Per dimostrare questa gradezza, fortezza, & eccelsa virtù d'animo, che il Decoro richie; de, l'habbiamo figurato con la pelle di Leone adosso, arreso che gli antichi preseto la pelle di Leone per simbolo del valore della virtà, e fortezza d'animo, la quale assegnar soleano à quelli, che hauessero osseruato il debito Decoro, e si fossero mostrati generosi, forti, e magnanimi, percioche tutto quello che si sà virilmente, e con animo grande, quello pare degno d'huomo che offerui il Decoro, per il contrario priuo di Decoro è colui che viue effeminatamente, senza costanza, e grandezza d'animo. Bacco tenuto da Orfeo per simbolo del diuino intelletto, in Aristofane porta addosso la pelle del Leone, Hercole il più virile, & virtuoso de gli Argonautici, và sempre inuolto nella pelle del Leone Aiace primo Capitan de Greci, dopò Achille, prese anch'egli per suo Decoro la pelle del Leone, & dicono ;

che in quella parte ch'era coperto di detta pelde non poteua effet ferito, doue era scoperto poreua esfer ferito, alche si può dare questo bellistimo significato, che l'huomo in quelle artioni nelle quali si porta con Decoro, non può esser tocco da punture di biasimo, & ignominia, ma nelle attioni nelle quali fenza Decoro si porta, patisce punture di biasime, & ignominia, che per sino al cuore gli penetrano, come ad Aiace, il quale fin che si porrò virilmente con Decoro nelle sue imprese, non venne mai à sentire biasmo alcuno, ma a riportar lode grande, biasmo grandissimo gli fù dato, quando butto giù la pelle del Leone, cioè la fortezza dell'animo dandosi in preda alla disperatione senza Decoro. Oltre di ciò habbiamo inuolto il Decoro nella pelle di Leone, perche si come questo animale in. quanto al corpo è il più ben composto, & perfetto de gli altri, così in quanto all' animo, non ci è chi osferui più il Decoro di lui, perche è liberale magnanimo, amator di vittoria, mansuero giusto, & amante di quelli con quali conuería, si come dice Aristotele nella filognomica cap. 8. & nel lib. 9. cap. 44. de gli animali, dice che non è sospettoso, ma piaceuole, festeuole, & amoreuole con suoi compagni, & famigliari. Non s'adira mai con l'huomo se non è offeso, è ragioneuole nel punire, se piglia vno che gli habbia dato noia leggiera, non lo lacera con l'unghie, lo scossa folamente. & come gli ha messo paura lo lasfa andare. Ma cerca si bene punir grauemente, chi lo ha percosso, & ferito con dardi, ò fpiedi. Da Eliano per autorità di Endomo si comprende, che gli dispiaceno gli oltraggi, e parimente li punisce, poiche narrano Eliano, che furono da vno elleuati insieme vn. Leone, vn Orfa, & vn Cane, iquali viffero lungo tempo senza alcun contrasto domesticamente: Ma l'Orsa vn giorno adiratasi lacerò il Cane: Il Leone veduta l'ingiuria fatta alla compagnia, non puote patire simile oltraggio, onde gli fece impeto contra l'Orfa, la lacerò, & come giusto Rè à morte la punì. Plinio riferisce, che è animale grato, & ricordeuole de' beneficij, che è clemente, & perdona à chi gli si humilia, mostra sempre nobiltà, & generosità d'animo, & mai è costretto da moltitudine de cani . & cacciatori à cedere, non si mette subito auanti gli occhi loro in fuga, parendoli di rimetterci di reputatione, come cosa suor d'ogni Decoro inconueniente ad vn generoso Rè

par suo, ma in bel modo à passo à passo si ritira, e di quando in quando per mantenere it Decoro siede in mezzo del eampo s'arma contro loro, & mostra disprezzarli sin tanto, che trouando qualche macchia non veduto da niuno con veloce suga s'asconde, & s'imbosca altre volte come discreto s'occulta non perche tema, ma per non mettere in timore, e terrore ad altri, & in somma offerua il Decoro da Prencipe, & Rè in ogni parte; Et questo sia detto circa il Decoro dell' operare; veniamo hora al Decoro del parlare.

Il quadrato col segno di Mercurio significa la granità, stabilità, & costanza del parlara conforme al Decoro, & per tal conto Mercurio sù da Greci cognominato Tetragonos,

curio fù da Greci cognominato Tetragonos, cioè quadrato (olo, stabile, prudente, perche non si deue essere imprudente, vario, e mutabile, nel parlar fuor de termini del Decoro, ne si deue con leggierezza correre à mordere, e biasimare col parlare le persone, & disprezzare ciò che essi sentono essendo cosa da arrogante, & dissoluto, mà si deue portare vna certa riuereza 'à ciascuno, come n'ammonisce M. Tulio parlando del Decoro circa la moderatione de fatti, & detti. Adhibenda est igitur quadam reverentia adversus homines, & optimi cuiusque reliquorum. Nam negligere, quid de se quisq; sentiat non solum arrogantis est, sed etiam omnino dissoluti. Di modo che deuesi essere considerato nel ragionare parlando honoratamente d'altri: perche chi parla bene, & honoratamente d'altri è segno, che è persona benigna, & honorata, chi parla male è segno, che è persona cattiua, maligna, inuidiosa, & poco honorata, quale è appresso Homero Therfite di lingua serpentina, volubile, & pronta al chiachiarare pessimamente. & dir mal del suo Rèper il contrario Vlisse, e taciturno, & pensoso prima che parli, nel parlar poi è quadrato, eloquente, e prudente, conoscendo egli, come saggio, & accorto, che per offeruare il Decoro d'vn huomo sauio, la lingua non deue effere più veloce della mente, douendoss pensare molto bene, come si habbia à ragionare. Linguam praire anime non permittendam. Diffe Chilone Lacedemoniese, & molto ben pensare ci si deue perche il parlare è inditio dell' animo di ciascuno, secondo, come parla con Decoro, & però da... Greci fu chiamato il parlare Ar Spos xapar Tap Hominis character. Merco dell huomo, come riferisce Pierio Vittorio nelle varie lettioni li. 9. c. 6. perche sicome le bestie si conoscono dat

136

merco di qual razza siano, così le persone dal parlare si conoscono di qual natura, & conditione siano. Epiretto silosofo morale, come Greco disse nell'Enchiridio. Prafice ubi cer tum modum, & characterem quem obserues, tum folus pecum, cum alys conversans, operam dat ne in colloquia plebeia descedas, sed, signidem fieri potest, orationem transfer ad aliquid decorum, sin minus, silentium age. Cioè formati vn certo modo, ò carattere da offernarlo teco stesso prinatamente & in palese conuersando con gli altri, procura di non incorrere, in discorsi plebei, mà per quanto fi può transferisci il parlare in qualche cosa che habbia del Decoro, altriméti stà più tosto cheto. Osferuerassi dunque il Decoro nel parlare col ragionare discretamente d'altri col non vituperare alcuno, mà più tosto lodare, & col non tassare l'opere altrui massimamente in cose, che non sono della sua professione, attefo che molti fanno de gl'vniuerfali, & in ciascana cosa vogliono interponere il giuditio loro, i quali poi nel parlare si danno à conofcere per ignoranti con poco lor Decoro, come il Prencipe Megabizo, che volse tassare alcune figure in casa di Zeuxide, & discorrere co gli scolari suoi, dell'arte del dipingere, à cui Zeuxide disse questi giouani mentre taceui ti ammirauano come Principe ornato di porpora, hora fi ridono di te, che vuoi ragionare d'vna professione, che non sai:di più osseruerassi principalmente il Decoro nel parlare se dando bando à parole brutte, & dishoneste, si ragionerà di cose honeste, & honorate, ilche si conuiene massimamente a'giouani di bello aspetto, perche alla bellezza loro del corpo deue corrispondere la bellezza dell'animo, che si manifesta da vn parlare di cose honeste. Vedédo Diogene Filosofo vn giouane bello, che parlaua senza Decoro, dissegli non ti vergogni tu di cauar da vna bella guaina d'auorio, vn coltello di piombo? pigliando la guaina d'auorio, per la bellezza del corpo, & il coltello di piombo, per lo parlare di cosa brutta, vile, & infima, come il piombo, trà metalli, veggafi · Laertio nella vita di Diogene, oue dice. Videns decorum adolescentem indecore loquentem, non erubescis ait, ex eburnea vagina plumbeum educens gladium?

L'Amaranto, che nella finistra mano porta, è fiore che d'ogni tempo fiorisce, mantiene il suo Decoro della bellezza, con questo i Greci in Tessaglia incoronauano il sepolero d'Achil le vnico lor Decoro, per dimostrare, che si co-

me quel fiore mai perifce, cosi la stra fama saria per sempre durare, si come dice Antonio Thilesio, nel suo trattato delle corone. Thef-(ali Achilis (ui monumentum Amarantho coronabant, vt oftenderent quemadmodum flos ille nunquam interit, sic eius famam pervetuo duraturam. E detto Amaranto perche mai marcisce, & se ne i tempi aspri del turbolento inuerno alquanto viene mancando tinfrescato con l'acqua baldazoso torna nel primiero stato, & vigore tanto, che di lui se ne può far corona ancor d'inuerno, si come dice Plinio libro 20, cap. 8. cosi l'huomo se da gli aspri, e turbolenti casi di questo instabil Mondo offeso viene à mancar d'animo, rinfrescatosi con l'acqua del Decoro, cioè riducendosi nella mente quello, che si conviene fare in tali accidenti risorge nel fiorito stato d'animo di prima, & fà corone di lode, & di honori nè torbidi tempi à se stesso, mediante il Decoro, però và incoronato, & ricamato d'Amaranto, & tiene il motto intorno al fiore, che dice, Sic floret Decoro decus. Cioè che l'honore per il Decoro fiorisce d'ogni tempo come l'Amaranto: perche l'huomo si rende forte mediante il Decoro, & si mantiene condecentemente in ogni tempo: chi viue con Decoro ne i tempi buoni, & felici, non si insuperbisce, nelli cattiui, & inselici non si perde vilmente d'animo. Dum jecunda fortuna arridet superbire noli, aduersa perstrevente noli franci. Disse Cleobolo Filosofo, mentre la prospera fortuna ti fauorisce non ti volere insuperbire, facendo fracasso la peruersa fortuna, non ti volere sbigotrire, e rompere: ma ciò non può volere chi si gouerna fenza Decoro, che fà l'huomo forte, & magnanimo: come Scipione Africano, il quale mai s'insuperbi ancorche vittorioso per la prosperità della fortuna, ne per l'auersa si perdè d'animo, nè è marauiglia se questo honesto, & generoso Capitan Romano, non tanto per lo valor suo, quanto per il Decoro de buoni, & honesti costumi viene in quel dialogo di Luciano da Minos giusto giudice giudicato degno di precedere ad Alessandro il Magno, & ad Annibale Cartaginese Capitani molto altieri, superbi, iracondi, inconstanti, & poco honesti, senza Decoro d'animo veramente forte & magnanimo. Et questo è quello, che volse inferire M. Tullio nel primo de gli offitij. Omnis fortis animus, & magnus duabus rebus maxime cerniur, quarum una in rerum externarum despicicientia ponitur ;

CHARA

cum persuasum sit nibil hominem nist, quod bonestum decorumque sit, aut admirari, aut optare; aut expetere oportere, nullique neque homini, neque perturbationi animi, nec fortuna succumbere. dal che si raccoglie, che vno, che sia veramente huomo non appetisce se non l'honesto conforme al Decoro, e per tal conto, come di grande, & forte animo non. cede alle perturbationi, & alli colpi di fortuna: Onde più abbasso volendo Tullio ragionare del Decoro, esforta, che nelle cose prospere, e ne gli auuenimenti, che succedono secondo il nostro volere grandemente si fugga la superbia, e l'arroganza impercioche il portarsi immoderatamente nelle cose auuerse, & nelle fauoreuoli è segno di leggerezza, dallaquale è lontano il Decoro perche il Decoro contiene in se vna honesta, remperanza, modestia, & ogni moderatione di perturbatione d'animo: moderatione dico perche l'huomo si può senza biasmo perturbare, ma moderatamente che se bene la mente sua viene alle volte in parte commosso da qualche moto, e perturbatione d'animo, non per questo perde il Decoro, conucniente ad huomo sauio . Sapiens non emnino perturbationibus vacat, verum persurbatur modice secondo Aristot, in Laert. Anzi è cosa propria da huomo il dolersi, e rallegrarsi, il non dolersi, e non rallegrarsi, è cosa da vno stipite, ò sasso. Non dolore stipitis est, non hominis, diffe S. Agostino lib.4. cap.9. de Ciuitate Dei, & Plinio secondo nel libr. 8. dell'Epistole scriue à Paterno addolorato della morte de suoi figliuoli, oue non tiene per huomini grandi, e fauij quelli, che si reputano d'esser sauij, & grandi col riputare simili casi vn leggier danno, anzi non li reputa huomini così dicendo. Qui an magni sapiente sque sint nescio, homines non sunt, hominis est enim affici dolore, sentire, resistere tamen, & solatia admittere, non solatis non egere. E dunque cosa da huomo, dar luogo al dolore, & all'allegrezza, ne ci sia contraria la durezza di Socrate che mai mostrò segno di tristezza, & d'allegrezza, ne la seuerità d'Anassagora, & d'Aristossene, che mai risero, perche questi eccederono il termine del douere, tanto merita biasimo chi niente si duole ò rallegra, quanto quello, che troppo, ogni estremo è vitioso come il continuo riso di Democrito, & il continuo pianto di Heraclito, il Decoro ci mette per là via di mezzo, e ci mostra quello che comporta il donere, l'shonesto, & il conueniente, conueniente è che

nelle cose publiche, & private de parenti, patroni, & amici prendiamo allegrezza, ò tristezza, piacere, ò dispiacere secondo li casi, che alla giornata occorrono, & che ne sacciamo dimostratione esteriore di congratulatione, ò condoglienza: ma come detto habbiamo nelli nostri assetti, e moti d'animo, dobbiamo rallegrarci con la moderata honestà, e convenienza del Decoro, in tal maniera la virtù dell'animo, si vedrà sempre siorita.

Habbiamo discorso circa il Decoro dell'operare, e del parlare, resta che trattiamo anco del Decoro circa l'andare, caminar, e comparir fuora tra le genti, che perciò alla gamba destra habbiamo dato il graue cothurno, & alla sinistra il semplice socco, se bene Hercole si ride in Aristosane di Bacco, che portaua la mazza, & la pelle del Leone, con li cothurni alle gambe come cose sproportionate, essendo la pelle del Leone spoglia di persone forte, riputando il cothurno, molle, e delicata persona, e però dissegli Hercole, che hà da fare il cothurno con la mazza.

Sed non potens sum, artere risum Videns pellem Leonis in troceo positam Qua mens? quid cothurnus, & claua conueniunt?

Ma molto bene à Bacco si conviene il cothurno, che da molle, & delicato reputar no si deue, perche li cothurni erano partati da Heroi, come afferisce Isidoro la cui autorità più à basso distenderemo, quindi è che nelli tragici spettacoli s'adoperauano, atteso che nelle tragedie v'interuengono personaggi grandi, Heroi, & Principi, per tal cagione da Poeti viene stimato degno d'Heroi, e Plutarco nel Symposio 4. quest. 5. riferisce, che era portato dalli Pontefici Hebrei. Primum enim arguit hoc Pontifex Maxim. qui festis diebus mithratus ingreditur hinnulli pellem auro contectam indutus, tunicamque ad talos pertinentem gestans, & cothurnos, multa autem tintinabula dependent de veste, que inter ambulandum strepitum edunt; vi & apud nos ... Per similitudine di questo habito gabbandosi Plutarco si come anco Tacito scioccamente arguisce che susse sacerdote di Bacco portato da Heroi, & Pontefici in quel tempo con molto suo Decoro. Bacco tenuto da ... Poeti simbolo di spirito diuino, Presidente ancor esso delle Muse, & primo Heroe, che habbia trionfato portar poteua insieme con. la Mazza, & pelle di Leone l'Heroico cothur-

138

no, & però in poesse, e scolture antiche viene co'l cothurno figurato. Virgilio nel secondo della Georgica, inuita Bacco alle vendemie dicendogli, che tinga seco le gambe nude nel mosto, leuatis li cothurni.

Hunc pater o lenge veni, nudataque musto Tinge nouo mecu, direptis crura cothurnis.

Nel qual passo Probo dice, che li cothurni sono certa sorte di calzamenti atti al cacciato. re,perche con essi anco le gambe cireondano, & fortificano, la forma de quali si vede nelle statue di Bacco, & di Diana, tale auttorità di Virgilio, & di Probo suo antichissimo espositore, arrecamo non tanto per mostrare che il cothurno da Poeti si daua Bacco sol to à portarli si come à basso siù lungo trattaremo, quanto per notitia, che il cothurno era fatto come vn siualetto, & borzachino, che cinge-ua intorno la gamba, per sino la polpa, sicome nell' Egloga settima afferma Virgilio nella quale promette à Diana Cacciatrice vna Statua di pulito marmo col cothurno rosso.

Leni de marmore tota Puniceo stabis suras euinsta cothurno.

Et questo dico perche molti Auttori di pezza tengono che il cothurno solito portarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi nelle Tragedie susse allo , come hoggidì le pianelle di legno da donna allo vsanza Romana, Spagnuola, Venitiana, Napolitana, ò d'altra natione; massimamente d'Italia, come tiene Carlo Stefano sopra Baisso, de re vestiaria, ilquale cita quelli versi di Virgilio nel primo dell' Encide.

Virginibus Tyriys mos est gestare pharetram. Purpurcoque alie suras vincire cochurno.

Oue legger vorebbe Purpureasque Epiteto che non si conuiene alla voce suras, polpe di gamba rosse, per belle, percioche in questo luogo non si può pigliare in quel sentimento, che piglia Horatio nel lib. 4. Ode prima Purpureis ales oloribus. Et il Poeta dell' Elegia in morte di Mecenate. Brachia purpura candidiora nine. Perche l'intentione di Virgilio è di dare l'epitetto purpureo al Cothurno, e non alla polpa della gamba, e che sia il vero nell' Egloga settima dice, Puniceo cothurno color grato à Diana, si come à tutte le donne, dice il Turnebo lib 8.c. 16. del suo giornale: vorrebbe poi Carlo Stefano leggere alto, in vece di atte, imaginandosi che il cothurpo, susse alto

da terra fotto il piede;ma il cothurno è alto dal piede per fino alla polpa della gamba però dice Virgilio alte suras vincere cothurno, si conferma da Turnebo nel luogo fopra citato, cosiderando, che Diana esfendo cacciatrice andaua succinta con la veste alzata sopra il ginocchio perloche hauendo detto Virgilio che Venere hauea raccolta la vesta sopra il ginocabio, pensò Enea che fosse Diana cacciatrice. però le addimandò se era sorella di Febo. An Phæbi foror. Eperche la vesta era alzata sopra le ginocchia portaua gli alti cothurni; acciò non si vedessero le gambe nude. Cum autem supra genna effet sublata vestis, ideo aleos gerebat cothurnas, ne cruribus nudis cerneretur. Ecco dunque, che il cothurno era come vn fliualetto, che copriua la gamba, no altrimenti alto, & großo, come tiene lo Scaligero nella Poetica lib 1. cap. 13. dicendo che il cothurno era groffo di tal maniera, che con la sua accessione d'altezza s'vguagliaua la grandezza de gli Eroi, & foggiunse se tale è stato il cothurno, in che modo Virgilio di quella calza la cacciatrice, la quale deue essere speditissima? Sitalis fuerit cothurnus, quomodo venatrice, eo calceant Virgilius, quam decet effe expeditissimam? Quali che Virgilio non sapesse di qual fatta fossero li cothurni, che à suo tempo si vsauano, & nelli Theatri, & Cerchi, spesso si adoperauano rappresentando gli atti publici di esquisite Tragedie, & pure Virgilio non solamente nomina il cothurno, ma lo descriue nelli sudetti tre luoghi, & chiaramente lo dà alle cacciatrici, di modo che non poteua effere alto come le pianelle di legno da donna, ma come egli dice vestina, & cingena la gamba per fino alla polpa: che ritiraffe il cothurno in forma di stiualetto pigliasene indirio nell' Elegia sudetta, in morte di Mecenate attribuita. da alcuni à Caio Pedone, nella quale il cothurno di Bacco, è chiamato Sandalio fattoancor effo à guifa di borzacchino.

Argentata tuos etiam sandalia talos Vinxerunt certé: nec puto, Bacche negas.

Er Filostrato nell' imagine 9. de gl' Amori dà à Cupido il Sadalio indorato in vece di cothurno. L' Autorede gli Adagij in quel Prouer bio. Cothurno verfattior. Dimostra che susse alto da dona, seper posatuisi bene susse di quatro angoli, ma non sò che maestro di pianelle glie l'habbia detto, no adducendo niuno auttore antico per testimonio non è da prestargli credenza, tanto più che esplica quel prues-

bio

bio con friuola ragione, che il cothurno fia versatile per dir così ageuole à voltarsi, & riuoltarsi, perche si accommoda ad ogni piede finistro, & destro, tanto di donna come d'huomo. E vero che il cothurno è atto ad ogni piede, come dice Seruio nel primo dell'Encide, si accomoda al piede dell'huomo, & della donna, come riferisce Suida, ma non è vero che per questa cagione dicasi Cothurno versatilior, che se questo susse tanto si potrebbe dire Sacco versatilior, perche anco il zoccolo s'accommoda ad ogni piede dritto, e sinistro,& lo possono portare huomini,& donne. Che fosse da donna il socco, è notissimo, poiche dagli Autori se gli da epiteto muliebre. Apuleio dice d'vno che per parere donna portaua vna veste di seta, i capelli lunghi, e'l zoccolo indorato. Lucio Padre di Vitellio Imperadore scalzò Messalina togliendolo vn zoccolo, che seco lo portaua, & spesso baciaua.... Plinio tassa il lusso delle femine nel li. 9. c. 35. che portassero le gioie nelle pianelle, & nelli zoccoli, & nel lib. 37. cap. 2. Super omnia muliebria socculos indaebat margaritis. Che lo portassero anco gli huomini raccogliesi da Seneca narrando di Cesare, che porge il piede sinistro à Pompeo Perso acciò lo bacciasse per mostrare il zoccolo d'oro che portaua ornato di gemme ; Et Suetonio nel cap. 52. riferisce di Caligola, che portaua hor il cothurno; hora il zoccolo, l'istesso Autore nella vita di Claudio cap. 8. one racconta de gli smacchi fatti à quello Imperadore per ischerzo da couitati giouani impudichi secondo il Sabellico, dice che mentre dormina il giorno folleuano mettergli nelle mani li zoccoli accioche in vn subito suegliato si strogolasse la faccia con quelli : sì che portandolo huomini, donne tanto dir si potria, Socco versatilior, mà dicesi Cothurno versatilior, cioè agenose più che vn cothurno, s'accommoda per ogni verso più che vno stiualetto, perche il cothurno come stiualetto si calza in ogni gamba, si volta, & si riuolta, & si riuersa ageuolmente come pianella da donna, non si potria riuersare nè accommodare al piede dell'huomo, mà folo à quello della donna, perche veggiamo che gli huomini non fanno caminare con le pianelle alte da donna alle quali pianelle si come non se ne può applicare quella voce. Versaudior. Ancorche s'accommodi ad ogni piede finistro, & destro, che ciò saria parlare improprio, & commune ad ogni pianella, ancorche bassa, perche quelle ancora s'ac-

commodano ad ogni piede, meglio che le alte, & più ageuolmente fenza pericolo di cadere: così meno fi potrebbe quella voce verfattior applicare al cothurno fe fuse alto, & grosso, come la pianella da Donna, ò vero che vna volta Giuuenale nella Satira se sta dice.

- Breuioreque videiur

Virgine Pygmea, nullis adiuta cothurnis.

Mà non per questo ne segue, che il cothurno tragico fusse stato alto, come vna pianella da donna, perche li Poeti erano tanto auezzi à pigliar misticamente, con parlar figurato il cothurno portato da personaggi grandi, & supremi, per l'altezza, & grandezza, che Giunenale in questo luogo l'hà preso pet l'alterezza materiale intendendo che la Donna pare più picciola d'vna pigmea, senza aiuto di qualche altezza, & quando ben anco tal pianella di Donna si fuse chiamata ordinariamente cothurno, nulladimeno è forza che tal pianella fusse differente dal cothurno stinaletto: facilmente possono gli scrittori, è traduttori hauere equinocato, & preso vn. nome per vn'altro; poiche il cothurno da Greci si chiama anco Emuada, & il socco Emuata: Scaligero nella poetica libr. 1. cap. 13. subadas cothurnos appellatos, foccos Eußaras però scorrettamente leggesi in alcuni testi Greci di Luciano. De saleatione. parlando del personaggio tragico subatras Junas. in vece d'éugasas. cioè che quel Tragico di statura lunga, entraua in scena con alti cothurni. Per prouare che non fusse materialmente il cothurno alto, come la pia nella da donna douriano bastare li tre luoghi di Virgilio, aggiunta l'auttorità di Probo. che nel secondo della Giorgica dice. Cothur ni funt calceamentorum genera Venatori apta, quibus crura etiam muniuniur cuius calciamenti efficies est in simulacris Liberi; & Diana. Et Seruio, che fiel primo dell' Eneide afferma, che sono stiualetti da caccia. Cothurns sunt calciamenta venatoria. Il che dichiara, che non fusseto alti come de pianel le da donna, perché con simile altezza non si può correre sopra colline, luoghi sassosi, & spinosi. Con tutto ciò voglio che lo proulamo con altre auttorità. Da Plinio libro settimo cap. 20. si comprende pure che non fulsero alti come le pianelle da donna, oue egli racconta d'hauer veduto, Athanato Histione huomo di cinquanta anni comparire in Scena' per fare oftentatione della fua gagliardia, con

140

vn corsaletto di piombo, & con li cothurni di cinquecento libre, brutta vista haueriano fatto li cothurni di sì gran pelo le fulsero stati groffi, & alti, come le pianelle da donna... sconciamente assettati, ma perche doueuano esfere à guisa di stiualetto aperto, che si cinge alla polpa della gamba, douenano effere affertati, & più ageuoli alla gamba, & doueuano comparire con proportione, massimamente col corsaletto, col quale molto bene veggiamo nelle statue antiche d'Eroi, & Principi, li cothurni à foggia di stiualetto, à foggia di pianella alto, & quadrato in angoli, come dice Alessandro, ab Alexandro non se n'è mai veduto niuno, nell'altra forte veggonfi tuttauia infinite sculture d'Imperadori, di Muse, di Diana, & di Bacco, del quale cothurno di Bacco, oltre gli Autori citati ne fà mentione Velleio Patercolo nell'vltimo libro, oue narra di M. Antonio, che volcua essere tenuto yn'altro Bacco, & perciò portaua trà le altre cose attinenti à Bacco, li cothurni. Cum autem nouum se liberum patrem appellari inffisset cum redimitus hedera coronaque velatus aurea, & Thyrsum tenens, cothurnisque fuccinti curru velut liber pater vectus est Alexandria. Et Cor. Tacito nell'yndecimo de gli Annali, dice che Messalina moglie di Claudio Imperadore, che celebraua in cafa la festa della vendemia, & che à guisa di Baccante, col crine sparso, scossando il tirso appresso Silio incoronato d'hellera, portaua i cothurni, & aggiraua la testa facendogli strepito intorno vn choro di Baccanti. Ipsa crine fluxo, Thyrsum quatiens, iuxtaque Silius Hedera vinctus gerere cothurnos, iacere caput, strepente circum procaci, choro. Simili Baceanti con cothurni, veggonfi nelli marmi. Antichi di Roma, quali non haueriano potuto faltare, & correre furiofamente nelli giochi baccanali, se il cothurno susse stato alto, come le pianelle da Donna, rileuato assai, come dicono alcuni col fouero, e con altra materia di legno. Dicami vn poco questi tali, lassando da parte le Caeciatrici, & le Baccanti, se il cothurno fosse stato alto, & solleuato assai, come haueriano potuto combattere; per monti, campagne, e foreste, le Amazoni, le quali portanano in guerra gli scudi, come mezze Lune & li cothurni, come racconta. Plutarco nella vita di Pompeo, In hac pagna Amazones à montibus Thermodonti flissio accubantibus profecta auxilio venisse perbibentur Barbaris, quippe à pralio, dum spo-

lia Barbarorum legunt Romani Peltas Amazonivas: cothurnosque reperiere. Cetto che con le stampelle sotto li piedi non possono andare à combattere, nè huomini, ne donne, le quali ne i toro giuochi della cieca, ne i passi alquanto difficili, & nel voler esse caminare in fretta, non che correre, si lieuano le pianelle, ancorche basse di souero: Onde apparisce che il cothurno bisogna che susse satto à guisa di stiualetto , & borzacchino senza alcuno solleuamento sotto la pianta del piede, & se Isidoro nel 19. lib. c. 34. dice che erano fatti à guisa di pianelle, hà torto in questo, hà ben nel resto ragione, che l'vsassero i Tragici nelli Tearri, & gli Heroi, come esso afferma Cothurni sunt quibus calciabantur Tragadi, qui in Theatat dicturi erant, & alta intonantique voce cantaturi, est enim calciamentum in modum crepidarum, quo Heroes viebaniur. Nel qual testo parla in tempo passaro, Calciabantur, viebantur. Come che à suo tempo non li hauesse veduti in Theatri, Viati dunque de Tragici fotto personaggi d'Heroi, ne Theatri, è da credere che Virgilio piu volte li vedesse, & sapesse molto meglio de gli Autori più moderni, come fussero fatti, & che non fussero fatti in altra foggia che in quella di lui descritta, à guisa di stiualetto, & borzacchino, onde communemente appresso gli Autori vulgari, passa lo stiualetto sotto nome di cothurno, della cui forma habbiamo noi farto dissegnare la nostra figura del Decoro, cotentandoci, quando ci fiano altri di contrario parere d'errare con Probo, Seruio, & con Virgilio istesso, che sopra sapere con Auttori Moderni, che non hanno veduto li cothurni ne tempi che si vsauano, come viddero Seruio, Probo, & Virgilio. Sò che il Petrarca portò il cothurno in guila di pianella quando fu incoronato, come riferifice d'hauer veduto Sennucio suo amico, mà chi ordinò quella. trionfal pompa mostrò di non sapere nè la forma del cothurno, ne tampoco la forma del socco portato dal Petrarca nel sinistro piede fatto come vn bolzacchino fin al ginocchio tutto intiero se rale sia il socco ad altri lo lascierò giudicare, à me più tosto pare stiualetto, che hoggidì nell'Egloghe Pastorali per l'ordinario s'adopera, l'iltelso che da Virgilio vien figurato il cothurno ne i versi sopra citati, presi in parte da Liuio Andronico Decano de Poeti latini, che sù il primo che introdusse la (cena in Roma.

Et sam purpureo suras include cothurno.

Baltheus, & renocet volucres in pectore sinus, l Pressance iam granida crepitent tibi terga. Pharetra,

Dirige odori sequos ad ceres cubilia canes. La quale autorità come per maggiore in fine habbiamo lasciata, poiche Liuio poeta dramatico affegna il cothurno à cacciatori, che portano la faretra piena de dardi có i cani appresso, & esprime che il cothurno chiude la polpa della gamba. Hora si come non è verisimile che il primo Autore di scena no sapesse come si fosse satto il cothurno che in Scena introduceua, così non hà garbo, che in questo particolare erri il nostro Poeta: mà si ben errano quelli fottili ingegni che inconsideratamente tassano cosa benissimo conosciuta da Virgilio ilquale dice che li cothurni di Diana, erano di rosso colore, e tal colore anco è molto propor. tionato à Tragici rappresentamenti, sì perche in effi vengono posti sanguinosi casi, sì perche vi s'introducono Imperadori, Rè, Principi, e persone sublimi a' quali conuiene la porpora, & però il cothurno è stato assegnato da Poeti, à personaggi grandi, si come il socco à per-

fone positiue, ciuili, & di minor qualità. La onde per venir al fignificato della nostra figura: portando il Decoro nella gamba dritta,il graue cothurno denota che l'huo no più potente nobile, & ricco per suo Decoro deue andare con habito nobile, conueneuole ad vn par suo portando nella sinistra il semplice socco, denota che l'huomo di minor forza, & di bassa conditione deue andare positiuamente, e non spacciare del nobile, & del Principe, & ciascuno circa l'habito deue hauer risguardo per offeruanza del Decoro, all'età, & al grado, che tiene, fuggendo sempre l'estremo tanto di quelli che sprezzano il culto della lor persona, i quali non si curano d'esser veduti con habiti vili, lordi, mal legati, quato di quel-· li, che se l'allacciano troppo, adoperando particolare studio in pulirsi, & farsi vedere ogni dì con habiti nuoui, & attillati. Catone Vticense diede nel primo estremo, che non osseruò punto il Decoro da Senator Romano; poiche se n'andaua troppo alla carlona caminando con gli amici in publico scalzato con vna sola veste, di sopra mal cinta con vna cordella, si come dice Marc' Antonio Sabellico, libr. 2. & Asconio Pediano, & Plutarco riferisce, che andaua per il foro cinto in vna toga da campagna, & in tal guifa senz'altra vesta sotto, teneua ragione in tribuna:e; Silla è anco ripreso, che essendo Imperadore d'esserciti con

poco Decoro del suo grado passeggiana per Napoli con vn mantello, e in pianelle. Nell'altro estremo diedero Caligola, Nerone, & Heliogabalo Imperadori, li quali compariuano con habiti figurati di varii colori più conueneuoli ad vna lascina donna, che ad vn maesteuole Imperadore; nè mai gli due vitimi portarono vn vestimento più d'vna volta, & Pompeo Magno ancor esso viene da M. Tullio ad Attico lib. 2. Epist. 3 notato per vano, & lascino dalle calzette, dalle fascie bianche; & dalla vesticciola dipinta, che con poco Decoro d'vn supremo Capitan par suo portar solea, della cui vesta se ne burla nella decimalella Epistola: Pompeus togulam illam pictam silentio tuea ur suam . Publio Chodio parimente da Cicerone vien biasimato, perche portaua le calzette rosse ch'à lui non si conueninano, come Senatore, essendo quello colore da giouani, a' quali perche sono inetà più fresca, senza alcun grado, è lecito portare vestimenti belli, & colori allegri, & vaghi; mà però anch essi non deuono trapassare i termini della modestia, in pulirsi, assimigliandosi, con ricci, & ciusti, & habiti troppolasciui à semine, douendos ricordare, che sono di natura più nobile. Diogene vedendo vagiouane dedito à simile vanità d'habiti delicati,& abbellimenti feminili,gli diffe. Non pudet deterius quam naturam insam, de te ipfr statuere? Se questa vanità d'habiti, vien ripresa in giouani, in Capitani, Principi, tanto più anco saranno ripresi i Filosofi, & Dottori, che con habito conforme al Decoro della sapienza non anderanno, astenendosi però dalla fordidezza di Diogene Cinico, & d'-Epaminonda lordi Filofofi, che sempre portauano vna medefima vesta, de quali non fù punto Socrate, che scalzo se n'andaua inuolto in vna vesta di tela, ò più tosto sacco ; dentro del quale tal volta dormina la notte per le strade per li banchi, ò sopra qua che poggiuolo con poco Decoro. Ne solamente deuesi osseruare il Decoro, nell'andare suora, circa l'habito: ma anco circa il motto, seruendosi con bel modo del cothurno, cioè della grauità, abhorendo l'estrema granità di coloro, che portano la vita loro, alta, tela, tirata, tutta d'vn pezzo, che à pena si muouono, & paiono, a punto c'habbino la teita conficata in vn palo, tanto che fenza Decoro muouono à riso chi li vede, ne meno prender si deue in tutto il socco, cioè il passo di persone basse vili, da lachè, & stafiere,

mà fi deute portar vgualmête il focco, & il cothurno, cioè temperare la grauità col passo ordinario di petsone positiue Horatio nella Satira 3 del primo libro con dente satirico, morde Tigellio Sardo, che non haucua modo nel caminare, hora caminaua pian piano, che parena susse va Sacerdote di Giunone, & hora caminaua tanto veloce, che parea sugisse dalli nimici.

242

Nil aquale hominis fuit illi, sape velut qui Currebat, sugiens hostem: per saper velut qui Iunonis sacra serret.

Alle done sì che si couiene la grauità nell'andare, e'l passo tardo per maggior lor Decoro, & per questo molta ragione hanno à portare le pianelle alte, che ritardano il passo, nè lassano caminare in fretta, mà l'huomo deue caminare virilmente col passo maggiore delle donne: Marco Tullio (sì come riferifce il Petrarca, nelle opere Latine lib. 2, trattato 3. cap. 3 ) vedendo che Tullia sua figliuola caminaua vn poco più forte che non si conueniua al Decoro d' vna donna, & per lo contrario Pisone suo marito più lentamente che non si conuenina ad' vn huomo, tasso ambedue con vn medefimo niotto, dicendo in presenza di Pisone suo genero alla figliuola, ò così, camina da huomo. Ambula vi vir. Volendo inferire, che essa doueua caminar piano da femina, & Pisone più presto da huomo.

Oltre di ciò il cothurno, & il socco molto bene si conuiene alla figura del Decoro, come simbolo del Decoro Poetico, poiche li Poeti non hanno con altri stromenti fatta distintione di vna sorte di Poesia all'altra. che col cothurno & col focco da vna graue ad' vna men graue attione : perche il cothurno si come habbiamo detto era da Tragici poemi, ne quali v' interuengono per fondamento principale, Principi, e personaggi supremi, dico principale, perche v' internengono anco serui, schiaui, baile, & Pedagoghi: Et il socco era de Comici Poemi, ne quali v' interuengono persone priuate, & infime, & perche in questi si tratta di cole basse, domestiche, & familiari con stile parimenti balso, pigliali il socco per significato di parlate basso: Et in quelli perche si tratta. d'anuenimenti, occorsi trà Heroi, & Principi con stile più grane pigliarsi il cothurno per lo parlare sonoro, perfecto, & sublime, onde chiamafi da Poeti grande & alto, Onidio.

Aua meo scepiro decoras, alioque cothurno.

Horatio nella Poetica.

Hune socci capere pede, grandes q; cothurnt Intendendo de Comici, & Tragici, & il Petrarca nel medesimo significato li piglia per bassi, & sublimi ingegni in quel verso. Materia da cothurni, e non da socchi.

Di modo che li cothurni, & li socchi applicandofi non tanto all' habito quanto alla figura del parlare, vengono ad essere doppiamente simbolo del Decoro Poetico, & vn compendio d' ogni Decoro, perche li Poeti eccellenti osferuano il Decoro, nelle Poesie loro, in qual si voglia cosa, nel costume delle opere, del parlare, & dell' habito, & procurano di mai partire dal Decoro debito a ciaseuna persona, che se per errore dal debito Decoro partono, sono notati i loro personaggi di imperfettione, si come nota Aristotele nella sua Poetica, il pianto, & il lamento d' Vlisse nella Scilla, perche ad Vlisse come prudente, e saggio non conueniua piangere, & lamentarsi vilmente: Et però dice Aristotele. Indecori, alque inconvenientis moris Vlyssis evulatio in Scylla. [Vien notato parimente Homero da M. Tullio, perche attribuisca a' Dei attioni, che macchiarebbero anco gli huomini, come riffe, ire, diffenfioni, inuidie, & dishonesti affetti, di che ne vien anco biasimato da Empedocle, & da Senosane, ne è marauigilia, che Eraclito Filosofo giudicasse Homero degno d'essere scacciato da' Teatri & meriteuole, che gli fussero dati de'pugni,& schiaffi, come rifetisce Laettio Homerum que, dicebat dignu qui ex ceriaminibus enceretur colaphisque cadereiur. Non per altro, che per lo mancamento del Decoro, che nel testo è mirabile piu d'ogn' altro d'intellerto, & d' eloquenza; Manca similmente nel Decoro a mio parere Sofocle in Aiace, oue introduce Teucro figlio d' vna schiaua fratello naturale d'Aiace à contendere con Menelao Re fratello germano d' Agamennone Imperadore senza rispetto, e timore, rispondendogli, come si dice, à tu per tu,e se ben sa che Menelao partendo al fine dica, che è brutta cofa à dirli contendere con vno di parole, che si possa domar per forza.

Ab eo ,nam turpe auduu fuerit

Verhis cum eo rix iri, quem vi coercere po Tis.

No per questo si grava di ral brurezza, per le molte ingiurie ricenute già dal sudetto Teucro, massimamente che gli rispose con maggior arrog unza dicendo; & à mè è cosa brurtissima ad voire va' huomo stolido. Apage te nam & mihiturpissum est audire Hominem stolidum inania verba essuiencem.

Nelle quali parole non vi è Decoro, ne dal canto di Menelao Re à contendere à lungo con Teucro soldato priuato enza grado alcuno: ne dal canto; di Teucro è verisimile, ch'egli d'ordine infimo nella greca militia, semplice saggittario come si raccoglie da Homero & dal medessimo Sosocle) priuo di sorze & di seguito, hauesse ardire di contrastare con vn Rè fratello dell' Imperadore, e susse tato shacciato che gli dicesse senza rispetto mille ingiurie, tanto più manca Sosocle nel Decoro quanto che poco doppo replica Teucro orgogliosamente all'istesso Imperadore vantandosi d'esser nato nobile, rinfaccia ad Agamen none che sia nato di Padre empio, & di ma-

dre adultera, & di più gli minacciaua fenza conuenquole costume di rispettoso vassallo, con poco Decoro dell' Imperadore, che con la sua Imperiale autorità giustamente per l'ingiurie & minaccie lo poteua far prendere, e castigare, se ben Teuero susse stato supremo, e titolato non che priuato suddito, come era. Hora si come il giuditioso Poeta cerca dare alli personaggi de' suoi Poemi il costume conueniente, con hauer cura di non attribuire à quelli cosa fuor del Decoro, così noi con giuditio douemo guardar bene à quanto ci fi couiene fare, acciò non restiamo biasimati nelle nostre artioni, come quelli Poeti che volendo introdurre personaggi ad essempio delle attioni humane, li rappresentano senza il debito costume con poco Decoro.

## DEMOCRATIA.

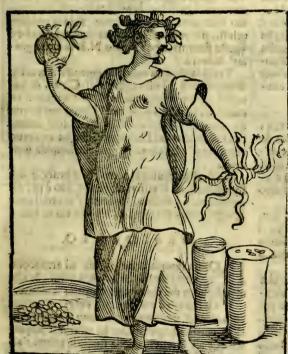

Onna d' età virile, con habito di mediocre conditione, ch' habbia cinto il capo d' vna ghirlanda di vite intrecciata con vn ramo d' olino, che stia in piedi, & che con la destra mano tenghi vn pomo granato, & con la sinistra vn mazzo di serpe, & per terra vi sia del grano parte in terra, & parte ne i facchi Democratia è il gouerno d' vno stato populare guidato, & retto dalla moltitudine di quello in sorma d' vn consiglio al quale sia habile ciascuno plebeo & nissun nobile, onde si risoluono tutti gli ordini, & deiberationi publiche secondo il grado loro.

Sì fa di età virile, percioche in essa s' opera con più giuditio, che nell' altre

età.

Si corona di vite; & olmo infieme vniti, per mostrare, che si come queste due piante s' vniscono insieme, cosi s' vnisce la qualità, & l'essere di questo popolo.

L' habito mediocre dichiara lo stato della plebe, la quale per mancamento non può secondo le sorze dimostrare i l' desiderio ambitioso che hà d'essere v-guale à gl'altri di maggior conditione, che perciò la rappresentiamo, che stia in piedì, & à sedere.

Tiene con la destra mano il pomo granato per essere come racconta Pierio Valeriano nel lib. 54 de i suoi geroglifici) simbolo d'vn popolo congregato ine n luoco, la cui vnione si gouer-

na secondo la bassa qualità loro.

La dimostratione del mazzo delli serpi significa l'vnione, & il gouerno plebeo, ilquale non essendo di consideratione, di vera gloria, và simile al serpe per terra non potendosi alzare alle cose di gran consideratione, com'an-

144

co per dimostrare, che la natura della plebe, tende per lo più al peggio, onde il Petrarca ne i dialoghi dice.

Natura populus tendit ad petora, & per questo disse Virgilio in Eneid.

Scung; animis ignobile vulgus

Vi si mette il grano nella guisa che habbiamo detto, per dimostrare la prouisione publica, che suole far l' vnità della plebe per il comun vtile di tutti, & per mostrare che il popolo ama più l' abondanza delle vettouaglie, che l' ambitione de gl' honori.

#### DELITIOSO.

V Olendo dipingere vn' huomo Delitiotiolo, lo rappresentaremo, come narra Pierio Valeriano nel lib. 36. posto con grandissima commodità à sedere, & co'l cubito si appoggia ad vn cuscino. Adamantio disse che era segno di voluttà, e di lasciuia, hauere il cuscino sotto il cubito della mano, & questo è preso da Ezechiele, che disse guai à quelli che acconcierano il guanciale sotto il cubito della mano, intendendo per questo quelli che siontanati da vna vivil sottezza, per le mollitie dell'animo, & del corpo bruttamente s' esseminano.

DERISIONE.

Onna con la lingua fuori della bocca, vestita di pelle d'istrice, con braccia, & piedi ignudi , col dito indice della mano destra steso, renendo nella sinistra vn mazzo di penne di Pauone, appoggiando la detta mano sopra vn asino, ilquale starà co'i capo alto in atto di sgrignare, mostrando i denti.

Der fione, secondo S. Tomaso in 2. 2. q. 75. è quando l'huomo prende in scherzo il male, & il disetto altrui, per proprio diletto sodisfacendos, che il delinquente ne senta.

vergogna.

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme, facendofi alla presenza d'alcuni) è segno, che se ne tiene poco conto, & però la natura l'insegna à fare a'fanciulli in questo proposiro, ilquale atto è costume antico de Galli in Titoliuio lib. 7. one narra di quello insolente Gallo, che disprezzando, i Romani li ssidò & cauò suori la lingua contro Tito Manliq, ilquale accettò la ssida, & domò l'insolenza sua. Aduersus Gallum storide latum et quoniam id quoque memoria dignum antiquis visum est, unguam etiam ab irrisus exercendum producunt.

La pelle d'Istrice, che è spinosa, mostra, che senz'arme il Derisore è come l'Istrice, il quale punge chi gli s' auuicina, & perche il principale pensiero del Derisore, è notare l'impersettione altrui; però si farà co'l dito nel modo detto.

Le penne del Pauone si dipingono, per memoria della superbia di questo animale, che stimà frà tutti gl'altri se stesso bellissimo, perche non è alcuno, che rida de mali costumi altrui, che quelli stessi non riconosca lontani da.

se medesimo.

L' Afino nel modo detto fù adoprato da gl' Antichi in questo proposito, come nè sa testimonio Pierio Valeriano, & altri.

## DESIDERIO VERSO IDDIO.

Iouanetto vestito di rosso, & giallo i quali colori significano Desiderio, Sarà alato per significare la presezza con cui l'animo inferuorato subitamente vola à pensieri celesti, dal petto gl'esca vna fiamma perche è questa siamma, che Christo N.S. venne à portar' in terra.

Terrà la finistra mano al petto, & il braccio destro disteso, il viso riuolto al Cielo, & hauerà à canto vn ceruo, che beue l'acqua d'vn ruscello, secondo il detto di Dauid nel Salmo 41- doue assomigliò il Desiderio dell'anima sua verso Iddio, al Desiderio, che hà vn ceruo assettato d'aunicinarsi à qualche limpida sontana.

La finistra mano al petto, & il braccio destro disteso, & il viso riuolto al Cielo è per dimostrare, che deuono l'opere, gl'occhi, il core & ogni cosa essere in noi riuolte verso Iddio.

## DESIDERIO.

Onna ignuda, che habbia ad armacollo vin velo di varij colori farà alata, & che mandi fuora del cuore vna fiamma ardente.

Il Desiderio è vn' intenso volere d'alcuna cosa, che all' intelletto per buono si rappresenti, & però tale operatione hà assai dell' imperfetto, e all' intelletto della materia prima s'assomiglia, la quale dice Aristotele desiderare la forma nel modo, che la femina desidera il masschio, & con ragione: essento l'appetito di cose future, che non si posseggono, però il Desiderio sotto forma di donna si rappresenta.

Si può anco dire, che il Defiderio è motro spirituale d'animo, che non posa mai, sin che la

cola

#### DESIDERIO VERSO IDDIO.



cosa à che lo muoue la inclinatione, vien confeguita, & agita sempre intorno le cose, che mancano, & col possesso di quelle s'estingue.

Il velo di varij colori fignifica, che l' oggetto del defiderio è il bene, e come fi trouano diuerse sorti di bene, così sono diuerse sorti di Desiderij.

L' ali notano la sua velocità, che in vn subi-

to viene, e sparisce.

La fiamma ci dimostra il Desiderio esfere vn fuoco del cuore, & della mente, che quasi à materia secca s'appiglia, tosto che gli si presenta cosa, che habbia apparenza di bene.

DETRATTIONE.

Onna à sedere con bocca alquanto aperta mostri la lingua doppia simile aquella del serpe, terrà in capo vn panno nero, tirando in suori parte d'esso, có la sinistra mano in modo, che saccia ombra al viso, & il restante del vestimento sarà di colore della ruggine, rotto in più luoghi, hauerà sotto à i piedi vna tromba, & con la destra mano vn pugna-

le nudo in atto d' offendere.

Dettrattione secondo S. Tomaso, 2.2. quest. 73. art. 4. altro non è, che occulta maledicenza cotro la fama & reputatione altrui.

Detrattione.

Onna di bruttissimo aspetto, che sia à sedere, & tenghi la bocca aperta, in capo vn panno nero in modo tale, che gli cuopri, & faccia ombra à parte del viso, il vestimento sarà rotto in più luoghi, & del colore della ruggine tutto contesto di lingue simile a quelle del ser pe, al collo terrà vna corda in cambio di collana, & per pendente vna streglia, con la destra mano tenghi vn coltello in atto di ferire, & con la sinistra vn topo, ò sorce, che dir vogliamo; mà che sia grande, & visibile.

Brutta si dipinge percioche non solo è brutto il pessimo vitio della Detrattione per esser egli sempre pronto à i danni, & alla rouina del prossimo, mà molto più bruttissima cosa, è di quelli i quali si fanno samigliari, & porgono orecchie,

& danno credenza all' iniqua, & peruersa natura de i Detrattori, i quali portano il diauolo nella lingua come dice S. Bernardo ne' suoi sermoni. Detractor di abolum portat in

lingua.

Si rappresenta che stia à sedere percioche l'otio è potentissima causa della Detrattione, & si suol dire, che chi ben siede mal pensa, la bocca aperta, & le lingue simili a quelle del serpe sopra il vestimento dimostrano la prontezza del maldicente in dir mal di ciascuno, al ludendo al detto del Proseta, nel Salmo 139. che dice Acuerunt linguam sicut serpentes venenum aspidu sub labis eorum, Et S. Bernardo ne i suoi Sermoni narra che la lingua del Detrattore è vna vipera, che facilmente insetta con vn sol siato, & vna lancia acutissima. se che penetra con vn sol colpo.

Num quid no vipera est lingua detractoris ferocissima; plane nimirum qua tam lethaliter inficia statu vno, nunquid non lancea e lingua ista profecto acutissimo, qua tres penetrat; tetu

vno.

DETRATTIONE.



Et à questo proposito benissimo esplica questo concetto il Sig. Gismondo Santi con i seguenti Sonetti così dicendo.

BOCC Acrudel, che mentre intenta snodi Tua lingua à danni altrui scocchi saesta Ne' petti de mortal di tosco infetta Chi mai schiuar potrà l'empte tue frodi. Serpenterio, che sibillando godi

Gli humani cor, trifauce Can ch'n fretta Lasrado,ogn' alma, ancor che al ciel eressa Mordi,e fol diferirci pases, egodi

Non Mostro là v'èl Nilo in corso stende Ne belua mai su monti aspri Risei Teco di par à l'altrui morte intende

Anziè d' Auerno ancor più cruda sei, Che gl' empy sol, solo i presenti offende, Tù i vicini e lontani, e qiusti, e rei.

FRENA, deh frena homai lingua pernersa Tua lingua nel ferir cotanto audace Che oggi un che s'ode e persida e mendace

Che ogn' un che t'ode,e perfida,e mendace Te stima, e di mortal veleno apersa Anzi non t'arrestar, ma cruda versa Il no liquor,che prima ti dissace;

Ch'n pena del fallir tua propria pace (Folle) conturbi a' danni tuoi conuersa. Così grauida il sen l'immobil terra. Di focosi vayor, da loro oppressa Si scuote, e prima à se muou aspra guerra.

T al nell'egeo, curiofa l'onda; e spessa Qual'hor l'osfeua a véu Eol dussers Gli scogli m asfrontar, rope se stessa.

Il panno nero sopra il capo che sa ombra à parte della faccia, significa la proprietà del Detrattore che è dit male occultamente, e però ben disse S. Tomaso 2 2 quest, 73 art. 4. Altro non è la Detrattione che vna occulta maledicenza contro la fama e reputatione altrui, com'anco l'effetto di essa è d'offuscare, opprimente, e occultare l'honorate attioni al trui, ò col dir male, ò col tacere l'opere buone. Terento nel Phormione Atto4. Scena 4 Nibil est Antipho. Quin male narrando possi depranari at

Quid quod boni est excer pis dicis, quod mali est,

Il vestimento rotto in più luo ghi, & del colore della ruggine ne dimostra, & che la Detrattione regna in huomini bassi, & vili - trà quali vi

fono di quegli che il più delle volte più tofto dalla gentilezza, & cortesia, & di qualch Signore, che dalla buona fortuna. ò altri mezzi virtuosi, ascendono à qualche grado, del che insuperbiti, per non degenerar punto dalla loro mala creanza, & secelerati costumi sono simili alla ruggine la quale si come ella rode, & consuma il serro, ò altri mettalli, cosi la furfantesca natura di questi tali con la Detratione consumano la buona estimatione, & fama altrui.

La collana di corda con il pendente della. Areglia che tiene al collo potiamo dire che si come gli Antichi faceuano distintione da perfona, à persona (come narra Pierio Valeriano libro trigesimoquarto, & quadragesimo primo) in portar collane d'oro, & d'argeto, chi per pendente la bolla, & chi vn cuore, vna per segno di nobilta, & l'altro per vn'huomo veridico, è che non sapesse metire, ò ingannare; mà quello che teneua nel cuore, quel medesimo hauesse nella lingua lotano da ogni fintione, & d'ogni bugia: Così noi per significare quato sieno abiette & vili le qualità del Detrattore, lo rappresentiamo có la corda, & có la streglia

al co.-

al collo, come dimostratione di persona bassa,

nfame, maledica, & vituperofa.

Tiene con la destra mano il coltello in atto di serire, percioche il Detrattore è homicidiale, e per quanto s'aspetta alla peruersità sua s'spoglia l'anima di quella virtù della quale ella viuc; onde il Proseta nel Salm. 56. sopra di ciò dice Fily hominum denies corum arma, Gagina lingua corum gladius acutus.

Il Topo, à Sorce che dir vogliamo, che tiene co la sinistra mano Plau.in c. Atto 1. Scena 1. assomiglia i Detrattori al detto animale, percioche si come egli cerca sepre di rodere l'altrui cibo, & altre cose, così il Detrattore rode, distruge, & cosama l'honore, & quato di buono, & di bello nell'humano genere si ritroua.

Quasi mures semper edimus alienum cibum. Vbi res prolata sunt Cum res homines eunt Simul prolata sunt nostris dentibus.

DIALETTICA.

Onna giouane, che porti vn'elmo in capo con due penne, l'vna bianca, & l'altra nera, & per cimiero vna Luna, & con vn flocco nella man dritta, che d'ambedue le parti punga, & tagli, pigliandofi con la mano in DIFESA CONTRO NEMICI

mezzo frà l'vna, & l'altra punta, terrà la finifira mano feratta, facendo vn pugno di effa, ffando in piedi con prontezza, & ardire.

L'elmo fignifica vigor d'intelletto, quale nella Dialettica particolarmente fi richiede.

Le due penne mostrano, che cosi il vero come il falso con probabili ragioni questa facoltà disende, e l'vno, e l'altro facilmente solleua, come facilmente il vento solleua le penne; & le ragioni, effetti d'intelletto gagliardo, sono come le penne mantenute sù la durezza dell'elmo, che si mostrano dritte, se belle egualmente nell'occasione.

La Luna che porta per cimiero fignifica il medefimo, percioche (come riferifee Pierio Valeriano nel lib.44. de fuoi Geroglifici) Clitomaco fimigliana la Dialettica alla Luna, per-

la varietà delle forme, che piglia.

Il medesimo dimostra lo stocco da due púte. La sinistra mano nella guisa che dicemo dimostra che quando Zenone voleua mostrare la Dialettica, sù solito dipingere la mano con le dita ristrette nel pugno volendo, per questo mostrare i ristretti luoghi, & la breuità de gli argomenti, da quali ella è retta. MALEFICI, ET VENEFICI.

> Onna che porti in testa vn'otnamento contesto di queste pietre pretiose d'Amiante, di Gagate, d'Agata, & Diamante porti al collo li coralli, in mano vna pianta, che habbia la cipolla bianca detta Scilla, ouero Squilla, à piede vi sia vna Donnola, che tenga in bocca vn ramo di ruta.

Dell'Amiante pietra simile all'alume scissile, dice Isidoro lib 16. cap. 4. che è buono, & resiste contro ogni malia di maghi. Del Gagate dice Bartol. Angl. lib. 16. c.49. che vale contra le fantalme, & contra nocturnas Demonum vexationes: Et nel lib. 12. cap. i dice, che l'Aquila oltre la pletta Etite, pone anco nel suo nido l'Agata per custodirlo dal venenoso morso de'serpenti. Mà io hò opinione, che equiuochi, ponendo il nome d'Agate in luogo di Gagate impercioche la pietra Etite Aquilina è anco da Plinio chiamata Gagate nel decimo li cap. 3. La pis Actites, quem aliqui dixere Gagatem. Nondimeno l'abbiamo posta perche l'Acate à Agata, che dir vogliamo, vale contra il veleno anco essa, & contra il morso delli scorpioni, come K dice



dice Plinio lib.37.cap.10.Del Diamante, il sudetto Isidoro lib.16. nel cap. oue tratta de' Christalli, dice, che scaccia varie paure, & resiste all'arti malesiche, metus varios expellit, & malesicis artibus obuiat.

Del Corallo Bartholomeo Anglico lib. 16. c.33.dice Contra diabolica, & varia monstra valet, Vale contra varij & diabolici mostri.

Dell'herba Scilla Plinio lib. 20. c.9. Pytha-

goras Scillam in limine quoque ianua suspensam, malorum medicamentorum introutum pellere tradit. Dice che Pitagora riserisce, che la Scilla attaccata sopra le porte non lassa entrare alcuna malia.

Della Donnola, che porta la ruta in bocca scriuono tutti li naturali, che se ne prouede per sua difesa contro il Basilisco, & ogni vele-

noso serpente.

## DIFESA CONTRA PERICOLI.



Onna giouane, armata, tenga con la defira mano vna spada ignuda, & col braccio sinistro vna rotella in mezzo della quale vi sia dipinto vn riccio spinoso.

Giouane si dipinge per essere la giouentù per lo vigore atta à disendersi ad ogni incontro, l'armatura, e la spada, dimostrano l'attioni non solo disensiue, ma anco d'offendere altrui bisognando.

Gli si dà la rotella per segno di disesa, come narra Pier. Valeriano lib.41. & il riccio, gli Egitij lo metteuano per Geroglissico della Disesa, & dimostrauano per esso vn'huomo che fia ficuro dall'infidie, & pericoli, & da tutti i casi di fortuna, imperoche questo animale tosto che sente l'odore delle fiere che lo cercano, ò il lattar de cani si raccoglie tutto in vn gruppo tondo, è ritiratosi il muso, & li piedi dalla parte di dentro à guisa, che sanno le testudini, & tutta la sua schiena à modo d'vna palla ridotta in vn globo ritondo, & per sua Disesa, & saluezza hauendo drizzate le spine delle quali egli è da ogni parte ripieno, e se ne stà sicuro rendendosi formidabile à qualunque toccar lo volesse.

## DIGESTIONE.

Onna di robusta complessione, tenga la mano dritta sopra vno Struzzo, sia incoronata di puleggio, & porti nella mano sinistra vna pianta di Condrillo.

Senza dubbio le complessioni robufte sono più facili à digerire, che le delicate, onde lo Struzzo per la sua robustezza, & calidità digerisce anco il ferro. Il puleggio dice Santo Isidoro

che da gli Indiani è più ftimato del pepe, attefo che riscalda, purga, & fà digerire.

Il Condrillo è vna pianta che hà il susto minore d'vn piede, & le foglie che paiono dentro rosigate intorno, & hà la radice simile alla faua, questa vale alla digestione, secondo riserisce Plinio, per autorità di Doroteo Poeta nel lib. 22. cap. 22. oue dice Dorotheus stomaco, & concottonibus viilem, carminibus suis pronuntiant.

#### DIGESTIONE.



DIGIVNO.

Vomo d'età consistente, sarà pallido, & magro, vestito all'antica, & di color bianco, & ad armacollo porterà vn panno di color verde, Haurà la bocca cinta da vna binda, & il viso riuolto al Cielo. Terrà il braccio destro steso, & la palma della mano aperta in mezzo della quale vi sia vn pesce detto Cesalo con vn motto in vna cartella con bellissimi giri raccolta che dichi. Panco Vescor. & sotto il braccio sinistro vn lepre con gl'occhi aperti, & in oltre con li piedi conculcherà vn Cocodrillo che tenghi la bocca aperta.

Si dipinge dell'età sopradetta per essere ella in somma perfettione per digiunare, & perciò dicono tutte le somme, che li giouani sino alli 21. anno, non sono tenuti à digiunare, essendo che non sopportano così facilmente il Digiuno, perche eglino hauendo assai calore gli viene à consumare molto alimento come afferma Hippocrate 1. Afor. Afor. 14.

Qui crescunt plurimum habent calido Innati plurimo igitur egent alimento, Alioqui corpus confumitur.

Et per far mentione dell'età simile habbiamo d'auuertire, che non basta d'essere vecchio per non digiunare, percioche essendo di buona complessione, conuiene che la coscienza operi molto in lui, acciò no caschi nel vitio della gola, come ne dimostra benissimo il Nauarra nella sua somma.

L'effere pallido & magro ne dimofirano l'operationi, & gl'effetti proprij del Digiuno, quali fono in tutto contrarij alla Crapula, & alla gola, che fanno l'huomo graffo, & corpulento, onde Galeno de fanitate tuenda lib. 2.

c. 2. lopra di ciò così dice

Inedia duru sucuma; effecit corpus. Il vestimento all'antica ne dimostra che il Digiuno; è antichissimo percioche sino nella legge vecchia si digiunaua con grandissima astinenza, & per maggior consideratione il Signor Dio che è somma perfettione Digiunò anch'egli, come chiaro si legge nelle sacre lettere.

Si rappreséta detto vestimento che fia di color bianco per significare che il Digiuno per essere in somma per-

fettione, conviene che sia candido, & puro & senza macchia alcuna, percioche non solo conviene astenersi da cibi, ma da vitij ancora come benissimo ne sà sede Grisost. super Genes. 1. hom. 58. lesunium est abstimentia à cibis. É à vivis.

Il panno che porta ad arma collo di color verde fignifica speranza, la quale è proprio del Digiuno di sperare in Dio per la salute, Come canta il Regio Profeta nel Salmo 145. Nolne c estidere in principibus neg; in filis bominu in quibus non est falus, & ne i prouerbis 28. Qui sperat in Domino saluabuur, la benda che gli vela la bocca, dimostra chi digiuna, ouero sà qualche altra opera buona, conuiene di tacere conforme all'Euangelio che per bocca della verità non può mentire che dice Cum ieiunas noli tuba canere.

Tiene il capo alto & rimira il Cielo per significare gl'effetti, e l'operationi del Digiuno, il quale sà che le potentie dell'anima non sieno offuscate dall'essaltationi, & sumi de cibi, ma che s'inalzano co purità de spiriti al'a con-

K 3 tem-

## DIGIVNO.



templatione della grandezza dell'eterno Dio & à questo proposito S. Agostino ne sermoni del Digiuno. le unium purgat mentem, subleuat sensam, carnem spiritui subycit, cor facit, contritum, & humiliatum, concupiscentia nebula disperdit, libiainum ardores extinguit. Castitatis vero lumen ascendit.

Il pesce Cesalo che tiene nella destra mano nella guisa ch'habbiamo detto, narra Pierio Valeriano lib.trentesimo, essere il Geroglissico del Digiuno per esser detto pesce di tal natura, essendo che più si nutrisce del suo humore che d'altro cibo, che ciò dichiara il motto che dice Pauco Vescor.

Tiene fotto il braccio finistro la lepre perciò che i Sacerdoti dell'Egitto significauano per questo animale la vigilanza, essendo che gli tiene gl'occhi aperti mentre che dorme, & perciò intendeuano la vigilanza di vno che mostrando di dormire non resta però di vedere con gl'occhi della mente quello che sa messiero per benessicio suo, si che essendo l'interne operationi del digiuno per sua natura vigi-

lanti resta con l'intelletto purificato alla contemplatione delle cose diuine, che questo è il suo fine.

Per dichiaratione del Cocodrillo che tiene fotto alli piedi ne feruire-mo dell'autorità d'Oro Apolline, la quale è che volendo gl'Egitij fignificare vn huomo che sempremangi & che sia intento con ogni cura alla Crapula & alla Gola, dipingeuano vn Cocodrillo con la bocca aperta, onde essendo il Digiuno in tutto contrario, & nemico alla Crapula, & alla Gola con l'operationi dell'astinenza sua conculca questo pessimo, & scelerato vitio.

DIGNITA.

Onna ben'ornata, mà c'habbia vn grandissimo (asso sia ornato di mol tisregi d'oro, e di gemme: stia con la testa, e le spalle alquanto curuate. Dalche si comprende chiaro, quello che molto più chiaro vede chi lo proua, che gl'honori non sono altro che pesi, e carichi, e però si prende molte volte questa parola carichi in lingua nostra in cambio d'honori,

& è felice colui che sà portarli lenza guaftarfi la schiena, & fracassarsi l'ossa. DILETTO.

Glouanetto di età di sedeci anni, di vago, & bellissimo aspetto, allegto & ridente, Sarà vestito di habito di color verde co adornameto di varij colori, & in capo hauerà vna ghirlanda di rose, & altri siori odoriseri, & al collo vna Collana d'oro, & per pendente vna lingua humana. Terrà con la finistra mano vna lira appoggiata a stanco sinistro, & la destra alzata con il pletro, & hauerà vna spada cinta al sianco. Dalla patte destra vi sarà vn libro intitolato Arstotelis, & vn libro di Musica aperto, & dall'altra parte doi colombe stando con l'ale alquanto aperte, in atto di baciarsi.

Diletto secondo San Tomaso 1. 2. quest. 9. art. 1. è vna quiete conosciuta di cose conuenienti alla natura.

Et secondo Platone nel libro de Republica fine de Iusto è di trè sorte, distinguendo il detto Filososo l'anima nostra in trè parti, cioè in



prefenta Giouanetto di fedeci anni perche in questo numero gli Egittij notauano il piacere, & il Diletto come testifica Pierio Valeriano parlando de numeri.

Giouanetto si fà cer essere i giouani più dediti à piaceri, & à diletti

onde Oratio nella Poet

,, Al Giouanetto alqual ancor un pelo ,, Non segna le mascelle, à pena è dato ,, Viuer senza custode, & sciolto in tutto ,, Dal prece tor: ch'ei gode hauer caualli

,, E girfene cacciando, e star in villa, ,, Quest'è qual cora à seguitar il visio ,, Aspro à chi lo riprende tardo à quello

,, Approach to reprende, tarno a quello, ,, Ch'ville apporta, & presto a quel chè nuoce,

,, Prodigo del danar superbo, & pieno ,, Sempre di voglie , duro , & ostinato ,, A seguir ciò che li dilettea e piace.

Si dipinge di vago, & di bellissimo aspetto essendo che i Greci chiamano il diletto terpiss, che significa vna scielta di gusti, essendo il Diletto vna cosa bellissima, sua uissima, & da tutti desiderata.

Come per il contrario il dolore.

cosa molestissima, bruttissima, & da tutti

odiata.

Il vestimento di color verde oltre che conuiene alla giouentù per la speranza, che si hà di essa, significa anco la viuacità, & fermezza del Diletto sempre verde ne suoi appetiti, onde il Petrarca.

## Per far sempre mai verdi i mier desiri.

Oltre che il verde figoifica la Primauera fimbolo della Giouentiì, per essere ancora la detta stagione molto più atta à diuersi diletti,

& piaceri.

Vltimamente il color verde fignifica il fentimento del vodere effendo che non fia cola più grata, & diletteuole alla vista di questo colore, non effendo cosa più gioconda de' verdi, & fioriti prati, degli arbori coperti di frondi, & i ruscelli, & fonti ornati di tenere herbette, che di viuacità di colori no cedono à Smeraldi. Però rende l'Aprile, & il Maggio molto più lieti, & diletteuoli de gli altri mesi per la vaghezza del verde nelle Campagne, qual muoue con sua giocondità, sino gli augesti.

tre potenze Ratiocinatrice, Irascibile, & Concupiscibile, alle quali corrispondono tre norme di viuere, Filosofica, Ambitiosa, & Auara del danaro, seruendo il danaro per cauarsi poi tutte le voglie, la prima si esfercita con giuditio, esperienza, prudenza, & ragione, & verità; La seconda con la potenza, vittoria, & gloria; La terza la qual anco chiama Cocupiscibile con icinque sentimenti del Corpo, Quindi nasce che Xenosonte nel primo libro De fastri, & dusti Socratis insegnando la strada del Diletto, & del piacere mette per mezzo li cinque sentimeti, come che per quelli si habbino tutti li gusti possibili dicendo,

, Primum nam q; considerabis, quem tibi gra, tum cibum, aut potum inuenias, quidue vi, su, aut odoratu, aut tactu voluptuosum per, cipias, quibusque cupiditatibus vsus, quam
, maxime delectatione affectus fueris quoque
, pacto mollistime dormias, & absque labo, ribus omnia ista agas.

& Cicerone lib.4.quest. Tuscul.

Delectatio est voluptas suauitatis anditus, Vel aliorum sensuum animum delimens. Ma per esplicare la sigura dico che si rap-



cantare più soauemente, che in altra stagione, & per tutte queste ragioni i colori si mettono per il sentimento del vedere essendo il suo oggetto adequato; L'aria il mezzo & il sensorio l'humor Cristallino che stà rinchiuso con l'humor acqueo dentro la tunica detta vuea, hò detto che l'aria, è il mezzo del viso, perche secondo il Filosofo.

Sensibile positium supra sensorium non facit

sensationem.

Ma ci si ricerca questo mezzo che l'aria se bene puol essere anco l'acqua, ò altro corpo Diafano, come benissimo sanno tutti i Filosofi onde Alessandro Afrodiseo tra li altri dice nel Commento 3 de Anima.

Visio sit eo quod sensorium coleres excipit & ses coloribus simile prabet, volendo dire che riceue le spetie de colori moltiplicate per l'aria

che è trà il sensibile, & il sensorio.

Il senso del viso è trà tutti il più nobile, & pregiato, & per questo la natura ha fatti li occhi in luoco eminente cioè in capo nella parte anteriore, verso la quale l'huomo si muoue, & uniti per lor sicurezza di palpebre, Ci-

glia offi attorno, & pelle che li circonda, L'occhio è composto di tre humori Cristallino, vitreo, & aqueo, ouero albugineo, di quattro tuniche. La prima esteriore, & si chiama adnata, ouero coniuntiua, La seconda Cornea La terza vuea, perche è simile ad' vn grano di vua, La quarta Aracnoide, ouero reticulare, la quale immediatamente contiene li tre humori, Mà più . oltre la sagace Natura acciò l'occhio potesse vedere ognicosa, & muouersi per tutti i versi acciò susse satto ad'ogni visione li hà formato sette musculi, cioè sette instrumenti per varij motti, li primi quatro muouono in sit in giù, alla parte del naso, & verso l'orecchia, doi altri obliquamente verso le palpebre, & vno li dà il motto circulare, come dice il Vessalio, il Vasseo, & prima di tutti Galeno li. 10. de vsu partium humanorum capit.8. Questi muscoli hanno tutti il proprio nome dal suo affetto qual per breuità tralascio, Il senso dell'odorato per lo quale si prende grandissimo Diletto lo rappresentiamo con la ghirlanda di rose & altri fiori odoriferi, essendo che la rosa trà gli altri fiori è di soauissimo

odore qual penetrando per le narici per mezzo dell' aria per dui canaletti per tal effetto dalla Natura prodotti arriua alla parte anteriore del ceruello, & così si sà l'odorato, come dice Lodouico Vasseo nella terza tauola della sua Anotomia, & Galeno libro 8.

de vlu part.

Porta al collo la Collana d'oro per fignificare il Diletto grandissimo che porge questo metallo il quale è desiderato da tutti, & come dice il Poeta Auri (acra fames, essendo che è il più nobile de tutti gli altri, ond li Antichi nelli loro sacrificij soleuano donare le corna alle vittime pensando di fare cosa. grata alli loro falsi Dei come dice Plinio lib. 33. cap. 3. essendo il detto metallo naturalmente chiaro, lucente, virtuolo, & confortatino, di maniera che li Fisici lo danno nelle. infermità del cuore, & alli moribondi per vigorare la virtii vitale per vn soprano aiuto, oltre che gli rappresenta il Sole Luce nobilisma sapendosi che non è cosa alcuna al mondo più grata vaga, & diletteuole della luce, Però dice la sacra Scrittura che l'huomo giu-

sto, e Santo farà assomigliato à l'oro, & alla luce, oltra tutte queste prerogatiue ne adduce anco altre Plinio nel loco citato, & fono, che l'oro non si consuma al fuoco come li altri metalli, anzi quanto più è dal fuoco circondato più si affina, & questo è la proua della bontà dell' oro, che in mezzo al fuoco fia d'vn istesso colore del fuoco . & perciò la Scrittura in persona de' Giusti, & Martiri di Christo dice Igne nos examinasti sicut examinatur argentum, & aurum, Vn'altra causa del prezzo di questo metallo è che non si logra così facilmente come li altri metalli, & che si stende, & si diuide quasi in. infinito non perdendo mai il suo valore, Hora se l'oro, è in tanto pregio appo i mortali non sarà merauiglia se con quello habbiamo rappresentato il Diletto delli auari. oltre che le ricchezze seruono per procacciarsi quanto si può desiderare per tutte le sorte de i Diletti, Onde Platone nel loco citato de Republica parlando della terza spetie del Diletto dice.

Tertiam vero propter varietatem vno non potuimus proprio ipsius vocabulo nominare, sed ex eo quod in se continent maximum vehementissimumque concupiscibile appellauimus, propter vehementiam earum cupiditatem que ad cibum potumque & venerearapiunt, & adea, que ista sequuntur : Nec non auarum coenominauimus, quoniam, pecunijs maxime huiusmodi res explentur. Atque si notum hoc pecuniarum, & lucri cuvidum nominemus recte admodum appellabimus, ac si voluptatem effectumque lucri

dixerimus elle.

La lingua che per pendente à detta collana dinota il gusto, il quale hanno tutti li animali, la lingua dell'huomo se bene è vnita, & conexa, è però geminata, & doppia, come tutti li altri instromenti de' sensi come dice Galeno nel li.2. de vsu partium; & hà tre sorte de musculi, de quali alcuni s'alzano verso il palato, altri l'abbassano, & altri la giriuoltano verso ambi ilati, Hà anco due sorti de nerui, vno che vien dalla settima conjugatione del Ceruello, & dà il motto volontario alli detti musculi l'altra dalla terza conjugatione quali si dispergono per la prima tunica della lingua. per distinguere i sapori che le si offeriscono,& questi nerui sono il sensorio del gusto, de quali ancora ne sono sparsi per il palato, Il mezzo poiche è necessario in tutti i sensi è la propria carne della lingua, & per tal effetto l'hà

prodotta la natura cost spongosa, & lassa asciò potesse in se riceuere tutti li sapori, i quali si producono nelle cose comessibili, dalle prime & seconde qualità, che in esse si ritrouano, il che come si facci per esfere dichiarato da Platone nel Timeo tralascio, bastami hauer accennato che il gusto si sà nella lingua... con quei neruetti che habbiamo detto, il che volendo anco Lattantio Firmiano scrisse . Nam quod ad sapores attinet capiendos fallitur quisquis hunc sensum palato inesse arbitratur, lingua est enim qua sapores sentiuntur. nec tamen tota, nam partes eius, que sunt ab vtrog; latere teneriores sapores subtilissimos

sensibus trabunt.

La Lira è simbolo dell' vdito, essendo che la Lira hà due buchi arcati che significano! orecchia, & l' vdire, perciòche si come nella Lira tocche quelle corde, & quelli nerui l'aria vicina commossa risponde à quei dui buchi,& ripercotendo nel concauo di essa doue è anco rinchiula l'aria, manda fuora il suono, così la voce mouendo l'aria fuor delle nostre orecchie ( non essendo altro la voce, o suono che vna percossa d' aria secondo Arist. ) la spinge ne i forami di quelle, la quale accostata ad' vna certa pellecina stesa come vn tamburo doue sono di consenso di tutti li Anatomici due ossetti de quali rassembra vn ancudine. & l'altro vn martello, dibattendosi per la forza dell' aria esteriore mezzana dell' vdito percote & ribomba in vna certa aria naturale, che stà di dentro rinchiusa sin dal principio del nostro nascere, & per mezzo di vn neruetto della terza coniugatione che và al ceruello, do ue stanno tutte le facultà animali, si fà l' vdito come testifica Galeno lib, 2, & 16.de partium humanorum. L' vdito è vn senso nobilissimo & concorre con il vedere, entrando per gl'occhi nell'animo le imagini delle cose, & per li orecchi i concetti altrui infieme con le parole, de quali due sentimenti tanto più giouane gli orecchi quanto per essi passano le sentenze dell' vno all' animo dell'altro, & oue le cose che fi apprendono per li occhi sono come voci mute, così odono le orecchie le voci viue, & però diceua Xerse, che l'animo habitaua nelle orecchie perche egli delle buone parole si rallegraua, & delle cattiue si dole-

Et conderado gli Antichi l' vtile che apportauano l' orecchie al sapere credeuano che fussero cosacrate alla Sapienza, & alla Prudeza. Laonde qualuque volta veninano loro inIconologia del Ripa

154

contro i figliuoli lor dauano i baci nelle orecchie come voletfero formamente accarezzare quella parte dalla quale sperauano, che i figliuoli fussero per apprendere il sapere; onde noi non doueressimo hauer altro gusto che in essercitarsi in sentire la parola di Dio obedendoà S. Mattheo al 2. Beati qui audiunt verbum Der, & custodiunt illud; Et S. Bernardo in vna certa epistola dice. Auris bona est, qua l'benter audit vtilia, prudenter discernit audita. obedienter overatur intellecta.

Hora essendo l'orecchia tanto nobile non è merauiglia che gli Antichi la figurassero con la Lira come dice Pierio Valeriano al lib. 60. de' Geroglifici, essendo anco la Lira appresso gli Antichi in gran veneratione, onde l'oprauano à cantar dottissime Poesse solo alla

mente d'huomini grandi.

Si dipinge la mano alta con il pletro come scetro per denotare il senso del tatto, perche l'huomo hà il dominio, & supera qual si voglia animale di esquisitezza di questo senso, essendo temperatissimo trà tutti gli altri, qual temperamento è necessario nel tatto, douendo giudicare tutte le qualità tanto prime quanto seconde; Le prime sono il caldo, il freddo, l'humido, & il secco: Et le seconde fono il molle, duro, morbido, pungente, & altri simili.

Et però disse Cicerone secondo de Natura Deorum tactus tua carpore aquabiliter fusus eft, vt omnes ictus omne que nimios & frigoris, & caloris appulsus sentire possimus.

Ma se bene diffuso per tutto il corpo, nondimeno sà principalmente nelle mani essendo dette mani create per apprendere, & toccare ogni cosa necessaria, all'attioni humane remperatissime, & in particolare il dito indice, & però non è merauiglia se per ogni minimo eccesso di dette qualità si genera il dolore, Come per il contrario toccando, cose grate al detto senso proportionate si genera gusto, & Diletto.

Il libro intitolato Anistorelis fignifica il gusto, & il Diletto del Filosofare, ò ratiocinare stando fondato sopra l'imparare, il che si esfercita secondo Platone con quei cinque mezzi che hò detto di sopra, cioè Giuditio, Esperienza, Prudenza, Ragione, & Verità; Et perche Aristotele hà neile sue opere di ogni cosa appartenente alla Filosofia trattato, meritamente le si dà il detto titolo, onde disse il Petrarca.

Ch'altre Difetto ch'imparar non trono.

La spada cinta al fianco significa il Diletto de gli ambitiosi ò irascibili, quali hanno per lor Icopo la Potentia, Gloria, & Vittoria, quali tutte cose si acquistano con l'armi.

Il libro di Musica non solo denota il Canto per sentimento dell' vdito, mail gusto, &c. Diletto grandissimo, che rende la Musica, Onde Socrate dimandando all' Oracolo di Applline, che fare egli doueua per effere felice, gli fù risposto che gli imparasse la Musica. la quale an co Aristotele nella Politica la pone frà le discipline Illustri, & Beroaldo in vna sua Oratione lodadola dice Musica adeo delectabilis est, us eius dulcedine cuncta capientur., & per maggior consideratione l'Elegante Filostrato narra i seguenti effetti di quella marauigliosi,

Mulica marentibus admit marorem hilares effecte bilariores, amasonem calidiorem, religiosum ad Deum laudandum paratiorem eade mque varis moribus accomodata animos auditorum quocumque vult sensim trabit.

Et finalmente il Regio Profeta dice. Cantate Domino Canticu noun, & di nuouo, Pfallite, Domino in Cithara, & voce Pfalmi.

Le Colombe nella guifa fopradetta fignificano il Diletto amoroso, quale è il maggiore trà tutti i Diletti anteposto anco da Platone, & à tutti li altri gusti nel libro detto Conuiuium sine de Amore dicendo.

Nulla volup: atem effe amore potentiorem, & è anco dechiarato da vn'altro bell'ingegno

in questi versi.

Topaty Oro, Rubin, Perle, e Zafiri Et cio che il mondo auaro ha in maggior pre-Valnulla appoil Thefore, Che falo in terra ha pregio, Che ben che io tal hor miri Qualche cosa di caro tanto foro. Le ricchezze, one Amor vuole chafpiri Chenulla altra vaghezzail cor m'ingombra Ch'oscuri mi pare e vile. E à pena hauen di pregio una lieu ombra.

## DILIGENZA.

Onna vestita di rosso, che nella mano destra tenghi vno sperone, & nella siniftra vn' horologio.

Diligenza è vn desiderio efficace di far

qualche cofa per vederne il fine.

L'horologio, & lo sprone mostrano i due effetti della Diligenza, l'vn de' quali è il tempo auanzato l'altro è lo stimolo dal quale vengono incitati gl'altri à fare il medesimo, & per- za, & lo sperone quello che la sa nascere, si diche il tempo è quello che misura la Diligen- pinge detta figura con queste due cose.

#### ILI Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.



Onna di viuace aspetto, tenga nella mano destra vn ramo di Thimo, sopra il quale voli vn' ape, nella man finistra tenga vn tronco di Amandola vinto con vn di Moro Celso, alli piedi stia vn gallo che ruspi.

La Diligenza è detta secondo alcuni, à diligendo, che significa amare, perche le cose, che amiamo ci sono dilette, che però poniamo ogni diligenza in conseguirle, proportionata etimologia, mà non Germana, poiche la Diligenza è deriuata dalla voce Lego, ouero Delego, in quel senso che significa sciegliere. Marco Varrone nel quinto della lingua Latina Ab legendo legio, & diligens, & delestus. Il medesimo afferma Marco Tullio nel secodo. De natura Deorum: A diligendo diligentes, perche li diligenti scegliono per loro il meglio, sì che la Diligenza è l'industria, che poniamo in eleggere, e sciegliere quello che ci è più espediente nel'e nostre attioni, la quale

diligéte industria leggesi appresso Stobeo che è più vtile che vn buono ingegno. Diligens industria milior quam bonum ingenium. E anco più commendabile, quello che si acquista con industria, e Diligenza, che per fortuna, & à caso, senza studio, industria, & Diligenza, la quale vale molto in ogni cosa, e nulla ci è che per lei non si conseguisca, atteso che da lei sola tutte le altre virtù si contengono: come nel secondo dell'Oratore asserisce Cicerone. Deligentia in omnibus rebus plurimum valet bac pracipuè colenda est nobis bec semper adhibenda hac nihil est, quod non affiquatur: quia vna virtute relique omnes virtules continentur. La diligente industria, ouero l'industriosa Diligenza, in eleggere, sciegliere, e capare il migliore vien figurata dall' Ape che vola sopra il Timo, il quale è di due forte secodo l'auttorità di Plinio, vno che nasce ne i colli bianco di radice legnosa, l'altro è poco più negretto di fior nero: Plutarco nel trattato della tranquillità dell'animo riferisce che è herba bruschissima, & aridissima, &

nondimeno da quella prendono l'Api il mele, l'applica egli à gli huomini generofi di cuore che dall'auuersità ne cauano vtile. Homines dati, sicut Apibus mel prebet thymus, acerrima, & ari dissima herba, ita e rebus aduersis-Simis sape numero conveniens aliquid & commodum decerpant. Mà noi l'applichiamo à gl'huomini Diligenti, che con Diligenza; & industria ne i loro negotij traggono da cose aride, e difficultose quello che è più vtile, & meglio per loro, come l'ape industriosa, & diligente, che dal Timo brusco, & arido raccoglie dolce humore : del Timo alle Api grato, veggasi in più luoghi Plinio, e Theofrasto. La Diligenza pigliasi anco per l'assiduità, & sollecitudine; come da San Tomaso in 2. 2. q. 54. art. 1. Est autem Diligentia idem quod solicitudo, ideo requiritur in omni virtute, sicut etiam 'olicitudo. Et perche alcuni per voler esfere Diligenti, & solleciti, sono troppo

affidui,

affidui, & frettolofi vogliamo auuertire che la Diligenza souerchia è vitiosa, perche à gli huomini è necessario il riposo, & la relassatione d'animo, la quale rinsorza le sorze, & rinuoua la stanca memoria. Ouidio nella quarra Epistola.

Hac reparat vires, festaque membra leuat Arius, & arma ina tibi sui imitanda Diana, Si numquam cesses tendere, mollis erit.

Il qual riposo ne gli studij massimamente è necessario, poiche la stanca mente non può discernere il meglio per essere confusa, e perturbata. Protogene Pittore famoso di Rodi, se non fusse stato tanto assiduo, & troppo diligente nello studio del dipingere, sarebbe stato in ogni parte più eccellente, & vguate ad Apelle, il quale riprendeua detto Protogene che non sapeua leuar la mano di tauola del dipingere, onde la troppo Diligenza è nociuà, come dice Plinio lib. 35. cap. 10. ragionando d'Apelle. Dixit enim omnia sibi cu illo paria este, aut illi meliora, sed uno se prestare, quod manu ille de tabula nesciret tollere, memorabili pracepto nocere [ape nimiam diligentiam. Et però non si deue essere frettoloso nelli suoi negoti & studij, ne si deue niuno lassar trasportar dal desiderio di vedere la fine della intentione sua mà deue effere considerato, cauto, & follecito infieme, sì che la Diligenza deue essere con maturità mista, e posta trà la tardanza, & la prestezza, dalle quali si forma vna lodata, & matura Diligenza. Onde benissimo dice Aulo Gellio lib. 10. cap. 11. Ad rem agenda fimul adhibeatur, & industrie celeritas, & Diligentia tarditas. Questa sì fatta Diligenza la figurò Augusto col granchio, & la farfalla, hauendo sempre in bocca quel detto vulgato. Festina lente. Tito Vespasiano la sigurò col Delfino auuolto intorno all'anchora, Paolo Terzo, con vn tardo Camaleonte annesso col veloce Delfino. Il Gran Duca. Cosmo con vna Testudine, ò Tartaruca che dir vogliamo, con vna vela sopra; & noi col tronco d'Amandola vnito con vn di Moro Celso: perche l'Amandolo è il primo à fiorire. Plinio Floret prima omnie Amigdala mense fanuario. Si che è più sollecito de gli altri, & come frettoloso, & stolto manda fuora i fiori nell'inuerno, onde tosto priuo ne rimane dall'asperità del tempo, & però bisogna vnire la sollecita Diligenza con la tardanza, della quale n'è fimbolo il Moto, perche più tardi de gl'altri fiorisce, e per questo è riputato il Moro più sauio de gl'altri arbori. Plinio lib. 16, cap.

25. Moru nouissime vrbanoru germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta (apieiissima arborum: Cosi sapientissimo sarà riputato colui che vnirà la prestezza con la tardanza trà le quali confiste la Diligenza. Il gallo è animale follecito, & diligente, per se stesso, in atto poi di ruspare dimostra l'attione della Diligenza, perche il Gallo tanto ruspa per terra, sin che trona quel che desidera, & discerne da gl'inutili grani della poluere gli vtili grani del suo cibo. Ausonio Poeta scriuendo à Simmaco fopra il ternatio numero, diffe come per Protierbio il Gallo d'Euclione, volendo fignificare vn'esatta Diligenza, il qual Pronerbio leggeli ne gli Adagij. Gallinaccu Euclionis Prouerbio dixit, qui solet omnia diligentissime perquirere, & muestigare, ne puluisculo quidem relicto, donec id inuenerit, quod exquisita cura conquisierat.

DÍSCORDIA.

Onna in forma di furia infernale, vestita di varij colori, sarà scapigliata, li capelli saranno di più colori, & vi saranno mescolati di molti serpi, hauerà cinta la fronte d'alcune bende insanguinate, nella destra mano terrà vn fucile d'accendere il fuoco, & vna pietra focaia, & nella sinistra vn sascio di scritture, sopra le quali vi siano scritte citationi, esami-

ni, procure, & cose tali.

Discordia è vn moto alterativo dell'animo & de'sensi, che nasce dalle varie operationi de gl'huomini, & gl'induce à nimicitia: le cause sono, ambitione, sete d'hauere, dissimilitudine di nature, stati, professioni, complesfioni, & nationi. I varij colori della veste sono i varij pareri de gli huomini, da'quali nasce la Discordia, come non si trouano due persone del medefimo parere in tutte le cose, cosi nè anche e luogo tanto folitario, ancorche da pochissima gente habitato, che in esso non si lasci vedere la Discordia, però dissero alcuni Filosofi, ch'ella era va principio di tutte le cose naturali, chiara cosa è, che se frà gl'huomini fosse vn'intiera concordia, che gl'elementi seguissero il medesimo tenore, che saremmo priui di quanto hà di buono, e di bello il mondo,e la natura. Ma quella Discordia, che tende alla distructione, e non alla conservatione del ben publico, si deue riputar cosa molto abomineuole. Però si dipingono le serpi à que sta figura, percioche son i cattiui pensieri, i quali partoriti dalla Discordia, so sempre cinti, e circon lati dalla morte de gli huomini, e dalla distruttione delle famiglie, per via di săgue,e di ferite, & per questa medesima ragione gli si benda la fronte, però Virgilio disse.

Annoda, e stringe alla Discordia pazza Il crin vipereo sanguinosa benda.

Et l'Ariost.del fucile, parlado della Discordia.

Dilli che l'esca, e'l fucil seco prenda,

E quel che segue. Dicesi anco, che la Discor-

dia è vn fuoco, che arde ogni buon vso, perche come fregandosi insieme il fucile, & la pietra sanno suoco, così contrastando gl'animi pertinaci, accendono l'ira.

Le scritture nel modo, che dicemmo, significano gli animi discordi di coloro, che litigano, che bene spesso per tale effetto consuma-

no la robba,& la vita.

Discordia.

Donna vestita, come di sopra, con capelli di varij colori,con la mano destra tenga vn mantice, & có la finistra vn vaso di suoco.

La varietà de' colori fignifica la varietà de gl'animi, come s'è detto, però l'Arioft. scrisse. La conobbe al vestir di color cento

Fatto à liste ineguali, & infinite,

C'hor la coprono, bor no, ch'i passi, e'l vento,



Altri in treccia, altri in nastro, eran raccolti Molti alle spalle, alcuni al petto sciolti.

Il mantice, che tiene, con il vaso di suoco, mostrano, ch'ella deriua, dal sossio delle male lingue, & dall'ira somentata ne' petti humani.

Discordia.

Donna con il capo alto, le labbra liuide, smorte, gli occhi biechi, guasti, & pieni di lagtime, le mani in atto di muouerle di continuo con vn coltello cacciato nel petto, con le gambe, e piedi sottili, & inuolta in soltissima nebbia, che à guisa di rete la circodi, & così la dipinse Aristide.

Discordia.

Come è descritta da Petronio Arbitro Satirico con li seguenti versi.

Ntremuere tube, ac scisso discordia crinc (re Extult ad superos Styziu caput, buius in o-Concretus sanguis, contuse z, lumina slebant. Stabant trati scabra rubigine dentes

Tabo lingua fluens , obfessa draconibus ora Atq;inter torto laceratam pestore vestem , Sanguinea tremula quatichat lapada dexira.

> Onna d'età, & d'aspetto matronale hauerà la veste d'oro, & il manto di colore pauonazzo; terrà il capo alquanto chino dalla banda sinistra, & il braccio sinistro raccolto in alto, & la mano apetta in atto d'hauere compassione altrui, terrà con la mano destra il regolo lesbio di piombó, & appresso vi sarà vn Camello à giacere su le ginocchia.

> Si rappresenta d'età, & di aspetto matronale percioche nell'età persetta è il giuditio, & la Discrettione, & però San Bernardo parlando della Discrettione, così dice Mater virtutura.

L'habito d'oro, & il manto pauonazzo non solo ne significa la prudéza, & la gravità, mà la retta ragione circa la verità delle cose giuste, che si trouano nell'huomo buono, & discreto onde S. Tom. 3. sent. dist. 33.q. 1.att. 5. Discretio pertinet ad prudentiam, & est genetrix, custos, moderatrixque virtutum.

Tiene il capo alquanto chino dalla parte finistra: & il braccio sinistro raccolto in alto, & la mano aperta in



158 Iconologia del Ripa

atto di hauer compassione altrui percioche. Aristorele nel 6 dell'Ettica dice, che il discreto facilmente s'accomoda in hauer compassione à chi erra, & condona giuditiosamente certe impersettioni humane à coloro ne quali si

trouano.

Tiene con la destra mano il regolo lesbio di piombo, per dimostrare che l'huomo discreto osserva con ogni diligenza l'equità non altrimenti di quello che mostra l'opera di detto stromento, il quale soleuano adoperare i Lesbij à misurare le fabriche loro, fatte à pietre abugne lequali spianauano solo di sopra, & di sotto, & per esser detto regolo di piobo si piega secondo l'altezza, & bassezza delle pietre, mà però non esce mai dal dritto. Così la retta Discrettione si piega all'impersettione humana, mà però non esce mai dal dritto della Giu.

stitia, essendo ella fondata con giuditio, & accompagnata come habbiamo detto dall'Equità di cui quanto più può è vera essecutrice.

Arist. nel 5. dell'Etica.

Gli si dipinge a canto il Camello nella guisache habbiamo detto per dimostrare la Discreta natura di detto animale, essendo che
non porta maggior peso di quello che le sue
forze comportano, & perciò à immitatione di
questo animale I huomo che è ragioneuole
deue discretamente operar bene, percioche
tutto quello che farà con Discrettione è virtù, all'incontro tutto quello che sarà senta
Discretione è virio, come benissimo dice Istdoro lib.6. de sinod. Quicquad boni cum Discretione seeseris virtus est, quicquad sine discretione gesseris virtus est, virtus enim indiscreta pro vuio reputatur.

DISSEGNO.



V N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'vn vago, & ricco drappo, che con la destra mano tenghi vn compasso, & con la sinistra vn specchio.

Dissegno si può dire che esso sia vna noti-

tia proportionale di tutte le cose visibili, & terminate in grandezza con la potenza di porla in vio. Si fà giouane d'aspetto nobile, perche è il neruo di turre le cole fartibili, & piaceuoli per via di bellezza, percioche tutte le cose fatte dall'arte si dicono più, & meno belle, secondo che hanno più ; meno Dissegno, & la bellezza della forma humana nella giouentu fiorisce principalmente. Si può ancora fare d'età virile, come età perfetta, quanto al Discorso, che non precipita le cose, come la giouentir, & non lo tiene come la vecchiezza irrefolute Potrebbesi anco far vecchio, & canuto come padre della Pittura, Scoltura, & Architettura, com'anco perche non si acquista giamai il Dissegno perfettamente sino all'vitimo dell'età, e perche è l'honore di tutti gli artefici manuali, el'honore alla vecchiezza di che all'altra età di ragione pare che conuenga: Si fa il Dissegno vestito, perche pochi sono che lo vedano ignudo, cioè che sappiano inties ramente le sue ragioni, se non quan-

to l'insegna l'esperienza, la quale è come vn drappo ventilato da i venti, perche secondo diuerse operationi, & diuersi costumi di tempi, e luochi si muoue. Il compasso dimostra che il Dissegno consiste nelle misure, le quali

(eno

fonoall'hora lodenoli, quando frà loro sono proportionali secondo le ragioni del doppio, mettà, terzo, è quarto, che sono commensurabilid'vno, due, tre, & quatro, nel quale numero fi ristringono tutte le proportioni come fi dimostra nell'Aritmetica, & nella Musica, & per conseguenza tutto il Dissegno, onde confiste necessariamente in diverse linee di diverla grandezza, ò lontananza. Lo specchio significa come il Dissegno appartiene à quel-l'organo interiore dell'anima, quale fantasia si dice, quasi juoco dell'imagini, percioche nell'immaginatiua si serbono tutte le forme delle cose. & secondo la sua apprensione si dicono belle, & non belle, come hà dimostrato il Signor Fuluio Mariotelli in alcuni fuoi difeorsi onde quello che vuole perfettamente possedere il Dissegno, è necessario ch'habbia l'imaginatina perfetta, non maculata, non di-Rinta, non oscurata, mà netta, chiara, & capace retraméte dirutte le cose secondo la sua natura, onde perche fignifica huomo bene organizato in quella parte, dalla quale pende

ancora l'opera dell'intelletto, però ragionenolmente a gli huomini che possiedono il
Dissegno si suole dar molta lode, & l'istessa
lode conueneuolmente si cerca per questa via
come ancora perche la natura hà poche cose
perfette, poche sono quelli che arriuano à toccare il segno in questa amplissima prosessione, che però sorsi nella nostra lingua vien espressa con questa voce Dissegno. Moste più
cose si potrebbono dire, mà per tener la solita
breuità questo basti, & chi vorrà vederne più,
potrà legger il libro intitolato l'Estassi del Sig.
Fuluio Mariotelli, che sarà di giorno in giorno alle stampe, opera veramente di grandissima consideratione.

Disseno.

S I potrà dipingere il Disseno (per esser padre della Scultura, Pittura, & Archittetura) con tre teste vguali, e simili, & che con le mani tenghi diuersi istromenti conueneuoli alle sopradette arti, & perche questa pittura per se stessa è chiara, mi pare sopra di essa non farsi altra dichiaratione.

## DISPREGIO DEL MONDO.



H Vomo d'età virile, armato, con vn ramo di Palma nella finifira mano, & nella defira con vn'hafia, tenendo il capo riuolto verso ll
Gielo sarà coronato d'alloro, e calchi con li piedi vna corona d'oro
con vno Scettro.

Il Dispreggio del Mondo altro no è, che hauer à noia, & stimar ville le ricchezze, & gli honori di questa vita mortale, per conseguir li beni della vita eterna. Il che si mostra nello Scettro, & nella Corona calpestata.

Tien la testa volta verso il Cielo, perche tal Dispregio nasce da pensieri, e stimoli Santi, e drizzati in Dio solo.

Si dipinge armato, perche non s'arriua à tanta perfettione senza la guerra, che sa con la ragione il senso aiutato dalle potenze infernali, e da gl'huomini scelerati lor ministri de'quali al fine restando vittotioso meritamente si corona d'alloro, hauendo lasciato à dietro di gran lunga coloro, che per vie torte s'affrettano à peruenire alla feli-

cità

Iconologia del Ripa

160

cità falsamente credendo, che essa sia posta in vna breue, e vana rappresentatione di cose piaceuoli à gusti loro, onde l'Apostolo bé disse. Non coronabitur nissi qui legitime certauerit.

DISPREGIO DELLA VIRTV.

H Vomo vestiro di color di verderame, nella sinistra mano tien'vn ardiolo, e co la destra li sà carezze à canto vi sarà vn porco,

il quale calpesti rose, & fiori.

Il color del vestimento significa malignità della mente, la qual'è radice del Dispregio della virtù, & di amare il virio, il che chiaro si mostra per le carezze, che sà all'ardiolo, il qua le è vccello colmo d'inganno, & d'insiniti vitij come ne sà testimonio l'Alciato ne gl'Emblemi, da noi spesso citato per la Diligenza dell'Autore, & per l'esquisitezza delle cose à nostro proposito. Fù vsanza presso à gl'Egitij, quado voleuano rappresentare vn mal costumato dipingere vn porco, che calpestasse le rose. Al che si conforma la Sacra Scrittura in molti luoghi, ponedo le rose, & altri odori per

la sincerità della vita, & de'costumi. Però la Sposa nella Cantica, diceua che l'odore del Sposo, cioè dell'huomo virtuoso, che viue secondo Dio, era simile all'odore d'un campo pieno di fiori.

## DISPERATIONE.

Donna vestira di berrettino, che tiri al bianco, nella finistra mano tenga vn ramo di cipresso, con vn pugnale detro del perto ouero vn coltello, starà in atto quasi di cadere, & in terra vi sarà vn compasso rotto.

Il color berrettino fignifica Disperatione. Il ramo del cipresso ne dimostra, che sì come il detto albero tagliato non risorge, ò dà virgulti, così l'huomo datosi in preda alla Disperatione estingue in se ogni seme di virtu, è

di operationi degne, & illustri.

Il Compasso rotto il qual è per terra, moftra la ragione del Disperato essere venuta meno, nè hauer più l'vso retto, & giusto, & perciò si rappresenta col coltello nel petto.

# DISPREZZO, ET DISTRVTTIONE DEI piaceri, & cattiui affetti.



Vomo armato, & coronato d'vna ghirlanda di lauro, che stia in arto di combattere con vn serpente, & à canto vi sia vna Cicogna, à i piedi della quale vi sieno diuerse serpi, che stijno in atto di combattere con detta Cicogna, mà si veda, che da essa restino offese con il becco, & con li piedi.

Si dipinge armato, & con il serpente, percioche chi è Disprezzatore, & Distruttore de i piaceri, & cattiui effetti conuiene che sia d'animo forte, & virtuoso. Gli si dipinge la Cicogna, come dicemo, esfendo ch'ella continuamente fà guerra con i serpi, quali animali fono talmente terreni, che sempre van no col corpo per terra, & sempre stanno à quella congiunti, ouero si ascondono nelle più secrete spelonche di quella; onde per l'imagine di questo vccello, che diuori i ferpi, si mostra l'animo il quale disprezza le delitie del mondo, & che da se rimuoue, & affatto toglie via i desiderij sfrenati, & gli affetti terreni fignificati per li venenosi serpi.

DISTINTIONE DEL BENE ET DEL MALE.



Onna d'età virile, vestita con habito graue con la destra mano terrà vn crinello, & con la sinistra vn rastrello da villa.

Si rappresenta d'età virile, & vestita con habito graue, percioche detta età è più capace, & retta dalla ragione, à distinguere il bene dal male, che la giouentù, & la vecchiezza per esfere nell'vna gli eccessi delle feruenti concupiscenze, & passioni, & nell'altra le delirationi dell'intelletto. Atto stromento è il criuello, per dimostrare la Distintione del Bene. & del Male, delquale se ne serue per tal fimbolo Claudio Paradino con vn motto. Ec quis discernit virumque? Chi è quello che distingue, diuide, ò resega l'vno, & l'altro, cioè il bene dal male? come li Criuello, che diuide, il buon grano dal cattiuo l'oglio, è da l'vtile veccia, ilche non fanno le inique persone, che fenza adoperare il Criuello della ragione ogni cosa insieme radunano, & però Pierio prese il Criuello per Geroglifico dell'huomo di perfetta sapienza, perche vn stolto non è atto à sapere discernere il bene dal male, ne sà inuestigare li secreti della natura, onde era questo Prouerbio appresso Galeno Stulti ad cribrum. Li sacerdoti Egitij per apprendere con sagace coniettura li vaticinij soleuano pigliare vn Criuello in mano, sopra che veggasi gli adagij in quel detto preso da Greci noonivo uartevogo 31. Cribro di uinare. Il rastrello che tiene dall'altra mano, hà la medesima proprietà, perche di tal stromento seruesi l'agricoltore per purgare i campi dall'herbe nociue, & radere via le festuche, e stoppie da prati, impercioche il rastro; & il rastrello è detto à radendo, come dice Varone li.4. De lingua Latina, eo festucas homo abradit, quo abrafurastelli dicti Rastri quibus dentalibus penitus eradunt terram, à quo & rutabri dicti Et nel primo lib. de re rustico, c 49. dice Tum de pratis stipulam rastellis eradi, atque addere fanificia cumulum. Hora si come l'agricoltore con il rastrello separa dal campo l'herbaccie cattiue, & raduna con l'istesso il fieno buono al mucchio, & vtili raccolte Cosi l'huomo deue distinguere col rastrello dell'intelletto il bene dal male, & con l'istesso radunare à se il bene, altramente se in ciò sarà pi-

gro, & incauto se ne dolerà, però tenghi à mente il ricordo di Virgilio nel primo della Georgica:

Quod nisi, & assiduis herbam insectabere

rajtri

Et sonitu terrebis aues; & ruris opaci Falce premes umbras : votisque vocaueris imbrem

Heu magnum alterius frustra spectabis

Concussaque famem in syluis solabere

Se di continuo con li rastrelli non sbarberai, e separerai l'herba cattiua del campo, se non metterai terrore à gli augelli, se non leuerai l'ombra, & non pregherai Dio per la pioggia, con tuo dolore vedrai il mucchio della buona raccolta di quell'altro che è stato diligente, & giuditioso in farlo, & mitigherai la same con le ghiande, ilche noi potremo applicare moralmente all'huomo, il quale se non sradicherà da se le male piante de cattiui affetti, & desiderij, & col rastrello del giudicio non saprà discernere il bene dal male, & se non scaccierà da se con

bra-

162 Iconologia del Ripa

brauate gl' vecellacci de buffoni, parassiti, adulatori, & altri cattiui huomini, & con la falce dell' operationi non opprimerà l' ombra dell'otio, & se non riccorrerà à Dio có le orationi,

con dolor suo vedrà il buon profitto d'altri,& fi pascerà di ghiande cibo de porci, cioè restera sozzo, stomachenole, ignorante, vile, & abietto, come vii porco.



T A.

I due globi di figura sferica, moftrano l'eternità, che alla Diuinità è inseparabile, & si occupa la mano dritta, & la manca con esse perche l' huomo ancora, per l'opere meritorie satte & per i meriti di Christo partecipa dell'eternità celeste.

Er questo basti hauer detto lasciando luogo di più lungo discorso alle persone più doue.

#### DIVINATIONE. Secondo i Gentili.

Onna con vn liuto in mano, istromento proprio de gl' auguri; le si vedranno sopra alla testa varii vecelli, se una stella.

Cosi la dipinse Gio Battilla Giraldi, perche Cicerone sa mentione di due maniere di Divinatione vna della natura, l'altra dell'arte. Alla prima appartégono i sogni, & la commotione della mente, il che significano i varij vecelli d'intorno alla testa; all'altra si riseriscono l'interpretazioni de gl'Oracoli, de gl'

auguri, de' folgori, delle stelle dell'interiora de gl' animali, & de prodigij, le quali cose accennano la stella, & il liuto. La Dininatione su attribuita ad Appolline, perche il Sole illustra gli spiriri, & li sa atti à preuedere le cose sarure con la concemplatione de gl'incorruttibili, come stimorno i Gentili però noi Christiani ci donemo con ogni diligenza guardare da queste superstitioni.

Onna vestita di bianco, con vna fiamma di suoco in cima il capo, & con ambi le mani tenga due globi azurri, & da ciascuno esca vna fiamma, ouero, che sopra il capo habbia vna fiamma, che si diuida in tre fiamme vguali.

La candidezza del vestimento mostra la purità dell' essenza, che è melle tre persone Dinine, oggetto della scienza de Sacri Teologi, & mostrato nelle tre fiame vguali, per dinotare l' vgualità delle tre persone, ò in vua fiamma partita in tre, per significare anco l' vnità della natura con la distintione delle persone.

Il color bianco è proprio della Dininita. , perche si sa senza composition di colori, come nelle cose Dinine non vi è compositione di sorte alcuna.

Penò Christo Nostro Signore nel Monte Tabor trasfigurandosi apparue col vestiro come di neue.

#### DIVOTIONE.

Onna inginocchione con gl' occhi riuolti al Cielo, & che con la destra mano tenghi vn lume acceso.

Dinotione è vn particolar arto della volótà, che rende l'huomo pronto à darfi turto alla familiarità di Dio, có affetti, & opere, che pe-

familiarità di Dio, co afferti, & opere, che però vien ben mostrato col lune, e con le ginocchia in terra, & con gl'occhi rinolti al Cielo.

DO-

DOCILITA.

Donna giouanetta vestita semplicemente di bianco, starà con ambi le braccia aperte in atto di abbracciare qual si voglia cofa, che se gli rappresenti auanti, con dimostratione piegheuole & d'inchinarsi altrui, & al petto per gioiello harà vn specchio: Harà il capo adorno da vaga, e bella acconciatura, sopra la quale vi sarà con bella gratia vn Tarochino spetie di Papagallo, ouero vna Gazza, & sotto

li piedi vn Porce. La Docilità come dice Leoniceno, fù detta Anchenia, & altro non è che vna celerità di mente. & vna pronta intelligentia delle cole propostoli, & Aristotele libro primo posteriorum cap. vltimo vaole, che fia vna facilità, & prontezza della discorsiua, & da lui è chiamata solercia, perspicacità, & sottigliezza d'ingegno, il qual ingegno come dice Galeno libro arus medicinalis cap. 12 e causaro dal ceruello di fustantia tenue, si come la grossezza d'in. gegno da sustantia crassa di esso; & per tanto la Docilità si dipinge giouanetta, perche ne i giouani la sustanza del ceruello è più mosse per causa della natiua humidità & per questa cagione dice. Argenterio commento secondo fuper Artem medicinalem. Promptio faciles funt pueri ad discendum, inepti vero, & difficites senes, che auiene à punto come alle piante, che quanto più fono giouanette, meglio si piegano, & prendono qual si voglia buona. drittura. In oltre si dipinge giouane perche la giouentù, hà li spiriti più mobili, e più vittaci, come eleuati dal sangue più caldo, & sottile, come anco perche è più arra al necessario esfercitio delle cose imparate. Onde l'istesso Argenterio nel luoco citato riduce le cause della Docilità à quattro capi; la prima è l'humidità, & mollitie del ceruello come habbiamo detto, la seconda è la struttura, e compositione di esso. Onde Galeno dice, mente last funt, qui aut paruo funt, aut magno capite; la terza, gl' humori, & gli spiriti; & anco confirmata da Aristorile 2. de partibus animalium cap.4. dicendo, ea animalia sunt sensibus nobiliora, qua sanguine tenuiori, & sinceriori constant: la quarta è l'effercitio. V/us optimus divendi, docendig; magister dice l'istesso auttore. Ostre che Gal. de Placitis Hippocratis, & Platonis diffusamente dichiara efferci necessario l'esfercitio.

Il vestimento semplice, & bianco con la dimostratione piegheuole, & di chinarsi altrui, ne denota che la Docilità è facile ad apprendere qual si voglia materia e disciplina, sia litteral e o mechanica.

Tiene ambe le braccia in atto di abbracciare qual si voglia cosa per significare la prontezza non solo di riceuere quello che gli viene
rappresentato dall'intelletto, mà anco da chi
gli propone qual si voglia cosa. Porte al petto
lo specchio, perche si come lo specchio riceue
l'imagini di tutte le cose; così il docile riceue
tutte le scientie. Onde Argenterio nel luogo
citato dice. Cerebrum non aluer suscipit,
quam oculus colores, & speculum rerum,
imagines.

La vaga acconciatura del capo ne dimostra la bellezza dell'intelletto, & forza della memoria, perche si come dice Quintiliano lib. 1. institutionum oratoriarum cap. 4. li segni di Docilità, & d'ingegno sono due; la memoria, & l'imitatione, mà la memoria, hà due virtù secondo l'istesso, il facilmente apprendere, & il fortemente riceuere, della prima parla Aristotele dicendo molles carne ad recipiendum aprissimi sunt, & della seconda quando dice ne i Problemi melanconici plurimum (unt ingenioli quibus cerebrum est crassarum partium, & frigida sicce que temperatura. Onde in confermatione di ciò dice Auicenna lib. 1. fen. primo virtus attratrix indiget humiditate, retentrix autem siccitate.

Tiene in capo con bella gratia il Tarochino ouero Gazza, perche questi vecelli sono docilissimi nel imitare le parole, & voce humana; onde del Tarochino Monsignor della Casa si dice.

aice.

"Vago auzelletto delle verdi piume

"Che pelleormo il parlar nostro apprende. Et delle Gazze Plin.lib. 10 dice che sauellano più spedito dillettandosi delle parole, che imparano, & con diligenza si essercitano per bene esprimere la fauella humana Et che questa imitatione sia necessaria alla Docilità lo dice chiaramente Quintiliano nel loco cit. con queste parole. Is quoque est docules natura sic,

vi - a que discit effimat, & quel che seguita.

Tiene fotto lipiedi il Porco per dimostrare di dispregiare, & conculcare il suo contrario. Onde Pier. Valet. nel·lib. 19. narra che gli Antichi hanno voluto che il porco sia il Geroglifico dell'Indocilità; Come anco appresso il Fifonomisti la fronte di porco, cioè breue, pelo-sa, con gli capelli riuolti in su, e chiarissimo segno d'Indocilità, & grossezza d'ingegno, esfendo detto animale più d'ogni altro ignorante, indocile & insensato.

L 2 DO-

#### DOL ORE.



Vomo mezzo ignudo con le mani, & piedi incatenati, & circondato da vn ferpente, che fieramente gli morda il lato manco, farà in vista molto malinconioso.

Le mani, & i piedi incatenati: sono l'intelletto, con cui si camina, discorrendo l'opere, che danno effetto, e discorso, & vengono legati dall'acerbità del Dolore, no si potendo se non difficilmente attendere alle solite operationi.

Il ferpente, che cinge la persona in molte maniere significa ordinariamente sempre male, & il male, che è cagione di distruttione è principio di Dolore nelle cose, che hanno l'estere.

Nelle facre lettere si prende ancora alcune volte il serpente per lo diauolo insernale con l'auttorità di S. Girolamo, e di S Cipriano, liquali, dichiarando quelle parole del Pater nosser. Liberanos à malo: dicono, che esso è il maggior nostro male, come cagione di tutte l'impersettioni dell'huomo interiore; & esteriore.

DOLORE DIZEVSI.

H Vomo mesto, pallido, vestito di nero, con torcio spento in mano, che ancora renda vn poco di fumo; gl'inditij del Dolore, sono necessariamente alcuni segni, che si scoprono nella fronte, come in vna piazza dell'anima, doue esso, come disse vn Poeta, discuopre tutte le sue mercantie, & sono le crespe, le lagrime la mestitia, la pallidezza, & altre simili cose, che per tale essetto si faranno nella faccia della presente figura.

Il vestimento nero sù sempre segno di mestiria, & di Dolore, come quello, che somiglia le tenebre, che sono prinatione della luce, essendo essa principio, & cagione della nostra allegrezza, come disse Tobia cieco, raccontando le sue dissertie

al figliuolo.

Il torcio spento, mostra, che l'anima (secondo alcuni Filosos) non è altro che succo, & ne continui Dolori, & fastidij, ò s'ammorza, ò non da tanto lume, che possa discernere l'vtile, & il bene nell'attioni, e che

l'huomo addolorato è simile ad vn torcio ammorzato di fresco il quale non hà siamma, mà solo tanto caldo, che basta à dar il sumo che puote, seruendosi della vita l'addolorato, per nodrire il Dolore istesso, & s'attribuisce l'inuentione di questa figura à Zeusi antichissimo dipintore,

DOMINIO.

H Vomo con nobile, e ricco vestimeto, hauerà cinto il capo da vna serpe, e con la sinistra mano tenghi vno Scettro, in cima del quale vi sia vn'occhio, & il braccio, & il dito indice della destra mano disteso, come sogliono sar quelli che hano dominio, & comadano.

Gli si cinge il capo à guisa di corona con il serpe, percioche (come narra Pierio Valer. nel lib. 15.) è segno notabile di Dominio, dicendo con vna simile dimostratione sù predetto l'Imperio à Seuero, si come afferma Spartiano, à cui essendo egli in vn'albergo, cinse il capo vn serpe, & essendo suegliati, & gridando

tur-

#### D O M I N I O.



tutti i suoi familiari, & amici che seco erano, egli senza hauergli fatta offesa alcuna se ne partì, anzi più, che dormendo Massimino il giouane il qual fù dal padre dichiarato infieme seco Imperadore, vn serpe gli si riuosse intorno al capo, dando segno della sua futura dignità. Lasseremo qui di riportare gl'altri An tichi essépij, che nell'istesso luogo Pierio racconta, & in vece di quelli, ne produrremo vno di più fresca historia esposto dal Petrarca nelle opere latine del lib.4. trattato 6. de Portenti c.23. oue narra, che Azone Viscore giouane vittoriolo, per comandamento del padre paísò con l'essercito l'Apennino, & hauédo ottenuta vna vittoria presso Altopasso, co. vguale ardire, e fortuna, si rinoltò contra i Bolognesi; In tal speditione, essendo sceso da cauallo per riposarsi, leuatosi la celata che vicino se la pose in terra, vi entrò vna vipera senza che niuno se n'accorgesse, laquale, mettendosi Azone di nuouo in testa la celata, con horribile, e fumolo strepito se ne calò giù per le guancie dell'intrepido, & valorolo Capita-

no, fenza alcuna fua lefione; volfe però che fusse da niuno seguita: ma inducendo ciò buono augurio vsò per fua impresa militare la vipera: Augurio non tanto per le due vittorie che all'hora riportò, quanto per lo Dominio che dipoi ottenne del Ducato di Milano, e tutto ciò afferma il Petrarca d'auere vdito dire in Bologna mentre vi staua allo studio: questo foggiungo perche altri auttori vanno con finte chimere arrecando varia cagione, per la quale i Visconti portino per impresa la biscia, che niuno più creder si deue che al Petrarca, che per relatione pochi anni doppò il cafo seguito nell'istesso luogo que segui lo seppe. Quod cum Bononia adolescens instudies versarer audiebam, dice il Petrarca, & più à basso. Hinc pracipue, quodipse pro signo vipera vteretur. Il gionanetto poi, che esce di bocca del serpe, non è altro che figura del giouinetto Azone, che scampò dalla bocca della Vipera, che non lo mordè; ma torniamo alla nostra figura. Lo Scettro con l'occhio in cima di esso, che tiene con la sinistra, & il

gusto del braccio, & destra mano, e senza altra dichiaratione segno di Dominio, come si vede per molti Auttori, & in particolare Pitagora, che sotto mistiche sigure rappresentando la sua Filosofia, espresse Osiri Rè, & Signore con vn'occhio, & vno scettro chiamato da alcuni molt'occhi, come narra Plutarco de Iside, & Osiride, Regemenim, & Dominum Osirim oculo, & sceptro pietis expremune, & nomen quidam interpretantir Multi oculum, laqual sigura noi potiamo applicare al Dominio, perche vn Signore per reggere bene lo Scettro del suo Dominio, deue esser vigilante, & aprire bene l'occhio.

DOMINIO.

Habbia il freno in bocca, & regga con vna mano detto freno, & con l'altra punga esso Leone con vno stimolo.

Il Leone presso gl'Antichi Egitij, sù figurato per l'animo, e per le sue forze; però Pierio Valeriano dice vedersi in alcuni luoghi Antichi yn huomo figurato nel modo detto;

L 3 per

#### DOMINIO DI SE STESSO.



per mostrare, che la ragione deue tenere il freno all'animo, oue troppo ardisca, e pungerlo, oue si mostri tardo, e sonnolento.

DOTTRINA.

Donna d'età matura, vestita di pauonazzo, che stia à sedere con le braccia aperte, come volesse abbracciare altrui, con la destra mano terrà vno scettro, in cima del quale
vi sia vn Sole, hauerà in grembo vn libro
aperto, & si veda dal Cielo sereno cadere gra
quantità di rugiada.

L'età matura mostra, che non senza molto

tempo s'aprendono le Dottrine.

Il color pauonazzo fignifica granità, che è ornamento della Dottrina.

Il libro aperto, & le braccia aperte parimente denorano essere la Dottrina liberalissima da se stessa.

Lo Scettro con il Sole è inditio del Dominio, che hà la Dottrina sopra li horrori della notte dell'ignoranza;

Il cadere dal Cielo gran quantità di rugiada, nota fecondo l'autrorità de gl'Egitij, come racconta Oro Apolline, la Dottrina, perche, come essa intenerisce le piante giouani, & le vecchie indura, così la Dottrina gl'ingegni piegheuoli, con il proprio consenso arricchisce di se stessa, & altri ignoranti di natura lascia in disparte.

DOTTRINA.

Donna vestita d'oro, che nella sinistra mano tenga vna siama ardente alquanto bassa, si che vn fanciullo ignudo accenda vna cadela, e detta donna mostri al fanciullo vna strada dritta in mezzo d' vna grande oscurità. Il vestimento d'oro sembra la purità della Dottrina, in cui si cerca la nuda verità, mostrandosi insieme il prezzo suo.

La fiamma nella mano, alquanto bassa, onde vn fanciullo n'accenda vna candela, e il lume del sapere comunicato all'intelletto più debole, men capace, inuolto ancora nelle cose sensibili, & materiali, & accomodandosi alla bassezza, mostra al fanciullo la buona via della verità, mouendolo dal precipitio dell'errore, che stà nelle tenebre oscure del-

la commune ignoranza del vuolgo, frà la quale è sol beato colui, che tanto può vedere che basti per non inciampare caminando. Et ragioneuolmente la Dottrina si assomiglia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la viui sica, & non perde la sua luce, in accendere altro suoco.

DVBBIO.

G Iouanetto fenza barba, in mezzo alle tenebre vestito di cangiante, in vna mano tenga vn bastone, nell'altra vna lanterna, e stia col piè sinistro in suora, per segno di caminare.

Dubbio è vn'ambiguità dell'animo intorno al sapere, & per conseguenza ancora del

corpo intorno all'operare.

Si dipinge giouine, perche l'huomo in quefta erà, per non esser habituato ancora bene nella pura, e semplice verità, ogni cosa facilmente riuoca in Dubbio, & facilmente dà fede egualmente à diuerse cose.

Per lo bastone, e la lanterna si notano l'esperienza, & la ragione, co lo ajuto delle quali

due



due cose in Dubbio facilmente, ò camina. ò si ferma.

Le tenebre sono i campi di discorsi humani, ond' egli, che non sà stare in otio, sempre con nuoui modi camina, e però si dipinge col piè finistro in fuora.

#### Dubbio .

Vomo che tenga vn lupo per l'orecchie, percioche gli antichi haueuano in prouerbio dire di tener il lupo, per l'orecchie quado non sapeuano come si risoluere in qualche cosa dubbiosa, come si legge in persona di Deroisone nel 3. atto della comedia di Terentio, detta Formione, e la ragione è tanto chiara, che non ha bisogno d'altro commento.

#### Dubbio .

Vomo, ignudo tutto pensoso, incontratofi in due, ouero tre strade, mostri esser consulo, per non saper risoluere qual di dette vie debba pigliare. Et questo è Dubbio con speranza di bene, come l'altro con timore di cattiuo successo, & fi fa ignudo, per esfere irresoluto.

#### ECONOMIA.

Na matrona d'aspetto venerando, coronata d'olivo, che tenghi con la finistra mano vn compasso, & con la destra vna bachetta,& à canto vi ha vn timone. perche alla felicità del comun viuere politico si richiede l'vnione di molte famiglie, che sotto le medesime leggi viuino, & per quelle si gouernino, & per mantenersi ciascuna famiglia con ordine conucniente ha bisogno di teggi particolari, & più ristrette dell' vniuersali, però questo priuato ordine di gouernare la famiglia si dimanda da' nostri con parola venuta da'Greci Economia, & hauendo ogni cofa, ò famiglia communemente in se tre rispetti per essere ella pertinente alla vita, come suo membro, di padrone, & di serui, di padre, & di figliuoli, di marito, & di moglie, perciò questa figura si dipingerà

con la bacchetta, che fignifica l'imperio che ha il padrone sopra i suoi serui, & il timone dimostra la cura, & il reggimento, che deue tenere il padre de'figliuoli, perche nel mare delle delitie giouanili eglino non torciano il corso delle virtù, nelle quali si deuono alleuare

con ogni vigilanza, e studio.

La ghirlanda dell' oliuo dimostra, che il buono Economo deue necessariamente man-

tenere la pace in cafa sua.

Il compasso insegna quanto ciascuno debba misurare le sue forze, & secodo quelle gouernarsi tanto nello spendere, come nell'altre cose, per mantenimento della sua famiglia, & perpetuità di quella, per mezzo della misura, che perciò si dipinge matrona, quasi che à quella età conuenga il gouerno della casa, per l'esperienza, che hà delle cose del mondo, ciò si può vedere nel seguente Epigramma. fatto da vn bellissimo ingegno.

Illa domus felix, certis quam frenat habenis. Prodiga non eris mater, & ipfavigil. Que caueat nati scopulis, ne forte innentus

Allidat (auss, nec superetur aquis, Ve bene concordes, cuncti sua insa capessant Vna-

# Iconologia del Ripa E C O N O M I A



Vnaque sit varia gente coasta domus Si caput auellas migrauit corpora vita, Sic sine matre proba quanta ruina domus.

#### EDIFITIO OVERO VN SITO.

Liantichi per vn sasso attaccato à vn silo denotauano l'Edistio; Ouero il Sito, & l'opera satta, conciosa cosa che in nissumodo si può drizzare gli edistii se non si cerca con diligenza la drittura de i canti, per mezzo de gli archipendoli; onde nel sabricare si deue prima osseruare questo, che tutti gli edistii corrispondono all' archipendolo, & che non habbino in se (per vsare il vocabulo di Vetruuio) parte alcuna d'inchinatione all'ingiù. Però si potrà rappresentare questa sigura per vn huomo che tenghi in vna mano l'Archipendolo in atto di adoperarlo con arte, & con giuditio.

## EDVCATIONE.

Donna d'età matura, vestita d'oro, e che dal Cielo si veda vn raggio che faccia risplendere detta figura, Mostrerà le mammelle che sieno piene di latte & il petto tutto scoperto, Starà à sedere, & có la destra mano téghi vna verga, & con che attentione mostri d'insegnare à leggere ad vn fanciullo, & dalla parte sinistra vi sia vn palo sitto in terra, al quale sia legato vn tenero arboscello, & che mostri di volerlo abbracciare con il sinistro braccio.

Educatione, è insegnare la dottrina, & amaestramenti di costumi, & istruttioni di vita per la via vniuersale, & particolare della virtù nell' attioni mentali, & corporali che fanno i padri, à i figliuoli, ò i maestri alli discepoli.

Si rappresenta di età matura, perciò che l'Educatione per molto tépo essercitata nelle lettere, e ne' buoni costumi hà facoltà d'instruire & insegnare la via per arriuare alla vera felicità.

Il vestimento d'oro denota il pregio & la perfettione di questo nobilissimo soggetto.

Il raggio che dal Cielo risplende, & che sa risplendere detta figura dimostra che alla Educatione è necessaria la gratia di Dio, onde S. Paolo I. Cor. Ego Plantani Apollo rigani Deus incrementum dedit.

Le mammelle piene di latte, & il petto scoperto, significano vna parte principalissima dell' Educatione, quale hà da mostrare apertamente la candidezza dell' animo suo, & comunicare le proprie virtù.

Si rappresenta che stia à sedere percioche l'Educatione è il fondamento di eleggere la virtù, & suggire il vicio.

Tiene con la destra mano la verga perche la verga, & la correttione, cagiona in noi la Sapientia, come disse Salomone ne i Prouerbij al 29.

Virga atque correctio tribuit sapientiam, & di più Seneca de ira lib.3,

Educatio, & disciplina mores faciunt.

L'insegnare à leggere con attentione al făciullo denota che sia quella parte dimostratiua con la quale s'insegna d'apprendere la scientia, essendo ella primo habito dell' intelletto

Spc-

ION E



speculatino, laquale conosce, & considera le cose diuine, naturali, & necessarie per le sue

vere cause, & principij.

Si dipinge che à canto à detta figura vi sia il palo fitto in terra alquale è ligato il tenero arborscello mostrando di volerlo abbracciare con il finistro braccio, percioche qui si dimostra che l'Educatione non solo si estende ad insegnare le lettere, ma anco li buoni, & ottimi costumi con fare ogn' opera d'indrizzare la pianta cioè la giouentù, laquale è come vn terreno fertile, che non essendo coltiuato, produce tanto più spine, & ortiche, quanto egli hà più virtu, & più humore onde Dante disse nel terzo del Purgatorio.

Ma tantto più maligno, & più Siluestre Sifail terren co'l mal seme non colto

Quant' egli ha più di buon vigor terrestre, Di più Galeno de cara animi effecti.

Puerorum educatio similis est culture, que

in Plantis vitmur.

#### ELEMOSINA.

Onna di bello aspetto, con habito lungo, & graue con la faccia coperta d'vn

velo, perche quello che fa Elemosina, deue veder à chi la fà, e quello che la riceue non deue spiar da chi venga, ò d'onde.

Habbia ambe le mani nascoste sotto alle vesti, porgendo certi danari à due fanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauerà in capo vna lucerna accesa circondata da vna ghirlanda d'oliua, con le sue foglie. & frutti.

Elemosina è opera caritativa. con la quale l'huomo soccorre al pouero in alloggiarlo, cibarlo, vestirlo, visitarlo, redimerlo, &

seppelirlo.

Le mani frà i panni nascose significano quel che dice San Matteo cap. 6. Nesciat sinistratua quid faciat dextera, & quell'altro precetto, che dice: Vt sit Elemosina tua in abscondito, & pater tuus, qui videt in abscandito reddat tibi.

La lucerna accesa dimostra, che come da vn lume s'accende l'altro. senza diminutione di luce, così nell' esercitio dell' Elemosina Iddio non

pate, che alcuno resti con le sue facultà diminuite, anzi che gli promette, e dona realmen-

te centuplicato guadagno.

Oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muoue, l'huomo à far Elemosina, quando vede, che vn pouero n'habbia bisogno, però disse Dauid nel Salmo 51. Sicut Olina fructifera in domo Domini . Et Hesichio Gerosolimitano interpretando nel Leuitico: Superfusum oleum, dice significare Elemosina.

# ELEMENTI

Onna che con ambe le mani tenga vil bel vaso pieno di fuoco, da vua parte vi farà vna falamandra in mezzo d'vn fuoco. e sopra la quale sia vn risplendente Sole, ouero in cambio della f enice il pirale, che è animale con le penne, il quale (come feriue Plinio, & riferisce il Tomai nella sua idea del Giardino del Mondo al cap. 51.) viue tanto, quanto stà nel fuoco, & spegnendosi quello, 170 Iconologia del Ripa

vola poco lontano, & subito si muore.

Della salamandra Plinio nel lib. 10.c.67:dice, che è animale simile alla lucertuola, pieno di stelle, il quale non vien mai, se non à tempo di lunghe pioggie, & per sereno manca.

Questo animale è tanto freddo, che spegne il fuoco tocco non altrimenti, che farebbe li giaccio, & dicesi anco, che quest' animale stà, & viue nel fuoco; più tosto l'estingue, che da quello riceua nocumento alcuno, come dice Aristotele, & altri scrittori delle cose naturali.

#### ARIA

Onna con i capelli folleuati, & sparsi al vento, che sedendo sopra le nuuole tenga in mano vn bel pauone, come animale cofecrato à Giunone Dea dell' Aria, & si vedrăno volare per l'Aria varii vecelli, & a' piedi didetta figura vi sarà vn Camaleonte, come animale che non mangia cosa alcuna, ne beue: ma solo d'Aria si pasce, & viue. Ciò riferisce Plinio nel lib. 8. c. 33.

## A C Q V A.

Onna nuda, ma che le parti vergognose sieno coperte con bella gratia da vn panno cerulco. che sedendo à piedi di vno scoglio circondato dal mare in mezzo del quale
siano vno, ò due mostri marini, tenghi con la
destra mano vn scetro, & appoggiandosi con
il gomito sinstro sopra d'vn' vrna, & che da
detta vrna esca copia d'acqua, & varij pesci,
in capo bauerà vna ghirlanda di canne palustri, mà meglio sarà, che porti vna bella corona d'oro.

A quest' elemento dell'Acqua si dà lo scettro, & la corona, perche non si troua elemento alla vita humana, e al compimento del modo più necessario detl'Acqua, dalla quale scriuendo Hesiodo Poeta, & Talete Milesio, dissero, che essa non solamente era principio di tutte le cose, mi fignora di tutti gli Elementi perciochequesta consuma la terra, spegne il fuoco, faglie sopral' Aria, & cadendo dal Cielo qua giù è cagione, che tutte le cose necessa. rie all'huomo nascano in terra. Onde su anticamente appresso i Gentili in tanta stima, & veneratione, che temeuano giurare per quella, & quando giurauano vera legno (com alice Virgilio nel 6. llb. dell' Eneide) d'infallibile gluramento, come anso riferifoe, & appro-

ua Tomaso Tomas nell' idea del Giardino del mondo, al cap.44.

## TERRA.

V Na Matrona à sedere, vestita d'habito pieno di varie herbe, e siori, con la destra mano tenghi vn globo, in capo vna ghirlanda di fronde, siori, e frutti, & de i medesimi ne sarà pieno vn corno di douitia, il quale tiene con la destra mano, & à canto vi sarà vn Leone, & altri animali terrestri.

Si fà matrona, per essere ella da' Poeti chiamata gran Madre di tutti gli animali, come bene trà gli altri disse Ouidio nel 1. della

Metamorfoli così.

Ossaque post tergum magna iactata parentis.
Et in altro luogo del medesimo I. lib. disse
anco.
(Terra
Magna parens terra est, lapides q; in corpore
Ossaror dici, iacere hos post terga iabemur.

Et l'istesso anco replicò nel 2. lib. de Fasti, come anco meglio lo dice Lucretio lib. 2. de

natura rerum.

Si dipinge con il globo, & che stia à sedere, per esser la Terra sserica, & immobile, come dimostra Manilio nel lib. 1. Astronom. douc dice

Visima subsedit glomerato pondere tellus.

Et poco dipoi.

(Aeris.

Est quur tellus mediam sortita canernam.

Et con quello che segue appresso.

Si veste con habito pieno di varij siori, & herbe, & con il cornucopia pieno di più sorte di frutti, & con la ghirlanda sopradetta in capo, percioche la Teura rende ogni sorte di frutti come ben dimostra Quidio nel lib. 1, de arte amandi oue dice.

Hec cellus cadem paru omnia vitubus illa Conuenit hoc oleis, his hene farra virent.

Et Statio nella Thebaide, come riferifce il Boccaccio nel lib. 1. della Geneologia de gli Dei, così dice della Terra.

O eterna madre d'huomini, e di Dei Che generi le selue, i siumi, e tutti, Del mondo i semi, gl'animali, e siere Di Prometeo le mani, e insieme i sassi Di Pirra, e quella sosti, laqual diede Prima d'ogn' altra gli elementi primi, E gli huomini cangiasti, & che camini E'l maro guidi, onde à te intorno siede La quieta gente de gli armenti, e l'ira Delle siera, e'l riposo de gli vecelli,

Et

. Et appresso del mondo la fortezza. Stabile, e ferma, è del Ciel l'occidente, La machina veloce, e l'uno e l'altro Carro circondate, che in aere voto Pendente stai. O de le cose mezo E indiussa à i grandi tuoi fratelle, Adunque insieme sola à tanti genti, Et vna basti à tante alte Cittadi, Et popoli di sopra, anco di sotto, Che senza sopportar fatica alcuna Atlante guidi, il qual pur affatica Il Ciel à softener le stelle, è i Dei.

#### ELEMENTI.

I Quatro Elementi, per compositione de i quali si fanno le generationi naturali, participano in sommo grado delle quattro prime qualità, & co tal rispetto si trouano nell'huomo quatro complessioni, quatro virtù, quatro scienze principali, quatro arti le più nobili nel mondo, quatro tempi dell'anno, quatro siti, quatro venti, quatro differenze locali, & quatro cause, ò cagioni delle humane scienze. Et verrano questi quatro Elementi bene, & piaceuolmente rappresentati co i loro visibili esfetti, senza Geroglifico metaforico, hauendo fatto cosi per rappresentare alla vista l'istesse cose visibili, molte volte ancora gli Antichi,& però con l'aiuto solo della definitione materiale si farà prima la Terra.

## TERRA.

Onna vecchia, vestita di manto lungo, & fosco, si sostenti in aria sopra vn bastone, ilquale pendendo egualmente alla sinistra dall'vna, & dall'altra parte, habbia nell'vna, & nell'altra somità vna stella, attrauerfi detto bastone la figura sin doue possono arriuar le braccia stese all'ingiù, stando la figura dritta, e posandosi con le mani in detto bastone, la testa alzata in alto, & à foggia di treccie, hauerà vna selua d'arbori, & nelle spalle si vedranno come monili due piramidi, che rappresentino Città, & tenédo le mammelle fuori del petro, gerti fuora acqua, che fi raccoglia fopra il lembo della veste, & sopra al detto bastone si vedano pendere grappi d'vue & spiche di grano, & tenga detta figura al collo vn monile di foglie d'oliue.

Cosi si rappresentano i tre frutti principali della Terra, il deriuar che fà il male da i fonti, la stabilità della terra librata dal proprio peso,

& sostenuta per dir così, dalle lationi celesti: mostrate nelle due stelle, che significano anco i due Poli, il bastone mostra l'asse del Cielo, i luoghi habitati, & siluestri sono espressi nella felua, & nelle piramidi.

Il color della veste è color della Terra, & la faccia di vecchia e, perche di lei si dice à gl'huomini tutti: Tornate alla gra madre antica.

Rhea, ouero Cibale ancora era già rappresentata per la terra, come si vede appresso gli scrittori delle Deità.

## ACQVA.

Onna giouane vestita di veste sottili, & di color ceruleo, in modo che ne traspariscano le carne ignude, con le pieghe, la vese per tutto imiti l'onda del mare, mostri detta figura di sostener con fatica vna naue sopra la testa, stia con i piedi sopra vn'anchora in forma di caminare all'ingiù, habbia pendente. di coralli, & d'altre cose marine, al petto si vedano due conchigli grandi, che rassembrino la forma delle mammelle, s'appoggi ad vna. canna, ò remo, ò scoglio con diuerse sorte di pesci, d'intorno, disposti al giuditio del discreto pittore.

Gli Antichi per l'Acqua faceuano Nettuno vecchio, tirato per l'onde dà due caualli, con tridente in mano, di che sono scritte l'interpretatione da gl'altri.

Per l'istesso pigliauano ancora Dori, Galatea, Naiadi, & altri nomi, secondo che voleuano fignificare, ò fiume, ò mare, & questo, ò che hauesse calma, ò fortuna.

#### ARIA.

Onna giouanetta, & di vago asperto, sia vestita di color bianco, e trasparente più dell'altro dell'Acqua, con ambe le mani mostri di sostentare vn cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla veste, & sopra dette nunole si veda la forma dell'arco celeste.

Tenga sopra la testa il Sole, quale si mostri, che si serua per raggi suoi delle chiome di lei. tenga l'ali alle spalle, e sotto à i piedi ignudi vna vela, si potrà dipingere ancora il Camaleonte animale, che si nodrisce d'Aria, secondo si scriue, e si crede.

E di facile dichiaratione il Sole, mostra questo elemento esfer diafane di sua natura, e sentir più de gl'altri, e communicare anco i

benefitij del Sole.

Iconologia del Ripa

La vela dimostra il natural sito suo essere

fopra l'acque.

Finsero gl'Antichi per aria Gioue, & Giunone, Gioue per la parte più pura. Giunone per la parte più mista, e con tutte le fauole à loro spettanti, che sono quasi infinite, si simboleggia sopra la natura dell'Aria, & delle varie tralmutationi per mezzo suo.

## FYOCO.

Jouanetto nudo di color viuace: con vn velo rosso à trauerso, il qual velo si pieghi diuersamente in forma di fiamma. Porti la testa calua, con va sol fiocco di capelli attînsû, fi veda fopra la testa vn cerchio con l'imagine della Luna, per mostrare che questo frà gli elementi hà luogo superiore, tenga vn piede sospeso in aria, per mostrare la sua leggierezza, & sotto alle piante de i piedi si mostrino i venti, che soffiano sotto alla regione del Fuoco.

Vulcano, & la Dea Vesta furono da gli Antichi creduti Dio del fuoco, & dai sapienti conosciuti, che l'vno ci significasse i carboni, e l'altra le fiamme: mà in questo io non mi stendo per esferui altri, che ne parlano lun-

gamente.

## ELEMENTI.

# F V O C O.

Onna con la Fenice in capo, che s'abbrucei,& nella man destra tenga il Fulmine di Gioue, con le scintille tutte sfauillanti, & sia vestita di rosso.

A E R E.

Onna che con ambe le mani tenga l'Iride, ouero arco celeste, & habbia in capo vna calandra con l'ali diftese, & col becco aperto, e sia vestita detta figura di turchino affai illuminato.

A C Q V A.

Onna che habbia vn pesce in capo assai
grande, nelle mani tenga vna naue senza vela: mà con l'albero, antenna, e sarte, e siano nel vestimento scolpite l'onde del mare.

TERRA.

Onna con vn Castello in capo, & con. vna torre, nelle mani tenga diuerie

piante, il vestimento sarà di tanè, con vna sopraueste di color verde.

#### TERRA.

A Terra è vn'elemento il più infimo, il più graue, & minimo di tutti, fituato in mezzo del mondo tra l'vno, e l'altro Polo, per natura graue, & immobile sostenuta dalla propria grauezza, restringendosi verso il centro, il quale stà in mezzo d'essa, perche unte le cose graui vanno al centro, & perciò essendo graue, hauendo il centro in le, stà per le stessa intorno al suo centro.

Hauendosi à sar figura, che ne rappresenti la Terra, sarà impossibile darli tutte le sue qualità, perche sono infinire: se ne piglierà dunque delle più proprie, & più à proposito

nostro con farla.

Donna d'età matura, non molto grande, con vna veste berrettina del color della terra, nella quale vi faranno alcuni rospi, & sopra la detta veste hauerà vn manto verde con diuerse herbette fiori, & spighe di grano, & vue bianche, e negre, con vna mano terrà da fanciullo che poppa, e con l'altra abbracciato vn'huomo morto, dall'altra poppa ne scaturità vn fonte, quale anderà sorto li piedi, nel quale vi saranno diuersi serpenti. sopra la testa terrà vna città, hauerà al collo dell'oro, & delle gioie, alle mani, & alli piedi ancora.

Si farà donna attempata, per esser come madre di tutta la generatione, d'età matura, per esser creata dal principio del mondo, é da durare sin'al fine, non molto grande, per esser il minimo trà gl'altri elementi, la veste berrettina significa l'istessa terra, con i rospi sopra,

perche il rospo viue di terra.

Il manto verde con herbe fiori, spighe di grano, & vue bianche, e negre, è il proprio vestimento della terra, percioche, secondo le stagioni, ella si veste, con dare abbondantemente tutti quei beni, che sono necessarii à tutti li viuenti.

Il fanciullo che tiene nella destra poppando, ci mostra, come lei è nostra nutrice, som-

ministrandoci il vitto.

L'huomo morto, che tiene abbracciato dall'altro lato, ne fignifica, come i viui fostenta, & i morti abbraccia, tenendoci in deposito fino alla refurrettione.

La poppa che scaturisce acqua, ne rapprefenta i fonti, & i fiumi, che ella scaturisce.

L'acqua

L'acqua che ella tiene sotto i piedi con i serpenti, sono l'acque sotterrance nelli meati della terra con i serpenti, che si rinchiudono nelle cauerne d'essa.

La Città che tiene in testa, ne dinota come la terra è sostentamento nostro, & di tutte le

nostre habitationi.

Le gioie, che stanno al collo, alle mani, & à i piedi, sono la varietà dell'oro, argento, & altri metalli, & delle gioie, che stanno dentro le viscere della tetra, apportandole à noi, per nostro vtile, & dilettatione, & come racconta Plinio nel 1. lib. è benigna madre, & sempre gioua, & mai non nuoce.

TERRA.

Come dipinta nella Medaglia di Commodo.

Donna à giacere in terra, mezza nuda, come cosa stabile, con vn braccio appoggiato sopra d'vn vaso, dal quale esce vna vite, & con l'altro riposa sopra vn globo, intorno alquale sono quattro picciole sigure, che le presentano vna dell'vue, l'altra delle spighe di grano: con vna corona di fiori, la terza vn vaso pieno di liquore, e la quarta è la Vittoria con vn ramo di Palma con lettere.

Tellus Stabilis.

Elementi secondo Empedocle.

Mpedocle Filosofo disse essere i principij, i quattro Elementi, cioè il Fuoco, l'Aere, l'Acqua, & la Terra, mà con due principali potenze amicitia, & discordia, l'vna delle quali vnisce, l'altra separa, da altri dette combinationi possibili, & impossibili, le sue parole greche tradotte poi in Latino son quelle in Diogene Laertio.

Ζεύς αργής πρητε φερέσβιος ήδ κὶ δων ευς Νήτις θ ήδακρύοις ετικροί ζωμα βρότωον.

Iuppiter albus, Talma sovor suno, atque potens Dis.

Et Nestis, lachrymis hominum que lumina complet.

Che furono volgarizati da Seluaggio Accademico Occulto, in cotal guisa, se bene nel secondo, & vltimo verso è alquanto lontano dal testo Greco, & Latino.

Odi quatro radici delle cose.

Gioue alto, alma Giunone, e Pluto ricco, E Nesti, che di pianto n'empie i siumi.

Ond'egli parimente intende per lo fuoco, che è fopra l'aere, & chiamalo filicamente. Gioue percioche niuno maggiore giouamento altronde fi riceue, che dal fuoco. L'almano altronde fi riceue, che dal fuoco. L'almano altronde fi riceue, che dal fuoco.

Giunone intende per lo aere, & in questo molto con esso lui si concordano i Poeti, i quali singono Giunone moglie, & sorella di esso Gioue, atteso quali l'istessa qualità, ò pochissima disserenza dell'vno, & dell'altra, onde Homero nel suo linguaggio disse.

Iunonem cano aurithronam, quam peperis

Rhea

Immortalem reginam, excelsam formam habentem.

Iouis validi soni sororem, vxoremque, Inclytam, quam omnes beatiper longum. Olympum.

Lati honorant simul cum Ione oblectante ful-

minibus.

Pigliasi poi il padre Dite per la terra, & è chiamato Plutone, cioè Rè, & Signore ricco della terra, percioche, in essa sono riposti i più pretiosi tesori, & da lei si caua oro, argento, &

ogn'altro metallo.

Nesti vltimamente si mette per li siumi, cioè per lo generare dell'acque. Ne voglio in questo luogo tralasciare vn' Epigramma di Gio: Zaratino Castellini, altre volte nominato, nel quale con sensi missici, di Empedocle, in forma di enigma espone, come alla morte d'vn rosignuolo interuennero tutti gli elementi, mentre egli staua cantando in cima d'vn' alloro, à piè del quale scorreua vn siuo d'acqua.

Dum priscum contra Philomela in vertices

Daphnes.

Ploraret querulo gutture masta dolum. Perculit incautum crudeli vulnere Pluto, Quam Iuno haud potui sustinuisse diu .

In lachrymas Nestis cecidit moribunda pro-

pinqui

Nestis, & in lachrimis funditus interije. Extinctam lento combustit Iuppiter actu. In vino tumulo sic tumulata fuit.

#### ELETTIONE.

Donna vecchia di venerando aspetto, vestita di color pauona zzo, che porti al collo vna catena d'oro, & per pendente vi sia vn cuore, Starà à sedere mostrando nel sembiante d'hauer alti, & nobili pensieri, Auanti di detta sigura vi saranno due strade, in vna à man destra vi sarà vn Arbore detto Elce, & nella sinistra vn bruttissimo serpe.

Terrà il braccio destro alto mostrando col dito indice il nominato Elce, & con la finistra vna cattella rinolta in bei giri, nella quale vi

sia scritto Virtutem eligo.

Elet-



Elettione è vn' appetito in noi causaro per deliberatione fatta con configlio, per nostro interesse, ò de gli amici sopra mezzi, instromenti, & modi ritrouati in cose possibili, mà difficili,& dubbiose, per conseguire il fine che ci habbiamo proposto.

Si rappresenta vecchia, & di venerando aspetto, percioche l'età matura, è quella, che per la perfettione del sapere, & per l'esperientia. delle cose che hà vedute, & praticate, può fare

la vera & perfetta Elettione.

Si veste di color pauonazzo, essendo che questo colore fignifica grauità, conuepiente al

loggetto che rappresentiamo.

Porta la catena d'oro, & per pendente il cuore, percioche narra Pierio Valeriano libro 34.de i Geroglifici, che gli Egitij metteuano il cuore per fimbolo del configlio, effendo che il vero, & perfetto configlio viene dal cuore, cosa veramente propria dell'Elettione, essendo che ella è il proponimento, & composto di ragione, & di configlio.

Si dipinge che stia à sedere con la dimostratione d'hauere alti, & nobili pensieri, essendo

N che l'Elettione conviene che sia fatta

non à caso, mà con discorso, & sonda-

mento.

Le due strade l'vna oue è l'Elce, significa la virtù & perciò di quella... conniene di farne Elettione, & inquella star fermo, & costante à similitudine dell'Elce, il quale è albero in quanto alla materia sodo, alla radice profondo, à i rami, & alle foglie, ampio & verdeggiante, & quanto più vien reciso, più germoglia, & prende maggior forza, perciò fù posto da gli Antichi per simbolo della virtù, come quella che è ferma, profonda, & verdeggiante, & di tal pianta in segno della lor virtù à i valorosi Capitani di tal albero la corona si daura.

L'altra via del serpe, denota il vitio, il quale è sempre contrario ad'ogn'ho-

norata. & virtuola impresa.

Il mostrare col dito indice della man destra il detto Elce, & con la sinistra la Cartella que è scritto virtutem eliga, perche altro non pare che mostri questo nome Elettione se non vn certo appigliarsi di due cose à quella che'l configlio, & la ragione mostra effere

migliore, il che maggiormente appare nel nome Greco, perche i Greci chiamauano l'Elertione modificois, cioè proeresis, che altro non fignifica che Elettione d'vna cofa innanzi all' altra, il che non può farsi se prima l'huomo non discorre, & non si consigli seco stesso qual sia la migliore, & qual nò.

# ELOQVENZA.

Iouane bella, col petto armato, & con le J braccia ignude, in capo hauerà vn'Elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo stocco, nella mano destra vna verga, nella finistra vn fulmine , & sarà vestita di

porpora.

Giouane, bella, & armata si dipinge, percioche l'Eloquenza non hà altro fine, ne altro intento, che persuadere, & non potendo sar ciò son'allettare, & muouere, però si dee rapprefentare vaghissima d'aspetto, essendo l'ornamento, & la vaghezza delle parole, delle quali deue offer secondo chi vuole persuadere al-

trai, però ancora gli Antichi dipinsero Mercurio giouane, piaceuole,& senza barba, i costumi del'a quale età sono ancora conformi allo stile dell' Eloquenza, che è piace uole, au-

dace, altera, lascina, & confidente.

La delicatura delle parole s' infegna ancora nelle braccia ignude, le quali escono suora dal busto armato, perche senza i fodamenti di salda Dottrina, & di ragione efficace l' Eloquenza sarebbe inerme, & impotente à conseguire il suo fine. Però si dice che la Dottrina è madre dell' Eloquenza, & della persuasione; ma perche le ragioni della dottrina sono per la difficultà mal volentieri vdite, & poco intele, però adornandosi con parole si lasciano intedere, & partoriscono spesse volte effetti di persuasioni, & cosi si souviene alla capacità, & à gl'effetti dell'animo mal composto, però si vede, che, ò per dichiarare le ragioni difficili, & dubbie, ò per spronar l'animo al moto delle passioni, ò per rastreparlo, sono necessarij i varij, & artifitiosi giri di parole dell' oratore, frà i quali egli sappia celare il suo artisttio, & così potrà muouere, & incitate l'altiero ;ouero suegliano l'animo addormentato dell' huomo basso, & pigro, con la verga della più bassa, & commune maniera di parlare, ò con la spada della mezzana, & più capace d'ornamenti, ò finalmente col folgor della sublime, che hà forza d'atterire, & di spauentare ciascuno.

La vette di porpora con la corona d'oro in capo, da chiaro fegno, come ella risplende, nelle menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio de gl' animi bumani, essendo che, come dice Plat. in Pol. Quaioria diginias cum regia diginitate consuncta eft, au quod suftum eft, per fuadet, &

cum illa Respublicas gubernat.

## ELOQVENZA.

Onna vestita di varij colori, con ghirlanda in capo d' herba chiamata Iride, nella mano destra tiene vn folgore, & nella sinistra vn libro aperto. Il vestimento sopradetto dimostra chesi come sono varij i colori, così l' Oratione deue essere vestira, & di più concetto ornata

La ghirlanda della fopradetta herba fignifica (come narra Pierio. Valeriano nel lib. 60) essere simbolo della Eloqueza, percioche narra Homero che gli Oratori de Troiani, come quelli che erano eloquentissimi, hauessero mangiato l'Iride fiorira, & questo vuol darci

ad intendere il Poeta in questo suo modo di dire, cioè che eglino haueano con ogni diligenza, & studio imparato i precetti dell' ornato parlare, & di ciò questa è la cagione che il fiore di questa herba per la sua varietà, & ornamento de colori, habbia con l'Iride celeste similitudine grandissima, che pure era ancor lei teuuta per Dea dell' Eloquenza

Per lo libro fi mostra che cosa sia Eloquenza, che è l'effetto di molte parole acconcie insieme con arte, & è in gran parte scritta, perche si conserui a' posteri, & per lo fulmine si mostra, come narra Pierio Valeriano nel libro 43.che con non minore forza l'Eloquenza d'vn huomo facondo, & sapiente, batte à terra la pertinacia fabricata, & fondata dall' ignoranza nelle menti de gli stolidi profuntuosi, che il fulmine percuote, & abbatte le torri, che s' inalzano sopra gl' alti edifitij.

## ELOQVENZA.

Onna vestita di rosso, nella man destra tien vn libro, con la finistra mano alzata, & con l'indice, che habbia il secondo dito dell'istessa mano steso, & presso à suoi piedi vi fara vn libro, & fopra esso vn'horologio da... poluere, vi farà ancora vna gabbia aperta con vn papagallo fopra.

Il libro, & l'horologgio, come si è detto è inditio, che le parole sono l'istromento dell'eloquente: le quali però deuono essere adoprate in ordine, & misura del tempo, essendo dal tempo folo misurata l'oratione, & da esso riceuendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte

dell'attitudine à persuadere.

Il Papagallo, è simbolo dell' eloquente, perche si rende marauiglioso con la lingua, & con le parole imitando l' huomo, nella cui lingua solamente consiste l'essercitio dell'Elo-

quenza.

Et si dipinge il papagallo fuora della gabbia, perche l' Eloquenza non è ristretta à termine alcuno, essendo l'offitio suo di saper dire probabilmente di qual si voglia materia proposta, come dice Cicerone nella Rettorica, e gl'altri, che hanno scritto prima, & dipoi.

Il vestimento rosso dimostra, che l'oratione deuer essere concitata, & affettuosa in modo, che ne rifsh ti rossore nel viso accioche sia eloquente, & atta alla persuasione, conforme al

detto d' Horatio.

Si visme flere, dolendum eft. Primum ipsitibi.

1.76

Iconologia del Ripa

Et questa affettione concitata si dimostra anco nella mano, & nel dito alto: perche vna buona parte dell' Eloquenza confiste nel gesto dell' Oratione.

## ELOQVENZA:

M Atrona vestita d'habito honesto, in ca-po hauerà vn papagallo. & la mano destra aperta in fuora, & l'altra setrata, mostri d'

asconderla sotto le vesti.

Questa figura è conforme all'opinione di Zenone Stoico, il quale diceua, che la Dialetti ca era somigliante à vna mano chiusa, perche procede asturaméte, & l'Eloquenza simigliante à vna mano aperta, che si allarga, & diffonde assai più. Per dichiaratione del Papagallo seruirà quanto si è detto di sopra.

## ELOQVENZA. Nella Medaglia di Marc' Antonio.

Ra da gli Antichi Orfeo rappresentato per l'Eloquenza & lo dipinsero in habito Filosofico ornato dalla tiara persiana, sonando la Lira,& auanti d'esso vi crano Lupi,Leoni,Orfi,Serpéti & diuerfi altri animali,che gli leccauano i piedi, & non folo v'erano anco diuersi vccelli, che volauano, mà ancora monti, & alberi, che se gli inchinauano, & parimente fassi dalla musica commossi. & tirati.

Per dichiaratione di questa bella figura ci seruiremo di quello, che hà interpretato l'Anguillara a questo proposito nelle Metamorfosi d'Ouidio al lib. 10. dicendo che Orseo ci mo stra quanta forza, & vigore habbia l'Eloquenza, come quella che è figliuola d' Apollo, che

non è altro che la sapienza.

La Lira è l'arte del fauellare propriamente alquale hà fomiglianza della Lira, che và mouendo gl' affetti col suono hor acuto, hor gra-

ne della voce & della pronuntia-

Le selue, & i monti, che si muouono, altro non sono, che quegl' huomini fissi, & ostinati nelle loro opinioni, & che con grandissima difficultà si lascino vincere dalla suavità delle voci, & dalla forza del parlare, perche gl'alberi, che hanno le loro radici ferme. & profonde notano gl'huomini, che fissano nel centro dell'ostinatione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo'i fiumi, che altro non sono, che i dishonesti, & lasciui huomini, che quando non sono ritenuti dalla forza della lin gua, dalla loro infame vita, scorrono senza riregno alcuno fin' al mare, ch' è il pentimento, & l'amarezza che suole venire subito dietro à i piaceri carnali.

Rende mansuete, e benigne le fiere, per le quali s' intédono gl'huomini crudeli, & ingordi del sangue altrui, essere ridotti dal giuditioso fauellatore à più humana, & lodeuole vita.

## ELOQVENZA.

Er la figura dell'eloquenza dipingeremo Anfione, ilquale con il suono nella Cittara, & con il canto si veda, che tiri à sè molti fassi, che saranno sparsi in diuersi luoghi.

Ciò fignifica, che la dolce armonia del parlare dell' Eloquenza persuade, & tira à sè gl' ignoranti, rozzi, & duri huomini, che quà, & là sparsi dimorano, & insieme conuenghino,

& ciuilmente viuino.

#### EMVLATIONE.

D Onna giouane bella, con braccia ignu-de, & i capelli biondi, e ricciuti, che riuolti in gratiofi giri, facciano vna vaga acconciatura al capo, l'habito farà fuccinto, & di colore verde. Starà in atto di correre, hauendo i piedi alati, & con la destra mano tenghi con bella gratia vno sprone, ouero vn mazzo di fpine.

L'Emulatione, secondo Aristotele nel 2.lib. della Rettorica è vn dolore, ilquale fà che ci paia vedere ne i simili à noi di natura alcun bene honorato, & ancora possibile da conseguirfi & questo dolore non nasce perche colui non habbia quel ben, mà perche noi ancora vorressimo hauerlo, & non l' habbiamo.

Giouane si dipinge, percioche l' emulatione regna in età giouenile, essendo in quella l'

animo più ardito, e generolo.

I capelli biondi, & ricciuti, sono i pensieri,

che incitano gl' emuli alla gloria.

L'habito succinto, & di color verde, significa la speranza di conseguire quello, che si desidera.

Le braccia, & i piedi ignudi alati, e la dimostratione del correre dinotano la prontezza, & la velocità d'appareggiare almeno, se non trapassare le persone, che sono adornate di virtuose, & lodeuoli conditioni.

Gli si dà lo sprone, come racconta il Caualcante nella sua Rettorica, nel libro 4 dicendo che l'Emulatione è vno sperone, che fortemete punge, & incita non già à i maluaggi à desi-

dera-

derate, & operate contra il bene d'altrui come inuidiosi, mà i buoni, e generosi à procacciare à loro stessi quello, che in altrui veggendo, conoscono à loro stessi macare, & à questo proposito si dice; Sumulos dedit amula virtus.

#### EMVLATIONE.

Del Sig. Gio Zaratino Castellini.

Contesa,e stimolo di gloria.

Onna che tenga vna tromba nella deftra mano, nella finistra vna corona di quercia con vna palma ornata di fiocchi, &c

due galli alli piedi, che si azzuffino.

Hesiodo Poeta Greco nel principio della sua poessia intitolata se opere, & li giorni con più similitudine mostra che la contesa di gloriosa fama è molto laudabile,& conuencuole, atteso che per tal contesa si virtuosi fanno à ga ra a chi può più auanzare i concorrenti loro il sentimento de i versi di Hesiodo, questo è preso dal Greco à parola per parola.

Aemulatur vicinum, vicinus

Ad divisias, festinantem, bona vero hec vero hec contentio hominibus,

Et figulus sigulo succenses, & fabro faber, Et médicus mendico inuidet, cantorque catori. I quali versi per maggior chiarezza noi tradurremo, tenendoci pariméte al testo Greco.

Il vicino al vicin' emul si mostra
Che congran fretta le ricchezze acquista
Mà buona è tal contesa alli mortali;
Il vasaio s' adira col vasaio,
Il cantor al cantor, il fabro al fabro,
E' l mendico al mendico inuidia porta.

Onde n'è deriuato quel trito prouerbio Figulus figulum odit. Il vasaio odia il vasaio, quando si suol dire, che vno artesice, ò virtuo-so odia l'altro della medesima professione; però vediamo ogni giorno studiosi, che biasimano, & auiliscono le opere d'altri, perche biasimano la fama delli virtuosi coetanei suoi non senza inuidia, se bene spesso occorre che quello, che inuidiamo viuo, morto poi lodiamo come disse Minermio,

Insigni cuipiam viro proni sumus omnes Inuidere viuo mortus autem laudare.

Mosso lo studioso da vna certa ambitiosa inuidia d'honore incitato dal stimolo della gloriosa fama desideroso d'essere egli solo per

eccellenza nominato, e tenuto il primo, & superiore à gli altri, s'affatica, s'industria, & s'ingegna di arriuare, anzi trapassare i segni della persettione.

Geroglifico della gloriosa fama n' è la trom ba. Significa tuba famam, & celebritatem. Dice Pierio la Tromba eccita gli animi de Soldati & gli sueglia dal sonno. Claudiano. Excitet incestos turmalis buccina sonnos.

La Tromba parimente della fama eccita gli animi dè virtuosi, & li desta dal sonno della pigritia, & fa che stiano in continue vigilie, alle quali essi volontieri si danno solo per far progresso ne gli esserciti ploro à perpetua fama & gloria. Similmente la Tromba incita gli animi de Soldati, & gl' insiamma alla millitia, Virgilio nel Sesto.

Aere ciere viros, Martemq; accendere cantu. Così la tromba della fama, & della gloria, infiamma gli animi all' Emulatione della virtù, quindi è che Plutarco trattando della virtù morale disse. Legum conditores in ciuutate am bitionem amulationemque excitant, aduersus hostes autem tubis etiam, ac tibis instigant augentque iraru ardores, & pugnandi cupiditate Et certo che niuna cosa infiamma più gli animi alla virtù che sa troba della lode massimamente i giouani, perciò seguita à dir Plutarco. Laudando adolescentes excitet, atq; propellat

La corona, & la palma ornata di fiocchi, è fimbolo del premio della virtù, per il quale i virtuofi stanno in continua Emulatione, &

contesa.

La corona di quercia fù nel Theatro di Roma premio d' ogni Emulatione, & n' erano incoronati Oratori di prosa greca, & latina, Musici, & Poeti, de Poeti Martiale.

O sui Tarpeias licuit contingere quercus.

Confermar si può con l'inscrittione di Lucio Valerio, che di tredeci anni trà Poeti latini sù in Roma incoronato nel certame di Gioue Capitolino, instituito da Domitiano, come riserisce Suetonio. Instituit of quinquennale certamen Capitulino loui triplex, musicum, equestre, gymnicum, of aliquanto plurium, quam nunc est coronatorum; Nella inscrittione, ancorche no si specifichi la corona di quercia, nondimeno d'altra non si deue intendere, perche nelle contese di Gioue Capitolino di quercia s'incoronauano i vincitori.

L. VALERIO L. F.
PVDENTI
HIC. CVM. ESSET. ANNORVM
M XIII.

178 Iconologia del Ripa.

XIII. ROMÆ CERTAMINE IOVIS CAPITOLINI. LVSTRO SEXTO. CLARITATE, INGENII CORONATVS. EST. INTER POETAS LATINOS OMNIBVS SENTENTIIS, IVDICVM HVIC. PLEBS. VNIVERSA HIS CONIENSIVM. STATVAM. ÆRE. COLLATO DECREVIT.

Di Sonatori di Citara Giunenale. An Capitolinam speraret Pollio quercum. Et gli Histri cini ancora, si come apparisce in quella inscrit tione stampara dal Pannino, da Aldo Manutio, dallo Smetio, & da Giosesso Scaligero sopra Ausonio.

I, SVREDIO. I. F. CLV
FELICIS
PROCVRATORI. AB
SCENA. THEAT. IMP.
CÆS. DOMITIAN
PRINCIPI
CORONATO CONTRA
OMNES. SCÆNICOS

La palma, & la corona ornata di fiocchi come habbiamo detto, era premio ancora che fi daua alli primi vincitori, perche i fecondi non riportauano le corone, & le palme con i fiocchi, fi come auuertifee il fudetto Scaligero in Aufonio Poeta.

Et que sam dudum tibi palma poetica pollet Lemnisco ornava est, quo mea palma caret.

Se bene propriamente i lemnisci erano safcie picciole di lana non colorita, come dice Festo, mà trouasi anco, che i lemnisci da motti pigliansi per siocchi d'oro, & di seta secondo gli aggiunti, onde leggiamo in Alessandro d'Alessandro: Hetra secrettis temniscit tanti aures darentur. Et in Sidonio Pocata Palmis serica. Cioè Palma ornata di sascie, ò siocchi di seta: veggasi lo Scaligero in detto luogo, & Giornale in Turnebo sib 18 cap. 2. dandosi queste Palme, & corone ornate di siocchi alli primi vincitori, le habbiamo poste per segno, che l'Emulatione ci stituola alla suprema gloria, & al desiderio delli primi premij.

I Galli, che si azzustano, seruono per simbo lo dell'emulatione, & della contesa di gloria, Certant inter se Galli studio gloria. Dice il Te store: Chrisippo con l'Emulatione de i galli ci aggiunge stimolo alla fortezza. Themistocle animò i soldati contra barbari, co mostrar lo-

ro dui Galli, che combatteuano, non per altro che per la vittoria: onde gli Atheniesi mettenano ogn'anno due Galli à contendere in publico spettacolo ad essempio dell'emulatione come leggesi in Celio Rodigino lib. 9. cap. 46. Vsauano anco questo in Pergamo Plinio lib. 10. cap. 21. Pergami omnibus annis spectaculum gallorum publice editur ceu gladiaioru. Et Polluce lib. 9. cap. 6. riferisce, che i barbari scolpirno dui galli combattenti nelle Medaglie, simbolo dell'Emulatione, contesa, estimolo di gloria.

# E Q V I T A. Nolla Medaglia de Gordeano.

D Onna vestita di bianco, che nella destra tiene le bilancie, & nella smistra vn Cot-

nucopia.

Si dipinge vestita di bianco, perche con cădidezza d'animo senza lasciarsi corrompere da gl'interessi, questa giudica i meriti, & demeriti altrui, e li premia, & condanna, ma con piaceuolezza, & remissione, significandosi ciò per le bilancie, & per il Cornucopia.

## Equità in molte Me daglie.

V Na donzella discinta, che stando in piedi tenga con vna mano vn paro di bilancie.

## E Q V I T A. Del Renerendis Padre Fr. Ignatio.

Donna con vn regolo Lesbio di piombo in mano perche i Lesbij fabricauano di pietre à bugne, e le spinauano solo di sopra, & di sotto, & per essere questo regolo di piom bo, si piega secodo la bassezza delle pietre, mà però non esce mai del dritto; così l'Equità si piega, & inchina all' impersertione humana, ma però non esce mai dal dritto della giustità. Questa sigura su fatta dal Reuerendiss. Padre Ignatio Vescouo di A atri, & Matematico già di Gregorio XIII. essendos ritrouata trà le sue scritture.

## EQVALITA.

Come depinta nella Libraria Vaticana.

D Onna, che tiene in ciascuna mano vna torcia, accendendo l'vna con l'altra.

EQVINOTIO DELLA PRIMAVERA



Glouane di giusta statura, vestito dalla parte destra da alto, & à basso di color bianco, & dall'altro lato di color negro, cinto in mezzo con vna cintura alquanto larga, di color turchino, seguita senza nodi con alcune stelle, à vso di circolo, terrà sotto il braccio destro con bella gratia vn' Ariete, & con la finistra mano vn mazzo di varii siori, & alli piedi hauerà due alette del color del vestimento, ciòè dal lato bianco bianche & dal lato negro

Equinottio è quel tempo, nelquale il giorno è eguale con la notte, & questo auuiene
due volte l'anno, vna di Marzo alli 21. entrando il Sole nel segno dell'Ariete, portando à noi la Primauera, & di Settembre alli
22. portando l'Autunno con la maturità de'
frutti.

Si dice equinottio, cioè eguale, & equinottiale, cioè equidiale, & anco equatore, cioè eguagliatore del giorno con la notte, & per quello, che ne mostra il Sacrobosco nella sua sfera: equinottiale è un circolo, che diuide la sfera per mezo, cingendo il primo mobile,

lo diuide in due parti, & similmen-

te i poli del mondo.

Si dipinge giouane, perche venendo l'Equinottio nel principio della Primauera, nel mese di Marzo, gli Antichi faceuano, che in detto mese fosse principio dell'anno. Dicesi anco che fosse la creatione del modo, & anco l'anno della Redentione, edella Passione di Nostro Signor, & anco da quello nel primo grado dell'Ariete essere stato creato il Sole, autore del detro Equinottio; onde non fuor di proposito gl'Antichi fecero, che in questo mese fosse principio dell'anno, essendo che egli sia primilegiato più de gl'altri, non solo per le ragioni dette di fopra, ma perche da questo si pigliano l'Epatte, le lettere Dominicali, & altri computi celesti.

Si rappresenta di giusta statura, per essere eguagliatore, che vuol

dire eguale, cioè pari.

Il color bianco fignifica il giorno, & il negro la notte, la metà per eguaglianza l'vn dell'altro, il bianco dalla destra, perche il giorno prece-

de alla notte, per esser più nobile.

La cintura di color celeste, nella quale sono alcune stelle, ne rappresenta il circolo, che sa detto Equinottio, che cinge il primo mobile ...

le\_3.
Si cinge anco il detto cerchio, per effer egli fenza nodo, & perche li circoli non hanno

principio, ne fine, ma fono eguali.

L'Ariete che tiene sotto il braccio destro, ne dimostra, che entrando il Sole nel detto segno, si sà l'Equinottio di Primauera, che per tale dimostratione tiene con la sinistra mano il mazzo de i varij siori, come anco dimostra, che l'Ariete l'Inuerno giace nel lato sinistro, & la Primauera nel destro, così il Sole nell'Inuerno stà dal lato sinistro del sirmamento, & nell'Equinottio comincia à giacere nel destro.

L'Ali a' piedi ne dimostrano la velocità del tempo, & corso de i detti segni, il bianco del pie destro, per la velocità del giorno, & il negro dalla sinistra per la notte. Iconologia del Ripa EQVINOTTIO DELL'AVTVNNO.



H Vomo d'età virile vestito nella guisadell'altro, e cinto parimente dal cerchio co le stelle, e turchino, terrà con la destra mano il segno della Libra, cioè vn paro di Bilancie egualmente pendenti, con due globi, vno per lato in dette bilancie, la metà di ciascu globo sarà bianco, & l'altra metà negro, voltado l'vno al rouescio dell'altro, e co la sinistra mano alcuni rami di più frutti, & vue, & alli piedi l'ali, come dicemo all'Equinotio di sopra.

Per hauer noi detto, che cosa sia Equinottio, & dichiarato il color del vestimento, come anco quello, che denota il cerchio, & l'ali alli piedi, sopra di ciò mi par che basti anco per dichiaratione à quest'altra figura, essendo che essa significa il medesimo di quella di sopra, solo dirò quello, che fignifica l'essere di età virile, dico dunque, che con essa si dimostra la persettione di questo tempo, percioche in esso molti dicono, che il nostro Signore creasse il mondo à noi basta sapere, che il mese di Settembre alli 23, sa l'Equinottio, e ne porta l'Autunno con la maturità, e perfettione de i frutti, che per tal significato si mostra, che con la sinistra mano ne tenghi di più sorte.

La libra; ouero bilancia è vino de i dodici segni del Zodiaco; nel quale entra il Sole il mese di Settembre, & fassi in questo tempo l'Equinottio, cioè s'vguaglia il giorno con la notte, dimostrandosi con li due globi, merà bianchi per il giorno, & metà negri per la notte, volti per vn contrario all'altro vgualmente pendenti per l'vgualità dell' vso del giorno con la notte.

ERRORE.

H Vomo quasi in habito di viadante, c'habbia bendato gl' occhi,& vada co vn bastone à tentone, in atto di cercare il viaggio, per andare assicurandosi,& questo va quasi sempre con l'Ignoranza.

L'Errore(secondo gli Stoici) è va vscire di strada, e douiare dalla linea come il non errare è va caminare per la via dritta senza inciapare dall'vna, ò dall'altra bada, tas che tutte l'opere, ò del corpo, ò dell'intelletto nostro, si potra dire, che siano in viagio, ò pellegrinaggio, dopò ilquale non storcendo,

speriamo arriuare alla felicità.

Questo ci mostrò Christo nostro Signore, l'attioni del quale surono tutte per instruttione nostra, quando apparì a' suoi Discepoli in habito di peregrino, & Iddio nel Leuitico comandando al popol d'Israel, che non volesse, caminando torcere da vna banda,ò dall'altra. Per questa cagione l'Errore si douerà fare in habito di pellegrino, ouero di viandante, non potendo essere l'Errore senza il passo delle nostre attioni,ò pensieri, come si è detto.

Gl'occhi bendati fignificano, che quando è ofcurato il lume dell'intelletto con il velo de gl'interessi mondani sacilmente s'incorre ne

gl'errori.

Il bastone, con il quale và cercando la strada, si pone per il senso, come l'occhio per l'intelletto, perche come quello è più corporeo, così l'atto di questo è meno sensibile, e più spirituale, e si nota in somma che chi procede per via del senso, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorso dell'intelletto, & senza la vera ragione di qual si voglia cosa, questo medesimo, & più chiaramente dimostra l'Ignoranza, che appresso si dipinge.

ESPE-

#### E R'R'O'R'E.



ESPERIENZA.

Onna vecchia vestita d'oro, terrà con la destra mano vna bacchetta intorno alla quale vi sia inuolta con bei giri vna cartella, oue sia scritto Rerum Magistra; & con la sinistra vn quadrato geometrico dalla parte destra, in terra sarà vn vaso di suoco con ardentissime fiamme, & dalla sinistra vna pietra di paragone con la dimostratione che sia stata tocca con oro, & altri metalli.

Vecchia si rappresenta, attesoche con il tempo non solo si viene in cognitione, ma si sa Esperienza del tutto, come ben dimostra Ouidio nel lib. sesso Metamors, oue dice.

Soris venit vsu ab annis.

& nel Manilio lib. primo Astron.

Per varios osus ariem experientia fecit exemplo mostranie viam.

& Aristotele nel 6. Ethica.

Muliitudo temporis facit experientiam.

Si veste d'oro percioche si come l'oro è di maggior pregio, & stima di tutti i metalli, così l'Esperienza è di tutte le scienze.

Tiene con la destra mano la bacchetta nella guisa che habbiamo detto, per dimostrare, che l'Esperienza è dominatrice, & maestra di tutte le cose. Arist. lib. 1. Metaph. Experientia est cognitio singularium, ars vero universalium.

Il quadrato geometrico è instromento Mattematico, con ilquale si fà certissima proua, & Esperienza per trouare l'altezze, prosondità, & dissaze per le divissioni de gradi, & moltiplicatione de numeri che si ritrouano

in detto stromento.

Vi si mette à lato il suoco, percioche con esso si fanno diuerse proue, & infinite esperienze come dice Isidoro nel libr. delle Ethimologie, & lo riserisce il Boccacio nel duodecimo libro della Geneologia de gli Dei, dicendo che senza il suoco alcuna sotte di metallo non si può gittare, ne lauorare, non è quasi cosa alcuna, che col suoco non sia composta, con esso si compone il vetro, l'oro, l'argento, il piòbo, il rame, il ferro, il bronzo, & le medicine, col suoco l'oro si sa per-ra, & doma, col suoco l'oro si sa per-

fetto, col fuoco abbruggianfi i faffi, li muri fi congiungono, il fuoco cocendo i faffi neri, gli fà venire bianchi, i legni bianchi, abbrugiando, manda in poluere, & ne fà neri carboni, di legna dure, cose frali, di cose putride, ne fà di odorose, slega, le cose strette, & le sciolte vnisce, mollifica le dure, & le dure rende molli, molte cose sopra di ciò si potrebbe dire, mapper non essere tedioso, tralasso, & attéderemo breuemète à dichiarare la pietra di paragone, la quale altro no vuol dire che proua, & Esperienza per il vero saggio che dà ogni metallo.

ESSERCITIO.

I Vomo ma di età giouenile, vestito d'habito succinto, & di varij colori, le braccie sieno ignude, in capo terrà vn horologio da sonare, e có la destra mano vn cerchio d'oro, & con la sinistra vn volume oue sia scritto Enciclopadia; alla cintola terrà vna Corona della Madonna, ouero quella del Signore, & à ciascun de piedi hauerà vn aletta, dalla parte destra per terra vi saranno varie sorte d'armi, & dalla sinistra diuersi stromenti di agri-



e fà che possiamo condurre il noitro intelletto di diftinguere, & conoscere il vero, il che non potendo farsi il desio di sapere sarebbe in darno nell'huomo, come benissimo dice Dante nel 4. del Parad. lo veggio bene che già mai si satia Vostro intelletto, se'l ver no lo illustra Di fuor dal qual nissun vero si spatia Posasi in esso come fera illustra Tofto che gionto l'ha, e giunger pollo Se non ciascun desso sarebbe frustra.

Et vn bello ingegno anch'egli fopra di ciò cosi dice.

di esso ne distingueuano il tempo,& l'hore, così l'effercitio nostro meta-

Trà le faughe, onde gl'humani af-

Per diuerse cagion cercan quetarsi, L'esfercitio mental imperio tiene, Con questo al Ciel trà pri dinini og-

Può l'huom si basse, al primo vero

alzarfi

E conteplado unirsi al sommo bene. Il cerchio d'oro, che tiene con la destra mano ne significa la perfertione, essendo frà le mattematiche

figura, & forma perfetta, si come è similmente la materia, che è l'oro frà gli altri metalli, onde con ragione si pone detto cerchio, in mano dell'Essercitio, essendo ch'egli riduce in som-

ma perfettione tutte le cose.

Il volume, che hà nella finistra mano con la parola Enciclopædia, fignifica il giro di tutte le scientie, doue che l'essercitio, si delle lettere: come dell'armi, che in dimostratione habbiam posto al lato destro di questa figura, & de nota, che l'yna, & l'altra professione sa l'huomo Illustre & Immortale .

Tiene alla Cintola la Corona del Signore ò della Sătissima Madre di esso per dimostrare l'Essercitio spirituale, il quale se bene gli Essercitij spirituali son molti; nondimeno noi pigliamo vna parte per il tutto, che il tutto ci conduce nella via, & luogho di saluatione. Quoniam vita, hominum ex religione consistit, dice la Sacra scrittura.

Tiene à ciascun piede vna Aletta, & no due per dimostrare, che l'essercitio hà da essere co termine, & non violeto, essendo che da esso se ne caua vtilità grandissima, percio he si come

coltura, che sieno lustri, & risplendenti, & mostrino d'essere essercitati nell'operationi loro.

Essercitio è quella fatica attuale, che prende l'huomo per arriuare alla perfettione della sua professione, nella quale è difficile senza l'Effercitio ancorche la natura l'inclini, & la dottrina l'aiuti: Arist, soleua dire. Ad parandam sapientiam tria potissimum necessaria ese, Naturam, Doctrinam, & Exercitationem, Exercitatio enim nisi natura, & doctrina accedat, nil sola erudictionis auries. Ciò riferisce Laertio lib. 5. cap. 1.

Giouane si dipinge percioche la giouentù resiste più all'essercitio, & alla fatica di qual si voglia altr'età, se bene non douemo lassare in disparte, & l'età virile, l'Essercitio della quale è di consideratione per essere nella perfettione, con la quale virruosamente può essercitare cose graui, & ne Gouerni la varietà di colori del vestimento dimostra la diuersità de gli essercitij, & le braccia ignude la prontezza. nell'essercitare.

L'horologio, che tiene in capo fignifica. che si come l'essercitio delle dinersirà delle ruote

l'otio

Libro Primo.



## ESILIO.

Come dipinto dal R. Fr. Ignatio Perugino Vescouo d'Alatri.

Vuomo in habito di Pellegtino, che con la destra mano tiene vn bordone, & con la finistra va falcone in pugno.

Due Essij sono, vn publico, e l'altro priuato, il publico è quando l'huomo, ò per colpa, ò per sospetto è bandito dal Prencipe, ò dalla Republica, & condannato à viuere fuor di patria perpetuo, ò à tempo.

Il priuato è quando l'huomo volontariamente, e per qualche accidente si elegge di viuere, e morire fuor di patria, senza esserne tacciato, che ciò signissica l'habito del pellegrino, & il bordone.

Et per il publico lo dinota il Falco-

Onna c'habbia vna clamidet-

ne con i getti alli piedi.

#### ETA IN GENERALE.

ta di varij colori, & vna vefte diuisa in tre parti, cioè la prima di color cangiante, la seconda d'oro, & l'vltima anch'egli in giro di quel colore delle fogli quando hanno perduto il vigore, & che ca-

dono in terra.

Haurà ambe le braccia alte con la destra mano terrà vn Sole, & con la sinistra la Luna, auertendo, che il braccio destro sia più alto del sinistro, & per terra dalla parte destra vi sia vn bassilisco dritto, & eleuato, la sigura del quale la mettiamo nel sine del nostro discorso, acciò il pittore possa dipingerlo nella guifa che le descriuono molti autori.

L'età secondo il Conciliatore, diff.26, è vna dispositione dell' animale che nasce dalla propria complessione, attribuita alle cose naturali dall' attione del calore nel humido radicale, causata da vn certo influsso; misurata da periodo temporale, quale cresce, stà, cala, & manifestamente declina.

L'Età fù da molti in varij modi diuifa, perche, altri differo che fono tre fole, altri quatro, altri cinque, altri fei, & altri fette, ma fe confideriamo bene queste cinque opinioni trouaremo che non discordono altrimenti trà loro,

l'otio sà che l'huomo sia negligente, pigro, & che le forze dell' animo insieme con il corpo vengono meno, cosi all' incontro l'essercitio moderato rende sortezza, & sanità come dice Arnaldo de villa noua de regione sant.cap.

3. Exercitium temperatum sanitatem causat, & conseruat, caloremque naturalem consortat & quel che più importa Aristot. 5. Met. Exercitium est causa sanitatios vero.

La diuersità delli stromenti d'Agricoltura, che li metiamo dalla parte sinistra, che sono lustri, & non rugginosi, dimostrano l'Essercitio, & la fatica che con essi stromenti si sa il lauorare, & coltiuare la terra, & le piante. Onde mediante detto Essercitio si raccoglie il viuere per il genere humano, onde sopra ciò in Prouer. 12. Outoperatur terram suam satiabitur panibus; molto si potrebbe dire sopra di questo nobil soggetto, essendo che abbraccia infinite attioni, mà per non mettere consusione in esso lasseremo di dirne altro; parendoci d'hauer messo tutte le cose più principali.

Iconologia del Ripa 184 COME DEPINTO dal R. Fr Ignatio Perugino Vescouo d'Alatri.



ma sono tutti di commun consenso.

Quelli che dissero che sono tre furono molti Filosofi Antichi, quali considerorno l'huomo come cosa naturale, laquale nel suo motto hà principio mezzo, & fine, come dice Arist. I. de cœlo, & mundo, & però posero per principio d'adolescentia, per mezzo la gio-

uentù, & per fine la vecchiaia.

La seconda opinione quale pare che sia la più commune, & seguitata da Hipocrate Galeno, Auicenna, & tutta la seta de Medici rationali, intendiamo di seguitare ancor noi nella nostra figura, quale distingue l'età in... quatro parti, cioè adolescentia, giouentù, virilità, & vecchiaia, Queste quatro età così sono definite da Galeno nel libro delle definitioni medicinali.

L'Adolescentia è quella età nella quale il corpo cresce, essendo che in essa il calor, & humore piglia vigore, & forza; & in essa l'alimento è più di quel che si consuma, & per questo dice Isidoro lib. 2. Ethimologia, che adolescentia si dice dal crescere, come anco dal generare.

La giouentù è il fior dell' età, & si dice à Iuuando, & è quella età nella quale l'huomo è finito di crescere, & può giouare altrui. La virilità è quella nella quale

l'huomo è perfetto, & compito nel calore, & humore, & quel che si confuma dal calore è vguale all'

alimento che si piglia.

La vecchiaia è quell' età nella quale l'huomo diminuisce, & manca perche mancano in esso il calor. & il sangue & cresce la frigidità,& siccità, & si dice in latino fenestus à sensuum diminutione, Queste quatro età sono assomigliate sì da Filosofi, come anco da Poeti alle quatro stagioni dell' anno, Perche dice il sopradetto Autore nel loco citato: adolescentes calida, & bumida temperatura sunt verisimiles qui flores atatis agunt, calido, & sicco sunt temperamento, qualis estas; Medy frigidi, & sicci qualis Autumnus, lenes frigidi, & humidi similes hiemi. Da Poeti poi dice Ouidio, nel lib. Quintodecimo Metamorf.

E mentre l'anno un anno in giro è volto Non imita egli ansor la nostra etade? No cagia anch'egli in quatro guise il volto? Non muta anch' ei natura, e qualitade? Quando il Sol nel Motone il sezgio hà tolto Ei pratigià verdeggiano, e le le biade D'herbe, di fior, di speme, e di traffullo Non ne suole ei nutrire come un fanciullo? Mà come al Sole in Cancro apre le porte E che'l giorno maggior da noi s'acquista E per serbar le spetie d'ogni sorte, Ogni herba il seme già forma e l'arista; L'hanno vn giouane appar robusto, e forte A l'operatione, & à la vista E'l calor natural tanto l'infiamma, Che tutto ne l'oprar è fuoco, e fiamma. Come à la Libra poi lo Dio s'aggiunge C'hauea prima il Leon tanto infiammato L'anno da tanto fuoco si disciunce, Et uno aspetto à noi mostra più grato: A quella età men desioso giunze Che fà l' huom più prudente, e temperato,

A quella età che più nell' huom s'aprezza,

Ch'e frà la giouentute, e la vecchiezza.

#### ETAIN GENERALE.



Dinenta l'anno poi debole, e jtanco
Il volto crespo, afflitto, e macilente,
Il capo hà caluo, o'l crine hà raro, e bianco.
Raro, tremante, e rugginoso il dente,
Trahe con difficultà l'antico fianco
Al fin del corpo infermo, e de la mente
Cade del tutto, e nuor: ma ne conforta
Che'l nuouo tepo vn nuouo anno n'apporta.

Lascio anco di dire che da molti queste quatro età furno simigliate alle quattro parti del mondo, com'anco alli quattro Elementi, corpi semplici, da' quali si sà ogni composto.

La terza opinione pone cinque Età,& questa è di Fernelio lib.7. c. 10. & le distingue così, Adolescentia, Giouentù, Virilità, Vecchiaia, & Decrepità, la quale opinione se bene pare
che ne cresca vna, non apporta però altro di
nuouo, ma solamente distingue l'vltima età in
vecchiaia, & decrepità alla quale potremo rispondere, che la decrepità, e l'vltima parte
della vecchiaia quale è più vicina alla morte,
ma non per questo è vn' altra età di nuouo.

Vi è ancora l'opinione di Marco Terentio Varrone lib. origine lingue l'atine: il quale dice che sono cinque, alla quale potiamo rispodere comedi sopra distinguendo la prima età in più parti.

La quarta opinione è d'Isidoro nel libro delle sue Ethimologie lib.2. cap.2. il quale pone sei età cioè Infantia, Pueritia, Adolescentia, Giouentu, Virilità; e Vecchiaia, doue è da auertire che l'auttorità di sì grand' huomo non ci contraria niente alla nostra opinione di quattro, perche pone l'infantia, & pueritia per parti della adolescentia, La quinta, & vltima opinione èdi mol. ti Filosofi, & Astrologi come narra Pierio Aponese diff. 26. quali pongono la vita dell'huomo distinguersi in sette età, cioè Infantia, Pueritia, Adolescentia, Giouentù, Virilità, Vecchiaia, Decrepità, di modo che si come sono sette li giorni ne quali si contiene, & serra tutto il tempo, così anco habbino da essere sette l'Età, nelle quali si finisce tutta la vita nostra, secondo anco che sono sette li Pianeti per il mezzo de quali si sà la generatione, & corruttione in terra.

La prima Età dunque è Infantia, la quale è gouernata dalla Luna, e dura fino alli sette anni, se bene alcuni vogliono fino a' qua-

La seconda è la Pueritia, dominata da Mercurio pianeta di scientia, e di ragione, & all'hora si deuono i putti mettere sotto la disciplina del maestro, perche in quel tempo comincia à capire ogni virtù, essendo come vna tauola rasa come dice il Filosofo 3. de anima 14. & questa età dura 14. anni.

La terza Età, è dominata da Venere pianeta di diletti di questo mondo, di allegrezza, di gola, & di lussuria, però anco in questo modo pare che l'huomo si disponga in questa Età & il suo dominio dura anni 8.

La quarta Età è regolata dal Sole per hauer lui il quarto loco nel mondo, & perchequesto è il Pianeta, più perfetto, & di maggior valore amatore dell' honestà, & d'ogni altra attione virtuosa, & il suo dominio dura 19. anni.

La quinta è dominata da Marte, & questa E-

rà

Iconologia del Ripa

Età, si chiama Età di superbia, di magnanimità, & di risse, & luomo in questa Età cercacon ogni forza d'acquistare honore, & robba in qual si voglia modo essercitando ogni opera ancor che dissicile desideroso di lasciar memoria di lui, & dura in questa età anni 15.

La festa è dominata da Gioue, & in quel tépo l'huomo è desioso di pace, & di tranquilità, pentendosi delli crrori comessi nelle preterite Età, ricorrendo à Dio, & cercando ogn'ope-

ra buona, & dura anni 12.

186

Vltimamente soprauiene Saturno freddo, & secco, Pianeta didolore di pensiero, & di malinconia, pieno di faticofa angustia, & dispone in tal maniera l'huomo, che li occorrono infirmità, & altri incomodi, & dura fino alla morte, que est vitim um terribilium secondo Aristotele, Queste dunque sono tutte le opinioni circa le Età le quali ancor che siano di huomini celebri,& con gran fondamen. to si ponno benissimo ridurre à quatro, come habbiamo detto di sopra, e però è d'auertire che l'Età non sempre si includono in numero. certo di anni, perche at as non mensuratur numero annoru, sed temperamento, secondo Galeno, Hora per tornare all'esplicatione della nottra figura, diremo che la clamidetta di varij colori, significa l'Età dell'adolescentia, denotando la Volubilità & varietà di essa, come dice Pierio Valeriano li. 40 de'suoi Geroglifici.

Il color cangiante ci rappresenta l'Età Gionenile, la quale agenolmente cangia pensieri, & proponimenti come dice Atist. nel 2. della Rettorica suuenes sunt incostantes & res quas concupiuerus & fastidius, & Platone 2. de legib 3. suuenu mores sape in dies, variequmutătur; & Teostrast. apud stob. Dissivile est aliquid ce unuenibus diumare est enim atus incerta, sine scopo multis mutationibus obnoxia.

La parte di color d'oro significa la perfettione dell' età virile laquale è capace di ragione, & con essa opera in tutte le attioni civili,

& mecaniche.

L'vitima parte del color delle foglie come habbiamo detto, dimostra che l'Età del vecchio andando in declinatione somiglia alle frondi delli alberi, le quali perdono la forza, & il vigore mediante il tempo dell' inuerno somigliante all' Età del vecchio, & sopra questo colore l'Ariosto così dice.

Eru la sopra veste del colore In che riman la foglia che s'imbianca Quando dal ramo è tolta, & che l'humore Che sacea vino l'arbore li manca.

Si dipinge con le braccia alte, & che con la destra mano tenghi il Sole, & con la sinistra la Luna per più cause, & prima perche volendo gli Egitij ( come narra Oro Apolline fignificare l'Età, dipingeuano il Sole, & la. Luna essendo detti Pianeti Elementi di essa, & perche il Sole influisce nell'huomo il senso, che senza quello non saria animale, & la Luna il crescere senza del quale non si trouerebbe Età alcuna; in oltre perche il Sole, la-Luna reggono li tre membri principali, dalli quali procedono le tre virtù prime, cioè animale, vitale, & naturale, effendo che il Sole regge il capo doue risiede la virtù animal, & il core doue rissede la vitale, & la Luna poi regge lo stomacho, & il fegato, doue rifiede la naturale, senza le quali tre virtu l'huomo non potrebbe viuere, come narra Crinito lib. 12.cap. 2.

Volendo poi figurare vn' Età permanente, & perfetta vi habbiamo posto il basilisco dritto in piedi perche parimente gli Egittij poneuano per l'età vn basilisco & in detta lingua è chiamato Vreon, che basalisco nella nostra risuona, il quale formato in oro poneuano in capo alli Dei, & per questo dicono dette genti che tale animale denota l'Età percioche essendo tre sorti de serpenti, à tutti gli altri morir gli conuiene restandosene questo solo immortale, qual solamente col fiato ogni altro animale vecide, tal che parendo che esso habbi in sua facultà, la vita, & la morte, lo po-

neuano in capo delli Dei.

La figura di questo serpe, gl' Autori scriuono ch'habbia vna macchia bianca nel capo, & con vn certo segnalato diadema d'onde egli hà nome reggio perche l'altre sorti di serpi lo riueriscono, hà l'ale, ma picciole, & muoue il corpo con alquante, ma non molte piegne, dal mezzo in sù camina dritto, & eleuato onde Nicandro di questo animale così dice.

E'Rè de gli animai, che van serpendo Co'l corpo biondo, e bello oltra misura Poi che di tre gran doni e stato adorno Ha'l capo aguzzo, e lungo ben che dritto, Ne penso troueras terrestre siera, Che rassembrar lo possa al sischio, quando Se n'esce suora à pascolar pe' Capi.

#### ETA DELL'ORO.

V Na bella giouanetta all' ombra d'vn faggio ouer d'oliuo, in mezzo del quale sia

γn

Sarà vestita d'oro senz'altro ornamento, con la destra mano terrà vn Cornucopia pieno di varij fiori, Corgnole, Fragole, Casta-

gne, More, & Ghiande.

Giouanetta, & vestita d'oro si rappresenta

per mostrare la purità di quei tempi.

Il semplice vestimento d'oro, & i capelli senza artistito significano, che nell'età d'oro la verità si aperta, e manisesta à tutti, & à questo proposito Ouidio nel libro primo delle Metamorfosi tradotto dall' Anguillara così dice.

Questo vn secolo su purgato e netto
D'ogni maluaggio, e persido pensiero
Vn proceder leal, libero, e schietto,
Scruando ogn'vn la se, dicendo il vero
Non v'era chi temesse il siero aspetto
Del giudice implacabile, e seuero
Mà giusti essendo all'hor semplici, e puri
Viuean senza altro giudice sicuri.

Mostra lor star all'ombra del faggio, che in quei tempi felici d'altra habitatione non si curauano, ma solo di star sotto gl'arbori si con-

tentauano.

Il Cornucopia pieno delle sopradette cose, & il fauo di mele, per dichiaratione d'esse cose, ne seruiremo dell'autorità del nominato
auttore nel sopradetto libro che così dice.

Senz'esfer rotto, e laceratoautto
Dal vomero, dal rastro, e dal bidente
Ogni suaue, e delicato frutto
Daua il grato terrenchiberamente,
E quale egli venia da lui produtto
Tal sol godea la fortunata gente,
Che spreggiando con dir le lor viuande
Magiaua corgne, e more, e fragico, e ghiade.
Febo sempre più lieto il suo viaggio
Facea girando la suprema sfera,
E con secondo, e temperato raggio
Recaua al mondo eterna Primauera.
Zestro i sior d'Aprite, e' sior di Maggio
Nutria con aura tepida, e leggiera

# Correan Nettare, e latte i fiumi, e i riui. ETA DELL'ARGENTO.

Stillana il miel da gli elci, e da gl'olini

V Na giouane, mà non tanto bella, come quella di sopra stando appresso d'vna...

capanna, sarà vestita d'Argento, il quale vestimento sarà adorno con qualche bel ricamo & anco artificiosamente acconcia la testa conbelli giri di perle; con la destra mano s'appoggierà sopra d'vn'aratro, & có la sinistra mano tenghi vn mazzo di spighe di grano, & nelli piedi porterà stitualletti d'Argento.

L'esser questa giouane men bella di quella dell'età dell'oro, & vestita nella guisa che dicemo; & con la acconciatura del capo, mostra la varietà di questa alla prima età dell'oro, onde sopra di ciò per dichiaratione seguiteremo quanto dice il sopradetto Anguillara nel libro

citato.

Poiche al più vecchio Dio, noiofo, e lento
Del suo maggior figliuol su tolto il Regno,
Segui il fecondo secol de l'argento
Men buon del primo, e del terzo più degno
Che su quel viner lieto in parte spento,
Che à l'huo couenne vsar l'arte, e l'ingegno,
Seruar mods, costumi, e leggi noue,
Si come piacque al suo Tiranno Gioue.
Egli quel dosce tempo, ch'era eterno

Fece parte dell'anno molto breue,
Aggiungendoui Estate, Autumo, e Verno,
Fuoco empio acuti morbi, e fredda neue. (no
S'hebber gl'huomini all'hor qualche gouerNel mangiar nel vestir, hor grauc, hor leue
S'accommodaron al variar del giorno
Secondo ch'era in Cancro, o in Capricorno.

L'aratro, le spighe del grano, come anco la capanna, mostrano la coltinatione, che cominciò nell'età dell'Argento & l'habitatione, che in quei tempi cominciarono à vsare, come appare nella sopradetta auttorità nel libro pri-

mo, doue dice.

Già Tirsi, e Mospo il sier giouenco atterra Per porlo al giogo, ond'ei vi mugge, e geme Già il rozzo agricolior fere la terra Col crudo aratro, e poi vi sparge il seme Nelle grot e al coperto ogn'un si serra Ouero anbori, e frasche intesse insieme. E questo e quel si sà capanna, ò loggia Per suggir sole, e neue, e venti, e pioggia.

#### ETA DEL RAME.

Donna d'aspetto siero, armata, e con la veste succinta tutta ricamata in varij modi, in capo porterà vn'elmo, che per cimiero vi sia vna testa di Leone, & in mano terrà vn'hasta stando in atto di sierezza, così la dipinge Onidio nel libro primo delle Metamorfosi, doue dice.

Dal-

188 Konologia del Ripa

Dal metallo che fuso in varie forme Rende adorno il Tarpeio, e'l Vatticano Sorti la terza età nome conforme A quel che trouo poi l'ingegno humano Che naque à l'huom si vario, e si deforme Che li fece venir con l'arme in mano L'un contra l'altro impetuosi, e fieri I lor discordi, e ostinati pareri. Al'huom, che già vinea del suo sudore S'aggiunse noia, incommodo, & affanno . Pericol nella vita, e nell'honore, E (vesto in ambedue vergogna, e danno, Ma se ben v'era rissa, odio e rancore Non v'era falsità, non v'era inganno, Come fur nella quarta età più dura, Che dal ferro piglio nome, e natura.

Donna d'aspetto terribile armata, & il vefirmento sarà del color del ferro, hauerà in capo vn'elmo con vna testa di lupo, con la destra mano terrà vna spada nuda in atto di combattere, & co la sinistra vn scudo, in mezzo del quale vi sia dipinta la fraude, cioè con la faccia d'huomo giusto, & il resto del corpo di serpente co diuerse macchie, & colori, ouero in luoco di questo moto vi si potrà dipingere vna Sirena, & à canto della sopradettafigura vi faranno diuerse armi, & in segne, tamburi, trombe, & simili.

Il mostro, & la Sirena l'vno, e l'altro son il simbolo, della fraude, come si può vedere, do ue in altri luoghi io hò parlato d'esse, & per gl'essetti, e natura della sopradetta età seguitaremo per dichi ratione il più volte nominato

Fuggiro, e verso il Ciel (piegaron l'ali

E'n terra vsciron dal tartareo fondo

Ouidio, che di ciò così parla. Il ver, la fede, ogni bonta del mondo

La menzogna, la fraude, e tuti i mals Ogn'infame pensier, ogn'atto immondo Entro ne'crudi petti de mortali; E le pure virtu candide, e belle Giro à splender nel Ciel frà l'altre stelle. Vn cieco, e vano amor d'honori, e regni Gl'huomini indusse à diuentar tiranni; Per le richezze i già suegliati ingegni, «Dassi à furti, alle forze, & à gl'inganni, Agl'homicidi, & à mill'atti indegni Et à tante dell'huom ruine, e danni, Che per ostare in parie à tanti mali. S'introdusser le leggi, e i tribunali.

ETA DELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, ET FERRO.

Come rappresentata in Parigi in vna Comedia, auanti

Enrico II. Re di Francia.

## ETA DELL'ORO.

V Na bellissima giouanetta, vestita d'oro, e con stiuali del medesimo in vna mano porta vn fauo di mele, & con l'altra vn ramo di quercia con ghiande.

## ETA DELL'ARGENTO.

Onna vestita d'Argento con bellissimi adornamenti di perle, & veli d'Argento, come anco con gran vaghezza adorno il capo, nelli piedi porta stiualetti d'Argento, e con vna delle mani vna coppia di pane.

## ETA DEL BRONZO.

Onna armata, & con vn'elmo in capo, che per cimiero porta vna testa di Leone, la veste è succinta, & sì l'armature, come anco la veste, sono del color del bronzo, in vna mano tiene vn'hasta, & stà in atto superbo, & altiero.

#### ETA DEL FERRO.

Donna armata, & vestita del color del ferro, in capo hà vna celata con vna testa di lupo, con la bocca aperta, & con la man destra tiene vn'hasta con vna falce in cima d'essa, & con l'altra vn rastello, & hà i piedi d'auoltoio.

#### ETERNITA.

Descritta da Franc. Barberini Fiorentino nel suo trattato d'Amore.

Rancesco Barberini Fiorentino nel suo trattato, c'hà fatto di amore, quale si troua scritto à penna in mano di Mosignor Masfeo Barberini Cardinal di S. Chiesa, & dell'istessa famiglia, hà descritto l'Eternità con inuentione molto bella: & hauendo io conparticolar gusto veduta, hò pensato di rappresentarla quì, secondo la copia, che dall'originale detto Monsignore si è compiaciuto la-

(ciarmi

E T E R N I T A.
Descritta da Franc. Barberini Fiorentino nel suo trattato d'Amore.



sciarmi estrare, che lungo tempo viua nel Pontificato al quale è stato assunto.

Egli fa la figura donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto lunghi, & ricadenti fopra alle spalle, à cui dal sinistro, e destro lato, doue si douerebbero stendere le coscie, in cábio di esse si vanno prolungando due mezi circoli, che piegando quello alla destra, e questo alla sinistra parte, vanno circondando detta donna fino sopra alla testa, doue si vniscono insieme, hà due palle d'oro vna per mano alzate in sù, & è vestita tutto di azzuro celeste stellato, ciascuna delle quali cose è molto à proposito per denotare l'Eternità, poiche la forma circolare non hà principio, ne fine.

L'oro è incorruttibile, e frà rutti li metalli il più perfetto, e l'azzurro stellato ci rappresenta il Cielo, del quale cosa non appare più lon-

tana dalla corruttione.

ETERNITA.

Onna con tre teste, che tenga nella sinistra mano vn cerchio, & la destra sia...

col dito indice alto.

L'Eternità per non esser cosa sensibile, non può conoscersi dall'intelletto humano, che dipenda da'sensi, se non per negatione, dicendosi, che è luoco senza varietà, moto senza moto, mutatione, e tempo senza prima, ò poi, suò, ò sarà, sine, ò principio, però disse il Petrarca descriuendo le circonstanze dell'Eternità, nell'yltimo de' Trionsi.

Non haurà luogo, fù, farà, ne era Mà è solo in presente, & hora, &

boggi

Et sola Eternità raccolta, e vera.

Però le teste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, e da venire, le quali sono ristrette in vna sola nell'Eternità.

Il dito indice alzato è per segno di stabile sermezza, che è nell'Eternità, lontana da ogni sorte di mutatione, essendo simile, atto solito à farsi da coloro, che vogliono dar segno d'animo costante, e dal già fatto proponimento non si mutano.

Il cerchio è fimbolo dell'Eternità, per non hauere principio, ne fine, &

per esfere perfettissima frà tutte l'altre.

ETERNITA. Nella Medaglia di Faustina.

Donna in piedi, & in habito di mattona tiene nella mano destra il mondo, & in

capo vn velo che li cuopra le spalle.

Lo star in piedi senza alcuna dimostratione di mouimento, ci sa comprendere che nell'Eternità non vi è moto, ne mutatione nel tempo, delle cose naturali, dell'intelligibili. Però ben disse il Petrarca del tempo dell'Eternità.

Qual merauiglia hebl'io, quando restare Vidi in un piè colui, che mai non stette, Mà discorrendo suol tutto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia à sedere, essédo il sedere inditio di maggior stabilità, e che il sedere si suol notare quasi sepre nella quiete, che è correlatiua del moto, & senza ilquale no si può esso intendere, & non essédo compresa sotto questo genere la quie-

tc

te dell'Eternità, ne anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti questo non sia osseruato, come si dirà quì di sotto.

Si fà donna per la conformità del nome,

Matrona per l'età stabile.

Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo, con la sua mobilità, & significa, che l'Eternità è suora del mondo.

Il velo, che ambidue gl'homeri le cuiopre, mostra che quel rempo, che non è presente nell'Eternità, s'occulta, essendoui eminentemente.

#### ETERNITA.

Nella Medaglia di Tito.

Onna armata, che nella destra mano tiene vn'hasta, & nella sinistra vn Cornucopia, e fotto à i piedi vn globo. Per la detta figora con parola Eternità, non si deue intendere dell' Eternità di sopra reale: mà di vna certa duratione ciuile lunghissima, che nasce dal buon gouerno, il quale confiste principalmente in proueder le cose alla vita necessarie, perche riconoscendo i Cittadini l'abbondanza dalla beneficenza del Prencipe, hanno continouamente l'animo volto à ricompensar l'obligo con la concordia, & con la fedeltà, però gli Antichi dipinsero questa duratione, e perpetuità col Cornucopia pieno di frutti, nasce parimente la lunga duratione de gli stati, dal mantenere la guerra in piedi contro le nationi barbare, e nemiche, e per due cagioni, l'vna è che si mantengono i popoli bellicosi & esperti, per resistere, all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che volessero, offendere; l'altra è, che si assicura la pace, & la concordia frà i Cittadini, perche tanto maggiormente il tutto si vnisce con le parti, quanto è più combattuto dal suo contrario, & questo si è veduto, & vede tuttauia in molte Città, & Regni, che frà loro tanto più sono disuniti i Cittadini, quanto meno sono da gl'inimici trauagliati, & si moltiplicano le dissentioni ciuili, con quiete, & riso dell'inimico, però si dipinge l'Eternità co l'hasta, & con l'armatura.

Onna in habito di matrona, che nella deftra mano hauerà vn serpe in giro, che si tenga la coda in bocca, e terrà detta imagine vn velo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle.

Si cuopre le spalle, perche il tempo passato

nell'Eternità non si vede.

Il serpe in giro dimostra, che l'Erernità si pasce di se stessa, ne si somenta di cosa alcuna esteriore, & appresso à gli Antichi significaua il mondo, & l'Anno, che si girano perpetuamente ( secondo alcuni Filosofi) in se medesimi, però se n'è rinouata pochi anni sono la memoria & l'occasione dell insegna di Papa Gregorio XIII. & del l'Anno ritornato al suo sesto per opera di lui. & ciò sarà testimonio de gno dell'Eternità della fama di si gran Prencipe:il tutto secondo l'intentione de Pitagorici, i quali differo l'immagine dell'Eternità efsere il tempo, & per il tempo la presero Platone, & Mercurio Trismegisto, & è anco in parte secondo la descrittione di Claudiano verso il fine del secondo Panegirico in laude di Stilicone. Annorum (qualida mater, immensi [pelunca aui,qua tempora vaflo?

Suppeduat renocatque sinu, complectitur antrum

Omnia qui placide confumit numine serpens.
Perpetuumque viret squamis caudamque reducto.

Ore vorat, tacito relegens exordia lapfu.

#### ETERNITA.

Onna giouane, vestita di verde, per dimostrare, che ella non è sottoposta al tempo, nè consumata dalle sue sorze, starà à sedere sopra vna sedia, con vn'hasta, nella mano sinistra posata in terra, e con la destra sporga vn genio, così si vede scolpita in vna Medaglia antica, con lettere che dicono: GLOD: SEPT. ALB. AVG.

Hauerà ancora in capo vn basilisco d'oro, quest'animale era appresso à gli Egittij inditio dell'Eternità, perche non può essere ammazzato da animale alcuno, si come dice Oro Egittio, ne suoi Geroglisici, anzi facilmente col siato solo ammazza le siere, e gl'huomini, & secca l'herbe, & le piante. Fingesi di oro, perche l'oro è meno, soggetto alla corruttione de gl'altri metalli.

#### ETERNITA. Nella Medaglia d'Adriano.

Onna, che sostiene due teste coronate, vna per mano con queste lettere. ÆTERNITAS AVGVSTI, & S. C. vedi Sebastiano Erizzo. Eternità , o Perpetuità.

Dona, che siede sopra vna sfera celeste, con la destra porga vn Sole, con i suoi raggi, & con la sinistra sostenga vna Luna, per mostrare, come ancora nora Pierio Valeriano ne' suoi Geroglisici che il Sole, e la Luna sono perperui genitori delle cose, & per propria virtugenerano, e conseruano, & danno il nuttimento a tutti li corpi inferiori, ilche sù molto bene considerato da gli Antichi Egitti, per

rappresentare l' Eternità credendo sermamete, che questi duo lumi del mondo sossero per durare infiniti secoli, & che suffero conservatori, & anco nutrittori di tutte le cose create sotto di loro. Siede sotto la ssera celeste, come cosa, che sia durabile, & perpetua; nelle Medaglie di Domitiano, & di Traiano si vede l'Eternità, che con la destra mano tiene vn So le, & con la sinistra vna Luna, col vestimento cinto, e largo.

#### ETICCA.



Onna di aspetto graue, terrà con la finifira mano l' istromento detto archipendolo, & dal·lato destro hauerà vn Leone imbrigliato.

L'Etica fignifica dottrina di costumi, contenendosi con essa il concupisceuole, & irasceuole appetito nella mediocrità, e stato di mezo, oue consiste la virtu per consistere ne gl'e stremi il vitio, al quale detto appetito s'accosta, tutta volta, che dall' vna, ò dall'altra parte declina.

Tiene appresso di se il Leone, nobile, & sesoceanimale, imbrigliato, per significare, ch'- ella raffrena questa parte animalo dell' huomo già detta.

L'Archipendolo ne da per similitudine ad intendere, che si come all'hora vna cosa essere bene in piano si dimostra, quando il silo pendente trà le due gambe di detto istromento non transgredisce verso veruno de gl'estremi, mà s'agginsta conla linea segnata nella patte superiore, ond egli descende; così questa dottrina dell'Etica insegna l'huomo, che alla rettirudine, & vguaglianza della ragione il sensuale appetito si consorma, quando nonpende à gi'estremi, mà nel mezo si ritiene.

#### EVENTO BVONO.

Iouane lieto, & vestito ricamente, nella mano destra hauerà vna tazza, nella sinistra vn papauero, & vna spica di grano, questo Buono Euento teneuano cosi scolpito anticamente i Romani in campidoglio, insieme con quello della buona fortuna, & è come vna som-

ma felicità di buon successo in tutte le cose, però lo singeuano in questa maniera volendo intendere per la tazza, & per la spica la lautezza delle viuande, & del bere, per la giouentù i beni dell' animo; per l'aspetto lieto i piaceri che dilettano & rallegrano il corpo; per lo vestimento nobile i beni della fortuna, senza i quali rimanendo ignudo il Buono Euento saccilmente varia nome è natura.

Il papauero fi prende per lo fonno, & per la quiere, uel che ancora fi cuopre,& accresce il Buono Euento.

#### FALSITA' D'AMORE, Ouero inganno.

Onna superbamente vestita, terrà con le mani vna serena, che guardi in vn

specchio.

Il falso amante sotto la delicatura d' vna leg giadra apparenza, & sotto la dolcezza delle finte parole, tiene per ingannare ascose le parti più deforme de suoi pensieri maluaggi, che per i piedi, & per l'estremità, come habbiamo detto altre volte, si prendono, & però gli Antichi dipingeuano la firena in questo pro-

posito.

Lo specchio è vero simbolo di Falsità, perche se bene pare; che in esso specchio siano tutte quelle cose, che li sono poste innanzi, e però vna sola similitudine, che non hà realità, & quello, che gli si rappresenta alla sinistra vie ne alla destra mano, & medesimamente quello che è dalla destra viene alla sinistra ilche è tutto quello, che importa questo nome di Falsità, come benissimo racconta il Pierio nel lib. 42.

A M A.

Onna vestita d' vn velo sottile succinto à trauerso, raccolto à meza gamba, che mostri correre leggiermente, hauerà du grand'ali, sarà tutta pennata, & per tutto vi saranno tant' occhi quante penne, & trà questi vi faranno molte bocche & orecchie, nella destra mano terrà vna tromba, cosi la descriue Virgilio, & per più chiarezza scriueremo le fue parole medefime, tradotte in lingua nostra così.

La Fama è un mal, di cui non più veloce E' nessun altro, o di volubilezza Sol vine, & caminando aquista forza, Picciola al timor primo, & pois' inalza Fino alle stelle, & entra nella terra, E trà i nuuoli ancora estende il capo.

Et poco poi soggiunge. E' veloce di piedi, c leggier d' ale Vn mostro horrende, e grande, alquale quanto (Marauglia da dire) & tante bocche Suonan in lei, & tant' orecchie inalza, Vola di notte in mezo il Ciel stridendo Et per l'ombra terrena, ne mai china Gl'occhi per dolce sonno, & siede il giorno Sono nel corpo piume, son tant' occhi, Di sotto vigilanti, & tante lingue Alla guardia del colmo, a' alcun tetto.

O sopra d' alte, & eminenti torri, La gran città smarrendo, & si del falso Come del vero e messaggier tenace.

#### FAMA BVONA.

Onna con vna tromba nella mano dritta, & nella finistra con vn ramo d' Oliua, hauerà al collo vna collana d'oro, alla quale sia per pendente vn cuore, & hauerà l'ali bianche à gl' homeri.

La tromba significa il grido vniuersale spar

so per gl'orecchie de gl'huomini.

Il ramo d'Oliua mostra la bontà della fama e la fincerità dell' huomo famoso per opere illustri, pigliandosi sempre, & l'Olino, & il frutto fuo in buona parte; però nella Sacra Scrittura si dice dell' olio, parlandosi di Christo N. Signore in figura, Oleum effulum nomen tuu. Et dell' Oliva dice il Salmo, Oliva fructifera in domo Domini. Et per questa cagione soleuano gli Antichi coronar Gioue d' Oliua, fingendolo sommamente buono, & sommamete perfetto.

Il cuore pendente al collo, fignifica, come narra Oro Apolline ne suoi Geroglifici, la fa-

ma d' vn' huomo da bene.

L'ali di color bianco notano la candidezza, & la velocità della Fama buona.

#### Fama cattina di Claudiano.

Donna con vn vestito dipinto d'alcune imaginette nere, come puttini con' l'ali nere, & con vna tromba in mano conforme al detto di Claudiano nel lib. della guerra Getica, contro Alarico.

Famaque nigrates succineta pauombus salas. Sono l'imaginette notate per quei timori, che si accrescono in crescere la cattiua fama.

L' ali nere mostrano l'oscurità dell' attioni. & la fordidezza.

#### FAMA CHIARA. Nella Medaglia di Antinoo.

Na bellissima figura nuda d' vn Mercurio con i talari a' piedi, & al capo, sopra il braccio finistro tenghi con bella gratia vn panno, & in mano il caduceo, & nella destra per lo freno vn cauallo Pegaseo, che s' erga con i piedi in alto per volare.

La figura di Mercurio con i talari, & caduceo significa la Chiara Fama percioche gli

Antichi

## Libro Primo : FAMA CHIARA, NELLA MEDAGLIA DI ANTINOO



Antichi lo finsero nuntio di Gioue, e per lui s' intende il parlare, cioè l' efficacia della voce, & del grido, che per tutto si spande, & si diffonde.

I talari, & l'ali che tiene in capo significa-

no le parole veloci

Il cauallo Pegaseo s'intende per la Chiara Fama di Antinoo velocemente portata, &

sparla per l' vniuerso.

Il freno d' esso cauallo gouernato da Mercurio, ci dinota, che la Fama è portata dalle parole, & dalla voce, che suona dalle virtù de gl' illustri fatti de gl' huomini, & che tanto più ò meno cotal Fama peruiene al mondo, quanto quella dalle lingue, & dal parlare de gl'huomini è accresciuta, & sparsa.

Et il popolo Romano per honorare Domitiano, fece battere in vna Medaglia il Cauallo Pegaseo significante la Fama, che per il mondo di lui s' era sparsa; vedi Sebastiano Erizzo.

A Fame vien descritta da Ouidio nelle Metamorfosi al lib. 8. che in nostra lingua così dice. Ogn' occhio infermo suo si stà sepolio In vn occulta, & cauernosa soss a. Raro à l'inculto crin ruuido, es sciolto E di săgue ogni vena ignuda, o scoss a Pallido, e crespo, magro, e oscuro hà

E della pelle fol veftite l'offa E dell'offa congiunte in vary nodi Traspaion varie forme,e vary modi De le ginocchia il nodo in fuor fi stë-

E per le fecche cofcie par gonfiate. La bobba che à la cofta appefa pêde Sêbra una palla à vêto fenza fiato. Ventre nel ventre fuo no fi coprende Mà il loco par che fia giaveire stato Rasfebra iu soma l'affamata rabbia D'ossa un'anotomia, che l'anim'hab

FATICA.

Onna giouane mal vestita di color verde, in mano terrà vn libro aperto, stando in atto di legger 10,8 à canto vi sarà vn vitello, ò gio deneo.

La Fatica, secondo il detto di Cicerone nel 2. delle Tusculane, è vna certa operatione di grad'attione d'-

animo, ò di corpo, & si rappresenta vestita di verde, perche la speranza la ricuopre, & la mantiene.

Si dipinge giouane, percioche la giouentù è atta alla fatica più d'ogn'altra età dell'huo mo. Et Ouidio nel lib. 2. de arte Amandi volendo dimostrare, che nella giouentù si deue durar fatica, così dice.

Du vires animique sinunt tolerate labores. Iam veniet tacito curua senesta pede.

Col libro si dimostra la Fatica della mente, che s'apprende principalmente per mezzo de gl'occhi, come strada più facile di cognitione in ogni proposito all' intelletto. Quella del corpo si rappresenta per lo significato del Giouenco consorme al detto d' Ouidio nel lib. 15, delle Metamorsosi doue dice.

Cade labor feri credunt gaudere inuenci.

Patica.

Onna robusta, e vestita di pelle d'asino, in maniera che la testa dell'asino faccia l'acconciatura delli capelli, essendo quest' animale nato alla Fatica, & à portare pesi: s'aggiugeranno ancora alla detta acconciatura due ali

di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo vecello, ilquale serve per memoria della Fatica, perche è antica opinione, che i nerui dell' ali, & de i piedi di Grue portati adosso, facci no sopportare ogni Fatica ageuolmente, & senza alcun dispiacere, come auertisce Pierio Valeriano al libro 17.

Fatica Estina.

Na giouane robusta, vestita d'habito succinto, e leggiero con le braccia nude, che có la destra mano tenghi vna falce da mietere il grano, & con la sinistra vno scoreggiato strumento da batter il frumento, & appresso vi sia vn bue.

Giouane, & robusta si dipinge, per essere in questa età le sorze del corpopiù che in altra vigorose, & anco più atta alle satiche, come bene so dimostra Ouidio lib. 15. Metamorsosi. Fitque valens inuenis, neque enim robustior

Vllanec vberior, nec qua magis ardeat vl-

la

atas.

194

L'habito succinto, & leggiero, e le braccia nude dimostrano la dispositione, & prontezza, che si richiede all'operatione, rimouendosi tutti gl'impedimenti, come sono i vestimenti graui à quelli che in tempo di gran caldo denono essercitarsi alla Fatica.

La falce, & il scorreggiato sono instromenti di opere di molta fatica, massime che si fanno nella stagione ardentissima dell'Estate, nella quale ogni minima fatica è grauissima, & sopra di ciò ne seruiremo del detto di Virgilio nel 4. della Georgica oue dice.

Aeftate laborem experiuntur.

Il bue, essendo posso da molti per simbolo della fatica, sarà maggiormente nota la nostra figura.

FATO.

T Vomo vestito, con amplissimo vestimento di panno di lino, starà riguardado nel Cielo vna stella, che risplenda in mezo à molta luce, laquale sia torniata da alcune nuuole da tutte le bande, dalle quali cada in giro sino a terra vna catena d'oro, così è descritto nell'ottauo libro dell'Iliade, & significa, secondo che riseriscono Macrobio, & Luciano, la congiuntione, & ligamento delle cose humane con le diuine, & vn vincolo dell'humana generatione col Sommo Fattore suo, il quale, quando li piace tira à sè, & sa in al zare le nostre menti al più alto Cielo, oue mai altrimeti no pottemo arrivate col nostro sforzo terreno, però il diuin Plat. vosse, che questa

catena fosse la forza dello spirito diuino, & del suo ardore celeste, dal quale sono bene spesso rapiti gl'animi di gran valore à segnalate im-

prese.

Si veste di lino, perche come racconta Pierio Valeriano nel lib. 40.gli Antichi Sacerdoti Egitij poneuano il lino per lo Fato, rendendone ragione, che come il lino è frutto, e parto della Luna, così anco sono li mortali sogget ti alle mutationi del Cielo. Et questo come anco la seguente imagine, habbiamo descritta conforme alla superstitione de gentili, essendo cosa illecita à noi Christiani credere il Fato, come dissusamente insegna S. Tomaso contra gentiles lib. 3. cap. 93.

Vomo vestito di panno di lino, per la ragione sopradetta, hauerà in capo vna stella, nella man destra il Caduceo di Mercurio, nella sinistra vna Conocchia col suso, mà

che il filo sia tronco nel mezo.

Le ragioni, che si assegnano alle dette cose, sono queste primieramente, perche il Fato si tiene per diuolgata opinione de sauj della gétilità, che consiste nella dispositione delle stelle, & che tutti li nostri humani affari, & importanti negotij trapassino secondando il motto d'esso, però sopra il capo, come dominatrici si

dipinge la stella detta.

Il Caduceo denota la potestà del Fato, ouero vn certo diuino spirito, ò moto per lo quale
nó solamente la mente nostra, mà tutte le cose create ancora diceuano esser mosse, & couernate, & credeuano di più i gentili, che suse vn certo vincolo, co'l quale noi venissimo
obligati, e ristretti con l'istesso Dio, & che con
noi la necessità di questo medesimo adunasse
tutte le cose.

Lo dipingeuano có la Conocchia, & có il fu fo perche cosi si mostra il debolissimo silo de nostri giorni, attaccato alle potenze del Cielo.

#### FAVORE,

Li Antichi fingeuano vn giouane ignudo, allegro, con l'ali alle spalle, con vna benda à gl' occhi, e co'piedi tremanti staua sopra vna ruota, & così lo dipinse Apelle secondo il Giraldi nel. 1. syntagma. Io no sò vedere, per qual'altro fine così lo dipingessero, se non per dimostrare i tre soti, onde scaturiscono, & deriuano tutti i fauori. Il primo è la virtù, significata per l'ali da gli Antichi spesse volte, per mantenere la metasora del volo dell'inge-

gno

gno. Il fecondo è la fortuna, dalla quale diceuano hauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà le quali due cose principalmente danno, & mantengono il fauore viuo, & gagliardo, & la fortuna è dimostrata con la ruota, per la ragione da dirsi à suo luogo: l'altra cagione del Fauore è il capriccio, & inclinatione di chi fauorisce, senza alcun sine stabile, ò seza sprone d'alcuna cosa ragioneuole, & questo vien significato per la cecità de gl'occhi corporali, da quali s'impata esser corto il conoscimento dell'intelletto, & queste sono tre cagioni.

Si possono ancora có queste medesime cose significare tre estetti d'esso, cioè l'ali l'ardire, che si hà dal Fauore per impiegarsi à grand'-imprese, la superbia, che toglie la virtu, & la conoscenza delle persone men grandi, il che si nota nella cecità, & il dominio della fortuna, che per lo più si conseguisce per mezo de fauori, & ciò per la ruota si manisesta. Però questo si dice secondo il volgo, non douendo noi attribuire dominio alcuno alla fortuna, dipendendo tutto dalla diuina prouidenza. Et in questo s'hà da seguitare la verità, insegnataci da S. Tomaso contra gentiles. 3.c.92.

#### FAVORE.

D'Apelle secondo il Giraldi nel primo syntagma.

V N giouane armato, con vno scudo grande posato in terra, oue sarà dipinto il mare con vn Delsino, che porti sopra il dorso vn giouine, che soni la Lira, & con la mano dritta terrà vno scetto abbassato verso la terra

Si dipinge il Fauore armato per l'audacia di scoprirsi vigoroso nelle imprese di molta difficultà, al lequali spesso s'arrischia, & ne esce facilmente con honore.

Lo scudo è segno, che i fauori sono difesa della fama, & della robba, come esso è satto

per difesa della vita corporale.

Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola d'Arione nobile fonatore, ilquale per inuidia d'alcuni marinari, effendo gettato dalla barca nell'acque fù da questo pesce amoreuolmente portato alla riua, il qual offitio si può prendere in questo proposito, perche il Fauore deue essere senza obligo, & senza danno di chi lo sà, ma con vrile, & honore di chi lo riceue, le quali qualità si vedono espresse nell'attioni del Delsino, che senza suo scomodo porta il tonatore per l'acque, & gli salua la vita. Si dice ancora effer portato vno che è solleuato da fauore, & per mezo d'essi facilmente viene à termine de suoi desiderij. In cambio del Delfino si potrebbe ancora fare vna Naue in alto mare, con vn vento, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il Fauore è l'aiuto che s'hà per lo componimento de desiderij.

Lo scettro piegato verso la terra è il segno che dauano i Re di Persia per sauorire i Vassalli, toccandogli la testa; perciò si legge nell'Historie Sacre, che Assuero, Artaserse detto da gli scrittori profani, per sauorire Ester sua moglie, le toccò con lo scetro la testa.

Gli Antichi ancora, dipingeuano il Fauore col dito più grosso della mano piegato, di che si può vedere la ragione appresso il Pierio, &

altri Scrittori.

#### FEBRE.

Onna di età giouenile, con faccia macilente, & estenuata con capelli negri, téghi la bocca aperta dalla quale eschi vn vapore spirituoso, cinta di siamme di suoco, sarà vestita di quattro colori, cioè dall'attaccatura
del collo sino alla cintura di color citrino, ò
giallo, dalla cintura sino all'ombelico sarà biaco, tutto il rimamente della veste sarà rosso, &
il lembo sarà di negro, harà sopra il capo vna
Luna tonda, à piedi vi sarà vn Lione à giacere
melanconico, & assistito, terrà vna mano appoggiata al petto dalla banda del core, & con
l'altra vna catena da schiaui, con il motto.

Membra cuncta fatiscunt.

La Febre da Greci si chiamata wip cioè fuoco, i Latini han preso la sua ethimo ogia dal nome feruor, che altro non significa che vna gran ebullitione, & eccesso di calore, onde Gal, trà le altre molte definitioni nel primo dell'Afor. nel 16. 6 in l.iniroductionis sine medici, dice febris est mutatio innaticaloris in igneam naturum, cioè in vu eccesso di calidità, & siccità, & questo occorre per cinque cause benissimo apportate da esso nel primo lib. de differentijs febrium cap. 3. la prima è il moto superfluo, o violente, la seconda è la putredine delli humori, la terza è la vicinanza d'altro calore, la quatta è il trattenimento dell'euentatione del proprio calore, la quinta, e l'admittione di qualche sustanza, ò sia nutrimento, ò medicamento.

La Febre è di tre sorti secondo le tre sustanze del corpo humano, la prima è l'ephimera ò

N 2 vero



F

vero diaria fondata nelli spiriti, la seconda puttrida, ouero humorale causata dalli humori il più delle volte putrefatti, la terza ethica, sondata nelle parti carnose è solide del corpo, come esplica Gal. in molti luochi, & spetialmente lib de marcone cap. 7. & lib. 1. de februmo differentis, & per esplicare detta figura.

Si dipinge d'età giouenile, per essere la giouentù molto più soggetta alla Febre, hauendo essa maggior copia di calore il quale per le cause sopradette facilmente viene à crescere più dell'ordinario, dal quale eccesso si genera la Febre come dice il citato Auttore in Hippocraus pra/agia lib.3. Iunenes vehementius febricitant, quod biliofa callidaque natura fint, l'istesso afferma Hippocr. nell'Aforis. 20. del 3.li.& Fernelio lib.4 cap. 1. la faccia macilenre & estenuara, ci dimostra la Febre etica, qua le prima cosuma la propria humidità delle parti carnose, dalla quale si nutriscono, & dipoi arriua alla propria carne, & confuma la... propria sustanza di essa come benissimo dice l'istesso Auttore nel lib. 2. Meth. medendi

Il tener la bocca aperta significa la necessi-

tà della respiratione per euentamento, & risrescamento del rinchiuso calore; il sumo spirituoso che da quella esce oltre che ci dimostra la Febre ephimera, che come habbiamo detto è sondata sopra gli spiriti, quali altro non sono che la più pura, & sottile parte del sangue, che ordinariamente si rinchiude dentro ie vene pulsatili, quali chiamiamo arterie; ci dimostra anco l'euacuatione delle suligini putredinose, che sempre si generano dalli putridi humori.

Sarà cinta di fiamme di fuoco per dimostrare la propria essentia della Febre, che à guisa di fuoco riscalda talmente, che non pare si possa sentir calor maggiore come habbiamo

detto di sopra.

Li quatro colori della veste denotano la Febre putrida, causata dalli quattro humori, però il giallo significa l'humor colerico, quale causa la Febre terzana, perche se detto humore si putresà nelle vene grandi, & vicino al core si fa la Febre terzana continua, se nelle vene pic-

ciole, & lontani; si sà la intermittente, & per esfere il detto humore il più leggiero & sottile di tutti: si è fatto la veste nelle parti di sopra di detto colore; il color bianco nel secondo loco fignifica l'humor flemmatico, quale fà la febre quotidiana nel modo sopradetto, la parte maggiore della veste di color rosso significa il fangue, quale è in maggior copia delli altri humori, & fa la Febre sinocha ò vero sinocho la quale ò affalisce l'huomo gagliardamente, & và sempre calando sino al fine, & queste li Greci le chiamarono mapanuaori yas, ò vero che sempre stanno nel istesso vigore sino al sine, & le dissero a yvassyas. O vero noratva: come dice Galeno 2. de crisib. cap.6. la Febre causata dal sangue sempre continua, & per questa causa si chiama sinocha à continuo feruore, come dice l'istesso de differ, jebr.z. cap. 2.

Il fine della veste negro significa l'humor melancolico, quale co la sua grossezza, & per effere seccia del sangue sempre tira alle parti più basse; & da questo si genera la quartana, & per essere in manco copia delli altri accende la febre ogni quattro giorni, la luna sopra il capo

dinota

dinota che il moto febrile tutto dipende dalla Luna, perche si come la Luna si muoue in sette à sette giorni del novilunio al primo quar-- to che i Greci chiamano o12 o Tovoo, & da esso .. ad plenilunium, & cosi di mano in mano, cosi anco tutti i moti critici nella Febre fi fanno da fette in sette giorni, anzi che il prencipe della Medicina 3. de diebus decretoris cap. 8. Lo dice chiaramente che la ragione dei giorni critici non depende altramente del numero de giorni, ma dalla Luna mentre dice Neque enim feptimi vel quartinumerus crisis author est: sed quod Luna innouante, & terrena innouante motuum quoque circuitus ad hos Principes numeros venire contingat, merito in splistanguam stata alterationum tempora inueniunt: In oltre non solo il critico procede per il numero settenario come si è detto, mà il quaternione ancora che ananti il settimo viene ad effere il quarto, & auanti il 14. viene ad effere l'vindecimo ci dimostra ancora quel--lo che deue accadere in detti giorni, come dice Hippocrate nelli Aforismi & Gal. 1. de die decretorys cap. 2. Septenorus quartus est index; & di più Cum enim accurate acutos morbos observassemus, quartum diem septimi esse indicem ex sua natura deprehendimus, No altrimente à punto che il quarto giorno della Luna ci dimostra la qualità di tutta la lunatione come dice il Dottiffimo Arato in certi suoi versi citati da Galeno.

Non vno deprehensa die tibi signa loqumtur . Sed qua signa nouo dederit non tertia motu, Quartave, sustollit medios dum cinthia vul-

tus

Durabunt colo

Si dipinge la Luna tonda perche nel plenilunio auengono sempre mutationi piu che

nelli altri tempi.

Il Lione colco, & malinconico ci si dipinge perche Pierio Valeriano nel 1. libr. dice che il Lione continuamente habbi la febre, & à lui acconsentiscono molti altri scrittori, se bene è da credere che l'habbia di quando in quando per la sua gran calidita, perche se di continuo hauesse quel distemperamento, non si potrebbe chiamar Febre, mà sarebbe la propria natura del Leone; di più trà i dodeci segni del Zodiaco il segno del Lione di Ariete e Sagittario sono da tutti gli Astrologi nominati Orientali, Masculini, & ignei cioè caldi, & secchi, laquale calidità, & siccità costituisce l'essenza della Febre come habbiamo detto di opra, & per esser il Leone nel mezzo di questi

có ragione si può giudicate il più efficace nelle dette qualità; affermano di più tutti li astrologi che il Lione habbi dominio, & aspetto sopra il core, quale è principale sede della Febre, & per questo disse Auicenna Febris est calor extraneus accensus in corde.

La mano appoggiata al petto nel modo deta to non folo fignifica la fede principale della Febre come dicemmo, mà anco la dilatatione delle arterie, & constrittione per euentare il calore, che da Medici è chiamate fistole, & diastole, quale nel tempo della Febre si sa più frequente, essendo maggiore la necessità di detta euentatione; & con questo motto che hà origine nel core, & si constronta à vn'istefo tempo per tutte le arterie si sà il posso, quale per essendo e didente nella mano ordinariamente è chiamato posso l'habbiamo fatta sopra il core.

Tiene la catena con il detto motto, perche veramente la Febre liga, & affligge tutte le parti del corpo per mezzo delle arterie che fi diffondono per tutte le membra, come benissimo esplica Auicenna libr. 3, sen. I. tra. I.

cap. I.

#### FECONDITA. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

Onna incoronata di Senape, tenga... con le mani verso il seno l'Acantho, da alcuni riputato il Cardello, con li figliuolini dentro il nido, alli piedi da vn canto vna gallina con i fuoi pulcini à pena nati dua per vuoua, dall'altro canto vna lepre con i suoi parti mandati fuora di fresco. La Fecondità è la maggior felicità, che possa hauere vna donna maritata: poiche per mezzo di quella produce i frutti, da lei nel Matrimonio con desiderio aspettati: atteso che per antico instinto di natura è necessaria à gli huomini sa procreatione de i figliuoli il che anco è cosa manifesta nelli brutti. Tutti gli animali naturalmente cercano di acquistarsi prole, & successione, ancorche non ne sperino vtilità alcuna: mà che maggiore vtilità, che miglior ricchezza che li figliuoli.

Hac esto Mater possessio pulcherrima, Et pottor dini ijs si cui sint liberi boni.

Diffe Euripide in Meleargo, felici fono riputati quelli padri, & quelle madri, che hano copia di molti buoni figliuoli, è maschi, è femine che sieno, come matiene Aristotele nel primo

N 3 della

## F E C O N D I T A. Del Sig. Zaratino Castellini.



della Rettorica. Si come vn'huomo che posfiede moltitudine di amici, hà più potestà di quello, che non hà niuno amico, cosi molto più può vn Cittadino, che habbia numerofa prole, che quello, che non hà niuna ouero poco; Trà li rari essempij di selicità humana, racconta Plinio lib.7. cap.44. di Cecilio Metello Macedonico, che hebbe quatro figliuoli, vno Pretore, & tre Consoli, due trionfali, & vno Censore, e nel medesimo lib. cap 13. narra, che alla morte sua lasciò sei figliuoli vndici nipoti, & che trà Generi, e Nuori, tutti quelli che lo salutauano in nome di padre arriuarono à 27. Mette anco d'hauer trouato ne g'i atti de'tempi d'Augusto nel suo duodecimo cosolato, che Caio Crispino Hilate da Fiesole, con sette figliuoli maschi, e due femine, co 27. Nipoti malchi, noue femine, & 29. Pronepoti, eo ordinata pompa sacrificò in Campidoglio. Per vltima felicità, & maggior gloria vien chia mata Anicia Faltonia, & Madre di Consoli in questa inscrittione stapata malamemnte dallo Smeuo, con due distichi di più li quali sono

sopra vn'altra inscrittione pur di Anicia Faltonia Proba, che si vede nel Palazzo del Cardinale Cess.

Amicia, Faltonia, Proha Amnios
Prinicios Anicioq; decoranti,
Consules vxori, Consulis filia, Consulum Matri, Anicius Probinus.
V.C. Consul ordinarius, & Anicius
Probus V.C. Quaftor candidatus.

Fily, deuincti maternis meritis, dedicaruni,

Valerio Massimo nel lib.4.ca.4.setentiosamente dice, che grandissimo ornamento sono alle Matrone i figliuoli;& narra di Cornelia Madre de Gracchi, che 12. figlinoli fece secondo Plinio, appresso la quale essendo allog giata vna Matrona di Campagna, che le fece pomposa mostra de'suoi bellisfimi ormamenti, che portaua, ella in ra gionado la trattene tanto che tornaffero da schuola i figliuoli, quali veduti d'sse, & questi sono li miei ornamenti? Feconda fi può dire anco quell'altra Cornelia della gente de Scipioni, che di 62. anni partori Volusio Saturnio, che fu Conto e con Domitiano Imperadore dell'Ottant'otto, & del nouan

tatre.

Questa felicirà non è tanto priuata, quanto publica, essendo felicità d'vna Parria abbondare di molte buone, virtuose, & valorose proli; però fecesi vn decreto in questa Città di Roma, che à quello tutte dato il primo luogo, & maggior honorauza, che hauesse non più anni, mà più figliuoli, & fusse preferito in pigliare i falci Contulari al Consule, che haucua minor numero di figliuoli, ancorche tuffe stato più vecchio: & ciò consta nella legge Giulia, citata da Aulo Gel·io lib. 2, cap 15. Si fa coronata di senape, perche il minutissimo seme di quest'herba, senza molta industria, ò diligenza del coltinatore, fra tutte l'herbe diniene tale. & di tata grandezza, che è atta à fostenere gli augelli, che vi si potano topra. Del a Fecondità dell' Acante ne ragiona Pinio li. 10. c. 63. one dice, che ogni animale, quanto più è grade di corpo, tanto meno è fecondo, vn figlio alla volta partoriscono gli Elefanti, li Camelli, & le Cauaile, l'Acante mínimo Augeletto ne partorisce dodici La gallina posta alli piedi da

vn canto con l'vuoua, che nascono due pulcini per vuouo, dimostra la secondità di questo domestico vcello. Tali racconta il Pierio hauerne veduti in Padoua, &fi legge ne gli scritti d'Alberto, che in vn certo luogo della Macedonia couando vna gallina 22. vuouanel nascere furno ritrouati 44. pulcini. Adoperauano ancora gli Antichi in questo proposito la pecora con due agnelli infieme legati, perche le antiche Matrone, quando haueuano partorito due figliuoli ad vn parto soleuano sacrificare vna pecora con due agnelli à Giunone presidente dell'opulenza, & de regni,& aiutatrice delle donne ne' parti, le quali non folo due alla volta spesso partoriscono in più luoghi, come in Egitto; ma per quanto narra Arift. lib.7. cap.4. de gli animali in alcuni luoghi, 3 & 4 alla volta, & più, e più volte cinque; Vna donna particolarmente ne partori 20. in quatro parti, cinque alla volta, & la maggior di quelli potè nutrire, & alleuare. Aulo Gellio lib. 10. c. 2. parra, che al tempo d'Augusto Imperadore vna serua di detto Augusto nel campo Laurente partori cinque putti, che pochi giorni camporno, & la madre anco non. molto dopò morì, alla quale per ordine d'Augusto su fatto nella via Laurentia vn sepolcro, nel quale fù scritto il parto di detta donna..... Giulio Capitolino anco riferisce, che nell'Imperio d'Antonino Pio, cinque putti in vn parto nacquero, & se bene Arist. tiene che questo numero sia fine della moltitudine in vn parto, & che non si troui essersene insieme partoriti più; nondimeno habbiamo nelle relationi del Botero, che la Côtessa Margharita l'An. 1276. partori 364. creature, che furpo battezzate tutte sorto i nomi di Giouanni, & di Elisabetta, come appare dall'epitaffio intagliato nella sepoltura in vn monasterio di Monache di S. Bernardo presso Lhaia, in Holanda: cio auuéne, perche essendo capitata innanzi alla Contella vna pouera donna con due figliuoli nati ad vn parto, a domandare la limofina, essa in luogo di aiutarla, l'incaricò, dicendo, che non si poteuano far due figli ad vn tratto, se non hauessero parimente due padri, di che risentédosi forte quella poueretta pregò Iddio, che per manifestare la sua pudicitia, permettesse che la Contessa già granida, partorisse tanti sigliuoli, quanti giorni ha l'anno. Martino Cromero veridico auttore nella sua Cronica scriue, come l'anno 1269, vn' altra Margherita, moglie del Conte Virboslao partori 36. figliuoli in Cracouia. Della lepre si legge, che è

tanto feconda, che mentre da il latre partorifee, & pone fra l'vno e l'altro parto pochissimo interuallo, & racconta Val. Massimo d'vn' Isola, doue furono forzati a partirsi gli habitatori, per la gran copia, che vi era moltiplicata di questi animali. Però non sono mancati alcuni, che hanno detto, che i maschi concepiscono partoriscono, & nodriscono i parti proprij, come sanno le semine stesse.

#### F E C O N D I T A. Nella Medaglia di Mamea.

Onna, che con la finistra tenga vn Cornucopia, & con la destra meni per mano vn fanciullo.

Si fa il Cornucopia, per adoperarfi ancora questa parola di secondita metasoricamente nella terra, ne gli Alberi, ne gli ingegni, & ia ogni altra cosa buona.

#### F E C O N D I T A. Nella Medaglia di Faustina.

D Onna sopra vn letto geniale, & intorno le scherzino due fanciulli.

#### FEDE CHRISTIANA CATTOLICA. Seconda Fulgentio, & altri autori.

Dipingeuano gli Antichi Christiani la Fede Christiana Cattolica, vna Giouane di volto oscuro, & quasi coperto d'vn velo intorno al petto, & le spalle nude con vna corona in testa d'alloro, di più faceuano che hauesse in mano vno scetro, & sotto alli piedi due volpette, che mostrasse nell'attione & nel gesto vna gran costanza, & generosità L'interpretatione di questa figura è data da vn certo Dottore Parisiense chiamato per nome Holcot, allegato da Fr. Arcangelo da Vercelli Sermonura Quara agessimalium. Sermone 25.

Si dipinge con faccia oscura, perche de gli articoli della Fede, che noi crediamo, no habbiamo qui euidenza alcuna, perche come dice S. Paolo. Videmus hic per speculu, Gin anigmate. Laonde disse Christo a S. Tomaso in S. Giouanni al cap. 20. Beau qui non viderunt, Giouanni al cap. 20. Beau qui non viderunt. Si può anco dire, che vadi velata, & coperta perche l'habito della Fede come dicono i Teologi, procede semplicemente da vin oggetto oscuro, e velato cioè da vino obietto inuisibile & insensibile.

E nuda intorno alle spalle, e'l petto, perche la predicatione Euangelica non deue essere

N 4 pallia-

palliata con parole, & enigmi, ò con parole oscure, & doppie, come fanno gli Heretici, ma si deue l'Euangelio esplicare puro, & chia--ramente. Porta la corona d'alloro, in segno della vittoria ch'ella riporta contro gli auuerfarii della Fede Christiana, & nemici nostri, cioè il Demonio, il Mondo, & la carne, per questo gli Imperadori Antichi trionfanti costumauano andare coronati di lauro, ede Martiri canta la Chiesa Santa. Laureis ditantur bene fulgidis. Lo scetto che ella porta nella mano, non denota altro se non la grandezza, e la maestà della nostra Fede, come regina, & Imperatrice, anzi figliuola del Rè eterno Iddio, il quale essa ha per oggetto, & alquale come a scetto si appoggia, per dimostrare la fermezza, e risolutione che debbiamo hauere nelle cose, che la Fede ci propone di credere, la qual Fede come dice S. Giacomo Apostolo nella sua Epistola Canonica al c. I. Nibil basitat. Le volpette che tiene fotto i piedi sono gli Heretitici, quali ella conuince, e prende, ma se vogliono restare nella loro persidia, calpesta, e deprime. Sono chiamate volpette, per la loro malitia, perche cercano sempre con in-

ganni, & astutie di pigliate l'anime de fedeli. e se ne vanno sempre prouisti d'argomenti · fortili, sofistici, & fallaci. Onde molto a proposito, San Bernardo nel sermone 64. sopra la Cantica espone quelle parole del cap. 2, della Cantica. Capite nobis vulpet paruulus, que demoliuntur vineas, dice Capite perche gli Heretici non si deuono cosi subito ammazzare, ma conuincerli con gli argomenti, & con la verità, & far chiari, & palesi al mondo i loro inganni, come dice S. Paolo nella prima de Corinti al cap. 3. debent comprehendi in aftutia (ua. Laonde questa figura li tiene sotto li piedi, perche la nostra Fede al fine li sbatte, conuince, & conculca.

Mostra sodezza nella maniera, e nell'andare, atte so che la Fede Cattolica Romana durerà mentre durerà il mondo, & non mancherà mai in fino al fin de secoli, secondo l'Oratione che fece Christo auanti la sua Passione, quando disse a S. Pietro in S. Luca al cap. 12. Simon ego rogani pro te, vi non de ficiat fides tua, Et però mostra costanza, e gagliardia, perche aderisce, & ha la mira ad vno

obietto, & ad vna verità increata.

CATTOLICA.



Onna vestita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano destra terrà una candela accesa, & vn cuore, & nella finistra la tauola della legge vecchia infieme con vn libro aperto.

La Fede come vna delle virtù Teologiche tiene in capo l'Elmo per dimostrare, che per hauere la vera Fede si deue mantenere l'ingegno ficuro da' colpi dell' armi nimiche, che sono le ragioni naturali de' Filosofi, & le sofistiche ragioni de gli Heretici, mali Christiani, tenendo ferma la mente alla dottrina Euangelica, & a' diuini commandamenti dicendo S. Gregorio nell' Homilia 26. che; Fides non habet meritum, rbi humana ratio prebet experimentum.

Il libro con le tauole di Moise, sono il Testmento nuouo, & vecchio insieme, come principal somma di ciò, che si deue credere, che sono li commandamenti di Chrifto N.S. insieme con quelli della\_... vecchia legge, per conformità del detto suo, che dice: Non sono venuto à distruggere la legge, ma adempir-

la.

Il cuore in mano con la candela accesa mostra l'illuminatione della mente nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'insedeltà, & dell'ignoranza, dicendo S. Agostino sopra S. Giouanni al c. 9. Cacitas est insidelutas, & illumina io sides, Però per antica ceremonia nel sacrificio della Messa, & in altri atti Ecclesiastici, si vede l'vso de' lumi, & delle torcie accese, del che dissusamente tratta Stesano Durante, de ritib. Eccl. lib. 1.cap. 10.

#### FEDE CATTOLICA.

Donna vestita di bianco, che si tenga la destra mano sopra il petto, & con la si nistra terrà vn calice, & attentamente lo

guardi.

Sono tre le virtù insegnateci nella noua, & vltima legge data per bocca di Christo N.S.come tre anella collegate vn dentro all'altro: ma la Fede è prima all'altre due, non potendo alcuno hauere, ne Speranza, ne Carità senza essa, dalla quale queste dependono in questa vita... necessariamente. Questa dunque si fa vestita di bianco, & bella di faccia, perche come il color bianco ci mostra la similitudine della luce, quale è cosa esistente, & persetta di sua natura, & il color negro ci mostra le tenebre, che sono folo priuatione d'essa : così dobbiamo noi credere, che chi ha fede perfetta, & formata con la carità, habbia l'essere, & viua, & chi di questa fia priuo, s'auuicini, ò fia in tutto prossimo alla prinatione, & alla morte eterna; l'vno ci disse Christo N.S. in quelle parole. Qui credit in me ettam si mortuus fuerit, viuet; L'altro s'hà dal facro simbolo di S. Atanasio. Hac est sides Catholica, quam nisi quisq; fideliter, firmiterque crediderit (aluius esse non poterit.

Mostra ancora la bianchezza del vestimento, che questa virtù, non s'acquista con l'introdurre le scienze nell'anima, come il color bianco a' panni non si dà con colori materiali; ma solo s'acquista purificando il panno da gli altri colori, così la sede quando è netta l'anima con la gratia, & carità in modo che non penda troppo all' inclinationi, che danno diletto, ne alle scienze, che sanno superbo, più efficacemente opera, & ha la sua persettione.! Nota ancora questo colore, che facil cosa è deuiar da questa Santa virtù, come è facil macchiare vn candidissimo vestimento, però disse l'Ariosto à que-

sto proposito.

Non par che da gli Antichi si dipinga La Santa Fè vestita in altro modo Che d'un vel bianco, che la copratutta Che un sol puto,e un sol neo, la può sar brutta.

E per questa eagione molti incorrendo, in vn solo errore, con pertinacia sono à ragione ributtati dalla Santa Chiesa, sapendosi, che. Que in uno delinquit fastus est omnium reus.

La mano, che tiene sopra il petto, mostra che dentro nel cuore si riposa la vera, & viua Fede, & di quella saremo premiati, della quale dice San giouanni nell' Apocalissi al cap. 2. Esto sidelis vsque ad mortem, & dabo tibi, dicit Dominus, Coronam viua, Non della sinta, che molte volte si mostra nella mortisicata apparenza de' corpi.

Nell'altra mano tiene il calice, fimbolo della Fede, doue si sostentano tutte le nostre speranze, & il fine de' nostri desiderij, essendo la Fode vna ferma credenza suori d'ogni dubbio considata nel certo essere di Dio, &

prouidenza, & potenza di quello.

#### FEDE CHRISTIANA.

D Onna in piedi sopra vna base, vestita di bianco, nella sinistra hauerà vna Croce, & nella destra vn calice.

La Fede è vna ferma credenza, per l'auttorità di Dio, di cose che per argomento nonappariscono, nelle quali è fondata la speranza

Christiana.

Si raepresenta sopra vna base, per dimostrare, che ella, como dice S. Ambrogio lib. 1. de Patri Abr. cap. 2. tom. 4- è la base Regina di tutte l'altre virtù, poiche senza di essa è impossibile piacere à Dio, come dice S. Paolo ad

Hebr.cap.11.

Et perche due principali capi d'essa Fede, come dice S. Paolo, sono credere in Christo Crocififfo, & nel Sacramento dell' Altare:però si dipinge con la Croce, & col Calice.

Fede Christiana.

17 Na vergine con habito bianchissimo sopra vna pietra quadrata, con la destra... terrà eleuata vna Croce, & con essa vn libro aperto, guardandolo fissamente, & col dico indice della finistra, additerà toccando quasi l'orecchio suo; lasciando da parte l'esplicatio-

ne dell' altre cose già dette di sopra.

Si rappresenta col dito all' orecchio, & col libro aperto percioche due sono i mezi per apprendere la Fede Santa, vno è l'vdito, & questo è il principale, dicendo S. Paolo ad Rom. c.10. Fides ex auditu, auditu autem per verbum Christi: L'altro è il leggere i libri Canonici, & questo è men potente: Viuus est enim fermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens v[q; ad dimfionem anime, ac (piritus, compagum quoq; ac medullarum & discretor cogitationum, & intentionum cordis . Dice il medefimo Apostolo ad Hebr. c.4. oltre che ne fignifica, che alla Fede la pietra, come à fondamento s'appoggiano tutte l'altre virtù, ne può anche dimostrare, che questa pietra fondamentale sia Christo, Petra autem erat Christus, il quale douemo credere (come veramente egli è) vero Dio,& vero huomo, Redentore del Mondo, e principio d'ogni bene nostro.

#### FEDE NELL' AMICITIA.

Onna vecchia, & canuta coperta di velo bianco, col braccio dell'ro difteso, &d'vn'

altro velo farà coperta la destra mano.

Tiene coperta la mano destra, secondo l'ording di Nama Pompilio Rè de Romani nel facrificio da farfi alla Fede de dare ad intendere che si ha da servare la Fede con ogni sincerità all'amico, poiche: Fides (come dice Pita. gora) Est amoris fundamentum, qua lublata, sota amicitia lex, sus, vis, ac ratio peribit

Rappresentasi canuta, e vecchia, perche cofi la chiamò Virgilio, ilche dichiara vn' interprete, dicendo, che si troua più Fede ne gli huomini, che hanno per molti anni maggiore esperienza; & aggiunge per mostrare, che non basta conservare la Fede per alcun tempo: ma bilogna che fia perpetua.

Racconta di più Acrone, che facrificando alla Fede il Sacerdote, si copriua non solo la

destra mano con bianco velo, ma il capo ancora, e quasi tutto il corpo, per dimostrare la candidezza dell' animo, che deue esser compagna della Fede nell' amicitia.

FEDE NARITALE. Onna vestita di bianco con le prime due dita della deftra mano tiene vn' anello, cioè vna fede d'oro.

FEDE. Nella Medaglia di Plantilla. N' huomo con vna donna che si danno la Fede stringendosi la destra mano.

FEDELTA. Onna vestita di bianco, con la destramano tiene vna chiane, & alli piedi vn cane.

La chiaue è inditio di secretezza, che si deue tenere delle cose appartenenti alla Fedeltà dell'amicitia, il che ancora per fingolar infunto di natura la Fedeltà si fignifica per il cane, come si è detto in altre occasioni.

FEDELTA. Onna vestita di bienco, con due dita della destra mano tenga vn' anello ouer sigillo, & à canto vi sia vn cane bianco.

Si fa il sigillo in mano, per segno di Fedeltà, perche con esso si ferrano, e nascondono

li secreti.

Il cane perche è fidelissimo hauerà luogo appresso questa imagine per l'auttorità di Plinio nel lib. 8. dell' historia naturale doue racconta in particolare del cane di Tito Labieno veduro in Roma nel consolato d'Appio Iunio, & Publio Silio, il quale essendo il sopradetto Tito prigione non si parti mai da giacere per quanto potena vicino à lui, & ellendo egli finalmente come reo gittato dalle scale gemonie supplieio che si vsana in Roma à quelli, che erano condannati dalla giustitia, staua il cane intorno al corpo del già morto padrone, mostrando moltissimi effetti di dolore & portando turto il cibo, che gli si daua, alla bocca d'esso, essendo alla fine il cadauero gettato nel Teuere, il cane ancora di propria voglia vi si gettò reggendo sopra l'acque per buono spatio quel corpo con infinita meraniglia de' riguardanti.

Si legge anco in Erasto d'vn Caualier Romano, che hauca vn figliuolo vnico nelle fascie, appresso il quale di cotinuo staua vn cane

do-



domestico di casa, & auuenne, che facedosi vn giorno nella Città alcuni giochi militari, oue il Caualiere doueua interuenire, volle la curio sa sua moglie interuenire alla festa, & hauendo serrato il fanciullo col cane in vna medefima stanza conducendo seco tutte le sue serue se ne andò sopra vn palco della casa, donde si poteua hauer della festa trattenimento; víci in quel tempo per vna fessura della mutaglia vn'horribil serpente, & andatosene alla culla per vecider il bambino fù dal cane affalito & vecifo, restando esfo solo insanguinato per alcuni morfi del serpe, à caso in quel combattimento del cane, & del serpe la culla si voltò sottosopra; la Balia allo spettacolo, del sangue, & della culla riuersata, ritornata che fù conietturando la morte del fanciullo, portò con lagrime al padre la falsa nuoua: egli infuriato per tali parole corfe alla stanza, e con vn colpo di fpada l'innocente cane per merito di Fedeltà diuise in due parti, poi piangendo andò verso la culla, & credendo vedere le tenere membra sbranate trouò il fanciullo viuo, e sano con sua grandissima allegrezza, & merauiglia, poi accorgendosi del serpe morto, venne in cognitione della verità, dolendosi infinitamente d'hauer dato all'innocente animale la morte, in ricompensa della rarissima Fedeltà. Molt'altri essempi raccontano diuersi altri auttori in questo proposa to, à noi bastano questi.

FELICITA PVBLICA.
Nella Medaglia di Giulia Mammea con queste lettere.

#### FELICITAS PUBLICA.

D Onna ghirlandata di fiori che fiede in vn bel feggio regale, nella destra mano tiene il Caducco, & nella finistra il Cornucopia pieno di frutti, e fiori.

La Felicità è riposo dell'animo in vn bene sommamente conosciu to, & desiderato, & desiderabile, però si dipinge à sedere, col Caduceo in segno di pace, & di sapienza.

Il Cornucopia accenna il frutto

conseguito delle fatiche, senza le quali è impossibile arriuare alla Felicità, che per mezo d'esse si conosce & si desidera.

I fiori sono inditio d'allegrezza dalla quale il felice stato non si divide giamai; significa an cora il Caduceo la virtù, & il Cornucopia la ricchezza, però felici sono trà di noi coloro, che hanno tanti beni temporali, che possono prouedere alle necessità del corpo, & tanto virtuosi, che possono allegerir quelle dall'anima.

#### FELICITA ETERNA.

Iouane ignuda, con le trecie d'oro, coronata di lauro, sia bella, & risplendente, sederà sopra si Cielo stellato, tenendo vna palma nella sinistra mano, & nella destra vna siamma di suoco, alzando gl'occhi in alto, con segni d'al legrezza.

Giouane si dipinge, perciòche la Felicità Eterna non hà seco, se non allegrezza perpetua, sanità vera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouentu, & delle quali l'altre età sono molto diffettose.

Si

Nella Medaglia di Giulia Mammea con queste lettere.

FELICITAS PVBLICA.



che in ambedue queste parti consiste la beatitudine, & la compita Felicità.

#### FELICITA BREVE.

Onna vestita di bianco, & giallo, che tenga in capo vna corona d'oro, sia cinta di varie géme; nella mano destra hauerà vo scentro. tenendo il braccio alto, al quale s'auuitichi con le sue frondi vna zucca, che sorga dal terteno vicino a' piedi d'essa, con la finistra tenga vn bacile pieno di monete, e di gem-

Il vestimento bianco, e giallo è inditio di contentezza la corona. & lo scettro di signoria, & il bacile di gran ricchezze, nelle quali cole la breue & vana Felicità consiste assimiglian dofi alla zucca, laquale in breuiffimo spatio di tempo altissima diuenta, in pochissimo tempo poi perde ogni suo vigore, & cade à terra, ilche è conforme à quel che disse l'Alciato tradotto in nostra lingua.

Crebbe la zucca à tanta altezza. ch'ella

Avn altissimo Pin passa la cima. E menire abbraccia in questa parie,e in quella Irami suoi superba oltre ogni stima E'l Pin son rise ,e à lei così fauella Breue e la gloria tua perche non prima Verrà il verno di neuo , & giaccio cinto Che fia ogni tuo uigor del tutto estinto

Si fa ignuda, perche non hà bisogno di velarsi delle cose caduche della terra, ò per sou uenire alla vita, ò per ornarsi, mà tutto il ben suo. & l'altrui nasce immediatamente da se medefima.

I capelli d'oro sono i pensieri soaui di sempiterna pace,& ficura concordia. In quelto fignificato è pigliato l'oro ancora da Poeti, che è la prima età incorrotta de gl'huomini, quando si viueua senza contaminare le leggi.

Ponsi à sedere soprail Cielo stellato, per dimostrare, che la vera Felicità, che solo in Ciclo si gode, non è soggetta al rapido corso delle stelle, & allo scambieuole mouimento de tempi.

La corona del lauro con la palama mostra, che non si può andare alla Felicità del Cielo, se non per molte tribulationi essendo vero, il detto di S. Paolo, che dice. Non coronabitur nisi, qui legitime certauerit.

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio, & il mirar alto la contemplatione di lui, perFEROCITA.

Onna giouane armata con sembiante altero, e che spira, ira, e minaccie, tenghi la finistra mano sopra il capo d'vna ferocissima Tigre, quasi che stia in atto per auuen tarfi altrui, e con la destra vn bastone di quercia, il quale per esser conosciuto habbia delle fogli, e delle ghiande; ma che lo tenghi in atto minaccieuole, & accenni per colpire.

Si dipinge gionane, percioche nella maggior parte de i giouani regna la caldezza del l'angue: la quale genera in loro l'ardire, la protezza, la brama d'auantaggiare tutti: onde

fen-



senza timore alcuno intraprendono qual si voglia cosa, quantunq; ardua, e difficile sia: e per metterla in essecutione impiegano ogni sua sorza viua, e spiritosamente, la quale proprietà diedegli Tullio in Catone maggiore, quando disse. Insirmitas puerorum, serocutas anuenum, seranitas constantis animi. Ne la tacque Virgilio nel giouane Turno, introducendo il Rè Latino, che così gli parlò.

O prastans animi iuuenis, quantum iyse seroci. Virtuie exuperas, taniu mo impessus aquu est

Consulere, 50.

L'arme poi, perche ne' soldati regna principalmète la Ferocità; Onde il principe de Poeti Homero, Qui nil molitur inepte. Per lodatlo con le parole di Horatio non contento di sare il suo Achille tale, quale s'accena in quei versi

Honoratum si forte reponis Achillem Impiger, tracundus, mexorabilis, acer. Iura neget sibi nata nibil non arroget armis,

Lo fece da fanciullo alleuare da Chirone Centauro, ne monti di Tesfaglia, che combatteua ogni giorno co Orsi, Leoni, Cigniali, animali seri, e serocimon per altro, se no per farci I ... T : A.

credibile, che riguardando al maestro. & Aio suo, al luogo doue su alleuato, à gl'effercitij, a i quali attese, non poteua non essere dotato di gran ferocità militare, le cui pedate, seguendo Virgi. lio, fa allattare, e nutrire la fua guerrie. ra di latte di caualla indomita la sua Clorinda il Taffo da vna Tigre. L'Ariosto il suo Ruggieri di midolle d'Orsi,e di Leoni,ne'quali tutti animali appare, e spica la Ferocità. Conuiene ancora dargli l'arme, perche non solamente è proprio del feroce l'offendere,mà pur si mostra al pari questa passione in difendersi essendo la Ferocità il souerchio dell'audacia che l'yno, e l'altro abbraccia.

Tiene la destra mano sopra vna serocissima Tigre, percioche molti Poeti per la natura, e Ferocità di questo animale hanno preso occasione di mostrare gl'animi di quelli, che sono crudeli percoci, e perche non si piegano per prieghi, ò compassione, gli dicono, che dalle Tigri Hircane habbino hauuto il latte. Mi contento del testo di Virgilio nel quarto dell'Eneide.

Nec tibi diua Parens generis, nes

Dardanus auctor

Perfide, sed duris genuit te cautibus horrent Caucasus, hyrcanaque admorunt obera Tyores.

Îl qual luogo con felicità traportando nel fuo Poema il Tasso, in luogo di Didone introduce Armida, che à Rinaldo dice.

16. Canto.

Ne te Sosia produsse ; ne sei nato De l'Attio sangue tuste l'onda insana Del mar produsse, e'l Cancaso gelato,

Il tenere con la finistra mano il bastone in atto minaccieuole, è per significare la sierezza dell'animo: dicendo Pierio Valeriano nel libro 51. che non mancano Poeti di chiara tama, che dicano, che gl'huomini seluaggi, feroci, e crudeli, priui d'ogni humano costume, e gentilezza humana, sieno nati di dura quercia. Alludendo all'ottauo di Virgilio.

E le mamme allastar di Tigre Hircana.

Genfque virum truncis & duro robore nata.

FERMEZZA D'AMORE.

voleuano dimostrare in pittura la



Fermezza, & la grauità dell'Oratione, faceuano Mercurio sopra vna base quadrata senza piedi, il che dimostraua la Fermezza, & forza delle parole esseguite, le quali senza l'aiuto delle mani, ò piedi possono per se stesse fare l'offitio, che da loro s'aspetta.

## FILOSOFIA SECONDO Boetio.

Con l'espositione del Sig. Gio: Zaratino Castellini, detto l'Intrepido
nell'Academia de Filopini di
Faenza doue publicamenie la retito a' 4.4' Ottobre 1613. alla presenza dell'Illostr. & Reuerendiss.
Cardinale Valente, & di tutto il
Magistrato con prefatione accommodata al luogo, & all'Autore, che qui si tralassa, e si stampa nella maniera, che su composta molti anni prima in Roma,
dall'istesso Academico.

DEscriue Boetio con vaga, dotta inuentione poetica la

Filosofia in tal guisa; finge che gli apparisce vna donna di venerando aspetto con gli occhi scintillanti, & oltre la commune potenza de gli huomini acuti, & perspicaci, di color viuace, & d'inessausto vigore, ancorche fusse tanto attempata, che in modo veruno si sarebbe creduta dell'età nostra. Era di statura ambigua, impercioche hora nella commune misura de gli huomini si conteneua, tal'hora poi pareua toccasse il Cielo con la sommità del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'istesso Gielo ancora penetraua, e stancaua la vista de gli huomini che la risguardauano. Hauena le vesti di sottilissimo filo lauorate con raro artificio di materia indiffolubile, teffute per quanto ella diffe di fua mano, le queli pareuano, come le imagini affumicate, offuscate d'vna certa caligine di sprezzata antichità, nell'estremità della veste vi si leggeua vn II greco, nella sommità vn O thita, trà l'vna,e l'altra lettera à guisa di scala vi si scorgeuano scolpiti alcuni gradili, per quali dall'vitima lettera si ascendeua alla prima; la medesima vesta certi huomini violenti stracciaro-

Donna d'ornatissimo habito vestita per acconciatura del capo hauerà due ancore, che in mezo con bella ligatura tengono vn core humano, con vn motto che lo circondi, & dica. Mens est firmissima.

FERMEZZA.

Donna con le membra grosse, d'aspetto robusto, vestita d'azzurro, & ricamato d'argento, come di stelle, & con ambe le mani

terrà vna torre.

Questa figura è formata in maniera, che facilmente senza molta dichiaratione si può intendere, per non ci trattenere, oue non bisogna, dico solo, che il color della vesta con le stelle sisse si color della Fermezza del cielo, il quale per la sua perfettione, secondo il tutto, non è soggetto à mutatione locale, ne corrotiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

FERMEZZA. & grauità dell'Oratione.

Scriue il Pierio nel primo libro de suoi Geroglifici, che quando i Sacerdoti Egittij

#### FILOSOFIA SECONO BOETIO.



no, e toltero via le particelle, che ciascuno potè, con la mano destra teneua alcuni libri con la sinistra lo scettro.

E di venerando volto meritamente, perche la Filosofia è degna d'honore, e riuerenza gra de, per esser ella Madre di tutte l'Arti liberali maestra de costumi, e d'ogni disciplina, legge della Vita. & dispensatrice della tranquilità,, Dono particolar di Dio. Philosophia bona, rum artium nihil est aliud, nisi vi Plato aut, donum, & inuentum Deorum. dice Marco Tullio nel primo della sua Filosofia, detto riportato da S. Agostino de ciuitate Dei. lib. 22. cap. 22. così concluso ragionandoui della Filosofia.

5, Sicut autem hoc, vt fatetur nullum Diui3, num maius est donum, sic à nullo Deo dari
3, credendu est nisi ab illo, quo & ipsi, qui mul3, tos Deos colunt nullum dicunt esse maiorem
Volendo inferire, che la filososia sia dono del
Vero, & vno Dio per tate eccellenti sue coditioni viene ad essere venerabile, & però Sene3, ca moral Filososo nell' Epist. 14-disse. Nun-

33 quam in tantum conualescet nequi-, tia, nunquam sic contra virtutes co-, iurabitur , vi non Philosophia no-. men Venerabile & facrum maneat. Hà gli occhi scintillanti, & la Virtù vi fiua più acuta della poteza de gli huomini, perche mediate la cognitione di lei, có l' occhio dell' intelletto gli huomini vedono, & conoscono molte cose occulte della natura, tato della Ter ra, quanto del Cielo, si come esprime Tullio nel sudetto luogo, dicendo, che la Filosofia primieraméte c' instruisce nel culto di Dio,e poi nella modestia; & grandezza dell' animo, & la medesima ci discaccia dall' animo come da gli occhi la caligine, acciò potiamo vedere tutte le cose superiori, inferiori, prime, vltime, & mezzane.

E' di color viuace ancorche attempata fia, & fuperi l'età nostra, sì perche à fapiéza sù dalla soma & Eterna Sapienza di Dio coceduta all'huomo subito creato, cioè al primo nostro padre de all'aviture counendi omni dice la Sapiéza al cap. 10 della cui gran Sapiéza maggior di quella di Salomone veggasi il Peretio sopra la Genesi. Ella

da primi secoli è sépre stata maestra di tutte le creature, & è sempre viuace, & vigorosa, & stà di continuo in piedi scacciando col suo splendore le tenebre dell'ignoranza dalla mente de mortali: sì perche la sapienza è stabile, & incorruttibile, la quale ad ogni persona ancorche colma d'anni dona vigore, & forza contro ogni auerso, e turbolente caso & vgualità di mente ad' ogni moto, & perturbatione d'animo, si come ne discorre S. Agostino de Cruit. Derlib. 9. cap. 3.& 4. Non faremo in questo luogo differenza ò distintione dalla Sapienza à la Filosofia posta da Seneca epist. 89. che la Sapienza sia vn perfetto bene della mente humana, ma la Filosofia sia Amore, desiderio, & studio di conseguire questa Sapienza: ciò è vero in quanto alla fignificatione del nome, perche la Filosofia altro non fignifica, che Amore di sapienza, e di Virtù, & Filosofo Amico, Amante, & studioso di Virrà, e Sapienza? Ma se si considera tutto il corpo della... Filosofia secondo l'intentione di Boetio, diremo che sia il medesimo, che l'istessa Sa-

pien-

pienza, & però egli la chiama nella prosa terza del primo libro. Omnium magistra vir-, tutum. Nel secondo, prosa quarta. Virtu-, tum omnium nutrix. Nel quarto profa pri-, ma. Veri prania luminis . Maestra , e nutrice d'ogni Virtù, apportatrice del vero lume: Epitheti che si conuengono alla Sapienza: si come è veramente tutto il corpo della Filosofia, che contiene in se tre parti, l'attiua che compone l' animo nelli buoni costumi; la contemplatina, che inuestiga i secreti della natura, la rationale in cui consiste la ragione, con la quale disputando li discerne il vero dal falso, & questa ricerca la struttura, e proprietà delle parole, & de gli Argomenti; parti tutte tre di perfetta Sapienza, che si confanno con l'altra diffinitione della Sapienza, che adduce nel medesimo loco Seneca à differenza della Filosofia.

Sapienzia est nosse, dinina & huma-, na , & horum causas , la qual diffinitione à mio parere contiene le tre parti della Filosofia, la Sapienza è conoscere le cose diuine ecco la contemplatina, la quale non solo per Fifica inuestiga le cose naturali dette dal Pererio nel primo della Fisica cap. 11. effetti della diuina mente; mà anco per Metafifica riputata da Aristotele divinissima contempla le intelligenze, sostanze astratte, & la natura stessa Iddio. Conosce le humane, Ecco la morale attiua, conosce le cause d'ambedue, ecco la rationale disputativa, mediante la quale si viene in cognitione delle cagioni delle cose diuine, & humane; la Filosofia dunque contenendo in se la diffinitione della Sapienza viene ad esfere vna istessa cosa, che la sapienza, massimamente in vigore della Metasisica da lei contenuta, la quale per auttorità d'Aristotele merita il proprio nome di Sapienza. M. Tullio nel quinto delle Tusculane ragionando de l'antichità della Filosofia dice, che ella è antichissima, mà che il nome è fre-

"Antiquissimam cum videamus, nomen ta"men esse cossitemur recens. Et la reputa l'istessa che la Sapienza. Impercioche dice egli chi
può negare che la Sapienza non sia anticadi fatti, & di nome; cioè la Filososia, laquale per la cognitione delle Diuine, & huma
ne cose, delli principii, & delle cause appresso
gli Antichi otteneua questo bellissimo nome
di Sapieza, & li sette Saui della Grecia surono
chiamati Sosi cioè sapienti, & molti secoli apanti loro. Lucurgo, Homero, Visse, Mesto-

re, furno tenuti per sapienti; Similmente Atlante, Prometheo, Ceseo, per la cognitione, che haueuano delle cose Celesti surono chiamati Sapienti; E tutti quelli, che poneuano il loro studio nella contemplatione dello cose furono sempre chiamati Sapienti per sino al tempo di Pitagora, alquale parendo titolo troppo superbo d' esser chiamato Sapiente, si fece chiamar Filosofo Amico di Sapienza, & la Sapienza fù chiamata Filosofia, cioè Amore di Sapienza, talche la Filosofia quella istessa che più anticamente chiamauasi Sapienza; ond' è ch' in Diogene Lacrtio , nella vita di Platone leggeli . Proprie vera , Sapientiam, & Philosophiam vocat ap-», petitionem quandam, ac desider ium dinina . Savientia.

La statura ambigua hor picciola, hor grande fignifica che ella hor s' occupa nella cognitione delle cose inferiori della terra, & hora nelle superiori del Cielo, & alle volte sormonta tant' alto ad inuestigare le materie sublimi, che l'intelligenza humana non le può capire, & però dice Boetio, che la Filosofia alle volte alzaua tant' alto il capo, che penetrando nel Cielo la vista de riguardanti nó era habile, & sufficiente à risguardarla, e scorgerla, atteso che li Misterii Diuini sono occulri-& l'essenza divina istessa, che nel Cielo rissede non può essere dall' humano discorso , comprela. Deus humana ratione comprehen-, di n'in potest disse San Gregorio Nazianzeno nell'Oratione del Santo Battefimo, che merauiglia; Se Simonide Gentil Poeta Greco addimandato da Gierone Tiranno che cosafosse Dio, doppo hauer preso vn giorno & due di tempo à pensarci, & richiedendo di più doppio termine rispose all' vltimo quanto più considero l' essenza di Dio tanto più mi pare oscura cosa.

" Quanto diutius considero Deum tanto mihi " res videtur obscurior. Riserisce Cicerone

nel I. de natura Deorum.

La vesta di sottilissimo filo significa la sottigliezza de gli argometi nel disputare la materia indissolubile per le materie Filosofiche che sono per se stesse leali, & salde massime nell'at tiua, circa li bnoni costumi. Tessure di sua mano, perche l' habito della Sapienza è indissolubile, immutabile, & saldo, di sua esseza, & propria qualità, non per artificio humano, E'oscuro inquato all' inuestigatione delle cose occulte della natura, & ciò par compreso da Tullio , nel primo dell' Oratore, Philosophia in tres

partes est distributa, in nature obscuritatem, indisterendi subtilitatem, in vita atq; mores, Et se guardiamo al costume Filosofico, diremo che l'habito sia offuscato da vna caligine di negletta antichità perche li Filosofi se ne vanno per l'ordinario negletti, & disprezzati alla Filosofica, con panni antichi, vili, & imbrattati. Pouera, & nuda vai Filosofia, non tanto per necessità, quato per volontà come Socrate, & Apollonio che andauano vestiti di sacco brutto, scalzi, col capo scoperto, & Diogene inuolto in vna fosca schiauina, lordo, & sozzo dentro d'vna botte, mà ciò se bene è vero diciamo vna più vera ragione. Sono le vesti del la Filosofia coperte di vna antica caligine perche li Filosofi fin da tempi antichi hano hauuto costume di adombrarla con sossiticarie o-

fcure.

Gli Egitij occultarono la Filosofia sotto oscuri velami di fauole, & Geroglifici secreti; Pitagora la vesti có vn drappello d'oscuri sim boli. Empedocle con Enigmi. Protagora con intricati commenti, Platone con sensi mistici, Gorgia co bizzari, fallaci, & contrarij argomenti, che tutte le cose sono, & non sono, Zenone l'istesso con possibili, & impossibili esperienze, Aristotele co termini oscuri, & difficile testura di parole: ond'egii stesso chiamana Acroamatica la vdiéza, che l'ascoltana la mat tina nella quale trattaua della più remota, & fottil Filosofia attinente alla contemplatione delle cose naturali, & dispute dialettiche, & mandò in luce alcuni libri detti da lui Acroamatici, che contengono la recondita disciplina della sua setta Peripatetica, liquali hauédo veduti Alessandro Magno suo scolare mentre era nell'Asia contro Dario, si lamentò seco per lettere che hauesse diuolgati così belli secreti di natura, à cui Aristotele considerando l'oscurezza nella quale li haucua inuolti & dati fuora, rispose, li hò dati in luce tanto quanto non li hauessi dati, il tenore di dette lettere registrate da Aulo Gellio nel 20. lib. cap 4. non voglio mancare di repetere in questo luogo per maggior certezza à gusto de Rudiofi.

Alexander Aristoteli Salutem 37 Hand recte fecisti quod Anscultatorios li-, bros edideris in qua enim re à cateris nos ité o, prestabimus si discipline in quibus eruditi su mus omnium omnino sint comunes; Equi-, dem malim in rerum v su optimarum quam 33 in facultatibus anteire Vale

2 Aristoteles Regi Alexandro Salutem.

"Scripsisti me de libris auscultatoris inter , arcana, illos co li putans oportere sed tu cos. o effe editos, o minime editos (cito,corno-, biles enings tantum erunt, qui nos audierint ., Vale.

Questi libri detti Ausculatorij, ne quali per quanto riferisce Aulo Gellio si conteneuano fottili, & ardue speculationi di natura sono gli otto oscuri libri della Fisica intitolati De Physico Auditu, dell' vdire, ò ascoltare cose fisiche di natura occulte, non per altro se non perche tiene Arist, per la loro oscurità che non si possi no intendere, & capire se non si odono esplicare dalla bocca del Maestro. Apparisce di qui che à bella posta li Filosofi Antichi palliauano la Filosofica disciplina, con oscuri termini, volendo mostrare alle genti che essi intendeuano, ma non voleuano fosse inteso da altri tutto quello che publicauano, & nella mente loro teneuano, & alle volte diceuano cose oscure, & stranaganti per esser tenuti in maggior credito, & cólideratione, come accéna Luciano nel Dialogo di Micillo in disprezzo di Pitagora, quasi che non bastasse, che la Filosofia nelle cose occulte di natura fosse per se stessa oscura, se anco non le aggiungeuano maggior oscurità con difficile testura di parole, e digersità di fantastiche opinioni. Si che Boetio figura la Filosofia con veste fosca per la propria. difficultà delle sue materie, & per l'oscurità de termini nella quale l' hano innolta gli Antichi Filosofi.

Nell'estremità della Veste leggeuasi intessu to vn .II.greco dal quale per certi gradi scolpi ti à guisa di scala si saliua alla somità nella qua le era vn. O. & non vn. T. contro l'intentione dell'Autore come hanno varij telti scorretti molto malamente, perche alle volte vi è differenza doppia sì per la qualità della lettera, che questa è vn. T. séplice & quella è vnita co l'aspiratione, sì per lo significato diuerso, & al tut to contrario quanto al vita alla morte perche il. O. appresso i Greci, come il . C. appresso i Latini dădost i voti, ò le sorti nelli giuditij era no ta di codannatione, & il. T. come l'A. appresso Latini nota d'affolutione, il Detta poi era nota di dilatione di rempo per veder ben la cauta, come appresso i Latini N.L. non liquere. cioè che non fosse lecito per all'hora giudicare. Onde Santo Girolamo in S. Marco chiama il T. fegno della falute, & della Croce, perche in quella pende l'istessa vita Christo Nostro Signore per dar falute, & vita al genere humano & è sempre stato preso per simbolo della vita

per sino da gli Antichi Egittii, il che sù da molti giudicato al tempo di Teodofio Imperadore quando per ordine suo surono in Alessandria buttati à terra tutti li Tempii de gli Idoli, trà gli altri quello di Serapide, ne le cui pietre, e sassi trouaronsi scolpiti parecchi similicaratteri T, si come anco hoggidi si vede nella Guglia del Popolo piena di Geroglifici massimamente nella facciata verso Occidente, nella quale si vede vna Croce formata, più maggiore anco in quella di Santo Giouanni Laterano verso la scala Santa, dalli cui Geroglifici Torquato Tasso cominciò ad ordire il suo graue Dialogo dell'Imprese. Apparisce di più in vna statua Egittiaca di Serapide che nella man dritta tiene il Tau, il quale si vede qui in Roma nel fiorito studio del Signor Giacomo Bosio Historico, & del Signor Antonio suo Nipote Agente di Malta. Tal carattere Luciano nel trattato del giuditio delle vocali lo reputa nota de ladri, perche erano posti in... Croce la quale è simile alla lettera T, mà come habbiamo detto essendosi in quella stato posto Christo vera vita, & hauendo noi riceunto da quella l'eterna vita è stata reputata la lettera T, simile alla Croce, geroglisico della vita, etiam auanti la venuta di Nostro Signore si come artesta Rufino, Suida, & Nicetoro più copiosamente di tutti lib. 12, cap. 26. narrando la destruttione del detto Tempio di Se-, rapide. Qui etiam Hyeroelyphicarum litte-, rarum interpretandarum periti, charactenem sub Crucis forma Vitam futuram significare dixerunt. Fù anco figura il T, della futura vita appresso il Popolo d'Israele quando Mosè fece alzare nel deposito quel simolacro simile al Tau, col serpente di Brozo, sopra il quale rifguardato da quelli che erano punti da venenosi serpenti dana loro la vita, & Mosè istesso sin tanto che oraua à Dio nel monte prostrato con le braccia aperte in croce il Popolo d'Israele vittorioso rimaneua in vita.

Per lo contrario il Q, è stato simbolo della morte perche è la prima lettera della parola Davaros, che significa morte, & però gli Antichi per notare nell'Esemeride loro i morti li segnauano con tal carattere Q, quasi trassisso da vn dardo: il che vedesi in vna Base di marmo dedicata dalla Tribu succussana Giuniore alla pace eterna della Casa di Vespasiano Imperadore nel Palazzo dell'Illustrissimo Sign. Cardinale Farnese, nella quale vi sono otto Centurie col nome loro, & delli Centurioni.

il terzo de quali chiamato Gneo Pompeo Pelale, hà il Thita, & il simile circa 12 in diuerse centurie moti; per tal cagione Martiale dà à questo carattere Epitheto di mortifero.

,, Nosti mortiferum Quastoris castrice signum ,. Est opera pretium dicere T beta nouum.

Persio nella Satira quarta.

"Et potis es nigrum vitto prafizere The-

Negro lo chiama per l'oscurità della morte l'istesso, che mortifero secondo Budeo. Si come il Thita lettera funesta ponevasi avanti il nome de morti, cosi il Tau auanti il nome de sopraviuenti, Se ben quello carattare T, sin hora ne marmi non hò veduto innanzi à nome alcuno, fuor che in significatione di Tito rrenome:vi è nondimeno l'auttorità di Santo Isidero nel primo dell'Etimologia cap. 13. de , notis militaribus. Tan inquit, nota in capite ,, versiculi superstuem designabat O, ad vnius , cuiusque defuncti nomen advonebatur. Tutto ciò sia detto per palesare, & auuertire l'errore di molti testi scorretti non che habbia tal fignificato nella Filosofia di Boerio; atteso che in questa figura il II, greco fignifica pratica, & il O, Theorica, nelle quali due parti confiste la Filosofia; così diuisa da Boetio istel-, fo in Porfirio . Est enum inquis Philosophia ,, genus, species vero eius due une que bearos-, Tinh, dicitur altera qua mpantinh ideft /pe-" culatina, & actina. Però Theodorico Rescriuendo à Boetio lo loda in tal guisa. Didi-, cisti enime qua profonditate cum sus parti-,, bus speculatina cogitetur, qua ratione Acti-, ua cum [ua divisione discatur. La qual divisione si conferma con quella di Sant'Agosti-, no de Ciuit. lib. 8. cap. 4. studium sapientia , in actione, & contemplatione versatur, unde pars eius actina, aliera contemplatina dici , potest, contemplatina autem ad conspicien-i , das nature caufas, & finceriffinam veritatem. Ne à queste due parti è dinersa la tripartita distintione, che di sopra fatto habbiamo, non tanto perche la terza detta rationale che inuestiga le cagioni, aggiunta per quanto! dice Santo Agostino da Platone, sia supersua come vuol Seneca Epist. 28. nella sudetta dif-, finitione dalla Sapienza. Quidam na finien runt sapientia est nosce diuina, & humana; , tralassano alcuni, & horum causas; essendo la rationale disputatiua, circa le cagioni commune parti d'ambidue delle cose divine, & humane. Quanto perche S. Agostino nel luoga

luogo citato afferma che non è cottario. Ideo

, hac triparticio non est contraria illi distin
, stioni qua intelligitur omne studium sapie
, tia in actione, & contemplatione consistere.

ne men la bipartita è contraria alla tripartita.

In fomma la Filosofia consiste nella pratica, & nella Theorica, la pratica è l'attina morale; la Theorica è la contemplatiua, che è sublime, e tiene il primo grado in dignità, vitimo per la sua difficoltà in conseguirla, & però da Boetio è posta sopra la scala, & à piè della scala la prattica, come più facile cominciandost prima à mettere il piede in quella come più bassa per salire di grado, in grado più ad alto, artelo che il principio del Filosofare come dice Aristotele nel primo della Metafisica cap. 2. hebbe origine dal merauigliarfi delle cose minori che arreccauano dubbio, e dipoi paffando più oltre cominciò à dubbitarsi delle cose maggiori, & per la cognitione, che si acquistava delle cofe minori dalla pratica loro s'apri l'intelletto ad ascendere à poco, à poco alla cognitione delle maggiori attinenti alla speculatina più difficile, perche non apparise à niun fenso corporeo, come l'attiua che opera attualmente, e visibilmente, mà la speculaitiua si palesa al senso intelletuale contemplando, & meditando con l'intelletto la cagio. ne, e la verirà delle cofe naturali Fisiche, & divine Metafisiche, ne quali consiste la Theorica, voce deriuata à Theoreo verbo greco; che fignifica inspicio, risguardare, onde Theatrum, luogo farto per vedere, & rifguardare, & quello che vede, & rifguarda ogni cofa Dio dicesi da Greci Theos. Essendo il &, prima lettera di questa voce Theos cioè Dio, potremo anco dire che è posto da capo della scala, come scopo, termine, & fine d'ascendere, & arriuare à lui, & se guardiamo bene la figura... sferica di detra lettera si ci rappresenta à punto vn verfaglio con quella linea in mezzo per trauerlo come frezza fissa nel versaglio, segno che douemo indrizzare la mente nostra verfo Dio, e tenerla sempre fissa in lui come sommo bene scopo, & fine della sapienza, perche il fine della sapienza, & della Filosofia, è il " sommo bene, che è Iddio. Philosophia docet , hominem cognoscere creatorem suum, dice Aristotele de moribus, & Santo Agost. de Ciuit. lib 8, cap. 9, dice che il filosofare è amare Dio, & che Platone tiene che il vero & sommo bene sia Dio, & vuole che il Filosofo sia -amatore, & imitatore di Dio; & più sopra nel cap. 8. dice che nella Filosofia morale si tratta

dello supremo bene senza il quale non si può esser beato: la detta Filosofia morale è l'attina cioè prattica la cui prima lettera è il II, si come habbiamo detto stando nella parte estrema della scala significa, che per li gradi delle virtiì morali di Giustitia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Magnanimità, Magnificenza, Liberalità, Benignità, Clemenza, & altre s'arriua alla sommità della scala, cioè all'vitimo fine, & al sommo bene, che è Dio nostro Creatore capo di tutte le virtu. & nel lib. 8. cap 39. Afferifce Santo Agostino che la Filosofia speculatina val più per effercitar gl'ingegni, che ad illuminare la mente di vera (apienza, come che l'attiua sia quella la quale per mezzo delli buoni costumi ci faccia conseguire la vera sapienza, & con ragione, perche la Theorica che è la contemplatiua, & speculatina, essamina la verità delle cose; mà la prattica attina morale mette in opra la verità, li buoni costumi, & tutte le virti, che ci seruono per scala da salire à Dio vitimo ripolo, fine, e termine della beata vita, come benissimo lo reputa Boetio nel Metro nono li. 3. parlando à Dio.

35 Turequies tranquilla pijs te cernere finis, 37 Principium, Rector, Duxsfemita, terminus idem.

, & nella prosa seguente Perfectum bonum, veram esse Beauudinem, & Deum sum-

3, mum bonum este colligimus.

Si come Dio è principio, guida, termine, e fine d'ogni nostro bene, così noi dobbiamo in questa vita, mettere il piede nella scala de buoni costumi, & virrà dal principio che cominciamo à caminare per fine all'vluimo passo della vita nostra, & non cessar mai di salire, 37 finche s'arriua al sommo bene. Semper assi-,, duus esto, & quemadmodum, quis scalas 35 conscendere experunt non prius desistunt ab ,, ascensu, quam supremum attigerint grandum; sic o tu in bonis semper altius scandendo affectus sis: disse Agapeto Greco à Giustine, ma certo che dalla prattica delle virtù morali,& cose inferiori si può passare,& ascédere alla cognitione delle cose superiori, & di. uine per similitudine & conformità delle cose, si come leggiadramente esprime il Petrarca dicendo.

Ancor,& questo è quel che tutto auanza Da volar sopra il Ciel gli hauea date l'als Per le cose mortali, Che son scala al fattor chi ben l'estima, Che mirando ben fifo quanto, e quali Eran virtuti in quella sua speranza D'vna in altra sembianza Potea leuarsi all'alta cagion prima.

E degno il Gesualdo d'essere in questo luogo veduto, ma noi tralasciando ciò che egli dottamente dice, & quel che replica il Cardinale Egidio nelle sue stanze, ad imitatione del Petrarca, con maggior auttorità, confirmaremo le cose honeste, & belle che quì giù prattichiamo esserci scala à Dio, se bene si considerano solleuando l'intelletto alla contemplatione di lui come Autore d'ogni bene, perche ogni cosa creata in questo mondo per minima che sia, manisesta la maestà, la prouidenza, & la somma bontà di Dio, si come Mercurio Trimestigo in Pimandro eap, 5.

"Deus sane totius expers unidia per singu-, las Mundi particulas viique splendet. E "Theodoreto lib. 3. de Angelis. Ex visibili-"bus cognoscitur Deus inussibilis sunt sana "mentis, per terram potius perque crescentia "germina ad contemplandum terra, germi-"numque factorem, tanquam per quadam.

3, media perducuntur.

Per condudere ciò compitamente cauiamo fuora quella gemma che si conserua nel vaso di Elettione cap. 1. à Romani, oue non sono scusati quelli ingiusti Gentili i quali conoscen. do folo fimulacri, di legno, di faffo, Augelli, Animali infiniti per loro Dei no hano voluto hauer notitia del vero Dio: impercioche egli si e mostrato, & le cose inuisibili sue dalla creatura del mondo, per le cose fatte si scorgono, & la sua sempiterna virtà, & diuinità. 3) Quia quod notum est Dei manifestum est in 3, illis. Deus enim illis manifestauit inuisibiplia enim ipfius à creatura Munds per ea que s,facta sunt intellecta conspiciuntur sempiter->> na quoque eius virtus , & Divinitas ita vt o, fint inexcusabiles.

Hà la Vesta stracciata per mano di certi huomini violéti, che se ne portorno via le particelle che poterono. Questi si come Boetio esplica nella prosa terza del primo libro sono le va rie sette de Filososi, che per la varietà delle peruer se opinioni, che ciascuno tiene viene la Filosofia ad essere strappata e stracciata in varie parti essedo per se stessa leale, & certa. Pitagora heb be la sua parte nella speculatiua. Socrate nell' attiua che sù il primo che introducesse la mora sità nelle Città, come dice Tullio de Oratore. & nel 5. delle Tusculane il che conferma S. Agostino de Ciuit.lib.8.cap. 3. se bene l'istesso Santo lib. 18. cap. 39. dice che la Filosofia morale risplendeua viuente Mercurio Trimegisto, che fiori molto tempo auanti di tutti i Sa-, uij della Grecia. Nam quod attinet ad Filo-, fofiam, dua fe dicere aliquid profitentur vn-,, de fiant homines beati, circa tempora Mer-, cury quem Trimegistum vocauerunt, in il-, lis Terris bususmodi studia claruerum lonne quidem ance sapientes, quos Philosophos habust Gracia. Platone poi scolare di Socrate hebbe l'attiua, & la cotemplatiua insieme aggiungendo la rationale di più, la quale non è altro che la Dialettica. Graci enim rationem disserendi logicami appellant, qua circa Orationem ver atur dice Plutarco de placitis philolophorum, Da Platone nacquero molti capi di sette contrarie, ciascuno per mostrare d'esfer d'ingegno piu speculativo, differiva dall'altre, & bene spesso dal proprio Maestro inuentando nuoue opinioni, & ragioni come Arist. Peripatetico, à cui su contrario Senocrate Academico ambedui discepoli di Platone, & di Senocrate fù icolare Zenone Prencipe della setta stoica.

Prencipe della Epicuria fù Epicuro, che di anni 18. capitò in Athene mentre leggeuano Aristotele in Calcide, & Senocrate nell'Academia, & molte altre infinite sette che straeciarono la Filosofia violentemente, la stracciò Pitagora con l'opinione che haueua della ridicola trasmigratione dell'anima, che egli fosse stato Ethalide, Euforbo, Hermotimo, Pirro pelcatore prima che Pitagora, & che vna volta dopò la sua morte sarebbe passato in vn. gallo, che egli lo prese per simbolo dell'anima, e perciò in vita prohibì, che il gallo non si douesse vecidere; onde Luciano Filosofo nel dialogo di Micillo, introducendo Pitagora in forma di Gallo, fà che dica d'esser stato Aspasia meretrice, Crate, Cinisco, Re, pouer huomo. Satrape, Cauallo, Cornacchia, Rama, & altri animali infiniti, prima, che gallo. Nell'istessa guila la stracció Empedocle imitatore di Pitagora, si come apparisce in quel suo verso posto da Filostrato nel s.

Et puer ipse sui, nec non quandoque puella.
Socrate in vn colpo squarciò la metà della
vesta poiche le tolle la contemplatiua, reputa,, do stolto chi vi attédeua. I mo vero illos qui
,, in hui a cemodi contemplandis vacani, stoli,, dos esse monstrabat, dice il suo diletto Seno-

fonce.

fonte nel primo de gli atti di Socrate, dal quale hebbe origine quel moto posto ne gl'Ada-,gij. Qua supra nos nibil ad nos. Non starò à cercare che egli strapasse la Filosofia ne la morale istessa s'era disprezzatore della religione, & leggi d'Athene, & corrottore della Giouétù, sò bene che egli fù curioso di riguardare, & amare il bello vn poco troppo licentiosamente fuor del seuero, & graue costume Filosofico; nell' Amore d'Alcibiade dice Atheneo libr. 13. che Socrate scappò del manico. Socrates Philosophus cum omnia despicarentur Alcibiadis Pulchritudini fuit impar, id pest ab ea captus, & de solita magnitudine constantiaque animi deiectus. Caua ben configlio ad altri che s'astenessero delle conuernationi belle, Admonebat à pulchris abstinepre vehementer, non enim effe facile aiebat, soum tales homo tangat modestum esse; dice il suo scolare, Senofonte; mà dall'altro canto nel 3. lib. essendogli proposto d'andare à visitare Theodata bellissima Cortegiana, vi andò più che volontieri, e si trattene seco à motteggiare & infegnarle modo da ritenere nella rete gli Amanti. Platone la strappò ben bene in molte cose, tenne anc'egli la trasmigratione dell'anime etiamdio nelle Bestie; màil suo Porfirio Platonico tenne che si rinouassero solamente negli huomini, diche ne è retto censore Santo Agostino de Ciuit. lib. ro, cap. 30. la strappò di più tenendo, che l'anima fusse coeterna con Dio sentenza reprobata da S. Agostino lib. 10 cap. 31. de Cinit. Dei La strappò nell'attiua con il suo illecito Amor Platonico schernito, & detestato da Dicearcho Filosofo, & da Cicerone ancorche Platonico nel quarro delle Tusculane. La strappò nel quinto della sua scostumata Republica, essortando, che le donne si essercitassero nelle publiche palestre nude con gli huomini impudiche, stol to configlio ribburato da Ennio Poeta in quel suo verso.

Flagity principium est nudare inter ciues

corpora.

Aristotele squarciò la veste alla Filosofia os sostentando che il mondo soste ab eterno, che Iddio non habbia cura delle cose del mondo che egli non pensa ad altro, che à se medesimo & che il bene ci nasce da altroue, si come sosti sicamente mantiene nel 12 della Metassisca, & nelli morali de gli Eudemij lib.7. ca.15. one straccia la Filosofia in mala maniera. Deus pro posi sua excellentia nihil prater seissum cogitat, probis autem bonum aliunde euenti. infelice

Aristotele, Felice Boetio, che ben conobbe il Creator del Mondo, & la sua diuina prouidenza nel Metro 5. del 1. lib.

O stelliseri conditor orbis,
Qui perpetuo nixus solio
Rapido Cœlum turbine versas
Omnia certo sine gubernas.
E nel Metro nono lib. 3.
O qui perpetua mundum ratione gubernas,
Terrarum Cœlique Sator.

Et nella prosa 12. del medesimo lib.

, Deus splum bonum effe monstratus eft,

, Per bonum igitur cuncta disponit, ,, Siquidem per se regit omnia qui bonum con-, lensimus , & bic est veluti quidam clauus ,, atque gubernaculum, quo mundana machi-"na stabilis atque incorrupta seruatur . Sentenze tutte dirette contro l'iniquo parer d'Aristotele. Gli Stoici non men che gli altri lacerorono la vesta Filosofica in più bande dicendo che il mondo sia animale animato, rationale & intelligibile di sostanza animata sensibile che le discipline liberali siano inutili, che gli errori, e peccati siano vguali, che le mogli deueno esser communi, essendone di ciò Autori Diogene Cinico, & Platone come riferisce Laertio nella vita di Zenone capo della fetta stoica, il qual in vero stracciò la vesta affatto nella Filosofia attiua con la mala pratica de costumi concedendo la libertà del parlare, chiamando tutte le cose ancorche dishoneste con i lor proprij nomi, mandando an. co fuora vétosità per ogni parte senza risguar. do alcuno, come scriue Tullio a Papirio Peto , tectis verbis ea ad te scripsi que apertissimis ., agunt Stoici, sed illi etiam crepitus aiunt ,, aque liberos ac ructus esse oportere. Mossa da tale dishonestà non è merauiglia che la Filosofia si lamenti con Boetio nella prosa terza de gli Stoici & Epicurei in particolare il ca. po de quali fraccassò la vesta alla Filososia po.

nédo il fine del sommo bene nel piacere, & ri-

poso, come Aristippo ancorche scolare di So-

crate, pose sommo bene nel piacer del corpo; Antistene suo condiscepolo nell'animo, Ma

Epicuro la pufe nel piacer del corpo, e del ani-

mo come dice Seneca se bene Epicuro si lamé

tò che era malamente inteso da gl'ignoranti

dichiarandosi, che non intendeua del piacer

dishonesto lascino, e lussurioso; mà della quie.

te del corpo, e del animo ibero d'ogni pertur-

batione dorato d'yna sobria ragione, il come

affer-

3

afferma Laertio pella sua, mà non per questo rappezzò la vesta, atteso che il fine suo è imperfetto, & pessimo, non essendo posto nella virtu, &bontà dell'animo per arriuare al somo bene Iddlo vltimo nostro fine; mà pose il fine in ben caduco, & cransitorio, negando l'immortalità dell'anima, confermando anch' egli che Iddio non tiene cura delle cose humane, squarci brutti, e deformi. Stracciarono di più gl'Epicurei la Filosofia togliendole la rationale. I Cirenaici doppiamente togliendole la naturale, & rationale, ritenédosi la morale come Socrate. Aristochio no tato le strap pò la rationale, e naturale, mà stracciò anco la morale, che solo haueua lassata leuandole la parte della correttione, riputadola parte da Pe dante, & no da Filosofo come riferisce Seneca Ep. 89. Moralem quoq; quam (olam reliquerat circucidit, na eum locum qui monistiones continet sustulit, & padagogi esse dixit, , no Philosophi tanguam quicquam alind fit " (apiens quam humani generis padadogus; ma questi ritagli è squarci sono assai minori delle peruerse opinioni circa il Modo, il Cielo, l'anima, & Iddio nostro eterno bene appresso , il quale i Sauij di questo mondo sono stolti. , Sapientes husus mundi sunt apud Deu stulti. Merce à le sciocche, & perfide loro opinioni, con le quali hanno lacerata la stessa alla sapien za per lo che meritano nome non de sapienti, mà di stolti, così chiamati da San Paolo nel pri mo capo à Romani. Euanuerut in cogitationibus fues, & obscuratum est insipiens cor eonrum dicentes enim fe esse (apientes, stulti. n facti sut. La cui stolta è fallace sapieza al fine resta dispersa, e confusa dalla vera sapieza, come scriue Santo Girolamo à Paolino per sen-, teza di Dio in Abdia, & Isaia cap. 29. Perdam minquit (apientiam, (apientsam, & prudentiam " prudentiam reprobabo, vera sapientia per-22 det fallam (apientiam.

Tiene con la mano destra alcuni libri, con la sinistra lo scettro, i libri significano lo studio che sar deue quello che vuole acquistare la sapienza, occupandosi in volgere i libri prositteuoli all'acquisto di essa destandosi dal sonno della pigritia, & dell'otio, che sogliono indurre lasciui Amori, inuidi, & cattiui effetti, che chiudono la via per arriuare alla sapienza, & questo è quello che auuertisce Horatio nella seconda Epistola del primo lib.

Posset ante diem librum cum lumine: si non Intendes animum studys & rebus honestis: Inuidia vel Amor vigil torquebere. Il medefimo Poeta nella Poetica fua, per ap prendere bene la fapienza ci esforta à rimesticare le carte Socratiche piene di Filosofia morale.

" Scribendi recte sapere est, & Principium

of fons:

"Retibi Socratica poterunt oftedere charta.

Persio Poeta Satirico nella Satira terza tut
to sdegnato protópe contro i sonnacchiosi, &
li sueglia,& inuita allo studio della Filosofia.

Népe hoc assidue iam clarum mane fenestras,
Intrat, & augustas extendit lumino rimas est

straimus &c

Stretis adhuc laxumque caput compage foluta Oscitat esternum dissuits undique mallis. Est aliquid quo tendis, & in quod diriges arcum?

Fin quì esclama contro i pigri e negligenti nel procurare di saper, poco doppo li essorta alla cognitione delle caggioni delle cose cioè alla Filosofia naturale speculativa.

Disciteque o miseri, & causas connoscite reru, nelli seguenti poi li essorta alla Filosofia mora le attiua.

Duid Gran

Quid sumus aut quid nam victuri gignimus ordo

Quis datus, aut meta quam mollis flexus: & vnde,

Quis modus argëto,quid fas obtare,quid as per Vitle nummus habet,Patrie carisq;propinquis Quantum elargiri deceat. Quem te Deus esse Iussia humana,qua parte locatus es in re. Disce.

E'necessario dunque scaceiare il sonno, & l'otio nemici, delle discipline, & nocini all'acquisto della sapienza; che col volgere i libri si conseguisce essendo l'vso dei libri stromento, della dottrina, sustrumenta dostrina est vi-, sus subrora disse Plutarco nella educatione de sigliuoli, & sidoro nel lib. 3, del sommo bene afferma, che ogni profitto procede dal leggere i libri, & dal meditare ciò che si legge.

,, Omnis profectus ex lectione, & meduatione procedit, qua enim nescimus lectione dixi,, mus, qua didicimus meditatione conserua,, mus, ond'è che i libri chiamasi muti maestri.

Lo scettro significa, che la sapienza, la quale in questa opera di Boetio per la Filosofia si piglia, e regina di tutte le discipline, & arti siberali, & che da essa vengono ordinate: Impercioche hauendo la sapieza & Filosofia notitia delle cose diuine, & humane, & contenendosi ella nella contemplatiua, & nell'atti-

ua vengono da lei ordinate tutte le discipline, & arti le quali sono contemplatiue, ò attiue, & corne attiua s'ordina anco la legge ciuile, la quale cade fotto l'Ethica Filosofia morale, come ethica in genere circa i costumi, impara mo à lar legge à noi stessi, in specie con l'economi, alla famiglia, & alla Cafa; con la. "Politica a' Popoli, & se la legge, est diumi n & humani iuris scientia, la sapienza pari-, mente, est dininorum, humanorum (cien-,, tia, come dice Seneca Plutareo & il Pererio. Marco Tullio, & Platone ne luochi sopra citati; ne marauiglia è che il medefimo Tulio " dica alla Filosofia . Tu inuentrix legum, tu , magistra morum , & disciplina fuiste ; & Seneca nell' Epistola 95. che cosa è altro la Filosofia, che legge della vita? che sia Regina delle discpline', & arti liberali; non è dubbio "poiche da lei sono prodotte. Est laudatu-,, rum artium omnium procreatrix quedams "O quasi parens ea quam Filosofia Graci , vocant. disse Cic. nel principio dell' Orato-, te, & nelle Tusculane la chiama . O vue , Philosophia dux, o virtuis indagatrix, ex-, pultrix que vitior um, quid non mado nos sed omnino vita hominum fine te effe potuifet? 2) Tu Vrbes peperisti, tu dissipatos homines in 2, societate vite conuocasti. nelle quali parole s'attribuiscono alla Filosofia attioni Regie, e titoli da Regina. Aristippo volendo dar ad intendere che le discipline liberali vanno dietro alla Filosofia morale, per la quale tutte le altre cose s'imparano, & che ella è Regina di tutte; disse che quelli che sono ornati di liberali discipline, e disprezzano la Filosofia, sono come i Proci di Penelope, i quali faceuano contro di Melanthone, Polidora damigelle, e non si curauano delle nozze di Penelope, che era Parrona Signora & Regina d'Itha. ca, simil cosa disse Aristotele d'Vlisse, che quando andò all' Inferno parlò à tutte l'ombre Infernali fuor che a Proferpina Regina, il primiero detto d'Aristippo vien riputato da Plutarco nella educatione di Bione oue chiama la Filosofia somma, & capo di tutti gli al-35 tri Rudij Vrbanum est etiam Bionis Philoso-3) phi dictum qui aiebat sicut Penelopes, Pro-., cicum non possent cum Penelope loqui ser-,, monem cum eius ancillis, habuisent, stas ,, qui Philosophiam nequeunt, apprehendere ,, ens in alijs nullis precij disciplinis, se se , conterere, itaque relinquorum studiorum 30 quasi caput & summa constituenda est Phi-Josophia; se è degna d'essere constituita.

fomma & capo delli altri studij sinceramente di tutti loro chiamar si può Regina.

In quanto che la Filofofia tenga da vnamano i libri, e dall'altra lo scettro, potemo anco dare questo significato, che ad vn Rè, che tiene libri d'Eticha, & di Politica attinenti al costume, & al modo di ben regnare, e trattare il militare imperio, & quelli spesso riuolgere acciò che vegghino scritto ne libri quello che gli Amici inseriori sor deuoti, non hanno ardire d'aussarli, & ammonirsi, e però Demetrio Falereo essortana Tolomeo Rè à tenere per le mani non men so scettro, che libri vtili, & idonei alla buona administratio-

ne del Regno.

Considerando che la Filosofia tiene i libri dalla destra. & lo scerro dalla sinistra diremo. che la sapienza deue essere preferita al Dominio, & al Regno perche senza la sapienza, & configlio de Sauij non si può bene reggere, & gouernare, onde nel secolo d'oro regnauano solamente sapienti Filosofi, & quellisurno Prencipi, e legislatori come dice Possidonio in Seneca Epist. 90. Solone su Prencipe, legislatore delli Atheniesi, Licurgo de Lacedemoni, Zeleuco de Locresi; scriue Plutarco in Iside, & Osiride, che gli Egitij sceglieuano i Rè, ò da Sacerdoti, ò da Guerrieri, perche questi sono tenuti in conto per il lor valore, & quelli per la sapienza, ma quel guerriero che si creaua Rè si daua alla disciplina de Sacerdoti acciò si facesse partecipe della Filosofia, & sapienza, & dinentasse atto al Gouerno & al Regno. Onde Arist. disse nel primo della Rettorica che il sapere è non sò che cofa atta ad Imperare . Sapere eft quiddam aptum ad imperandum. Attalo maestro di Seca affermaua che egli era Rè, ma a Seneca pareua che fosse più che Rè perche porena dar norma a' Rè per ben Regnare, & gli era lecito far censura di quelli che Regnauano. , Ipse regem esse dicebat ; sed plusquam Re-" gnare mihi videbatur cit liceret censur am ,, agere Regnantium, dice Seneca Epist. 108. diremo di più che i Rè configliandosi con persone sauie vengono à sare ciò che vien dertato dal buon configlio loro, & però Vespasiano Imperadore stando vna volta tra Filosofi pieno di giubilo, & merauiglia esclamò dicendo ò Dio buono ch' io commandi à sa-, pienti, & i sapienti a me. O Iupiter inquie , vt ego sapientibus imperem, & mihi sapien-, tes, & per il buon profitto, che dalla conuersatione loro ne cauaua, no voleua che si te-

nesse portiera à sapienti . Tune rex inquit 3) sapientibus viris foris semper patre volo. narra Filostra to lib. 5. c. 10. 11. non è dubbio, che il consiglio de sauij il Filosofare, & la Filosofia è di giouamento grande al Prencipe per ben gouernare, si come diffusamente dimostra Plutarco nel trattato che fa al Prencipe ignorante, & in quel altro doue mantiene che si debba Filosofare con Prencipi, sede ne faccia il buono & lodato Imperio di M. Antonio Imperadore quei che hebbe pien di Filosofia la lingua, e'l perto, e spesso in bosca hauer soleua quella pretiosa gemma di Platone, le Città fiorirebbero se i Filosofi imparassero, , ouero se gli Imperadori filosofassero . Flo-3, revent Civitates st aut Philosophi imperaret , aut Imperatores Philospharentur. riferisce Giulio Capitolino nella sua vita; il che auertendo Theodosio Imperadore diede Honorio, & Arcanio suoi figliuoli alla disciplina. d'Arsenio huomo sapientissimo il quale essendo veduto dall' Imperadore stare in piedi auati li figli mentre quelli amaestraua 3 & essi superbamente sedere s'adirò con esso loro, & li fece spogliare de gli adornamenti Regali ammonendoli, che era meglio per loro viuere priuati che imperare con pericolo senza dottrina e sapienza voce assai commendata da Niceforo lib. 12. cap. 23. con giusta ragione ne adunque si dà lo scerro alla Filosofia, molto conueneuole alla sapienza, la quale sa che li Principi senza pericolo sicuramente regnino, testimonio ne sia l'istessa sapienza che nell' ottano Prouerbio di se medesima dice. 3 Per me Reges regnant, & legum conditores , iusta descernunt. Per mezzo mio Regnano li Rè & li legislatori discernono il giusto, & Hugone disse, che la Filosofia insegna giusta, e rettamente regnare. Conoscendo ciò Filippo Rè di Macedonia essortaua Alessandro il Magno suo figliuolo ad apprendere la Filofofia fotto la disciplina del Filosofo dicendo acciò che tù non commetti molti errori nel Regnare de quali mi pento hor io d'hauer commesso.

Riportano gloriosa fama i Rè mediante la Filosofia, non tanto per gouernare i popoli con sapienza quanto per sapere reggere se stessi, dato che vn Rè regga bene se stessio, regge anco bene i Popoli con sodissattione, & appleuso commune: ma si come è dissicile ad vn nobile & gagliardo destriere raffrenare il corso, se non ha chi gli soprastia, & chi lo freni: così difficil cosa è ad vn Prencipe assoluto

che niun superiore conosce sapere regolare, se stesso, & raffrenare l'impetuoso corso de gli affetti suoi, la Filosofia nondimeno, & sapienza facilita tutto ciò, perche la Filosofia secondo Aristippo & altri Filosofi doma gli affetti dell'animo . E difficile ad vn Principe giouane essere continente nondimeno Alesfandro Magno mediante la Filosofia de buoni costumi sù giouane continentissimo poiche portò rispetto alla moglie, & alle figliuole di Dario, che di rara bellezza erano dotate & non le tenne da schiaue ma le honorò da madre, & sorelle, & portò anco rispetto à Rosfanna sua bellissima schiaua, che la sposò per non farle torto, & violenza, confusione di quei Signori che non lasciano intatte non dirò schiaue, ò serue, ma non la sparagnano a Vassalle nobili & honorate. E difficile ad ogni vno perdonare a nemici massimamente a Principi nondimeno Cesare Ditatore Insignoritosi della Republica, & dell' Imperio mediante la sua sapienza resse gl'impeti dell' ira, e perdonò à tutti. Offendono gli animi le maledicenti tanto che si commouono ad odio mortale contro a' detrattori & calunniatori; Nondimeno Augusto, Vespasiano, & altri ottimi Imperadori, non volsero fare risentimento contro loro ne incrudelirsi per parole, ò libelli contro gli Autori, & con prudenza, perche le voci del Popolo maldicente non hanno forza di detrahere la fama ad vn gran Prencipe, che con prudenza, fapienza, & giustitia gouerni, effendo che le buone attioni loro fanno per le stesse mentire i maleuoli, & però Pio secondo Pontefice constantemente perdonò a chi l'hauesse prouocato, con ingiurie, & detti mordaci, de quali non ne fece conto, & voleua che in vna Città libera come Roma liberamente si parlasse come di lui ", dice il Platina: Male de se opinantes vel lo-, quentes cohercuit nunquam libere enim in " libera Cinicate loqui omnes volebat, il qual detto sù di Tiberio Imperadore mostrò anco di non estimare le pessime voci del volgo, quando ad vno che si lamentaua, che male di lui diceuano, rispose se in campo di siore andarai, vdirai molti che di me itesso ancora diranno male, anzi dalle maldicentie Antonio Filosofo Imperadore (mercè della Filosofia, che cosi le dettaua ) profitto prendeua, poiche spetso domandaua che si dicesse di lui sentendone male; se dentro di se conosceua , esser vero se ne emendaua . Eras fama sua », cursosiffimus requirens ad verum quid quif", que de se diceret, emendans que bene repre-, hensa viderentur. Narra Giulio Capitolino, & l'istesso apputo il Platina di Eugenio Quarto: tutti questi sono stutti della Filosofia, che regge gli animi e modera gli affetti, con lo scetto della sapienza, col quale si reggono gli hummini prudenti in ogni auuenimento loro, e signoreggiano i moti dell'animo, tanto nell' auersità quanto nella prosperità, "& soprastanno ad ogni colpo di fortuna.

, Omnia qua cadere in hominem possunt , Subier se babet enque despiciens casus

" Contemnit humanos diffe l'Orature, & Diogene Filosofo essendole addimandato, che cola guadagnato hauesse dalla Filosofia, se non altro rispose hò guadagnato questo che io (ono apparecchiato ad ogni fortuna, & Dionisio Tirannno scacciato dal Regno ad vno che li disse, che cosa ti ha giouato Platone, & la Filosofia ; rispose ch'io possi questa grave mutatione di fortuna comportare, pet cioche non si vecise come hanno fatto Itri, ma stette saldo ; resse se stesso & imperò alle passioni dell' animo. Porta dunque lo scetto per più cagioni perche la Filosofia è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, perche è necessaria à Principi per bene regnare, & perche fa esser quelli che la posseggono Rè, essendo che con la Filosofica libertà danno configlio, & commandano ad altri che faccino, ò non faccino vna cosa: & perche mediante la Filosofia & sapienza viuiamo nel pacifico regno della tranquilità poiche potiamo in ogni tempo, e luogo, & mutatione di fortuna imperare a gli appetiti, affetti, & perturbationi dell'animo, & noi medesmi reggere, & gouernare con Prudenza, & sapienza, Onde Zenone afferi che li sapienti Filosofi non solo erano liberi ma Re-

### FILOSOFIA.

Onna giouane, & bella in atto d'hauer gran pensieri, ricoperta con vn vestimento stracciato in diuerse parti, tal chen'apparisca la carne ignuda in molti luoghi, conforme, al verso del Petrarca vsurpato dalla plebe, che dice.

Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire vua Montagna molto malageuole, e sassola, tenendo yn libro serrato sotto il braccio.

Filosofia secondo Platone è vna notitia di tutte le cose diuine, naturali, & humane.

E la Filosofia detta madre , & figliuola della virtù madre perche dalla cognitione del bene nasce l'amore d'esso, & il desiderio d'operare in fomma perfettione cose lodeuoli, & virtuole, figlia, perche se non è vn' animo ben composto con molté attioni lodeuoli, fodato nella virtù-non fuole stimare la filosofia. ne tenere in conto alcuno i fuoi feguaci: me perche pare molto ordinario, e naturale, che la virtù, habito dalla volontà generi la scienza, che à habito dell'intelletto (però essendo massime da Cicerone, & da Macrobio dipinta la virtu d'età senile, che caminando per via fassosa spera alla fine ritrouarsi in luogo di riposo) si dourà fare la Filosofia giouane, come figlia fuor di strada, & per luogo dishabitato, per mostrare participatione del genio, & dell' inclinatione materna."

Si da poi ad'intendere per la giouentù la curiosità de' suoi quesiti , e che è non mena grata a gli intelletti de' virtuosi , che sia a gli occhi de gl'esseminati vna faccia molle, e la sciu, mostra ancora, che se bene alletta molti l'età bella, e stesca, li sà nondimeno tirare in dietro la difficurtà gella via, & la pouertà

mendica de' vestimenti.

Sta pensosa pe che è solitaria, solitaria, per cercsre se stessa nella quiete suggendo i trauagli, che trouaua nelle conuersationi mondane.

E mal vestita, perche vn' huomo, che suor de' luoghi habitati attende a se stesso, poca cura tiene de gli adornamenti del corpo

E anche mal vestita forse, perche non auaza tanto a buffoni nelle corti de' Principi, che se ne possano vestire i Filosofi, & virtuosi, talche si può credere, che da quel tempo in quà, che il Petrarca l'vdì chiamare pouera, e nur da, ancora non habbia cangiato conditione, ò risarcite le vestimenta.

Il libro ferrato, che tiene fotto il braccio ci mostra i sgcreti della natura, che difficilmente si fanno, e le loro cagioni, che difficilmente si possano capire, se col pensiero non si stà considerando, e contemplando minutamente la natura de' corpi sodi, e liquidi, semplici, & composti oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualità essentiali, & accidentali di tutte le cose, delle minere, de gli essetti meteorologici, della dispositione de' Cieli della forma del moto, dell' oppositioni, & influenze dell' anima humana, e suo principio, della sua essentia, del le sue operationi, e sentimenti, con altre mol-

tiffime

tissime cose non dissimili da queste medesi-

In diuerse altre maniere si potrebbe rappresentare la Filosofia, a noi basti hauerla fatta così per la facilità di chi legge, & per non hauere a confonderci có gli enigmi fuori della chiarezza di quelle cose le quali portano cofusione ancora a gli scritti de migliori Auttori, e però molte con facilità se ne possono, & fabricare, & dichiarare, comprendendosi da questa sola, che la Filosofia è scienza nobilissima, che con l'Intelletto tuttauia si perfettiona nell'huomo, che è poco stimata dal volgo, & (prezzata da fignori ignoranti, s'efercita in cole difficili godendo al fine tranquillità di mente, & quiete dell' intelletto.

## FIVMI, ET PRIMA

TEVERE.

C I vede il Teuere rappresentato in molti I luoghi in Roma, & particolarmente nel Vaticano vna bellissima statua di marmo, che Hà giacendo, & forto il braccio destro tiene vna lupa, fotto la quale fi veggono duoi piccioli fanciul'ini, che con la bocca prendono il latte da essa. Sotto il medesimo braccio tiene vn'Vrna dalla quale esce acqua in grandisfima copia, hà nella finistra mano vn cornucopia pieno di varij frutti, e con la destra manotiene vn remo, ha la barba, & i capelli lunghi, & è coronato da vna bella ghirlanda di varij frutti, e fiori.

Il Teuere è fiume d'Italia, il quale esce dal destro lato dell' Apennino, & diuide la Toscana dall' Vmbria, e campagna come anco

la Città di Roma.

Si dipingono i fiumi giacendo, per dimostrare, che la loro proprietà è l'andare per terra.

I due piccioli fanciulli, che prendono il latte dalla lupa si fanno per memoria di Romolo, e Remo fratelli, fondatori di Roma, i quali furono trouati alla riua del Teuere esposti, che pigliauano il latte da vna lupa.

Si corona detta figura in memoria delle vittorie de' Romani, che perciò si vede il ritratto in alcuni luoghi, che detta figura fia coromata non solo de' fiori e frutti, ma di lauro.

Il cornucopia con la diuerfità de' frutti, fignifica la fertilità nel paese, doue passa,

Il remo dimostra esser fiume nauigabile, &

commodo alle mercantie.

TEVERE

Come dipinto da Virgilio nel 7. dell' Eneide. Quando in ripa del fiume il Padre Enea Sotto l'aperto Ciel post' à giacere Diede alle membra al fin breue ripofo Et eccoil Dio delluozo, il Tebro stesso Da gli oppi folti trà le steffe fronde Parue che v/ciffe dal tranquillo fiume. Vestito d'un sottil ceruleo velo.

E di frondosa canna cinto il crine. Il vestimento del color ceruleo si fa per dimostrare la Chiarezza dell'acque, essendo all' hora più chiara, quando meglio riceue il colore del Cielo, & però fù dimandato il Teuere Albula da principio, che poi da Tiberino Rè de gli Albani nel Teuere sommerso, sù chiamato Tiberino si come in molti Historici, & poeti si legge nella seguente inscrittione trouara sù la ripa del Teuere, non lunghi da Horti Città di Toscana.

Sex Atusius. Sex.fil.fabia

Rom. Priscus Euoc. Aug. Primus Omnium, Aram. Tibering. Poluit.

Quam. Caligatos Vouerat.

Potrasi anco far il velo di color flauo, perche così lo dipinge Virgilio nel 7.dell' Eneide.

Et multa flauns arena Tyberss. Et Horatio. Vidimus flauum Tiberim.

La ghirlanda di canna che gli dà Virgilio. conuiene à tutti i fiumi, perche facilmente nascono i luoghi acquesi.

#### ARNO.

7 N vecchio con barba, e con capelli lunghi, che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn' Vrna, dalla quale esce acqua, hauerà questa figura cinto il capo da vna ghirlanda di faggio, & à canto vi farà a giacere vn Leone, il quale tenghi con le zambe vn giglio rosso, che l'vno e l'altro dinotano l'antica arma di Fiorenza, principale Città di Toscana. per mezzo della quale paffa l'Arno.

Dicesi che altre volte i Fiorentini si elessero per loro infegna fra tutti i fiori il giglio bianco in campo rosso: ma poi per alcune discordie nate trà di loro, come racconta Christoforo Landini elessero il Giglio rosso in

campo bianco.

Elessero parimente frà gli animali il Leone, ficome Rè di tutti gl'animali, e frà gl'huomini eccellenti per il lor maggior sigillo Hercole.

Gli si dà la ghirlanda del saggio per dinotare, che l'Arno, secondo che racconta Strabone, esce dal lato destro del monte Appennino da vn luogo chiamato Falterona, oue è

gran copia di faggi.

Scende questo siume dal sopradetto luogo, da principio, come vn ruscello d'acqua fra strani balzi, e straboccheuoli luoghi, & valli verso l'Occidente, e poi entrandoui moltesorgine d'acqua, torrenti, & siumi si ingrossa, & lassando alla sinistra Arezzo, entra nel Fiorentino, & passa à Firenze, & partisce in due parti quindi scendendo à Pisa parimente quel la diuide, e poi corre alla marina, oue finisce il suo corso.

Si può anco dipingere detta figura con il coruncopia, attefo; che doue egli passa sono

luoghi fertili di Toscana.

#### P O.

A diuersi, & in particolare da Probo è stato dipinto il Po, nó solo che si appoggi come gl'altri siumi all'vrna, e che habbia cinto il capo di ghirlanda di canne, mà ch'habbia la faccia di toro con le corna.

Dipingesi in questa guisa, percioche (come racconta Seruio, e Probo) il suono che sa il corso di questo siume è simile al ruggito del bue, come anco le sue ripe sono incuruate à

guisa di corna.

Per dichiaratione della ghirlanda di canna, ci feruiremo dell' auttorità de gli Antichi percioche loro coronauano li fiumi di canne perche, come habbiamo detto nella pittura del Teuere, la canna nasce, e cresce meglio ne i

luoghi acquofi, che ne gl'aridi.

Si potrà anco dipingere questo fiume vecchio có capelli, e barba longa canuta, & come habbiamo detto, che s' appoggi all' Vrna, dalla quale eschi copia d' acqua, è faccia sette rami, & in essa sia vincigno, terrà có vna delle mani il corno di douitia, e có l'altra vn ramo d'arbo re dal quale, si veda lagrimare humor giallo.

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppo, per mostrare non solo che questo siume è circondato da questi arbori, mà per memoria di quello che si raccota fauolo samente delle sorelle di Fetonte, il quale sù fulminato da Gioue: & sommerso nel Pò,& esse trassormate in pioppe alla riua di questo siume, come anco Cigno Re di Liguria in Cigno, che perciò vi si dipinge anco il detto vccello, vedendosene di essi in detto siume gran quantità.

E questo siume nouissimo in Lombardia, il quale nasce nel grembo dell' altissimo monte Vasalo dalli consini di Liguri Gabieni có chiarissimo & breuissimo principio, per l'Alpi scen de, & poi calando sotto terra risorge, & entra con sette bocche nell' Adriatico mare, onde si dice far sette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel terzo lib. che il Pò ingrossa nel nascimento della canicula, quando si struggiono le neui, & è più rapido per li campi, che per li nauilii, mà non però si appropria nulla di quello che toglie, & doue passa, quiui rimane più grasso, & diuitio-

fo .

Per dichiaratione del ramo, che stilla l'humor sopradetto, il Boccaccio nel 7. libro della Geneologia delli Dei, che d'intorno al Pò nascono diuerse specie di arbori per forza del So le, senza esser piantati, onde circa il fine dell'Estate, mentre che il Sole comincia à declinare, sudano vn certo humore giallo in modo di lagrime, il quale si raccoglie con artificio, & sa compone in ambra.

#### A DIGE.

V N vecchio, come gli altri à giacere, appoggiato ad vn' Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, sarà coronato di vna ghirlanda di diuersi fiori, & frutti, & con la destra mano tenghi vn remo.

L' Adige hà la fua fontana, dalla quale esce nell' Alpi di Trento (secondo Plinio) & mette il capo nel Mare Adriatico alli Fossoni, oue è

affai bel porto.

Gli si dà la bella ghirlanda di varij fiori, & frutti, per dimostrare che per doue egli passa è ameno, & fruttisero, come bene dimostra Virgilio nella Bucolica, & nel nono lib. dell' Eneide quando dice.

Sine Padiripis, Athesim seu propter amanu.
Il remo, che tiene con la destra mano, dino
ta esser questo nobil siume nauigabile, percioche per esso si conducono variecose per l'vso

de gli huomini.

NILO.

Rappresentato in una statua di marmo posta nel Vaticano di Roma.

S Tà à giacere con chiome, e barba lunga, hà il capo inghirlandato di fiori, frondi, e frutti, giace con il braccio finistro appoggiato sopra vna Sfinge, quale hà la faccia sin' allemammelle di giouanetta, & il resto del corpo

di Leone, frà la Sfinge, & il corpo del Nilo si vede vscire gran quantità d'acqua, tiene con la sinistra mano vn corno di douitia pieno di frondi, fiori e frutti, stanno sopra la persona di detto siume com' anco sopra d' vn Cocodrillo posto à canto ad esso sedici piccioli fanciullini, i quali con allegreza mostrano di scherzare.

Il Nilo, come dice il Boccaccio nel 7. lib. della Geneologia delli Dei, è fiume meridionale, che diuide l'Egitto dall'Etiopia, e secondo la commune opinione nasce ne i Monti di

Mauritania presso all' Oceano.

Questo fiume si posa sopra alla Ssinge, come mostro famoso dell'Egitto, oue passa questo siume.

Metteuesi anco il Cocodrillo, per esser'ancor'esso animale dell' Egitto, e per il più solito

stare alla riua del Nilo.

220

La gran quantità d' acqua, che esce nel detto modo, mostra l' innondation del Nilo nella regione d' Egitto, e ne gl' altri pae, sioue gli

paísa.

Li sedici fanciulli significano sedici cubiti di altezza dell'inondatione del Nilo, che è stata la maggiore che habbia fatto, e l'allegrezza de i puttini mostra l'vtile, che di tale inodatione cauano le persone di quei luoghi, che sono aridi, e secchi, per esser sotroposti alla gran sor za del Sole, onde per tale inondatione si fanno li terreni sertili, & paesi abbondanti, che ciò significa il coruncopia, & la ghirlanda.

T I G R E, Nella Medalgia di Traiano.

Vomo vecchio, che come gli altri sta giacendo con l' vrna da vn lato, & dal-

l'altra vna Tigre

Nasce questo finme nella maggiore Armenia, nel piano di vn luogo detto Elongosine, & girando in diuersi luoghi con dieci bocche entra nel mare Persico.

Dicefi, c'hebbe questo nome di Tigre per la velocità, come anco perche nel luogo, oue passa, si dice esserui quantità di queste fiere.

D A N'V B I O. Nella Medalgia di Traiano.

V N vecchio, che si appoggi, come gl' altri all' Vrna, la quale versi acqua, & che

tenghi coperta la testa con velo.

Copresi il capo con velo, percioche non si sapeua di cetto l' origine del suo nascimento, onde Ausonio negl' Epigr. così dice.

Danubius penisis caput occultatus in oris.

ACHELOO

A Ouidio nel libro 9. delle Metamorfosi vien descritto con barba, e capegli lundini, hà da vna banda della fronte vn corno, & dall'altra banda non vi essendo l'altro, si veda la rottura di esso, e ghirlandato di salce, & di canne; Et Ouidio nel luogo detto di sopra cosi sa mentione, quando esso siume di se sieso de ce doppo l'esser stato abbattutto da Hercole. Io mi trouai scornato, e senza mo glie de Con doppio dishonor, con doppio assanno Ben c'oggi con cornne, e canne e soglie.

Di salci ascondo à la mia fronte il danno. Tiene sotto all' vn de bracci due vrne da vna delle quali esce acqua, & dall' altra nò.

Acheloo è fiume, famosissimo della Grecia, e nasce nel monte Pindo, & diuidendo la Etolia dall' Arcadia, finalmente descende con

il mare in Malia.

Secondo che fauolosamente dicono i Poeti, Oneo promise Desanira sua figliuola, bellissima giouane, per moglie ad Hercole con que sta conditione, che riducesse le acque del sume Acheloo in vn sol letto, perche scorrendo con due allagaua tutti li frutti, & le biade di quei paesi, & faceua grandissimi danni, però dicesi che Hercole dopò molte fatiche com battendo con Acheloo cangiato in toro, lo vin se con rompergii & torgli vn corno dal capo, che su quando raccolse l'acque in vn sol luogo, & lo rese sertile & abbondante, & perciò si rappresenta con vn' vrna, che getti acqua, e l'altra nò.

A CI.

E Descritto da Ouidio nel 10. libro delle Metamorfosi, & Galatea di lui Innamorata così dice.

Vn bel giouane in tanto in mezo al fonte
lo veggio insino al petto aparir fuore,
Che ornata di due corne hauca la fronte
Di maestà ripiena, e di splendore
lo riconobbi alle fattezze conte
Aci, se non che molto ora maggiore
Luside haucua le carni, e cristalline.
E di corona, e cane ornato il crine.

Aci è fiume della Sicilia procedente dall' Monte Etna.

# ACHERONTE.

Vesto siume sarà di color tanè stinto, che getta per l' Vrna, acqua e rena, percioche Virgilio nel lib. 20. dell' Eneide così dice;

Hine via Tartarei, qua fert Acherontis ad

Turbidus hic cano,vastaq; voragine gurges. Aestuat,atque omnem Cocyti eructat arenã.

#### COCITO.

Fiume Infernale.

S Arà questo siume di color tutto nero, & che per l'vrna getti acqua del medesimo colore, perche Virgilio nel 6.lib.nell'Eneide, così dice.

Cocuusque sinu labens circumfuit atro.

STIGE.

V Na Ninfa di color tanè oscuro, & che versi con l'Vrna acqua del medesimo colore.

FLEGETONTE.

Fiume Infernale.

DI color tutto rosso, con l'Vrna in spalla del medesimo colore, dalla quale versi acqua, & rossa, & bollente, per seguitare la sentenza di Dante al 14. canto dell'Inferno, quando dice.

Intutto tue question certo mi piaci Rispose ,mà il bollor de l'acqua rossa Douca ben soluer l'vna, che tu taci.

INDO.

I aspetto graue. & giouenile con vna corona di fiori, & frutti in capo, appoggiato da vna parte all'Vrna, & dall'altra vi sarà vn camello,

Indo è fiume grandissimo, il quale riceue

sessanta fiumi, & più di cento torrenti.

Si corona di fiori, & di frutti in fegno che il paese rigato da lui è sertile oltre modo, & i suoi habitanti viuono politicamente.

Gli si mette à canto il Camello come animale molto proprio del paese oue è questo siu-

me.

GANGE.

D'I aspetto rigido, con corona di palma in testa, s'appoggia da vna parte come gl' altri fiumi all'Vrna, e dall'altra parte vi sarà vn Rinoceronte.

Gange gran fiume de gl'Indi nasce al fonte

dal Paradiso.

Si rappresenta d'aspetto rigido, essendo i suoi habitanti poco dediti alla cultura, e per consequenza poco civili.

Gli si pone à canto l'animale sopradetto, come animale del paese, oue passa questo siume.

#### GANGE FIVME.

Come dipinto nell'essequie di Michel Angelo, Bonarruoti in Firenze.

VN vecchio inghirlandato di gemme, come gl'altri fiumi, con l'Vrna, & à canto l'vecel Grifone.

NIGER

H Vomo moro, con corona di raggi intorno alla testa, s'appoggi all'Vrna, & da vna parte vi è vn Leone.

A questo fiume per esser sotto la zona torrida gli si fanno i raggi in capo, di carnagione mora, come si vede gl'habitanti doue egli passa, che sono mori, e quasi abbrucciati dal Sole.

Gli si mette à canto il Leone, come animale principalissimo del paese oue riga questo siume.

FIVMI.

Descritti da Eliano. E Liano historico lib.2.cap.33. De imagini-bus fluniorum. Dice che la natura, & l'alueo de i fiumi ci si rappresenta auanti gl'occhi nondimeno alcuni hauendoli in veneratione formorno le loro imagini, parte co figura humana, e parte buona; Simile à i buoi gli Stenfalij nell'Arcadia faceuano il fiume Erafino& il Metopa;i Lacedemoniesi l'Aurora,i Sicioni popoli nel Peloponesso non lunghi da Corinthio,& i Filiasij loro vicini l'Asopo,gli Argiui il Cefisso; In figura humana faceuano i Psofilij popoli nell'Arcadia l'Erimantho, che (econdo Plinio lib.4.cap.6.scorre nell'Alfeo fiume, ilquale da gli Hereensi Arcadi medesimamente, sù rappresentato in forma humana, i Cheronesi che sono dalla parte di Guido simil méte loro ancora l'istesso fiume: Gli Atheniess poi riueriuano il Cefisso, come huomo cornuto, In Sicilia i Siracufani affimigliauano l'Ano po ad vn'hnomo, mà honorauano la fote Ciana come femina. Gli Egistei, ouero Egestani in Sicilia non lungi dal promotorio Lilibeo riueriuano in forma humana questi tre fiumi, il Propace, il Crimisso, & il Telmisto. Gli Agrigentini al fiume cognominato dalla lor Città gli sacrificauano fingédolo in forma di putto gratiofo, i quali anco il Delfo cofacrorono vna statua d'auorio scriuendogli sopra il nome del fiume, & tecero detta statua, simile ad vn fanciullo, & per maggior vaghezza di questo nostro ragionaméto no voglio mancare di mettere in consideratione il bello enigma del Si-

gnor

gnor Giouanni Zaratino Castellini, nel quale sotto continue allegorie si descriuono diuersi estetti, & qualità del siumo.

Perpetuo clausum tenuit me mater in alno, Et nunquam peperit, sum tamen ipse senex. Assidue taceo, tamen omni tempore curro, Et paucis horis millia mille vaçor Sum penstus mollis, praduna, & podera gesto, Qua nec Atlas posset tollere viraque manu. Os ego non habeo, clamog; elsnguis ad auras, Non nullis vitam: mortem aligs tribuo.

#### F I N E.



N vecchio decrepito, con i capelli stesi, & barba canuta, vestito di colore verde giallo, ch'habbia cinto il capo d'vna ghirlanda d'hellera, starà à sedere, & che dalla parte sinistra vi sia vn Sole, ch'essendosi partito dall'Oriente, mostri con i suoi raggi essere giunto all'Occaso.

Terrà con la destra mano vna Piramide in mezzo della quale sia dieci M, & con la sinistra vn quadro oue sia delineato vn carattere

omega Greco Q.

Questo nome Fine può fignificare diuerse cose, Prima può denotare il termine, l'vitimo, & l'estremità delle cose, & à questo senso di-ce il Petrarea.

Queste cose che'l Ciel volge, e gouerna Doppo molto voltar, che sine hauranno? Può fignificare la morte, come fine di tutti i viuenti, onde l'illelso dice Sunor della mia fine, & della vita,

Et può fignificare la metà, ò fcopo di tutte le cose create, cioè vn oggetto, vn'vltima causa, alla quale tato la Natura, quanto l'Arte drizza le sue opera tioni, dicendo Arist. nel 2. della Metas. Actio qua non agu propter sine est ocia, Nelli due primi significati, è inteso da Seneca nell'Epist. 12. mentre dando la definitione del Fine, disse essere il termine ò esterminio di tutte le cose.

Nel terzo senso è inteso da Arist. nel 2. de demonstratione al cap. 2. text. 13. dicendo il Fine essere il bene per causa del quale si sanno le cose, ò dalla Natura, ò dall' Arte, soggiungendo che quello che si sà à caso, ò per fortuna, non si sa per niun Fine, ne per niu scopo, nel primo della Metassisca conserma il Fine; essere per cagione del quale si sanno i moti, et tutte l'attioni, Ecco dung; l'attioni rispetto all'arti, e si moti rispetto alla natura, en nel primo de partibus animalium c. 1. dice che il Fine è quello nel quale si termina il moto, se però non hi impedimento al-

cuno; Il fine in tute le cose che occorrono nel mondo, è il primo considerato da coloro che sar le deuono, quantunque poscia sia l' vitimo che si eseguisca & come egli hà nome di affetto perche quel termine è condotto, al quale di condurlo hauea conceputo nell'animo chi à sare, ò adoperare si era dato, così è egli cagione che muoue tutte l'altre à produr. lo, in effetto, & viene ad essere seruito da tutte le tre altre càuse, cioè formale, materiale, & efficiente, essendo che tutte si adoprano solo per conseguire il Fine.

Deua auuestire conuiene che se bene il Fine e la causa finale potrebbono dirsi vu'istessa cosa sono perciò trà loro distinte, perche la cosa sola, che è attualmete acquistata si dice Fipe; mà auanti che si riduca all'atto, si chiama

caufa

causa finale, e à ciò è appropriata la diffinitione del Filosofo al 2. della Fisica, rex. 29. & al s. della Metaf. tex. 2, dicendo che quello per causa del quale si fanno tutte le cose talche diremo che il Fine per diuerse sentenze di Arist. & in sperie nel terzo della Metas.cap. a. è quello che non per altra causa: mà le altre cose tutte per sua causa si fanno, Onde Auerroe interpretando tutte queste cose disse nel 2. della Metaf. al comento del tex. 8. 6 est manifestum causam finalem esse per quam vnum quodque sit entium & est illud cuius esse non est in re propter aliam causam in reilla sed omnes causa existences in resunt propter sftam Colicet agens, & ante materia & forma in habentibus agens ante materiam, & formam, O'c.

Essendo dunque che l'arti sieno diuerse bisogna che li loro fini sieno anco diuersi, essendo che dal Fine anco si distinguono, perche altre con l'animo folo contemplano le cole, & queste stabiliscono il lor fine nella. sola contemplatione delle cose naturali, dalli Greci chiamati Dem are yal sidest Theoriticas, & di questo genere è la Fisiologia, il Fine della quale è la contemplatione delle cose naturali senza alcuna attione corporale; Altri stabiliscono il lor Fine nell' operare, non lasciando alcuna opera manuale, & si chiama mpaxτ χαὶ idest Practicæ, & di questo genere è l' arre del sonare, ballare, & simili; altri poi lassano doppo il lor operare qualche manifatura, & li chiamano mointina lidest Pictica, ne iono anco alcun' altre, che non oprano alcuna cosa fattitia, mà solamente acquistano come l'arte del pescare, vccellare, & cacciar fiere.

Si deue credere che tanto la natura quanto tutte le arti fopradette non intendono altro, ne hanno altro per suo Fine che la persettione quando non siano impedite come dice Arist. nel loco fopracitato; onde l'huomo essendo frà tutte lecose create perfettissimo, deue hauere per Fine la perfettione della vita essendo che no è di semplice natura, mà composto di tutte le qualità di vita, che sotto il Cielo si trouino, & per questo sarà anco necessario che quelle potenze dell'anime, per le quali siamo huomini, & participiamo di tutte le nature delle cose che viuono, habbino i lor fini, ò beni che dir vogliamo, & che questi fini ordinariamente rispondino alle tre potenze, ò facultà delle ani me, che in noi sono, i quali beni sono l' vtile, che riguarda la poteza vegetatiua, il piaceuole

che è della concupiscibile, & l'honesto appropriato alla parte rationale, il che cognobbero i Filosofi Gentili i quali vissero perciò molto conforme all'istinto della ragione : mà questo non basta al Christiano, ilquale oltre il lume naturale viene illustrato da maggior lume, che è la fede per la quale conosce il suo nobilissimo Fine essere la celeste beautudine : oue anco per mezzo di vna perfettione Christiana deue drizzare le sue attioni, ne dementicato della parte più nobile, viuere fecondo il senso, percioche ancor la pianta. & l'animale irragioneuole se capaci fossero di Elettione, operarebbono contra natura è mostruosamente, se quella contentandos dall'essere; & questo della vita rifutassero il viuere, & sentire loro maggior persettione .

Si rappresenta il Fine, vecchio decrepito esfendo che questa età sia la più vicina alla morte, quale è Fine di tutti li animali, com' anco tutte le cose create inuecchiandosi, & per il tempo consumandosi si vengono ad estinguere, & annularsi, onde il Petrarca.

Ogni cosa mortal tempo interrompe,

Si rappresenta con i capelli stesi, & barba ca nuta perche oltre che significano la vecchiezza, dinotano anco, che essendo il decrepito giunto all' vitimo Fine dell'operationi lassa in disparte gl' adornamenti del corpo, non hauendo più pensieri che si alzino alla contemplatione delle cose.

Si veste di color verdegiallo per significare lo stato della vecchiaia simigliante all' inuerno, essendo che quando il Sole si allontana da noi, & che perciò rende breui i nostri giorni, all' hora gl' arbori per il freddo, brine, non danno più tributo alle strondi, ristringendosi in se stesse l'humore, ond' esse non hauendo quella vitale humidità che le sosteneua in vita, si partono dall' amato tronco con il lor colore, verdegiallo e sanno chiaro essere al lor Fine, & priui d'ogni vigore, in guisa apunto che l'età decrepita mancandogli l'humore naturale, diuine languida; giungendo al Fine dell' esser suo.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda d'hellera, essedo che questa piata vie messa da Pierio Valeriano libro 51. per segno della vecchiezza, essedo che sempre si vede intorno à gl'arbo ri, & à gli edistij per antichità consumati, e à sassi, che minacciano ruina, come anco doue detta hellera, si attacca tirando à se l'humidità naturale, & con le sue solte numerose, & da

ogni

ogni intorno sparse radici smouendo, & conquassando li arbori priui di humori, si seccano, & le sabriche à poco à poco ruinando ven-

gono à cader per terra.

Il stare à sedere, ne dimostra di essere stanco dal viaggio che hà fatto di molt' anni, & che non potendosi reggere più in piedi, cerca il riposo per vltimo Fine del suo passaggio essendo vicino al ridursi nella materia di che stù formato.

Vi si dipinge che dalla parte sinistra sia vn Sole che partito da l'Oriente mostri con i suoi raggi essere giunto all' occaso, per dimostrare sì che il giorno sia finito, com' anco l'huomo che hauendo finito il suo corso, giunga al Fi-

ne di qual si voglia opera sua.

Tiene con la destra mano la Piramide segnata nella guisa che habbiamo detto, essendo che Pierio Valeriano nel lib. 39. dica che significa il Fine,ò la persettione dell'opera, & modo compiuto, percioche la Miriade laquale è il numero di diece millia, constituisce la meta, & che questo numero multiplicato dall' vnità è grandissimo, & perfettissimo di maniera che preso il principio dell' vnità finisca in Miriade la base della piramide, & come si legge nel Filone si termina con la lunghezza di cento piedi, & tanti di larghezza, che duplicati secondo la natura del quadrato risultano al numero che habbiamo detto che è perfettissimo.

Si dice che fignifica il Fine, & perciò dimoftriamo anco che tenghi con la finistra mano
l'omega & greco essendo l' vltima nota dell'al
fabetto per mezzo del quale vengono ad esfere esplicate tutte le cose create, & per quefto anco disse Dio benedetto nella Apocalisfe al 1. cap. Ego sum Alpha, & Omega, principio & Fine, & però ringtatio il grande & Onnipotente Dio che non mi hà abandonato in
questa opera fatta ad honor suo sino al Fine,
onde non posso dire come scrisse Dauid nel
Salmo 73. La quad Deus republis in sinem, ma
laudo Dio che è mio principio, e fine.

#### FLAGELLO DI DIO.



Vomo vestito di color rosso, nella mano destra renga vna sserza, 82 nella siniftra vn fulmine essendo l'aria torbida, & il terreno doue stà pieno di lo custe: si prende il sesso per lo vigore; & per la possanza sopra i colpeuoli, & scelerati.

Il color rosso, significa ira, & ven detta, la sferza è la pena à gli huomini più degni di perdono, per correggerli, & rimenarli nella buona via secondo il detto.

Quos amo, arquo, & castigo

Il fulmine è segno del castigo di coloro, che ostinatamente perseuerano nel peccato, credendosi alla fine della vita ageuolmente impetrare da Dio perdono.

Significa et iandio il fulmine la ca duta d'alcuni, che per vie torte, & inginste sono ad altissimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più su perbamente siedono non altrimente, che solgora precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le locuste, che riempiono l'ae re, e la terra s'intende l'vniuersal ca stigo, che Iddio manda alle volte sopra à i popoli, accennandosi l'histo-

ria de flagelli d' Égitto, mandati per cagione, della pertinacia, & ostinata voglia di Faraone.

FOR-



Onna armata, & vestita di lionato & te si deue offeruare la fisonomia, hauerà il corpo largo, la statura dritta, l'ossa grandi il petto carnoso, il color della faccia sosco, i capelli ricci, & duti, l'occhio lucido, ton molto aperto, nella destra mano terrà vn' hasta, con vn ramo di rouere, & nel braccio sinistro vno scudo, in mezo del quale vi sia dipinto vn Leo ne che s' azzussi con vn cinghiale.

L'essercitarsi intorno alle cose difficili, contiene à tutte le virtù particolari, nódimeno la Fortezza principalmente hà questo riguardo, e tutto il suo intento è di sopportar ogni auuenimento có animo inuitto, per amor della virtù. Si sa donna, non per dichiarare, che à costumi seminili debba auuicinarsi l'huomo forte: mà per accommodare la figura al modo di parlare, ouero perche essendo ogni virtù specie del vero, bello, & appetibile, il quale si gode con l'intelletto, (& attribuendosi volgarmente il bello alle donne) si potrà quello con queste conuenientemente rappresentare; ò più tosto, perche come le donne (priuandosi

di quei piaceri, a'quali le ha fatte piegheuoli la natura)s' acquista, e coferua la fama di vn'honor fingoiare, cosi l'huonto forte, co' rischi del proprio corpo in pericoli della istessa vita, co animo acceso di viria fa di sè nascere opinione, e fama di grade stima: no dene però ad ogni pericolo della vita esporsi, perche co intétione di Fortezza, si può facilméte incorrere nel vitio di temeraio, d'arrogate, dimétecato, & d'inimico di natura, andando à pericolo liftrugger se stesso, nobil fattura della mano di Dio, per cosa, no equi ualéte alla vita donatagli da lui.Però si dice; che la Fortezza è mediocrità determinata, có vera ragione circa la teméza. & condeza di cole graui. & terribili in softenerle, come, & quando couiene, à fine di no are cosa brutta, & per far cosa beliffima,per amor dell'honesto, sono fuoi eccessi quellische la fa troppo audace, come la dicenano pur hora, & la timidità la quale, per macamiéto di vere ragioni, non si cura del male immente, per sfuggire quello

che fallamente crede, che le stia sopra & come no si può dir forte chi ad ogni pericolo indiferenteméte hà desiderio, & volontà d'applicarsi fugge per timore della vita corporale; per mostrare che l'huomo forte, sà dominare alle pasfioni dell'animo come anco vincere & fupera re gli oppressori del corpo, quando n' habbia giusta cagione, essendo ambispettati alla felicità della vita politica. Si fà donna armata col ra mo di rouere in mano, perche l'armatura mofira la fortezza del corpo, & la rouere quella dell'animo per resister quella alle spade, & altre armi materiali, & fode; presta al soffiar de vēti aerei, & spirituali, che sono i vitij, & difetti, che ci stimolano a declinar dalla vimi, e se be molti altri alberi potrebbe fignificare questo medesimo, facedo ancor'essi resisteza gra dissima alla forza de' téporali, nodimeno si pone questo, come più noto, & adoperato da Poe ti in tal propolito, forse anche per esser segno, che resiste grademete alla forza dell'acqua, ser ue per edifitij, e refiste a'pesi grani per higo te-

po,

po; & maggiormente perche da questo albero, da' Latini detto robur, chiamiamo gl'huo-

mini forti e robusti.

Il color della veste simile alla pelle del Leone, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'huomo(che da questa virtù vuol che l'honor suo deriui come il Leone il quale si manifesta nell'apparenza di color lionato, & è animale che da se stesso à cose grandi s'espone, e le vili con l'animo sdegnoso abhorrisce, anzi si sdegneria porsi ad esercitar le sue forze co chi sia apparentemente inferiore, e così può andare à pericolo di perder il nome di forte l' huomo cho con stratij di donne, di fanciulli, d'huomini infermi, ò effeminati vuol mostrarsi poderoso del corpo, e nell'animo lodeuole, ilquale à così vili pensieri s' impiega, onde vien da molti ripreso Virgilio, che facesse à Enea, finto per huomo force, venir pensiero d'ammazzar Helena donna imbelle, à cui la speranza del viuere venia nodrita dalle lagrime; che n'hauea in abondanza, & non dalla spada cho forse non hauea mai tocca. Forti si dicono Sansone, e Dauid Re nelle sacre letteré. Forte si dice Hercole nelle fauole de' Poeti, & molt' altri in diuersi luoghi, c' han combattuto, & vinti i Leoni.

L'hafta fignifica, che non folo fi deue oprar forza in ribattere i danni, che possono venire ad altri, come si mostra con l'armatura di dosso, e col scudo, ma anco reprimendo la superbia, & arroganza altrui con le proprie forze, L halta nota maggioranza, e fignoria, la quale vien facilmente acquistata per mezzo della Fortezza. I segni di Fisonomia son tratti da Aristotele per non mancar di diligenza in.

quel che si può fare à proposito.

Valeriano li. 2. che significa la Fortezza dell'a nelle statue antiche. nimo, e quella del corpo accompagnare, percioche il Leone và con modo, e co misura nelle attioni, & il cignale senza altrimenti pésare si tà innanzi precipitosamete ad ogni impresa.

#### FORTEZZA.

Onna armata, & vestita di color lionato, il qual color significa fortezza, per esset fomigliate à quello del Leone, s'appoggia que sta donna ad vna colonna, perche de le parti dell edifitio, questa è la più forte, che l' altre soltiene, à i piedi di essa figura vi giacerà vn Leone animale da gli Egitij adoperato in que-Ato propolito, come si legge molti scritti.

Fortezza.

Onna che con vna mazza simile à quella d'Hercole suffoghi vn gran Leone, & a' piedi vi sia la faretra con le saetre, & arco; questa figura hò cauata da vna bellissima Medaglia, vedi Pierio nel lib. 1.

# Fortezza d' animo, & di corpo.

Onna armata di corazza, elmo, spada, e lancia, nel braccio finistro, tenendo vno scudo con vna testa di Leone dipintanisso. pra alla qual stà vna mazza, per questo s'inten de con la fortezza del corpo, e per il capo di Leone, la generosità dell'animo, e si vede così in vna Medaglia molto antica.

Fortezza, & valore del corpo congiunto con la prudenza, & virtu dell' animo.

Onna armata di corazza, elmo, & scudo & nella destra mano habbia vna spada ignuda, intorno alla quale vi sia có bei giri au uolto vn ferpe, e sopra l'elmo habbia vna corona di lauro con oro intrecciata, con vn mot to per cimiero, che dica: His frugibus. La frada fignifica la fortezza, & valor del corpo e la serpe la prudenza, & virtù dell' animo, con lequali due virtù spesse volte si vedono salire gi huomini di vile conditione alla trionfal corona d'alloro, cioe ad alti honori della mititia.

Fortezza del corpo congiunta con la generosità dell' animo.

Onna armata, come s' è detto, nella defra tenga la Claua d' Hercole, in capo Il Leone azzustato co il cignale, dice Pierio perelmo vna testa di Leone, si come si vede

## ORTVNA.

Onna con gl'occhi bendati, sopra vn'albero con vn' hasta assai lunga percuota i rami d'esso, & ne cadano varij istromenti ap partenenti à varie professioni, come scettri, libri corone, gioie, armi, &c. Et cosi la dipinge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella vir tù operatrice delle stelle, le quali variamente dispongono le nature de gl'huomini, mouédo l'appetito ragioneuole, in modo che no ne sen ta violenza nell'operare: na in questa figura si pigli folo per quel fucceifo cafuale, che può effere nelle cofe che fenza interione dell'agente

rarif-

# FORT VNA.

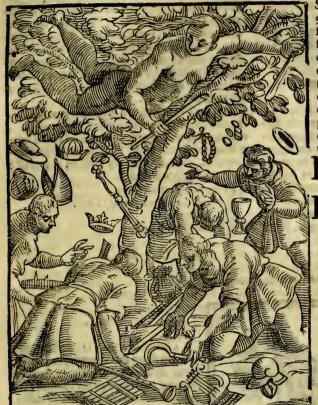

rarissime volte suol auuenire, il quale per apportare spesse volte, ò gran bene, ò gra male, gli huomini che no sanno coprédere, che cosa alcuna si possa fare senza l'intérione di qual che agente, hano co l'imaginatione fabricata come signora di quest' opre questa, che dimãdano Fortuna: & è per le bocche de gli ignorăți continuaméte. Si dipinge cieca comunemente da tutti gl'auttori gentili, per mostrare che no fauorisce più vn' huomo, che vn'altro, mà tutti indifferéteméte ama, & odia, mostradone que' segni che'l caso le appreseta, quindi è ch' essalta bene spesso a' primi honori vn scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & vn' altro meriteuole lascia cadere in miseria,e calamità. Però questo dico secodo l'opinione de' gétili, e che suole seguir il volgo ignorate, che no sà più oltre: ma la verità è, che il tutto dispone la diuina Prouideuza, come insegna

S. Tomaso lib. 3. contra gentes cap. 92 citato di sopra. Gli huomini che stano intorno all'albero danno testimonio di quel detto antico che dice: Fortuna sua quisqui faber, perche se bene alcuno, potesse esser (come si dice) ben fortunato, nondimeno s'egli non è giuditioso in drizzare il camino della vita sua per loco coueniéte, non è possibile, che venga à quel sine che desidera ua nelle sue operationi. Fortuna.

Onna a sedere sopra vna palla, & à gl' homeri portà l' ali.

Onna co'l globo celeste in capo e in mano il cornucopia.

Il globo celeste dimostra, si come egli è in continuo moto, così la fortuna sempre si moue, e muta faccia à ciascuno hor' inalzado, & hor'abbassado, e perche pare che el la sia la dispesatrice delle ricchezze, & delli beni di questo mondo, però se la anco il cornucopia, per dimostrare che non altrinienti quelli girano di mano in mano, che faccia il globo celeste, onde disse Ausonio Giallo.

Fortuna nuqua sistit in code statu Semper mouetur, variat & mutat

Et summa in imum vertit, ac versa erigit.

Può anco significare il globo, che la Fortuna vien vinta, & superata dalla dispositione celeste, laquale è cagionata, & retta dal Signo re della Fortuna, & della Natura, secondo questo ch' gli hà ordinato ab eterno.

Fortuna buona.

Nella Medaglia d' Antonino Geta.

Donna à sedere, che si appoggia con il braccio destro sopra vna ruota, in cambio del globo celeste, & con la sinistra mano tiene vn cornucopia.

Fortuna infelice.

D Onna sopra vna naue senza timone, & con l'albero, & la vela rotta dal vento.

La naue è la vita nostra mortale, laquale ogn' huomo cerca di condurre à qualche porto tranquillo di riposo; la vela, e l'albero spezato, & gl'altri arnesi rotti, mostra no la priua-

P 2 tione

Iconologia del Ripa

ione della quiete, essendo la mala fortuna vn uccesso infelice, fuor dell' intendimento di

colui che opera per elettione.

Portuna gioueuole ad Amore.

Onna la quale con la mano destra tiene il cornucopia, & la sinistra sarà posata sopra al capo di vn Cupido, che le scherzi d'intorno alla veste.

Fortuna pacifica, ouero clemente.

Nella Medaglia di Antonio Pio.

V Na bella donna in piedi, che con la destra mano si appoggi sopra vn timone, & con la sinistra tiene vn cornucopia con lettere. Cos. IIII. Et altre Fortuna. Obsequen. & S. C. Fù rappresentata questa fortuna in Roma nel consolato quarto di Antonino Pio, non ad altro sine, che à gloria, & honor suo, dimostrandosi per questa figura la sua prospera, e benigna Fortuna, ilche

le lettere intorno ad essa l' esprimono, significandosi per quelle essere à questo Prencipe la Fortuna obediente, & compiaceuole; quantunque varij siano nel mondo g'i mouimenti di quella, essendo la Fortuna, secondo i Gentili, vna Dea motatrice de' Regni, & subita volgitrice delle cose mondane; nondimeno per dimostrare la selicità dell' Imperio di questo Prencipe gli segnorno nel rouerso della sopradetta medaglia, vna buona, & serena Fortuna pacifica.

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, fù anco da i Romani chiamata Obsequentes, cioè indulgente, ouero clemente, si come nelle Antiche inscrittioni si legge & particolarmente à Como si troua yn sasso in cui queste

letrere si veggono scritte.

Fortuna obsequenti ord. Clemens. voto pro omni salute. Ciuium suscepto. Vedi Sebastiano Erizo.

#### FORZADAMORE.

Sì nell' acqua, come in terra.



#### Fortuna.

Onna che con la destra mano tiene vn cornucopia, & vn ramo d'alloro, & con la sinistra mano s'appoggia ad vn timone; signisicando ch'ella sa trionsare chiun que vuole, & la dimostratione di ciò si rappresenta con il ramo dell' alloro.

Fortung aurea,

Nella Medaglia d' Adriano.

V Na bellissima donna, che giace in vn letto sternio con vn timone alli piedi.

Quelta è quella Fortuna aurea, che in camera de gl' Imperatori fi folcua ponere mentre' viucano, & che reggeuano l' Imperio come per la loro Fortuna. F Anciullo ignudo, con l'ali à gl'homeri, con la destra mano tiene vn pesce, e con la sinistra vn mazzo di fiori, così l'Alciato dal greco lo tradusse,

Nudus Amor videns, vt ridet placidumque

tuetur

Nec faculas, nec qua cornua flectat habet, Altera, sed manuum flores gerit, altera pisce, Scilicet vetterra iura, det, atque mari Nudus Amor blandis idcirco aridet ocellis

Non arcus, aut nunc ignea tela gerit . Nec temere manibus Florem , delphinaque

tractat

Illo etenim terris, hoc valet ipfe mari.

FORZA.

Onna robusta, con le corna di toro in testa, à canto terrà vn'elesante con la probosside dritta; perche volendo gl'Egittij signisicare vn'huomo sorte lo dimostrano co questo animale, come si legge in Oro Egittio nel
lib.2. de' suoi Geroglissici; le corna ancora, e
specialmente di toro mostrano questo medesimo; onde Catone presso à Cicerone nel libr.
della vecchiezza dice, che quando egli era
giouane non desideraua le sorze nè d'vn torro, nè d'vn Elesante, prendendo questi du
animali come più sorti, & gagliardi de gl'altri.

Forzad' Amore.

C Vpido con l'ali alle spalle, con l'arco, & le saette in mano, & con la faretra al fianco, la mano sinistra alzata verso il Cielo, donde scendono alcune fiamme di suoco, insieme con molte saette spezzate, che gli piouano insorno da tutte le bande: mostrandosi così, che Amore può tanto che rompe la forza di Gione, & incende tutto il mondo, così è dipinto dall'Alciato in vno Emblema così dicendo. Aligerum fulmen fregu, Deus Aliger, igne Dum demonstrat vti est fortior ignis Amor.

Per fignificare questo medesimo, l'istesso auttore descriue Amore in vn carro tirato da

Leoni, come si vede nell'istesso luogo.

Porza minore, da maggior forza superata.

Der esprimere gli Antichi questo concetto, il quale è più conueniente all'Emblema, che à quello che si appartiene à noi di trattare, dipingeuano vna pelle d'Hiena, con vn'astra di Pantera appresso, per esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, e per l'esfetto delle loro pelli, perche stando vicine quelle della Hiena guasta, e corrompe

quella della Pantera, il che auuiene ancora nelle penne dell'aquila, le quali auuicinate alle penne de gl'altri vccelli, fanno che si tarmano, & vanno in pezzi. Il tutto racconta dissurante Pierio Valeriano. Però volendosi rappresentare vna forza dall'altra superata, si potrà fare, con porre dinanzi à gl'occhi la memoria di questi essetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare, e star bene.

Porza.

Onna armata di corazza, & elmo in capo, con la defira mano tenghi vna spada ignuda, & con la finistra vna facella accesa, & à canto vi sia vn Leone che stia in atto siero, & che vecida vn'agnello.

Forza al'a Giuftitia fottopofta.

Acconta Pierio Valeriano nel primo libro, hauer veduto vna Medaglia Antica al suo tépo ritrouata, nella quale v'era impressa vna donna vestita regalmente, con vna corona in capo, à sedere sopra il dorso d'vna Leone,& che staua in atto di metter mano ad vna spada; la quale dal detto Pierio sù per la Giustitia interpretata, & il Leone per la Forza, si come chiaramente si vede essere il suo vero Geroglisico.

· Forza sottoposta all'Eloquenza.

Donna vecchia, vessita grauemente, che con la destra mano tenghi il caduceo di Mercurio, & sotto li piedi vn Leone.

Ciò dimostra che la Forza cede all'elo-

quenza de' Sauii.

#### FRAGILITA

Donna che in ciascuna mano tenga della cicuta, la quale è da Virgilio nella Buccolica dimandata fragile dicendo.

Hac te nos fragili donabimus ante cicuta.

Alla quale poi si assomigliano tutte le cose

che meno hanno nome di Fragilità.

Fragilità.

Donna vestita d'vn sottilissimo velo, nella destra mano tiene vn ramo di tiglio, & con la finistra vn gra vaso di vetro sospeso ad vn filo. Il velo le conuiene perche ageuolmète si squarcia. Il tiglio da Virgilio nel lib. secondo della Georgica è detto fragile, & il vaso di

2 Vette

# FORZA ALLA GIVSTITIA SOTTOPOSTA.



vetro sospeso dal filo non hà bisogno d'altra dichiaratione per essere il vero ageuolmente bello, & facile à spezzars, fragile medesimamente è il sesso seminile, & si deue dare ancora la corrispondenza di questo.

Fragilità humana.

Onna con faccia macilente, & afflitta ve. stita poueramente tenga con ambe le mani molti di quei bamboli d'acqua agghiacciara, che pendono il verno da'tetti delle case, li quali bamboli dice il Pierio Valeriano, che crano da gli Antichi Egittii posti per la Fragilità dell'humana vita:non sarebbe anco disconeniente fare, che questa figura mostrasse, per la grauezza de gl'anni d'andare molto china appoggiandosi ad vna sieuole canna, per essere anch'essa vero simbolo della fragilità, come la vecchiezza, alla quale quando vn huomo arriua facilmente sente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notatono alcuni ancora la Fragilità humana, con quelle bolle che fà l'acqua, che paiono in vn fubiro qualche cofa, mà tofto spariscono, & non senza ragione.

FRAVDE.

Onna con due faccie vna di giouane bella l'altra di vecchia brutta, sarà nuda sino alle mammelle, sarà vestita di giallolino sin'à meza gamba, hauerà i piedi simili all'aquila, e la codà di scorpione, vedendosi al par delle gambe, nella destra mano terrà due cuori, & vna maschera con la sinistra.

Fraude è vitio, che vuole inferir mancamento del debito offitio del bene, & abbondanza d'inuentione nel male, fingendo fempre il bene & s'esequisce col pensiero, có le parole, & con l'opere sotto diuersi inganneuoli colori di bonta, & ciò si dimostra con le due faccie.

Il giallolino fignifica tradimento, inganno, & mutatione fraudolente.

I due cuori fignificano le due apparenze del volere, & non volere vna cosa medefima

La maschera dinota, che la Fraude sa apparire le cose altrimenti da quel che sono per compire i suoi desiderij La coda di scorpione, & i piedi dell'-

Aquila, fignificano il veleno ascoso, che fomenta continuamente, come vecello di preda, per rapire altrui, ò la robba, ò l'honore.

#### FRAVDE.

D'Ante dipinge nel suo inferno la fraude turto il resto del corpo di serpente, distinto co diuerse macchie, e colori, e la sua coda ritirata in punta di scorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, e nera, cosi dipinta la dimanda Gerione, e per la faccia d'huomo giusto si comprende l'estrinseco de gli huomini fraudolenti, effendo di volto, & di parole benigne, nell'habito modesti, nel passo graui, ne' costumi, & in ogn'altra cosa piaceuoli; nell'opere poi nascoste sorto il finto zelo di religione, & di carità, fono armati d'asturia, & tinti di macchie di sceleraggine, talmente, che ogni loro operatione alla fine fi scuopre piena di mortifero veleno, & fi dice effer Gerione, perche regnando costui preiso all'Itole Baleari, con benigno volto; con parole carezzeuoli,& con ogni familiari-

# Libro Primo. FORZA SOTTOPOSTA ALL' ELOQUENZA.



tà, era vso à riceuere i viandanti, e li amici, poi sotto color di quella cortesia, quando dormiuano gli vccideua, come raccontano molti scrittori antichi, efra moderni il Boccaccio nella geneologia de gli Dei.

Praude.

Onna che tenga in mano vna canna con l'amo, col quale habbia preso vn pesce, & altripesci si vedano in vn vaso già morti, percioche Fraude, ò inganno altro non è, che fingere di fare vna cosa buona, & fuori dell' opinione altrui farne vna cattiua, come fa il pescatore, che porgendo mangiare a'pesci, gli prende, & amazza.

Fraude dell' Ariosto.

Haueua vn piaceuol viso, habuo honesto
Vn'humil volger a'occhi, vn' andar graue,
Vn parlar si benigno,e si modesto
Che pareua Gabriel, che dicesse Aue
Era brutta, e desorme in tutto il resto.
Ma nascondea queste sattezze praue
Con lungo habuo, e largo, e sotto quello
Attossicato hauea sempre il coltello.

Onna con habito spedito, scapigliata, con l'ali alle spalle, & con vn fanciullo in braccio, & che stia in atto di fuggire.

F V G A.

Onna vestita leggiermente, alata in atto di suggire; con letreccie sparse, & che volti la schiena.

Dipingesi alata, perche la Fuga non

è Fuga se non con prontezza. Li capelli sparsi dinotano la pocacura, che si tiene di se stessio in caso di

fubita Fuga.

Si veste d'habito leggiero, perche non deue hauere cosa alcuna, che gli dia impedimento.

Si fà con la schiena riuolta, perche in latina locutione, voltar la schiena non vuol dir altro che suggire.

FVGA POPOLARE.

Onna che similmente sugga,
mà tenga con ambe le mani vno
sciamo d'api sotto il quale vi sia vno

grandiffimo fumo.

Questo l'habbiamo per tal significato da gli Egitij & si vede per esperienza, che l'api da nessun altra cosa, più che dal sumo s'allontanano, & confusamemnte si mettono in suga, come alle volte si vede vn popolo solleuarsi per leggierissima, & picciolissima cagione.

F V G A C I T A.
Delle grandezze, & della gloria mondana.

Onna alata, & vessita di color verdendiaro quasi che al giallo, il cui vessimento sarà tutto ricamato di perle, & altre gioie di gran valore, in capo haurà vna corona d'oro con la destra mano terrà con bella gratia vn razo acceso, & sfauillante, con vn motto che dichi Egrediens vi Fulgur, & con la sinistra vn mazzo di rose riuolte all' ingiù, & parte di esse si veda che cadino per terralanguide, & sconte con la sinistra vn mazzo di rose riuolte all' ingiù,

Si rappresenta che sia alata, per significare la velocità del sugetto di detta imagine.

Si veste di color verde chiaro per dinotare, che non si deue porre speranza nelle cole mortali; perche presto mancano, & massime

P 4 quan

Iconologia del Ripa.

quando l'huomo più pensa di arriuare al segno, & però si può dire.

O speranza, ò desir sempre fallaci. Il Petrarca nel primo trionfo della morte. Miser chi speme in cosa mortal pone.

& Silio Italico lib.7-vel Pun.

Spes hen fallaces, oblitaque corda cadu-

Mortali quodcunque datur.

La diuersità delle gioie sopra il vestimento, & la corona d'oro, ne dimostrano l'alterezza, & le grandezze con lequali la gloria mondana si adorna, l'acceso, & sfauillante razo che tiene con la destra mano co'l motto sopradetto, ne significa che le nostre gradezze, & l'humana gloria sia simile ad vn razo, che non si tosto acceso sparisce, scoppia, & more, onde à questa similitudine per mostrare che l'huomo no si debba insuperbire giunto che sia a qualche grado non solo di ricchezze, ma d'essere superiore a gl'altri, nella Creatione del Somo Pontesce, li deputati auanti di esso in S. Pietro mettano sopra d'vn'hasta della stoppa la quale accendendola dicano ad alta voce.

Sic transit gloria mundi Pater Sancte

onde sopra diciò mi par che sia molto a proposito il detto del Pettrarca.

La vita fugge, & non si arrestavn' hora.

Le rose nella guisa che habbiamo detto. Pierio Valeriano nel lib. 55. narra che questo fiore sia Geroglisico dell'humana fragilità, & segno del ben fugace, & della breuità della vita nostra non essendo che in quello istesso giorno che egli fioredo, & mostrando il suo vigore, tosto nel medesimo tempo sfiorisca, languisca, & more, e però lob.cap-14.quafi flos egreditur, & conteritur, molto fi potrebbe dire sopra della rosa a questo proposito, ma per non esfere logo, ne tedioso nel dire, rimetto al Lettore a quanto in diuersi luoghi della nostra Iconologia habbiamo detto spetialmente nella vita breue. Ma non lassarò in disparte vn madrigaletto, che mi pare molto a... proposito a questo suggetto. Vane son le speranze, & il desio,

D'accumular rischezze, e gran tefori.
Per ciò che'l tempo vola fugge, & passa,
Onde tutto si lassa
A viua forza, & l'huom resta in oblio.
Mà se brami acquistar grandezze, e honori,
Et dopo morte ancor viuer vorrai
Senza tormenti, e guai.
Segui pur la virtù, che tanto vale,

Che fà l'huomo immortale. F V R I E

Ante nell' Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo aspetto, con vesti di color negro, macchiate di sangue, cinte con serpi, con capelli serpentini, con vn ramo di cipresso in vna mano, nell' altra con vna tromba, dalla quale esce siamma, & sumo nero, son finte da gli Antichi Poeti donne destinate a tormentare nell' Inferno l'anime de' malfattori.

FVRIE.

Statio così dipinge.
Cadendo giù fan ombra all' empio vifo
I minor serpi del vipereo crine
E gli occhi son sotto la trista fronte
Cacciati in due gran caue onde vua luce
Spa-

Spauenteuole vien simile à quella
Che tal'hor vinta da cantais versi
Quasi piena di sdegno, e di vergogna
Mostra la vaga luna; di veleno
La pelle è sparsa, & vn color di soco
Tinge la scura faccia, dalla quale
L'arida sete, la vorace, fame,
Itristi mali, e la spietata morte
Sopra i mortali cade, e dalle spalle

Scende vn orrido panno, che nel petto
Si stringe alla crudel suria rinoua
Spesso la terza delle tre sorelle,
Che la vita immortal con cui li stami
Misurano, e Proserpina con lei,
Et ella ambe le man scotendo in questa
La face porta con suncree siamme,
In quella hà vn siero serpe, onde percote
L'aria attristando ouunque volge il piede.

FVRORE.



Furore.

H Vomo d'aspetto horribile, il quale sedendo sopra varij at nesi di guerra, mostri di fremere, hauendo le mani legate dietro alle spalle con molte catene, & faccia

E vestito di corto, perche non guarda ne decenza, ne decoro.

forza di romperle con l'impeto della fuga. '

Il Furore è ministro della guerra, come accenna. Virgilio in quel verso.

Iamque faces, & Saxa volant, furor arma ministrat.

Et perciò il medesimo altroue lo dipinse sedente sopra vn monte d'armi di più sorte, quasi che in tempo di guerra le somministri a coloro, che hanno l'animo acceso alla vendetta, Si lega per dimostrare, che il Furore è vna specie di pazzia, laquale deue esser legata, e vnita dalla ragione.

E horribile nell' aspetto, perche vn huomo vscito di se stesso, per subito impeto dell' ira, piglia natura, e sembianza di siera, ò d'altra

cosa più spauenteuole.

Furore.

Yomo horribile, con capelli rabbustati,
porti nella man destra vna gran torcia
accesa, & nella finistra la testa di Medusa.

Furore, & rabbia.

H Vomo armato, con vista spauenteuole, & fiera, hauerà il colore del viso rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in atto minaccieuole, nel braccio sinistro hauerà vno scudo, in mezo del quale vi sia vn

Leone, così la descriue l'Alciato.

Furore superbo, & indomito.

Vomo armato di corazza, & elmo, con volto siero, e sanguinoso, con la spada,

Yuomo che mostri rabbia nel viso, & a gli occhi tenga legata vna sascia, stia in gagliardo mouimento, & in atto di vigore gittare da lontano vn gran sascio di varie sorte d'armi in hasta, le quali habbia fra le bracsia ristrette, & sia vestito d'habito corto.

La fascia legata a gli occhi mostra, che prino resta l'intelletto quando il Furore prende il dominio nell'anima, non essendo altro il Furore, che cecità di mente del tutto priua del lume intellettuale, che porta l'huomo a far ogni cosa suor di ragione.

L'armi che tien frà le braccia son inditio, che'l Furore da se stessio potra instrumenti da vendicars, & da somentar se medesimo.

nella

234 Iconologia del Ripa

da nella destra mano, è nella finistra vno scudo, nel qual vi sia dipinto, ò scolpito vn... Leone, che per ira, & rabbia, vecida, squarciando li proprij figliuoli, e per cimiero dell' elmo vi sia vn serpente viuace, & auuolto in molti giri.

Il Leone nel modo sopradetto secondo gli Egittij, è il vero, & il proprio Geroglifico del Furore indomito, il serpette che vibra le tre lingue dalle sacre lettere è tenuto per implacabile nel Furore, la ragione è che il serpente subito che si sente in qualche modo offeso sale in tanta rabbia, & Furore, che non restamai sin tanto, che non habbia vomitato tutto il veleno in pregiuditio di quello, che l'hà offeso, e molte volte riseriscono e siersi veduto morire di rabbia solo per non potere vendicarsi nel suo surore.

#### FVROR POETICO.



possibile, che si possino hauere solo per dono della natura, sono stimati doni particolari, & singolar gratia del Cielo, & Platone disse. che si muoue la mente de'Poeti per divin furore, col quale formano molte volte nell' idea imagini di cose sopranaturali, le quali notate da loro in carte, & rilette dipoi à pena sono intese, e conosciute s, però si dimandano i Poeti presso a' Gentili, per antico costume, Santi, generatione del Cielo, figliuo!idi Gioue, interpreti delle Muse & sacerdoti d'Apollo. Per lo scriuere si mostra ancora che questo Furore si genera col molto effercitio, & che la natura non basta, se non viene dall'arte aiutata, però disse Ho-

Cur ego si nequeo , ignotoque poeta salutor.

Accennando l'opera dell'arte col non potere, & quella dell'ingegno con l'ignoranza.

Iouane viuace, & rubicondo con l'ali alla testa, coronato, di lauro, & cinto di hedera, stando in atto di scriuere: ma con la faccia riuolta verso il Cielo.

L'ali fignificano, la prestezza, & la velocità dell' iatelletto Poetico, che non s'immerge: ma se si sublima, portando seco noblimente la fama de gli huomi, che poi si mantiene verde, e bella per molti secoli, come la fronde del lauro, & dell' hedera si mantengono.

Si fa viuace, & rubicondo, perche è il Furor Poetico vna foprabondanza di viuacità di spiriti, che attribisce l'anima de numeri, & de' concetti meranigliosi, i quali parendo im-

#### FVROR IMPLACABILE.

I Vomo armato di più forti d'armi, & ferito in molte porti della persona, mostri nel sembiante Furore, & rabbia, sarà cinto con totte catene, che dalle braccia, & dalle gambe li pendino, terrà con la destra mano vn serpe detto aspido, piegato in molti giri, con la bocca aperta, ch'habbia la lingua suori tripartira, & vedendosi per la persona infinito veleno, mostri, & stia in atto d'offendere altrui, & alli piedi di detta figura vi sarà vn Cocodrillo, che mostri di di percuotere se stesso.

Si dipinge armato, & ferito in molte parti

del-

della persona con la dimostratione del Furore, & rabbia, essendo che il surore è propria alteratione dell'animo irato, che conduce l'huomo all'operare contro se stessio, Dio, Natura, huomini, cose, & luoghi.

Le rotte catene che dalle braccia, & dalle gambe gli pendono, denotano che il furore è indomito, & poche sono quelle cose che à lui

facciono resistenza.

Tiene con la destra mano il serpe nella guifa, che habbiamo detto, percioche le sacre lettere hanno espresso il Furore Implacabile, per vn serpe piegato in molti giri, & che hà la lingua fuori al vedere tripartita, & dicesi, che nessun Furore si può comparare à quello dell'aspido, il quale subito, che si sente tocco, così bestialmente s'infuria, che non si satia sin che non habbbia auuelenato col morso, chi l'hà offeso, ouero di rabbia non si muoua come dice Euthimio.

Il Cocodrillo in atto di percuotere se stesso, volcuano gli Egitti con tale animale nella guisa che s'è detto, significare il Furore, percioche questo animale quando è rimasto gabbato della preda, contra se stesso s'accende di furore, & sdegno.

F V R T O.



Giouane pa lido, vestito di pelle di lupo, con le braccia, & gambe nude, & con piedi alati, in mezzo d'vna notte, nella man sinistra tenga vna borsa, & nella destra vn colrello; con vn grimaldello, l'orecchie saranno simili à quelle del lepre, & l'apparen za molto attonita.

Giouine si dipinge il Furto, per notare l'im-

prudenza, & la temerità, che è propria de'giouani, & proprijssima de' ladri, i quali vedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con insidie altrui la robba, non però s'emendano, per dare alla sine nelle reti, ò più tosto ne i lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre, fignificano il continuo sospetto, & la perpetua paura, con la quale viue il ladro, temendo sempre di non esser scoperto, e però sugge, & odia la luce amico della notte, fauoreuole compagna delle dishonorate attioni.

E vestito di pelle di lupo; perche il lupo viue solo dell'altrui robba, & di rapine, come il ladro, che per leggerezza di ceruello crede con questo medesimo pensiero di so-

uuenire a' suoi bisogni.

Il grimaldello, & il coltello non hanno bisogno di molta esplicatione.

Le braccia, & gambe ignude dimostrano la destrezza, & l'ali a' piedi la velocità, che con grande

industria si procura dal ladro, per timore de' meritati supplicij.

236

Iconologia del Ripa

FVRT @.

Glouane vestito d'habito spedito, con vn capuccio in testa, & con le scarpe di seltro, ouero di pelle, in vna mano tenendo vna lanterna serrata, & nell'altra vn grimaldello, & vna scala di corda, l'habito sarà pieno di pecchie: così si vede dipinto in molti luoghi.

Le pecchie sopra il vestimento si fanno, forse, perche esse vanno rubbando a' fiori da tutte le bande il dolce, per congregarlo

poi tutto insieme nella propria casa, outero per accennare vna salsa sorte d'api, dimandata Fuco da' Latini, che non sa se non mangiar il mele satto con la satica dell'altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata con sudore, & con le miserie altrui; ne sa mentione Virg. nel primo dell'Eneide dicendo:

Aut onera accipiunt venientium, aut agmine

Ignauum fucos pecus à prasepibus arcent.

# Il Fine del Primo Libro.



156

# ICONOLOGIA DI CESARE RIPA.

# LIBRO SECONDO:





ONNA di maturo aspetto, ma vago, di vista proportionata, suelta, sarà di leggiadro habito veftita, coronata di amaranto, & tenga con ambe le mani vn ramo

di oliuo con li suoi frutti, & sopra à detto ramo vi farà vn fauo di mele con alcune api.

L' Amaranto è vna spica perpetua la quale fuor dell'vso de gl'altri fiori, significa stabilità, Gagliardezza, e confernatione, per la particolare qualità sua di non immarcire giamai, & di star sempre bella, & di verno quando sono mancati gl' altri fiori, folo tenuta nell'acqua fi zinuerdisce, però li popoli di Tessaglia astretti dall' oracolo Dodoneo à far ogn' anno l' espiationi al sepolcro di Achille, come si scriue portauano dell' amaranto, accioche mancando gl' altri fiori questo, che presto si rinuerdisca, fusse in difesa della loro diligenza, coronandosi con esso la testa nel fare l'oblationi. Per questo è detto fiore immortale, & si dedica alla immortalità col ramo d'olivo, & il fauo di mele allude à quella risposta, che sece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono in che modo si potesse allungare il filo della vita humana. Dicessero, che le parti interiori si doueuano irrigar di mele, & l'esteriore vngerle con l' olio, & voleua intendere costui sotto oscurità, come era il solito suo che per viuere sano, & gagliardo bisogna stare con il core allegro, & pieno di dolci, & suani penfieri continuamente, & per lo corpo hauer la commodità necessaria tenendolo in essercitio, accioche non sia consumato, e guastato dall' otio: ma aiutato, & consolidato. Dice oltre à ciò Atheneo, che chi vsali cibi conditi con il mele, viue molto più di quelli, che vsano li cibi composti di cose forti. Et in questo proposito adduce l'essempio di alcuni popoli detti Cimei, nell'Isola di Corsica, li quali viueuano lunghissimo tempo, perche si pasceuano di cibi dolci, e coposti di mele. Et Diefane, ilquale fcrisse dell'Agricoltura, afferma, che il cibo di mele vsato di continuo, non solo sa giouaméto grandissimo alla viuacità deil'intelletto: ma conserua ancora li sensi sani, & interi.

#### GELOSIA:

Onna con vna veste di turchino à onde dipinta tutta d'occhi, e d'orecchie, con l'ali alle spalle, con vn gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con vn mazzo di spine.

Gelosia è vna passione, & vn timore, che sa che il valore della virtu, ò de'meriti altrui, superando le qualità virtuose di chi ama, non le tolga la possessione della cosa amata.

Dipingesi la Gelosia col gallo in braccio, perche quest'animale è gelosissimo, vigilante, desto, & accorto.

L'ali fignificano la prestezza, & velocità de' fuoi variati penfieri.

Gli occhi, & orecchie dipinte nella vesta significano l'affidua cura del gelofo di vedere, & intendere sottilmente ogni minimo atto,& cenno della persona amata da lui, però disse il Tasso nuouo lume dell'età nostra in vn Sonetto.

Geloso amante, apre mill'occhi, e miro, -E mill'orecchi, ad ogni suono intento.

Il mazzo delle spine dimostra i fastidii pungentissimi del geloso, che di continuo lo pungono, non altrimenti, che se fossero spine acutissime, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano.

Gelofia.

Onna vestita nel modo sopradetto nella destra mano terrà vna piata di helitropio Il color del vestiméto è proprio significato di Gelosia, per hauer il color del mare, il quale mai non si mostra così tranquillo, che non ne forga sospetto, così tra gli scogli di Gelosia per cerro, che l'huomo sia dell'altrui sede non pasfa mai senza timore, & fastidio.

Si fà ancora quest' imagine, che in vna mano tiene il fiore helitropio, ilquale si gira sempre intorno, & incontro al Sole, seguitando il fuo moto, come gelofo, co' paffi, con le parole,& col penfiero, sempre stà volto alla conteplatione delle bellezze da lui per souerchio amore stimate, rare & vniche al mondo.



GENEROSITA

All' Altezza Serenimma di CARLOEMA
NVELE Duca di Sauoia,

V Na bellissima giouane, alla cui bellezza corrispondano tutte le membra del corpo in proportione, & vaghezza, Hauerà i capelli biondi, & in parte ricciuti in gratiosa maniera, Sarà vestita d'habito reggio, con Corona d'oro in capo, Haurà il braccio destro steso, e nudo, nella cui mano terrà collane d'oro, gioielli, & altre cose di gran stima in atto di farne dono, posando la sinistra mano soprala testa di vin Leone, che à lei in bella guisa sia vicino, e familiare.

Si dipinge giouane la Generossità, perche come dice Arist. nel 2. della Kettorica. Ne igiouani più risplende l'animo generoso, per il
qua'e si stimano degni di cose grandi, e secondo quelle operano generosamente, il che conferma Gio. Pont. nel libro de Magnit. dicendo, Vi quisque maxima generoso est animo,
ita honoris maxime capidus; quam ad rem
natura ipsa duco rapitur, & Ouidio, ad Liusi,
dà alla giouentà il proprio epiteto di generosa
mentre dice. Certai onus luctu generosa subire-

inuentus.

Bella di faccia si rappresenta percioche la Generosità hauendo per oggetto no solo sar satti egregi e vir tuofi procedentidall' animo nobile, & adorno, ma anco di seacciar da se ogni bruttezza, e vitio, conuien che le corrisponda anco il corpo nella bellezza esteriore, che ordinariame te è chiaro inditio della bellezza interiore; poi che come dice S. Ambr. de Virgin. Species corporis simulacru est mentis, figuraque probitatis. & Seneca epi. 37. Nobelitas anims generositus est sensus & nobilitas ho mini est generosus animus, & hoch optimum habet in le generolus animus quod concitatur ad honesta. Ben'è vero, che la bellezza fiorifce ancora in corpi che racchiu deno in fe brutezza interiore d'animo. Augusto sù di bello aspetto, ma d'animo lasciuo, e tinto di molti vitit libidinofi: fotto colore di modestia ricusò titolo di Signore, e volfedare ad intendere di recufare con generosità il Principato, & d'accettare il dominio come sforzato da

preghiere de Senatori. Ma fece prima ognisforzo di sommergere con fiumi di sangue ciuile la libertà della Republica, e poi per non parer tiranno prese da quel Senato che no poteua più sfuggire il giogo suo, l'Imperio per anni dieci, e per cinque, & altre volte per dieci, tanto che à dieci anni per dieci anni maneggiò tutto il tempo di vita sua l'Imperio colassolura vergasse sirvittorioso al modo non fù di quelli generofi, che ricerca Plutar.in Sertorio: Generali hominis est, honestis rationibus victioniam quarere turpibus no falutem quide. note fono le dishoneste ragioni, & brutte conuctioni che fece nel Triunitato per ottener più facilméte vittoria contro quelli chesi opponeuano al fuo peruerfo difegno di dominare Bello fù Nerone, Domitiano, & Eliogabalo Mostri di vitij che macchiorno l'Imperio di mille brut ti misfatti e sceleratezze; chi ben cotasse tronarebbe al Modo più belli cattiui e pernitiofi che buoni. Oltre che la bellezza è bene esterno caduco, e transitorio, che facilmente si può perdere, si come la perdè Domitiano. Il tempo la confuma, & in vn momento anco fuanisce per finistri accidenti di caduta, di soco, di percosG E N E R O S I T A.

All' Altezza Serenifima di CARLO EMANVELE Duca di Sauoia.



sa, di catarro, & d'altro male che transforma le persone. Ma la Generossità bellezza interna dell'animo vigorosa in ogni tempo riluce anco di suora, e rende bello, & ammirabile va nobil corpo, ancorche bello non sia.

I capelli biondi, e vaghi fignificano che la Generofità non alberga in se pensieri vili, e bas si, ma alti, e magnanimi conforme alla sublimità della sua natura da cui à quelli è tirata,

come si è detto.

Il vestimento Reggio, e la corona d'oro in capo dinotano la Nobiltà suprema nella quale degnamente risiede questa virtù, che si come l'oro per sua natura è nobile, puro, e risplendéte, così la Generosità per se stessa è tale, e si coferua, e nudrisce nella pura grandezza, e sua propria nobiltà non degenerando punto da quella come testissica il Filosofo lib. 2. della Rett. & l. 1. de Hist. animalium dicendo.

Il braccio destro nudo con la mano alzata pronta al purgere le sudette ricchezze dimoistra che la Generosità nel donare, e nuda d' ogni proprio interesse, hauendo solo la mira à quel che conuiene alla nobilità & all' altezza dell' animo suo, Come si proma nel cap. primo extra de donat. vbi habe ur hane sibi quodammodo Nobilitas legem imponit, ut debere le quod tribuit . ex istimer & nist in beneficus creuerit nibil fe præftitiffe putet, onde l'Ancharano, l'Abbate, & attri Dottori notano in derro cap, che à nobilitate & generosit ile animi est donare Essendo la Generosità circa il dono fondata sopra la liberalità, si conformano detti Dottori col Santo Dottore Agostino che, de diffinitione Liberalitas est motus quidem animi facient, & approbans largitudines sine speretributionis. Et Horatio Ode 7. lib. 4. Cuntta que dederis, amico animo dederis. Si che chiarissimo si scorge che le attioni di questa nobilissima virtù sono di perfettione infigne per hauer' ella l'animo grande, e liberale, spogliato d' ogni intereffe .

Il tenere la finistra mano sopra la testa del Leone significa la Simbolità, & simigliaza che tiene l'huomo generoso co'l Leone, il quale si come per consenso di tutti gli scrittori frà gl'ani-

mali quadrupedi tiene il principato per la Generofità, e fo tezza sua mostrado sempre fiero il viso à chi cerea d'offenderlo, dando essempio all'huomo d'effere generos nelli pericoli.S.Bern.in ep. Non est vir cui no crescit an mus in ipla reru difficultate.nelle cose difficili si conosce se vno hà virru, e valore. Crescitem arduis inclyta virius. Per il cotrario il Leone nó fa male alcuno à chi gli cede, così l'huomo generoso benche cobattuto, e trauagliato sépre però si mostrà inuitto, & forte ad ogni infortunio per la virtù sua, percioche come dice Cic. 3. de fin. Qui magno animo, atq; fortieft omnia qua cadere in homine possunt, despicit, vi pro nibilo putai: Prontaméte all'incontro perdonando à chi gli chiede mercede, come bé esplicano à questo proposito quelli due versi applicati già à Cesare Augus. che dicono.

Parcere prostratis se t nobilis tra Leonis Qui vincis semper vietis, vi parcere possis. Et della medesima nobilità del Leone parimete si legge l'infrascritto elegante Epigramma. Corpora magnanimo satis est prostrasse Leoni Pugna suum sinem cum iaces hostis habet.

All

Iconologia del Ripa

At lupus, & turpes instant morientibus vrsi Et quocunque minor nobilitate sera est.

Onde à marauiglia si scorge quanto propriamente si conuenga alla Antichissima, & Risplendentissima Casa di Sauoia l'hauere per sua impresa questo Regio animale, non solo per tanti, e tanti Regij, & inutissimi Eroi de secoli passati in quella Serenissima famiglia, che è la più antica, e la più nobile d'Italia, ma hora singolarmente per l'Altezza Serenissima del Gran Carlo Emanuele Duca di Sauoia il cui sommo valore, Generosità, e Grandezza, e e satti eccelsi sì in guerra, come in pace, sono si noti al mondo, che dubitar non si può che all'Altezza sua Serenissima singolarmente non conuenghino le lodi di qual si voglia che sia stato, & che si celebre d'immortal fama.

Genio buono , secondo i Gentili .

V N fanciullo con bellissimi capelli sarà coronato di Piatano, & in mano tiene vn

serpente. Cosi si vede scolpiro in alcune Medaglie antiche.

Genio cattino, secondo i Gentili.

Homo grande nero, di volto spauenteluole, con barba, e capelli lunghi, e neri, in mano tien vn guso. Scriue Plutar ch'apparue à Marco Bruto occisor di Cesare il Genio car tiuo in questa forma e il guso come stimauano gli Antichi è vccello di trist'augurio: però Virg. nel 4. dell'En.

Solaque culminibus ferali carmine Bubo Sape queri, & longas infletum ducere voces.

Molti sono i Genij, secondo l'applicationi dell'ingegni, de'quali si prendono, ma à noi sarebbe diligenza souerchia dipingere alcuno oltre à questi, che sono gli vniuersali per acconciar tutto il resto, che se ne potrebbe dire à i luoghi conuenienti, secondo s'ordine, che habbiamo preso.

GENIO COME FIGURATO DA GLI ANTICHI.

Del Signor Giouanni Zaratino Castellini.



Olte imagini antiche del Genie rappresenta Vincentio Caetari prese da Lilio Giraldi Syntaginate. 15. Faremo noi parte d'vna figura scolpita in marmo di basso rilieuo, trouata già in Roma, nella quale era vn Fanciullo di volto allegro, & ridente incoronato di papaueri, nella man destra teneua spighe di grano, nella finistra pampani d' vua con questo epigramma a'piedi, il quale fù verso Prati in vna vigna nel tempio di Pio IV. diligentemente raccolta da Antonio Castellini, persona non tanto nella scienza delle leggi litterata, quanto in varie discipline erudita, commendato da Girolamo Catena ne gli suoi monumenti latini: lo ponemo per cole singolare, non essendosi mai stampato in niun librod'inferittioni antiche.

QVIS TV LATERE PVER: GENIVO CVR DEXTERA ARISTAM LAEVA VVAS. VERTEX QVID VE PAPAVER HABET:

HAEC TRIA DONA DEVM CERE-RIS

BACCHI ATQVE SOPORIS NAMQVE HIS MORTALES VI-VITIS ET GENIO.

Con

Con la spiga, & colpapauero nella ma sinistra, & con la patera nella destra, su anco espresso il buono euento in vna Medaglia di Traiano, come riferisce Occone il quale descriue il Genio pur con le spighe in altre Medaglie chepiù à basso specificaremo. Pigliauasi appresso gli Antichi Gentili per la tutela. & consetuatione delle cose, però l'assegnauano alle Città, a' luoghi, alle piante, & ad ogni cosa, in sine à i libri, che da gli Autori loro si desiderano siano tenuti per ogni tempo accetti con applauso commune, perciò Martiale, disse.

Victurus Genium debet habere liber. Nelle inscrittioni antiche più volte si troua Genio Colonia, Centuria, Decuria, Fontis, Loci, & dell' vltimo n'era figura la serpe, nello Smetie à cart. 28. n. 4. leggesi Genio Horreoru Seianorum per la conseruatione del Granaro di Sajano, così anco Genio conseruatori Horreorum Gaianorum, Genio Thefaurorum, ve. desi in quest' altra inscrittione non più stampata, che al presente in vn orticello dietro il Monastero di S. Susanna nel colle Quirinale. E vna base, che dal canto destro ha il vaso detto Vrceo, & dal finistro la patera, sotto la\_ quale è posto il Consolato di Marco Ciuica Barbaro, & non Barbato, come scorrettamente stampasi in tutti i Fasti senza prenome, & nome di tal Consolato, che sù del 158. IOVI CVSTODI, ET GENIO THESAV-RORVM C. IVL. AVG. LIB. SATIRVS D. D. DEDIC. XIV. k. FEBR. M. CIVI-

CA. BARBARO. M. METILIO REGV-

LO GOS.

Il Genio, che noi volgarmente dicemo per l'humore, e per il gusto, e naturale inclinatione, che ha vno ad vna cosa, & essercitio: si può figurare Fanciullo alato simbolo del pensiero, che sempre nella mente vola di ciò, che si ha gulto e fantalia: tenga in mano stromenti atti a dichiarare quello, di che si diletta; se vno ha Genio alle lettere, gli si ponga in mano libri, se a suoni e canti, intanolature di Musica, lire, liuti; & altri stromenti; se ad armi, armi, e così di mano in mano d'altre cose, in simili occasioni si potrà incoronare di Platano tenuto da gli Antichi Arbore geniale, perche è grato, e gusta a tutti quelli, che lo mirano per la sna bellezza, e grande ampiezza, difende l'Estate con la sua ombra dall'ardor del Sole, & il Verno riceue il Sole, però l'Academia. d'Athene intorno alla loggia si compiacque renere molti Platani, che fiorirono, e crebbero all'altezza di 36, braccia, come scriue Plinio

lib. 12.c.1.E Serle Rè s'inuaghì di questa pianta generofa, alli cui rami fece attaccare collane, & armille d'oro, nella guisa, che racconta Eliano lib. 2. cap. 13. fi può anco incoronare di fiori, come incorona Tibullo lib. 2. eleg. 2. Il Genio del Popolo Romano, come quello, che era sempre di guereggiare, trionfare, in vna Medaglia di Antonino Pio è figurato con vn ramo d'Alloro, ò d'oliua nella destra, e nella sinistra vn' hasta, in vn' altra il Cornucopia, per la sopra abondante ricchezza del Mondo. che possedeua, al cui acquisto era intento, oue. ro per lo gusto dell' abondanza, che ha communemente ogni popolo. In altre due Medaglie di Traiano, e di M. Aurelio Antonino Filosofo, nella destra tiene vna Patera, nella sinistra le spighe, per denotare, che quelli Imperadori premeuano nell'abondanza, e nella lor religione, di cui n'è fimbolo la patera: in vna Medaglia di Nerone la Patera nella destra. nella finistra il cornucopia, auanti l'ara, laquale senza dubbio sù battuta, per adulatione, poiche il Genio di Nerone, cioè l'humor suo era inclinato al male, e non al bene: alla impietà, non alla religione; alla destruttione, non all' abbondanza:molti fimili,ma fenz'ara veggófi nelle Medaglie di Massimino, tra quali vi è impresso il Genio, che nella destra tiene vna Patera co vna stella sopra, nella finistra il cornucopia, in più modi anco appresso il suderto Occone si figura in altre Medaglie d'Imperadori, secondo gli afferti, e volontà loro: liquali affetti, e perturbationi d'animo passauano sotto nome di Genio, come apparisce in Plutarco nel trattato della tranquilità non lungi dal fine in quelli versi, ne' quali sono inserti dieci nomi inuentati da Empedocle, per esprimere gli affetti, ed inclinationi d'animo. Hic ineral Chihonia, & cernes procul Helso-Et vario Harmonie vultu, Derifq; cruenta, Aeschre, Callistog; Thoosay; Deinaeg;

Aeschre, Callistoq; Thoosaq; Deinaeq; Nemertes Gamana, nigro frustuq; Asapheia. Quoru Genioru nominibus varia animi perturbationes exprimuntur, dice Plutarco, que chiama nomi di genis le perturbationi istesse, & gli assetti dell' animo tra loro contraris, nominati in detti versi, che sono terrestre, & solare per la viltà, & sublimità dell'animo, quero per l'ignoranza, & intelligeza. Cócordía, e cótesa per la disturbatione e quiete d'animo. Brutta e bella per la bruttezza, e bellezza d'animo. Veloce e graue per la legierezza, e grauità del. l'animo. Nemertes per l'amabile, & amena verità. Asapheia per l'oscurità dell' animo che

produce frutti negti di tenebrose operationi contrarie alla Chiarezza della verità. Sopra che non accada stendersi più oltre potendosi vedere esso Plutarco in diuersi trattati delli suoi morali, il detto Cartari, e Lilio Giraldi la Mithologia di Natal de'Conti, il Tiraquello sopra i Geniali d'Alessandro lib. 6. cap. 4. Et Adrian Turnebo ne gli suoi Auuersarij in più luoghi, spetialmente lib.xiij.cap.xij. lasso infiniti marmi, ne'quali sono scolpiti Genij alati, nudi, che tengono augeletti, serte, cesterelli di siori, e di frutti, alcuni anco, che dormono, altri vestiti con veste sucinta similmente alati,

con palme, trosei, corone, facelle, ed altre varie cose in mano.

GEOMETRIA.

Onna, che con la destra mano tiene va compasso, & con la sinistra va triangolo.

> IA potente Dio Divise il Caos, & separd s quattro elementi, Fuoco, Aere, Acqua, e Terra, la quale per simbolo di questo nostro composto ci seruiamo del globo terrestre, com' anco con il colore del quale vestiamo detta figura, essendo che Geografia, è detta da Gea, che in. lingua Greca vuol dire terra, e dal verbo grapho, che significa scriuo, che ciò rappresentiamo con il compasso l'operatione del quale consiste nelle misure, e con il quale si ristringono tutte le proportioni, Si che tanto vuol dire Geogra. sia quanto descrittione della terra, cioè di questo aggregato della terra, dell'acque, e dell' aere, che deputato all' habitatione delle creature terrene.

> Tiene con la finistra mano il quadrato geometrico percioche con esso si vie. ne alla vera cognitione per pigliare le lunghezze, larghezze, altezze, prosondità, & s'esplica con l'vso suo quello, che si contiene nella Geografia.

# GIORNO NATVRALE.

S I dipinge giouane alato, per la ragione detta nella figura dell' anno, con
vn cerchio in mano sopra vn carro, sopra le
nuuole con vn torchio acceso in mano essendo tirato il detto carro da quattro caualli, vno
di color bianco, l'altro nero scuro, gli altri due
di color baio, & significano le quattro sue
parti, cioè il nascere, e'l tramoutare del Sole,
il mezzo giorno, & la mezza notte, li quali
tutti quattro giunti insieme sanno il giorno
naturale, che è tutto quel tempo, che consuma il Sole in girare vna vosta sola tutto'l cielo, il che si nota col circolo, che la detta figura tiene in mano.



Onna vecchia, vestita del colore della terra à piè dellaquale vi sia vn globo terrestre, che con la destra mano tenghi vn compasso, con il quale mostri di misurare detto globo, & con la sinistra vn quadrante geometrico.

Geografia è arte che considera le parti della terra, & le distingue, & descriue come sono Prouincie Città, Porti, Mari, Isole, Monti, Fiumi, Laghi, &c.

Si dipinge vecchia per dimostrare l'antichità sua, percioche la prima cosa che sece l'onni-

Gior-

Giorno artificiale.

O louane di bello aspetto alato, per esser parte del tempo; tirato da due caualli ross, e guidato dall'Aurora, nel resto è come

quello di sopra.

I due caualli rossi sono i due erepuscoli, che fanno il giorno artificiale, che è tutto quel tempo, che si vede lume sopra la terra. & si dice l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

Girno artificiale.

Glouane vestito di bianco, & risplendente, alato, e coronato di Ornithogalo fiore bianco, che comincia ad aprirsi quando il Sole siscuopre, & si chiude quando esso si nascon-

de, si come il giorno si dice da' Poeti aprirsi ancor esso al leuar del Sole, e chiuder si al tramontare.

Terrà in mano vn Pauone có la coda bassa, e chiusa di maniera, che cuopra gli occhi delle penne percioche di giorno si nascodono tutte le stelle lequali vengono signissicate negli occhi della coda del Pauone, per essempio de gli Antichi, liquati finsero Giunone signissicando, l'aria più pura, & più perfetta essere nel suo Carro tirata dalli pauoni medesimamente.

Giorno artificiale.

Glouane alato che nella destra mano tenga vn mazzo di siori, & nella sinistramano vna torcia accesa.

## G I O V E N T V.



VN giouane altiero, vestito di varij colori, con ghirlanda di semplici fiori, da vna parte vi sarà vn cane da caccia, & dall'altra vn cauallo ben guarnito, e con la destra stia in atto di spargere denari.

Giouentu è quella età, che tien da vent'anni fin'à trentacinque, secondo Aristotele, nellaquale l'huomo intende, e può operare, secondo la virtù:ma per la nouità, & caldezza del fangue è tutto intento all' attioni fensibili, ne opera la ragione nel giouane fenza gran contrasto, ò della concupiscenza, ò del desio dell'honore, & questo ancora si chiama augumento, altri dicono stato.

Si dipinge altiero, e che gli fiano à lato i sopraderti animali con la dimostratione del spargere i denari, per denotare la particolare inclinatione del giouane, ch'è d'essere altiero, amatore della caccia, & prodigo del denaro, come dimostra Horatio nella Poetica.

Gaudet equis, canibusque, & aprici gramine campi.

Sereus in vitium flectiomonitoribus

Vilium tardus provisor, prodigus

Sublimis, cupidus que, & amatarelinquere pernix.

La varietà de colori fignifica la frequente mutatione de i penfieri, & proponimenti giouenili, & fi corona di fiori fenza frutti, per dimoftrare, che li giouani fono più vaghi

del bello, & apparente, che dell'vtile, e reale.

GIOVENTV.

FAnciulia coronata di corona d'oro, & vefitta riccamente, fecondo il detto d'Hefiodo nella Teogonia, & con vn ramo di midorlo fiorito in mano, per mostrare, come narra Pierio Valeriano nel lib. 51. de' suoi Geto244

Iconologia del Ripa

glifici, che come il mandorlo è il primo albero, che con fiori dia speranza dell'abbondanza de gl'altri frutti:così i giouani danno saggio di che perfettione debba effere la vita loro ne gl'anni maturi.

La corona dell'oro, mostra, che i gradi dell' età dell'huomo, quello della giouentù è il più

elegibile, & più perfetto in se stesso.

Il vestimento ricco dimostra, che l'ostentatione de' beni è propria di questa età, & gli antichi figurauano la giouentu con l'imagine di Bacco, & d'Apollo, che si prendeuano per la mano; auuertendo, che l huomo in giouentù,

& per vigor di corpo, de per forza d'ingegno è potente, & lodeuole.

Gioueniu.

Onna di bella età inghirlandata di fiori & nella destra mano tenga vna coppa d'oro perche da' Poeti è detta fior de gl'anni, & è preciosa, come la coppa d'oro, & così su dipinta Hebe dea della giouentà. Anzi più che l'oro Tibullo eleg. 8. Carior est auro inuenis.

GIOIA D'AMORE

Vedi contento amorofo.

GIVBILO. Vedi Allegrezza.

DI I T. I.O.

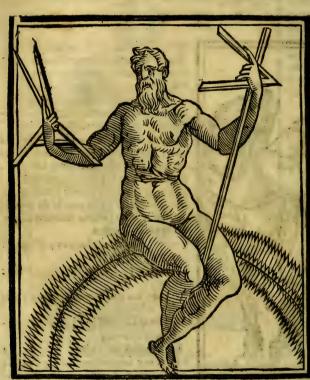

Vomo ignudo attemparo à sedere sopra l'Iride, ouero arco celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, & l'archipendolo.

Non essendo altro il Giuditio, che vna cognitione fatta per discorso della debita misura si nell'attioni, come in qualung; altra opera, che nasce dall'intelletto, & essendosi tali istromenti ritrouati da gli Artefici, per hauere simil notitia nell'opere di Geometria, meritamente adung; per quelli dimostra il discorso, & ancora l'Elettione, che deue fare lo ingegno dell'huo. mo per conoscere, & giudicare ogni sorte di cose, percioche non di rittamente giudica colui, che nel medefimo modo vuol misurare tutte l'attioni.

Per dichiaratione dell'Iride, diremo, che ciascuno, che sale à gradi dell'attioni humane, siano di qual forte si vogliano, bisogna, che da molte esperienze apprenda il giuditio, il quale quindi risulti, come l'Iride risulta dell'apparenza di molti diuersi colori aunicinati infieme in virtù de raggi Solari.

Giuditio ouero inditio d' Amore.

I Vomo nobilmente vestito, con il capo pieno di papane. ri, che significano Inditio d'Amore presso à quelli antichi, i quali co il gittar delle sorti prediceuano le cose d'auuenire, perche volendo far'esperienza, se l'amante fosse ria mato pigliauano le foglie del papa.

uero fiorito; & se le poneuano sul pugno, poi con la palma della destra mano percuotendo con ogni forza le dette foglie, dallo strepito, che esse faceuano sotto la percossa, giudicauano l'amore da essi desiderato.

Questo racconta Pierio Valeriano col testimonio di Taurisio nel lib. 58. de' suoi Geroglifici, se bene è cosa superstitiosa, & ridicoGudilio ciulto.

Vomo vestito d'habito longo, & graue, habbia in guisa di monile, che gli penda dal collo vn cuore humano, nel quale si verità, egli stia con il capo chino, & con gl'occhi bassi à contemplare sissamento il detto monile, tenga à piedi alcuni libri di Legge aperti; ilche denota, che il vero, & perfetto giudice deue esser integro, & non deue mai per qual si vogli accidente rimuouere gli occhi dal giusto delle Sante Leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera verità: vedi Pierio Valeriano nel lib. 51.

#### GIVDICE.

I Vomo vecchio, sedente, & vestito d'habito graue, terrà con la destra mano va bacchetta, intorno alla quale sia auuolta vna serpe, da vn lato saranno alcuni libri di Leggi aperti, & vn'aquila, & dall'altra parte vn'horologio, & vna pietra di paragone, esfendoui sopra d'essa vna moneta d'oro, & vna di rame & dell'vna, come dell'altra apparisca il segno del loro tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere, & effequire la Giusticia, & è nome attribuito ad huomini periti di essa Giustitia, & delle leggi poste da Prencipi, ò Republiche alla ministra-

tione di quelle.

- Si dipinge vecchio, sedente, & vestito grauemente, dicendo Aristotele nel terzo della Topica, che non si debba eleggere Giudici giouani, non essendo nell'età giouenile esperienza, ne moderationi d'affetti.

La bacchetta, che tiene nella ma destra, ne significa il dominio, ch'hà il Giudice sopra i rei. La serpe, che intorno ad essa si riuolge denota la Prudenza, che si richiede rie gli huomini posti al gouerno. Dicendo la Sacra scrittura.

Estote prudentes, sicut serventes.

Ilibri aperti dimostrano, che il vero, & perfetto Giudice deue esfere molto be perico, circonspetto, integro, e vigilante, che perciò gli si dipinge à canto l'horologio, accioche non mai per qual si voglia accidente rimuoua gli occhi dall'equità, e dal giusto, e come l'aquila posta da gli antichi per vecello di acutissima vista, deue il giudice vedere, & penetrar sino alla nascosta, & occulta verità rappresentata per la pietra del paragone, nella guisa, che si è detto laquale ne fignissica la cognitione del vero, & del fasso.

GIVOCO DALL'ANTICO.

VN fanciullo nudo alato, con ambedue le mani distese in alto, prendendo vna di due treccie, che pendono da vna testa di Dona, che sia posta in qualche modo alta, che il fanciullo non vi possa arriuar à fatto. Sia questa testa ornara d'un panno, che discenda insino al mezo di dette treccie, & vi sarà scritto. Iocus.

Si sa alato, perche il giuoco consiste nella

velocità nel moto con scherzo.

#### GIVRISDITTIONE.

Vomo vestito di porpora, nella destra mano tenga vno scetro, qual'è vero inditio di natural giurisdittione, & nell'altra i fasci consolari, che si portauano per segno di questo medesimo.

#### GIVSTITIA. Secondo che riferifee Aulo Gellio.

Onna in forma di bella vergine, coronata, & vestita d'oro, che con honesta seuerità, si mostri degna di riuerenza con gl'occhi di acutissima vista, con vn monile al collo

nel quale sia vn'occhio scolpito.

Dice Platone, che la Giustitia vede il tutto, & che da gli antichi sacerdori si chiamata veditrice di tutte le cose. Onde Apuleio giura per l'occhio del Sole, & della Giustitia insieme quasi che non vegga questo mé di quello, le quali cose habbiamo noi ad intendere, che deuono essere ne' miaistri della Giustitia, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino sino alla nascosta, & occulta verità & sieno come le caste vergini puri d'ogni passisone, siche nè pretiosi doni, nè salse lusinghe, nè altra cosa li possa corrompere mà siano saldi, maturi, graui, e puri, come l'oro, & che ausa za gi'altri metalli in doppio peso, & valore.

Et perciò potiamo dire che la Giustitia sia quell'habito secondo ilquale I huomo giusto per propria elettione, è operatore; e dispensatore, così del bene, come del male frà se, & altri, ò frà altri & altri secondo le qualità, ò di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per sin del bello, e dell'ytile accomodato alla

felicità publica.

Per mostrare la Giustitia, & l'integrità della mente gli antichi solcuano rappresentare ancora vn boccale, vn baccile, & vna colona, come se ne vede espressa testimonianza in molte

Q 3 sepol-

Iconologia del Ripa

Secondo che rifferisce Aulo Gellio.

fepolture di Marmo. & altre antichità, che si trouano tutta via, però disse l'Alciato. Ius has forma monet distum sine sordibus esse Defunctum puras arque habuisse manus.

Onna vestita di bianco, habbia gli occhi bendati, nella destra mano tenga vna sascio di verghe con vna scure legata insieme con esse, nella sinistra vna siamma di suoco, & à canto hauerà vno struzzo, ouero tenga la spada, & le bilancie.

Questa è quella sorte di Giustitia, che essercitano ne' Tribunali i Giudici, & gli essecutori secolari.

Si veste di bianco perche il giudice deu'essere senza macchia di proprio interesse, d'altra passione, che possa desformar la Giustitia, ilche vien satto tenendosi gli occhi bendati, cioè no guardando cosa alcuna della quale s'adopri per giudice il senso nemico della ragione.

If fascio di verghe con la scure, era portato anticaméte in Roma da littori innanzi a' Cósoli, & al tribuno della Plebe, per mostrat, che non si deue rimanere di castigare, oue richie-

de la Giustitia, ne si deue esser precipitoso: mà dar tempo à maturare il giuditio nello sciorre delle verghe.

La fiamma mostra, che la mente del giudice deue esser sempre driz-

zata verso il Cielo.

Per lo struzzo s'impara, che le cofe, che végono in giuditio, per intricate, che sieno, non si deue mancare di strigarle, & isnodarle, senza perdonare à fatica alcuna, con animo patiente, come lo struzzo digerisce il serro, ancorche sia durissima materia, come raccontano molti scrittori. Le sue penne perche sono tutte vguali significano la Giustitia, & l'equità verso tutti; si come comprese Pierio da quella Medaglia ch'haueua solo la testa della Giustitia con dette penne, & col nome Institua.

Giusticia di Pausania negli Eliaci.

Onna di bella faccia, et molt'adorna, la quale con la mano finistra sussocia vna vecchia brutta, percotendola con vn bastone.

Questa vecchia dice Pausania esfer l'ingiusticia, la quale da giusti giudici, deue fempre tenersi oppressa accioche non s'occulti la verità, & deuono ascoltar patientemente quel, che ciascuno dice per difesa.

Giustivia Dinina.

Donna di fingolar bellezza: vestita d'oro con vna corona d'oro in testa, sopra alla qual vi sia vna colomba circondata di splédore, hauerà i capelli sparsi sopra le spalle, che con gli occhi miri, come cosa bassa il mondo, tenendo nella destra la spada nuda, & nella sinistra le bilancie.

Questa figura ragioneuolmente si dourebbe figurare bellissima perche quello; che è in Dio, è la medesima essenza có esso come sanno benissimo i sacri Theologi) il quale è tutto persettione, & vnità di bellezza.

Si veste d'oro, per mostrare con la nobiltà del suo metallo, e con il suo splendore l'eccellenza, & sublimità della detta giustitia.

La corona d'oro è per mostrare ch'ella ha potenza sopratutte le potenze del mondo.

Le bilancie fignificano, che la giuldia di-

nina

uina dà regola a tutte le attioni, Be la spada le

pene de' delinquenti.

La colomba mostra lo Spirito Santo terza persona della santissima Trinità, & vincolo d'amore tra il Padre, & il Figliuolo, per lo quale spirito la Dinina giustitia si communica a tutti i Prencipi del mondo.

Si fa la detta colomba bianca, e risplendente, perche sono queste fra le qualità visi-

bili, e nobilissime.

Le treccie sparse mostrano le gratie, che scendono dalla bontà del Gielo senza essentione della Diuina giustitia, anzi sono proprij effetti di essa.

Rifguarda come cosa bassa il mondo, come soggetto a lei, non essendo niuna cosa a lei

Superiore.

Si comprende anco per la spada, e per le bilancie (toccando l'vno instromento, la vita, & l'altro la robba de gli huomini) con le quali due cose l'honore mondano si solleua, & s'abbassa bene spesso, che sono dati, e titoli, & questa, e quella per Giustiria diuina, secondo i meriti de gli huomini, & conforme a' seuerissimi giudicij di Dio.

Gusticia recta, che non si pieght per amicitia, nè per odio

Onna có la spada alta coronata nel mezzo di corona regale, & con la bilancia, da vna banda le sarà vn cane significatiuo dell' amicitia, & dall' altra vna serpe posta per l'odio.

La spada alta nota che la giustitia non si deue piegare ad alcuna banda, ne per amicitia, nè per odio di qual si voglia persona, & all'hora è lodeuole, & mantenimento dell' imperio.

Per le bilancie ne seruirà quanto per dichiaratione habbiamo detto nella quarta Beatitu-

dine.

#### Giustitia rigorosa .

V No Scheletro, come quelli che si dipingono per la morte in vn manto bianco, che lo cuopra in modo, che il viso, le mani, & i piedi si vedano con la spada ignuda, & con le bilancie al modo detto. E questa sigura dimostra, che il giudice rigoroso non perdona ad alcuno sotto qual si voglia pretesto di scuse, che possano allegerir la pena, come la morte, che ne ad età, ne a sesso me la debito suo.

La vista spauenteuole di questa figura mo-

fira, che spanentenole è ancora a' popoli quefia sorte di Giusticia, che non sa in qualche occasione interpretare leggiermente la legge.

Giustinia nelle Medaglie d'Adriano, d'Antonino Pio, & d'Alessandro.

Donna a sedere con un bracciolare, e scettro in mano con l'altra tiene una Patena. Siede significando la granità conueniente a Sauij, & per questo i Giudici hanno da sententiare sedendo.

Lo scettro se le da per segno di comandare

o gouernare il mondo.

Il bracciolate si piglia per la misura, & la patena, per esser la Giustitia cosa diuina.

#### Gloria de Prencipi nella Medaglia a Adriano.

D Onna bellissima, che habbia cinta la fronte d'vn cerchio d'oro, contesto di diuerse gioie di grande stima. I capelli saranno ricciuti, e biondi, significano i magnanimi, e gloriosi pensieri, che occupano le menti de' Prencipi, nell'opere de' quali sommamente

risplende la gloria loro.

Terrà con la finistra mano vna piramide, laquale significa la chiara, & alta Gloria de' Prencipi, che con magnisicenza fanno sabriche sontuose, e grandi, con le quali si mostra essa gloria, e Marriale; benche ad altro proposito parlando, disse.

Barbara Pyramidum sileat miracula Mem-

phis.

Et a sua imitatione il diuino Ariosto. Taccia qualunque le mirabil sette Moli del mondo in tanta sama mette.

Et similmente gli antichi metteuano le Piramidi per simbolo della Gloria, che però s'alzarono le grandi,& magnifiche Piramidi dell' Egitto delle quali scriue Plinio nel lib.36. cap. 12, che per farne vna sola stettero trecento sessanta milla persone vent' anni. Cose veramente degne: ma di più stima, & di maggior gloria sono quelle che hanno rigua rdo all' honor di Dio, com'è il fabricar Tempij, Altari, Collegij per istruttione de' giouani, così nelle buone arti come nella Religione. Di che habbiamo manifesto essempio nelle Fabriche della buona memoria dell' Illustriss. Sig. Cardinal Saluiati, che hà edificato in Roma il bellissimo Tempio di S. Giacomo de gli Incurabili, & nel medefimo luogo ampli, & nobilissimi edistij per commodo de gli Infermi, e loro ministri. Et per non essere stato in sua

2 4 Signo-

248 Iconologia del Ripa

GLORIA DE PRENCIPI, NELLA MEDAGLIA D'ADRIANO.



Signoria Illustrissima altro fine, che di fare opere lodeuoli e virtuose, essendo egli stato Protettore de gli Orfani, ha di detti Orfani instituito vn nobil Collegio dal suo nome detto Saluiato, & con grandissima liberalità dotatolo da poterui mantenere molti giouani Orfani di bell' ingegno, che per pouertà non poteuano oprarlo, oue s'instruiscono da ottimi Precettori nell' humane lettere, & nella. Religione. Ha fatto ancora vna magnifica\_ Capella dedicata alla B. V. nella Chiesa di S. Gregorio di Roma ampliando le scale del Tépio, & fattogli auanti vna spatiosa piazza per commodità del Popolo, che a grandissimo numero vi concorre ne' giorni delle Stationi, & altri Tempi in detta Chiesa, oltre altri edificij da sua Signoria Illustrissima fatti per ornamento della Città, & habitatione della sua famiglia, come il nuouo palazzo, che si vedenella piazza dell' Arco di Camigliano, & l'altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, doue non meno appare la magnificenza di questo Principe in hauer cinta quella Terra di muraglie, & refala ficura dall'incursioni di rei huomini. Onde hora da molte parti vi concorre

gran gente ad habitare, tirata ancora dalla benignità, & dalla incorrotta giustitia, & dalla sua vera pietà Christiana sempre riuolta al souuenimento de'bifognofi. Ha nonoure nel suo testamento ordinato, che del le sue proprie facoltà non solo si faccia de' fondamenti vn' Hospedale per le pouere, e bisognose donne in San Rocco, accioche fiano nelle loro infermità gouernate di tutto quel, che faccia lor bisogno: ma ha ancora lasciato, che nel fuo Castello di Giuliano siano ogni anno maritate alcune pouere citelle, hauendo assegnato perciò tanti luoghi di monti non vacabili. Haueua anco cominciato da' fondamenti con belliffima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro, & l'haurebbe condotta a fine con quella prontezza, & zelo, che foleua l'opere dedicate al seruitio, e culto d'Iddio: ma quasi nel cominciare detto Edifitio è stato chiamato a miglior vita, lasciando suo Herede l'Illustriffimo Signor Lorenzo Saluiati, Signore non meno herede

delle facultà, che del pretioso, e liberale animo di esso Cardinale, che però con grandissima prontezza ha disposto di finire a sua spesa detta Chiesa, mostrando la sua gratitudine verso la memoria del desonto, & la sua Christiana pietà in non lasciare impersetta sì sant' opera. Ma con questa occasione non deuo tralasciare le lodi di tanto generoso Cardinale dette da più selici penne della mia, che sono le

fottofcrite.

Pyramidem dextra tollens ad sydera palma
Qua mulier sulgens Casaris arenitei?
Gloriaque Regum commendat nomina sama,
Quimoles casis has stature iugis.
Et quid Saluiati potius non sustinet illa
Gymnasia, hospitia, mænia, templa, lares?
Humana non hac aquat vis pondera laudis,
Divina in Cælo gloria sola manet.
Pyramidis Pharia molle operosa Puella
Cur so sublimem tollis ad astra manu?
Gloria sic pingi voluit, qua vertice Cælum
Contingens magno parta labore venit.
Quadrato latere & tenuatam cuspide acuta.
Pyramidem Virgo sert generosa manu

71€

Sic Cafareo celari instit in are

Gloria, qua Regum nomina Clara vigent Nempe operum aternam famam monumenta

· mcrentur

Oue decorant ripas undique Nila tuas, Illa tamen Pharys humana superbia suasit Solis & indigno fecit honore coli Quanto igitur melius fulciret dextera vere Que Saluiate Deo tu monumenta loças? Seu quas in campo casta das Virginis Æde, Seu quod Flaminia stat regione via Sine lares media surgente Vrbe superbos Sine procul moris oppida cinta nouis Adde etiam hospitys sedes magna Atria

Vulgin Adde & Pierio tecta dicata Choro. Non tamen bec for san maiori robore digna Sustinet imbelli gloria vana manus. Pone manus Phariam gestas qua Gloria mole Et lege Salmati qualibet afta Patris. Sine placet celfa surgens testudine Templum Flaminia cernis quod regione Via, Aut agraturba laxas quas condidit Ædes Aut grata Aonio tella dicata Choro Sibi vbi Romuleus spectauit Equiria sanguis Virginis atherea nobilis Araplacet Ponderibus nimium sitantis dextra grauatur Forte geres patrios quos nouit ille lares (ris, Quid si cincta nouis dentur vetera oppida mu-Non indigna tua sint monumenta manu, Quicquid Saluiati sumes illustrius isto Imposuit saxo, quod tibi Casar, erit.

Gloria .

Onna, con vna Corona d'oro in capo, & nella destra mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di molti, & segnalati benefitij fatti a' suoi, a gli amici, alla Patria, & ad ogni forte di persone.

Et si dipinge con la tromba in mano, perche con essa si publicano a popoli i desiderij de' Prencipi.

La corona è inditio del premio, che merita ciascun huomo famoso. & la fignoria, che ha il benefattore sopra di coloro, che hanno da lui riceuuti benefitij, rimanendo essi con obligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

Gloria .

Onna vestita d'oro, tutta risplendente, nella sinistra con vn Cornucopio, & nella destra con vna figuretta d'oro, che rappresenti la verità.

Onna, che mostra le mammelle, & le braccia ignude, nella destra mano tiene vna figuretta succintamente vestita, la quale in vna mano porta vna ghirlada, &nell' altra vna palma nella finistra poi della Gloria sarà vna sfera, co' segni del Zodiaco. Et in. questi quatro modi si vede in molte monete, & altre memorie de gli antichi.

Gloria, & honore. Onna riccamente vestita, che renga... molte corone d'oro, & ghirlande in. mano come premio di molte attioni virtuose.

Gloria.

Onna, che con la destra mano tiene vn' Angioletto, & fotto al piè destro vn cornucopia pieno di frondi, fiori, & frutti.



Onna vestita del color della ruggine, col collo lungo, come la grue, ci il ventre assai grande.

La Gola, secondo che narra S. Tomaso 2.2. quest. 148. art. 1. è vn disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono, & si dipinge col collo così lungo, per la memoria di Filostene Ericinio, tanto goloso, che desideraua d'hauere il collo simile alla grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendeua nel ventre.

La grandezza, & grossezza del ventre si niserisce all' effetto d'essa Gola, & goloso si dice chi ha posto il sommo bene nel ventre, & lo vuota per empirlo, & l'empie per votarlo col sine della giottornia, & del piacere del mangiare.

L'habito del color fopradetto, all' ignobiltà dell'animo vinto, & foggiogato da questo brutto vitio, & spogliato di virti, & come la ruggine diuora il ferro onde nasce, così il goloso diuora le sue sostanze, & ricchezze, per mezzo delle quali si era nutrito, & alleuato. Gola .

Onna a sedere sopra vn Porco, perche i porci, come racconta Pierio Valetiano libr. 9. de i suoi Geroglifici, sono infinitamente golosi.

Nella finistra mano tiene vna Folica Vccello similmente goloso, e con la destra s'appoggia sopra di vno Struzzo, del quale cos dice

l'Alciato.

Lo Struzzo sembra à quei che mai non tace.

Ne con la Gola in alcun tempo bà pace.

Gouerno della Republica.

Onna simile a Minerua, nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, col braccio sinistro vno scu do, & nella medesima mano vn. dardo, & con vn morione in capo.

Il portamento simile a quello di Minerua ci dimostra, che la sapienza è il principio del buon reggi-

mento.

Il Morione, che la Republica, deue essere fortificata, & sicura dalla

forza di fuora.

L'oliuo, & il dardo fignificano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica, l'vna, perche da esperienza valore, & ardire; l'altra, perche somministra l'otio, per mezzo del quale acquissiamo scientia, & prudenza nel gouernare, & si da l'oliuo nella mano destra, perche la pace è più degna della guerra, come suo sine, & è gran parte della publica felicità.

#### GRAMMATICA.

Donna che nella destra mano tiene vn ...
brene, scritto in lettere latine, le quali
dicono: Vox litterata, & articulata, debito
modo pronunciata, & nella sinistra vna sferza,
& dalle mammelle verserà molto latte.

Il breue sopradetto dichiara, & difinisce

l'effere della Grammatica.

La sferza dimostra, che come principio s'infegna a' fanciulli le più volte adoprandosi il
castigo, che li dispone, & li rende capaci di disciplina.

Il latte, che gli esce dalle mammelle, significa, che la dolcezza della scienza esce dal pet-

to, & dalle viscere della Grammatica.

Gram-

Grammatica.

Donna, che nella destra mano tiene vna raspa di ferro, & con la sinistra vn vaso, che sparge acqua sopra vna tenera pianta.

Grammatica è prima tra le fette atti liberali,& chiamasi regola,& ragione del parlare a-

perto,& corretto.

La raspa dimostra, che la Grammatica de-

sta, & affortiglia gl'intelletti.

Et il vaso dell'acqua è inditio, che con essa si fanno crescere le piante ancor tenerelle de gl'ingegni nuoui al Mondo, perche diano a' suoi tempi frutti di dottrina & di sapere, come l'acqua sà crescere le piante stesse.

#### Grandezza, e Robustezza d' Animo.

V N giouane ardito, che tenga la destra mano sopra il capo d'vn serocissimo Leone il qual stia in atto siero; e la finistra mano al fianco.

Si dipinge in questa guisa, persioche gli Egittij haueuano chiaramente compreso, niuno altro animale di quattro piedi hauer maggior animo del Leone: & per niuna proprietà
naturale è stimato il Leone più degno di ma
rauiglia, che per la grandezza dell'animo suo,
nella quale egli è molto eccellente, esponendosi ad imprese magnanime, e generose, e non
per altra cagione dissero molti essere stato il
Leone sigurato nel Cielo, se non perche il Sole quando passa per quel segno, è più che mai
gagliardo, e robusto.

#### GRATIA.

Glouanetta ridente, e bella di vaghissimo habito vestira, coronata di diaspri, pietre pretiose, e nelle mani tenga in atto di gittare piaceuolmente rose di molti colori, senza spine, hauerà al collo vin vezzo di perle.

Il diaspro si pone per la gratia, conforme à quello, che li naturali dicono, cioè, che portandos adosso il diaspro si acquista la gratia de

gli huomini.

Questo medesimo significa la rosa senza spine, & le perle, le quali risplendono, & piacciono, per singulare, & occulto dono della natura, come la gratia, che è negli huomini vna certa venusta particolare, che muoue, e rapisce gl'animi all'amore, & genera occultamente obligo, e bencuolenza.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# GRATIA DIVINA

Onna bella, & ridente con la faccià rinol ta verso il Cielo, doue sia lo Spirito S. in forma di colomba, come ordinariamente si dipinge. Nella destra mano renga vn ramo d'oliuo con vn libro, & con la finistra vna tazza.

Guarda il Cielo, perche la Gratia non vien se non da Dio, il quale per manisestatione si dice esser in Cielo, sa qual gratia per conseguire douiamo connertirci à lui, & dimandargli con tutto il cuore perdono delle nostre gratii colpe, però disse: Conuertimini ad me, &

ego convertar ad vos.

Si dipinge lo Spirito Santo per attribuirfi meritamente da i Sacri Theologi à lui l'infufione della diuina gratia ne'petti nostri, & però dicesi, che la gratia è un ben proprio di
Dio, che si diffonde in tutte le creature per
propria liberalità di esso Iddio, & senza alcun
merito di quelle.

Il ramo di Oliuo significa la pace, che in virtù della Gratia il peccatore riconciliatosi

con Iddio sente nell'anima.

La tazza ancora denota la gratia, fecondo il detto del Profeta. Calix mens inebrians

quam praclarus est.

Vi si potranno scriucre quelle parole, Bibite, & inebriamini. Perche chi è in gratia di Dio, sempre stà ebrio delle dolcezze del amor suo, perciò che questa imbriachezza è sì gagliarda, & potente, che sa scoudar la sete delle cose mondane, & sen za alcun disturbo dà perifetta, & compita satistà.

#### GRATIA DI DIO.

V N A bellissima, e gratiosa giouanetta, ignuda, con bellissima, & vaga acconciatura di capo. Li capelli saranno biondi, & ricciuti, & saranno circondati da vn grando splendore, terrà con ambe le mani vn corno di douitia, che gli coprirà d'auanvi; acciò che non mostri le parti meno honeste, e con esso verserà diuerse cose per l'vso humano sì Ecclesiastiche, come anco d'altra sorte; & nel Cielo, sia vn raggio, il qual risponda sino à terra.

### GRATIE.

Re fanciullette coperte di fortilissimo ve lo, sotto il quale appariscano ignude, così



bito, & non poner mente al benefitio fatto: Onde l'Orator Greco in suo linguaggio, disse nell'oratione, De Corona, Equidem censeo eum, qui beneficium accept, oportere omni tempore meminisse, eum autem, qui dedit, continuo obliuisci, ad initatione del quale l'Orator Latino anch'egli disse. Meminisse debet is, in quem collatum est beneficium, non commemorare qui contulità perche in vero brutta cosa è rinsacciare il beneficio, dice lo stesso Ci-

Odiosum hominum genus officia

exprobrantium.

Sono Vergini, e nude, perche la Gratia deue effere fincera, fenza fraude, inganno, & speranza di remuneratione, Sono abbracciate, & connesse tra loro perche vn beneste cio partorisce l'altro, & perche gli amici deuono continuare in farsi le Gratie: & perciò Crisippo assimigliana quelli, che danno, & riceuono il benesicio, à quelli che giuocano alla palla, che fanno à gara, à chi se la può più volte mandare, & ri-

mandare l'vno all'altro.

Sono giouani perche non deue mai mancare la gratitudine, nè perire la memoria della
Gratia; ma perpetuamente fiorire, & viuere.
Sono allegre, perche tali dobbiamo effere
così nel dare, come nel riceuere il beneficio.
Quindi è, che la prima chiamasi Aglia dall'allegrezza, la seconda Thalia dalla viridità, la
terza Eufrosina dalla dilettatione.

le figurarono gli antichi Greci, perche le Gratie tanto sono più belle, & si stimano quanto più sono spogliate d'interess, i quali sminuifecono in gran parte in esse la decenza, e la purità; però gli Antichi figurauano in esse l'amicitia vera, come si vede al suo luogo. Et appresso Seneca de benesicias lib. 1 cap. 3. vien dichiarata la detta figura delle tre Gratie, come anco noi nella figura dell'Amicitia.

A Ltre, & varie figure delle Gratie si recamo da molti Autori, ma io non ne dirò altro, hauendone trattato dissusamente il Gitaldi Sintammate 14.8c da lui Vincenzo Cartaro dico bene, che se ne veggono anco scolpite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di Roma le trepite in marmo in più luoghi di loro, vna ha la faccia volta in là da banda sinistra, l'altre due dalla destra guardano verso noi; queste due significano, che quel che riceue vna gratia, iò benefitto deue procurare di rendere al suo benefattore duplicata gratia, ricordandosene sempre: Quella sola significa; che colui, che la fa, deue scordarsene su

## GRATITVDINE.

Onna che in mano tenga vna Cicogna, & vn ramo di lupini, ò di faua, Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogn'altro ristora i suoi genitori in vecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, apparecchia loro il nido, gli spoglia delle penne innutili, e dà loro mangiate sino, che siano nate le buone, & che da se stessi possano tronare il cibo, però gli Egitti) ornauano gli scettri con questo animale, e lo teneuano in molta consideratione, scriue Plinio nel lib. 18. al cap. 14. che come il lupino, e la faua ingraf-

fano il campo, doue fono cresciute, così noi per debito di Gratitudine dobbiamo sempre duplicare la buona fortuna à quelli, che à noi

la megliorano.

Si potrà fare ancora à canto à questa figura vn'Elefante, il quale da Pierio Valeriano nel 2. lib. vien posto per la gratitudine, & cortesia: Et Eliano scriue d'vn'Elefante che hebbe animo d'entrare à combattere per vn suo Padrone, ilquale essendosi finalmente dalla forza de gl'inimici superato, & morto, con la sua proboscide lo prese, & lo portò alla sua stalla, moftrandosene grandissimo cordoglio, & amaritudine.

#### GRAVITA.

Onna vestita nobilmente di porpora, con vna scrittura sigillata al collo insino al petto pendente, nell'acconciatura del capo sarà vna Colonna con vna picciola statueta sopra, & la veste tutta aspersa d'occhi di pauone, con vna lucerna accesa fatta secondo l'vfanza de gli antichi nella destra mano.

La porpora è vestimento commune à questa, & all'honore, come à qualità regali, & no-

biliffime.

Il breue è autentico segno di nobiltà, la quale, è vera nudrice di grauità, d'alterezza, di

gloria, & di fausto.

La colonna s'acconcierà in capo per le mascherare à piedi, ò à cauallo; mà per statua di scoltura, ò pittura si potrà sare à canto, & che col braccio finistro si posi sopra d'essa per memoria delle gloriose attioni, che somentano la grauità.

Gli occhi di pauone sono per segno, che la Grauità somministra pompa, e nasce con.

l'ambitione.

La lucerna dimostra, che gli huomini graui, sono la lucerna della plebe, & del volgo.

Grauità nell'huomo. Onna in habito di Matrona, tenga con ambe le mani vn gran sasso legato, &

sospeso ad vna corda.

L'habito di Marrona mostra, che allo stato dell'età matura si conuiene più la Grauità, che à gli altri, perche più si conosce in esso l'honore e con maggiore ansietà si procura con la Grauità, e temperanza de' costumi.

Il fasso mostra, che la Grauità ne' costumi dell'huomo si dice similitudine della Grauità ne' corpi pesanti, & è quel decoro, che egli sà tenere nelle sue attioni senza piegare à legge-

rezza, vanità, buffonerie, ò cose simili, le quali non sono atre à rimuouere la seuerità della. fronte, ò dal cuore; come alle cose graui per al. cuno accidente non si può leuar quella nacura all'inclinatione, che le fà andare al luogo conveniente.

Gravità dell'Oratione. Vedi à Fermezza, e grauità dell'Oratione.

#### GRASSEZZA.

Onna corpulenta, con la destra mano ten. ga vn ramo d'oliuo, che habbia solo i frutti senza fronde, nella sinistra tenga vn... granchio marino, il quale è soggetto molto alla grassezza, quando la Luna cresce, ò per par. ticolar dispositione tirata dalle qualità della Luna, ouero, perche quando essa è piena, & luminosa, gli dà commodità di procacciars più facilmente il cibo.

L'oliuo è il vero Geroglifico della Graffezza, non solo tra i Poeti, & Historici, ma anco nelle sacre lettere, come in più luoghi si può vedere, & l'Epiteto proprio dell'oliuo, è l'esser

grasso.

#### GVARDIA.

Onna armata, con vna grue per cimiero, nella mano destra con la spada, & nella finistra con vna facella accesa, & con vn paparo, ouero vn'ocha, che le stia appresso.

La facella con la grue significa vigilanza, per le ragioni, che si sono dette altroue in simil proposito l'istesso significa l'ocha, la quale dodici volte si sueglia in tutta la notte, dalche credono alcuni, che si prendesse la misura dell' hore, con le quali misuriamo il tempo, nello suegliarsi questo animale sa molto strepito co la voce, & tale, che narra Tito Liuio, che i soldati Romani, dormendo nella guardia di Capidoglio furono suegliati per beneficio solo d'vn papero, & cosi prohibirono a' Francesi l'entrata: Questi due animali adunque dinotano, che la vigilanza, e la fedeltà sono necessarissime alla guardia, accompagnate con la forza da resistere; il che si mostra nell'armadura, e nella spada.

GVERRA.

Onna armata di corazza, elmo,& spada con le chiome sparse, & insanguinate, come saranno ancora ambedue le mani, sotto all'armatura, hauerà vna trauersina rosla, per rappresentare l'ira, & il furore, starà la det-



ta figura sopra vn canallo armato; nella destra mano tenendo vn'hasta in atro di lanciarla, & nella sinistra vna facella accesa, con vna Colonna appresso.

Rappresentasi questa Donna cot cauallo armato, secondo l'antico costume Egittio, & la più moderna auttorità di Virgilio, che dice

Belo armantur equi, bellum bac, armenta

minantur.

cioè i caualli s'armano per la guerra, & mi-

nacciano guerra.

Leggess, che già innanzi al tempo di Bellona si vna certa Colonna non molto grande, la quale i Romani chiamauano Colonna bellica, perche deliberato, che haueuano di sare alcuna guerra, à quella andaua l'vno de' Cósoli dapoi, che haueua aperto il Tépio di Giano, & quindi lanciana vn'hasta, verso la parte, oue era il Popolo nemico, & intendeuasi che all'hora sosse gridata, & publicara la guerra, & perciò questa figura tiene nella destra mano l'hasta in atto di lanciarla presso alla Colonna sopradetta. Onde sopra di ciò Ouidio ne' Fasti disse.

Prospicit à tergo summum breuis area circum

Est vbi non parue parua columnanota.

Hinc solet hasta manu belli pronuntia mitti

In Regem, & gentem cum placet arma capi.

Tiene poi nella finistra mano vna facella accesa, secondo il detto di Silio Italico.

Scuote l'accefa face, e'l biodo crine Sparso di molio sangue, e và scorrendo

La gran Bellona per l'armate

Soleuano ancora gli Antichi prima che fusero trouate le trombe, quando erano per fare battaglia, mandare innanzi à gli esserciti alcuni con face accese in mano, le quali si gittauano contro dall'vna parte, & dall'altra, & cominciauano dipoi la battaglia col ferro.

GVERRA.

Onna armata, che per cimiero porti vn Pico, nella mano destra la spada ignuda, & nella sini-

fira o tendo, con vna testa di lupo dipinta nel mezo d'essa.

Guerra.

Onna spauenteuole in vista, & armata co vna face accesa in mano in atto di caminare, hauerà appresso di se molti vasi d'oro, e d'argento, e gemme gittate consusamente per terra, frà le quali sia vn'imagine di Pluto, Dio delle ricchezze tutta rotta, per dimostrare, che la Guerra dissipa, ruina, & consuma tutte le ricchezze non pure, doue ella si ferma, mà doue camina, & trascorre.

Guida ficura de veri Honori.

Donna nel modo, che la virti al suo luogo habbiamo descritta, con vno scudo al braccio, nel quale siano scolpiti li due Tempii di M. Marcello, l'vno dell'Honore, & l'altro della Virtù; sieda detta Dona sotto vna quercia, con la destra mano in alto leuata mostri alcune corone militari, con scettri, insegne Imperiali, Capelli, Mitte, & altri ornamenti di dignità, che faranno posti sopra i rami del detto albero, oue sia vn breue con il mot-

to: Hine omnia & sopra il capo dell' imagine vi sarà vn' altro motto, che dica, Me Duce.

Il tutto dimostrerà, che da Gioue datore delle gratie, al quale è dedicato quest' albero, ò per dir bene dall' istesso Dio si potranno hauere tutti gli honori, & le dignità mondane, con la scorta, & guida delle virtù, il che insegnano i due Tempij misticamente dans Marco Marcello fabricati, perche l'vno dedicato all' Honore non haueua l'entrata, le non per quello di essa Virtù.



della bellezza, & della luce chiarifsima della Fede, & della verità Christiana, per lo cui mancamento l'huomo è più brutto dell' istesso Demonio.

Spira per la bocca fiamma affumicata, per fignificare l'empie persuasioni, & l'affetto prauo di consumare ogni cosa, che a lei è con-

I crini sparsi, & irti sono i rei penfieri, quali fono sempre pronti in sua difesa ...

Il corpo quasi nudo ; come dicemo, ne dimostra che ella e nuda di ogni virtù.

Le mammelle asciutte, & assai pendenti dimostrano aridità di vigore, fenza il quale non si possono nurrire opere, che siano degne di vita eterna.

Il libro succhiuso con le serpi significa la falla dottrina, & le lentenze più nociue, & abomineuoli, che i più velenosi serpenti.

Il spargere le serpi denota l'effetto di seminare false opinioni.

Na vecchia estenuta di spauenteuole aspetto, getterà per la bocca fiamma affumicatà, hauerà i crini disordinatamente sparsi, & irti, il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte, e assai pendenti, terrà con la sinistra mano vn libro fucchiufo, donde appariscono vscire fuora serpenti, & con la destra mano mostri di spargerne varie sorti-

L'Herefia, secondo San Tomaso sopra il libro quarto delle sentenze, & altri Dottori è errore dell' Intelletto, al quale la volontà ostinatamente adherisce intorno a quello, che fideue credere, secondo la Santa Chiesa Cat-

tolica Romana.

Si a vecchia, per denotare l'vitimo grado dipertierfita muétérata dell' Heretico.

. E di spauenteuole aspetto, per essere priua

#### HIDROGRAFIA.

Onna vecchia vestita di colore dell'at-gento il composto del quale immiti l'onde del mare, che sopra del capo vi siano molte stelle, che con la destra mano tenghi la carta da nauigare, & vn compasso, & con la sinistra vna Naue, & per terra vi sia vna Buffola.

Si rappresenta vecchia per la ragione detta nella figura della Geografia, il colore, & il coposto del vestimento; significa l'acqua, & il moto di essa, della quale si dimostra con l'operatione del suggetto che rappresentiamo, il quale consiste nel pigliare tutti i termini de

mari



mari per ogni confino di Prouincie, descriuendosi per Hidrografia, vocabulo che deriua dal vaso detto hidria, & grafia cioè dissegno di tutto il composto dell' acqua; & detta Hidrografia viene regolata, & descritta mediante la bussola nauigatoria, nella quale per mezzo della calamita si dimostra con i suoi venti il sicuro viaggio ritrouato da i moderni con l'occasione della carta del nauigare con il fuo compasso, nella qual carta dimostra tutti li venti descritti secondo gli antichi autori, li quali senza l'operatione della calamita non. conosciuta da loro si gouernauano mediante le stelle, come sa mentione Polidoro Virgilio dicendo che i Fenici furno quelli che trouorno l'offeruatione delle stelle nel nauigare, & per le torri a' liti del mare, i fuochi che in esse torri poneuano.

# HIPPOCRESIA

Donna con faccia, & mani leprofe, vestita di pelle di pecora bianca, con vna canna verde in mano, la quale habbia le sue soglie, & penacchio: I piedi medesimamente saranno leprosi, & nudi, con vn lupo, che esca di sotto alla veste di essa, & con.

vn Cigno vicino.

Quello che disse Christo Signor Nostro in S. Matteo al c.25.basta per intelligenza di questa imagine, perche volendo rimpronerare a gli scribi, & Farisei la loro Hippocrissa disse che erano fimili a' sepolcri, che sono belli di fuori, & di dentro pieni di offa d'huomni morti, & di puzza; Adunque Hippocresia non sarà altro, che vna fintione di bontà, & santità in quelli, che sono maligni, & scelerari; però si dipinge donna leprofa, vestita d'habito bianco. perche il color della veste significa l'habito virtuoso, che artificiosamente ricuopre la lepre del peccato, che sta radicato nella carne, e nell' anima.

La Canna verde, è fimbolo ( come dice Hettore Pinto nel cap. 40. di Ezechielle Profeta) dell' Hippocressa, perche nascendo con abbondanza di soglie, dritta, & bella non sa poi frutto alcuno, se non piuma, & dentro è vacua, & piena di vento. Dell' istesso (ancora dice il medesimo Auttore,) dare inditio il Cigno, il quale ha le

penne candide, & la carne nera. Il lupo, che si mostra sotto alla veste di pelle diuersa dalla sua, è tanto chiaro per le parole di Christo nell' Euangelio, che non ci bisogna dirne altro.

#### H IPPOCRÉSIA.

Onna magra, & pallida, vestita d'habito di mezza lana di color berettino, rotta in molti luoghi, con la testa china verso la spalla sinistra, hauerà in capo vn velo, che le cuopra quasi tutta la fronte; terrà con la finistra mano vna grossa, & lunga eorona, & vn' officiolo, & con la destra mano, con il braccio seoperto porgerà in atto publico vna moneta ad vn poucro, hauerà le gambe, & li piepi simile al lupo.

Hippocresia secondo S. Tomaso 2. 2. quest: 3.artic. 2.è vitio che induce l'huomo a simula-re, & singere quel che, non è in atti, parole, & opere esteriori, come ambitione vana di

esfere tenuto buono, essendo tristo.

Magra, e pallida si dipinge, percioche come dice S. Ambrosso nel 4. de' suoi Morali,



gli Hippocriti non si curano di estenuare il corpo per essere tenuti, & stimati buoni, & S. Matteo al cap. 6. Cum iciunatis nolite sieri sicut Hipocrita tristes; exterminant enim sacies suas, vi videantur ab hominibus iciunantes.

Il vestimento come dicemo, essendo composto di lino, & di lana dimostra (come dice
il sopradetto S. Ambrosio, nel cap. 8. de morali) l'opera di coloro, i quali con parole, &
attione di Hippocrissa cuoprono la sottigliezza della malitia interna, & mostrano di suori
la semplicità dell' innocenza; questo si mostra
per significato della lana, & la malia per il lino.

La testa china, con il velo, che la cuopre la fronte, & la corona, & l'offitiolo dinotano, che l'Hippocrito mostra d'esser lontano dalle cose mondane, e riuolto alla contemplatione dell'opere diuine.

Il porgere la moneta ad vin pouero, hella guifa che si è detto dimostra la vana gloria de gli hippocrist, i quali per acquistar fama, & gloria del Mondo fanno elemosina publicamente, come ne sa sede S. Matteo al 16. così

dicendo. Cum ergo facis eleemofynam nolituba canere ante te, ficui Hypocrita faciunt, in synagozis, & in vicis, vi honorificentur ab hominibus, &c.

Le gambe, & i piedi fimili al lupo fignificano, come dice S. Matteo 7. che gli Hippocriti nell' esteriore sono agnelli, & dentro lupi rapaci,

#### HOMICIDIO.

La Vomo bruttissimo armato, col manto di color rosso per cimiero portarà vna testa di tigre, sarà pallido, terrà con la sinistra mano per i capelli vna testa humana tronca dal busto, & con la destra vna spada ignuda insanguinata. Bruttissimo si rappresenta l'Homicidio: percioche non solo e abomineuole alle persone; ma quello, che molto più importa, al sommo Dio, il quale tra gli altri comandamenti, che ci ha dati, ci proibisce l'Homicidio, come cosa molto dannosa, & a lui tanto odiosa, che come si vede nell' Exodo 21. comanda che

non si lascia accostare al suo altare l'homici-

Si quis per industriam ecciderit proximum suum, & per insidias, ab altari mee auclles eum, &.

Si dipinge armaro, perche l'homicidio genera il pericolo della venderra il alla quale fi prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre fignifica fierezza, e crudeltà, le quali danno incitamento, & spronano l'homicida: la pallidezza è effetto dell'ira, che conduce all' Homicidio, & del timore, che chiama a penitenza; però si dice nel Genesi, che Caina hauendo veciso il fratello, andò suggendo temendo il cassigo della giustitia di Dio.

HONESTA.

Onna con gli occhi bassi, vestita nobilmente con vn velo in testa, che le cuopra gli occhi.

La grauità dell' habito è inditio ne gli liuomini d'animo honesto, & però si honorano, & si tengono in conto alcuni, che no si conoscono per lo modo del vestire, essedo le cose esteriori dell' huomo tutte inditio delle interiori;

R che

che riguardano il compimento dell' anima.

Gli occhi bassi sono inditio di honestà, perehe ne gli occhi spirando la lasciuia, come si dice, che andando l'amore per gli occhi al cuose, secondo il detto de' Poeti; Abbassati verso terra danno segno, che nè spiriti di lasciuia, nè sorza d'amore possa penerrare nel petto.

Il velo in testa à inditio d'Honestà, per antico, e moderno costume, per esser volontario impedimento al girar lasciuo de gli occhi.

HONORE.

Iouane bello, vestito di Porpora, & coronato d'Alloro, con vn' hasta nella
mano destra, & nella sinistra con vn Cornucopia pieno di frutti, fiori, e frondi. Honore è
nome di possessimo libera, e volontaria de gli
animi virtuosi, attribuita all' huomo per premio d'essa virtù, e cercata col fine dell' honesto; & S. Tomaso 2.2. q. 129. art. 4. dice, che
honor est cuiuslibet virtuis pramium.

Si fa giouane, & bello, perche per se stesso, senza ragioni, ò sillogismi alletta ciascuno, & si fa desiderare. Si veste della Porpora, perche è ornamento Regale, & inditio di honor su-

premo.

L'hasta, & il Cornucopia, & la Corona d'Alloro significano le tre cagioni principali, onde gli huomini sogliono essere honorati, cioè, la scienza la ricchezza, & l'armi, & l'alloro significa la scienza, perche come questo albero ha le soglie perpetuamente verdì, ma amare al gusto, così la scienza, se bene sa immortale la sama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta satica, & sudore. Però disse Esiodo, che le Muse gli haueuano donato vin scettro di lauro, essendo egli in bassa fortuna, per mezzo delle molte satiche arriuato alla scienza delle cose, & alla immortalità del suo nome.

Honore .

Vomo d'aspetto venerando, & coronato di palma, con vn collaro d'oro al collo, & maniglie medesimamente d'oro alle braccia, nella man destra terrà vn' hasta, & nella sinistra vno scudo, nel quale siano dipinti due Tempij col motto. Hie terminus haret, alludendo a' Tempij di Marcello detti da noi poco innanci.

Si corona di Palma, perche quest' Albero, come scriue Aulo Gellio nel 3. lib. delle Notti Attiche è segno di Vittoria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso, anchor che

graue, non solo non cede, ne si piega, ma s'inalza, & essendo l'Honore, figliuolo della
Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3. della
Geneologia delli Dei, conuien che sia ornato
dall' insegne della Madre.

L'hasta, & lo scudo furono insegna de gli antichi Rè, in luogo della Corona, come narra Pierio Valeriano nel lib. 42. Però Virgilio nel. 6. dell'Eneide, descriuendo Enea Siluio Rè

di Alba disse?

Ille (vides) pura inuenis, qui nititur hasta. Et perche nel tempio dell' Honore non si poteua entrare, se non per lo tempio della Virtù, s'impara, che quello solamente è vero Honore il quale nasce dalla Virtù.

Le maniglie alle braccia, & il collaro d'oro al collo erano antichi fegni d'Honore, & dauanfi da Romani per premio, à chi s'era portato nelle guerre valorosamente, come scriue Plinio nel 33. lib. dell'Historia naturale.

Honore nella Medaglia d' Antonino Pso.

V N giouane vestito di veste lunga, & leggiera, con vna ghirlanda d'alloro in vna mano, & nell'altra vn Cornucopia pieno di frondi, siori, & frutti.

Honore nella Medaelia di Vitellio.

G Iouane con vn' hasta nella destra man o, col petto mezzo ignudo, & col Cornucopia nella sinistra; al piè manco ha vn'Elmo, & il suo capo sarà ornato con bella acconciatura da' suoi capelli medesimi.

L'hasta, & le mammelle scoperte dimostrano, che con la forza si deue difendere l'Hono-

re, & con la candidezza conseruare.

Il Cornucopia, e & l'Elmo, dimostrano due cose, le quali sacilmente trouano credito da essere honorati; l'vna è la robba; l'altra l'essercitio militare; quella genera l'honore con la benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di sar del bene; questa col pericolo del nocumento: quella perche sa sperare; questa perche sa temere:ma l'vna mena l'Honore per mano piaceuolmente; l'altra se lo tira dietro per sorza.

#### HOROGRAFIA.

Onna giouane, alata, & vestira d'habito succinto di color celette, che in cima del capo habbia vn'horologgio da poluere, & con



la destra mano tenghi vna riga, compasso & il declinatorio, & con la finistra vn'horologgio solare, & da vna parte sopra il capo sia il Sole ilquale con i suoi raggi mostri l'ombra del Gnomone diretta all'hora corrente.

L'hore col numero di 24. delle quali il giorno, e la notte si vengono à compire, preso il nome loro(come afferma Macrobio)da Apol. lo, cioè il Sole, che in lingua Egittia si dice Ho. 10, & però per rappresentare l'hore del giorno dal leuar del Sole sino al tramontar di esso, ci feruiremo dell'inventione dell'horologgio folare ritrouato da Anassimene Milesio, & per quelle della notte, con l'horologgio da poluere anch'egli ritrouato da sublimi ingegni, si che per venire alla dichiaratione della presente figura diremo che.

Si fà giouane, ad'imitatione dell'hore, essendo, che di continuo rinouano il corso, & moto che fanno successiuamente vna doppo l'altra,& ciascuna resta nell'esser suo.

L'habito succinto, & l'ale à gl'homeri, significano il veloce corso dell'hore, della qual velocità trattò il Petrarca nel trionfo del tempo

con li seguenti versi. Che volan l'hore, i giornizel'anni, ei

Il colore celeste del vestimento, significa il ciel sereno, il quale non impedito da nuuoli si viene alla dimostratione dell'hore mediante il corso solare.

Gli si dà il compasso, riga, & il declinatorio, essendo che con il copasso theo ricamente si fà la divisione delle linee Meridionali, Verricali, Equinotiali, Ho. rarie accopagnate con i tropici di Cancro, Capricorno, & altre conuencuole à questo composto, & co la riga si formano la qualità di esse, & così il declinatorio fi viene alla cognitione per opera della Calamita non folo delle quattro parti principali, Leuante, Ponente, Tramontana, & mezo giorno, mà anco delle positure, & declinationi de i muri che con esse si formano la varietà de gli horologi folari, che perciò dimostriamo che tenghi il sopradetto con la finistra mano percosso da i raggi folari, pel quale l'ombra dell'ombelico del Sole che si chiama Guomone, mostra essattamente il corso dell'hore del giorno, come quelle della notte per

l'horologgio da poluere, che detta figura tiene in capo.

HORE DEL GIORNO.

Olte volte può venire occasione di di+ pinger l'hore, & ancorche se ne possa pigliare il disegno da quelli, che da molti sono state descritte, nondimeno hò voluto ancor'io dipingerle differente da quelle, perche la varietà suole dilettare alli studios.

Dico dunque, che l'hore sono ministre del Sole diuise in 24. & ciascuna è guidatrice del timone del carro solare, per il suo spatio, onde Ouidio nel 2 delle Metamorfosi, così dice. A dextra lanag; dies, O mensis, o annus,

Seculaque, & posita spains aqualibus hora.

Et il medefimo, più à baffo.

lungere equos Tuan velocibus imperat horis Iusa Dea celeres per agut, ignemq; vomentes Ambrosia succo futuros prasepibus altis Quadrupedes ducunt, adduntque sonantias frana

Et il Boccaccio nel libro quarto, della Geneologia delli Dei, dice che l'hore sono figli-R 2 uole

uole del Sole, & di Crono, & questo da i Greci vien detto il tempo, percioche per lo camino del Sole con certo spatio di tempo vengono à formarsi, & successivamente l'vna doppo l'altra, fanno che la notte passa, & il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla successione di esso, essendogli dall'hore del giorno aper te le porte del Cielo, cioè il nascimento della luce, del quale offitio dell'hore sà mentione Homero, & dice che sono soprastanti alle porte del Cielo, & che ne hanno cura con questi versi.

autikatai di muhaikuun on spansad oron

δε έπιτ τραπτυ μέγας ερανος ελυμπός ε. Spote fores potuerut Cæli, quas feruabat hora Quibus cura est magnu Cælu, & Olympus.

Il qual luogo di Homero imitando Ouidio, dice che le hore hanno cura delle porte del

Cielo insieme con Giano.

Prasideo foribus Calicum mitibus horis.

Nonno Panopolita Poeta Greco chiama l'hore figlie dell'Anno, serue del Sole, e finge ch'armino il Cielo & corrino nella casa del Sole contro Trifeo.

Volendo noi dunque dar principio à questa pittura, faremo che la prima hora sia nell'ap-

parir del Sole.

#### HORA PRIMA.

F Anciulla bella, ridente, con ciuffo di capelli biondi com'oro sparsi al vento dalla parte d'auanti, & quelli di dietro siano stesi, & canuti.

Sarà vestita d'habito succinto, & di color incarnato con l'ali à gli homeri, stando però in

atto gratiofo, e bello di volare,

Terrà con la destra mano (ouero doue parerà all'accorto pittore, che sia il suo luogo proprio) il segno del Sole, dritto, & eminente: mà che sia grande, e visibile, & con la sinistra vn bel mazzo di fiori, rossi, & gialli in stato di

cominciarsi ad aprire.

Si dipinge giouane, bella, ridente, & con si dipinge giouane, bella, ridente, & con si fiori nella guisa che dicemo, percioche allo spuntar de'chiari, & risplendenti raggi del Sole, la natura tutta si rallegra, & gioisce, ridono i prati, s'aprono i fiori, & i vaghi augelli sopra i verdeggianti rami, con il soauissimo canto fanno setta, e tutti gl'altri animali mostrano piacere, & allegrezza, il che benissimo descriue Seneca nel primo choro, in Hercole surente con questi versi.

Iam caruleis enectus eanis Titan, summum prospicit Octah: Iam Cadmais inclyta baccis Aspersa die, dumeia rubent Phebique fugit reditura foror. Labor exoritur durus, & omnes, Agitat curas, aperit que domos. Pastor gelida cana pruina Grege dimisso pabula carpit. Ludit parato liber aperto Nondum rupta fronte iuuencu. Vacue reparant obera matres. Errat cursu leuis incerto Molli petullans hadus in herba. Pendet summo stridula ramo Pinnasque nouo tradere soli Gestit, querulos inter nidos Thracia pellex, turbaque circum Confusa sonat murmure mixto T'estata diem.

I capelli biondi sparsi al vento dalla parte dauanti, & quelli dietro stesi, & canuti, signisicano, che l'hore in breue spatio di tempo principiano, & finiscono ritornando però al solito

corlo.

Il color incarnato del vestimento dinota il rosseggiare, che sanno li raggi del Sole in Oriente quando cominciano à spuntare sopra il nostro emispero, come dimostra Virgilio nel settimo dell'Eneide.

Iãq;rube scebat radys mare, & athere ab alto Aurora in roseis fulgebat lutea bigis

Et Ouidio nel 4.de' Fasti.

Nox vbi transierit celumque rubescere primo Caperit.

Et nel 2.

Ecce vigil nitido patefecit ab ortu

Purpureas Aurora fores & plena rosarum

Atria.

Et nel 6.delle Metam.

Vt Solet aer

Purpureus fieri, cum primu Aurora mouetur

Boetio lib.2. metr. 3.

Cum polo Phæbus roscis quadrigis

Lucem spargere caperis.

L'istesso nel metro8.

Quod Phabus roseum diem

Curru pronehit aureo.

Et Statio 2. Theb.

Et iam Mygdonys elata cubilibus alto Rorantes excussa comas, multumq; sequenti, Impulerat celo gelidas Aurora tenebras Sole rubens.

Et Silio Italico lib. 12.

Atque

Atque vli non depulsa polo primaq; rubescit.

Lampade Neptunus.

L'habito succinto, & l'ali à gl'homeri in atto di volare, significano la velocità dell'hore, come nel luogo di sopra citato dice Ouidio.2. Metamorfosi.

Jungere equos Titan velocibus imperat horis.

Justa Dea celere peragunt.

Le si dà il segno del Sole, perche soleuano gl'antichi dare al giorno dodici hore, & dodeci alla notte, lequali si dicono planetali, & si chia: mano così, perche ciascuna di esse vien signoreggiata da vno de' segni de' Pianeti, come si vede in Gregorio Giraldo tom. 2. lib-de annis & mensibus, con queste parole Praterea quennam singuli Planeta, singulis horis dominari, & praesse ab Astrologis dicuntur & mortalia vi aiunt disponere; ideo planetarum hoc esterrantium stellarum hore qua ab eis planetaria vocantur, constituta sunt. Oltre à questo chi volesse maggiore esplicatione legga Tolomeo, & Theone, & da certi versi d' Ouidio si raccoglie il medesimo.

Nam Venus affulsit non illa Iuppiter hora

Lunaque & c.

Giouanni Sacrobosco intorno à questo, così dice nel computo Ecclesiastico: Notandum etiam quod dies septimana secundum diversos diversas habent appellationes; Philosphi enim gentiles quemlibet diem septimane, ab illo pla neta qui dominatur in prima hora illius diei denominant, dicunt enim planetas successiu

dominari per horas diei.

Et se bene in ogni giorno della settimana ciaschedun' hora hà particolar segno differente da quelli de gli altri giorni, tuttauia noi intendiamo assolutamente rappresentare dodici hore del giorno, & altretante della notte senza hauer riguardo a'particolari giorni, & à loro successione, nel circolo della settimana si che per dimostratione si darà principio alla pri ma hora del giorno con il Sole: come quello, che distingue l'hore, & è misura del tempo, e questo basterà per dichiaratione de i segni, sì per questa prima hora, che habbiamo descritta, come anco per il restante.

#### HORA SECONDA.

Anciulla anchor'ella con l'ale aperte in atto di volare, hauerà i capelli di forma, & colore come la prima: mà quelli dauanti non faranno tanto biondi, l'habito farà, succinto, di color d'oro, mà circondato d'alcuni piccioli nuuoletti, & nebbia, essendo che in quest'hora il Sole, tira à se i vapori della terra, più, ò meno, secondo l' humidità del tempo passato, & à quest' hora volse alludere Lucano nel 5. della guerra di Farsaglia.

Sed nocte fugata

Lasum nube diem iubar extulit.

Et Sil. Ital. lib. 5.

Donec flammi ferum tollentes aquore curru Solis equi sparsere diem iamque orbe renato Dilucrat nebulas Titan sensimque fluebat. Caligo in terras nitido resoluta sereno.

Claud. 2. de rap. Pros.

Nondu pura dies tremulis vibratur in vndis Ardor,& errantes ludunt per carula flamma, Dum matutinis prafudat folibus aer. Dum meus humestat flauentes lucifer agros

Roranti pronectus equo.

Et Stat. 1. Achil.

Iam premit astra dies humilisque ex aquore Titam

Rorantes evoluit equos, & athere magno

Sublatum curru pelagus cadit.

Terrà con la destra mano il segno di Venere in bella attitudine, & con la sinistra vn maz zo d'elitropio, ouero cicoria eon i siori i quali per antica osseruanza, si sà, & si vede, che continuamente seguitano il giro, che sà il Sole, & per hauer'io alla prima hora dechiarato, che significano i capelli, & l'ali mi pare superssuo sopra di ciò dir'altro, anzi la detta dichiaratione seruirà anco alle altre hore, che ci restano à dipingere.

HORA TERZA.

Anciulla anch' ella, con la forma de i capelli già detti: mà quelli d'auanti saranno

trà il biondo, e'l negro.

Sarà alata, & come l'altre in atto gratioso di volare; con habito succinto, e spedito, di color cangiante, cioè due parti di bianco, & vna di rosso, percioche quanto più il Sole s' inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, e di quest' hora intende Ouidio nel 6, delle Metam, quado dice:

vt solet aer

Purpureus fieri cu primum Aurora monetur; Et breue post tempus candescere Solis ab ortu

Terrà con la destra mano con bellissimo ge sto il segno di Mercurio, e có la sinistra vn'horiolo solare, l'ombra del qual deue mostrar l'hora terza: l' inuentore per quanto scriue Plinio nel lib. 2. sù Anaximene Mi esio discepolo di Talete, di questo horologio riferisce Gellio, R 3 che Iconologia del Ripa

262

che tratta Plauto nella fauola detta Boetia... Vt illu Dy perdant, qui primus horas repperit, Quique adeo primus statuit hic folarium, Qui mihi comminuit misero articulatim die.

#### HORA QVARTA.

Anciulla come l'altre, con l'ale, & i capelli nella guisa, che habbiamo detto di so pra, l'habito succinto, & il color bianco, percioshe dice il Boccaccio, nel lib. 4. della Geneologia delli Dei, essendosi già sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, il giorno è più chiaro, & Ouidio dice nel 4. delle Metam.

cum puro nitidiffimus orbe Opposita speculi referitur imagine Phabus .

Et Sil. Ital. lib. 12,

Redditur ex templo flagrantior athere lampas Et tremula infuso resplendent carula Phabo.

Terrà con la destra mano il segno della Luna, auuertendo il diligente Pittore rappresentarlo in modo, che si conosca il segno in prima vista.

Porgerà có la finistra mano, in atto gratioso, e bello, vn Giacinto fiore, il quale per quan to narra Ouid. nel lib. 10. sù vn putto amato da Apolline, & hauendolo egli per disgratia vcciso, lo mutò in fiore.

Il che dimostra, che la virtù del Sole la mattina và purgando ne i semplici la souerchia. humidità della notte; Onde per essersi conquest' hora risoluta, è proprio suo cogliere i semplici, essendo, che non sono troppo morbidi per la souerchia humidità, ne troppo asciurti per lo souerchio ardore de' raggi del Sole.

#### HORA QVINTA.

F Anciulla alata in atto di volare, con i capelli nella guisa dell' altre, & con habito succinto di color cangiante, in bianco, & ranciato essendo che il Sole, quanto più s'aunicina al mezo giorno, più risplende. Terrà con vna delle mani il segno di Saturno, & con l'altra l' Elitropio, del quale Plino nel lib. 1. cap. 41. così dice.

Miretur hoc, qui no obseruat quotidiano ex perimento, berbam una que vocatur Heliotro pium abeuntem Solem intueri semper omnibushoris eum ea verti vel nubilo obumbrante;

E Varrone.

Nec minus admirandum quot sit in floribus quos vocans Heluropia ab eo quod solis ortum mane spectant & eius iter ita sequuntur ad occasum ve ad eum semper spectent.

Er Ouidio nel quarto delle sue Metamors, dice di quest' herba, che sù vna Ninsa chiama-ra Clitia amata dal Sole, la quale per vna ingiuria riceuuta da quello si ramarico salmente che si voltò in quest' herba, le parole del Poeta sono queste.

At Clytien quamuis amor ex cufare dolorem, Indiciumq; dolor poterat, non amplius auctor Lucis adit,Venerisq;modum fibi fecit in illa. Tabuis ex illo dementer amoribus vsa, Nympharum impatient,& sub Ione nocte, die

Sedit bumo nuda, nudis incompta capillis
Perque nouem luces expers vndique cibique,
Rore mero, lacrymisque suis seiunia pauit,
Ora Dei, vultusque suos flectebat ad illum.
Membra ferunt hasisse solo partemque coloris
Luridus ex angues pallor conuertit in herbas
Est in parte rubor violaque simillimus ora
Flos tegit, illa suum quamus vadice tenetur,
Vertuur ad solem mutatogue servat amorem.

HORA SESTA.

Fanciulla; sarà quest' Hora di aspetto più siero e mostrerà le braccia & gambe nude; hauendo però ne' piedi stiualetti gratiosi, e belli, il color del vestimento sarà rosso insiamato, perche dice il Boccaccio lib. 4. della Geneologia delli Dei, ritrouandosi il Sole in mezzo del Cielo molto più risplende, & rende maggior ardore, che perciò si rappresenta che mostri le braccia e gabe nude, ilche significa anco Virgilio nel, lib. ottauo dell'Eneide. Sol medium Cati conscenderat igneus orbem, Et Martiale nel lib. 3.

Iam prono Phaionie sudat Aethen Exarstique dies & hora lassos. Intersungit equos meridiana. Et Lucano nel lib. 1.

Onaque dies measus flagrantibus affinat horis
Terrà con la destra mano il segno di Gioue,
e co la sinistra vn mazzo d'herba siorita chiamata da Greci, e Latini Loro; l'effetto della
quale, secondo, che narra Plinio nel, lib. 13. al
c. 17. & 18. & Theostasto, è marauiglioso, percioche ritrouandosi dett'herba nei sondi del
fiume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor'ella comincia à spuntar suori dell'acque, & secodo che il Sole si và inalzando cosi
fà quest'herba, in modo, che quando il Sole è
arriuato à mezzo il Cielo, ella è in piedi dritta, & hà prodotto, & aperti i suoi siori, & secondo poi, che il Sole dall'altra parte del Cie-

la

To verso l'occidente, và calando così il Loro, à imitatione dell'hore và seguitando sino al tramontare del Sole, entrando nelle fue acque, & fino alla mezza notte si và profondando. La forma di dett' herba, & fiori, secondo che scriue Plinio nel luogo citato di sopra è simile alla faua, & lortile, i fiori sono bianchi, & il frutto fomiglia al papauero.

HORA SETTIMA.

7 Estita di colore ranciato, il quale dimostra il principio della declinatione dell'antecedente hora, terrà con vna delle mani il segno di Marte, & con l'altra vn ramo di luperi, con li bacelli atteso che si riuolge al Sole, & ancorche nuuoloso sia, dimostra l'hore à i Contadini di ciò fa fede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo Nec vilius que seruntur na tura astensu terra mirabilior est: primum omnium cu Sole quotidie circumagitur horasque agricolis ettam-nubilo demonstrat.

HORA OTTAVA.

F Anciulla, farà vestita di cangiante bianco, & ranciato, terrà il segno del Sole, & vn horiolo Solare: mà con gesto differente dell'hora terza, non per significato: mà per rendere vario il gesto, e bella la pittura, & che l'ombra di esso mostri essere questa l'ottaua hora, essendo che anche la prima, hà il medesimo fegno del Sole, denota anco detto horiolo la distintione dell'hore del giorno da quelle della notte.

Il color del vestimento, dimostra, che quanto più crescono l'hore tanto più il giorno và

declinando e và perdendo la luce,

Et questo basterà per dichiaratione de i colori de' vestimenti, che mancano all' horeseguenti.

HORA NONA.

F Anciulla alata, il colore proprio del suo

vestimento sarà giallo bagliato.

Terrà con la destra mano il segno di Venere, & con l'altra vn ramo di oliuo, percioche questa pianta riuolge le sue soglie nel solstitio, come si è visto per l'osseruatione da molti, di che ancora ne fà fede Plinio.

HORA DECIMA.

Anciulla alata, vestita di color giallo; ma che tira alquanto al negro.

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, & con la finistra vn ramo di pioppa per

hauere anco questa pianta il medesimo significato dell'oliuo, laonde per questa causa il Pontano ne' suoi versi la chiama arbore del Sole, cosi dicendo.

Phaetonias arbora Fundit rore nous, &c. Intendendo la pioppa.

#### HORA VNDECIMA.

Anciulla alata il suo vestimento sarà cangiante di giallo, & negro, auuertendo che tenga come habbiam detto con bella gratia il segno della Luna, & vna Clepsidra, horiolo d' acqua, del quale fa mentione Cicerone nel 2. de natura Deor. Quid igitur inquit, co uenit cum solarium, vel deseriptum, aut ex aqua contempleris, & nel fine della settima Tulculana: Cras ergo ad Clep/ydram; percioche con queste clepsidre, cioe horioli d'acqua si prefiniua anticamente il tempo à gli Oratori, come bene accenna Cicerone, nel 3. de

At hunc non declamator liquis ad Clepsydra, latrare docuerat.

Et Martiale nel lib. 6.

Septem Clepsydras magna tibi voce potenti

Arbiter inuitus, Caciliane dedit.

Et ancorche questo horiolo non sia solare, nondimeno Scipione Nasica, l'anno 595. della edificatione di Roma, con l'acqua diuise l'hore egualmente della notte, e del giorno, esfendo che molte volte l'horiolo folare, quando era nunolo non feruiua, come ne fa testimonianza Plinio lib. 7.

L'inuentione di quest'horiolo, come dice Vitruuio lib. 9. de architettura fu Crefibio A-

lessandrino figliuolo d' vn barbiere.

HORA DVODECIMA.

Anciulla alata, vestita succintamente, di color violato, e parimente con i capelli, come habbiamo detto dell' altre. Di quest'hora disse Silio Italico lib. 2.

lamque die ad metas difessis. Phabus olympo Impellebat equis fuscabos & hesperus vinbra, Paulatim infula properantem ad litoracurru Et nel libro decimo festo.

Obscuro iam vos per olympo

Fundere no aquam trepidanti caperat vmbrā.

Terrà con la destra mano il segno di Saturno, & con l'altra vn ramo di salce, effendo che la pioppa, l'oliuo, & il salce, riuolgono le foglie nel Solstitio, come scriue Plinio.

R HORE

Iconologia del Ripa 264

HORE DELLA NOTTE. HORA PRIMA.

F Anciulla alata, & parimente con capelli, come le altre hore del giorno, ma il colore di quelli dalla parte d'auanti sarà ne-

gro .

L'habito sarà succinto, & di varij colori, per cioche essendo il Sole tramontato nell' Occidente tale si dimostra per la ripercussione de i suoi raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille.

Frangebat radios humili iam pronus Olympo. Phæbus, & Oceani penetrabile luus anhelis. Promittebat equis.

Del vario colore fa testimonianza Seneca

in Agamennone così dicendo.

Suspecta varius Occidens fecit freta.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue, & con la finistra vna nottola, ouero vespertilione, così detto à vespertino tempore, come di ce Beroaldo commentatore d' Apuleio, che è la sera quando questi animali cominciano a... comparire, come dottamente descriue Ouidio 4. Metam. nella fauola dell'istesso animale, cosi dicendo.

Iamque dies exactus erat, tempusque subibat Quod tu nec tenebras, nec posses dicere lucem, Sed cum luce tamen dubia confinia noctis. Tecta repente quati pinguesq; ardore videtur Lampades, & rutilis col lucent unibus ades Falsag; seuarum simulacra vlulare ferarum Fumida iam dudum latitant per tecta sorores Diner laque locis ignes ac lumina vitant

Dumque petunt tenebras paruos membrana per artus

Porriguur tenuesq; includunt brachia penna Nec qua perdiderint veterem ratione figuram Scire sinunt tenebra non illas pluam leuauis Sustinuite tamen super lucentibus alis Conataq; loqui minimum pro corpore vocem Emittunt, peraguntque leui stridore quarelas

Tectag; non sylvas celebrant, lucema; perosa Nocte volat, seroq; trabunt à Vespere nomen.

HORA SECONDA.

Anciulla alata, & vestita di color beretino, percioche quanto più il Sole s' allontana dal nostro emispero, e passa per l'Occidente, tanto più per la successione dell' hore l'aria si oscura, come dice Virgilio nel secondo dell' Eneide.

Vertitur interea celum, & ruit Oceano nox Inuoluens umbra magna terrarumq; polumq;

E nel terzo:

Sol ruit interea, o mentes umbrantur opaci, E questo bastera per i significati de i colori

delli vestimenti dell' hore, che hanno da suc-

Terrà con la destra mano il segno di Marte & con la finistra vna ciuetta per esser signosa della notte, come dice Pierio Valeri ano nel libro. 20. & piglia il nome da essa essendo che in latino fi chiama noctua, dalla notte.

HORA TERZA.

Anciulla alara, & vestita di beretino, più scuro dell'antecedente, tertà con la destra mano il segno del Sole, mà però che tenga la mano bassa quanto più si può, mostrando con tal atto, che il Sole sia tramontato, & con la sinista yn bubone, ò barbagianni, vccello notturno, la fauola del quale racconta Ouidio nel lib. 5. delle Metam. l'argomento è questo. Gio ue hauendo conceduto à Cerere, che rimenasse Proserpina sua figliuola dall' Inferno, co questo patto, che ella non hauesse gustato cosa alcuna in quel luogo, subito Ascalaso disse, che gli haueua visto mangiare delli granati. & impedì la sua tornata, la onde adirata Cerere lo trasmutò in questo animale, il quale suole arrecare (empre male nouelle.

Repetet Proserpina Celum Lege tamen certa, si nullos contigit illic Ore cibos, nam sic Parcarum fadere cantu est. Dixerat at Cereri certum est educere natam Non ita fata sinunt, quoniam iciunia Virgo. Soluerat, & cultis dum simplex errat in hortis Puniceum curua decerpserat arbore pomum Sumptaq; pallenti septem de cortice grana Preserat ore suo solusq; ex omnibus illud

Ascalaphus vidit , quem quondam disitur Orphne

Inter Auernales haud ignotissima Nymphas. Ex Acheronte suo furuis perperisse sub antris. Vidit, & indicio reditum crudelis ademit. Ingenuu Regina Erebi,teftemq; profanum Fecit auem, sparsumque caput Phlegeroniide

lympha Inrofira, o plumas, o gradia lumina vertit, Ille sibi ablatus fuluis araccitur ab alis, Ing; caput crescit, longofg; reflectiour unques, Vixq; mouet natas per incerta brachia pennas Fedaque sit volucris venturis nuncia luctus Ignauus Bubo dirum mortalibus omem.

Di questo animale così dice Plinio, nel li-

bro decimo al capit. 22.

Bubo funebris, O maxime abominatus publicis pracipue auspicijs deserta incolit,nec tan

tum desolata sed dura etiam & inaccessa, no-His monstrum nec cantu aliquo vocali, sed gemitu.

HORA QVARTA

F Anciulla alata in atro di volare sarà il suo vestimento di color lionato.

Con la destra mano terrà il segno di Venere, & con la sinistra vn'horiuolo da poluere.

#### HORA QVINTA.

F Anciulla alata ,come l'altre: il color del ve stimento sarà di lionato che tiri al negro.

Con l' vna delle mani terrà il fegno di Mercurio, & con l' altra vn mazzo di papauero effendo che di questa pianta si corona la notte, come dice Ouidio nel lib. 4, fast. 6.

Interea placidam redimita papauere frontem Nox venit & lecum somnia nigra trahit.

Et ha proprietà di far dormire, come operatione notturna, la onde Virgilio lo chiama foporifero nel 4. dell' Eneide.

Spargens humida mella soporiferung?papauer Et Ouidio nel 5. de Trist.

Quotque soporiferum grana papaner habet. E Politiano pieno di sonno.

His grain Cereri plenumque sopore papauer.

#### HORA SESTA

P Anciulla alata, e vestita di color negro, come dice Ouid. 4. Fasti.

. La color unus inest rebus tenebrisque teguntur Omnia.

Con la destra mano tenga il segno della Luna, & con il braccio sinistro vna gatta, percioche significa la Luna, dicendo, che i Dei suggendo l'ira di Tissone, se ne andarono in Egitto, ne quiui si teneuano sicuri, se non prendeuano forma chi d'vno, chi d'vn'altro animale; fra quali la Luna si cangiò in gatta, come dice Ouidio nel lib. 5. delle Metamorsos.

Fele soror Phæbi, ninea Saturnia vacca

Pi ce Venus latuit.

Percioche la gatta è molto varia, vede la notte, e la luce da i suoi occhi cresce, ò diminuisce, secondo che cala, ò cresce il lume della Luna. Statio lib. 12. Theb. di quest'hora disse.

modo nox magis ipfa taceb at Solaque nigrantes laxabant aftra tenebras.

Et nel libro secondo.

Aft vbi prona dies longos super aquora fines Exigu:atq;ingens medio natat vmbra prosudo HORA SETTIMA.

TAnciulla alata, farà il suo vestimento di co

lor cangiante, ceruleo, & negro.

Terrà con la destra mano il segno di Saturno, e con il braccio sinistro vn Tasso, per mostrare, ch' essendo quest'hora nel prosondo del la notte, ad altro non si attende, che à dormire, come sa quest' animale, il che dottamente descriuono i Poeti. Virg. 4. Encid.

Nox erat, & placi dum carpebant fessa sopore Corpora per terras syluaque & saua qui erant Aequora cum medio voluuntur sydera tapsu .Cu tacet omnis ager, pecudes, pictaq; volucres.

Sil. Ital. lib. 8.

tacito nox atra sopore Cuncta per & terras, & lati stagna profundi Condiderat.

Ouid. 5 fast.

Nox vbi ia media est, somnusq; siletia prabet; Et canis & varia conticuistis aues.

Stat. 1. Theb.

Iamque per emòriti furgens confinia Phæbi Titanis late mundo subuecta stlenti. Rorifera gelidum tenuauerat aera biga Iam pecudes volucres que tacent iam somnus

Inserpit cutis, pronusque per aera nutat Grata laborata referens oblivia vita.

HORA OTTAVA.

Anciulla alata, in atto di volare, il colore del Vestimento sarà ceruleo oscuro. Con vna delle mani terrà il segno di Gioue, & perche questa è trà l'hore del più prosondo sono, conl'altra mano gli si farà tenere, con bella gratia vn Ghiro, come animale sonnacchioso, della qual cosa ne sa testimonianza Martiale nel lib. 5. così dicendo.

Sommeulosos ille parrigit glires. E nel lib. 13. parlando il Ghiro. Tota mihi dormitur hiems & pinguior i

Tota mihi dormitur hiems & pingnior illo Tempore sum,quo menil nisissomnus alit.

HORANONA.

FAnciulla vestita di pauonazzo, & come l'al tre sarà alata, & starà in atto di volare.

Terrà con vna mano il segno di Marte, & vn Gusto, come vecello propriò della notte.

HORADECIMA.

Anciulla alata, & il color del vestimento farà alquanto più chiaro di quello dell'ho ra sopradetta.

Terrà in segno del Sole, nella guisa che hab biamo detto della prima hora della notte, per la medesima ragione, & con l'altra mano vn'-

horo.

266

Iconologia del Ripa

horiolo in forma di vn bel tempietto, con la sfera, che mostri l'hora decima, & sopra la cam pana da sonare l'hore, essendo, che il suono dispone, e chiama ognuno al suo essercitio come dice Beroaldo Commentatore d'Apuleo, lib. 5. & massime all'hora decima, essendo già pastato il tempo di dormire.

HORA VNDECIMA.

PAnciulla alata, sarà vestita di turchino, Terrà con la destra mano il segno di Venere, e con l'altra mano vn horiolo da poluere, nel quale si veda la divisione dell'hora con il segno, & mostri, che la polucre sia giunta all'hora vndecima.

HORA DVODECIMA.

Anciulla alata, & come l'altre in atto di volare, il color di vestimento sarà ceruleo, & bianco, percioche aunicinandosi il giorno, l'oscurità della notte è in declinatione, come dice Virg. 8. Eneide.

vbi Oceans perfusus lucifer vnda
Excutit os sacrum eælo tenebrasque resoluit a
QuemPenus ante alios astrorum diligit ignes
Et iam curriculo nigram nox roscida metam
Protulerat stabatque nutens in limine primo
Stringebat nec se thalamis Tithonia coniux
Cum minus annuerut noctem desisse viator.
Quam cæpsse diem.

Stat. 1. Theb.

Rarescentibus v mbris

Longarepercusso nituere crepuscula Phabos

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, e sotto il braccio sinistro con bella gratia vn Cigno, per mostrare i primi albori della mattina, auanti che arriui il Sole, ilquale sa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene à noi, partendosi, sa parimente la nor te negra, come è il Coruo.

HOSPITALITA.



V Na bellissima donna, hauerà cinta la frote d'vn cerchio d'oro tutto contesto di pretiosissime gioie, & i capelli saranno biondi, & ricciuti, con vagha, & bellissima acconcia-

tura, sarà d'età virile con faccia allegra, & ridente, flarà con le braccia aperte in atto di riceuere altrui, cola destra mano terrà vn cornucopia co dimostratione di votarlo, ilqua e sia pieno di spiche di grano, vue, frutte diuerse, danari, & altre cose appartenenti all'vso humano, sarà vestita di bianco, & fopra haurà vn mato di co lor rosso, & stando con le braccia aperte come habbiamo detto, tenghi fotto il manto dalla banda destra vn tanciullo ignudo, ilquale stia in atto con la destra mano di pigliare con essa detti frutti, & dall'altra parte vi sia vn pellegrino à giacere per terra.

Bella si dipinge, percioche è di suprema bellezza l'opera dell'Hospitalità, & è tanto cara à Dio, ch'egli dice(come riserisce S. Giouanni al 13. qui accipit si que misero, me accipit qui autem me accepit, accipit eum, qui me misisanzi di più e di tanta si perfettione, che per mezzo di essa si viene alla cognitione di esso Dio, come dice Sant'Agostino, secunda qui Euangel. Hospitalitatis officio ad Christi cognitionem veni-

mus.

Il cerchio d'oro co le gioie, & i capelli nella guisa che habbiamo detto significano i magnanimi, & i generosi pesieri, che sono in que-

Ita

sa nobilissima virtù, la quale ad altro non pen sa, se non continuamente d'operare per carità.

Si rappreseta d'erà virile, perche il Giouane è dedito al piacere, & il Vecchio all'auaritia, & però essendo la virilità nel mezzo, oue consite la virtù, à lei dunque si conuiene questa no bilissima, & virtuosa attione d' Hospitalità.

Si dimostra con la faccia allegra, & ridente con le braccia aperte, & có il Cornucopia nella guisa che habbiamo detto, percioche l' Hospire & il riceuer altrui, oltre che li bisogna di hauer commodità, acciò non manchi cosa alcuna, à chi dà ricetto, ma le couiene, anco che lo riceua offitiosamente; & volentieri come dice S. Ambrosio de off. Est publica (pecues humanitatis, vi pellegrinus in hospitio non egeat. Suscipitur officios è vi pateat aduenienti lanua

Il vestimento di color bianco, ne dimostra, che all'hospite li conuiene d'esser puro, & sincero, & senza macchia alcuna d'interesse, mà tutto fare propter amorem Dei.

Gli si dipinge fotto il manto rosso da man destra il pouero fanciullo nella guisa, che habbiamo detto & dall' altra parte il Pellegrino, percioche grandissima è l' opera dell' Hospitalità, essendo che per carità, souuiene, & aiuta alla necessità di quello che è per se stesso impotente à procacciarsi il vitto, & altro che li sia necessario, come anco del Pellegrino essendo fuori della sua Patria, & in bisogno dell' altrui aiuto, onde sopra di ciò per dimostrare quanto sia cara al Nostro Signor l'opera dell' Hospitalità dice. Qued vni ex minimis meis fecistis mibi fecistivià confusione di quelli che riceuono nelle case loro sontuosamente i Ricchi, che non hanno bisogno, & altra gente indegna; come dice San Giouannial 5. Quidam Pauperes bonos excludunt magnos autem raptores, & dinites recipiunt suntuole.

#### H V M I L T A.



Onna vestita di colore berettino, con le braccie in croce al petto, tenendo con l'vna delle mani vna balla, & vna cinta al collo, la testa china, & sotto il piè destro haurà vna corona d'oro.

Tutti fegni dell' interior cognitione della baffezza de i proprij meriti, nel che confiste principalmente questa virtù, della quale tratta Sant' Agostino così dicedo Humilitas est ex intuitu proprie cognitionis & sua conditionis voluntaria mentis inclinatio suo imo ordinabili ad suum contitorem.

La balla si può dire, che sia simbolo dell' humiltà, percioche quanto, più è percossa in terra, tanto più s' inalza, e però San Luca nel 14. & etiam 18. disse coss.

Qui se humiliat, exaltabitur.

Il tener la corona d'oro sotto il piede dimostra, che l' Humiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dispregio d'esse, come San... Bernardo dice quando tratta delli gradi nell' Humiltà, & per dimostra tione di questa rara virtù Baldouino primo Re di Hierusalem si rese humile, dicendo nel risiutare la corona d'oro; tolga Iddio da me, che io porti corona d'oro là, doue il mio

Redentore la portò di spine. E Dante nel settimo del Paradiso così disse.

E tuttigl' altri modi erano scarsi

Iconologia del Ripa

268

Ala giustitia, se'l Figlinol di Dio. Non fosse humiliato ad incarnarsi.

#### HVMILTA.

Onna con vestimento, bianco, con gli occhi bassi, & in braccio tiene vno

Agnello.

La Humiltà è quella virtù dell'animo, onde gli huomini si stimano inferiori à gli altri, con pronta, & disposta volontà di vbbidire altrui, con intentione dinascondere i doni di Dio, che possiedono, per non hauer cagione d'insuperbire.

Si dipinge donna vestita di bianco, perche si conosca, che la candidezza, & purità della. mente partorisce nell'huomo ben disposto, & ordinato alla ragione, quella Humiltà che è basteuole à rendere l'attioni sue piaceuoli à Dio, che dà la gratia sua à gl'humili, & fa resistenza alla volontà de' superbi-

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo ma sueto, & humile per questa cagione Christo Signor nostro è detto agnello in molti luoghi,

e dall' Euangelio, & da' Profeti.

Humilità.

Onna, che nella spalla destra porti vn sac chetto pieno, & co la finistra mano vna sporta di pane, sarà vestita di sacco, & calpeste

rà diuersi vestimenti di valore.

L'Humiltà deue essere vna volotaria bassez za di pensieri di se stesso per amor di Dio, dispreggiando gl'vtili, e gl'honori. Ciò si mostra con la presente figura, che potendosi vestire riccamente, s' elegge il sacco: il pane è inditio, che si procura miseramente il vitto senza esquifitezza di molte delicarure per riputarsi indegna de i commodi di questa vita. Il saccherto, che aggraua è la memoria de' peccati, che abbassa lo spirito de gl' humisi.

Humilta. Onna con la finistra mano al petto, e cola destra distesa, & aperta; sarà con la faccia volta verso il Cielo, e con vn piede calchi vna vipera mezza morta, auuiticchiara in torno à vno specchio tutto rotto, e spezzato, e co vna testa di Leone ferito, pur sotto à piedi.

La mano al petro, mostra, che'l core è sa ve-

ra stanza dell' Humiltà.

La destra aperta è segno, che l'Humiltà deue esfere reale, & patiente, e non simile à quella del lupo vestito di pelle pecorina, per dinozare gli agnelli.

Per la vipera s' interpreta l'odio, e l'intidia, per lo specchio l'amor di se stesso, e per il Leo. ne la superbia; l'amor di se stesso fa poco pregiar l'Humiltà; l'odio, e l'ira son'effetti, che tolgon le forze, e la superbia l'estingue; però si deuon queste cose tener sotto i piedi con salda , e santa risolutione.

#### HVMANITA.

[7] Na bella donna, che porti in seno varii fiori, & con la finistra mano tenga vna catena d' oro.

Humanità, che dimandiamo volgarmente cortefia, è vna certa inclinatione d'animo, che

si mostra per compiacere altrui.

Però si dipinge con i fiori, che sono sempre di vista piaceuole, & con la catena d'oro allac cia nobilmente gli animi delle persone, che in se stesse sentono l'altrui amicheuole corresia.

Humanità.

Onna con habito di Ninfa, & viso riden te, tiene vn cagnolino in braccio, ilquale có molti vezzi le và lambendo la faccia con la lingua, & vicino vi sarà l' Elefante.

L'Humanità consiste in dissimular le grandezze,& i gradi per compiacenza, & sodisfat-

tione delle persone più basse.

Si fa in habito di Ninfa per la piaceuolezza ridente, per applauso di gentilezza, ilche ancora dimostra il cagnolino, alquale ella sà carezze, per aggradire l'opere conforme al desiderio dell' auttor loro.

L'Elefante si scorda della sua gradezza, per fare (eruitio all'huomo, dalquale desidera esser tenuto in conto, & però da gl' antichi fù per

inditio d' Humanità dimostrato.

#### HISTORIA.

Onna alata, & vestita di bianco, che guardi indietro, tenga con la sinistra. mano vn'ouato, ouero vn libro, sopra del quale mostri di scriuere, posandosi col piè sinistro fopra d' vn sasso quadrato, & à canto vi sia vn Saturno, sopra le spalle del quale posi l'ouato, ouero il libro, oue ella scriue.

Historia è arte, con la quale scriuendo, s'esprimono l'attioni notabili de gli huomini, diuision de' tempi, nature, e accidenti preteriti, e presenti delle persone, e delle cose, laquale richiede tre cose, verità, ordine, & consonanza.

Si fa alata, essendo ella vna memoria di cose

segui-

#### H I S T O R I



seguite, degne di sapersi, la quale si dissonde per le parti del mondo, & scorre di rempo in tempo alli posteri.

Il volgere lo sguardo indietro mostra, che l'Historia è memoria delle cose passare nata

per la posterità.

Si rappresenta, che scriua nella guisa, che si è detto, percioche l'Historie scritte sono memoria de gli animi, & le statue del corpo, onde il Petrarca nel Sonetto 84.

Pandolfo mio quest'opere son frali Alungo andar, mà il nostro studio è quello Che fa per fama gl'huomini immortali.

Tiene posato il piede sopra il quadrato, perche l'Historia deue star sempre salda, ne lasfarsi corrompere, ò soggiogare da alcuna banda con la bugia per interesse, che perciò si veste di bianco.

Se le mette à canto Saturno, perche l'Historia è detta da M. Tullio, testimonianza de i tempi, maestra della vita, luce della memo-

ria,& spirito dell'attioni.

#### HISTORIA.

CI potrà dipingere vna donna, che ovolgendo il capo, si guardi dietro alle spalle, & che per terra; doue! ella guarda, vi fiano alcuni fasci di scritture mezze auuoltate, tenga vna penna in mano, & sarà vestita di verde, essendo esso vestimento contesto tutto di quei fiori, li quali fi chiamano sempreuiui, & dall'altra parte vi si dipingerà vn siume torto, si come era quello chiamato Meandro nella Phrigia, il quale si raggiraua in le stelso.

#### IATTANZA.

Onna di superba apparenza, vestita di penne di Pauone, nella finistra mano tenga vna trom ba,& la destra sarà alzata in aria.

La Iattanza, secondo S. Tomaso, è vitio di coloro, che troppo più diquel, che sono inalzandosi, ouero che gl'huomini stessi credono, con le parole si gloriano, & però si singe donna con le penne di Pauone.

perche la lattanza è compagna, ò come dicono alcuni Teologi, figliuola della Superbia, laquale si dimostra per lo Pauone, perche, come esso si reputa assai, per la bella varietà delle penne, che lo ricuoprono fenza vtile, cosi i superbi fomentano l'Ambirione con le gratie particolari di Dio, che possiedono senza merito proprio, & come il Pauone spiega la sua superbia con le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la Iattanza con le lodi proprie, le quali sono significate nella tromba, che apprende fiato, & suono dalla bocca medesima. La mano alzata ancora dimostra assertiua restimonianza.

#### IDOLOLATRIA.

Onna cieca, con le ginocchia in terra, e dia incenso con vn turribulo alla statua di vn toro di bronzo:

Idololatria, secondo S. Tomaso 2.2. quæst. 94. articlest cultus Des debuns creatura exhi-

bitus.



Le ginocchia in terra sono vn'effetto, & segno di religione col quale si confessa sommissione, & humiltà, in rispetto alla grandezza di Dio, il quale solo è potentissimo in se stesso, & folo à lui conviene propriamente l'adoratione per la ragione, che ne daremo scrinendo alsuo luogo dell'oratione, se bene vi è anco la ... veneratione de Santi;ne pur questa basta;sen za la retta intentione, di dar gi'honori connenientemente, & questa intentione si dichiara col Turibolo, che mada fumi odoriferi, li quali fignificano, che la buona intentione drittamé. te piegata, manda odore di orationi feruenti; & accette. Però ancora i nostri Sacerdoti per Santa institutione, danno l'incenso nel Santisfimo Sacrificio della Messa, pregando Dio, che come il fumo, & l'odore dell'incenso s'inalza; così s'inalzi l'orationi loro verso di lui. E il toro di metallo, si prede per le cose create, & fat. te,ò dalla Natura,ò dall' Arte, alle quali la cecità de popoli hà dato molte volte stoltamente quell'honore, che à Dio solo era obligato di conservare, dalche è nato il nome d'Idolatria, che vuol dire adoratione di falsa Deità.

IGNORANZA.

Onna con faccia carnosa, disforme, & cieca, in capo hauerà vna ghirlada di Papauero, caminando scalza in vn campo pieno di Pruni, & triboli, suori di strada, vestita sontuosamente d'oro, & di gemme, & à canto vi sarà per l'aria vn Pipistrello ouero Nottola.

Per la presente figura non si rappresenta il semplice non sapere, mà il vitio dell'Ignoranza, che nasce dal dispregio della scienza di quelle cose che l'huomo è tenuto d'imparare: & però si dipinge scalza, che camina liberamence fuor di via, & trà le spine; si fa senz'occhi; perche l'ignoranza è vno stupore, & vna cecità di mente, nella quale l'huomo fonda vn'opinione di se stesso. & crede effere quello, che non è, in ogni cola, ouero per le molte difficultà, che l'ignorante, trauiando dal dritto sentiero della virtiì per le male apprensioni dell'intellerro trona nel viuere. Si dipinge presso à lei il Pipistrello,

ouero Nottola perche, come dice Pierio Valeriano lib, 25, alla luce fimiglia la fapienza & alle tenebre, dalle quali non esce maila Not-

tola l'Ignoranza.

L'Ignoranza si fà poi brutta di faccia, perche, quanto nella natura humana il bello della sapienza riluce, tanto il brutto dell'Ignoranza

appare sozzo, & dispiaceuole.

Il pomposo vestito è troseo dell'ignoranza, & mosti s'industriano nel bel vestire, forseperche sotto i belli habiti del corpo si tenga sepolto al meglio, che si può, il cattiuo odore dell'ignoranza dell'anima.

La ghirlanda di papauero significa il mise-

rabile sonno della mente ignorante.

IGNORÁNZA
In wn ricco senza lettere.

La Vomo à cauallo sopra vn Montone di colore d'oro, in mezzo all'acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi, & in lingua nostra dice così.

Sopra al ricco Monton varcando il Mare Friso ci mostra vn huom, che dal suo senso Co l'ignoranza sua si sa portare.

Igno-



Onna, come di sopra si è detto, alla qua-

le si potrà aggiungere, che la veste sia contesta di scaglie di pesce, le quali sono il vero simbolo dell'ignoranza, come si vede in ...

Pierio Valeriano lib.31.

La ragione è perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delsino, & alcuni altri che raccontano per marauiglia, & come le scaglie con facilità si leuano dal corpo de pesci, così con gli studij delle lettere si può leuare all' huomo il velo dell' Ignoranza.

#### Ignoranza di tutte le cose.

Li Antichi Egitij, per dimostrare vn' ignorante di tutte le cose, saccuano vna imagine cos capo dell'asino, che guardasse la terra, perche al Sole della virtù non s'alza mai Pocchio de gli ignorati, i quali sono nell'amor di se stessi. A delle cose proprie molto più licentiosi de gli altri, come questo animale più teneramente de gli altri ama i suoi parti, come dice Pierio Valeriano nel lib. 11. cap. 35.

Ignoranza .

Gnoranza dipinta da' Greci, come dice Tomaso Garzoni.

Vn fanciullo nudo a cauallo fopra d'vn'afino, ha bendato gli occhi,& tiene con vna mano vna canna-

Fanciullo, & nudo si dipinge per dimostrare, che l'ignorante è semplice, & di puerile ingegno, & nudo d'ogni bene

do d'ogni bene.

Si mette a cauallo sopra dell'asino, per esser esso animale priuo di ragione, & indocile,& molto simile a lui, come piace a Pierio Valeriano nel lib 12 delli Geroglissici.

La benda, che li cuopre gli occhi, denota, che è cieco affatto dell'intel letto, & non sà, che si fare, & però disse Isidoto Soluloquioru li. 2.c. 17. Summa miseria est nescire quò

tendas.

Le si da la Canna in mano per estre cosa fragile, & vana, & molto degna di lui, si come dice Pierio Valeriano lib. 57. delli Geroglisici. Si che con questa pittura voleuano i Greci occultamente significare, che l'Ignorante era di semplice, &

puerile ingegno, nudo affatto d'ogni ornamento virile retto dal fenso, che è piu grosso, che non è vn Asino, cieco, & sopra il tutto

voto di ceruello come vna canna.

#### IGNORANZA.

Come dipinta dall' Alciati nelli fuoi Emblemi.

Che mostro è questo ? ssinge, perche serba
Facci a di donna; e le sue membra veste
Piuma d' Augello, e di Leone ha i piedi?
Dinota l'ignoranza, che procede,
Da tre cagione, ò da intelletto lieue.
O da vaghezza de' piacer mondani
O da superbia, che viriu corrompe
Ma l'huom, che sa perch'egti è nato, à questa
S'oppone, e vincitor felice viue.

IMAGINATIONE.

Onna vestita di varij colori, hauerà i capelli hirsuti, & alle tempie vn paro di alette simili a quelle di Mercurio, & per corona diuerse figurette di chiaro scuro, starà con gli occhi riuolti in altotutta pensosa, & inastratto terrà le mani vna nell' altra.

L'Ima-



L'Imaginatione dice Aristotele tertio de Anima che è vn motto fatto dal senso attualmente, cioè vna cognitione di quello, che gli altri fenfi, sì il commune, come anco gli esteriori hanno fentito; & come dice anco nel secondo de Anima è commune, con gli huomini, & con altri animali, il che ci viene esplicato anco da Themistio parimente nel tertio de Anima, doue dice che l'Imaginatione è perfetta,& imperfetta,perfetta nelli Animali perfetti, & imperfetta nell' imperfetti,& per dichiarare detta figura a parte, a parte, & esplicare i suoi significati diremo, che il vestimento di varij colori dimostra che la potentia imaginatiua riceue le fantasme di qual si voglia oggetto presentateli dalli sensi esteriori. Però detta varietà di colori ci dimostra la varietà grande di detti oggetti.

Si dipinge con li capelli hir futi, & co le alette alle tempie per fignificare la presta anzi subi ta operatione di detta potentia si in ricettere dette Fantasme, come anco in presentarle all'intelletto, aggiungiamo che detta Iuraginatione è in continuo moto tanto nella vigilia quanto nel sonno come si esplica nel libro

de divinatione per somnia.

La Corona in capo con diuerse sigurette denota che la virrà imaginatiua risiede secondo i Medici nel primo ventricolo del ceruello, che è nella parte anteriore del Capo cioè fronte, ouero fincipite; & che il senso comune porge alla virtà imaginatiua varie specie, ouero satasme così chiamate da' Filosofi, & cosi dalla detta virtù si fa l'Imaginatione, alla quale virtù come la più nobile tutte l'altro obediscono; si dipinge con gli occhi riuolti in alto tutta pensosa, & in aftratto, & che tenghi le mani vna nell' altra per dimostrare che ancora che le altre facultà & i sensi esteriori non stiano in atto alcuno, la detta virtù nondimeno opera, & molte volte opera ancor chedormiamo del che ne habbiamo molti esempi, quali ne vengono raccontati dal Valeriola libro secondo offeruatione 4. da Sesto Empirico nella vita di Pirone, & da molti altri, & Claudio Galeno ancorche alle volte habbia detto che ciò non si puol fare non-

dimeno lib. 2. de motu musculorum hauendo ciò per esperientia prouato consessa essere la verità; il che accade perche la detta virtù riserba in se impresse quelle fantasme apportateli da i sensi nella vigilia; il che suole spesso accadere a quelli che sono pieni di sangue turgido, spumante, estuoso, & che abondano di seruidissimi spiriti, & diquesta conditione sono li huomini d'habito rato, & molle, & di poca statura, & che hauno grande agilità di spiriti, & animo molto seroce.

Aristotele nel lib. de communi animalium motione dice . Visso & imaginatio reram, agendarum vim obtinet, & per questo l'ethimologia dell' Imaginatione viene dal fenso del viso, come dal più nobile, ma perche il viso non si può fare senza la luce, di qui viene che si chiama fantassa che viene dalla voce Greca q as che vuol dire lux, & qui va luceo.

Li mirabili effetti della Imaginatione ci sono dimostrati, & raccontati, da Marcello Donato lib. 2. de Medica historia mirabili.



Onna, che nella mano destra, tiene vn mazzo di pennelli, nella finistra vna maschera, & a' piedi vna simia.

L' Imitatione si vede in qual si voglia attione, ouero opera satta ad alcun' altra somigliante, & però si dipinge con vn mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell' arte imitatrice de'colori, & delle figure dalla natura prodotte, ò dall' arte istessa.

La maschera, & la simia ci dimostrano l' Imitatione dell' attioni humane; questa per esfere animale atto per imitare l' huomo co' suoi gesti; e quella per imitar nelle Comedie, & suori, l'apparenza, & il portamento di diuersi personaggi.

IMMORTALITA.

D'Onna con l'ali alle spalle, & nella man destra vn cerchio d'oro.

L' ali fignificano la follenatione da terra, la quale non fostiene se non cose mortali.

Il cerchio dell' oro rappresenta l'Immortalità, per essere tra tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolate, la quale non hà termine dope finisca. O N E.

Onna vessità d'oro, la quale terrà con la destra mano vna pianta d'Amaranto siorita, e nella sini-stra vna Fenice.

Già si è detta la ragione dell'alloro la piantà dell' Amaranto significa im mortalità, percioche ella non muta mai il colore,, ne si corrompe, ne si marcisce mai.

La Fenice, per ritrouarsi dalle sue proprie ceneri abbrucciate perpetuamente, come è comune opinione, è inditio dell' Immortalità medesima, la quale è vna eternità col rispetto so lo del t empo da venire.

IMMVTATIONE.

Onna armata, vestita di cangian te al fianco finistro porta vna spa da, & con ambedue le mani squarcia vn panno di lino.

L'Intelligenza di questa figura hà bisogno di lungo discorso, il quale la-sciando in gran parte alla sottigliezza de' belli ingegni, dirò solo che si dipin ge donna armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale sono sogget-

te tutte le cose create, per se stessa è forte, & si conserua sotto all'armature, cio è sotto al monimeto de' Cieli, che essendo di diuersa, & più salda materia di essa sono cagione del suo moto, poi del calore, & dell'Immutatione, & cor ruttione, che à vicenda procedono, secondo la dottrina d'Aristotele, & la conseruano in questo modo.

Il lino è posto da Poeti per lo Fato, dandossi alle Parche, e gl'interpreti di Teocrito, rendédone la ragione, dicono, che come il lino nafce nella Terra, & quindi à poco tempo vi si corrompe, così, l'huomo della terra medesimamente nato in essa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, sono le contrarie qualità, che in vigore del moto de' Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del panno.

IMPASSIBILITÀ.
Vesta è vna delle principali doti del corpo glorificato, come scriuono i Sacri Teologi. Però si dipinge ignuda, & bella, che

stia

Iconologia del Ripa

stia con i piedi eleuati sopra i quattro Elementi suora delle cose corrottibili.

#### IMPERFETTIONE.

Onna vestita di color giallolino, in ambedue le mani téga delle Rane, con vn-Orsa à canto, la quale con la lingua dia perfettione al suo parto.

Il color del giallolino si scuopre in molte co se impersette, al tempo, che s' incominciano à corrompere. Però si prende in questo signi-

ficato.

Le Rane parimente, come animali, che si generano di putredine, sono da Oro Apolline per l'Impersettione assegnate. Impersetto è ancora il parto dell'Orsa, per essere solo vn pezzodi carne senza forma d'animale, ma con la lingua, per continua diligenza prende poi la sua forma, così ogni nostra attione nel principio impersetta, se non manca la diligenza, in virtù del buon principio si compisce.

D'Onna vestira del color del verderame, sarà in vista crudele, terrà nel braccio sinistro l'Hippopotamo, & con la destra mano vana facella accesa riuolta in giù, con la quale abbruccia vn Pellicano con i suoi figli: che sarano in terra.

L' Impietà è vitio contrario alla pietà, non pure alla giustitia, & si essercita in danno di se stesso, della Patria, di Padre, & di Madre, e si rappressera vestita di colore di verderame, che è inditio di natura maligna, & nociua, la quale si ritroua in coloro, che drizzano le proprie operationi à danno de' benefattori.

Nel sinistro braccio tiene l' Hippopotamo, perche come esso, quando è cresciuto in eta per desiderio di congiungersi con la madre, vecide il proprio genitore, che gli sà resistenza così l'empio per secodare i suoi sfrenati ap petiti, condescende scelleratamente alla ruina

de' suoi maggiori, e benefattori.

Tiene nella destra mano vna saccella accefa, abbrucciando il Pellicano, perche l'operationi dall'empio non sono volte altroue, che al distruggimeto della Carità, & Pietà, la quale assai bene per lo significato del Pellicano, si dichiara, come racconta il Ruscello nel secondo libro delle sue imprese, & noi diremo più disfusamente in altra occasione.

Impieta.

Donna brutta: con gli occhi bendati, con le orecchie d'afino tenga, con il

braccio destro vn Gallo, & con la sinistra ma-

Impietà è affetto in humano, & bestiale del l'animo superbo contra la proprierà de i buoni, & della virtù: la qualità sua è dimancare de i debiti vsficij alle cose sacre, à patenti, a' prossimi, alle leggi, & alla patria.

Le si bendano gli occhi, e le si danno l'orrecchie dell'asino, perche come narra Horatio Rinaldi nel lib, delle scienze & compendio delle cose, dice, che l'Impietà nasce talhora da ignoranza non soccorsa, & solleuata dalla gratia di Dio, perche molti non illuminati non possono per le tenebre mondane scorgere il vero bene del Cielo, amarlo, & honorarlo.

Il Gallo, che tiene nel braccio destro, vien posto da gli Egitij per segno d' Impietà, come testifica Pierio Valeriano lib. 24. essendo che questo animale monta la propria madre, & taluolta si dimostra siero, & crudele verso il Pa dre; Si che doue regna l' Impietà, conuiene anco, che vi sia crudeltà, che per tal signisicato questa siguta tiene in mano il pungentissimo rouo, il quale sù posto da gli Egittij per dimostrare con esso vn huomo empio, peruerso, & dal suror del suo modo di viuere grande mente hauere infastidito i costumi di tutti gl'altri, perche quello cosi secco, più presto si spezza, che punto piegarlo.

#### Impietà e violenza soggetta alla Giustisia

No Hippopotamo cauallo del fiume.
Nilo prostato in terra, sotto posto ad vno scettro sopra il quela sia vna Cicogna.

L' Hippopotamo è vno animale, che viue nel fiume Nilo, come dice Plinio lib. 8 cap. 25. hà la schiena, li crini, e' l' nitrito, come il cauallo, mà hà l' vnghie ssesse in due parti, come il boue, e' l' niuso eleuato; & hà la coda, e li denti ritorti come il Cignale, è di natura empio, poiche per violare la madre, ammazza il pa-

dre .

La Cicogna per il contrario è di giusta mete, perche hà pietà verso i suoi genitori solleuandoli nella vecchiezza, come riferisce San Basilio, & Plinio libi 10. & 23 con queste istesse se parole; Genuricum senestra imacem educar La natura diuersa di questi due animali à questo nostro proposito molto bene esprime Platarco nel commentario, che sa, se gli animali terrestri, ò gli aquatili siano più calidì, dice egli: Si cu. Ciconys copares stuniales equos illa patres suos alunt, bi vi cu matribut ceire pos-

*[4* 

'sint, eos necant. Dalche Suida volendo mostrare l'Impietà, e violenza esser soggetta alla Giustitia, dice, che soleuano sigurare sopra vno
scettro la Cicogna, & dà basso l' Hippopotamo: & per sodisfattione de studiosi addurrò il
testo di Suida nella parola Greca artificapzev. Aristoteles ea qua de Civoni ferantur, ve
ra esse affirmat, idema, facere etiam Aeropodas, itaque in sceptris supernè Ciconiam essingunt, informe Hippopotamum: ve significant im
pietatem & violentiam subsetta esse iustita.
Nam Ciconia qui dem iuste agum, & parentes
senio confettos in alis gestant Hippopotamus
autem animal est iniusti ssinum.

#### IMPETO.

V N giouane di aspetto seroce, & ardito, che sia quasi nudo, e che stia in atto di asserorare impetuosamente l'inimico, e con la spada nuda mostri di tirare vna stoccarta; haue rà bendati gli occhi, e con l'alià gli homeri, à canto vi sarà vn Cignale, che stia parimenti rabbussato, con la baua alla bocca, ed' in atto di operarsi vnitamente con la sigura à chiunque gli si metta auanti per offenderlo.

Giouane, e quasi nudo, di aspetto seroce, e ardito si dipinge, per non essere nella giouentù alcun timore, mà prontezza, e audacia ad esporsi con impero ad ogni incontro, che per ciò stà nell'atto sopra detto, e con la spada, co-

me dicemo.

Gli si bendano gli occhi, perche chi mette in essecutione l' opere sue co Impero, e surore dimostra d'essere priuo del lume dell'intelletto, che è regola, e misura delle operazioni hu-

L'ali denotano la velocità, e la prestezza, della quale si serue con poco giudino l'impetuoso giouane, e dall'Impeto si lassa traspor-

care .

Se li mette à canto l'impetuoso Cignale, nella guisa, che si è detto, percioche per comu cosenso di tutti i poeti il porco seluatico e posto per l'impero, come si può vedere in Pierio Valeriano lib. 9. & in Aristosane nella comedia detta Lissitrata, il choro delle donne dice, per le Dee, se tu hoggi mistruzzichi, scioglierò io il mio porco, e nella istessa comedia il choro delle donne Lacedemonie minaccia Leonida di andargli addosso, come Cignale, percioche l'inclinatione, & amor del combattere è così naturale al Cignale, che prouocato dal caccia sore, uon si sugge, ma spontaneamente prende

la pugna; e di niente dubitando, corte có impeto lopra gli spiedi, e altre armi mostrategli, onde se n'è fatto prouerbio, quando parliamo, che gli audaci, ò troppo pronti, che vengono alla volta nostra contra l'hasta, come porco sel uatico.

#### INCLINATIONE.

Onna giouane, sarà vestira dalla parte destra di color bianco, e dalla sinistra di color nero, hauerà in cima del capo due stelle sisse, cioè quella di Gioue alla destra, lucida & chiara, & dalla sinistra di Saturuo, più piccola di quella di Gioue, & sarà di color sosco, terrà con la destra mano vn mazzo di rose, & co la sinistra vn mazzo di spine, & li piedi saranno ambidue alati.

Giouane si dipinge, essendo l' Inclinatione potenza che eccita, & muoue l'animo all'odio ò all' amore delle cose buone, ò trifte, perciò il Filosofo nel 2.li.della Rettorica dice che i giouani amano, & odiano troppo, & ogni altra co sa oprano similmente, & la causa di ciò è perchel' Inclinatione, non è altro che vn appetito naturale, così dice il Filosofo est appetitus quidam naturalis vel amor, e perche ogni appetito non è se no di cosa buona, è che gli si sudica buona, omnis appetitus no est nisi boni, e perciò i giouani apprehendendo le cose per buone, inclinano grandemente in quelle, e no hauendo il retto giudicio di conoscere, se veramente à parte rei, siano buone, ò male, e questa è la causa che troppo amano, e similmete odiano.

Il color del vestiméto bianco, & nero, signi fica il bene,& il male, onde cocorre l'Inclinatione, denotando per il bianco la luce fignificante il bene, & il nero le tenebre tappresentante il male, e perciò vediamo che nelle facre carre, il bianco e simbolo di luce di Diujnità. Christo vien chiamato biaco, cadedus dilectus meus lo chiama la sposa ne cantici, si mostrò ancor nel monte Tabor con li vestiméti bianchi, vestimenta eius sicut nix, e quasi scorge la bontà infinita che comunica à suoi Apostoli; l'Inclinatione adunque vestita di biaco ci rappresenta quella esser bella, & tisplendente come la luce, & nascere da vn intelletto purgato Come per il cotrario ci rappresenta il color ne ro, che altro no vuol dire che oscurità e tenebre, simbolo propriaméte del male, e però nelle scritture sacre ci sono rappresentati i danna ti con il color neto, come in Baruc, al 6. parlado de dannati dice nigra sunt fac les corum de

2 fumo

fumo qui in eo fii; l'Inclinatione adunque vestita di color nero, ci rappresenta quella esfer trista e peruersa e non procedere da retto

giudicio.

Le due stelle in cima del capo dalli sopradet ti pianeti, dimostrano l' Inclinatione di esse, & per esser quella di Gioue di natura benigna, & quella di Saturno nociuo, & maligno, denoterano il medesimo di quello, che significano li

colori del vestimento.

Tiene co la destra mano il mazzo delle rose, per dimostrarci che l' Inclinatione deue esser à puto come la rosa, bella, odorisera, & vir
tuosa, & che l' huomo deue inclinare solo alle
cose virtuose e belle, e perciò li Egittij con la
ghirlada delle rose figurauano l'intero & perfetto cerchio della virtù, così se l'Inclinationi
taranno buone à guisa di rose spargeranno odore di virtù, & per questo credo in che il Regal Proseta porgeua preghi à Iddio, che li cocedesse buone Inclinationi. Inclina cor meum
Deus in restimonia tua conoscendo di quanta
importanza era la buona Inclinatione.

Le spine che tiene có la sinistra mano significano il cótrario delle rose essendo loro come dice Pierio Valeriano nel lib. 50. Il simbolo di tutti i vitij & perche tutti i signissicati che habbiamo dato alla nostra sigura debbano vnirsi insieme nella medesima qualità diremo, che le rose, & le spine dimostrano che habbino corrispondenza di quanto habbiamo detto di so-

pra .

Gli si fanno i piedi allati, percioche l' Inclinatione è moto subito che fa abhorrire, ò dilet tare, secondo la conuenienza che per natura per sangue, per complessione, vso, & stato si hà con le cose. Ma è perciò da notare che se bene -è comune à ogni natura, così l'hauere qualche Inclinatione, ad ogni modo diuersamente si ritroua in diuerse nature secundum modu eius come dice S. Tomasonella prima parte alla. quæst. 59. all'art. 1. Nella Natura intellettuale, si ritroua, l'Inclinatione naturale ma secondo la volontà, nella natura sensitiua secondo l'ap petito sensitiuo, nella natura priua di cognitio ne,gli è l'Inclinatione solo secondo l'ordine della natura, & per questo si dice la pietra inclinar al centro, il fuoco ad alto perche questa Inclinatione gl' è naturale.

Hor dunque noi nella nostra figura intendiamo dell' Inclinatione intellettuale, e questa può essere buona e cattiua, procedendo dalla volontà, la quale liberamente può essere buona & mala, essendo potenza libera, che di natura sua à questo che posuit omnibus requisitis ad agendum potest agere & non agere, velle & nolle: & così in cosequenza l'Inclinatione può esser buona, e cattiua, può inclinar al bene, & anco al male, ma non però in vno istesso tem po ma successivamente: perche vorrebbe, & non vorrebbe, sono contrati, che non possono esser in eodem subsecto, & in eodem tempore.

#### INCONSIDERATIONE.

Onna vestita di verde chiaro, mà disinta, & scapigliata, in cima del capo con vna farfalla, sotto il pie destro haurà vn regolo, & vn compasso, & con il piè finistro si moucrà sopra vn precipitio.

L'Inconsideratione, nó è altro che vn disset to di giuditio di coloro, che trà le cose diuerse non giudicano rettamente quello che có buona, & giusta determinatione dourebbono.

Però è figurata detta imagine con vna farfalla in capo, la quale inconderatamente procura à se stessa la morte, aggirandosi intorno

al lume.

Vestesi di verde chiaro, perche la virtù conosciuta la quale è nell' huomo per sua natura
disposta à riceuere, & apprendere le cose, come sono, si debilita per indispositione, ò per
negligentia si dà luoco, & nome così à questo
mancamento; la regola, & il compasso sotto
al piedi, non è altro che la ragione, & il giuditio dell' huomo oppresso, & coculcato dal piè,
cioè dalla forza del proprio appetito il quale
dominandolo lo conduce all'opere irragioneuoli, & poco considerate. Come similmete dimostra il piede che tiene sospeso nel principio.

#### INCOSTANZA.

Onna, che posi con vn piede sopra vn., Granchio grande, fatto come quello, che si dipinge nel Zodiaco; sia vestita di color

turchino, & in mano tenga la Luna.

Il Granchio è animale, che camina innanzi & in dietro, có eguale dispositione, come fanno quelli, che essendo irresoluti, hor lodano la cótemplatione, hora l' attione, hora la guerra, hora la pace, hor la scienza, hor l' Ignoranza, hor la conuersatione, & hora la sol itudine, accioche no resti cosa alcuna intentata al biasimo nato. & nudrito nelle loro lingue, & all'in costanza disseminata in tutto quello, che sanno: Questa sorte di hnomini è molto dannata da Giouanni Scholastico, anzi da Christo No-

itro

N TO OF SOT OAT NEEZ A.



Tiene il bastone lontano, perche l'Indulgentia allontana il rigore della Giustitia, eporge auanti la patena, per la liberalità, che sa con possanza quasi Diuina.

#### INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Seuero.
SI dipinge Cibele torrita stando fopra d'vn Leone, con la sinistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vn folgore, il quale mostri di non lanciarlo: mà di gittarlo via con lettere, che dicono Indulgentia Augustorum.

#### INDVLGENTIA. Nella Medaglia di Gordiano.

V Na dóna in mezzo di vn Leo. ne, & d'vn toro, perche l'indulgentia addomeftica gl'animali, & gl'animi feroci, ouero perche l'Indulgentia addolciffe il rigore.

INDITIO D'AMORE. Vedi à giuditio d'Amore.

INDOCILITA.

Donna di aspetto rozzo, che stia à giacete in terta, & có la sinistra mano tenga per la briglia vn'asino, che habbia vn freno in bocca, si appoggierà con il gonnito del braccio destro sopra d'vn porco anch'egli prostrato in terra, hauerà in capo vn velo di color nero.

Si dipinge in terra, perche l'Indocilità non è atta à caminare per la via della virtù, ma à star sempre vilmente con l'ignoranza mostrata per l'asino, come anco per sar mentione; oltre à ciò, che gli Egittij mettenano l'asino con il freno in bocca per l'Indocilità, come animale in tutto disadatto all'imparare, e per questa cagione i Matematici dicono, che quando alcuno nasce sotto al 16. grado del Leone come presaghi della costui inattitudine all'imparare, fingono, che all'hora nasca vn'asino con la briglia in bocca.

Si appoggia al porco, percioche come narra Pierio Valeriano lib. 9. questo animale è più d'ogni altro insensato, & indocile, & non come l'altre bestie, che mentre viuono, hanno

qualche particolare industria.

Il velo nero, che le cuopre la testa, dimostra

fro Signore; con l'effempio di quel che pone le mani all'aratro & si pentisce.

Il vestimento turchino è posto per la similitudine dell'onde marine, le quali sono incostantissime, & di tempo in tempo patono alteratione, come si vede.

La Luna medesimamente è mutabilissima, per quanto ne giudicano gl'occhi nostri; però si dice, che lo stolto si cangia, come la Luna, che non stà mai vn'hora nel medesimo modo; Vi si può ancora dipingere vna Nottola, la quale vola irresolutissima, hor da vna banda, hor dall'altra, come dice Basilio de const. Monast.

INCOSTANZA.
Vedi instabilità.

INDVLGENTIA.
Nella Medaglia d'Antonino Pio:

V Na donna à sedere, con vn bastone nella sinistra mano, il quale tiene lontano vn poco da se, & nella destra mano vna patera; ouero patena, che dir vogliamo distesa per porgere con essa qualche cosa.



che si come questo colore non prende mai altro colore, così chi è indocile, non è atto, ne capace à riceuere disciplina, & dottrina alcuna, ne qual si voglia ammaestramento, che lo potrebbe solleuare dalle cose vili, & basse.

INDVSTRIA.

Onna giouane, & ignuda con l'elmo in. capo, & hauendo intorno al braccio finiftro rivolto va manto bianco dipinto di verdi frondi, vi sia scritto per motto nel lembo: Proprio Marte; nella mano destra terra vna spada ignuda, dimostrandosi ardita, & pronta à combattere.

L'industria è parte del valore; & però l'ima. gine sua alla imagine di esso si assomiglia.

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella per lo più nasce da' bisogni, & dalle scommodità-

Tien l'elmo in capo, percioche la principal parte sua è l'ingegno, & la prudenza, che la ... tiene fortificata stà con la spada ignuda prontamente per combattere; perche industria è star desto, sapersi disendere con auantaggio

Il manto bianco dipinto à verdi frodi è la speranza fondata mella candidezza de'costumi, & della dritta inte. tione, no potendo effere Industria lodeuole, se non doue il fine dell'efficacia, & della fagacità bumana fia reale, honesta & virtuosa: si conosce ancora per questa figura, che l'industria consiste in pronedersi del bene co' commodi; & in liberarfi dal male co' pericoli; però gran vantaggio nella vita politica si simano hauere coloro, che per propria virtù, con la cappa, e con la spada si sono acquistati la

ne' duelli della Fortuna.

qualche commodità da mantenerse-Industria.

ne in pace.

fama vniuersale degli huomini, &

Onna con vestimento trapunto, & ricamato con molto artificio;nella destra tenga vn sciame d'Api,l'altra mano sia posata sopra va argano di quelli, che s'adoperano per muouere i pesi; sia scalza, hauendo in capo vna statuetta di Pluto.

Il vestimento, lo sciame, & l'argano danno facilmente cognitione di que-

sta figura, & la statua di Pluto, tenu to da' gentili Dio delle ricchezza, dimostra, che queste sono principale oggetto dell'industria dell'huomo. I piedi nudi sono segno, che l'Industria non discerne, se non quanto abbraccia l'vtile; nè si alza à fine di cosa più nobile, e però così ignudo fi posa il piede sopra la Terra.

Industria.

Onna, che nella destra mano tiene vno scettro, in cima del quale è vna mano aperta, & in mezzo di essa vn occhio; al fine della mano, e dello scettro vi sono due alette, fimili à quelle del Caduceo.

Lo scettro è segno di grandezza, & di protezza; la mano l'Industria, & d'artificio, però questa sostentandos sopra di quello, dà inditio che i Principi, & quei, che dominano à gli altri, alzano da terra l'Industria humana, quando piace loro.

E opinione di Artemidoro, che le mani significhino artificio, conforme all'vío de gli Egittij, perche quasi tutte l'arti con l'ainto delle. mani si merrono in opera. Onde Aristotele

chiamò la mano strumento de gli strumenti.

L'occhio dimostra la Prudenza, per la quale l'Industria si deue reggere; & l'ali, che significano velocità accrescono in parte i meritidell' Industria.

Industria.

Ell'imagine di Mecurio, che nella defira tiene il Caduceo, & con la finistra vn Flauto; gli Antichi figurarono le due cagioni, che generano l'Industria, cioè l'vtile per se, & il diletto per altrui, quello si mostra nel Caduceo, col quale singono i Poeti, che Mercurio suscitasse gli huomini già morti, questo col Flauto istrumento atto per adolcire gli animi, & siminuire le molestie.

INFAMIA

Donna brutta, e maluestita: tenga le mani l'vna contro l'altra con il dito di mezzo d'ambedue le mani disteso, & con gli altri tutti stretti, & raccolti.

Brutta, e mal vestita si dipinge, percioche bruttissima è veramente l'Insamia, & accostandosi ella alla pouertà la rende brutta, & mendica, come dice Plauto in Persa con i seguenti versi.

Quamquam res nostræ sunt pater pauperculæ Modica, & modestæ, melius est tame na viuere Non obi ad paupertatem accessi infamia Grauior paupertas sit, sides subiectior.

Il dito di mezo appresso gli antichi era Geroglifico dell' infamia, detto da gli Atheniesi Catapigonite, voce che significa scotto, lascino Cinedo; scimalistare dicono i greci quando con questo, à con altro dito si tasta se la. gallina ha l'ouo. Restando il dito di mezo alto, e distesso con gli altri calati, e stretti nel pugno rassembra la figura del membro virile, il qual gesto sù segno d'ignominia, e disprezzo. Facendo instanza certi forastieri di veder Demostene, Diogene Cinico drizzò il dito di mezo, e disse eccoui l'Oratore de gli Atheniefi . L'istesso Cinico dice in Laertio che moltissimi impazziuano col dito, se alcuno slongerà il dito di mezo, parerà pazzo, ma se siongerà l'indice non parerà così. Persio nella. Sar. 2. chiama questo deto infame.

Infami digito, & lustrabilibus ante saliuis

Expiat.

L'altro Poeta Satirico Giunenale Sat. 10. Mediumque ostenderit vaguem.

Martiale lib.9.epig.69.lo chiama impudico. Derides quoque fur & impudicum Ostendis digitum mihi minanti. & prima lib. 2.28.

Rideto multum qui te Sextille Cinadum Dixerit & digitum porrigito medium,

Veggaui Alessandro nelli Geniali lib. 4.cap. 26.Celio Rodigino lib. 17. c. 12. da quali Pierio Valeriano lib. 36.

INFAMIA.

D'Onna brutta con l'ali negre alle spalle, & ricoperta di piume di vecello Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giu sarà vestita d' vna trauersina di giallolino fregiata del colore del verderame, ma stracciata, & in braccio terrà l'Ibis vecello:

L'Infamia è il concetto cattiuo, che si ha delle persone di mala vita, però si dipinge con l'ali nere; notandoci, che il suo è volo di fama

infelice, & carriuo.

Le piume dell' vecello sudetto mostrano, che l'Infamia nasce in gran parte dall' inco-stanza; perche questa è inditio di pazzia, & si vede in questo vecello, che è incostantissimo. Però Martiale dimandò Ardiolo, vno, che andaua da vna all' altra attione senza sar cosa buona.

Il color giallo, & il verderame fi adoperano per l'inganno, & per l'Infamia vniuersalmente & ancora l'vecello Ibis, il quale è sordidissimo, come scriuono alcuni, & si adopera in simil proposito; e come la veste stracciata infamia gli huomini appresso il volgo; così i
vitij dell' anima tolgono il credito appresso a
sapienti, & rendono l'huomo dispiace uole a
Dio, doue principalmente si sostenta la nostra
buona fama.

Infamia.

Onna ignuda, & leprofa per tutta la vita con l'ali nere, con capalli sparsi, in atto di sonare va corno, habbia scritto nella fronte la parola Turpe, & si scuopra va fianco con van mano.

La lepra nell' antico testamento era figura del peccato, il quale genera principalmente

l'Infamia.

Il corno, che suona, mostra, che la sua è notitia infelice presso a gli huomini, come questo

è suono rozzo, & ignobile.

Il motto icritto in fronte ci dichiara, che l'Infamia da tutti è meglio veduta, che da quelli, che la portano adosso, però volontariamente si seuopre il fianco, sciogliendo il freno a' vitij senza vedere, ò pensare il dannoso successo della propria riputatione.

4 IN-

Iconologia del Ripa

INFERMITA.

Onna pallida, & magra con vn ramo d'Anemone in mano, & vna ghirlanda della medesima herba; perche scriue Oro Egittio ne' suoi Geroglissici, che gli Antichi per quest'herba significauano la malitia, & è quella, nella quale singono i Poeti essersi tramutato Adone, drudo di Venere, essendo dal Cignale ammazzato, come racconta Teocrito, sa il sior purpureo, & bello; ma poco dura il siore, & herba, & sorse per questo significa l'infermità.

INFELICITA.

Oma pallida, & macilente, con il petto nudo, e le mammelle lunghe, & asciutte, tenga in braccio vn fanciullo magro, mostrando dolore di non poterlo alimentare, per il mancamento di latte, & essendo senza la mano del braccio sinistro, lo stenda in atto di pietosa compassione, hauendo il vestimento stracciato in molti luoghi.

Con quanto si è detto, si dimostra il mancamento de' beni della natura, & della Fortuna, da' quali la quiete, & la tranquilità no-

INFORTVNIO.

H Vomo con vna veste di tanè scuro, & dipinta di rouine di case, le giunge sino al ginocchio, con le braccia, le gambe, & i piedi nudi, senza cosa alcuna in capo, nella destra tenga vn Cornucopia riuolto verso la terra, che sia voto, & nella finistra vn Coruo.

L'Infortunio, come si raccoglie d'Aristotele, è vn euento contrario al bene, & ogni contento: & il Coruo non per essere vccello di male augurio, ma per essere celebrato per tale da Poeti, cipuò seruire per segno dell' Infortunio: si come spesse volte, vn tristo auuenimento è presagio di qualche maggior male soprestante, & si deue credere, che vengano gli infelici successi, & le ruine per Diuina permissione, come gli Auguri antichi credeuano, che i loro augurij fussero inditio della volontà di Gioue. Quindi siamo ammoniti a riuolgerci dal torto sentiero dell' attioni cattiue, al ficuro della virtù, con la quale fi placa l'ira di Dio, & cessano gli infortunij. GNO

N giouane d'aspetto feroce, & ardito, sarà nudo, hauerà in capo vn elmo, & per cimiero vn' Aquila, a gli homeri l'ali di diuersi colori.

Terrà con la finistra mano vn' arco, & con la destra vna frezza, stado con attentione in atto di tirare.

Ingegno è quella potenza di spirito, che per natura rende l'huomo pronto, capace di tutte quelle scienze, ou' egli applica il volere, e l'opera.

Giouane fi dipinge per dimostrare, che la potenza intellettiua non inuecchia mai.

Si rappresenta con la testa armata, & in vista fiero, & ardito, per dimostrare il vigore, e la forza.

L'Aquila per cimiero denota la generofità, e sublimità sua; percioche Pindaro paragona gli huomini di alto ingegno a questo vccello, hauendo egli la vista acutissima, & il volo di gran lunga superiore a gli altri animali volatili.

L'arco, e la frezza in atto di tirare, mostra l'inuestigatione, el'acutezza.



E gli

E gli Egittij, & Greci per Geroglifico dell' ingegno della forza dell'intelligenza dipingeuano Hercole con l'arco in vna mano,& nell' altra vna frezza con tre punte,per dimostrare, che l'huomo con la forza, & acutezza dell'

ingegno va inuestigando le cose celesti, terrene, & interne, ouero, le naturali, diuine, e matematiche come si riferisce nell'aggiunta de' Geroglissici.



In vna mano tiene vn vaso, che n'esce dell' acqua, & con l'altra in quel cambio sporge vn vaso di suo. co. La sua veste sarà dipinta a maschere di più sorti, perche in ogni occasione l'huomo, che per habito, ò per natura procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

Inganno.

H Vomo coperto da vna pelle di capra in modo che a pena gli si veda il viso. In mano tenga vna rete con alcuni sarghi pesci, in forma simili all' orata dentro di essa.

Così scriue l'Alciaro, & ne daragione con versi latini. Il concer-

to dice cosl.

Ama il sargo la capra e'l Pescatore, Che ciò coprende la sua pelle veste, Onde ingannato il misero amatore, Couie che preso alle sue insidie resti: Così la meretrice con inganni Prede l'amate cieco à propri danni.

H Vomo vestito d'oro, & dal mezzo in giù finiranno le sue gambe in due code di serpente: a canto hauerà vna Pantera, con la testa fra le gambe. Ingannare è far cosa spiaceuole ad alcuni sotto contraria apparenza: però ha imagine di sembiante humano, & vestito d'oro, ma finisce in coda di serpente, mostrando in prima faccia l'ingannatore bontà, & cortessa, per allettare i semplici, & inuiluparli nell'orditura delle proprie insidie, come la Pantera, che occultando il capo, mostrando il dorso, alletta con la sua bellezza della pelle varie siere, le quali poi con subito empito prende, & diuora.

Inganno .

Vuomo vestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella sinistra vn mazzo di fiori, dal quale esca vn serpe.

Si dipinge có gli hami in mano, come quelli, che coperti dall' esca pungono, & tirano pungendo lo preda, come l'ingannatore tirando gli animi semplici doue ei desidera, li fa incautamente precipitate: Onde Horat. de Canipeta così dice.

Occultum visus decurrere piscis ad hamum.

Il mazzo di fiori con la serpe in mezzo, significa l'odor finto della bonta, donde nasce il veleno vero de gli effetti nociui.

#### INGIVRIA.

Onna giouane, d'aspetto terribile con gli occhi infiammati, vestita di rosso, con

Inganno.

Onna, con vna maschera di bellissima giouane, & riccamente ornata, & sotto si cuopra parte del viso di vecchia molto disforme, & canuta,

la lingua fuori dalla bocca la quale farà fimile a quella del serpe, & dall' vna, & dall' altra parte hauerà molta faliua. In mano tenga vn mazzo di spine, & sotto i piedi vna bilancia, Aristotele nella sua Rettorica dice, che è proprio de'giouani, per l'abbondanza del fangue, & del calor naturale effer arditi, e confidenti nell' ingiuriare altrui, come anco, perche amando i giouani l'eccellenza, vogliono soprastare a gli altri, nel modo, che possono, & però giouane l'Ingiuria si rappresenta col brutto aspetto, & gli occhi infiammati mostrano che l'Ingiuria nasce da perturbatione d'animo, la quale perturbatione si mostra. particolarmente nel viso: la lingua simile a quella della serpe, è segno, che l'ingiuria consiste in gran parte nelle parole; le quali pungono non altrimenti, che se fossero spine; sono segno ancora le bilancie sotto a' piedi, che l'ingiurie è atto d'ingiustitia, dandoss altrui quei biasimi, che ò non si meritano, ò non fi lanno.

INGIVSTITIA: Onna diforme, vestita di bianco sparsa di langue, con vn turbante in capo all' vso de' Barbari; nella mano sinistra tiene vna gran tazza d'oro, alla quale terrà gli occhi riuolti, & nella destra hauera vna scimittara.

& per terra le bilancie rotte. Difforme si dipinge, perche l'ingiustitia

onde il male vniuersale de' Popoli, & le guerre ciuili souuente deriuano, bruttissima si deue stimare.

La scimitarra fignifica il giuditio torto: & il vestimento Barbaro la crudelta, la veste bianca macchiara di fangue fignifica la purità corrotta della giustitia alla quale corruttela. appartiene pur la tazza d'oro, hauendo gli occhi, cioè la volontà, & il pensiero l'ingiusto Giudice per l'auaritia molti alla vaghezza dell'oro folamente; perche non potendo infie me sostenere le bilancie, e la ragione, cadonos onde vengono calpestrate, come se cosa for fero di minor prezzo.

NGI T I



Onna vestita di bianco tutta macchiata, tenendo nella destra mano vna spada, & vn rospo nella sinistra, per terra vi saranno

le tauole della legge rotte in pezzi. & vn libro, farà cieca dall' occhio destro & sotto alli piedi terrà le bilancie.

Il vestimento bianco macchiato dimoftra non effere altro l'Ingiusti. tia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la ino (cruanza delle legge la quale viene sprezzata, & sprezzara dalli malfattori, & però si dipinge con le tanole della legge, & con le bilancie al modo detto.

Vede l'inginstitia solo có l'occhio finistro, perche non si fonda se nonnelle vtilità del corpo ; lasciando da banda quelle, che sono più reali, & perfette, & che si estende a' beni dell'anima, la quale è veramente l'occhio dritto, & la luce migliore di tutto l'huomo.

Il rospo il quale è segno d'auaria tia, per la ragione detta altroue, c'insegna, che l'Ingiustitia ha l'origine sua fondata ne gli interessi, e nel'desiderio delle commodità rerrene, & però non è vn vitio solo particolare nella parte del vitio, ma vna maluagità, nella quale tutte le

scelleraggini si contengono, & tutti i vitij si

raccolgono.

INGORDIGIA.

Donna vestita del color della ruggine, nel la finistra mano tenga vn Folpo, & à

canto vi farà vno struzzo.

L'Ingordigia propriamente è detta vn difordinato appetito delle cose, che al nutriméto si appartengono più vitioso di quello, che dimandiamo Gola, ò Crapula, & si dipinge vestita del color della ruggine, perche diuora questa il ferro senza suo vtile, come l'ingordo ogni cosa trangugia senza gusto, al che appartiene ancora lo struzzo, che il ferro diuora, & digerisce.

Il Folpo in Oro Apolline fignifica il medefimo; perche mancandogli i cibi fi nudrifce

della carne sua medesima.

Ingordigia.

Donna di brutto aspetto, vestita del color della ruggine, che vomiti il pasto per la bocca; tenga nella destra mano il pesce detto scaro, & nella sinistra mano vna lampreda, da Latini detta Mustela marina, ouero Hebrias.

Il pesce Scaro à noi è incognito; perche di-

cono, che non si troua se non nel mare Carpathio, & non esce quasi mai dal promontorio di Troiade; dalli Scrittori è tenuto pesce ingordissimo, perche solo (secondo che riserisce Aristotele) tra'pesci osserua l'vso di caminare come gli animali quadrupedi, & si pasce dell'herbe, & ancora perche con molta auidità diuora tutti i pesci piccioli, che se gli fanno incontro per Ingordigia, & poi li vomita per la fatietà, & somiglia il suo corpo in gran parte à quello dell'Orata,

La Lapreda, come dice Oro Egittio, partorifce per bocca, & fubito partorito, dinora quel, l'istessi suoi figliuoli, se no sono presti à suggi-

re. Ingordigia.

Donna col ventre grosso il che significa Ingordigia parasitica, & tenga in mano vn vaso di trasparente vetro, dentro al quale siano molte sanguisughe, ouero sanguettole, perche come la sanguisugga, posta à sorbire il sangue altrui non si stacca mai per sua natura, sin che non crepa; così gl'ingordi non cessano mai, sinche l'ingordigia istessa non gli assoga.

## INGORDIGIA, OVERO AVIDITA. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.



V Na donna, che habbia nella mano vn ramo di quercia pieno di ghiande, con la destra mostri d'hauer, ne buttata vna ad vn porco il quale la tenga in bocca in modo, che si vegga, e stia con la testa alta, e con gli occhi sissi verso la figura.

Habbiamo figurata l'Ingordigia con tale animale, che mangia vna gluanda, e guardi all'altre, perche è tanto ingordo, che mentre ne tiene vna in bocca, defidera di pigliare l'altra, ingordo costume scoperto da Alceo Poeta Greco quando disse.

Ans Tar Bunaror, Tar uir e'xen Tar

Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accivere.

Pigliafi il porco per l'Ingordigia, come animale il quale ingordamente di uora tutto il giorno, e mangia d'ogni cofa, e per tal conto molto s'ingraffa, onde volgarmente fi fuol dire d'vno, che fia di buona boccatura; dilunia, come vn porco. Horatio Poeta voledo dare auifo ad Alb. Tibullo, ch'egli attédeua à far buona vita, & ingraffar fi, conchiude l'Epift, con questi versi. Me pingue, & nitidum bene curata cute vises

Cum ridere voles Epicurei de grege porcum. Doue si chiama porco della greggia d'Epi-: curo: E porci furono chiamati i Beotij nell' Ar. cadia: Leggesi ne gli Adagij, Vita suilla, per - vna vita ingorda da porco, e quelli, che menano si brutta, e sozza vita, sono poi tenuti · stolidi, grossi, & indocili simili à gl'ingordi porci Ma ancorche in questa si rappreseti spe. a tialmente l'Ingordigia della Crapula, nondimeno fi può applicare all'Ingordigia di qual fi voglia acquisto, e guadagno di robba, impercioche, si come il porco spéto dall'Ingordigia, và sempre scauando la terra col grugno, e con le zampe per ingrassarsi: cosi gli huomini ingordi delle cose terrene, cercano di scauare i denari di sottoterra; cacciano il capo etiamdio in luoghi, che à loro non appartengono; per impadronirsi di quelle, si rimescolano di quà, e di là sfacciatamente, e fanno tanto di mano, e di piedi, che ottengono cose indebite per satiare la loro ingorda voglia. Appena haueranno tirati li frutti maturi d'vna viura, che defiderano gli altri non maturi, tanto fono intenti all'Ingordigia, Alceo sudetto l'applicò all'-Ingorda Auidità, che haueua delle donne, come ghiotto di quelle.

Sus glandem aliam quidem, habet aliam au-

tem optat accipere.

Ego quoque puellam pulcram aliam quidem habeo, aliam autem cupio accipere.

#### INGRATIT VDINE.

Donna vestita del color della ruggine: tenga in seno vna serpe, in modo di accarezzarla; in capo hauerà la testa d'vn Hippoporamo, & il restante della pelle del detto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro Apolline.

Ingratitudine.

Onna vecchia, che nella man destra tiene due vnghie d'Hippopotamo, altrimenti eauallo del Nilo, per mostrare quanto sia cosa abomineuole l'Ingratitudine. In Oro Apolline si legge, che gli Antichi adoperauano ancora l'vnghie dell'Hippopotamo, & già la ragione si è detta nell'imagine dell'impietà: sigurarono ancora gli Antichi l'Ingratitudine in Atteone diuorato dalli proprijcani, onde nacque il Prouerbio in Teocrito; Nutri canes, vt te edam.

Ingratitudine.

Donna vestita di hedera, tenendo in vna mano due vipere, l'vno maschio, e l'altro femina, & il maschio tenga la testa in bocca della femina.

Ingratitudine è propria malignità nell'animo rozzo, & vile, che rende l'huomo sconoscente de' benesitij verso Dio, e'l prossimo, si che scordando il ben presente, brama sempto il suturo con appetito disordinato.

L'hedera porta il fignificato dell'Ingratitudine, perche quel medefimo albero, ò muro che li è stato sostegno nell'andar in alto, & à crescere, ella alla fine in remuneratione di gratitudine, lo sà secare, & cader'à terra.

Significa questo medesimo la Vipera, la quale per merito della dolcezza, che riceune piaceri di Venere col copagno, bene spesso tenendo il suo capo in bocca, lo schiaccia, & esso ne rimane morto: E poiche mi souviene vn Sonetto à questo proposito del Sig. M. Antonio Cataldi, non m'incresce scriverlo persodisfattione de Lettori.

O di colpe,e d'errori albergo,e sede, Rubella al giusto, alla Natura, à Dio, Peste infernal, morbo peruerso, e rio, D'Aletto,e di Satan figlia, & berede.

O di Psetà nemico, e di mercede,
Mostro à riceuer pronto, à dar restio,
O di promesse, e benesity oblio,
Che non curi amistà, ne serui sede.
Tu Lupo, Arpia, Grison d'opre, e d'aspetto

Tu di virtu, tu d'animo honorato
Feccia schiuma, setor, macchia, e disette.
Tu sei con l'Auarttia à un parto nato,
Fuggi dal pensier mio, non che dal petto,
Ch'è de visi il peggior esser ingrato.

#### INIMICITIA.

Donna vestita di nero, piena di siamme di suoco, con la destra mano in atto di minacciare, con la sinistra tiene vin anguilla, & in terra siano vin cane, & vina gatta, che si azzussino insieme.

Il vestimento nero con le siamme significa l'ira mescolata con la malinconia, che insieme fanno l'Inimicitia durabile, la quale non è solo quell'ira, che hà nel prosondo del cuore, satte le radici con appetito di vendetta, in pregiuditio del prossimo, & che ciò si mostri per lo suo co, & lo manifesta la definitione, oue si dice, l'ira effere vn seruor del sangue intorno al cuo re, per appetito di vendetta, & la malinconia è

addi-

addimandata da Medici Arrabilis, però si può significare nel color nero, & sa gli huomini ricordeuoli dell' ingiurie.

L' anguilla, il cane, & la gatta dimostrano

medesimo effetto essendo quella solita d'andar lontana da gli pesci, per Inimicitia, come dice Oro Appolline, & questi insieme esse do in continuo contrasto naturalmente.

### INIMICITIA MORTALE.



Onna armata, farà di aspetto siero, & tremendo, vestita di color rosso, che con la destra mano tenga due saerte vgualmente distanti, & che la punta dell' vna tocchi scambieuolmente le penne dell' altra, & con la sinistra vna canna con le soglie & delle selci.

Si dipinge armata & di aspetto siero, & tremendo, percioche l' Inimicitia stà preparata sempre con l' arme & con la prontezza dell' animo per offendere, & abbattere l' inimico.

Il color rosso del Vestimento ne significa l'effetto proprio dell'inimicità, la quale genera nell'huomo sdegno, collera, & vendetta.

Tiene con la destra mano le saette nella guisa ch' habbiamo detto percioche gli Egittij voleuano, che per esse fosse il vero simbolo della contrarieta, essendo che ne i contrarij no

può essere vaione, mà continuamente Inimicitia Mortale.

La canna, e le felci, ne donata la per uersa, & iniqua natura di coloro, i qua li allontanati da i comandamenti del Signor Dio (circa il rimettere l'ingiurie) trasgrediscono à sì alto precetto, dicendo in S. Matteo. Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros; benefa cite is, qui oderut vos, & orate pro perfequentibus, & calumniantibus vos. In oltre il medesimo Euangelista à 18. di-

Se perdonatemo à i nostri inimici, ch' egli perdonatà à noi le nostre colpe. Sie pater meus calestis faciet vobis, si no remiseritis vnus quisq; fratri suo de cordibus vestris, queste sono parole del Signore Dio, del quale chi vuole es sere amico bisogna far quello, che egli dice, Vos amici mei estis, si feceruis qua pracipio vobis Ioan. 16. Però conuiene per salute dell' anima nostra no essere intenti alla vendetta, & essere ostinati, & inimici simile alla canna, & la selce, che sono tanto stà di loro contrarij, che vna ammazza l'altra, il che dice Dioscoride lib. 4, cap. 85. Perì

bu filix, qua per ambitum copiosior harundo coronet, & contra euanescet harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Et Pic rio Valeriano lib. cinquantesimo ottauo dice, che sono tanto inimici, che le felci tagliate con la canna, ouero separandosi si mette la... detta canna sopra del vomere, non rinascono più, e parimente à voler tor via le canne metterui le felci, ta il medesimo esfetto, che sa la . canna, tanto sono per natura mortalmente nemici: Onde sopra di ciò Alessandro Magno (ancor che gentile) diede essempio, che si deue perdonare, & non perseguitare il suo inimico fino alla morte, perche hauendo Besso Presetto di Battria, dopo hauer tre volte rotto Dario, com' anco fattolo prigione, coli legato l'vecife, & per dimostrare Alessandro quanto errore hauesse comesso il detto Besso ridotto in sua potestà lo castigò della sua osti286 Iconologia del Ripa

nata persecutione, & Inimicitia, che legati & raggiunti per sorza insieme due rami d'arbore & à ciascun legata vna gamba di Besso, sece sciorli d'insieme, e precipitosamento aprendo-si lo sbranò per mezzo per memoria & essempio del suo inimicheuo le & pessimo costume.

INIQVITA.

Onna vestita di fiamme di fuoco, & fug-

ga welocemente.

Si dipinge in fuga, perche non è ficura in a uogo alcuno, ogni cosa le sa ombra, & ogni minimo auuenimento lo spauenta, generando il timore, il quale con la suga si consiglia, & si risolue perpetuamente. E vestita di suoco, perche l'Iniquità abbrugia l'anime peruerse, come il suoco abbrugia i legni più secchi.

INQVIETVDINE.

Onna giouane vestita di cangiante, che tenga vna girella di carta, come quella, che sogliono teneri i sanciulli, che girano al vento, perche tali sono gl' huomini inquieti, che non si sermano mai in vn proposito constabilità, che perciò si veste anco di color cangiante.

Inquietudine d' animo.

Donna mesta, & in piedi, che nella defira mano tenga vn cuore, sopra del quale vi sia vn tempo d'horologio, & con la sinistra vna banderuola di quelle, che mostra-

mo i venti.

Si rappresenta con l'horologio sopra il cuore, & con la banderuola come dicemo, per dimostrare, che si come l'horologio, & la banderuola, di continuo sono in moto, così chi è inquieto dell'animo, mai non hà riposo, & gli conuiene esporsi à tutti i contrarij, che lo molestano.

INNOCENZA.

V Erginella, vestita di bianco, in capo tiene vna ghirlada di siori, con vn' Agnel-

lo in braccio.

Con vna ghirlanda, & habito di Vergine si dipinge, per essere la mente dell'innocente intatta, & immaculata: Però dicesi, che l'Innocenza èvna libera, e puramente dell' huomo, che senza ignoranza pensi, & operi in tutte le cose con candidezza di spirito, & senza puntu ta di conscienza

L' Agnello fignifica l' Innocenza perche non ha nè forza, nè intentione di nuocere ad alcuno. & offeso non s'adira, nè s'accende à desiderio di vendetta, mà tollera patiente-mente senza repugnanza, che gli si tolga, e la lana, e la vita; douendo cosi fare che desidera d'assimigliarsi à Christo. Qui coramiondente se obmutuit. come si dice nelle sacre lettere per essere nobilissima in lui l'idea dell' Innocenza.

Innocenza, e purità.

G Iouanetta coronata di Palma, & flarà in atto di lauarfi ambe le mani in vn bacile posato sopra vn piedestallo, vicino al quale

sia vn' Agnello ouero vna pecora.

L' Innocenza, ouero Purità nell' anima humana, è come la limpidezza nell'acqua corren te d' vn viuo fiume. E con la confideratione di questo rispetto, molto le conuiene il nome di purità. Però gli Antichi, quando volcuano giurare d' esser innocenti di qualche sceleratezza dalla quale si sentiuano incolpati, ouero volcuano dimostrare, che non eran macchiati di alcuna bruttura, solcuano nel cospetto del popolo lauarsi le mani, manifestando con la mondezza di esse, & co la purità dell'acqua la mondezza, e la purità della mente.

Di quì nacque, che poi ne' Geroglifici furono queste due mani, che fi lauauano insieme, vsate da gli Antichi come racconta Pierio Va leriano nel lib. tretacinquesimo, & S. Cipriano nel libro de Luore, ci essorta à ricordarsi sem pre, perche chiami Christo la sua Plebe, & nomini il suo Popolo, adoperando il nome, di pecore, volendo così auuerrire, che l' Innocenza, & la purità Christiana, si deue mantenere

intatta, & inuiolabile.

La Corona di Palma da S Ambrofio in quel luogo, Statura tua similis facta est palma, e in rerpretata per l'Innocenza, e purità, che ci è donata da Dio subito subito, che siamo rigenerati del Santissimo Battesimo.

#### INVBIDIENZA.

Donna vestita di rosso, con vosteno sotto a' piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone, tenga la destra mano alzata per mostrare stabilità di proposito: interra vi sia vn'Aspide, il quale co vn'orecchio prema la terra, & l'altro lo ferri con la cada.

L'Inubidienza non è altro, che vna trafgref fione volontaria de'precetti dinini, ò de gl'hu-

mani

Il vestito rosso, è la mano alta conuengono

alla

alla pertinacia, la quale è cagione d' Inubidien za: il freno dimostra, che l'amore delle proprie passioni conduce altrui à volontario dispregio delle leggi, & de comandamenti, a' quali siamo tenuti obbedire per giustitia, & che però si dimandano metasoricamente, freno de' Popoli.

Hà il capo adorno di penne di Pauone, per che l' Inubidienza nasce dalla troppo presun-

tione, & superbia.

L'Aspide si pone per l'Inubidienza perche si attura gli o recchi per non sentire, & vbbidire l'incantatore che per sorza de' suoi incăti lo chiama come testisca Dauide nel Salmo 57. dicendo Furor illis secundum simultudinem serpentis sicut Aspidis surda, & obturan tis aures suas, qua non exaudit vocem in cantantium, & venesici incantantis sapienter;

INSIDIA.

Onna armata, con vna volpe per cimiero, cinta intorno di folta nebbia, terrà vn pugnal ignudo nella destra, e nella sinistra tre dardi sarà vna serpe in terra frà l'herbe ver di, che porga in suori al quanto la testa.

L'Infidia è vn' attione occulta fatta per offender il prossimo, e però s' arma, mostrando l'animo apparecchiato à nuocer 'col pugnale, e co' dardi, cio è lontano, e vicino, hà per cimiero vna volpe, perche l'asturie, sono i suoi principali pensieri, la nebbia e la secretezza, & gli occulti andamenti, ch'assicurano il passo all'insidia.

La serpe somiglia l'infidioso, secondo quel comun detto: Latet anguis in berba, interpretato da tutti gli espositori in tal proposito.

Insidia.

D Onna armara, nel finistro braccio tenga vno scudo, & con la destra vna rete, la quale da gli antichi su tenuta per fignisicato

dell' Infidia.

E Pittaco vno desfette sauis della Grecia, do uendo venir à battaglia con Frinone huomo di gran forza, & Capitano de gli Ateniesi, por tò vna rete sotto vno scudo, la quale, quando gli parue hora opportuna, gittò addosso al derto Frimone, & lo vinse.

INSTABILITA, OVERO INCOSTANza d' amore, c' hor s' attacca hor si stacca. Del Signor Gior Zararino Castellini.

DONNA, che tenga nella mano destra de un ramo d'olino, & nella sinistra yna

Il Polipo è pesce salato, che incita à cose Veneree, come dice Atheneo lib. 8: & 7. ad Venere conferunt pracipue Polypodes, per que sto forse poneuasi al simulacro di Venere, come anco per Geroglifico di fermezza, & Costanza d' Amore, secondo Pierio, perche questo pesce s' attacca tanto tenacemente à fassi. ò (cogli, che più tosto si lassa leuare a pezzi, che staccarsi. L' istesso pesce con figura però dell'oliuo, & dell'origano lo ponemo per Instabilità d'Amore, poiche se sente l'odore dell'origano, per quanto riferilce Pierio lib. 25. & 57. l'abhorifce tanto che si stacca, per lo contrario l'odor dell'oliuo gli è tanto grato, che l'abbraccia: tal natura dice. Atheneo lib. 7. si scorge quando mettendosi vn ramo d'oliuo nel mare in quelle parte, doue stanno i Polipi, in breue senza niuna fatica se ne tirano

fuora attaccati al ramo, quanti se ne vuole.

Oleam illos appetere hoc evam documentu est, quod eius ramum si quis in mare dimittat vbi

Polypi habitant, ae parum illic contineat, quot-

quot volet nullo labore ramo impactos extra-

bet Ciò auniene, perche sono d'odorato leggie

ro, & amano odore foaue, come quello dell'

oliuo, & odiono l'origano di acuto odore però

il ramo di questo sfuggono, & à quello si attac

pianta d' origano, alli piedi vn pesce Polipo-

cano. Così fanno gli amanti instabili, se la cosa amata porge loro l'acuto origano della gelosia, & se mossa da qualche risperto mostra silegno, & asprezza, non potendo essi comportare così fatto rigore subito si staccano dall'amore, & giurano di non tornarui pist: ma sepoi l'amara riuolga verso loro ciglio sereno, e mostri grata piaceuolezza subito ritornano, & di nuouo s'attaccano al ramo dell'oliuo sim bolo della soaue pace. Maggiormente si dimostra questa Instabilita con la sigura del Polipo, ilquale è pesce mutabile, perche varie sorti di colori piglia, cosi gli amanti si mutano

#### Instabilitàs

sempre instabile.

di colore, hor s' impallidiscono, hor s' arrossi-

scono, variano proposito, & pigliano diuersi affetti, & passioni, perilche l'animo loro stà

Onna vestita di molti colori, con la man destra s'appoggi à vna canna con le soglie, e sotto i piedi tenga vna balla.

Vestesi di varij colori l' Instabilità, per la fre quente mutatione di pensieri dell' huomo instabile.

Si

Iconologia del Ripa

288

Si appoggia ad vna fragil canna, sopra alla palla, percioche non è stato di conditione alcuna, doue la volubil mente formandosi assicuri, e doue non si appigli conforme alle cose più mobili; e meno certe.

#### Instabilità, ouero Incostanza.

Onna vestira di varij colori, per la ragione già detta, stia à cauallo sopra l'Hiena serpente, ouero tenga il detto animale in quel miglior modo, che parrà à chi lo vuole appre-

sentare.

Instabili si dimandano quei ch'in poco tempo si căgiano d' opinione senza cagione, e senza fondamento, & però si dipinge con l'Hiena appresso, animale, che no mai stà fermo, e stabile, nel medesimo essere; ma hora è forte, hora è debole, hor audace, & hor timido, molte volte si manifesta per maschio, e talhora per femina, talche si può ragioneuolmente dire, che in esso si ritroui, la vera Instabilità, come dice Oro Apolline.

#### INSTINTO NATVRALE?

Iouane con la faccia velata, sarà nudo. & in atto di correre, con la destra mano tenghi vn elitropio, & per terra vi sia vna Donnola, che ssorzatamente mostri di entrate in bocca di vn rospo, ilquale stia con la bocca aperta.

Giouane si dipinge, effendo che non si muta mai, mà sempre si mantiene nell' istessa for-

za, & vigore.

Gli si vela il viso, perche la causa dell'instin to naturale è occulta, & non è dimostrabile e manifesta, come la causa dell' altre cose naturali,& à pena se ne può addurre ragion probabile, come dicono molti Filosofi, come Auer-10e 8. Phylicorum com. 10. & 8. com. 15. Auice na 4. particula animaliu. Fernelio Ambriano de abditis causis rerum lib.2.cap. 17. & 18. & Galeno lib.5. simplicium medicamentorum c. 16. & lib. 11. contra Pelope suo precettore, & nel libro de vsu respirationis riprende Crasifirato che troppo curioso cercaua di saper le caule di tutte le cose; essendo veramente la causa di detto Instinto; la propria forma della cosa; Onde Fernelio nel loco citato apporta li fotto verfi.

Multa tegit sacro inuolucro natura neq: vllis Fas est scire quidem mortalibus omnia multa Admirare modo nec non venerare neque illa Inquires, qua (unt arcanis proxima namque In manibus que (unt, & nos vix (cire putandu Est procul à nobis adeo prasentia veri.

Et Aristotele compara l'Intelletto nostro al Sole, & al senso del viso, perche si come l'occhio non può mirare la luce del Sole; così l'intelletto nostro nou può comprendere tutti li secreti della natura che sono cose che dependono dalla prima sorma, & sono così creare da Dio, che si dissonde in Instanti per tutto, & come dice quel P. Comico Plena Iouis omnia constant.

Nudo lo rappresentiamo l'Instinto naturale, perche opera per mezzo della propria sorma, non aiutato da qualità alcuna elementare

ne da qual si voglia artificio esterno.

La dimostratione del correre significa l' inclinatione, & il moto che hà immediatamente in se stesso, che con velocità opera senza alcun impedimento. Onde si vede alcuni essere trasportati ad amare altrui, odiare farli bene; & male, & ancora alle volte si vede in alcuni, che quantunque commodi, & ricchi hanno commessi surti, & altre cose di gran. I biassimo, & ciò sia detto senza pregiuditio del libero arbitrio.

Tiene con la destra mano l' Eliotropio, per dinotare l' Instinto naturale che hà di volgersi verlo il Sole, ellendo che di qui ne hà anco pre fo il nome essendo che Tromes fignifichi il Sole, & Eliotropio versus Sole come dice il Ma ranta de Methodo simplicium lib. 1. cap. 4. se bene vi sono molte altre piante che fanno il medesimo come la pioppa. l' oliuo, il salce, il lu pino; i fiori della cicoria, & il scorpiuro; che tut te hanno ciò per Instinto naturale, il quale no è solamente nelle piante, mà anco negli animali; & pierre come dimostraremo di sotto, & per questo vi habbiamo messo il rospo con la bocca aperta, con la Donnola come habbiamo detto, perche questo animale hà tal Instinto, & tal proprietà della sua forma, che per virtù occulta tira à se la Donnola come la cala mita il ferro,&l' ábra la paglia, la quale attrattione si fà per mezzo di quelle spetie, le quali prouengono dalla ptopria forma, & si moltipli cano nell'aria sino che arriuano à fare l' effetto dell'attione. Pigliamo l'essempio della luce la quale si multiplica nell' aria, & rende lucide; e chiare tutte le cose essendo virtù della forma del Sole; onde vediamo che il Sole hauedo sopra qualche cosa colorita pur che sia di corpo diafano, come farà il vetro moltiplica le spetie di detto colore di modo che fa parere le cole di

uello

quel colore del vetro, così intrauiene nelli sesi del corpo, perche vediamo, che nel viso, le specie dell'oggetto visibile si moltiplicano fino al. l' occhio, & così si fa la vista, & nell' vdito le specie del sonno, si moltiplicano sino al sensorio, & così si fa l'vdito come dice Arist. 2. de Anima non ci è altra differentia, che queste specie sono suggette alli detti sensi, & quelle della virtù occulta all'intelletto folamente; Ma se bene queste specie si dissondono, e mol tiplicano dalla propria forma fino alla cofa tirata, non però questo basta ma bisogna, che vi sia in detta cosa tirata vna certa attitudine a quel moto, & che habbia vna occulta qualità

modo passiuo, per la quale sia tirata, come nel caso nostro. Il rospo ha la qualità occulta fondata nella propria forma, in modo attiuo di tirar la Donnola a se per mezzo delle sopradette specie; & la Donnola ha l'attitudine . & la qualità occulta in modo passiuo di esfere tirata dal rospo; come anco accade nella calamita, & nell' ambra, perche come dice Galeno I. differentis sub.c.3. Nulla causarum agere pot est absque patienti aptitudine; Che se non fusse così nè seguirebbe che il riposo non solo non tirasse la Donnola, ma anco gli altri animali, & così anco la calamita potrebbe tirare a se l'altre cose.

T

mo fra gli altri metalli, come s'è

I capelli fon coforme alla vaghezza delle sue operationi.

La corona e lo scetto sono segni del dominio ch'esso ha sopra tutte le passioni dell' anima nostra, & sopra l'istessa volontà, la quale non. apparisce cosa, che prima da esso non venga proposta.

La fiamma è natural desiderio di sapere, nato dalla capacità della virtù intellettiua, la quale sempre aspira alle cose alte, e dinine se da' senfi, che volentieri l'obediscono, alla confideratione di cose terrene, e basse non si lascia suiare.

Il mostrar l'acquila co'l dito, signi. fica l'atto dell' intendere, essendo proprio deil'intelletto il ripiegar l'o. peratione in se stesso, vincendo l'aquila nel volo, la quale supera tutti gli altri vceelli, & animali in questo come anco nel vedere.

La Senape infiamma la bocca, e scarica la testa, & per questo significa l'operatione grande d'vn Intelletto purificato nel tempo, che non

offuscan le nebbie delle passioni, è le tenebre dell' Ignoranza. Vedi Pierio lib. 37.



· Iouanetto ardito, vestito d'oro, in capo J terrà vna corona d'oro, ouero vna ghirlanda di senape, i suoi capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del capo gli vícirà vna fiamma di fuoco, nella destra mano terrà vno scettro, e con la finistra mostrerà vn' aquila, che gli sia vicina. L'Intelletto è per natura incorruttibile, & non innecchia giamai, & però si dipinge giouane.

Il vestimento d'oro significa la purità, & simplicità dell'esser suo essendo l'oro purissi-

#### INTELLETTO.

Vomo atmato di corazza, e vestito d'o-ro, in capo tiene vn' elmo dorato, nella destra vn' asta.

Quell'huomo di quelta maniera descritto di mostra

mostra la persettione dell' intelletto, il quale armato di saggi consigli facilmente si disende in tutte le belle, e lodeuoli opere, che egli sa, ouero perche in guerra, come in pace è necesfarissimo.

Ha l'elmo dorato in testa, per mostrare, che l'Intelletto rende l'huomo sodo, e sauio, e lo sa lodeuole, e piaceuole a gli altri, che lo conoscono di prezzo, come è di prezzo l'oro, e saldo com' è saldo l'acciaio; l'hasta si pone, perche dall' intelletto nasce tutta la virtù, che può venir in disesa dell' huomo, il quale come Risiede nella più nobil parte, & ha carico di comandare, & di dar legge ad vn popolo di passioni, che in noi senza esso farebbe tumulto, e continui solleuamenti. I G E N Z A.

INTELLIGE

re le cose alte, e sublimi, bisogna prima andar per terra come sa la serpe, e nell' intender nostro andare con principij delle cose terrene, che sono meno persette delle celesti, però si sa nella mano sinistra la serpe, & nella destra, ch'è più nobile, la ssera.

La ghirlanda di fiori in capo, moftra in che parte del corpo fia collocata quella potenza, con la quale
noi intendiamo, & i fiori mostrano,
che di sua natura l'intendere è perfettione dell' animo, e da buon' odore, per generar buona fama, e
buon concetto di se stesso nella
mente de gli altri.

#### Intelligenza.

O nna, che nella destra tiene vn liuto, e nella sinistra vna tauola scritta.

Mostra che l'intelligenza nasce per lo più, ò dall'esperienza, ò dallo studio de' libri, come facilmente si prende per le cose già dette.

Onna vestira d'oro, che nella destra mano tenga vna sfera, e con la finistra vna serpe, sarà inghirlandata di siori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnione, che fa la mente nostra con la cosa intesa da lei, & si veste d'oro perche vuol' essere lucida, chiara, & risplendente, non triviale, ma nobile, & lontana dal sapere del volgo, e delle persone plebee, che tutto distingue nelle qualità singolare dell'oro.

Si potrebbe poco diversamente ancora mograre la figura di quella Intelligenza, chemuoue le sfere celesti, secondo i Filosofi, ma perche principal intento nostro è di quelle cose, che dipendono dall' opere, e dal sapere humano, parliamo di questa sola, la qual con la seca, e con la serpe, mostra, che per intende-

#### INTREPIDITA, E COSTANZA.

G Iouane vigoroso, vestito di bianco, corosino che mostri le braccia ignude, e starà in atto d'attendere, e sossenere l'impeto d'yn Toro.

Intrepidità è l'eccesso della Fortezza, opposto, alla viltà, e codardia, & all'hora si dice vn'huomo intrepido, quando per sine consorme alla dritta ragione non teme quello, che da animi ancor sicuri si suol temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare la considenza del proprio valore; e combatte col Toro, il quale essendo molestato diviene se rocissimo, & ha bisogno per resistere, solo delle proue d'una disperata fortezza.

#### INTREPIDITA, E COSTANZA.



INVENTIONE.

Onna giouane vestita con pomposa apparenza, & di color bianco, nel cui vestimento vi sia scritto vn motto che dichi NON, ALIVNDE, hauerà il capo adorno di veli di diuersi colori, i quali con bellissimi rinolgimenti mostraranno arte, & bellezza, & alle tempie vn par d'alette, terrà con la fini-Ara mano il fimulacro della natura,& il braccio destro steso, & alquanto alto, & la mano aperta, haurà le braccia ignude, & ambedue einte di maniglie d'oro, & nel maniglio del braccio destro vi sarà scritto vn motto che dichi AD OPERAM, si rappresenta giouane, percioche nella giouentiì per il calor del sangue gli spiriti si solleuano, & ascendono all'in. telletto, oue fatto ch'hà la ratiocinatione il di. fcorso, si formano tutte l'inventioni.

Si veste di color bianco, percioche l'inuentione dene essere pura, & no seruirsi delle fati. che altrui, & però dicesi facile est innentis addere, si che l'inuentione deue essere tutta di se stessa propria, come benissimo dimostra il Mor-

to che hà nel vestimento, non alium de, l'adornamento de i veli di varij colori, significa che l'Inuentione no è vna sola, mà sono varie, & infinite, percioche la varietà degl'intelletti inuentano, & operano sì il bene come anco il male.

L'ali che portà in capo, denotano l'eleuatione di tutte le parti intellet. tuali, percioche mosse dal senso per l'acquisto di quello che egli desidera fi solleuano à trouare, & inuétat tutto quel che da esso gl'è proposto.

Tiene con la finistra mano il simu lacro della Natura, per dimostrare ch'ella è inuentrice di tutte le cose, Et perche il ritrouare qualche Inuentione senza metterla in luce, è cosa che nulla gioua, conforme a quel detto de Legisti che Proposition mente retentum nihil operatur, & di ciò non è marauiglia, perche come dicono i Filososi, Virtus in operatione consistit, onde l'Inuétione per meritar lode deue mettersi in opera, & in essecutione, perciò à detta sigura le facciamo tenere il braccio destro stesso, & alquanto al-

to con la mano aperta, essendo appresso gli Egittij la mano dipinta, ò scolpita, la dimostratione dell'huomo studioso dell'edificare, come quella di cui assaissimo ci seruiamo nell'opere per il beneficio di cui gl'attisicij di tutte le
cose si ritrouano, e le ima gini de pensieri nell',
animo concepute, si fanno visibili à gl'occhi,
& perciò habbiamo messo il motto nel braccio destro che dice Ad Operam, le braccia
ambedue nudi, & cinti dalle maniglie d'oro
significano il premio, che soleuano dare gl'An
tichi à quelli, i quali haueuano inuentato, &
operato cose le deuoli, & virtuose, & ciò riserisce Pierio Valeriano lib, quarantessimo.

### INVENTIONE.

Come rappresentata in Firenze dal Gran Duca Ferdinando.

V Na bella donna, che tiene in capo vn par d'ali, come quelle di Mercurio, & vn'orsa a' piedi, e lecca vn'or sacchino, che mostra, che di poco sia stato dalla dett'orsa partorito, & leccando mostra ridurlo à persettione della sua forma.

T 2 IN-



velocità, e scorge molto da lotano.
Del significato del Cane sesso Pir honese Filosofo nel I. lib.c. 14 dice, che il cane nella guisa, che dicemo, denota Inuestigatione, percioche quando seguita vna siera, & arriuato ad vn luogo, done sono tre strade, e non hauendo veduto per qual via sia andata; esso odorata ch'habbia la prima strada, odora la seconda, e se in nessuna di esse sente, che sia andata, non odora la terza, mà risoluto corre argumentando, che necessariamete sia andata per essa.

N E.

INVERNO.

SI dipingerà per l'Inuerno Adone bellissimo giouane in habito di cacciatore, la statua del quale già era nel monte Libano col capo coperto, con apparenza mesta tenendo la sinistra mano alla faccia, e có la destra sostenado il vestimento, pareua, che in esso cadessero le lagrime, le quali cose tutte descriuono la figura dal Verno, che così rac.

conta Pierio Valeriano lib. Nono.

INVESTIGATIONE.

Donna con l'ali alla testa, il cui vestimento sia tutto sparso di formiche, tenga il braccio destro, e il dito indice della medesima mano alto, mostrando con esso vna Grue, che voli per aria, e col dito indice della sinistra, vn Cane, il quale stia con la testa bassa per terra in atto di cercare la siera.

L'ali che porta in capo significano l'eleuatione dell'Intelletto, perche alzandosi egli per l'acquisto della Gloria, dell'honore, e dell'Immortalità, viene in cognitione delle cose alte,

e celesti.

Diamò à questa figura il vestimento pieno di formiche, perche gli Egitij per esse significauano l'Inuestigatione, essendo questi animali diligentissimi inuestigatori di quanto sa biso-

gno al viuer loro.

Mostra la Grue, che vola, perche gli Egittij (come dice Pierio nel lib. dicessettesimo) voleuano, che ciò sosse dimostratione d'huomo cu rioso, e inuestigatore delle cose alte, e sublimi, e di quelle, che sono remote della terra, perpioche questo vecello vola molto in alto con

#### INVERNATA DA MACROBIO, Esposta dal Sig. Gio: Zaratino Castellini.

Onna vestita di manto lungo, con il capo coperto, d'aspetto mesto, con la sinistra mano rauolta dentro il vestimento sostenga il volto, habbia le lacrime à gli occhi. Tale statua sit veduta nel Monte Libano, aggiongasi alli piedi vn porco cinghiale. Il manto lungo sia.

di color cianeo escuro, negro.

Questa figura è presa da Macrobio antico Autore, non però tanto antico quanto pensa il Biondo da Forli nel secondo libro di Roma triosante, doue lo mette nell'Imperio di Adria no, che inuero fiorì lungo tépo dopò, nell'Imperio di Valentiniano secondo, di Theodosio, & d'Arcadio, atteso che egli su coetaneo di Seruio Gramatico, & d'Aurelio Simaco lodatissimo Autore di Latine epistole, nominato da lui nel quinto de Saturnali cap. 1. & consolui parla nell'vitimo lib. cap. 7. il qual Simmaco sù Console l'anno del Signore 394. secondo la Cronica di Prospero Acquitanico, & di

Gre-

INVESTIGATIONE



Gregorio Aloandro. Non è da tralassare il testo istesso di Macrobio sopra la presente figura, che nel primo de Saturnali c. 21. cosi scrisse. Simulachrum huius Dea in monte Libano fingitur capite obnupto, (pecie trifti, faciem manu laua intra amictum sustinens, lacryma visione conspicientium manare credunstur; Qua imago lugentis Dea, Terra quoque "hyemalis est. Dalle quali parole chiaramenre si viene in cognitione, quanto erri Pierio Valeriano, che nel nono libro assegna per sigura dell'Inuerno Adone piangente sopra il Monte Libano. Adone che fù stimato il Sole, sarebbe più tosto Geroglifico dell'Estate, perche in quella il Sole sotto il nostro clima hà maggior forza, splendore, & feruore. Tra gli scrittori non si troua d'Adone statua veruna nel Monte Libano, mà sì bene per quanto riferisce Paulino, Adriano Imperadore fece ponere vna statua d'Adone in Betlem, il quale Adone fù pianto da Venere comprela nella... sudetta statua. Ma per qual cagione Venere tipo della Primauera su'l Monte Libano rappresentaua l'Inuernata? Per piena dechiaratione della statua dell'Inuerno, d'Adone del Cinghiale, è necessario distédere tutto il discorso di Macrobio. Senza dubio (dice egli) che Adone fû tenuto per il Sole hauendo rifguardo al costume de gli Assiri, appresso de quali, si come anco appresso i Fenici era tenuto in molto conto Venere Architide & Adone: impercioche i Fisici honorarono l'Emispero della Terra superiore che noi habitiamo con titolo, e nome di Venere, l'Emispero poi inferiore della terra lo chiamarono Proferpina. Appresso dunque gli Affiri, & Fenici s'induceua Venere piangente, perche il Sole col corso d'ogni anno caminado per l'ordine delli dodeci segni del Zodiaco, sei sono ti putati superiori; & sei inferiori. Quando il Sole è ne gl'inferiori, fà li giorni più breui, & però Venere, cioè la terra dell'Emispero nostro superiore piage per il perduto Sole col ratto della mor te téporale da Proserpina ritenuto, la quale è figura della terra del circolo inferiore de gli Antipodi. Di nouo Adone si rende à Venere, quando il Sole superati li sei segni annuali dell'-

ordine inferiore, comincia ad illustrare l'Emispero del nostro circolo con accrescimento di lume, & di giorni. In oltre dicono che Adone fu dal cinghiale veciso, figurando con questo orrido animale l'imagine dell'Inuernata, perche è ispido, & aspero Amico di lei, essendo calidissimo sopra tutti gli altri quadrupedi non gli si raffredda l'humore, la onde al corpo suo calido i peli stanno sempre attaccati, ne perde il pelo d'inuerno, si come Aristotele dice generalmente di tutti li porci, il che tanto più s'inferisce nel cinghiale il cui sangue è più ripieno di spesse fibri solide parti estreme, come sanguinoso è animoso, iracondo, & foribondo fomentato dall'impeto del suo natural calore, gode nelle regioni dominate dal freddo, e però nell'Africa doue batte di continuo la sferza del caldo non si vede porco filuestre; in somma si rallegra di luoghi humidi, e freddi, fangosi, neuosi, & di brina coperti, & propriamente si pasce di ghiande trut. to d'inuerno: L'Inuernata dunque di cui n'è tipo il cinghiale è come graue percossa, & ferita mortale del Sole, che la sua luce à noi, &il

3 calo.

# INVERNATA DA MACROBIO. Esposta dal Sig Gio: Zaratino Castellini.



calore fminuisce affetto della morte che dell' vno, & dell'altro gli animali priua. Il simolacro di Venere nel Monte Libano si singe col capo coperto di tristo aspetto; che co la sinistra mano tra il manto fossiene la faccia in atto di versar lagrime: la quale imagine è anco della terra inuernale, cioè dell'inuernata, nel qual répo coperra di nubi; & priva del Sole flupida Rassi & le sont come occhi della terra più copiosamente scaturiscono, & li rapidel suo eulto prini, mostrano mesta faccia. Mà quando il Sole esce suora dalle inseriori partidella terra, e trapassa i confini dell'Equinottio della Primauera accrescedo il giorno, all'hora Venere stà lieta, cioè la terra superiore, & li capi verdeggiano di biane, i prati d'herbe, & gli arbori di foglie, però gli antichi dedicarono il mese d'Aprile à Venere, la quale si piglia per la generatione, & produttione delle cose; Ond'è che i Platonici chiamanano l'anima del'Mondo Saturno! Gioue Venere. In quato elle intéde le cose supreme s'appella Saturno. In quato

moue i Gieli, Gioue. In quanto genera le cose inferiori s'appella Venere; perche la forza del generare è attribuita all'anima del modo fotto figura di Ne nere la quale si come pigliauasi per la generatione delle cofe così la sudeua Profespina pigliali per la confumatio. ne, e morte. Horatio ad Archita. Nol. lum faua caput Projervina fugit. neli sermoni lib.2. Sat. 5.me imperissa no. bit Proferpina & Martiale à Lentino che tingeua li capelli per parci gionine. Sciare! Proferping Linen., Perfora capitudetrabet illa tuc. Venere istella in morte d'Adone cede al a Potenza di Proferpina che rapifce quanto ciè di bello, nell'idilio primo di Bione. Acorpe Proferpina alline meumy, nam tu es

Longe me potention. & quiaquid pol-

Dalle parole di Macrobio apparisce che à tempo suo detta statua suste del Monte Libano, posto da alcuni pera Fenicia, da altri nell'Arabia, Mosifi di mille e settecento anni auanti Macrobio, Quelli dei monte Libano erano curiosi della sesta d'Adone, si co-

me si raccoglie da Museo Poeta greco, che se condo la Cronica d'Eusebio siori sessanta anni auanti la presa di Troia. Museo dunque nel poemetto d'Ero, & Leandro dice che alla sesta d'Adone, e Venere, che si faceua in Sesto concorreuano non solo i vicini d'Abido, mà quati habitauano nelle più estreme Isole, ne veniuano dalla Frigia, da Cipro, dall'Hemonia., da Cisteri, & dal Libano.

Neque multer villa remansit in oppidis Cy-

Non Libani odoriferi in sumitatibus saltans.
Anzi dal Monte Libano, che hà terra moltorobicoda deriua vn fiume chiamato Adone, i venti più gagliardi ogni anno in certi giorni solleuano, & madano nell'acqua detta arena simile alminio, per la quale diuenta il fiume come sanguigno, & nella parte doue sbocca nel mare sa parere l'issesso Pelago purpureo; e perche passa per la terra di Biblo, altrimenti Geta Città nella Fenicia allhora samosa per l'insigne tempio d'Adone diede occasione alli

Bibli

Biblij di fauoleggiare, che in quelli di fusse Adone veciso dal Cinghiale nel monte Libano, & che il suo sangue scorreua per lo fiume nel Mare. Indi pigliauano occasione di piangere ogni anno la morté d'Adone, si come scriue Luciano Greco nella descrittione della fauo losa Dea Siria, come quello che siì causidico in Siria, & visse nel tempo di Traiano Imperadore 250. anni prima di Macrobio. I Giudei confini delli Siri, si come participarono d'vna vile coditione loro, come nationi nate alla feruitù, a giuditio del Romano Oratore, così anco molti di loro, si lassarono corropere da reo costume di piangere Adonide del More Libano, pianto spetialmente da Donne, & pianto abomineuole nel capitolo ottauo d'Ezechiele che profetò 600.anni auanti la venuta di N.S. niroduxit me per Ostium Domus Domini , quod respiciebat ad Aquilonem, & ecce ibi , mulieres sedebant plangentes Adonidem. Restarà dunque corretto per l'anuenire l'inuerno posto sotto il personaggio d'Adone del Caual er Ripa, aggabato dall' Autorità di Pierio, & ad ogni occasione di rappresentario si lasci quella figura. & si pigli questa come vera & germana: Non è verisimile, ne vero che Adone piangesse se stesso dopò la morre, ma si bene fù pianto da altri. Il sostentare con la mano il viso è segno di mestitia. Sogliono i pensierosi, & gli Afflitti, ò sedenti ò dritti poggiarfi col cubito a qualche fedia, tauola, ò ada altro poggio per sostentare il capo chino. Heliodoro nel primo dell' historia ethiopica rappresenta Chariclia donzella di singolar bellezza dotata, se ben da graue dolore conturbata, seder sopra vna rupe col cubito del braccio destro posato sopra la destra coscia, stando chinata in giù sosteneua la testa, con le dita stringendo la guancia, e risguardaua fissamente senza mouersi Theagene suo amato sposo che ferito a morte per terra disteso giaceua. Dextro autem femori cubito alterius manus 5, incumbens, ac digitis amplexagena, deor-3, sum spectans, & quendam proculiacentem , ephebum contuens caput immotum tenebat. Ma l'adolorato che sta in piedi senza appogio mette il braccio destro al perto col pugno al core, sopra del quale posa il cubito sinistro, & con la mano finistra sostenta l'addolorato, & lacrimolo volto descritto, & intagliato nella presente figura. Il manto di color cianco intendiamo che sia oscuto, e nero se bene il cianeo apprello Greci vale tanto quanto ceruleo, azurro; nondimeno ferue anco per femplice

color negro, non misto, secondo come, & in che materia si mette. Nell' Epitafio d'Adone attribuito da alcuni a Theocrito Greco, & da altri a Bione Idillio primo suppongono che Venere solesse andare vestita di color porfirio, cioè purpureo, & che nella morte d'Adone suo amato sposo prendesse la stola cianea, funesta negra.

Non amplius purpureis in veltibus dormias

Surge milera nuanasina puellata plange. Più abasso l'introduce scapigliata, scalza, lugubre.

Solutis capellis per saltus errat - Lugubris incompta, nudis pedibus.

S'era lugubre, era in habito negro mesto. l'azurro ci rallegra la vista. Interpreta Girolamo Magio nellasua miscellanea sopra questi, versi che il colore ceruleo conuenisse a putti, e gioueni morti. Ma giouane era Ifigenia figlia di Clitemnestra, & nondimeno in Euripide prega la madre a non si strappar la chioma nella sua morte. & a commandare alle sue sorelle, che non coprissero le membra loro di negre vesti. Giouine era Achille, e pur Theti fua madre preuedendo che in breue fuo figliuolo doueua morire in Troia fi mette a piangere in velo cianeo, negro più di qual si voglia vestimento, nella Iliade 24 d'Homero.

Velum accepit dina dearum Thetis

Nigrum Kuay jor, boc autem nulium ni-

grus erat vestimentum.

Nel qual testo greco il vestimento negro Rà espresso con la voco por de Tepor, melanteron, che non partecipa di cianeo azurro, ma solo di negro. Dipinge Homero più volte nelli suoi poemi li capelli di Nertuno col cianeo colore, cioè negro: diranno altri, perche no azzurro? stante che Nettuno suriputato da fauolosi Poeti Dio del Mare, che è ceruleo. Rispondo che vi è differenza dal Mare, al Generale del Mare, non fistrona huomo concapelli naturali azzurri, da più accorti traduttori si esprime Nettuno col negro crine: che diremo d'Hettore, che non ha che fare con l'onde marine ? nella ventesima seconda iliade done Homero descriue la di lui strascinata morte, dice che i capelli foschi d' Hettore erano pieni di poluere, ggi Tai Kvar ézi, capelli fusci, traducono alcuni, capelli anco cianci mette in capo a Bacco: da Capelli caliamo a gli occhi. Homero nell'hinno quinto da gli occhi negri all' istesso Bacco sotto colore cianeo, que o exvariosos, oculis subnigris, fi coIconologia del Ripa.

296

rne Hesiodo a Themistone. Themistonoen.

nigros oculos habeniem. nuar dirir, si dirà che
si veggono de gli occhi azurri, sta bene, ma è
da considerare, che i Poeti hanno tenuta mira di figurare Bacco, Apollo, e Mercurio di
perpetua giouenile età, & compita bellezza.

Forma Mercurius posest placere, Forma conspiciendus est Apollo, Formosus quoque pingitur lyaus, Formosissimus omnium Cupido.

Ma l'occhio aczznro arreca bruttezza, il negro bellezza, & però il Prencipe de Poeri greci consegna l'occhio negro a Bacco, & il prossimo suo di gloria, & di tempo a Themistone figlia del Rè Ceice: dimoriamo alquanto con li due medemi Poeti. Hesiodo vuole che Alemena consorte d'Hercole hauesse le palpebre negre, Breoapart an éxuaveov. Huins, & ab capite palpebris nigris tale (pirabat, quale & aurea Veneris, non haurebbe hauuto tal gratia qual'hebbe Vanere, se gli occhi suoi fussero stati azzurri, perche Venere nella. Pithia di Pindaro ode sesta ha gli occhi negri TAIXW TISios Aovoditas . Nigricula Veneris, ma se trouano occhi azzurri, certo che palpebre azurre non si vedono, ne tampoco ciglia azzure date da Homero nella prima Iliade a Saturno.

ηχω κυανέησ. ξπ' οφρυυε νεῦσε χρονίων. Dixii στη καρειστρογολίας απουμε Saturnus

Dixit Geyaneis supercilys annuit Saturnus. Le ciglia cianee vagliono per negre, secondo il consenso di tutti li Grammatici Greci, si come afferma Adriano Turnebo ne gli aduer. sarij lib. 14 cap. 4. Passimo all' alto scoglio di Scilla circondato da nube oscura, che non. fi parte mai, ne mai però viè sopra di lui serenità, ne d'estate, d'Autunno, si come canta Homero nell' Odisse a 12. repean nuaven nubes o/cura, se vi fusse nube azzurra, vi sarebbe qualche serenità, e non sì grande oscurità perperua, più abasso Saturno congrega negra nebbia fotto la quale il mare si oscurò. Cyaneam netulam statuit Saturnus obscuratus Pontus est sub ipsa; sotto nube repete l'istesso nella 14. Odiffea Cyaneam nubem statuit Saturnus, obscuratus est pontus sub ipsa. Iuppiter autem crebro tonuit, & iniecit naui fulmen, da nubi azurre non si vedono vscir tuoni, e fulmini, ma sì bene da negre oscure. . Hesiodo chiama i mori ethiopi, Huomini Cianei. Kudre wy dy Spar, quando il Sole d'innerno si volge sopra il paese loro.

Non enim illi Sol oftendis pabulum, vt in-

Hadat.

Sed super nigrorum bominum populumque.

G Vrbem

Vertitur tardius antem vniuersis Gracis lu-

cet.

L'istesso Poeta Esiodo rappresenta le Parche negre cianee, noss Kua veau. Parca niora albos concutientes dentes, & graves voce. & terribiles aspectu. & funesta, & insatiabiles. Se le parche si fingessero azurre, non sariano di terribile aspetto; ma sono cianee, negre, suneste. Orseo nelli suffimenti figura le surie infernali d'occhi infocati, il resto del corpo di negro colore cianeo. Kvarox peros nigro colore. Regina respiendentes ab oculis, il medesimo Orfeo in Tifone tinge l'infernale Acheronte di negro . Kvare'wy . Nigrum Acherontem, qui habet radices terra. Acheronte, le Parche, le furie funeste, & li mori con tutto l'epitheto, Cianeo non faranno mai azurri ma negri, così l'habito cianeo di Venere in pianto lugubre per la morte d'Adone deue essere negro massimamente che in tall'atto si piglia per figura della terra inuernale, d'inuerno, col capo coperto rispetto le folte nubi da Greci Poeti dette cianee, oscure negre, che ammantano, e coprono la terra d'oscurità. Habbiamo ricercato i luoghi de Greci ricerchiamo anco gli Autorilatini, che spesso in cose suneste, e negre hano vsurpato la parola cerulea, azurra. Quin di èche Celio Rodigino lib. 17 c.2 1. vuole che del color ceruleo se ne seruissero i maggiori nelli funerali de giouani si come notissimo già nelle leggi de gli Accademici Filopini, da noi composte, & date in luce del 1619. L'autorità ch'egli arrecca di Varrone, & Catone, proua folo che nelli funerali adoperassero tato il negro, quanto l'azurro. Ab Varrone produu, & Catone est; maiores in funeribus virconsuesse tum nigro tum caruleo colore, la quale autorità fin quì non habbiamo trouata ne in Cato. ne ne in Varrone. Anzi Varrone citato da Nonio Marcello si troua solo che le donzelle giouanette feguitanano il lutto con la chioma sparsa& veste negra. Anthracinus niger a Gra co un opanes enim grace, carbones latine appellantur, & est bugentium vestis. Varro de Vita Populi Romani lib. 3. Proping; adole centula etia anthracini, prexima amicullo nizello capillo dimisso sequerentur luctum. Non solamente portauano l'anthracino, ma il ricinio con veste negra . Varro ibidem, ve dum supraterram esfent, ricinys lugerent funere ipso, ve pullis pallis amieta. Festo poi dichiara. che li Bicinij piccioli serviuano da coprire il capo

capo. Rice, & Ricule parua Ricinia, ve palliota ad v sum capitis facta, Granius quidem ait effe muliebre einculum capitis, quo pro vita flaminica redimiatur. Le Rice, ricini. ò Ricinij erano di color purpureo, se si guarda nelli fragmenti di Festo antico Autore, e non ceru: leo come hanno i più Moderni aggiunto. Ma contro loro fà Lucillio Poeta, & Plauto, que-Ito narra che haueuano del minio, & quello del colore ostrino; se di tal colore sosse anco il ricino de funerali non si esprime, può essere, che si: altre porpore in mortorij vsarono, dal canto de morti che secondo i gradi loro erano portati alla sepoltura con porpora, che ne magistrati esti portarono in vita;e dal cato de viui che seguitauano il funerale quelli dell'ordi. ne equestre con trabee vesti porporate, che se bene in altre occorrenze seruiuano in solennità di letitia, per allhora no è dubbio che seruiuano in atto di mestitia, come i giuochi sunebri de Caualieri, ne quali coparinano anco Rettori di carri vestiti di porpora; la musica interuiene in feste,& in essequie, infiniti lumi: accesi di notte ardeno in publiche feste d'allegrezze, & di giorno in catafalchi, & lugubri funerali; & hoggidì nella corte di Roma i Camerieri di Palazzo vanno dietro al feretro de Principi defonti à cauallo con veste lunga di porpora, che in quel passaggio adduce trisfezza, & grandezza'. Ma torniamo à gli antichi, mentre erano i morti sopra terra le donne teneuano in testa il Ricino, & portauano veste nera nell'istesso funerale; ancorche Giusto Lipsio nelle questioni Epistoliche lo conceda solo nel lutto, e non nel funerale. Ma dall'istesso Varrone nel primo lib.de vita P.R. chiaraméte si raccoglie, che le donne lassata ogni altra veste delicata, & pomposa pigliauano il Ricinio nelle aduersità, & ne lutti. Mulieres in. aduer sis rebus, ac luctibus cum omnem vestitum delicatiorem, ac luxurio sum postea institutum ponunt, ricinia sumunt. Doue la voce luctibus stando posta genericamente include anco nelli funerali il ricinio come habito lugubre: veggasi il Tiraquello nelle leggi Connubiali doue auertifee che appresso Nonio Marcello la Ricola, & il Ricinio fono l'istesso così anco la Rica essendo la Ricola diminuti. no di Rica, & vuole che il diminutino fuse come sudario, sciugatore, & moccichino da coprir la testa. Da questi luoghi di Varrone de vita P.R. da Liuio, & da altri historici no habbiamo vesti cerulce azzurre in funeraline d' attempati, ne di gioueni; majveste negre. Cras-

sonel tempo della Romana Republica pianse l'amata sua Murena pesce in veste negra, come se figlia stata gli susse di che Macrob. lib. 3. cap. 15. Crassus vir Censorius Murenam in piscina domus sua mortuam, atratus tanguam siliam luxit. in vitimo Apuleio lib. 7. Vna madre piangena il suo putto morto infosca veste. Mater pueri mortem deptorans siletu, lacrymosa, sussenza veste contesta.

Se ben sitroua presso Poeti il color ceruleo in cose suneste non si deue intendere per azurro, ma per negro come quello di Vergilio in morte di Polidoro nel terzo dell'Enei-

de.

Stant manibus ara.

Caruleis mesta vitis, atraque cupresso.

Ben su tradotto da Bernardin Borghesi.

Con negre bende, e sepoleral cipresso.

A concorrenza de Greci è solito l'issesso Poeta viare il ceruleo per nero. Carulea nubes, caruleus imber, & come Homero in Apol line caruleam puppim, per nube, e pioggia folta ofcura,& negra poppa,che pur la prora , & la naue tutta da Homero in varifluoghi negra s'appella, si come pur notassimo nelle sudette leggi de Filoponi. Ma perche il funerale di Polidoro era circa il mare, & le nani fono vafeelli di mare, che è ceruleo, gli danno facilmente epitheto di ceruleo. In questo colore i latini molto si confondeno, e confondeno i colori pigliando vno per vn'altro come specifica Aulo Gellio lib.2, c.26. Il ceruleo imita il colore di Cielo puro senza nubi. Il Mare ch'è specchiordel Ciclo, & da lai riceue il colore, ceruleo vien detto. Cicerone hauendo rifguardo al color marino disse che gli occhi di Nettuno erano cerulei; & nondimeno il Teuere fiume di Roma vien da Vergilio nell'ottauo detto ceruleo; e quel Poeta antico in morte di Drufo finse il Teuere col crine ceruleo

Tum salice implessum muscoque & arandine crinem.

Caruleum magna legit ab ore manus

Il Teuere quando è nella fua chiarezza del desi limpido, biaco, però su detto da prèncipio Albula, prima che prédesse nome da Tiberino che nell'onde sue si sommerse. Quando cresce s'intorbida , & mena gran quantità d'arena gialla, che lo sa parere biondo, e giallo si come io mille volte hò veduto. Ouidio 14. Metam.

Vbi nubilus vmbra

In mare cum fulua prorumțut Tybris arena: Fulua qui vale per giulla, come quella arena Iconologia del Ripa

208

chesi butta in Roma su le lettere, e soprail ferro che s'infoca di colore gialletto fimile all' oro, il quale tiene ancor esso epitheto di flauo, & di fuluo Virgilio lib.7. Fuluum mandunt sub dentibus aurum, per tale arena gialla il Teuere è detto da Latini flauo. L'istesso Poeta.

Tiberinus amœno

Vorticibus rapidis, & multa flauus arena. Horatio descrine nel primo lib.ode seconda il deluuio, & l'innondatione del Teuere seguita dopò la violenta morte di Cesare.

Vidimus flanum Tyberim retortis. Littore Hetrusco violenter undis Ire deiectum monimenta Regis, Templaque Veste.

Per la sudetta morte di Druso Nerone così

pianse quel Poeta

Apfe pater flauis Tyberinus abhorruit undis, Sustulit e medio nubilus amne caput,

Silio Italico lib.nono.

Addam etiam flaua Tybris quas irrigat unda.

Scorre il Teuere la maggior parte dell'anno

con acqua gialla di flauo colore, ma non fcorre mai come ceruleo azurro, se bene mentre è chiaro in tempo sereno d'estate, la limpidezzadel Cielo sopral'onde sue, come nel mar tranquillo si stende, quindi è che gli danno nome ceruleo, & lo fanno passare per fin nel glauco, in quel verso di Virgilio nel principio dell'ottauo, che veste il Teuere di sottil manto glaucco.

Eum tenuis glauco velabat amichu

Carbalus.

Oue il glauco vien tradotto, & esplicato per ceruleo. Ma impropriamente pigliano il ceruleo azurro per verde . Et il color glauco misto di biaco e verde per il color cesio, flauo, e giallo, che pur tra loro differenti sono poiche Cicerone de Natura Deorum dice, che Minerua ha gli occhi Cesij, e Nestuno cerulei, cxsios oculos Minerux, caruleos Neptuni: seil color Cesio viene à Calo come vuole Nigidio. Casia de colore Cali quasi Calia. Sarebbe ancor'esso azurro; ceruleo di color celeste. Ma Minerua è detta da Greci Glaucopis d'occhi. glauci, da Latini Calis neulis Minerua, da Poeta antichissimo Venere è finta d'occhio fuscherro, & Minerua di biondo, giallo.

Minerua flaus lumine eft, Venus soeto. Flauo è color d'oro. Virg. 1. Eneid.

aut vbi flauo

Argentum varius, vel hapis circundatur auro.

Il color d'oro è giallo, li Pittori lo fanno, che in vece di campo d'oro sogliono mettere nelle armi campo giallo, & li Poeti che chiamano il capello giallo, biondo, crin d'oro: L'Augello di Minerua, la ciuetta detta Glauca, ha gli occhi gialli, non bianchi verdi, per faceria ci sogliono in gergo chiamare li scudi d'oro, occhi di ginetta. Ma ritorniamo al color ceruleo víurpato per negro. L'oscurità del. la notte è da Statio Poeta nel secondo della. Thebaide nominata cerulea.

Nox & ceruleam terris infuderat Umbram. Nell' elegia in morte di Druso a Liuia Augusta, ò sia d'Ouidio, ò di Caio Pedone Albi-

nouano trouasi la morte cerulea.

Lumina cerulea iam iamque nutantia morte. Sapeua ben quel Poeta che la morte non è azurra, ma oscura, & atta, si come egli disse più sotto.

Omnia sub leges mors vocat atra suas.

Concludiamo dunque che l'habito cianeo. ceruleo di Venere in morte d'Adone si deue intendere per ofcuro, & negro.

INVIDIA

Onna vecchia, magra, brutta, di color · liuido, hauerà la mammella sinistra nuda, e morficata da vna ferpe, la qual fia rauuolta in molti giri sopra della detta mammella, & a canto vi sarà vn' Hidra, sopradella quale terrà appoggiata la mano.

Inuidia non è altro, che allegrarfi del male altrui . & attriftarfi del bene con wn tormento, che strugge, & dinora l'huomo in se

steffo.

L'effer magra, e di color liuido, dimostra, che il liuore nasce communemente da freddo: e l'Inuidia è fredda, & ha spento in se ogni fuoco . & ardore di carità

La serpe, che morsica la sinistra mammella, nota il ramarico c'hà sempre al cuore l'inuidioso del bene altrui, come disse Horario

nell' Epistole.

Inuidus alterius macrescit rebus opimis.

Le si dipinge appresso l'Hidra, percioche il suo puzzolente fiato, & il veleno infetta, & vecide più d'ogni altro velenoso animale; così l'Inuidia altro non procaccia se non la rouina de gli altrui beni, sì dell'anima, come del corpo, & ellendo ( come dicono i Poeti) mozzo vn capo a l'Hidra piu ne rinascono, così l'Inuidia quanto più l'huomo con la forza della virtù cerca di estinguerla, tanto più cresce contro di esta virtà. Però ben disse il Petrarca in vn. Sonetto...

Oin-

O inuidia remica di virtute Ch'a bei principy volentier contrasti. Et. Quidio nel lib. 2. delle Meramorfosi. E tutto fele amaro il core, e'i petto, La lingua è infusa, d'un venen, ch'occide Cio, che gli esce di bocca è rutto infetto, Auenena col fiato, e mainon ride. Allbor fi ftrugge, si consume se pena Che felice qualch'un viner comprende E questo è il suo supplitio, e la sua pena, Che le non nuoce à lui, le stello offende. Se non tal'hor che prende in gran diletto S'an per troppo dolor languisce, e stride, L'occhio non derme mai:ma sempre geme: Tanto il gior altre l'affligge, e preme ... Sempre cerca per mal, fempre auuenena • Qualoh'emul suo fin ch'infelice il rende Tiene per non veder la fronce bassa Mineruase tosto la rifeluese lassa.

Inuidia.

Onna vecchia, brutra, e pallida, il corpo fia asciutto, con gli occhi biechi, vestita del colore della ruggine, sarà scapigliata, & frà i capelli vi saranno mescolati alcune serpi, stia mangiando il proprio cuore, il quale terrà in mano.

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, hà hauuta lunga, & antica inimicitia có la virtù.

Hà pieno il capo di serpi in vece di capelli, per significatione de' mali pensieri, essendo ella sempre in cottinua rinolutione de' danni altrui, & apparecchiata sempre à spargere il veleno ne gli animi di coloro, con i quali senza mai quiete si riposa, diuorandosi il cuore da se medesima, il che propria pena dell'Inuidia. E però disse sciacoloro Sannazzaro.

L'Inuidia figliuolimio se stessa macera, E si dilegua come agnel per fascino, Che non eli vale ombra di cerro, o d'acera,

Inuidia.

Pallido ha'l volto il conpo magro, e afciutto Gl'occhi fonbiechi, e ruggino fo, e'l dente Il petto ar de d'amaro felese brutto Vonen colma la lingua; ne mai fente Piacer alcun; fe non dell'altru lutto All'hor ride l'Inuidia, ch'altrimente Si mostra ogn'hor addolorata, e mosta, E sempre all'altru mal vigila, e desta.

Donna vecchia, mal vestita, del color di ruggine, si tenga vna mano alla bocca, nel modo che sogliono le donne ssaccendate, in bassa fortunas guardi con occhio torro in dispatte, banera appresso vn cane magro, il quale come da molti essetti si vede è animale inuidiosissimo, e tutti gli beni de glialtri vorrebbe se solo, anzi racconta Plinio nel lib 25, c.8. che sentendosi il cane morso da qualche serpe, per non restar osseso mangia vna certa herba insegnatagli dalla natura, e per Inuidia nel prenderla guarda di non essere veduto da gli huomini.

E mal vestita, perche questo vitio hà luogo particolarmente frà glibuomini bassi, e con la

plebe.

La mano alla bocca è per fegno, ch'ella non nuoce ad altrui: mà à fe stessa, e che nasce in gran parte dall'otio.

Inuidia.

7 N weleno, el Inuidia, che dinoma Le midolle, o il sangue tutto jugge, Onde l'inuidon' hà debitapena. Perchamentre l'altrui forte l'accora Solvina, freme, e come leon rugge Mostrando c'ha la mitera alma piena, D'odio crudel che'l mena: Aveder l'altrui ben con occhio torto Però dentro si fà ghiaccio, e furore Bagnasi di sudore, Che altrui può far del suo dolor accorto, E con la lingua di veleno armata Morde, e bialma sempre ciò che quata. Vn pallido color tinge la faccia. Qual da del duol interno certo segno Et il misero corpo divien tale Che par che si distrugga, e si disfaccia; Cio che vede gli porge odio, e di degno, Pero fugge la luce, e tutto à male Glitorna, e con equale Dispiacer schifa il cibo, à noia il bere Finqua non dor me: mai non ha ripofe, E sempre il cor gli è roso Da quell'inuida rabbia qual hauere Non può mai fine, & al cui graue male Rimedio alcun di Medico non vale. Inuidia, dell'Alciato.

Onna squallida, e brutta,
Che di carne di vipera si pasce;
E mangia il proprio cuore
Cui dolgon l'occhi liuidi à tutt'hore,
Magra pallida, e asciutta.
E douunque ella và, presso, o lontano,
Porta dardi spinosi nella mano.
Che del suo sangue tinge
In questo habito strano,
In tal forma l'Inuidia si dipinge.
INVO-

INVOCATIONE.

Onna vestita di rosso, in capo hà vna fiamma di fuoco, & vn'altra fimile n'efce di bocca.

L'Inuocatione si fà chiamando, & aspettan.

do con gran desiderio il divino aiuto.

Però fudipinge conuencuolmente con due fiamme, che gli escono vna dalla bocca, e l'altra dalla cima del capo, che dimostrano la vera, e profitteuole Inuocatione consistere non folo nella voce, ma anco nell'intentione della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ifpediente dalla dinina benignità facilmente s'impetra.

#### INTERESSE PROPRIO.

I Vomo vecchio, vestito di nero, che tenga con vna mano vna canna con l'hamo da pescare, e con l'altra vn rastello, dall'vn canto vi fia vn gallo,dall'altro vn lupo.

Interesse è vn'appetito disordinato del proprio commodo, e si stende à molti, e diuersi obietti secodo gli appetiti de gli huomini: ma volgarmente all'acquisto, & coseruatione del. la robba, che però si dipinge vecchio (come dice Aristotele nella Poetica) essendo quest'età naturalmente molto inclinata all'Auaritia capo particolare dell'interesse. La canna con. I hamo mostra, che l'interesse sforza spesse volte à far beneficio altrui: ma con intention di giouamento proprio, e non per la sola virtù, che non può hauer fine meno nobile di se stelsa, perche con la canna i pescatori porgono il cibo al pesce, con intentione di prenderlo, e tirarlo fuori dell'acqua.

Questo medesimo effetto di propria affettione si dimostra nel rastello instrumento di Villa, il quale non serue per altro, che per tira-

re verso colui, che lo maneggia.

Si veste di negro per mostrare, che si come ello colore non si può tramutare in altri colori, così l'interessato stà sempre fermo ne suoi vtili, e commodi, oltre che l'interesse proprio macchia, che da ciascuna parte oscura il bianco della virtù, e perche l'interesse tiene altrui in gelosia del proprio commodo, & in continua vigilanza così d'animo, come de' sensi; se gli accompagna seco il gallo posto nel modo, che di sopra si è detto.

Se li mette à canto il lupo, percioche l'Interesse hà la medesima natura, & proprietà di questo animale, essendo che del continuo è

auido,& ingordo.

Intereste.

Vomo brutto, magro, nudo, ma che habbia à trauerso vna pelle di lupo, & del medesimo animale habbia l'orecchie, & che abbracci, & firinga con auidità con ambe le mani vn globo, che rappresenta il mondo, così vien dipinto da Gieronimo Maffei Lucchese Pittore, huomo di bello ingegno, & di buoniffimo giuditio.

## IRA.

Onna giouane di carnagione rossa oscura, & perche appartiene à l'habitudine del corpo de gl'iracondi, come dice Aristotele nel testo, e nono capitolo della Fisonomia. hauer le spalle grandi, la faccia gonfia, gli occhi rossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte, si potrà osseruare ancora questo; sarà armata, e per cimiero portarà vna testa d'orso, dalla quale n'esca fiamma, e sumo; terrà nella destra mano vna spada ignuda, & nella finistra hauerà vna facella accesa, & sarà vestita di rosso.

Giouane si dipinge l'Ira percioche (come narra Aristotele nel secondo libro della Rettorica) i giouani sono iracondi, & pronti ad adirarfi, & atti ad eseguire l'impeto dell'iracondia, & da essa sono vinti il più delle volte, & questo interviene, perche essendo ambitiosi, essi non possono patire di esser dispregiati, anzi si dolgono acerbamente quando par loro di

effere ingiuriati.

La testa dell'orso si fa, perche questo è animale all'Ira inclinatissimo, e però nacque il Prouerbio: Fumantem vrsi nasum ne tetigeris, quali che il fumo, e'l fuoco, che si dipinge appresso, signification Ira, e conturbation dell'animo. Vedi Pierio nel lib. 11.

La spada ignuda significa, che l'Ira subito porge la mano al ferro, & si fa strada alla ven-

detta.

La facella accesa è il cuore dell'huomo irato che di continuo s'accende e confuma.

Hà la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si muta, & cambia il corpo per lo ribollimento del sangue, che rende ancora gl'occhi infiam-

Donna vestita di rosso, ricamato di nero sarà cieca, con la schiuma alla bocca. haurà in capo per acconciatura vna testa di Rlie-



Rhinoceronte, e appretto vi tara vn cinocephalo Sta. 7. Theb. descriuendo la casa di Marte nel paese de' Traci dice, che v'era frà molti l'Ira, & la chiama rossa dicendo.

E foribus cacumque nefas iraque rubentes.

Perche nasce dal moto del sangue, e procura sepre la vendetta col danno, e con la morte altrui, però và ricamato il vestimento di nero.

Il Rhinoceronte è animale, che tardi s'adira e bisogna irritarlo innanzi gran pezzo: ma quando è adirato diuiene serocissimo; però Martiale nel 1.lib.de suoi Epigrammi disse.

Sollicitant pausdi du Rhinocerota magistri Seque diu magn a colligit ira sera.

Gli Egittij quando voleuano rappresentar l'Ira dipingeuano vn cinocesalo per esser più d'ogn'altro animale iracondo. Vedi Pierio Valer.lib.6.

Cieca con la schiuma alla bocca si rappresenta, percioche essendo l'huomo vinto dall'Ira perde il lume della ragione, e cerca con fatti, e con parole offendere altrui, e però dicesi. Un crudel moto violente è l'Ira

Ch' in fosca nube il tristo animo vela E d'amaro bollore il cor circonda Coprendo i lubri d'arrabbiata spu-

E focoso dosio nel petto accende Di rouina dannosa, e di vendetta Che spinge l'huomo à furor empio, e presso

Che l'intelletto in folle ardir accie-

E ogni divina ispiration rimoue
Dall'alma vile, e la coduce à morte
Priva di gratia, e di salute eterna.
Et il Petrarca nel Sonetto 197.
Ira è breve suror, e chi no' l frena
E furor lungo; che il suo possessiore
Spesso à verzogna, e à morte tal'hor

IRRESOLVTIONE.

Donna vecchia à federe, vestita di cangiante, con vn panno nero auuolto alla testa, & con ciascuna delle mani tenga vn coruo in atto di cantare.

Irresoluti si dicono gli huomiui, che conoscendo la diuersità, & la dissicultà delle cose non si risoluono à deliberare quello, che più conuenga, & però si rappresenta, che stia à sedere.

Vestesi di cangiante, che mostri diuersi colori, come diuerse apparenze delle cose, che fanno gli huomini irresoluti.

Si dipinge vecchia, per che la vecchiezza per le molte esperienze sa gl'huomini Irresoluti nell'attioni. Onde conoscendosi molto più in questa età, che nell'altre, ragione uo limente si dubita d'ogni cosa, & però non si và nell'attioni risolutamente come in giouentù.

Se le dà i Corui per ciascuna mano in atto di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras, così gli huomini Irresoluti differiscono di giorno in giorno, quanto debbono con ogni diligenza operare, come dice Martiale.

Cras te victurum, cras dicis Posthume seper Dic mihi cras istud Posthume quado venii? Quam longe cras istud, vbi est, aut vnde petendum?

Nunquid apud Parthos, Armenio sque latet?

Iă cras istud habet Priami, vel Nestoris annos

Cras istud quanti dic, mihi posset emi?

Cras viues, hodse iam viuere Posthume serum est,

Ille sapit quisquis posthume vixit heri.

I

## IRRESOLVTIONE.



In panno nero auuolto alla testa, mostra l'oscurità, e la confusione dell'intelletto per la varietà de' pensieri, i quali lo rendono irresoluto.

## INSTITUTIONE.

Onna che con la destra mano tenga vn paneretto, ò cestello, che dir vogliamo, che dentro vi si vedano delle rondini. Sono alcuni, i quali hauendo in alcune anticaglie offeruato vn canestrello con delle rondini detro vogliono, che questo sia Geroglifico dell'-Istitutione, & prendono di questo l'argumento da' beneficij di Osiride, & di Cerere dati a' mo rtali, pero che da questi habbiamo riceuuti,e leggi di ben viuere,& precetti di ben lauorare i campi; imperoche i Poeti chiamano Cerere legitifera, & appresso Diodoro nelle lettere de gli Egittiani Osiri è detto, e tenuto Gioue giusto Padre Duce, e Consultore di tutto, le quali cose, ò vogliate accomodarle alla Istitutione, è alla vguaglianza, tutte quadraranno benissimo, & saranno al proposito.

Provincie, & parti dell'Isole.

Come rappresentata nelle Medaglie di Commodo, Tito, & Antonine.

Na bellissima donna vestita d'habito sontuoso, e ricco con vn manto sopra, e sieda sopra vn globo, hà coronata la testa di torri, e di muraglie, con la destra mano tien vn scettro, ouero vn hasta, che con l'vno, e con l'altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, e con la sinistra mano vn Cornucopia pieno di diuersi frutti, e oltre ciò faremo anco, che habbia sopra la testa vna bellissima stella.

Italia è vna parte dell'Europa, & fù chiamata prima Hesperia da Hespero fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, diè il nome, & alla Spagna, & all'Italia: ouero sù detta Hesperia (secondo Macrobio l. 1. c. 2.) dalla stella di Venere, che

la sera è chiamata Hespero per esser l'Italia sottoposta all'occaso di quella stella. Si chiamò etiandio Oenotria, ò dalla bontà del vino, che vi nasce, perche div ou, chiamano li Greci vino, ò da Oenotrio, che su Re de Sabini. Vitimamente su detta Italia da Italo Rè di Sicilia il quale insegnò à gl'Italiani il modo di coltiuare la terra, & vi diede anco le leggi, percioche egli venne à quella parte, doue poi regnò Turno, & la chiamò così dal suo nome, come afferma Vergilio nel lib. 1. dell'Eneide.

Est locus, Hesperiam Gray cognomine, dicue, Terra antiqua potens armis, atq; vbere glebæ Oenotry coluere viri, nunc sama minores Italiam dixere, Ducts de nomine gentem.

Hora noi la chiamiamo Italia dal nome di colui, che vi regnò:ma Timeo, e Varrone vogliono, che fia detta così da i buoi, che in lingua greca anticamente fi chiamauano Itali, per esferuene quantità, e belli.

E per non essere io tedioso sopra i nomi, che habbia hauto questa nobilissima parte di tutto il mondo, sopra di ciò non dirò altro; ma soINSTITVTIONE.



lo con breuità attenderò alla dichiaratione di quello che appartiene all' habito, & all' altre cose che sono nell' imagine sopradetta. Dico dunque, che bella si dipinge per la dignità, & grande eccellenza delle cose, le quali in essa per addietro continuamente trouate si sono, & alli tempi nostri ancora si trouano onde il Petrarca ritornando di Francia, & aunicinatosi all' Italia, & vedendola, con grandissima allegrezza disse.

Salue cara Deo tellus fanctissima, salue Tellus tutabonis, tellus metuenda superbis Tellus nobilibus multum generosior oris.

E Virgilio nel 2. della Georgica, anch' egli marauigliato della fua gran bellezza dice.

Salus Magna Parens frugum Saturnia.
tellus Magna virum.

E Strabone nel sesto libro della sua Geografia, & Dionisio Helicarnasseo nel principio dell' bistoria di Roma, ragionando d'Italia, mostrano, quanto sia degna di lode, percioche in questa felicissima Pronincia si ritroua per la maggior parte l'aria molto temperata, onde ne seguita esserui adagiato viuere, e conassa disserui di animali di augelli si domeflici, come anco seluaggi per vso de gli huomini, non tanto per la lor necessità, quanto anco per i piaceri, ò trastulli loro.

Se le mette la bella stella sopra il capo per la ragione detta di sopra.

Si veste d'habito ricco, & sontuoso, essendo ehe in questa nobilissima Prouincia si veggono molti siumi cu. pi, e laghi diletteuoli, sontane, vene di saluberrime acque tanto calde, quanto, fresche, piene di diuerse virtu talmente prodotte dalla Natura, cosi per il ristoro, e conseruatione della sanità dell' huomo, come anco per i piaceri di esso. Il medesimo Virgilio nel 2. della Georgica così dice.

An mare, qued supra memorem, quodque alluit infra.

An ne lacus tantos? te Lari maxime ? teque

Fluctibus, & fremitu assurgens Benace marino?

An memorem portus ; Lucrinoque addita claustra

Aique indignatum magnis stridori bus aquor,

Iulia qua Ponto longe sonat unda refuso. Tyrrhenusque fretis immititur astus auernis ?

Vi sono ancora non solo per maggior ricchezza, & sontuosità diuerse minere di metalli: ma etiandio varij, & diuersi marmi, & altre pietre fine, onde il detto Virgilio al luogo nominato narra, così seguendo,

Hac eadem argentiriuos, arisque metalla Ostendis venis, atque auro plurima fluxit.

La corona di torri, & di muraglie dimostra l'ornamento, e la nobità delle Città, Terre, Castella, & Ville, che sono in questa risplendente, & singolar Proviccia, onde il Poeta, nel 2 della Georgica hebbe à dire.

Adde tot egregias Vrbes, operum q; laborem Tot congesta manu praruptis oppida saxis. Fluminaq; antiquos subter labentia muros.

Lo scettro, ouero l'hasta, che tiene con la destra mano l'vno, & l'altra fignificano l'imperio, & il dominio, che ha sopra tutte l'altre nationi, per l'eccellenza delle sue rare virtù non solo dell' armi, ma ancora delle settere. Lasciarò molt' altre cose dignissime di tal lode per non esser lungo; ma solo metterò in

ICONOLOGIA del Ripa
ITALIA CON LE SVE PROVINCIE,

& parti dell'Ifole.

Come rappresentata nelle Medaglie di Commodo, Tito, & Antonino.
Impleuere: tenent oleague armen-



Hinc bellator equus campo se se arduus infert:
Hinc albi Clicumne greges: maxima taurus

taque leta

Victima, sape tuo perfusi flumine sacro

Romanos ad templa Deum duxtre triumphos,

Hic vir affiduum, atque alienis mensibus astas,

Bis grauida pecudes, bis pomis villis arbos.

Siede sopra il Globo (come dicemo) per dimostrare, come l'Italia è Signora, & Regina di tutto il Mõ do, come hanno dimostrato chiaro gli antichi Romani, & hora più che mai il Sommo Pontesice maggiore, & superiore a qual si voglia Personaggio.

## ITALIA.

Da medaglie co le seguenti di Roma Gio: Zaratino Castellini,

confideratione quello, che testifica soprà di ciò il nostro più volte allegato Poeta nel 2. della sua Georgica.

Hacgenus aere virū Marfos, pubē q; Sabellā Asuetumq; male ligurem Volscosq; Verutos Extulit:hac Decies, Marios, magnosque Camillos.

Scipiadas duros bello, & te maxime Cafar, Qui nunc externis Asia iam victor in oris Imbellem auertis Romanis arcibus Indum.

Il Cornucopia pieno di varij frutti fignifica la fertilità maggiore di tutte l'altre Prouincie del mondo:ritrouandosi in essa tutte le buone qualità essendo che a i suoi terreni atti a produrre tutte le cose, che son necessarie all' humano vso, come ben si vede per Virgilio nel medesimo libro.

Sed neq; Medorum sylva, ditissima terra, Nec pulcher Ganges, asque auro turbidus Hermus

Laudib. Italia certent: non Bastra, neq; Indi. Totaq; thuriferis Pauchaia pinguis arenis. E poco dipoi.

Sed granide fruges& Bacchi Massicus humor

Onna con la testa cinta di torri, sede sopra d'vn globo, nella destra l'hasta, nella sinistra il cornucopia Medaglia di Vespasiano, alli piedi da vn canto l'Aquila sopra vn globo, che per riuerso sta in vn'altra Medaglia di Vespasiano posta da Adolso Occone sotto l'anno del Signore 79.

Questa figura esposta rimane dalla precedente, eccetto l'Aquila, che vi habbiamo aggiunta. L'Aquila sopra vn globo, per la velocità, & fortezza con la quale Italia in continue guerre vittoriola trascorse tutto il Modo. Attesoche Roma stentò cinquecento anni con guerre di casa a ridurre Italia in sua potestà. Vnito poi tutto il corpo d'Italia col fuo capo Roma conquisto l'Africa, l'Europa, l'Asia, e finalmente tutto il Mondo in ispatio di ducento anni, auuenimento di marauiglia notato da Lucio Floro lib.2, cap. 1. Alcuni Re per essere tenuti formidabili nelle batteglie, veloci, e forti in espugnar Città, e debellar Prouincie, si faceuano chiamare Aquile, fulmini, si come riferisce Plutarco in A ristide, Ond'

Ond'è che i Romani per insegna loro più prin cipale nella militia portauano Aquile con fulmini trà gli artigli. Fu prima l'Aquila d'oro insegna diGioue doppo ch'hebbe vittoria contro i Titani, da lui la presero i Cretesi, da. Cretesi Candiotti passò à Troiani, Enea. Troiano, per quanto nelli Geniali offerua Alessandro, la portò nel latio, doue i Romani in processo di tempo l'alzorno per impresa loro. Penfa Giusto Lipsio sopra Tacito che ne pigliassero essempio da Persiani appresso quali l'Aquila fù regal segno: Senofonte con discepolo di Platone nella Pedia lib. 7. dice che il Rè Ciro per insegna sua faceua portare vn'Aquila d'oro sopra vna lancia, & che si adoperaua fin'à di suoi da i Rè Persiani. Artaserse ancora fratello di Ciro minore portò la medema insegna. Erra Alessandro nelli Genia. li,& altri che danno vn gallo d'oro in vece d'-Aquila all'insegna del Rè Ciro; è ben vero ch'Artaserse concedè ad vn soldato da Caria che portasse in guerra vn gallo d'oro sopra... vna lancia auanti le altre infegne, fi come narra Plutarco in Artaserse. Meglio pensa Giusto Lipsio nel quarto libro della militia Romana à direche i Romani la ritrouarono da se stesti, o dall'essempio delli vicini. Ma da vicini più tosto su introdotta l'Aquila in. Roma, se bene fuot d'integna militare, posciache li Toscani più di sessanta anni prima di Ciro Rè di Persi, nell'vltima guerra ch'hebbero con Romani, vinti vicino alla Città d'Ereto nel contado de Sabini portarono à Tarquinio Prisco Rè de Romani le insegne del Principato, con le quali esti i loro Rè addornauano, vna corona d'oro, vna veste di porpora, con vn mantello purpureo di più colori, vna sedia d'auolio, & vn scettro d'auolio con vn' Aquita in cima, ch'esso, & li fuoi fuccessori portarono sempre, si come Dionisio Halicarnaseo nel terzo libro lassò scritto. Scacciati li Rè, il Senato Romano leuò dalli fuoi scettri l'aquila, & la pose sopra le haste, preferita alle altre insegne militari nominate da Plinio lib. 10. cap. 4. al lupo, al Minotauro, al Cauallo, & al Cinghiale. Mario che da fanciullo ritrouò in campo vn nido d'Aquila con serre aquilini, inditio di sette suoi Consolati, molto si valse di quella nelle insegne, & dedicò nel secondo suo Confulato propriamente l'Aquila alle Romane legioni, e sola si portò nelle battaglie, le altre infegne fi lassauano ne gli alloggiamenti in... campo. Mario le leuò via affatto, & da quel

tempo in poi, non mai suerno legione in campo doue non fusse vn paio d'Aquile. Mà Gioseffo lib. 4. constituisce, à ciascuna legione vn'-Aquila, & dal numero delle aquile si contauano le legioni; si come Hittio dice che l'essercito di Pompeo era constituito di tredici Aquile. Dione ancora consegna ad ogni legione vn' Aquila, e descriue nel lib. 40. tale instgna nella forma che si vede in 26 Medaglie di Marc'Antonio stampate da Fuluio Orsini. Stà l'Aquila con ali stese in alto sopra vn'hasta: aguzza in fine, come vn triangolo di ferro spianato che si restringe in punta. Quelli che la portauano Aquiliferi chiamauansi. Vn'Aquilifero di Crasso, che voleua passare il fiume Eufrate; non pote spiantare l'aquila, se non per forza di molti circostanti, come che non volesse andare alla strage, che delle sue legioni, & del fuo Capitano fii fatta dal potente essercito de Parti. L'istesso occorse à Futio Camillo Scribonio, il quale essendo legato in Dalmatia folleuò le sue legioni, & pigliò le armi per andar contro Claudio Imperadore: ma le Aquile non si poterono spiantare da terra, la onde li soldati commossi à pëtimento vecisero il ribello che Imperadore si voleua fare, caso narrato da Paolo Orosio & riportato dal Cardinal Baronio nel primo degliannali. Erano le haste sublimi, e le aquile picciole d'argento, & molte di loro haueuano fulmini d'oro nelle vnghie, le Aquile Pompeiante in Ispagna auanti la guerra Mundense shattendo le ali; come se vo'essero volare à Cesare, gettarono i fulmini d'oro dalli piedi, in cotal guisa nuntie furono di cattino esito à pompeo di che Dione lib. 43. La ragione perche da principio vsassero i Romani Aquile d'Argento, come quelle di Bruto in Appiano Historico, si arreca da Plinio lib. 33. cap. 3. dicendo che l'argento è più chiaro, & simile al giorno, & per questo più familiare alle insegne di guerra, e risplende più da lungi con manifesto errore di coloro, i quali vogliono che nell'oro sia piacciuto colore di stelle, Mà certo che nell'oro vi è colore, & effetto simile di Itelle anzi di Sole, perche scintilla, e fiammeggia raggi come le stelle, e'l Sole, con tale simiglianza Virgilio chiama le stelle d'oro nel secondo dell'Eneide.

Ferit aurea syder à clamor. & d'oro il Sole nel primo della Georgica.

Per duodena regit Mundi Sol aureus astra.

Iconologia del Ripa

306

& Valerio Flacco dà al Sole chioma d'oro: però Apollo si figurò da Homero nella prima Ilia de co lo scettro d'oro, à cui era dedicato l'oro, fi come alla Luna l'Argéto, segno che l'oro vin ce di splendore l'argento, come il Sole la Luna l'oro è detto dall'aura, secondo Isidoro, ripercosso dall'aria più risplenda, & è forma, e decoro di colori, e meralli, ne alcuna cosa risplede più che l'oro ripercosso dal Sole, in oltre l'oro è più solido, & più durabile, non si logra per adoperarlo, no piglia linee, ò fegni di graffiature, si coserua lungo tempo lucido all'aria, alla poluere, alla pioggia, alla neue, al ghiaccio, si come in molti anni per esperienza si vedeno le coste della Cuppolla vaticana indorate con la gran palla pur d'oro in cima tuttauia risplendere molte miglia lontano. Ma l'argento presto s'offusca: Ond'è l'oro più espediente alle insegne, che l'argento in campo aperto. La ragione di Plinio milita in contrario, l'argento come chiaro, e simile al giorno tanto meno si douerebbe scorgere, perche va colore posto appresso, ouero sopra vn'altro colore simile, non si vede, ne si distingue, come bianco sopra bianco, argento, sopra argento, mà l'oro come giallo di corpo lucido posto alla chiarezza, & bianchezza del giorno risplende molto più, & è più visibile dà lontano, che l'argento; anzi l'oro sopra l'argento istesso indorato spicca più di veduta, che l'argento medesimo in quella parte che non. è indorato. L'oro dunque all'aria come lampo acceso vince tutti li metalli di splendore, la onde quando si vuole esprimere l'eccellenza d'vn'oggetto risplendente, si suol dire riluce come l'oro non come l'argento. Se i Romani da principio vsarono insegne d'argento, ciò fecero perche sempre furono in tutte le cose politiui, & parchi nelli principil, alla fine non cederono à Natione alcuna in lusso, splendore, & pompa, ne meno à gli apparati Persiani. L'istesso argento sù da loro tardi adoperato in monete; atteso che il Popolo Romano innanzi che fusse vinto il Rè Pirro non haue ua ancora víato argento in monete; per più di cento è settanta anni non conobbe moneta coniata, se non rame rozo. Il Re Seruio Tullo sù il primo à coniar monete di rame; l'anno 580. doppo l'edificatione di Roma dice. Plinio, che si cominciò à conlare l'argento nel Consolato di Q. Fabio, cinque anni innanzi la prima guerra Cartaginele: mà ciò fù del 484. non del 580 dalla edificatione di Roma; e la moneta d'oro si stampò sessanta...

due anni dopò quella d'argento; à poco, à poco andauano crescendo, così parimenti cominciarono con insegne d'argento nella republica ma nell'Imperio seguitorno à militare con insegne d'Aquile d'oro, come li Rè di Persia, & d'oro la specifica Dione secondo l'vso di suo tempo, che fioriua nell'Imperio di Commodo, non che Crasso di cui ragiona d'oro l'hauesse. Hora l'insegna dell'Imperio non è di metallo mà dipinta, Aquila negra con due teste in campo d'oro. Federico secondo diede per insegna à Ghibellini suoi fautori l'Aquila negra in campo d'Argento bianco. Papa Clemente quarto à Guelfi suoi deuoti vn' Aquila vermiglia sopra vn serpente verde in campo bianco. In quanto all'Aquila particolare nella Medaglia di Vespasiano, fù battuta per decreto di Senato consulto ad honor suo nel Consolato ottauo, nel quale anco figurorno detto Imperadore con vn fulmine nella finistra mano, riputandolo come Aquila veloce, forte, & fulmine, di guerra, che nella guerra giudaica si seruì spetialmente della legione duodecima fulminatrice: si che gli arribuiscono per l'eccellenza del valor suo l'effigie d'Aquila, in vece di nome d'Aquila, dato già al Rè Pirro da gli Epirroti d'oppo la Vittoria che con impeto, e feruore riportò contro Pantauco Generale Capitano di Demetrio Rè di Macedonia, se ben'egli per modestia non si volse vsurpare tutta quella gloria per se, mà dimostrò tenerui à parte l'elsercito suo, quando voltatosi à suoi soldati disse io son Aquila per voi, che con le vostre armi come con ali m'hauete portato in alto.

## ITALIA.

Medaglia d'Adriano Imperadore.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

Onna in piedi l'hasta nella destra, il Cornucopia nella sinistra. La mette Adul so Occone nel terzo Consolato di Adriano, ab Vrbe condita 876. se bene il terzo Consolato di Adriano secondo il conto del Panuino su del 872. si può incoronare Italia di quercia, per che Plinio assimiglia la forma d'Italia ad vna sogliardi quercia, si può anco in vno scudo appoggiato all'hasta dipingere vna testa di caual lo, che secondo alcuni in Pierio è tipo d'Italia, e ciò comprendeno da certe Medaglie ch'hanno la resta di cauallo con l'Inscrittione. Ro

MA.

MA. se ben Pierio la piglia per segno di scorre na & Italiana hà scorso con velocità per tutto ria, & velocità, basta che la Caualleria Roma il Mondo, e tuttauia è di gran pregio.

# ITALIA, ET ROMA.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.



Pata da Fuluio Orfini, fi come anco Gente Fusia, vedesti in vn medemo riuerso Italia, & Roma insieme.

Italia dal canto destro col caduceo dietro, per l'eloquenza; Disciplina, & buone atti, che in essa fioriscono, & col Cornucopia nel fini-stro braccio per la fertilità, & douitia.

Roma tonicata in habito fuccinto tiene fotto il piè deftro vn globo, nella man finistra vn'hasta,&c porge la man destra alla destra d'Italia, per l'vnione,&c concordia, con la quale s' impatronì del Mondo.

R O M A. Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.

D Onna con vn morione alato in testa, nel cimiero vna serpe, seda sopra le soglie,

trofei, & armi de nemici, da vna mano vn bastone, ouero hasta, dall' altra vna flatuetta della vittoria. alata, che tiene vna corona di Lauro, innanzi alli pie i vna lupa con due gemelli. L'elmo alato con serpe sopra è ordinario nelle Medaglie di Roma, stampate da Fuluio Orsini nella Gente Calidia, Cloulia, Cecilia, Didia, Domitia, Fannia, Flaminia, Seruilia, Tulia. la ferpe per la prudenza in consultare con maturità le cose, le ali per la prestezza in esseguire le cose consultate, & determinate serpe in testa disegno d' imperio. Portanano i Rè d'Egitto l' Aspide figurato nel diadema, loro, come Roma la serpe nel suo cimiero fimbolo di stabilimento, & fermezza d' Imperio. Eliano de Animalibus lib.6. cap. 38. Aspides in diadematibus pictas Aegyptiorum Reges gerunt, ex eius bestia forma Rigni firmitatem adumbrate significantes, inuictum enim buius ferpentis venenum est, & eo unquam ab ea morsus euasisse memoratur co si la potenza di Roma sù inuitta, &

niuna natione scampò dalle sue mani, che tutto il Mondo pose sotto il suo dominio per forza d' armi. Nella gente Cecilia si vede vn'altro Murione in testa a Roma alato aguzzo, e ritorto con vn capo d'aquila in punta; vn' altro murione, ò celata con due spighe, vna per banda, sinistra, e destra in testa di Roma nella Gente Poblicia. Il capo d' Aquila per la Maestà del Romano Imperio, le spighe in testa per l'abondante copia di virtuosi pensieri. La lupa ch' allatta Romolo, & Remo gemelli vedesi nella Medaglia incerta in Fuluio Orsini à carte 288. innanzi alli piedi della solita figura di Roma sedente sopra rottelle, & armi, ch' eglipensa sia Faustolo Pastore, & li due augelli volatiti che la mettono in mezzo li piglia per Pico, ma più tosto sono posti per lo felice auspicio di Roma. La lupa similmente stà in vn riuerso di Vespasiano, & di Do-

mitiano

Iconologia del Ripa

mitiano con li soliri gemelli, à quali molto ben conuengono i seguenti, versi di Virgilio nell' Encide ottaua.

Fecerat, & viridi fatam Mauortis in antro,

Procubusse lupam geminosq; huic vbera circu Ludere pendentes pueros & lambere masrem Impauidos, illam tereti ceruice reflexam, Mulcere alternes. & conpora fingere lingua.

# ROMA VITTORIOSA DEL SIG. GIO. ZARATINO CASTELLINI.



A Oma à sedere sopra tre targhe, la targa di mezzo alzato per costa, che sostenta la prima doue sede Roma, l'vitima stà per terra spianata, có la man destra in alto s'appoggia ad vn' hasta lunga; dietto alla sigura di Roma vi è la Vittoria alata in piedi, che con la destra le mette in capo vna corona d'alloro, tal sigura si vede nelle Medaglie della Gente Cecilia, Nonia, Poblicia, Postumia in Fuluio Orsini.

Di Roma Vittoriosa è superfluo à ragionar ne. De Romani plus quam diciur. Della Virtoria che l'incorona dice Adriano Turnebo, che l'Antichità dipinse la vittoria alata, come che voli dal Cielo à quelli ch'orna de suoi successi, ond'è quello d'Ausonio sopra Augusto.

Tu quoque ab athereo prapes Victoria lapsu Gli Egittij volendola dipingere, formauano l' Aquila, perche supera tutti gli altri augelli, & perche la Vittoria supera gli esserciti nemici, si sigura alata come l' Aquila, se bene gli Atheniesi la formorno senz'ale, perche non volasse via
dalla Patria loro; à formarla con le ali
poteua essere d'auuiso à Romani, che
la vittoria susse susse la vittoria susse susse rò attendessero ogni dì più con valore ad opere egregie, acciò la vittoria
non volasse via; dubbiosa cosa è, che
si possa mantener sempre quello che
con Vittoria s'acquissa; quindi è che
la Vittoria si figurò con piede nudo
sosse susse s

Molte sigure della Vittoria alata si vedono scolpite in marmo con palme, rami, e cotone in mano, e sopra gli archi trionfali con trosei appresso. Dice il Biondo nel ro, libro di Roma Trionfante verso il fine, che la Fortuna alata d'oro sosteneua la corona à Tito Imperatore nel trionfo Ma io direi che più tosto susse riserisce che in quello trionfo vi erano molti simo lacri della Vittoria, tutti ò d'oro, ò d'auorio:e tuttauia si vede il carro triofale con la Vittoria nel suo Arco, Se-

de Roma sopra tre targhe incoronata dalla. Vittoria come Vittoriosa sopra le tre parti del Mondo, d' Asia, d' Africa, & d' Europa da lei sotto poste con l' Assidua Vittoria.

Roma vincitrice di Tito Imperadore. Roma à sedere sopra le spoglie, nella destra vn. ramo, nella sini stra vn' basta con tale titolo. Roma vistrix.

Roma felice. di Adriano Imperadore. Dona à sedere, nella destra mano tiene vn ramo d'al loro come vittoriosa, nella sinistra vn'hasta co me bellicosa. Vn'altra pur d'Adriano. Dona à sedere col murione, nella destra vn sulmine, nella sinistra vn bastone per segno del Dominio di tutto il Mondo, con le parole Roma selix.

Romarmafcente di Galba Imperadore. .
Figura col murione in testa, nella destra tiene la Vittoria. Vn' altra nelle Medaglie incerte di Fuluio Orsini. Roma in atto di camina-

re con habito fuccinto fopra il ginocchio, cothurni in gamba, mutione in testa, con la sinistra tiene vn'hasta per trauerso alzata con puta di ferro, che dietro le spalle auanza sopra il murione, con la destra tiene la Vittoria alata, che con la sua destra alzata le porge sopra il capo vna corona di lauro col motto. Roma renasces, in vece di Renascens, trouasi la lettera. N. spesse volte tralassata nelle Romane inscrittioni. Clemeti pro clementi. infas pro infans. Meses pro menses. iferos, pro inferos, C. Maecins Cresces. pro Crescens, vedesi in vna base à Saldino villa di Faenza, & in molte altre dittioni stampate nel gran volume di Mar. tino Smetio, e Giusto Lipsio. Adolfo occone pone di più nella destra di questa Roma rinascente vn globo con la solita picciola Vittoria fopra.

Roma risorgente. Figura militare con la defitra, la Vittoria con la finistra l'hasta. Roma resurges. in vece di Roma resurgens. di Vespasiano Imperadore. Vn'altra sotto il medemo titolo. L'Imperadore in piedi che porge la destra ad vna figura inginocchiata innanzi à

Di Giulio Emiliano Imperadore. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.



ROMA ETERNA. 7 N Tempio d'otto colonne nel quale fede Roma con la destra la vittoria, con la finistra l'hasta, di Probo Imperadore vn'altro tempio bellissimo con dieci colonne, d'Antonino Pio fenza figure, col motto Roma aterna Altre Medaglie vi sono con titolo di Roma Frema d'Adriano, di Commodo, di Settimio Albino, di Settimio Seuero, d'Alessandro Seue ro, di Gordiano primo, secondo, e terzo, di Licinio Giuniore, di Domitio Aureliano, di Flauio Prisco Attalo, & di Marco Giulio Filippo Imperadore, Roma che sede sopra vno scudo, nella destra la solita statuerta della Vittoria. nella sinistra il bastone: lo scudo essendo rotondo, e sferico pigliasi per simbolo dell'Eternità, frà tutte si è posta la seguente sola intagliata come più fingolare, & vaga di Giulio Emiliano Imperadore.



Figura in piede col murione in testa, nella sinistra mano tiene il Pilo hasta con ferro triangolare in cima, nella destra il globo sopradel quale vn'augello di lungo restro, & alli piedi vna rotella. Medaglia di Caio Giulio Emiliano Imperadore col titolo Rome avena posta da Adolfo Occone sotto l'anno del Signore 254.

Cominciò Giulio Emiliano à guer. regiar da putto, fù Capitano di Decio Imperadore in Mesia, scaeciò gli Sciti, doppo la vittoria fù chiamato Imperadore dall'effercito, scrisse al Senato d'essere stato eletto Imperadore, promise di liberar la Tracia, la Mesopotamia, di recuperar l'Armenia, inteso i soldati Alpini elessero Valeriano: l'essercito d'Emi liano vdito ciò, per non distruggersi in guerra ciuile l'amazzò verso Spo leti, imperò tre, ò quattro mesi. Del Pilo ne tratta molto à lungo Giusto Lipfio nella militia Romana fopra Polibio: secondo i tempi, luoghi variato si troua, à noi basta la for-

V 3 ma

Iconologia del Ripa

310

ma disegnata da Vegetio lib. 2. cap. 15. Hasta lunga di cinque piedi & mezzo, con ferro sopra triangolato di noue oncie. L'augello sopra il Globo è la Fenice, ouero l'Aquila ambedue simbolo dell'Eternità per la rinouatione che fanno dell'individuo loro. La Fenice dicono che sia sola al Mondo, grande quanto l'aquila che intorno al collo è di color d'oro, il resto è porporino, & la coda, la quale è verde, e distin. ta con penne di color di rose, la faccia, & il capo hà ornato di cresta, viue in Arabia. 660. anni quando inuecchia si fa vn nido di cassia, & d'incenso; & riempielo d'odori, & poi vi more fopra. Dipoi delle offa, e delle midølle fue nasce prima come vn vermicello,e poi si fa vn. picciolo vccello, & prima fa il funerale alla già morta, & porta tutto il nido presso à Pancaia nella Città del Sole. Plinio lib. 10. cap. 2. tiene per cosa fauolosa, che sia sola al mondo, & Cornelio Tacito nel lib. quinto dice, che sono cose incerte ch'hanno del fauoloso, mà che questo vccello senza dubbio è stato veduto alle volte in Egitto. Il Pererio sopra la Genesi lib. 11. con ragione filosofica proua, ché non può rinalcere da se sola: Più Fenici mostrache visiano Antifane Greco in Ateneo lib, 14. dicendo.

In Heliopoli procreari aiunt Phonices, Athenis noctuas, Cyprus habet Eximias Columbas; Samia veroo Iuno aureum, ve distitant, auium genus, Formosos, & spectabiles Pauones.

Dal qual testo apparisce, che in Eliopoli Città del Sole in Egitto nascessero tante Fenici, quante Ciuette in Atene, Colombe in Ciprio, & Pauoni in Samo. Con tutto ciò per la sudetta fua diuolgata natura fono frati da lei pre hi bellissimi cocetti, e simboli di renouatione, refurettione eternità: & a' tempi nostri è stata la Fenice impresa di Papa Clemente Ottauo senza motto che più volte l'habbiamo veduto nella sua sedia Pontificale. Sò che Adolfo Occone, & altri in vna medaglia di Faultina pigliano l'Augello con la diadema, che vi è impresso, per lo Panone, in simbolo dell'Eternità essendoui la voce, ÆTERNITAS. Ma io son di parere, che quello augello fia la Ferlice, che hà la faccia, & il capo ornato di cresta. Plinio: Christis faciem caputa; pulmeo apice bonestate, & Alberto Magno descriue le sue fauci co le creste circa il collo, faces etiam habet crista,

nas circa collum: però ad alcuni sa parere che sia diadema aggiunto per significato di Mac-stà. Mà è la naturale cresta, & natural pennac, chio in forma di diadema, & diadema lo chiama il Petrarca per similitudine.

Questa Fenice dell'aurata piuma,
Al suo bel collo candido gentile
Forma senz'arte un si caro monile;
Ch'ogni cor addolcisce, e'l mio consuma.
Forma un diadema natural ch'alluma
L'are d'intorno.

În cotal guifa il Petrarca suppone, che la fenice habbia vn'ornamento ameno in testa simile alla diadema, & con vago translato l'applica alla chioma d'oro, che riluceua come natural diadema di fenice intorno al capo alla faccia, & al collo della sua dilettissima Signora Laura: in altri Augelli ancora si ritrouano simili similitudini . L'vpupa è detta galeata, à galea, perche hà vn ciuffo in testa, che par vna celata, vn murione. La fodola galerita, à Galero, essendo il suo pennacchio come vn capello.Il Rè dell'Api hà in fronte vna candida macchia come vna diadema Plinto Regibus Apum in fronte macula, quodam diademate sandicans:atteso che appresso gli antichi si ligaua il capo alli Rè con vna fascia bianca ancor'essa detta da latini Diadema. Celio Rodigino lib. 24. c.6. Diadema pro fascia candida, que Regum capitibus oblizabatur, così la cresta della Fenice dir si può diadema, perche pare vna diadema non come fascia, mà come alta, e fotonda Diadema naturale. Se vogliono che sia diadema artificiale aggiunta per Geroglifico, molto più anco si conviene alla Fenice, perche la Fenice è augello solare figlia originaria d'Eliopoli Città del Sole, oue, secódo gli Antichi Greci, si more à lo spuntar del Sole fuor dell'Oriente, & la rinouata figlia fà della sua culla feretro al Padre; onde prese occasione Odidio di cantare, che lo riponesse auanti le porte del Tempio del Sole; come vnica & sola al modo era da gli Egittij tenuta per simolacro del Sole, il suo aspetto rassembra vn gran diadema splendido, rotondo, & con simile diadema si circonda il capo d'Apol. lo tipo del Sole, come la Fenice che per la nobiltà di varij colori, per la rarità, e fingolarità auanza in bellezza di gran lunga ogni forte d'Vccelli, si come il Sole tutti li pianeti, e tutti glialtri aspetti celesti. Trouasi ta faccia det

Solo

Sole nelle Medaglie di Vespasiano, di Tito, di Traiano, & d'Adriano Imperadori presa in Tipo d'Eternità conforme a gli Egitij; così anco in altre Medaglie la Fenice, alla quale si consegna naturale simbolo d'eternità, perche si rinoua, rinasce, e risorge, come di sopra, secondo molti autori, spetialment di Tertuliano, & di Santo Ambrogio de Resurrectione. Ma il Pauone non partecipa. punto di natura simile all' eternità. Se bene facil cosa è pigliare il Pauone in cambio di Fenice, perche hanno il capo fimile in quanto al pennacchio, & la varietà di figurate piume. Bartolomeo Anglico assimiglia la Fenice al Pauone, & prima di lui Alberto Magno spetiamente nella coda. Ha la Fenice coda. lunga di color porporino, con alcune penne di rose interposte in mezo, si come tra mezo fi distingue la coda di Pauone con certi circocoli a guisa d'occhi . Alberto Magno . Caudam babet longam purpurei coloris, pennis quibulnam roleis, & interscripta sicut interscribitur canda Panonis quibusdam orbibus admodum oculorum formatos, à differenza della Fenice si potrebbe solo conoscere la coda di Pauone quando è spiegata in giro come rota, non quando è raccolta & distesa in lungo, come nella Medaglia di Faustina si vede. Ma la Fenice secondo la descrittione di Plinio & dell' istesso Alberto deue bauere in testa... maggior pennacchio, & cresta come vn circolo che giri dal capo al collo cinto di color d'oro fino alla gola, che da Pittori, & da dissegnatori, & impressori di Medaglie non è stato sempre minutamente offeruato. Alle volte ancora gli Antiquarij non discernono bene l'impronto, come l'istesso Adolfo in vna Medaglia pur di Faustina col titolo. ATER-NITAS, gli pare che vi fia vna cicogna. Figura dextra Ciconiam tenens, vt videtur. dice egli. Ma la Cicogna non ha parte naturale conforme all' eternità: chi disegnò detta Medaglia haueua da figurar l'Aquila, se bene gli venne fatto il collo più lungo, e più fottile. La Fenice ha la medesima grandezza dell' Aquila, come di sopra Plinio; & Alberto Magno . Est autem Phænix Aquilina magnitudinis. L'Aquila pure tiene il medemo simbolo dell'eternità, perche si rinoua ancor essa. All' Aquila inuecchiata secondo S. Gironimo, s'aggrauano le penne, cerca la fontana, raccoglie in se il calore, e si bagna tre volte in. cotal guifa ricupera la vista & ritorna alla gioneniu, ond'e nel Salmo Renonabitur, vi

Aquila, inuentus tua, nel qual luogo Santo Agostino dice che l'Aquila ridutta in estrema vecchiaia cresce tanto il rostro adunco, che non può aprir la bocca, ne prender cibo, la onde sbatte il rostro alla pietra, rompe, getta il superfluo, ritorna al cibo, così ricupera il prestino vigore, & si ringiouenisce affatto; L'istesso repete Cassiodoro Senatore sopra i Salmi. Il Titolo di Roma Eterna è schernito da Giusto Lipsio nel primo libro del. ,, la Costanza cap. 26. dicendo Illa insarerum "Gentsumque Domina, & falso Aterna. , Vrbes, vbiest? obrupta, diruta, incenfa, , inundata, perist non uno leto, & ambitio-, se hodie quaritur nec invenitur in suo solo. Ma egli si come ha illustrato & innalzato con esquisito studio le cose di Roma antica, così ha cercato di abbassare, & oscurare se ben' indarno, la grandezza, e lo splendore di Roma moderna anco altre volte nella centu-, ria prima epistola 12. Adeunda. Roma est s , adunda tamen non habitanda. Confusio ,, enim ibi, & suxyvois, acris, morum hand ,, pura puruas , & quod verissimum à Var-, ,, rone dictum turba turbulenta. Loca igitur , illa prisca, & vetera monumenta ac rude-,, ta, & Campos vb. Troia fust cum , lustra-, tus latis, & veneratus fueris, abi. Parmi qui bene di muouere alquanto la penna in difesa di Roma mia nativa patria capo, e splendore dell' Vniuerso come de Pianeti il Sole. che accadena dire, Confusio, & Tyg his tanto è saychisis quanto confusione. Confusione in Roma? non già, che il Trono Pontificale Romano è si bene ordinato che Papa Pio Secondo l'assomiglia alle Gerarchie Celesti. Confusione in Babilonia. Confusione a lui. che non era auezzo a vedere simile grandezza, ben disse il medemo Papa Pio che molti Dottori Illustri e chiari in casa loro, venendo. alla Corte di Roma, tra maggiori lumi perdono il nome, & la luce, cosi confusi rimangono, & egli in sei mesi che stette in Roma debbe rimaner confuso; 'a che proposito cita poi Varrone in questo passo ? come che Varrone Romano, & nobile patritio dicesse. Turba Turbulenta per Roma Patria sua; non lo disse ne Roma, ne per alcuna Città, ne per alcuna persona, ma per denotare l'A-, nalogia de nomi, a Roma Romanus a Ca-" pua Capuanus a Turba turbulentus . La. Turba pigliasi anco per vna moltitudine. Cinea Ambasciador di Pirro a Romani riseri al suo Rè, che in Roma vi era vna moltitudiIconologia del Ripa

312

ne di Rè insieme radunata. Celio Rodigino lib. 18. Cyneas Pyrrhi Legatus in vnum coa-Etam multstudinem Regum concipiebat animo. Hoggidì è vn Teatro di Principi secolari, & Ecclesiastici. Regali Corti sono quelle de Cardinali, che a Rè si sogliono equiparare, senza dubbio nel Sacro Senato del Romano Concistoro vi sono tanti Rè, quanti Senatori Purpurati. Tassa Roma d'impurità d'aria, & di costumi, e pure 30. anni sa Marsilio Cagnati Filosofo, & Fisico Eccellentissimo diede in luce yn trattato del faluberrimo aere di Roma; in quanto a costumi, basti a dire, che a tempi nostri sono in Roma vissure Persone spirituali, così religiosi, e pie, che doppo la morte loro hanno meritato dal Romano Pontefice titolo di Beati, e Santi, gloria del secol nostro, per la purità de buoni costumi, & bono essempio trentatre Gineuerini ch'andorno a Roma del 1600, per veder l'anno Santo virimasero compunti, e conuertiti. Aduenda, non habitanda.

Non vuol che s'habiti la Città celeste, oue è il pretioso Tesoro de beni spirituali. Delitiofo giardino, paradiso terrestre. Infiniti scrittori lo conuincono. Cassiodoro Senatore nelle Varie lib. 3. cap. 21. dice, ch'è sperie di peccato, star fuori di Roma a chi vi può ha-, bitare . Praculi genus est absentem sibi Ro-, mam diutius facere, qui in ea possunt con-, stitutis laribus babitare, nel primo lib. cap. 39. oltre molti Encomij di lei asserisce, che non senza gratia si reputa a chi è conceduto 21 Phabitare in Roma. Nulla fit ingrata Ro-"ma que dici non potest aliena, illa elo quen-, tie fæcunda mater, illa virtutum omniam , altissimum Templum, sentiatur plane quod oclarum est non enim sine gratia creditur cui , habitatio tanta prastatur, nell'istesso libro di Cassiodoro 10. cap. 18. afferma Theodorico Rè che nel Mondo non vi è cosa simil

à Roma.

"Nos conuenit Romam defendere quam, constat in Mundum similem nibil habere. Il medemo Rè nel primo lib.chiama Roma, Madre d'ogni dignità. Roma enim mater mium dignitatum vires sibi gaudet posibaro Rè di natione Gothica, che molte parti del Mondo vide guereggiando, & nondimeno affermana, che nel Mondo non vi era cofa simile a Roma. Con molto più ragione si può affermare adesso, ch'è rinouata, & abellita, in modo che supera di bellezza quelli bar-

bari tempi di Theodorico, & si può veramente chiamare madre d'ogni dignità, hor che niun barbaro straniero signoreggia in Roma, a cui s'inchina ogni supremo Imperio, & Regno, hor che il fommo Pontefice vi tiene con pacifica quiete la Santa Sede, & vi dispensa senza disturbo le dignità di propria potestà, & arbitrio, secondo il suo retto giuditio, non vuol poi giusto Lipsio che vi s'habiti, ò come è stato vbidito, dal 1578, ch'egli diede per epistola tal configlio, si è verso i Colli accresciuta l'habitatione di Roma in grandezza.& moltitudine di edificii così a lungo, che la fua patria si potrebbe contentare; se tanto grande fusse, quanto è l'accrescimento nouo di Roma, che per le continue fabriche viene ad esse ogni dì Nascente. Seguita Giusto Lipsio. " Loca igitur illa prisca, & vetera monumen-,, ta ac rudeta, & campos vbi Troia fuit, ,, cum illustratus satis, & veneratus fueris 22 abi.

L'Antichità de gli edificij, delle statue, & delle pietre scritte di Roma si deue attentamente osseruare, perche da quella molto imparano Architetti, scultori, e litterati. Ma venerar non si deue l'antichità. San Gio: Grisostomo nell'homilia 32, dice; Io potrei lodar Roma dalla magnificenza, dall' antichità, dalla bellezza, dalla moltitudine. dalla potenza, dalla ricchezza, & dalle imprese fortemete fatte in guerra. Ma tralassate tutte que ste cose, per puesto Beata la predico, perche verso i Romani S. Paolo mentre visse sù beneuole, & quelli amò con essi a bocca discorse, & all'vitimo appresso loro sinì la vita; Come anco San Pietro, Pietra sopra la quale il Nostro Redentore volse edificare la sua S. Chiesa fondata in Roma col pretioso sangue di si gloriosi Apostoli, ond'è questa Città fatta più fegnalata che da qual si voglia, altra cosa ; come corpo grande, & robusto ha dui occhi illustri, cioè li corpi di quelli due Santi; non cosi risplende il Cielo quando il Sol manda... fuora i raggi suoi, quanto la Città di Roma, che diffonde quelle due lampade per l'vniue rsa terra. Per questo celebro questa Cirrà non per la copia d'oro, non per le colonne, ma per quelle Colonne di S. Chiesa. Come Colonne furono stimate da Sisto Papa Quinto quando fece ponere sopra la Colonna Troiana la statua di S. Pietro in bronzo dorato, & quella di S. Paolo fopra la Colonna d'Antonino Imperadore si che in Roma venerar si deue nonl'antichità, non i monumenti profani, ma li

Cor-

noua supera l'antiea: etano le strade di Roma Corpi de Santi Apostoli, di tanti Martiri, Vergini, & Confessori che vi sono, & i Sacrosanti Tempij ripieni di Reliquie tra quali la Basilica di S. Pietro edifitio nouo, che adombra l'antica fama del Tempio, Efesio, vno delli " sette miracoli del Mondo. Che vien dir Ru-, deta, & Campos vbi Trota fuit le chiaviche solo di Roma superano la grandezza, & sublimità d'altre Città. Sentali Theodorico Rè ,, in Cassiodoro lib. 3. cap. 30. propter [plendi-, das Romane Cinitatis cloacas, que tantums visentibus conferunt stuporem, vi aliarum , Ciuitatum possint miracula superare. Hinc , Roma singularis, quanta in te sit, potest col-, ligi magnitudo . Que enim Vrbinm audeat , tuis columnibus contendere, quando nec , ima tua possunt similitudinem reperire? Le medeme chiauiche vi sono adesso, ch' erano al tempo di Theodorico, e sopra terra vi sono aque dorti; fontane, strade, giardini,palazzi,e tempij, che arrecano apunto stupore, e marauiglia. Marauiglia prende per l'ordinario la gente, più di quello ch'ode di Roma antica, che di quello che vede nella moderna: ma no è in tutte le sudette cose Roma noua inferiore alla vecchia, in alcune l'vgghaglia, in altre anche la supera. Cede Roma noua nelle alte Colonne, e smisurati marmi, che di Numidia, d'Etiopia, d'Egitto, di Frigia, & d'altre parti del Mondo faceuano condurre a Roma, non tanto per opere publiche, quanto per le priuate a maggior pompa delle case loro deseritte da Plinio; ma non in tanto numero, quanto dice Andrea Fuluio della casa de Gordiani con ducento colonne; attesoche Giulio Capitolino commenda per bellissima la casa de Gordiani, ma le ducento colonne le mette nel claustro della lor villa nella via Prenestina. Nondimeno senza tante colonne di marmo peregrino si veggono hoggidì sontuosi palazzid'architettura più vaga dell' antica. Se Cicerone Oratore, & Console Romano dice ad Attico, che sù stimata la superficie della sua casa, vicies sestertium, sessanta milla scudi secondo Aldo Manutio: si sa conto che la cornice sola del Palazzo Farnesiano vaglia li sessanta millascudi. Vedesi anco nel Palazzo della Cancellaria, & dell' Illustrissi no Borghese il Cortile cinto da molte colonne di marino forastiero. D'aquedotti, fontano, & giardini può stare adesso al paragone dell' antica.

D'ampiezza, & amenità di strade Roma

vecchia strette, estorte, come si caua da gli annali di Tacito, più sane secondo lui, e Vitruuio, essendo d'inuerno manco battute da venti nociui, & d'estate dall'ardore del Sole. Nerone doppo l'incendio le fece rifare più lar ghe di maggior bellezza, ma non però roralmente larghe, e dritte, niuna Itrada vecchia fi vede in Roma che per lunga; che sia in molri passi non habbia storcimenti. Ma da Papá Giulio Secodo, da Paolo Terzo, da Pio Quarto, da Gregorio XIII. da Sisto V. & da Paolo V. sono state fatte strade affai più larghe, & si vede per dritto filo da vn capo all'altro tanto quanto con l'occhio da lunghi guardar fi può. De Tempij la noua Roma vince l'antica, ciò si discerne dal Panteo di Agrippa annouerato da Plinio tra li più mirabili Tempij, che intiero pur si vede sotto nome di Rotonda, la cui sferica mole vien superata dalla cuppola di San Pietro d'altezza, sostentata in alto da quattro archi, esfendo la Rotonda in terra, & di minor circuito. Il Tempio quadrato della Pace di Vespasiano Imperadore se non si vede sano, si vede però il suo sito con vna parte in piedi, à cui non cede il Farnefiano Tempio de Padri Giefuiti . Alla Maestà poi delle Basiliche di San Giouanni Larerano, & di San Paolo fondate da Costantino Magno Imperadore niun Tempio de' Gentili vi è mai arriuato, ne tampoco alla Basilica di Santa Maria Maggiore fatta da Giouani Patritio Romano, & da Sisto Papa Terzo rifatta, nella quale vi e la Capella di Sisto Quinto, & di Paolo Quinto Pontefici Massimiche soprauanzauano di magnificenza, e splendore molti altri profani Tempij di Gentili; e questa non è l'vitima lode, ma la più suprema, che Roma noua superi l'antica net vero culto Diuino, & nella moltitudine, & grandezza de luoghi sacri. Non si può dunque dir di lei. Vbi Troia fuu. Che se bene è stata più volte rouinata, arsa, & inondata: è anco più volte riforta, rinata, & rifforata dalli proprit nemici, come da Totila, & da altri Re de Goti,e Principi stranieri, liquali diuenuti amanti di lei, sono concorsi alla sua perperuita più che alla destruttione. Quelli che l'hanno con ferro, e foco affaltata, e contro lei conspirato, franno anco pagato il fio della temerità loro. Claudio Secondo Imperadore mando trecemo mila Goti à filo di spada, & annegò in mare due mila loro naui. Aureliano loggiogò Canobo Re de Gori con cinque mila tagliari a pezzi. Radagaso con ducento mila soldati

Iconologia del Ripa.

314

per feruicio d'Alarico Re de Goti fù preso prigione da Stellicone, e furono tanti Goti fatti schiaui, che si vendeuano come pecore. Prese Alarico Roma del 410, ma con suo danno innanzi & doppo sper lo cui elempio Attila flagello di Dio, terror de Popoli giunto con l'effercito presso done il Mincio si congionge col Pò, saua dubbioso, s'egli doueua, ò nò passar più auanti, perche si ricordaua ben della rouina, ch'haueua Alarico riceuuta doppo l'hauer saccheggiata Roma; intanto l'andò a trouare Papa Leone Primo il Magno, e Santo ad instanza di Valentiniano Imperadore e così bene operò con le sue Sante parole, ch'egli deliberò tornarfene a cafa fua, spaurito da dui che lo minacciauano con le spade nude in mano, se non obedina al Papa, e si tiene che quelli fussero San Pietro, e San Paolo Apostoli Protettori di Roma: atteso che il Popolo Romano è fortificato da questi due corpi Santi, & fatto sicuro più che da qual si voglia torre, muri, e bastioni conforme a San Gio. Grisostomo, a cui corrisponde Venantio nobil Poeta Christiano lib. 3.

,, Afacie hostili duo propugnacula prasunt, ,, Quis fides Turres Vrbs capus Orbis ha bes .

E San Gregorio Papa lib. 7. epistola 33. così scriue a Russiciana Patricia pregandola ve-,, nire a Roma . Si gladios Italia & bella for-, midatis solicite depetis aspicere quanta ., Beati Pater Apostolorum Principis in hac ,, Vrbe protectio est, in qua sine magnitudine ,, Populi, & fine adiatorys militum, tot an-, nos mier gladior illasi Deo anctore serua-, mur. Per li tempi doppo ancora si è veduto quanto poco guadagno habbino fatto altri Potenti a Roma infelti, Henrico quarto, Ludouico Bauaro e Federico Secondo. Però Ridolfo primo Imperadore addimandato perche non andaua a Roma; rispose con quello Apologo del Leone ammalato, & visitato da gli animali fuor che dalla Volpe, che non vuolse entrare nella tana, perche non vedeua pedate d'animali di ritorno; in questo modo diceua Ridolfo, ch' era auuenuto alla maggior parte de passati Imperadori i quali non erano più tornati d'Italia, ò titornarono con molta perdita. Ben lo prouò il Duca di Borbone quando alli 14. di Maggio del 1527. volse lalir la scala per entrare nel Borgo di Roma, che vi cadde morto d'vna palla d'artiglieria;

acciò non rimanesse vna volta impunita l'ingiuria fatta a quella Santa Citrà, spetialmenin quel medemo sito doue San Leone Papa Quarto fondò le mura intorno a San Pietro, che finite scalzo con tutto il Clero, e Cardinali vi fece intorno deuota processione, & le benedi con l'acqua Santa l'anno del Signore 85 r. pregando Dio con lacrime, e sospiri, che quel Borgo dal suo nome detto Città Leonina si mantenesse in perpetuo sicuro da ogni incorso di nemici, si come narra Anastasio Bi-, bliothecario . Venerabilis Pontifex are suo ,, tres super eundem murum orationes multis ,, cum lacrymis ac suspiries dedit; rogans, ac ,, petens, vt dicta Ciustas, & Christi confer-, uaretur in auum auxilio, & Sanctorum ,, omnium . Angelorumque prasidio ab vni-,, uer o inimicorum (ecura, & imperterrita , perduraret incursu . Sopradette mura ridotte da altri Pontefici in forma di Baloardi fu Borbone veciso, e da suoi nascosto, che mai non si vide il suo cadauero. Ne la passorno manco senza pena i suoi soldati, che se bene si trattennero a saccheggiar Roma, nondime. no sbandati senza capo restorno tutti morti, e sepolti in Italia, ne vi sù testa che di ritorno la potesse raccontare a casa sua. Castigo condegno di gente barbara, che non può comportare l'eterna conservatione di Roma, nella quale dal sacco di Borbone in qua si sono eret ti di nuouo tanti belli edificij, che formarebbono vn' altra Città cui di grandezza molte non vi arriuano. Ne alla sua bellezza da neo alcuno quel detto Lipfiano, che Roma fi cerca , e non si troua nel suo terreno. Hoase que-, ritur nec innenitur in suo solo : preso da vn' egramma di Giano Vitale.

Qui Remam in media quaris nouus aduena Roma, Et Roma in Roma nil reperis media.

Ciò si può dire di tutte le Città del mondo, Niuna Città si ritroua adesso con le istesse facciate, con gli stessi edisci), costumi, & lingua materna di due milla treceto settanta cinque anni sa,ne meno con la medema sorma di mille e cinquecento, assai è chi si ritroui adesso Roma nel suo medemo suolo più bella che mai; il più antico ediscio che intiero si vegga è il Panteo sinito nel terzo consolato d'Agrippa, intagliato nel frontispicio vinticinque anni auanti la Natinità di Nostro Signore. Non so so se al Mondo sia così vasto ediscio cotanto

antico,

antico, è stà giusto come ombelico nel mezzo dell'habitato di Roma, doue che quel verso è fallace.

Et Roma in Roma nil reperis media.

Si rirrouano pur anche in varie bande altri minori templi di Gentili conuertiti in Sante Chiefe, & si veggono adesso altri obelischi veduti da gli antichi Romani Imperadori. Molre Città sono al Mondo che non stanno nel medesimo sito doue furono edificate da principio, ma lotane da quello. Roma fi troua nel medesimo suolo, & sito doue la piato Romolo, ampliato si bene intorno da i Re suoi successori, da Dittatori, da Imperadori, per fine da Aureliano, e Constantino Magno, & anco da Papa Leone Quarto, tanto che Roma noua gira di circuito quatordeci miglia, senza il Borgo che ne gira due altre, che fanno sedici miglia maggiore dell'antica, la quale nel tempo di Vespasiano Imperadore abbracciaua... tredici mila, e ducento passi per quanto scriue Plinio lib. 3. cap. 5.e se mille passi fanno vn miglio non giraua più di tredici miglie, e ducento passi. D'vna Città che stà in piedi con sì gran circuito non si può dire che sia morta, ma rauujuata, & fatta Eterna dalla Protettione de Santi Apostoli, & dalle deuote preghiere de Santi Pontefici Vicarii di Christo. Rouinate che furono Troia, Cartagine, Athene, & altre Città non sono più risorte: ma Roma più volte da Barbari, & da infideli desolata, è rinara & riforta più vigorofa, & più gratiofa che mai per voler di Dio, come Città da lui eletta per fondamento, e capo della sua Santa Chiesa, si che vedesi ch'ella è preseruara, & mantenuta come Eterna. Il qual Titolo in. Roma liebbe origine da libri fibillini, & la sparsero nelle Medaglie i Romani; onde Tibullo Poeta Romano diffe nel libro fecondo elegia quinta.

Romulus Æterna nondum formauerat Vrbis Monia,

Ausonio Gallo Cónsole Romano.

Ignota Æternæ ne sint tibi tempora Roma: vn'altra volta.

Vrbis ab Aterna deducam Rege Quirino.

Eterna è chiamata nel Codice Theodofiano da Simmaco nelle epistole, e spesse volte da Ammiano Marcellino Historico lib. 26. "Apromanus regens Vrbem Æternam. nel "medemo lib. Victura cum saculis Roma. nel "decimoquarto. Victuram dum erunt homi-

,nes Roma; & altroue nel lib. 22. & 28. Claudio Rutilio Poeta Franzese Presetto di Roma

, Porrige victuras Romana facula leges, Solaque fatales non verare colus. Et nelli seguenti.

Que restant nullis obnoxia tempora metis Dum stabunt terra, dum Polus astra feret.

Eterna non già, che sia per durare eternamente; si sà bene che si consumarà insieme con tutto il Mondo nell'vniuersale incendio; ma in quato ch'ella durarà per fino al giorno del Giudicio; Quando l'Eterna Città di Roma capo del Mondo mancarà, farà fegno della fine del Mondo, secondo che si legge nelle Diuine Institutioni di Lattantio Firmiliano lib.7.c. 23. Incolumi Vrbe Roma nihil iftiul-,modi videtur esse metuendum. Ar vero cum Caput illud Orbis occiderit, & .purn effe caperit quod [ybilla foret aunt, quis a ibitet ia , finem rebus humanis, or bique Terrarum? ,Illa est enim Ciuntas, que adhuc sustetat om-"nia. &c.che Roma sia per esfere Eterna fino al giorno del Giudicio; si notifica anco da San Gio: Grisostomo, che l'ammira, perche Roma vedrà risorgere San Paolo, e S Pietro, & li vedrà andare incontro al Signore. Nell'epistola "à Romani Homelia 32. Hine rapietur Pan-.lus, binc Petrus: considerate, & borrere, quale "Spectaculum visura sit Roma; Paulum videplicet repente ex theca illa cum Petro resur-"gentem in Occursum Domini sursum ferri? ,Qualem Rosam Christo mutet Roma? Qua-,libus coronis duabus ornatur Vrbs ista? Dua. ,libus catenis aureis tineta est? Quales havet "fontes. Qual rosa mandarà Roma à Christo nel nouiffimo giorno ? poiche dalli facri li nini delii Santi Apostoli vedra similmente Roma risorgere con esso loro l'istesso S. Gio: Grifostomo, il cui Santo corpo si riposa nella. facrestia della Basilica di S. Pietro, di cui ne sù tanto deuoto in vita. Dimostra il Padre Pererio nel 14, libro sopra Daniele per sentenza d'Autori principali essere stata antichissima, & Apostolica traditione, che il Romano Imperio starà in piedi, & caderà con l'istesso Mondo, & che durarà fino alla venuta d'Antichristo. La Cesarea Maestà del Ronano Imperio si mantiene tuttauia nella Germania: & Roma tiene il Principato sopra tutto il Mondo con l'Imperio, & armi spirituali, con le chiaui date da Christo nostro Signore al

fuo Vicario in terra. A tempi nostri habbiamo pur veduto Ambascerie in Roma venute da remotissime Regioni da Egitto, da Etiopia da Moscouia, ad inchinarsi alli piedi del Romano Pontefice Gregorio XIII. & di tre Re insieme in vn viaggio di tre anni dal Giappone Regno incognito all'antica Romana Potenza. Il Gran Sofi Rè di Persia del 1601. mandò à Papa Clemente Ottauo per Ambasciatore Cuchein Olli Beag Pagano, che col turbante in testa dipinto si vede nella sala Clementina in Vaticano, accompagnato dal Caualier Antonio Serleirs Catolico Inglese come secondo Ambasciatore & interprete, che in Roma. precedè al primo come Christiano. Dell'vltime parti dell'Africa il Re di Cogo spedì à Papa Paolo V. Nobile Ambasciatore che in Roma giunto ammalato morì, sepolto con solenne pompa funebre nella Capella del medemo Pontefice à Santa Maria Maggiore Xaabba Re parimente di Persia all'istesso Paolo V. mandò Ali Goli Bek Mordar vecchio di 73. anni riceunto secondo il solito con incontro di caualcata publica alli 27. d'Agosto. 1609. ladate Masamune Redi Voxio dall'Oriental clima del Giappone mandò à baciare i piedi à suo nome al medemo Paolo Papa V. Filippo Francesco Faxecutao Rotuiemon Caualier di Christo suo Ambasciatore che del 1615. col Padre Lodouico Sotelo Minorita offeruante giunse doppo dui anni di viaggio nell'alma... Città di Roma, verso la quale mouédosi li Re & Principi del Mondo à rendere vbidienza à suoi Romani Pontefici non indarno detto sit l'Imperio suo eterno dal Poeta

His ego nec metas rerum, nec tempora pono

Imperium sine fine dedi.

& Claudio Rutilio nel suo itinerario lib. 2. Ai Stilico Aeterni fatalia pignora Regni. Si conuien dunque con debite ragioni à Roma titolo d'Eterna, che intagliato si vede in-Pietra teuertina sopra tre Porte di Roma.Sopra Porta Portese in Trasteuere, sopra Porta Gabiusa di San Lorenzo, & sopra Porta Mag. giore labicana. Da quelta sopra il primo arco di fora à man destra io presi copia della seguente inscrittione, ch'è del medemo tenore delle altre due se bene in parte con parole diuerse, che contengono la ristoratione delle mura dell'Eterna Città di Roma fatta da Arcadio, & Honorio Imperadori à persuasione di Stelicone tutore, e socero d'Honorio Imperadore Console, & General Maestro dell'vna, & l'altra militia,

INP. CÆS. DD. NN. INVICTISSIMIS PRINCIPIB. ARCADIO ET HONO-RIO VICTORIB. ACTRIVMPHATO-RIB AVGG. OBRESTAVRATOS VRBI ÆTERNÆ MVROS PORTAS ACTVR RES EGESTIS IMMENSIS RVDERI-BVS SVGGESTIONE VC INLYSTRIS CON .... MAG. VTRIVSQ; MILITIA STILICONIS AD PERPETVITATEM NOMINIS EORVM SIMVLACRA CONST. CVRANTE MACROBIO LONGINIANO V.C. PRÆF. VRBIS.

D. N. M. Q. EORVM

Il Senato, & Popolo Romano in questa memoria nomina Roma Eterna, ancorche in quello istesso tempo tentauano i Goti d'opprimerla. Claudio Rutilio sudetto Poeta, che nelli suoi versi tassa Stilicone d'incendiario de libri Sibillini, e traditore all'Imperio, perche hauerebbe potuto (s'hauesse voluto) distruggere i Goti prima che fussero entrati in Roma ad opprimerla; Fù prefeto di Roma sette anni doppo l'acerba rotta data ad Alarico Re de Gothi, & pure ello ancora non oltante l'afflitto, e declinato stato, chiama nel maggior polso de barbari nemici. Il dominio de Romani Eterno, & Roma Eterna, figurata col Geroglifico dell'Aquila, ò Fenice sopra il globo del Mondo, Titolo fin qui verace, veduto sopra le tre dette porte da Alarico, & da Totila che in varie bande la rouinorno, e verace speramo che sia per essere sin che la diuina Clemenza sostentarà il Mondo, essendosi in Roma Santa consacrata la Romana sede col

Martirio de Santi Apostoli, & iui da loro piantata la Santa Chiefa, la quale senza dubbio sarà Eterna, si come afferma Papa Pio Secondo nell'Apologia Chri-Aus Ecclesiam vsque ad finem seculi duraturam instituit.

2. .

Di Theodosio Christianissimo Imperadore. Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.



Adolfo Occone disegna con parole questa Medaglia sotto l'anno del Signore 379. Guglielmo Choul Lionese la stampo figurata.

La stella vedesi anco dietro la testa di Roma in vna Medaglia della Gente Postumia in Ful uio Orsini; & nella Gente Lutatia vna testa di Roma con la celata, sopra la qual celata vn. circolo quasi ouato con vna spiga nel mezo di due stelle; la stella con Roma, per lo suo splendore al Mondo sparso.

La Croce sopra il globo perche Theodosio Imperadore hebbe sempre cura di assaltare & dilatare per lo Modo la Religione Christiana, che per vessillo tien la Sata Croce, nel cui Sato segno pose ogni sua fidanza, però quando vosse combattere con Eugenio che s' era

mosso ad vsurpar l' Imperio a persuasione d' Arbogaste Idolatra Tiranno, diede segno all' impresa col fegno dalla Croce, e ne riportò mi-" racolosa vittoria. Signo Crucis , signum pralio dedit dice Paolo Diacono. Ond' è che in vn' altra sua Medaglia stà impressa vna figura con la Croce in mano, allaquale vi attribuisce gloria dell' vniuersa terra col seguente titolo. Gloria orbis terrarum. I Primi Progenitori da gli antichi Ebrei, & i Principi da gli antichi Egittij, Arabie, Greci, furono chiamati Pastoricosì nomina Homero l' Imperadore Pastor Populorum Agamentorum. I pastori si seruono de Cani per guardia della greggia. mà in questa Medaglia Theodosio Imperadore Pastor de Popoli vien figurato sotto il simbolo del cane, perche era ficura guardia all' Imperio, & diféfore di Roma contro i nemici di lei come il cane delle pecorelle contro i lupi rapaci Sesto Vittorio, & Paolo Diacono. Fuit autem Theodosius propagator Reipublica atque

defensor eximius, nam & Humos, & Gothos. qui eam sub Valente defatigassent; dinersis pralis vicit. Il cane suol' essere Geroglifico dell'ardire militare, & prestezza nell'assaltare, per tanto i Lacedemoni bellicosi l'offeriuano a Marte: in vna Medaglia della Gente Antestia vedesi dietro la testa di Roma vn cane in atto di correre, simbolo della sollecitudine, & celerità nelle imprese negotij, & espeditioni per seruitio della Republica. ad effetto di conseguir Vittoria, si come il cane corre per conseguir la preda, e la fiera. Come generoso Principe Theodosio Imperadore fù ardito, presto, e solecito nelli maneggi della Republica, & molte vittorie acquistò con celerità. Il cane dunque farà quì segno d' animoso Desensore, & di follecito Principe di buona custodia il collare essendo armatura difensiua del cane dà inditio che l' Imperadore staua prouisto sempre, & pronto azzuffarfi cou lupi famelici senza tema del morso loro in difesa della Romana, Chiefa perche fondaua ogni speranza sua in

Chri-

Christo nostro Saluatore, & all' eterno Padre deuotamente si raccommandaua, si come auanti la sudeta battaglia contro Eugenio Ti,, ranno così otò. Ommporens Deus, nostr quia
,, in namine. Christi Fily uni vilsionis suste, vi
,, puto, pratia ista suscept si secus un me vindica
,, si vero cum causa probabili, ci inte consisus,
,, buc veni, porrige deatram tuis, ne sorte di,, cant genies, vi est Deus eorum; Latrato
pio distidelissimo cane, Oratione registrata da
Russino lib. 11. cap. 23.

Tiene la bocca aperta per denotare che il Prencipe non deue essere di quelli cani stupidi, che non possono abbaiare, ne mordere; ma come cane accorto, & vigilate deue abbaiare con prudenza à tempi debiti contro gl'-Insideli, ribelli, insolenti, & mordere gl'insesti lupi nemici; così à guisa di cane intrepido, ogni buo Principe custodisce, & disede la greggia à lui commessa, si come in vita sua custodi Theodosio Imperadore, che moribodo ancora come sagace cane amatore della Christiana Republica abbaiò contro i ladri ch' egli anti-uedeua, dicedo che volétieri partiua di questa

vita stanco, & affatigato dal gra peso dell' Imperio, mà ch'era più solecito, & pensieroso del lo stato della Chiesa doppo lui, che della vita fua, & che ben sapeua che la Chiesa hauerebbe noui ladroni doppo lui, si come in effecto auuenne. Il Cane in questa Medaglia porta il collare. Pierio nelli Geroglifici tiene che il collare denoti il giuramento di stare all' vbidienza, & il cane l'officio del foldato pronto al commandamento del Capitano: & quello si può applicare à Theodosio come soldato, e capione di Christo pronto à stare all' obedienza de Pontefici; si come obediente sù in Milano à Sant' Ambrogio, che gli prohibi l'ingrefso nella Chiesa, perche in Thessalonica sece in vn tumulto soleuato contro i Ministri Imperiali, vecidere da suoi soldati sette mila persone di quel Popolo, senza far differenza dali colpeuoli, à quelli che non ne haueuano colpa; ond' eg'i stette otto mesi che non ardì andare al tempio senza l'affolutione ch' humitmente al Santo Vescouo addimandò, nel che imitò la mansuetudine, & obbedienza del cane verso il suo Signore.

R O M A S A N T A.
Del Sig. Gio. Zaratino Caffellini.



Onna in piedi armata di corfaleto con veste sotto di porpora in Oro, per cimiero sopra l'elmo porti questo carattere nella man destra vn'hasta, sopra l'hasta vna corona di gem me dentro la quale si ponga il medemo carattere con vna linea trauersopoco più à basso, che sormarà la Croce sotto l'hasta vn serpente, nella sinistra vna rotella dotro la quale vi siano due chiaue incrociate vna d'oro, & l'altra d'argento in campo rosso, col Regno di tre corone Pontisicali sopta dette chiaui.

La porpora fù habito delli R, Senatori, & Imperadori Romani, fi co me hoggidì Cardinali, & Papi. La porpora in oro fù propriamente de Vittoriofi trionfanti. In Roma Santa non fono stati li maggiori vittoriosi trionfanti che quelli, ch' hanno riportato la palma del Martirio, di maniera che si tono vestiti di porpora col ptoprio tangue, & d'oro con la perfettione della fede loro, per meriti de quali Roma Santa, & Sacra vien nominata, es-

(endo

sangue de Martiri.

1:600

Costantino Magno sù il'primo Imperadore che desse opera à santificare l'alma Città di Roma, con essaltare il nome di Christo, & la fua Santa Croce. Staua Costantino pensando all'horribile, & pericolosa guerra che far doueua contro Massentio, quando verso al fine del giorno vide in Cielo fopra il Sole il Trofeo della Croce con questo titolo appresso. E O. VINCES. si come riferisce Eusebio di propria bocca di Costantino nella vita sua libro secondo in altri testi, e nelle Medaglie si legge. Hoc signo victor eris. Costantino Imperadore non volse più per insegna il solito labaro de Gentili; ma fece ponere sopra vn'hasta lunga coperta d'Oro intorno con vna sbarra d'oro à trauerso di sopra in forma di Croce, & in cima vna corona d'Oro, e di pietre pretiose del nome di Christo in carattere d'oro greco, cioè, Rho. P. in mezo al. X.il qual nome di Christo portò sempre in oto sopra la sua celata, dalla sudetta sbarra pendeua vn regal drappo ricamato di gemme, & d'Oro, il quale nelle Medaglie non si vede, mà si bene il resto. Niceforo narra che tre volte Costantino vide il segno della Croce in Cielo, la prima volta in Roma contro Massentio, la seconda in Bizantio contro i Bizantij, la terza passato il Danubio contro Gente Scithica. Col nome dunque di Christo, & con lo stendardo de la Croce superò il Tirano riportandone gloriosa vittoria. S. Giouanni Damasceno ci sà sapere nella terza Orațione sopra le imagini che l'Imperadore Costantino fece mettere in Roma fotto la sua statua, che " con la destra teneua la Croce questa inscrit , tione . Hoe salutari signo vero fortitudinis , indice Vrbem vestram Tyrani iugo erepta " in libertatem vindicaui, Senatumque, G ,, Populum Romanum in pristinum (plendo-, rem, dignitatemque liberum restitui, Con sì nobil tenore fignificò à Romani che restituì al Senato & Popolo Romano il pristino splendore in virtù del falutifero fegno della Croce: per lo che Roma palesemente cominciò à riuerir la Croce, & il Nome di Christo, e tutta via si vede in Roma nelle tribune delle Chiese più antiche, nelli Santi Cemiterij dentro le grotte, & sopra lucerne sepulcrali il sudetto carattere nome di Christo, col quale, & col suo Santo Segno di Croce Roma diuenuta Santa loggiogò il serpente dell'Idolatria alzado per ogni luogo, & impresa il segno de lla

sendo stato bagnato da torrenti, e siumi di Croce di che ne sa mentione Prudentio Poeta Pio, & Capitano di Theodofio Imperadore contro Simmaco.

> Agnoscat Regina libens mea signa necesse est, In quibus effigies Crucis, aut gematar efulget Aut longis solido ex auro prafereur in bastis. & più à basso.

> > de votentia Crucis.

Christus purpureum gemmanti textus in auro, Signabat labarum, Clypeorum infignia Chri-

Scriplerat, ardebat fummis Crux addita Christis .

Hoggidì in cima delle Torre di Campidoglio vi è posta in piedi la statua diRoma armata con la Croce nella destra Troseo, scettro, atme, & insegna più nobile, misteriosa, & più potente di tutte le altre per la quale ella è base fondamento, e capo della Santa Madre Chie-

sa che Romana s'appella.

Il serpente sotto l'hasta è tipo dell'Idolatria introdotta dall'antico serpente, quando confallace astutia persuase i primi nostri parenti à mangiare il vietato frutto, dando loro ad intendere che diuentarebbero come Dij, & eritis sicut Dy scientes bonum, & malum. Santo Ambrogio de Paradiso cap 13. Servens Idolatrice est auctor, eo quos plures Deos induxisse in hominem videatur errorem, quadam serpentis afturia, & boc fefelli, quia homo ficut Dis. Non solum enim sicut Dij esse homines desierunt, sed etiam qui quasi Dy erant, quibus dictum eft: Eco dixi Diy eftis, sui gratiams perdiderunt. Esfaltato il vessillo della Santa Croce fù appresso il mortifero serpente dell'Idolatria, colqual segno i Santi Martiri secero spesse volte cadere à terra gl'Idoli de profani gentili. Pigliansi anco il serpente per figura vniueriale d'ogni peccaro, & vitio fomentato dal nemico generale del genere humano, che come serpente velenoso d'heresia sbattuto in terta, vien sottomesso da Roma Santa con Lo Apostolica auttorità.

La corona di gemme pretide ponesi non solo per l'ornamento fatto da Costantino Imperadore, ma per mistico sentimento, pigliandosi il diamante per la salda sede, to smiraldo per la speranza, il piropo per l'ardente Carità, il Zafiro in fimbolo di celeste spiriro Angelico, le perle di pretiose lacrime di contritione, itopatij d'infinite virtù, che pigliano in le la chiarezza di tutte le gemme, legati in oro di petfettione d'opere pie, che in Roma Santa ri-

splendono.

Iconologia del Ripa

320

Porra nella rotella l'arma di Santa Chiesa, le due chiaui sudette col Triregno di sopra, in segno della dignità Pontificia che in Roma risede, per cui Roma Santa gode la Santa Sede, per lei come Sacro Capo, & Santa Madre è riuerita dal Mondo, massimamente la sua Cathedrale Basilica Lateranense sopra il cui Portico in tagliato si legge questo distico.

Dogmaio Papalidatur, & simul Imperiali, Quod sim cuctaru Mater, Caput Ecclesiaru.

Per figitlo delle fue lodi come Santa, non a gentile antica, finiremo col feguente nostro Sonetto, paronominia di quello del Petrarca.

Fontana di pietà ch'estingue ogn'ira,
Scola de Santi, e iferza d'heresia,
Hor Roma sei, già Babiloniaria.
Per te ianto si gode, e si respira.
O fucina de buoni à gluempi d'ira
Oue'l mal more, e'l ben si nutre, e cria
Di viui specchio: e che miracol sia
Se Christo te con pietoso occhio mira?
Fondata in casta, y humil pouertate
Rompi à nemici suoi l'altere corna:
Sposa fedel, che sol hai posto spene.
Nel tuo Sposo Giesu, ne le bendate
Ricchezze Sante: hor te cotanto adorna,

Regina il Mondo di se stesso tene.

IGVRIA.



Onna magra, di aspetto virile, & seroce sopradi vno seoglio, ò sasso, hauerà vna veste succinta con ricamo d'oro indosso, vn... corsaletto, & in capo vn'elmo,

Terrà la destra mano alta, & auerta, in mezzo della quale vi sarà dipinto vn occhio e con la finistra mano porgerà con buona gratia vn ramo di Palma, & appresso il latto destro vi sarà vn timone, e del sinistro vno scudo condue, ouero con tre dardi.

Liguria; secondo il Biondo, è prima Regione

dell'Italia, dall'Apénino sino al mar Tosco, & Catone, Sempronio, Beroso, dicono, che la Liguria pigliassetal nome da Ligusto sigliuolo di Fetonte Egittio, che venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre, auati che venissero i Greci d'Attica, & Enotrio d'Arcadia.

Fù poi questo luogo chiamato Ge nouesato da Genoua Citrà Principale, & nobilissima di questa Pro-

uincia.

Magra, & fopra vn fasfo, si dipinge per esfere la maggior parte di questa Prouincia sterile, secondo che scriue il Biondo dicendo, che li Romani erano soliti di madare spesso, Colonie in tante parti d'Italia, e no mandarono pure vna à Genoua, ne in altro luogo di essa Provincia, temendoche i soldati per detta cagione non vi potessero habitare. Onde Strabone nel libro quinto scriue il Genouelato effer posto frài Mouti Appennini, & che conniene a' paefani, per raccore qualche cofa da viuere zappare i loro fassossi, & aspri luoghi anzi spezzare li sassi per ac-

crescere la coltinatione. Il medesimo accenna Cicerone in vn'oratione contra Rullo dicen-

do .

Lieuris montani, duri, & agrestes!

La veste col ricamo d'oro diuora la copia grande de' danari, oro, argento, & altre ricchezze infinite, di che abbondano questi Popoli, liquali con industria, & valore hanno in diuersi tempi acquistate, e tutta via l'augmentano in infinito, come Giouan Maria Ca-

canco

taneo nella sua Genoua ampiamente ne scri-

Tiene con la finistra mano il ramo della Palma, per dimostrare, che non poco honore riceue ogn'anno da questa pianta questa Prouincia, poiche de i suoi candidi rami il Sommo Pontisce nella Quadragesima benedisce, & distribuisce con molta veneratione à tutti gl'-Illustrissimi Signori Cardinali, à Prelati, & ad altri principali.

La destra mano aperta con l'occhio in mezzo di essa significa l'industria di questi popoli, con la quale suppliscono al mancamento naturale del paese in procacciarsi con varie arti tutte le cose, che fanno al ben viuere, come il detto Cataneo denota con li seguenti versi.

Ingenio hos sublimi homines, animosaque corda.

Veribus inuictis peperit durisque lacertos.

Si dipinge la detta figura d'aspetto seroce, armata di corsaletto, d'elmo con lo scudo, dardi, & con l'habito succinto, percioche narra Strabone nel quarto libro, & il Biondo, che i Liguri sono stati sempre ottimi, & valorosi Sol dati,& che soleuano adoperare gli scudi, & erano buoni lanciatori, & Giordano Monaco Scrittoré delle cose Romane, dice, che questi popoli ricufarono molto di venire fotto il giogo de' Romani, & che annimosamente, & ostinatamente fecero loro gran resistenza, e Liuio ancora ragionando della loro ferocità, dice, che pareua che fossero à punto nati questi huomini per trattenere li Romani nella militia, che spesso con ingegno bisognaua essere con loro alle mani, & che non era Prouincia più atta à fare, che i Soldati Romani diuenifsero forti, & animosi di questa, per le difficultà de' luoghi fra quelle aspre montagne, dou era necessario assalirgii, come anco per la destrezza, & coraggio de i derti, che non dauano tempo à i Romani di ripofare, il qual valore se bene in quei tempi mostrarono, secodo Liuio, & altri grandissimi auttori, nondimeno ogni giorno à maggiori imprese si sono esposti, da' quali han riportata gloria, & honore; frà quali imprese non tacerò quella vittoria, che Biagio Afareto hebbe contro Alfonso Rè di Aragona, ilquale si rese prigione in mano di Giacomo Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, vno delli capi dell'Armara, essendo chiarissima la fama del suo grande valore. Similmente in questa gloriosa Vittoria su preso Gio uanni Rè di Nauarra, & l'Infante Henrico suo fratello, come per l'Historie di Napoli fi vede, e nel Compedio di esse del Collennuccio nel libro 6, foglio 128.

Tralascierò di dire molt'altre marauigliose imprese, con l'interuento di tanti Caualieri, & Capitani famosi, che in diuersi tempi sono stati, & hanno fatti gloriosi acquisti per i lor i lor Signori.

Il timone che se le dipinge à canto cosi ne fignifica l'ottimo gouerno della nobiliffima. Republica di questa Prouincia, come anco di maneggio della nauigatione, che per esferquesto paese marittimo con singolar maestria si esercita à diuersi vsi, così di pace, come di guerra, per hauer hauuti, & hauendo ancora hoggi huomini famolissimi, li quali han comandato in mare, & comandano tuttauia. Già fu Christoforo Colombo, la chiara fama del quale perpetuamen e viuerà, hauendo egli per via della nauigatione con stupor della Natura con animo inuitto, fingolar prudenza penetrato à luoghi inacessibili, e trouati nuoui mondi, ignoti à tanti secoli passati. Francesco Maria Duca d' Vrbino, huomo di singolare virtù, & prudenza, il quale resse eserciti Papali, & Veneti. Nicolò Spinola Generale dell'Armata di Federigo II Imperador. Ansaldo di Mare Generale dell'istesso. Princifuale Fiesco Generale Vicario dell'istesso Imperadore Greco, che hebbe in dono l'Isola. Mitilene .

Che dirò di Giouanni Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, che per la rara virtù, & eccellente valor suo su General di Mare, e di Terra di Costantino Imperadore di Costantinopoli. Andrea Doria General di Mare per il Papa per il Rè di Francia, per Carlo V. Imperadore, e per Filippo Rè di Spagna, & Giouan'Andrea Doria per il detto Rè di Spagna: vitimamente Ambrogio Spinola Marchele, vittoriolo Generale in Fiandra. Madouchò lasciato Heluio Pertinace, ilquale mercè della virtù, & delle ottime qualità sue ) ascese all'Imperie Romano. Ma quello, che maggior gloria porta a questa Prouincia, è l'hauere hauuti anco quanto al grado Ecclesiastico infinito numero di Prelati di Santa Chiefa; Vescoui, Cardinali, & Papi, come sono Innocentio IV. Adriano V. Nicolò V. Sisto IV. Innocentio IX. & Giulio II.

Molto più si potrebbe dire, che per non esfere troppo prolisso tralascio essendo questa singolarissima prouincia degna di molto maggior lode della mia

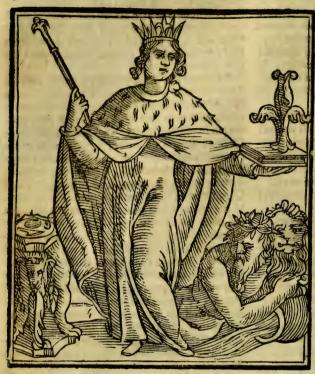

7 Na bellissima donna di ricchi panni vestita, sopra de' quali hauerà il manto del Gran Ducato di velluto rosso foderato di armellini, in capo hauerà la corona del Gran. Duca, l'habito di sotto al manto sarà simile ad vn camicio bianco di lino fortiliffimo, dalla parte finistra vi saranno diuerse armi, e l'Arno fiume, cioè vn vecchio con barba, e capelli lughi,& che giacendo sia posato con vn gomito fopra vn'vrna, dalla quale esca acqua, hauerà il detto fiume cinto il capo di vna ghirlanda di faggio,& à canto vi farà à giacer vn Leone. & dalla destra vi sarà vn'ara all'antica, sopra la quale vi sarà il fuoco, & intorno à detta ara vi faranno scolpiti l'Vrceo, la Patera, & il Liuio verga augurale, in mezzo fiano varije diuerfi instrométi sacerdotali secondo il falso & antico vío de'Gentili, e con la finistra mano tenga con bella gratia vn giglio rosso, & vn libro.

Molti nomi hà hauuti questa Prouincia, vno de quali su Tirennia, come narra Be roso Caldeo nel lib. r. dell'antichità, e Trogo nel 2. dicendo esser stato nominato così quello paese da Tirreno figliuolo di Atio, il quale per

quanto narra Strabone lib. 5 dice che dell'Idia mandò quiui habitatori, percioche Atio vno discendente di Hercole, & di Omfale, essendo dalla fame, & careffia sforzato mãdar fuori parte del suo Popolo, tratte le sorti, & dado à Tirêno la maggior parte delle genti il mandò fuori, ond'egli venuto in quelto paese lo chiamò Tirrenia. Fû poi da' Romani, secondo Dionisio Alicarnasseo, chiamata Etruria dall'intelligenza, & esperienza del ministrare il culto diuino nelquale vinceuano tutte l'altre nationi; onde questi popoli erano perciò in tanta stima appresso li Romani, che (come dice Dionisio insieme con Liuio) mandauano i loro figliuoli in questa Pro uincia ad imparare non solo lettere: ma anco li costumi, & la Religione. Al fine pigliò il nome di Tuscia, ò di Toscana, (secondo Festo Pompeo) da Tosco lor primo Rè, figliuolo d'Hercole, & d'Araffa che venne quiui dalle parte del Tanaile fù crea to Cosito dalli Gianigeni, & poiRè, fù poscia confirmato questo nome

per l'eccellenza del modo di sacrificare, che vsauano questi popoli, come habbiamo detto, & di ciò sa mentione Plinio nel libro 3. capi-

tolo 5.

Bella si dipinge, percioche questa nobilissima Prouincia, gioia d'Italia; e lucidissima, e vaghissima per hauer quella tutte le doti di na tura, & arre, che si può desiderare, come di Cielo benignissimo, di salubrità d'aere, di fertilità di terre per ester abbondante di Mari, Porti, Fiumi, Fonti, Giardini, ben piena di Città celebri, & grandi, & di sontuosissimi ediscipcosi publici, come privati, e di innumerabili ricchezze, & per ester seconda di peregrini ingeni in ogni arte; in ogni studio, e scienza, così di guerra, come di pace samosi.

L'habito, e corona del Gra Ducato, e per denotare questa celebre Prouincia có quella prerogatiua, che più l'adorna, hauendo la Serenis. Casa de' Medici non meno con opere gloriose, che con famosi tiroli, & insieme oltre modo illustrata la Toscana, percioche à chi non sono noti li nomi, & attioni egregie, & heroiche de i Lorenzi, de i Cosmi, e de loro dignissimi

iuc-

successori, per lo valore, e grandezza, de quali le più illustre, e Regal case del mondo hanno voluto hauer con essi consanguinità & af-

finità :

Il giglio rosso, se gli sà tenere in maso per meglio denotare questa Provincia, con l'insegna delle più principal Città, che è Metropoli, e gouernatrice quasi di tutta la Toscana .

Il libro ne denota, che questa nobilissima Prouincia è molto feconda d' huomini lettera ti & in tutte le scienze, tenendo ella sola aperti tre celebri Studij, cioè di Perugia, di Siena c Pifa

L' habito bianco, che detta figura tiene fotto, fignifica la lealtà de'costumi, purità di méte, sede sincera conforme à quanto da basso si

dirà della Religione.

Glissi mette à canto l' Arno, come siume principale che passa per mezzo Toscana, e da esso ne riceue molti commodi, & vtili, come si potrà vedere nella descrittione al suo luogo di detto fiume.

Le armi, che gli sono à lato, dimostrano che nella Toseana vi sono, & sono stati sepre huomini nella professione dell' armi illustri, e famosistra' quali non lasciarò di dire in particolar e de i Luchefi, come huomini valorofissimi & inuitti in tal professione. Onde in particolare, & in vniueriale in tutta la Prouincia di maggior lode son degni, che della mia.

L'ara all'antica con il fuoco, & gli sopradetti instrumenti è segno di quella falsa Religione verso gli antichi Dei tanto celebri nella Toscana, che sola ne teneua cathedra, & scola, oue i Romani con tutto il Latio veniuano ad imparare le cerimonie, & i ritj,& i Dottori di essa erano in tanto credito, & veneratione, che il Senato, e Popolo Romano nelle graui difficultà de' Publici maneggi, nell'euenti, & accidenti delle cose richiedeua il lor consiglio, & interpretatione circa la legge de ioro profani Dei, onde si fà chiaro, che a tutti i tépi è stata grade la pierà, & Religione di questo popo-

Veggafi anco nel tempo del vero culto di Christo nostro Signore, che è stara questa Pro mincia famola, & celebre per molti Santi, che vi sono stati; trentasei corpi de' quali nella famola, & antica Città di Lucca visibilmente hoggi si veggono senza gli altri, che di altre Città di detta Prouincia si potrebbono raccotate, è finalmente famola per molti gran Prelati di Santa Chiefa, li quali non la falla: ma la

vera Religione feguendo sono stati specchio. & essempio di carità, bontà, & di tutte l'altre v irtù morali, e Christiane, & pure hoggi vene sono tali, che di molto maggior lode son degni che no può dar loro la mia lingua percioche chi potrà mai dire à bastanza le lodi, & heroiche virtu dell' Illusttissimo Fracesco Ma ria Cardinal del Monte-nó meno da tutti ammirato, e rinerito per la Maestà del Cardinala to, che per le qualità Regie della fua persona, che ben lo dimostrano disceso, come egli è da vna delle più nobili stirpi del mondo. Ma non solo questa nobil Provincia hà in Santa Chiesa hauuti membri principali, mà vi sono stati i capi stessi di valore, & bontà incomparabile. come fù Lino che meritò di succedere immediatamente al Principe delli Apostoli nel gouerno di Santa Chiesa, il quale su huomo Toscano, e di Santa vita, che diede grandissimo

nome à questa Regione.

Sono più, secondo i seguenti tempi sati altri, & per l'anvità, e dottrina, & eccellenti attio ni molto segnalati, i quali per breuità si tralasciano: ma non si può già pretermettere il gra Leone Primo, perciòche chi di questo nome non ammirerà la santità, & la protonda dottri na pure ne gli scritti suoi lasciatici, & come al nome, il coraggio, & autorità in lui mo to ben corrispose, percioche con la presenza, & semplice parola spauentò, & raffrenò la rabbia di quel Atila guastatore d'italia, detto à sua confusione flagello di Dio. Ma lassando gli antichi, ne tempi anco più moderni sono da questa Provincia vsciti molti Prelatich' hanno in Roma portato il Regno Pontificale di S. Pietro. Nicola. V. Pio II. Pio III. Leone X. & il suo Cugino Clemente. VII de Medici, Marcello II. & Giulio III Del Sommo Pontefice CLEMENTE VIII. ognun vide chiarola. mirabil pierà, & l'ottimo, e giusto gouerno & ognun stimò, che per la Santissima mente di Sua Beatitudine, & per l'orationi sparse di lagrime, che molto frequentemente fece, & per quelle, che di continuo faceua fare al Santissimo Sacramento dal fuo popolo, oltre infinite altre attioni di fingolar Carità, & di raro essépio della Santità fua, ogni impresa gli sù sotto il suo selicissimo Pontificato successa prosperamente, & sauorito da Dio tranquillità, & pace vniuerfale del popolo Christiano, ad augumento del culto diuino, & dello stato Ecclesialtico; onde sono di tanto Pontefice rimaste memorie gloriosissime; à cui successe Leone XI. pur di casa Medici, & Paolo V. Roma-

324 Iconologia del Ripa

no di nascita,ma d'origine Toscana della Nobilissima famiglia Borghese antica di Siena si vede, e s'ammira il Sacro Politico Scettro, col

quale regge Santa Chiefa VRBANO VIII. de Barberini. Et hora finalmente Inclito Germe di Fiorenza.

## V M B R I A.



Nna Vecchia vestita all'antica con elmo in testa, starà in mezzo alle radici di più monti altissimi, che adombrino parte del suo corpo, con la destra mano eleuata sosterrà vn tempio suor dell'ombra, con alquanti raggi, quello riguardando, & con la sinistra starà appoggiata ad vna rupe, dalla quale precipitosamente cada gran copia d'acque; & sopra di esfe rupe sarà vn'arco celeste, da vna banda poi saranno i Gemini, che tengano vn Cornucopia pieno di siori, & frutti, e dall'altra vn grande, & bianco toro, con varii colli, & spatiose

pinnure intorno.

Questa Prouincia sù chiamata Vmbria (secondo alcuni) ab imbre, cioè dalla pioggia, percioche hanno creduto i Greci, che gli habitatori d'essa rimanessero salui dalle pioggie del diluuio vniuersale, il che è meta fauola, percioche la Sacra Genesi è in contrario. Onde meglio dicono coloto, che Vmbria sosse

detta dall' ombra, & che quella-Regione fia ombrosa, per l'altezza, & vicinanza dell i monti Apennini.

Vltimamente parte di essa è stata chiamata Ducato di Spoleto, il qual nome hebbe (secondo che narra il Biondo) da Longino primo Esarco di Italia. Hò detto, parte : perche intendo il descriuere l'Vmbria, secodo la descrittione de gli auttori antichi, nella quale sono compresi anco li Vmbri Sabini.

Vecchia, & vestita all'antica si di pinge, percioche gli Vmbri sono popoli antichissimi d'Italia, come attesta Plinio lib. 3.c. 14.111 tanto, che per mostrare l'antichità grade di essa alcuni hanno detto de gli Vmbri quel lo, che credeuano i Greci sauolosamente come si è derto di sopra. Bene è verò, che l'Vmbria è antichissima, come dice Plinio nel luogo di sopra citato, & altri autori. E Propertio suo alunno nella prima elegia nel quarto libro.

Vmbria te uotis antiqua Penantibus edit

Et il Mantuano Poeta similmente.

O memorande senex, quo se vetus Vmbria tan
tum.

Iact at.

Si fà con l'elmo in testa, percioche gli Vmbri surono molti potenti & formidabili nell'armi, in tanto che come dice Tito Liuio nel lib. 9. minacciauano Roma, ancorche trionfanti disposti di volerla prendere, il che viene anco affermato da Giouanni Botero nel primo libro delle sue Relationi vniuersali dicendo, che gli Vmbri sono popoli de' più guerrieri d'Italia di ciò sa sede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico nel 4. & 8. libro de bello Punico, & il Mantouano, mentre dice.

Priscis oriunaus ab Vmbris

Fortis equus.

Di questa Prouincia su Q. Sertotio, no mendotto, che brauo, & esperto Duce nell' arte mi litare, come attesta Suida, lasciando da banda.

intiniti

infiniti altri guerrieri, & valorofi Capitani de' tempi noftri, de'quali fono piene l'historie, co-

me sà chi si diletta di leggerle.

Si rappresenta in mezzo alle radici di più monti per due ragioni, l'vna è per dimostrare, che è natural de'monti render ombrose quelle parti, alle quali soprastanno, che perciò anche parte del corpo le si fà adombrato, onde poi è stata chiamata Vmbria, come si è detto di sopra. L'altra ragione è per significare, che questa Prouincia è nel mezzo d'Italia, la quale essendo tramezzata tutta da' monti Apennini, stà in mezzo à tali môti, percioche l'Vmbria si chiama l'ymbelico d'Italia, come dicono M. Varrone, Plinio, & altri. Il che anco chiaro dimostra Francesco Mauro da Spello nel primo libro della sua opera intitolata... Francisciados, oue descriue la vita del Serafico S. Francesco mentre dice.

Nonne idem Italia monstrabas sapius oram In medio globa latam obere , Tybris amano Amno secat qua pingue solŭ, lenis q; sub Asi, Qua latera excelsi lauo serit ardua cornus Hinc Erebi excidio regni narrare so ebas Venturum Heroem.

Sostiene con la destra mano vn tempio risplédente, perciò che nell'Vmbria son due gra capi di Religioni delle maggiori, che sian'al mondo, l'vno de' quali fù il gran Padre S.Benedetto da Norcia, sotto il quale militano 30. altre Religioni, & sono stati di quest'ordine monastico da 60. Papi, molti Imperadori d'Oriente, & D'Occidente, Re, Duchi, Principi, Conti, Imperatrici, Reine, Duchesse, & altre donne, per nobiltà, dottrina, e Santa vita illustri. L'altro capo è il Serafico Padre S. Francesco d'Assis fondatore della Religion de' Frati Minori cioè de' Capuccini, de gli Offeruanti, de' Conuentuali, del terzo ordine de' Riformati, de' Cordigieri, e molt'altri, che viuono, e vineranno sotto la regola, e protettione di San Francesco, i quali il Signore Dio, per meriti di questo gran Santo à sua imitatione sà sepre nuouamente sorgere per tutta la Christianità conforme all'oratione, che di lui canta la S. Chiesa dicendo: Deus, qui Ecclesiam tua Beati Francisci meritis fatu noua prolis amplificas, 5c. Lascio da parte S. Chiara capo d'infinite Vergini, che nelli claustrali seruono all'altissimo Dio, & molti altri Santi, & Santo, de' quali n'è pieno il Catalogo. E che anticamente l'Vinbria sia stata piena di Religione,

lo accennò Propertio lib.4.
Vmbria te notis, antiqua penatibus edit.

Le si dipinge appresso l'horribil cascata del lago Velino, hora detto Piè di luco, come co-sa, non solo in questa Prouincia notabile: ma anco in tutta Italia; perche è tale la quantità dell'acqua, & il precipitio, nel qual impetuosamente casca, che lo strepito, & percossa d'essa si sente rimbombando per spatio di 10.miglia, dando a' riguardanti marauiglia, e spauento, & per la continua eleuatione de' vapori cagionati dalla gran concussion dell'acqua reflettendosi i raggi del Sole, vien à formarsi vn'Arco celeste da' Latini chiamato Iris. Onde Plinio nel lib. 2.c.62.così dice.

In lacu Velino nullo non dic apparere arcus.

Come hoggi anco si vede; e se bene l'arco celeste alle volte significa pioggia nondimeno questo, del qual si parla, non può esser preso in tal senso, perche questo è parricolare, e no si sa se non di giorno, quando il Cieso è più sereno; onde possa il Sole co'suoi raggi verberar quella parte, ou'è maggiore eleuatione de' vapori per la concussion dell'acque, e non per tanto è notabile questo per la cagione detta di sopra, quanto perche è in mezzo dell'Italia, come ancora lo descriue Vergilio nel 7 dell'Eneide.

Est locus Italia in medio sub montibus altis.
Nobilis. & fama multis memoratus inoris
An sancti valles, densis bunc frondibus antru
Vrget viring; laius nemoris, medioq; fragosus
Dat sonitum saxis, & torio vertice torrens.
Hic specus borrendu, & saut spiracula Ditis
Monstratur, ruptoq; inges Acheronte vorago.
Pestiferas aperit sauces, queis codita Erinnys,
Inuisum numen terras calum q; leuabat.

Non senza ragione se le couiene il Cornucopia, perche, come dice Strabone nel 7. lib. della sua Geografia, Vniuersa regis ferusissima est, della quale anco Propertio nell'Epigramma ad Tullum de patria sua dice. Proxima suppossio contingens Vmbria campo Me genuit terris ferii lis vberibus.

Er è di maniera fertile questa prouincia, che vi sono alcuni luoghi come quelli capi chiamati Rosea Reatina, che da Cesare Vopisco, & da M. Varrone sono chiamati il grasso d'I-

talia.

Il medefimo coferma anco il Botero, & gli altri fcrittori, sì antichi, come moderni, & perche Stefano de Vrbibus dice, che nell' Vmbria gli animali due volte l'anno partoriscono, &

k 3 bene

bene spesso gemelli, come anco le donne, & gli arbori duplicatamente producono & siori, & frutti, come si vede anco ne' tempi nostri. Però mi pare, che le conuenga, che il Cornucopia sia sostenuto da'Gemini, e che di lei meritamente si possa dire quel verso di Virgilio dell'Italia.

Bis granida pecudos, bis pomis viilis arbos.

Si pone vitimamente il Toro bianco à lato alla detta figura; perche in questa prouincia nascono bellissimi tori, & per lo più grandi, & bianchi, i quali appresso de' Romani erano in grande stima, percioche di quelli si seruiuano i trionsanti nelli trionsi, & sacrificij, lauandoli prima nell'acqua nel siume Clitunno. Onde Vergilio nella seconda Georgica dice.

Hinc albi Cliune greges, & maximaT aurus Victima, sepè tuo perfusi flumine sacro Romanos ad teola Deum duvera triumphos

Romanos ad tepla Deum duxere triumphos. E Silio Italico ancora nel lib. de Bello Punico di questo parlando, dice. Meuanas Varrenus erat cui diunis ober Campis Fulginia, & patulis Clitumnus in aruis

Candentes gelido perfundit flumine Tauros. E nel lib.8.

Et lauat ingentem profundens flumine sacro Clitumnus Taurum.

E Francesco Mauro nel 3.lib. Francisciados.

Et latos vicina tuos Meuania campos

Prospectu petu admirans, quos luere sacro

Clitumnis pascis candenti corpore Tauros.

E deue hauer intorno colli, & pianure, per dimostrare la Natura del luogo, essendo dotara

l' Vmbria di valli, colli, e piani bellissimi, Onde

Silio Italico nel lib. 6. de bel. pun. disse.

Colles umbros, atque arua petebat

Annibat excelso summum qua vertice montis Deuexum lateri pendet Tuder, atq; vbs latis Porrecta in campis nebulas exalat inertes, Et sedet ingentem pascens Menania Tauru. Dona loui.

A T I O.



VEdrassi per il Latio l'antico Saturno, cioè vn'huomo con barba longa, folta, e canuta, sedendo in vna grotta, tenendo in mano

la falce, e sopra la detta grotta si rappresenta vna donna à sedere sopra d'vn mucchio di diuerse armi, & armadure,

Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di belle penne & nella finistra mano vna corona; ouero vn ramo di Lauro, & nella destra il parazonio, il quale è spada corta..., larga, e spuntata.

Il Latio per la sede, che tiene il Romano Imperio, non solo è la più famosa parte dell'Italia: ma di tutto il mondo.

Per lo Saturno nella grotta si disegna questa Pronincia, hauendo acquistato il nome di Latio dall'esseruisi Saturno nascosto, mentre suggiua dal figliuolo Gioue, che l'haueua priuato del suo Reame, come racconta Vergilio nell'ottauo lib, dell'Eneide, que dice.

Primus ab athereo venu Saturnus
Olympo

Arma louis sugrens, & regniexul ademptis,

In genus indocilac dispersum mon.

Composuit; legesque dedit, Latiumq; vocari Maluit: his quonsam latuisset tutus in oris . Et Quidio nel primo de' Fasti.

CAN-

Caula ratis superest: Tuscum rais venit in

Ante verrerato falcifer orbe Deus.

Hac ego Saturnum memini tellure receptum Caltibus regis à Toue pulsus erat.

Inde din centi mansit Saturnia nomen:

Dicta auoa: est Latium terra latente Deo. At bona posteritas puppim furmaust in are Hospitis adventum restificata Dei

Ipse solum coluit, cuius placidissima lauum Radit arrnosi Tybridis vna latus.

Tiene la falce, come proprio instrumento, ouero infegna, con che da Poeti vien descritto, da essa denominato, se gli attribuisce la detta falce, perche dicono alcuni, che egli fù l'Inuentore che la trouò mentre insegnò a gli ha-- bitanti d'Italia, e'l coltinare de' campi, e di fare il raccolto del grano, e di tutte le biade. Altri dicono, che quest'arma li sù data dalla madre, quando fù contro del padre, & si mosse a liberare i fratelli di prigionia, & che con essa castrò Cielo come racconta Apollonio nel

quarto libro delli Argonauti.

Per la donna fedente sopra della grota si -mostra Roma, la quale essendo posta sul Latio non folo come cosa famosissima singolarmente dichiara questo paese, ma li fa commune tutto il suo splendore, & la sua gloria, oltre che per altro vi stà bene la detta figura, percioche Roma anticamente hebbe nome Saturnia, il che dimostra Quid. nel. 6. lib. de' Fasti introducendo Giunone, che di se parla. Sigenus aspicitur, Saturnum prima parentem

Feci Saturni fors ego prima fui.

Apatre dicta meo quonda Saturnia Roma eft Hac illi à Cœlo proxima terra fuit. Sithorus in pretio est, dicor Matrona To-

mantis .

:: Iunctaque Tarpeio sunt mea Templa Ioui. Nella guisa, che si è detto si rappresenta Roma, come hoggi di lei si vede vna nobilissima statua di marmo antica ne gli horti de gli Illustrissimi Signori Cesi nel Vaticano.

Il ramo del Lauro, ouero la corona del medesimo, oltre il suo significato, che è vittoriola, & trionfi, che per segno di ciò si rappresenta sopra l'armi già dette, denota anco la copia di Lauri, di che abbonda questa Prouincia, & quello, che Plinio narra nel lib. 15. al cap. 30 sioè, che fù vn' Aquila, la quale hauendo rapita vna gallina bianca, che haueua in... bocca vn ramuscello di Lauro carco di bacche, la lassò cadere salua nel grembo di Liuia Drufilla, la qual fù poi moglie d'Augusto, so

pra'l qual fatto richiesti gli indovini, risposero, che si douesse conservar la gallina, & i polli, che di lei nascessero. Che il ramo si piantasse, il che essendo fatto nella Villa de' Cesari posta su'l Teuere, noue miglia presso a Roma nella via Flaminia, ne crebbe di questa sorte di alberi vna gran selua, della quale trionfando poi gli Imperadori portauano vn ramo in mano, & vna corona in testa.

Nè fù solamente la detta selua, che in altri luoghi se ne secero molt'altre, che sono durate molto tempo, & sin' hora si vede, che in questa Regione vi è maggior scopia di lauri. che in qual si voglia altra Provincia d'Italia.

#### CAMPAGNA FELICE.

Ouero Terra di Lauoro.

D Ipingesi questa Felice Prouincia in vn florido campo con la figura di Bacco, & di Cerere , li quali stiano in atto fiero di fare alla lotta, & che non si discerna auantaggio di forza più in vno, che nell' altra.

Hauerà Bacco in capo vna girlanda di vite con pampani, & vue, & Cerere parimente hauerà vna ghilanda di spighe di grano.

Dalla parte di Bacco faranno olmi grandifsimi con verdeggianti viti, che saliscano sino alla cima di [essi atbori cariche di vue, & per più vaghezza vi si potrà anco mettere a canto vna tigre, come animale dedicato a Bacco, & dall'altro lato di Cerere vna campagna di alti, & spigati grani, & vn gran serpe, anch' egli

animale di Cerere.

Felice veramente si può chiamare que sta-Prouincia, poiche ella abbonda di molti beni. & spetialmete di quelli, che sono alla natura humana necessarij, come il pane, & il vino. E venendo in cognitione i Greei antichi della felicità di questa fertilissima Prouincia con appropriata, & gioconda fauola finsero, come racconta Plinio nel lib.3.che questa Campagna fosse lo steccato doue di continuo combattino Cerere, e Bacco alla lotta per dimostrare, che Cerere in produr grani non cede alla fecondità di Bacco in produr vini, & altresi Bacco, anch' egli non ceda all' abbondanza di Cerere, in produr grani; doue che per questa rissa è tanta la fertilità dell' vna, e dell' altro, che dal tempo de i Greci infino hora stanno combattendo, non essendo ancora di essi nessun stracchi, ne che voglia ceder per honore de lor frutto per vtilità del genere humano, ne lasciano campo di poter dare giuditio qual di essa sia più torte, & valorosa.

# Iconologia del Ripa CAMPAGNA FELICE,

ouero Terra di Lauoro.

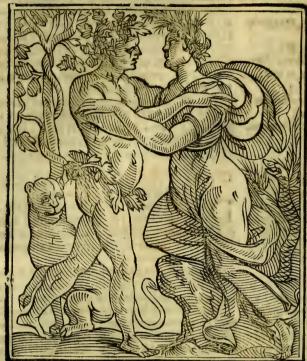

Campagna Felice, ouero Terra di lauoro.

P Er far diuería pittura di questa prouincia, rappresentiamo vna bella, & gratiosa giouane in luogo ameno, con ghirlanda in capo tessuta di varij fiori, & con veste di color verde, parimente dipinta a fiori di diuersi colori.

Sotto il braccio destro tenga vn sascio di spighe di grano, & con la sinistra mano con bella gratia vna verdeggiante vite, la qual mostri di essere secondissima del suo frutto, & a canto vi sia vna spelonca dalla qual esca sumo, & acqua.

Fù da Plinio nel 3. lib. nominata questa.

Prouincia, Campagna Felice, dalla selice.

produttione de' frutti, i quali d'essa abbondeuolmente cauano.

Al fine fù detta Terra di lauoro dall'ageuolezza di lauorare questo paese, per la qual coltura, & lauorare facilmente s'apparecchia a riceuere la semente, & però anco sù chiamacampi laborini.

Altri dicono, che pigliasse nome di Terra dilauoro per esser molto struttisera, si come diceffero ella è buona questa terra da lauorare · perche non si perde l'opera , ne la fatica.

Fù anco nominata cosi questa...
Prouincia dalla fatica, laquale hebbero gli antichi a conquistarla, & poi a ritenerla soggetta, come narra Liuio.

Bella, gratiosa, vestita nella guisa, che dicemo, e con la ghirlanda di fiori si dipinge acciò che conosca, come la Natura ha voluto mostrare quanto questa Prouincia sia amena, & fruttifera; & data occasione a gli antichi (come riferisce Plinio nel libro terzo ) di chiamare questa Regione Campagna Felice, poiche quiui è aria temperata con tanta dolcezza, che molti Imperadori, & Senatori Romani infastidiri del mondo vi si sono ritirati a più tranquilla vita, & massime a Pozzolo, & a Baia, & similmente fecero altri grandi huomini per occuparsi nelli studij delle lettere, tra' quali fù Virgilio eccellente Poera, Tito Liuio, Horatio, Claudiano, & Francesco

Petrarca molto amico di Roberto Rè di Napoli, onde sopra di ciò così dice Silico Italico.

Nunc molles, vrbs ritus, asq; hospita Musis Otia, & exemptum curis granioribus

E non solo quiuiè, come habbiamo detto, aria così persetta: ma vi si truouano tutte le delitie per li piaceri, & vtili de gli huomini essendo che da ogni lato si vede la diuersità de i frutti, e quello, che maggiormente importa, copia grandissima di grani, e vini, e che per tal significato si rappresenta con il sascio delle spighe di grano, & con la verdeggiante, e seconda vite carica di vue; onde Martiale nel primo libro de' suoi epigrammi specialmente parlando del monte Vesuuio luogo compreso in questa parte, così dice,

Hicest Pampineis, viridis Vesuuius Vmbris; Presserat hic madidos nobilis vua lacus. Hac iuga quam Nisa colles, plus Baccus amauis

Hoc nuper Satyrimonte dedere choros; Hac Veneris fedes, Lacedemone gratior illi, Hic locus Herculeo nomine clarus erai:

Cun-

Cunctaiacent flammis : & trifti mer/a fauilla;

Nec superi vellent hoc licuisse sibi, La cauerna dalla quale esce, e sumo, & ac-

qua, dimostra i saluberrimi bagni tanto nominati di questa Provincia, i quali sono molti, sebene vn solo si rappresenta, & per la parte si deue intendere il tutto.

CALABRIA.



Onna di carnagione fosca vestita di color rosso, in capo hauerà vna bella ghirlanda di fronde d'ornello sparse di manna, con la destra mano terrà vn Cornucopia pieno vue di diuerse specie bianche, e nere, con la sinistra mano tenga vn ramo di ginestra carico di bocciuoli di seta, & vn ramo di bombagio con le foglie, e frutto, e per terra vi sia

anco vn fascio di canne melle.

Il nome di Calabria, pare che sia voco Greca, il quale habbia riceuuto questo paese da Greci, che l'hanno habitato, percioche essendo nome composto da Calos, & Brijo (delle quali voci l'vna significa buono, & l'altro scaturire) si viene a lodare con tal nome questa Prouincia, essendo che in essa si troua il sonte di tutti i beni il che conferma Pietro Razzano, & France sco Berlinghieri nella sua Geografia, nelli suoi versi, che cosi dicono.

Calabria è detta nel presete giorno; E significa il nome, che produce Le cose buone, con copioso corno,

Et in vero questo paese è molte fruttisero, pieno di opportuni mon. ti, d'aprichi colli, & di amenissime valli: ma quel, che più importa, vi è aria persettissima, che rende gratissimi quei beni che la Natura produce.

Il color fosco della carnagione, & l'habito rosso dinota l'operatione del color del Sole, che a lei è molto amico, il che significa O ratio nell' Ode 3 1. del 1. libro dandogli l'epiteto di estuoso.

La ghirlanda di ornello carico di manna, che tiene in capo è per denotare che il Cielo in questo luogo è bonissimo, & vi pioue largamente gioconda, & salutifera ruggiada della manna, & perche quella, che si raccoglie sopra l'orno è la migliore & la più perfetta, perciò di questo albero le facciamo la ghirlanda, & non di altra pianta

Con le diuerse vue si dimostra la

copia di generosi vini, che si fanno in questa prouincia, li quali portandosi in diuerse parti d'Italia fanno memorabile il paese, & il suo nome.

Il ramo di ginestra co' boccioli di seta, la bambace, & le canne mele sono gli altri frutti più speciali, per li quali si rappresenta maggiormente la Prouincia, facendonisi, come ogni vn sà, grandissima quantità di seta, di bambagia, & di zuccaro.

## PVGLIA:

Onna di carnagione adusta, ch'essendo vestita d'un sottil velo, habbia sopra di esso alcune tarantole, simili a'ragni grossi rigati di diuersi colori, starà la detta sigura in atto di ballare, hauerà in capo una bella ghirlanda di oliuo con il suo frutto, & con la destra mano terrà con bella gratia un mazzo di spighe



ghe di grano, e vn ramo di mandorlo con foglie e ftutti, hauerà da vna parte vna Cicogna, che habbia vna ferpe in bocca, & dall'altra diuersi instromenti da sonare, & in partirolare yn tamburino, & vn pissaro.

Fù da gli antichi chiamata questa Prouincia Apulia da Apulo antichissimo Rè di questo luogo, che quiui venne ad habitare molto

tempo auanti la guerra di Troia.

Dipingesi di carnagione adusta, e vestita di sottil velo, per dimostrare il gran calore, & siccità, che nella Puglia per lo più si troua, per la qual cosa sù costretto Oratio a dire nell' Ode 3. epodoni: Situculosa Apulsa, nominandola così piena di sete, & parimente Persio nella prima Satira.

Nec lingua quantum sitiat canis Appula,

Le tarantole sopra il vestimento, è macchiate di diuersi colori si rappresentano, come animali notissimi, e vnichi a questa Prouincia, come anco per dimostrare (secondo che riserisce il Mattiolo sopra Dioscoride nel lib. 2.) la diuersità del lor veneno; percioche mordendo esse alcuno ne succedono diuersi, & strani accidenti; alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi salta, chi trema, chi suda, & chi patisce altri diuersi accidenti, & fanno pazzie, come se fossero spiritati, & ciò da altro non procede, se non dalle diuerse nature si di questi animali, come ancora di quelli, che sono da essi morsicati, & ancora secondo i giorni, e l'hore.

La diuersità de gli instrumenti da sonare, dimostra, che il veleno di questi animali (come narra il Mattiolo nel luogo (opradetto ) vniuersalmente si mitiga, & si vince con la musica de'suoni. Le però si costuma di far sempre sonare, di, & notte, finche l'offeso sia sanato, imperoche il lungo suono, & il lungo ballare (che perciò si rappresenta... questa figura, stia in atto di ballare) prouocando il sudore gagliardaméte vince al fine la malignità del veleno & ancorche li detti instrumen. tiper ogni parte si costumino volontariamente per gusto, & dilettatione: nondimeno in questa Pro-

uincia si adoperano, non solo a questo fine, ma per necessità, come si è detto.

Le si dipinge a canto la Cicogna con la ferpe in bocca, pe rche questo animale in niun' altra parte dell' Italia sa il nido, che in questa, onde si dice esserui pena della vita a chi ammazza le Cicogne per il benefitio, che esse ap. ortano con tenere netto il paese dalle serpi.

Le spighe del grano, la ghirlanda dell'oliuo, & il ramo del mandorlo ne dimostrano, come in questa Prouincia vi è tanta abbondanza di grano, orzo, olio mandorle, che sacendo paragone di essa Prouincia al resto

d'Italia, si può dire, che essa ne proueda
più d'ogn' altra, doue che non solamente questa Regione ne ha
quantità per se; ma neabbonda per molti
altri luoghi ancota-

(\*<sub>\*</sub>\*)

ABRVZ



Donna di aspetto virile, & robusto vestita di color verde, che stando in luogo erto, & montuoso con la destra mano tenga vn' hasta, & con la sinistra porga con bella gratia vna cestella piena di zaffarano, & appresso lei da vn dei lati sia vn bellissimo cauallo.

I Popoli di questa provincia anticamente si chiamarono Sanniti, Caraceni, Peligni, Marucini, Precutini, Vestini, Irpini, & altri nomi secondo i luoghi, & le Città di essa Regione: mà in generale trasse il nome de' Sanniti dalla Città di Sannio, dalla quale anticamente hà riportato il nome tutta questa Provincia, come quella che di tutti questi popoli sù capo, come narra Strabone lib. 5.

Fù poscia chiamata Aprutio, in vece di Precutio, cioè da quella parte da' Precutini, e hora hà acquistato il nome di Abrutio in vece di Precutio, essendo corrotto il vocabulo di maniera, che questa denominatione scambieuolmente è successa à quella de' Sanniti, e fatta vniuersale, come ella à tutto il paese.

Si dipinge donna in luogo erro, & montuofo, per effere questa Prouincia così fatta. Z 0.

Si fa vestita di color verde, & di aspetto virile, & robusto, percioche come dice Plin. nel li. 3, che gl'huomini habitanti ne'monti sono vigorosi, robusti, & più sorti di quegli che habitano in luoghi piani, essercitando più quelli il corpo, che non fanno questi.

E perche produce questa Regione grandissima quantità di zassarano, del quale non solo partecipatutta l'Italia, mà molti altri paesi ancora, si rappresenta, cheporga la bella cesta piena di questi frutti.

Il bellissimo cauallo che le stà appresso, denota i generosi, e molto nominati caualli di Regno, de quali de più sorti sono in questo paesse, per la già detta cagione del sito, se bene per la bellezza, & grandezza di corpo ve ne sono in Calabria, e in Puglia di molta stina., massime quelli della razza del Re, del Prencipe di Bisignano, & altri.

Stà anche bene il cauallo à questa Prouincia percioche essendo ani-

male di sua natura generoso, & seruendo al fatto della guerra, si attribuisce a'Sanniti huomini bellicosi, che (come appresso si dirà) stettero à fronte più volte con l'essercito de' Romani.

L'asta, che tien con la destra mano, è per significato del lor proprio nome, significando (come dice Festo) la voce Greca vauria hasta.

Oltre di ciò l'hasta le si conuiene in segno della virtu, & del grande valore. Perciòche i Sanniti cominciando à fare conto della virtu, & frà di loro delle persone virtuose, in tutti gli arti ciuili come di pace, così di guerra honorauano quelli, & diuennero tanto corraggiosi, che ardirono di farsi soggetti tutti gli conuicini Popoli scorrendo gran paesi, & di farsi inimici i Romani, a'quali (come dice Strabone nel luogo citato) secero più volte veder la proua del loro valore. La prima volta su quando mossero la guerra. La seconda quando furono in lega con esso loro. La terza quado cercarono d'essere liberi, & Cittadini Romani, e no lo potedo ottenere mancarono dell'amicitia de'

Ro-

lconologia del Ripa

Romani, & se ne accese la guerra chiamata te ottennero d'esser fatti partecipi di quello, Marsica, la quale durò due anni, & sinalmen che desiderauano.

## M A R C A.



SI dipinge in forma di vna donna bella, & di virile aspetto, che con la destra mano si appoggi ad vna targa attrauersata d'arme d'hasta, con l'elmo in capo, & per cimiero vn pico. & con la sinistra mano tenga vn mazzo di spighe di grano, in atto di porgerle, & appresso à lei vi sarà vn cane.

Si rappresenta bella per la vaghezza della Prouincia molto bene distinta dalla natura in valli, colli, piani, riui, & siumi, che per tutto l'irrigano, & la rendono oltre modo vaga & bella.

Si dipinge di virile aspetto con vna mano appoggiata alla targa, & altre armi, per mo-strare li buoni soldati, che d'essa Prouincia escono.

Li si mette per cimiero il Pico arme di questa Regione, essendo che il Pico vccello di Marte susse guidato, & andassi auanti le legio, ni de' Sabini, e quelle nella Marca conducesse ad essere colonia di quella Provincia, & per questo sù detto à tempo de'Romani la Marca, Ager Picenus, come ben descriue assai in vn breue elogio il Sig. Isidoro Ruberto nella bellissima & marauigliosa Galleria di Pallazzo nel Vaticano fatta sar da Gregorio Papa XIII. di felicissima memoria nella qual sù di molto aiuto il Reuerendiss. P. Ignatio Danti Perugino, & Vescouo d'Alatri, chen'hebbe suprema cura da sua Beatitudine, & l'elogio sù questo.

Azer Picenus, azer dictus est propter fertilitatem, Picenus à Pico Martis vi Straboni placet, nam annona, & militibus abundat, quibus sape Romam, caterasque Italia, Eu-

ropaque partes inuit.

Ét certamente gli huomini di questa Prouincia non solo hanno souuenuta continuamente di grano Roma, e l'altre Prouincie:mà ancora hanno dato aiuto di fortissimi soldati, & insieme segni di notabil sedeltà, ne i maggiori bisogni loro, & della Christianità, contro i Turchi, e gli Heretici, & à tempo de' Romani antichi spetialmente sece-

ro, quando congiurando contro d'essi gran parte delle Colonie d'Italia gli mossero guerra solo li Marchegiani, de quali Fermani restorno in sede, & combatterono in lor servigio, onde questa Prouincia, & questa Città ne acquistò lode di sedele, & per loro gloria ne i luoghi publici si vede scritto.

Firmum firma fides Romanorum Colonia.

Onde ragioneuolmente se li è messo à canto il cane, per dimostrare, la sedeltà loro; Oltre di ciò per dimostrare, che in questa Prouin cia vi sono cani di gran stima, e bontà, e di essi ne vanno per tutta l'Italia, e ritornando al valore, e sedeltà di questi soldati, si dimostra da Velleio Patercolo quando dice, che Pompeo armò per la Republica numero grandissimo di gente mà che,

In Cohorte Picena plurimum confidebat.

A'tempi più moderni, quando Papa Clemente VII. si trouaua assediato in Castello S. Angelo dalli Spagnuoli, & da i Tedesci, e

Mar-

Marchegiani quafi popularmente s' inuiorno no con alquanti caualli, e con effo Tullio Ru alla volta di Roma, de i quali spingendosi auanti il Conte Nicolò Mauritio da Tolenti-

berti, si ritrouarono à cauarlo di Castello quando si andò à saluare ad Oruieto.



Onna con bella ghirlanda in capo di lino con le sue foglie, e fiori, & di rubbia: con la destra mano terrà vn ramo di pino con il frutto,& con la finistra panocchie di mi glio di panico, di bacelli di faue, e di fagiuoli.

Hebbe questa Prouincia diuersi nomi, vno de' quali fù Flaminia, & dicesi, che habbia otte nuto questo nome dalla via salicata, & raffettata da C. Flaminio Console Romano, come narra Strabone nel lib. 5.& T. Liuio nel. 9.del le guerre de' Macedoni, dicédo; che Flaminio hauendo soggiogati i Liguri, & fatto pace co' vicini popoli, non potendo patire, che i vittoriofi soldati fossero otiofi, vi fece salicare, e ras settare la via da Roma per Toscana, & per l'-Vmbria sino à Rimino. Fù poi detta Emilia da M. Lepido Emilio, il quale fece vna strada, che veniua da Piacenza a congiungersi con la Fla min a. Fù prima chiamara Gallia Cisalpina., per essere stata habitata lungo tempo da Galli, Boi, Infubri, Cenomani, & da altre fimili ge

nerationi (come dimostra Polibio nel quarto libro) dicendo, che hauendo i detti Galli trapassate l'Alpi, scelero in questo paese, e scacciati i Toseani, che quiui haucuano edi sicate dodeci Città, quiui si fermarono , & da esti Galli fù poi nominato tutto questo paese Gallia Cisalpina. Fù poscia detta Gallia Cispadana, & Traspadana, per essere da gli Antichi partita la Cisalpina in due parti, cioè, di quà, & di là dal Pò Fiume. Fù poscia nominata Gallia Togata come si raccoglie anco da... Martiale nel terzo libro, che iui lo compole.

Hoctiki, quicquid id est, longinguis

mittit ab oris

Gallia, Romane dicta toca.

Et più à basso dice specificamente. che era nel foro Cornelio, cioè Imo

Romam unde liber; si veneris unde requires:

Aemilia dices, de regione vie. Si quibus in Terris, qua simus in

Vrbe, regabit.

Cornely referas melicet effe foro. Fù detta Gallia, essendoui i Galli Senoni, & parimente i Boij passati nell' Italia, & quiui hauendone scacciati i Toscani (come babbiamo detto ) & habitandoui, cominciarono à poco, à poco à pigliare i ciuili costumi de 🌘 Romani non solamente del modo del viuere, ma altresi del conuersare, & vestire, percioche vedendo quelli esser togati, anch'eglino pigliarono le toghe, che erano vestimenti de' Romani.

Vltimamente sù (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Carlo Magno, & da Papa Adriano primo doppo la rouina d' Longobardi, per esser stata Rauenna con alquante altre Città, & Terre vicine sempre per tutto il tempo de' Longobardi fedelissimi al popolo

Romano.

Si fa à questa Provincia la ghirlanda dilino, hauendo Plinio in molta stima il lino di Faenza nel libro 19, ponendolo nel terzo grado di sottigliezza, & densità, & nel Iconologia del Ripa

334

secondo grado di bianchezza.

La Rubbia vien molto ledata quella di Rauenna da Diofeoride come cosa notabile. Le pannocchie di miglio, & di panico denotano la fertilità del pacse, quanto à untre le sorti di biade, & legumi, & specialmente migli, pani-

chi, faue, & faginoli.

Il ramo dipinto con il frutto, che tiene con la destra mano, è per dimostrare la nobilissima selua di pini intorno a Rauenna, & Ceruia che è cola tanto propria di questa Pronincia in Italia, che niuna cosa la sà tanto differente d'all' altre; quanto essa. Onde Sisto V. di Fesice memoria in vna sua Bolla circa la coferuatione di quesse piante, la chiama decoro d'Italia.

Mà per non lasciar di dire cosa che notabil fia & per dar occasione ad altri porgendo loro materia di variare à modo loro la forma di questa figura. Io trouo appresso Plinio lodati i Rombi, e gli Asparagi di Rauenna, onde Mar

tiale di essi così dice nel 13. lib.

Mollis in equorea que creuit spina Rauenna. Non erit incultis gratior Asparagis.

Racconta anco l'abbondanza delle rane, che si trouano quini, & di loro così fauella.

Cum comparata ristibus tuis ora Meliacus babeat Crocodilus angusta, Melinsa, Ranagarriant Ranuenates,

Vi sono ancora le viti sertili di Faenza delle quali ne sa mentione Marco Varrone lib. 1.0.

2. de re rustica.

Et gli otrimi, e generosi vini di Cesena, se be ne possono essere superati in altri luoghi prodotti mà gli antichi gli riposero tra vini generosi, come si legge appresso Plinio nel lib. 3- al cap. 6 & Mecenate ne faceua gran sima, e però furono chiamati Mecenatini. Onde non terrei per errore far pella ghirlanda compari-

Potrassi anco dipingere il Sole, che da Platone nel Timeo sù detto caro, & amico à Dio, & nel 9. della Iliade sù da Homero chiamato diuino, & di cui Plinio scrisse quell'antico Pro uerbio, Sale nibil victius, il quale si sà à Ceruia in tanta copia, che si partecipa ad altre prouincie, & mi parrebbe non disdiccuole, che ne tenesse in mano, ò in altro luogo in va vaso, che rappresentasse la maolica, che si sa in singolar lode in Facnza.

E finalméte, oltre le sopradette cose, potreb besi anco sare armata per attribuitle virtu militare, hauendo prodotto per lo tempo passato, & al presente brauissimi huomini, & samosi Capitanij, come Alberico Barbiano restitutore dell' antica disciplina militare in Italia, lo Ssorza da Cotignola, tanti Malatesti da Cesena, e Rimino, i Polentani, i Louardi, & Rasponi da Raunena, i Caluoli, Ordelassi, si Asti, de quali il Caualier Cosmo Vicegouernatore di Famagossa, suc per la Santa Fede si dal Turco decapitato, insieme con Astorre Buglione Gouernator Generale del Regno di

Ciprio à 7. d' Agosto 1571.

Et i Brandolini da Forli, i Manfredi, & Martino da Faenza, Vincentino & Dionifio, Naldi da Brefichella Generale della Inuittiffima Republica di Venetia ambidui Guerrieri famo fi nominati dal Giouio, & dal Bembo de Re Veneta: & molti generofi Capitani di questa bellicosa Famiglia dalla quale anco sono discessi i Signori della Bordigiera, gli Alidossi da Imola, i Conriguidi hora Marchesi di Bagno, discessi di Guido Nipote d'Othone Magno, primo Imperadore in Germania, huomini di grande stima, e valore, & altri, che lasso per non essen tedioso.

### LOMBARDIA.

V Na donna bella, grassa & allegra il suo vestimento sia di color verde tutto fregiato d' oro, & argento, con ricami, & altri ricchistimi, e vaghi adornamenti: nella destra mano tenga con bella gratial' Imperial Corona d'argento, & con la finillra, vn bacile oue fiano-molte corone d'oro ducali appogiato al fianco e apprello i piedi dal deltro lato fiail Pò fiume, cioè vn' huomo ignudo, vecchio, con barba lunga, & longhi, e ffefi capelli, coronato di vna corona d'oro. Ouero per variar questa figura sia la testa di toro con vna ghirlanda di pioppa, appoggiato il fianco, ò braccio destro sopra vn' Vrna dalla quale escacopia d'acqua, & che si divida in sette rami, & con la finistra mano tenga con bella attitudine vn Cornucopia.

Hà haunto questa nobile, & bellissima Prouincia diuersi nomi secondo la diuersità de' tempi & il primo sù Blanora Gallia Cisalpina, & anco essa per vna parte Gallia Togata, Felsina, Aurelia, & Emilia, come riferisce Catone in libro Originum, poscia sù detta Longobar-

dia, & hora Lombardia.

ta



Io non mi estenderò à dichiarare per qual cagione habbia hauuto li sopradetti nomi per non essere tedioso, mà solo dirò, perche si chiamasse Blanora, che su il primo nome, che ella hauesse, come anco perche sia stata nominata Lombardia, che è stato l'vitimo nome.

Dico dunque, che trasse primieramente il nome di Blanora da Ocno, Blanoro valoroso Capitano de Toscani, il quale passado l'Apennino s'insignori di questo paese, secondo che riferisce Catone nell'Origini, doue dice.

Gall: a Cispadana, olim Bianora à victore

Fù finalmente detta Longobardia da i Longobardi che lungo tempo tennero la Signoria di essa Regione, hora dicesi Lombardia, per maggior dolcezza della pronuntia.

Bella, grassa, allegra, & vestita di color verde si rappresenta, per essere gli huomini di que sta Provincia amorenoli, connersevoli, & molto dediti alli solazzi della vita, godedo vn paese quanto possa essere ameno, sertile, abbodante di vivere, di delicie, & di tutte le cose, che si richiedono al felice vivere de gli habitatori, oue sono molte Città grandi, famose Terre, infiniti Villaggi, & sontuosi Castelli, magnificentissimi edistis publici, & priuati, detro, & fuori della Città, fiumi celebri, fonti, & laghi di grandissima consideratione, valli, piani, & monti ricchi di tutte le gratie della natura & dell'arte.

I lauori d'oro, & argento, ticami, & altri vaghi ornamenti fignificano la magnificenza, lo splendore, & la pópa de popoli diquesta Prouincia, li quali abbondano di ricchezze, & artistij; di nobili lauori conforme al merito della lor molta gran nobiltà,

gran virtù, & valore.

Imperial corona d'argento dimofira l'illustre dignità, & honoranza di questa Prouincia, riceuendo il Rè de' Romani iu essa la detta corona di argento quado viene in Italia per incoronarsi percioche, come riseriscono i Dottori nel c. venerab. de elest. & la glosa nella Clementina prima, super verbo vestivis de iureiurando; di tre diuerse corone la Maestà dell'Imperatore si corona.

Primieramente quella di ferro riceue dall'Arciuescouo di Colonia in Aquisgra na, poi questá d'argento gli vien data dall'Arciuescono di Milano, & la terza d'oro gli vien data dal Sommo Pontefice nella Chiefa di S. Pierro di Roma, delie quali quella di ferro significa la fortezza con la quale dene foggiogare i ribelli: l'altra d'argento dinota la purità de costumi, & le chiare attioni, che deuono effere in tutti i Principi ; l'vltima d'oro fignifica la sua preminenza in giustitia, & potenza sopra tutti gli altri Re, & Principi temporali del mondo, si come l'oro di molto auanza tutti gli altri metalli. Mà meglio sarà di mettere nella destra mano della Lombardia la corona Imperiale di ferro, non d'Argento: etra la sudetta glosa nella Clementina, veggali Girolamo Vescouo Balbo Gurcense nel trattato che fà dell'Incoronatione à Carlo V. Imperatore. Aunti Imperatorem primum argemo coronari, deinde ferro in Longobardia. olim Gallia Cifalpina. Il Coriolano mantiene che nella sua Patria si dà la corona di ferro Imperiale à gl'Imperatori. Non è da tralafsare l'Auttorità di Frate Onofrio Panuino de

Comi-

Comitis Imperatoris, doue tratta della Corona ferrea Imperiale. Rex Romanorum primo Aquis grani ab Archiepiscovo Coloniensi coronatur diademate Regni Germanici, quod corona argentea dicitur inferius. Coronam secundam, quam ferream vocant, Mediolani a posterioribus Imperatoribus assumi soli: am. In oltre proua che Enrico Settimo fù il primo Imperadore ad effere incoronato con la corona di ferro in Milano nella Basslica di Santo Ambrogio da Casso Turriano Arciuescono di Milano l'anno del Signore. M. CCC. XI. e non Corrado primo come vuole il Corio che, nella prima parte, inettamente lo pone sotto ad Othone terzo, tralasciato Enrico primo; nomina di più altri tre Imperatori Enrico lecondo in vece di terzo, Lottario secondo. Sassone, & Othone quarto, che non furono mai incoronati in Milano; si contradice l'istesso Corio quando scriue che Corrado secondo succedesse subito ad Otthone terzo, e tralassa Enrico, che lo fè essere vn pezzo doppo confondendolo con Enrico secondo di Francia; e viene anco à variare nelle vite doue mette Ottone terzo, Ottone quarto, Enrico Duca di Bertagna, à cui fà succedere Corrado primo, e poi Enrico secondo terzo, & quarto. Conclude il Pauino che l'vitimo Imperadore, che s'incoronò di corona di ferro in Santo Ambrogio fù Gismondo figlio di Carlo quarto incoronato da Bartolomeo Capra Arcinescouo di Milano. Sognano quelli che s'imaginorno li primi Imperatori coronati di ferro, Cesare, Ottauiano, e Traiano: anzi molti di loro Trionfanti furono più tosto coronati tanto d'oro, quando d'alloro perche haueuano col ferro soggiogato bellicosi Regni.

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, & inalzano questa sopra tutte l'altre prouincie d'Italia, dimofrando ch'ella abbraccia, & in se contiene più famosi Ducati, come di

Milano.

Vi è anco l'antico, & nobile Ducato di Turino, doue haueuano il suo seggio i Dacchi de' Longobardi (secondo Paolo Diacono, Biondo, & Sabellico) & hoggi è posseduto con ottimo, & giustissimo gouerno dall'Altezza Serenissima di CARLO EMANVALE Duca di Sauoia, veramente Prencipe meriteuole di maggiore, & qual si voglia stato, per esser egli di singolar valore, & risplendente di tutte le virtù, come anco celebre di gloriosa, fama, per la grandezza, & antichissima nobiltà dell'origine fua.

Vi è anco di Mantoua, di Parma, di Piacenza, di Ferrara, & hoggi hà quella di Reggio, & Modena; de' quali quanto sia la magnificenza, la grandezza, & lo splendore non solo di questa Provincia: ma di tutta l'Italia è noto à tutto il Mondo.

Le si dipinge à canto il Pò, come cosa notabile di essa Prouincia, il qual passando per mez zo di essa, gli apporta infiniti commodi, e piaceri,& è celebre per lo fulminato Fetonte, che in esso caddè, & si sommerse, come diuinaméte lasciò scritto Quidio nel secondo libro delle

sue Metamorfosi in questi versi.

At Phaeton rutilos flama populate capillos, Volutur in praceps, logoque per aera tractu Fertur, vt interdum de Calostella sereno Qua si non cecidit, potut eccidisse videri Que procul à patria diver so maximus Orbe Excipit Eridanus, fumantiaque abluit ora. Si fà anco coronato il detto fiume, per effere il maggiore d'Italia, raccogliendo nel suo grembo le ricchezze di molti altri fiumi, perche il Petrarca nel Sonetto 143, così lo chiao

Rè de gli altri superbo altero fiume a

Anzi per essere non solo il maggiore d'Italia, come si è detto, mà per non cedere punto alla grandezza de' più famoli del Mondo, cioè del Nilo, e dell'Istro. Lucano nel lib. 2. così dice.

Quoq; magis nullu tellus se soluit in amne, Eridanus fractasq; enoluit in aquora siluas He/periamque exhaurit aquis. Hunc fa-

bula primum.

Populea fluuium ripas vmbrasse corona: Cuque die pronum transuerso limite duces, Succendit Phaeton flagrantib; athera loris, Curgitibus raptis penitus tellure perusta, Hunc habuisse pares Phæbeis ignib; undas. Non minor hic Nilo, si non per plana sacetis Aegypti lybicas Nilus stagnaret arenas, Non minor hic Istro, nist quod dum permeat orbem.

Ister, casuros in qualibet a quora fontes. Accipit, & Scyticas exit non solus in undas,

Core.

E come si è detto, si potrà dipingere questo fiume con la testa di toro con le corna, percioche (come narra Seruio, & Probo)il suono, che fà il corlo di questo fiume, è simile al muggito de' buoi, come anco perche le sue ripe sono incuruate a guifa di corna.

Il Comucopia nella guifa, che dicemo, figni

fica

celebre fiume ressendo che nel tempo della. Canicola, come narra Plinio nel lib. 3. cap. 16. quando sù l'Alpi si struggono le neui, ingrossandosi, & spargendosi d'intorno lascia poi

fica l'abbondanza grande causata da questo quei luoghi tocchi da ini fertilissimi, & diuidendo la Prouincia in due parti con sette bocche entra nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua, che (come dice Plinio nel huogho citato) fà sette mari.

#### TRIVISANA. MARCA



Na Donna leggiadra, & bella, che habbia tre faccie, hauerà il capo ornato à guisa di Berecinthia madre de gli Dei antichi, di corona turrita con otto torri d'intorno, & nel mezzo vna più eminente dell'altre, sarà vestita sotto di color azurro, hauerà vna sopraueste, ò manto di oro ricamato di spighe, e fregiato di verdeggianti, e fruttifere viti.

Starà à sedere sopra il dorso di vn'alato Leo ne, terrà la destra mano appoggiata ad vna... quercia, dalla quale penda vn rostro di naue, ò di galea,& con la finistra mano tenga con bella gratia vn libro, & anco vn ramo d'olido.

La Prouincia di Venetia, che da Longobardi Marca Triuisana su detta, per hauer eglino posto il seggio del Marchesato nella Città di Treuigi; e Prouincia nobilissima al pari d'ogni altra, che sia nell'Italia, habitata già da gli Euganei, poscia da gli Eneti, & da Trojani che dopo la rouina di Troia con Antenore in Italia paffor-

Ella di presente contiene in se noue Città principali, le quali tutte hanno il loro Vescourato oltre le molte Terre murate, & Castella, che vi sono, & oltre il gran numero di villaggi, non solamente per la grafsezza del terreno, il quale è fertilissimo: ma in gran parte per lo sito amenissimo, si che si può ragioneuolmente dire, che quella bellezza che nell'altre Regioni d'Italia si vede per la delitiosa coltura de gli habitatori, in questa solamente fi vegga per l'opera della gran maestra Natura, che così l'hà voluta fabri-

Le Città sono Vinegia, la quale è capo, & Signora della Prouincia, Verona, Vicenza, Padoua, Treuigi, Ceneda, Belluno, Feltro, & Trento. che è posto alli confini di Germania nell'Alpi, dalle qualli Città in ogni tempo; & in ogni età riusciti sono molti huomini illustri in lettere, &

in arme, che longo sarebbe il farne quì métione posciache nelle Historie, che si veggono in luce delle cose seguite in Italia così ne gli antichi, come anco ne i moderni tempi ritrouasi in più luoghi descritti i loto fatti illustri, & copiosamente raccontati, tra quali si può valoroso nominare Ezzelino da Romano, ilquale se ben su tiranno, su perd huomo valorolo nell'arini, e gran Capitano.

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri, che già per i tempi passati furono Signori di Verona, di Viceza, e di molte altre Città fuori di questa Prouincia,i Carraresi Signori di Padoua, i Canineli Sign.di Treuiso, di Ceneda, di Feltro, di Belluno, & tanti altri valorofi Capitani di militia, viciti di queste Città: ma per no parere, che si faccia emulatione co l'altre Prouincie, qui gli tralascierò, si come anco i più

mo-

Iconologia del Ripa

338

dalla Signoria de Venetiani in questa, & in altre Prouincie hanno dato manifesti segni del lor valore, & del loro nome hanno lasciato

immortal memoria.

Quanto al sito, posciache ella è rinchiusa tra la Lombardia, la Romagna, & il Mare Adriatico, il Ducato del Friuli, & l'Alpi Treuifane, che dalla Germania la separano, essa è dalle parti del Settentrione montuola: mà nel rimanente piana, se bene ripiena di vaghi, & ben colti colli, da quali si cauano delicatissimi vini,& saporitissimi frutti. Dal piano poi,che amplissimo si scuopre nel Padouano, nel Treuisano, nel Cenodese affai più, che nel Veronese, & nel Vicentino, che per la maggior parte sono territorij montuoli, & nel Bellunele, Feltrino, & Tridentino, che sono posti tra monti assai angusti, & ristretti, & però sono più feraci di vino, che di grano.

Si rappresenta bella, & leggiadra con tre faccie, percioche veramente è bellissima questa Provincia, come anco per alludere al nome

di Trenisi, ò Trenigiana Marca.

Si puo ancora dire, che per tale similitudine sia somigliante all'imagine della Dea Prudenza, che così da gli Antichi era figurata, la cui virtù nel Senato Venetiano particolarmente riluce.

La corona Turrita nel modo, che dicemo, dimostra per le otto torri le otto Città soggette, & la Torre nel mezzo più eminente dell'altre rappresenta la Città dominante.

Il color azzurro del vestimento, denota. Pintimo Golfo dell'Adriatico mare, che la bagna, & che da i medefimi Signori è dominato.

La sopraueste, ò manto d'oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viti dimostra che nel grano & nel vino, che esta produce, ci sono accumulate gran ricchezze.

Siede sopra il dorso dell'alato Leone per alludere all'insegna della Republica di Verre-

tia.

Il tener la detta mano appoggiara alla quercia, dalla quale penda il rostro di naue, ouero di galea dimostra, che questa Prouincia è forte, & potétiffima in Italia, & per terra, & per maremantiene in se quella grandezza, che da tutti i Prencipi del Christianesimo vien molto stimata, & insteme tenuta, & rispettata per il dominio, che ella hà di questa Prouincia, per-

moderni, che nelle guerre fatte, & fostenute 'cioche nell'armate di mare, con le quali elle hà ottenuto victorie segnalatissime in ogni repo per il numero grande de nauilij, & galee, che può fare: & si è sempre seruita di Prouincia così d'huomini di battaglia per armarle, trahendone sempre di essa quanti gli sono stati à bastanza per ogni grand'armata; come anco per ogni sorte di materia necessaria per il fabricare, & armeggiare i legni, elsendo in effa Promincia molti boschi d'arbori à coral fabrica bene appropriati, & specialmente nel Treuifano, doue si vede à gran commodo della Republica il celebre, & famoso bosco dalla natura prodotto, ne' colli del Montello tutto di altiffime, groffe, & dure quercie, lango dieci miglia, & fei largo, da Treuis lomano dieci miglia, & dalle lagune di Venetia venti, si come nel Bellunese altri bosci di altissimi abetti. larici, & faggi per fabricare antene, arbori, e remi, & nel Veronese, Vicentino, & nel Padouano grandissima copia di canapi per far le vele, le gomene, & ogni altro necessario armigio.

> Otre che in questa istessa regione ne i móti di fopra, che fono nel Veroncie, nel Trentino. & nel Bellunele le ne caua il ferro in tanta quantità quanto può bastare per rendere perfetta tutta la fabrica dello armamento marinaresco, il quale nell'Arsenale di Venetia con grandissima copia di eccellentissimi Mae-

stri del continuo si tratta.

Il libro che tiene con la finistra mano, fignifica, non fologli huomini celebri nelle lettere: mà ancora il nobilissimo studio di Padona, fecondissimo Seminario di ogni virtà. the quiui fiorisce, dal quale sono in ogni tempo riusciti sapientissimi Theologi, Filosofi Medici, lurisconsulti, Oratori, & infiniti prosesfori delle Arti Liberali, che hanno apportato sempre splendore non pure alla Prouincia, mà à tutta l'Italia infreure.

Il ramo d'olino che tiene insieme con il libro, fignifica la pace, che gli conferua il suo

Principe, & Signore.

# FRIVLI.

Onna vestita d'habito sontuoso, & vario, con un castello turriro in testa, si come si figura Berecintia, hamà il braccio destro armato con vna lancia in mano, & che infieme tenga alcumi primlegij co' figilli pendenti.

Sta-



Starà appoggiata ad vna grande, & seconda vite, & à seder sopra due corni di douitia incrocciati, l' vno da vna banda pieno di ogni sorte di spighe, grani, risi, migli, & simili, l' altro da l'altra parte pieno di ogni sorte di frutti di arbori.

Terrà nella finistra mano vn libro, & ne' piedi i coturni simili à quelli di Diana, & appresso d'essi vi saranno cannuccie, & giunchi.

Sono tante, & sì diverse le qualità, & conditioni, che si scorgono nel Friuli, che si potrebbono con longo discorso dire; ma con vna picciola sigura in disegno non mai basteuolmente esplicare, percioche nel circuito di dugento, & cinquanta miglia che lo comprende, si trouano prima altissime balze, & dirupate; poi monti men'aspri. & più vtili per gran copia di legni, & per passura d'animali, indi fertili & ameni colli, & sinalmente grandissima, & ampissima pianura, che si stende sin'al mar Adriatico. In questo spatio sono, & torrenti, & siumi, & laghi, & paludi, & porti di mare, & di siumi, altri sono rapidi, e veloci, come il Tagliamento, il Turro, e'l Na-

tisone, altri quieti, & nauigabili,come il Timano, la Natiffa, il Lisonzo, & aitri: ne' fiumi, & ne'laghi,& a tre acque si pescano varie spetie di pesci, de quali ve ne hà molti, &c bonissimi, come lamprede, marsoni, remoli, & ance trute, & di queste pur' anco più d' vna forte, poiche di di bianche, & rosse se ne trouano affai, per lasciare i gamberi, che in. gran quantità tutto l'anno si prendono, & oltre il pesce maritimo, che da Marano , & da Monfatcone luoghi del paese si conducono à Vdine, & alcune per l'vso de gli habitatori; nè minor diuerfità fi troua anco nel la terra istessa, essendouene, di leggiera, di grane, di mezzana di più, e dimeno fecondità.

L'habito fontuoso, & vario denota la diuersità delle qualità de' Signori, di che questa Prouincia è habitata,

come si dirà.

Se le mette la corona di torri in ca. po, perche in questa Provincia vi sono molti castelli, & alcune torri situa te, d'ogn' intorno sopra i monti, e col li del paese, come ne sa fede Virg.

nei 3. della Georg. dicendo.

Castella in tumulis, & lapidis arna Timani. Le quali posseggono giurisdittioni separate con nobiliffir i priuilegij,& di Imperatori An tichi,& di Patriarchi d' Aquileia,ch'vn tempo ne furono padroni, & finalmente anco del dominio Venero, ch'hora possiede quasi tutta la Prouincia, e certo questa qualità è molto singolar in lei, poiche si numerano sin'à settantadue giuritdittioni, le quali han voce in parlamento, che è vn configlio vniuerfale, il quale si fa ogn' anno, vna, e più volte alla presenza del Luogotenente generale residente in Vdine, oltre a molt altre, che no v'interuengono, oue per tal'affetto si vede chiaro, che le si conuiene la detta corona di torri in capo, come anco ben il dimostra Virgilio nel 6.dell' Eneide, volendo somigliare questa Prouincia à Ro ma, e non per altro ciò fece, se non per i sette colli, che in essa Città si rinchiudono, onde diffe.

Qualis Berevynthia mater Tunchitur curru Phrygias turrita per Vibes Il che tanto più coniensi, perche cosi si vieIconologia del Ripa

340

ne leggiadramente ad esprimere anco la Città d' Vdine, ch'ora è la Metropoli, & il capo del Friuli, contenendo in mezzo di se vi erto colle, & sopra d' esso vn grande, & mo lto riguardeuole castello onde si scuopre tutto il paese per sino alla marina.

Il braccio armato con la lancia, e priuilegij dimostrano, che le sopradette giurisditioni somo in obligo à tempi di guerra di contribuire alcuni caualli con huomini armati per seruigio del Principe, che perciò han priuilegij, come han hauuto anticamente (come s'è detto)

da Imperadori, & altri.

Stà appoggiata alla verdeggiante, e fe conda vite, perche la qualità de' vini è tanto abbondante in questa Provincia, ch' in essi confifte il maggior neruo delle fue ricchezze, percioche oltre la quantità sufficiente non solo per i suoi popoli: mà per gran parte ancora dell' Alemagna, & di Venetia, sono talmente nominati, & pretiosi, che Plinio anel libro decimo quarto al capitolo felto diffe. Augusta lxxxiy annos vita Pucino retulit acceptos non alio vsa. gignitur in sinu Adriatici maris non procul à Timano fonte saxeo col le, maritimo afflatu paucas coquente amphoras, nec aliud aptius medicamentis indicatur .Hoc esse crediderim quod Gracicelebrates miris laudibus Pictanon appellauerunt, ex Adriatico finu.

Non mi estenderò à far mentione de' luoghi in particolare: mà solo dirò, che il vino del Vipaco non lontano da Goritia hà virtù di rendere le donne atte alla generatione, onde nella vicina Germania, che tutto quasi ve l' asorbe, è nato il Prouerbio. Vipocher chender

mocher.

Siede in mezzo a'due Cornucopij come dicemo, percioche è commune conditione di produrre tutte le sorti di biade, legumi, per fino a' risi, che se bene non rende questa terra tanti per vno, quanto le fertilissime, tutta volta in alcuna parte di lei non cede à molt' altre: mà questo è maraniglioso in esfa, e se le può ascriuere à singolar fertilità, poiche in quei medesimi campi, oue le vigne porgono le loro vue, si semina il formento, e doppo quello il miglio, ouero formentone, doue tutte tre queste raccolte si fanno in. vn' anno medefimo; di maniera, che, se in altre regioni la terra produce più grano, ha bisogno poi di riposarsi, ne suole in quest' anno istesso d'altre biade caricar i granai del padrone: mà quella con tutto che rade volte

le se dia tregua, non suole essendo debitamente lauorata desraudare la speranza dell'

agricoltore.

Genera parimente tutte le sorte de' frutti d'alberi, & sì ad ogni artificio, che in questo genere vsar si può, sì ancora alle piante peregrine si proua per essere molto attendeuole, intanto che e per copia. & per bontà si può agguagliare à qualunque altra, & pur di sopra a molt'altre ancora, come ne rende testimonio Atheneo nel lib. 3. che parlando de' pomi, così dice,

Ego vero, viri amici, maxime omnium ea ma la, que Rome venduntur. Mutiana dicta, sum admiratus qua ex quodam pago in Alpibus Aquileie constituto asportari dicuntur.

Il libro, che tiene con la destra mano, ne dimostra, che questa Provincia è seconda di belli ingegni, li quali, in prosa, & in verso, & in tutte le facoltà sono stati celebri, & ne gli scrit ti loro hanno lasciato nobilissima testimonianza della loro dottrina, come surono i Paoli Veneti, Diaconi, gli Alberti, i Motonia, li Ama sei, i Robertelli, i Deciani, i Gratiani, i Cortoni, i Candidi, i Susani, i Luisini, gli Aregoni, i Rorai, gli Astemij, i Parthenij, i Valuasoni, i Frangipani, & altri infiniti, per lasciar da parte quelli, che sono in vita.

Et per essere opportuna alle cacciaggioni, lesi mettono per sue dimostrationi coturni, come quelli di Diana, e finalmente, perche nella parte sua Australe termina acque, e paludi, se le fingono a' piedi le canuccie, & i

giunchi.

### CORSICA.

Onna di aspetto rozzo sopra di eminente sasso circondato d'acqua, in capo hauerà vna ghirlanda di soglie di vite, sara arma ta, & con la destra mano terrà vna corseca, dal la parte destra vi sarà vn cane corso: mà che sia grande, & in vista seroce secondo che narra Plinio lib. 3. capitolo quinto.

La Corsica è Isola nel mar Ligustico, & su primieramente nominata da Greci Cyrnus, come dimostra Strabone libro quinto, & Vir-

gilio nell' egloga 9. quando dice:

Sie tua Cyrneas fuziant examina taxos.

E vogliono alcuni, che acquistasse questo no me da Cirno figliuolo d'Hercole, e fratello di Sardo, il quale passando dalla Libia à questo luogo, e quini fermatosi voste, che da lui sosse con questo nome addimandato, essendo che



prima era detta Terapne, come narra Nicolò Perotto.

Poscia sù dimandata Corsica da vna donna cosi chiamata, la quale era passata in quest'-Isola à cercare vn suo vitello perduto, & ritrouatolo quiui, & aggradendole il luogo, vi si fermò, e tanto piacquero gli suoi costumi alli rozzi habitatori, che nominarono l'Isola dalsuo nome. Altri dicono che ella susse così nominata da Corso quiui fatto da Corso Valentissimo huomo, il quale lungo tempo tenne la Signoria di quel paese, & frà molti, che scriuo. no di quest'Isola, Dionisso dice, che ella acquistasse il nome di Corfica dalla gran moltitudine delle cime de' monti: percioche questo nome Corso in Greco, & in Latino denota le tempie de' capi, come se dicesse l'Isola delle tempie de' monti.

Dipingesi sopra l'eminente sasso, perche questa Isola è molto mal disposta à coltiuare, si per i sassi, come anco per esserui altissimi luoghi, come dice Rutilio nel 1, lib. del suo Itinerario cosi.

Incipit obscuros oftendere Corsica montes.

Nubi ferumque caput concolor umbra leuat.

Si rappresenta di aspetto rozzo, percioche gli habitatori di questa Isola per lo più sono di costumi poco ciuili, che così dice Strabone nel lib.5.

Si dipinge, che sia armata, e che con la destra mano tenga vna cor. sesca, per esser tali armi molto vsate dalli Corsi, liquali sono stimati buoni, e valorosi soldati.

Le si dipinge à canto il caue nella forma, che dicemo, percioche dell'-Italia, quiui sono gli maggiori, & più seroci cotra gli animali, li quali ne vanno in molti luoghi stimati assai per la bentà, serocità, e bellezza loro.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini .

A Corfica Natione feroce da Cartaginesi fomentata molte fiate s'oppose con valore all'impeto de Romani. Fù la prima volta ridotta sotto il dominio loro da Lucio Scipione Console figlio di

Barbato fi come apparisce nella seguente inferittione intagliata in pietra di tuso con carattere assai rozo, di stile totalmente antiquario, ne più antica memoria sopra terra si vede in Roma che quella di Caio Duilio, & questa che sù trouata l'anno. M.DC. XVI.

HONCOINO PLOIRVME COSENTIONT, R. DVONORO OPTVMO FVISE VIRO LVCIOM SCIPIONE FILIOS BARBATI CONSOL CENSOR AIDIVIS HIC FYETA HEC CEPIT CORSICA ALERIAQVE VRBE DEDET TEMPESTATEBYS AIDEMERETO

E commune opinione di letterati che non vi sia regolata testura di parole, sopra di che il Signor Gio: Vittorio Rosci possessione di varie dottrine, scienze, & lingue in vna sua latina cossi scrisse a me Gio: Zaratino Castellini. Ratio sermonis omm fere lege soluti, ac liberi. Ma io la trouo frà termini ragioneuoli ristretta. & ne cauo vna bene ordinata construttione di persetto sentimento in cotal guisa.

Y 2 Hung

Hunc vnum plurimi consentiunt Romam Bonorum optimum futsse virum Lucium Scipionem . Filius Barbati . Consul, Censor , Ædilis , hic suit . Hae cepit, Corsicam , Aleriamque Vrbem . Dedit Tempestatibus ademmerus.

Fù Lucio Scipione Confole l'Anno di Roma 494. Mà per l'oscura maniera di questa inscrittione, è necessario prima ch'io passi alla notitia Historica, & al particolare di Corsica, trattenermi in punti grammaticali, à dechiararla con ragioni, & à discorrere sopra alcuni

motiui di curiosi antiquarij.

Hone pro hunc. O. per V. trouasi spesso nelle antiche memorie latine Romane. Sont pro funt. Taboleis popliceis, pro tabulis publicis. Il. lec pro illuc, Dinom pro dinum nella oratione di Claudio Imperadore in metallo. Hercoli pro Herculi nella base rotoda d'Aulo Rutilio; & Aldo Manutio vuole che sia migliore Orthografia Volcanus, che Vulcanus. Si legge di più nella presente Cosentioni pro consentiunt. Luciom pro Lucium. Filios profilius. Consol pro Consul, & Consul vedesi nel marmo di Caio Duilio in Capidoglio. Velio Logo nell'-Ortografia dice che gli Antichi hebbero vgualmente confuse le lettere, o, & v; Confol scriueuano per O, ma leggenano per V, Con-[ul. Antique eg; cofulas o, o v, litteras habuere: am Consol seril ebant per o, cum legerent per v., Consul. Se pronuntiassero Consul quando scriueuano Consol, lo non lo sò, ben sò che adesso in latino seriuemo & pronútiamo Con-[u], in volgare Confole: si come in altre voci pronuntiamo V,& O, come scriuemo, Obedisco, Vbedisco, Officio vfficio, Vighia onghia; ongaro vngaro. Ongaria, Vngaria, Oliua vliua. Volgo vulgo, longo lungo, & molti altri; così gli antichi latini poteuano pronuntiare, e scriuere nel medesimo modo quelle parole che per, v, & per o, scriueuano. Fortasse enim sicui scribebant etiam ita toquebaniur, dice Quintil.per tale mutatione di lettere nel 1 lib. cap.7. riferendosi à quanto disse nel quarto capitolo:se ben corseto anco circa i fuoi tempi,e dopò lui li medemi cambij di lettere in varie inferittioni, Vedemo che in volgare ancora le due vltime vocali hanno paretela, & che, l'V, latino passa volgarmente in O, Romulus Romolo, Populus Popol fuscus, tosco, fulgur fol-

gore, Vultis volete, Vultus Volgo. Girolamo Colonna Eccellentissimo Commentatore dell'antico Padre Ennio con molto giuditio, & esquisita eruditione restituisce li fragmenti di quel poeta nella prissina lettura in questa forma di parole. Polera Venus. O Romule Romole Polus voltis. aduersabantur. In Volgum Volgas.

Expectant, veluti Confol, quom mittere &gnu Vol. Quintil.lib. I. c. 4. mette Norix Hecoba. Vittorino offeruò nell'Orthografia Piacolon pro praculum, sonos pro funus; & io ho veduto in tauole di metallo & di marmo. Detolerit. Sorticolam, Flouium, Rinem, Ardoum. Aquom fuit, equom adimito, pro equum nella legge iudicaria.in Lucretio lib. 4. Volta parentum.i.vultus Per lo contrario vsurpauano anco l'V.per O, Epistula pro epistola, funtes pro fontes. Numenclator pro Nomenclator, suboles pro soboles, Tarquinus coniuncta per annos, pro ter quinos annos, nel monumento di Mandrosa in Roma sotto il Consolato di Fausto ne tempi bassi, circa l'anno del Signore 493. Nota Fuluio Orsino sopra il Calendario Rustico. Oues tundunt, protondent, frundem pro frondem, fruntem pro frontem: mettemo più esempij insieme per maggior cerrezza, e sicurezza, che proua più l'vso, & la consuetudine, vno ò due potriano dar sospetto di cosa fatta à caso, ouero d'inauertenza di chi li fece, specificamo gli Autori, gl'Imperadori,i Consolati, gli anni. & i Paesi acciò si vegga che l'vso de primi antichi passò anco alquanto à Posteri per molte centinaia d'anni dopò, etiam in tempi buoni, & culti in diuerse terre, & luoghi, habbiamo dimostrato la cambicuole conditione dell'O, in V,& dell' v, in o, diremo apprello dell'I, &, V.

Oino pro vnum, Ol. ciascuna di queste vocali separatamente da se stessa passa in V. dell'-O già ne sonno arrecati essempij. Dell'I. in V. Lucretio Poeta libr. 1. Dissupat in corpus, pro dissipat. astumatio, proxumo pro proximo nel fragmento Indicario à carte 13. Maritumeisque legge il Sigonio nella tauola de Thermesi in Roma. per lo contrarlo. I. alle volte serue per, v. dell'O. per V. à bastanza se n'è detto che I, serua per V, si legge in Sesto Pompeo Festo Glictis ouero Glitris, subactis, leuibus, teneris, che Gluttis, & Gluns leggesi in Portio Catone capitolo. 53. & in Plinio libro 17. capitolo 18. nelle Glosse latine Glis, Glitis Humius tenax. Reciperativ nel medemo Festo la legge fatta per

ricus

ricuperare Reciperatores, i Giudici per reciperatoros redduntur res. Reciperatores legge Adriano Tunebo lib. 5. cap. 10. sopra Suetonio in Domitiano cap. 8. pro Recuperatores. Dipendium, & dupondum nelle Satire di Lucilio Poeta, a duobus ponderibus: oue di, a duo deriuali. Ex Manibis pro Manubis, nel not bile marmo d'Augusto in Ancira nella serie terza stampata nell' Austario di Giusto Lipsio foglio xx. Monimentum, & Monumentum in diuerse memorie sepolerali. Contibernali pro Contubernali sta nella inscrittione di Auidio Himno da Palestrina trouata con olla di Cenere, pezzetti d'ossa aduste, se su la fossa di Faenza suor di porta Montanara del 1616, rotta nel fine.

DVM
AVIDI
HYMNI
PRÆNES
TINA
CONTBER
NALI
OPTIM

Apparisce dunque la commutatione di queste vocali tra loro ancorche separate sieno, ma la quarta vocale, O, trouasi congiontamente posta come. Prosthesis nel principio della parola auanti, E, I, V. o, oi, ou. in sentimento d'. V. Coerauerunt, coirauerunt, pro curauerunt. Couratoque pro curatoque, in vna tauola Iudiciaria a carte. xi. Aquam adouxit pro aduxit nella tauola d'Alatto . lous proius . louris pro iuris. louret pro iuret. Ioudicioone pro iudicioue nella tauola Iudiciaria di bronzo in Roma stampara nell' Auctario di Giusto Lipsio a carte xxj. xij. non che scriuessero di necessità sempre così, ma vlauano e l'vno, e l'altro tous trius toudex, Gindexnelle medeme tauole legali, così anco non sempre scriueuano, oe, oi, ou. in vece di V. ma, v, solo quando a loro parena. Basta che appresso i più Antichi vnitamente, oi, si ritroua. Nella inscriptione di Capua sorto il Confolato di Seruio Sulpirio, & Marco Aurelio l'anno di Roma. 645. si legge Coirauerunt , O loides fecerunt, cioè curauerunt & 1:4.1

ludos fecerut. Per essere Capua nella Campagna felice Terra di Lauro, dice il Pontano che i campani vsauano oi. li Latini nel Latic. oc. coerauerunt.

Ma non tutte le inscrittioni che sono in .. vna Città sono de suoi Cittadini, tanto possono esfere fatte da Romani, & ad altri Latini che andauano per tutto il Mondo. la vera ragione è che I, &, E, hanno ancor'esse parentelatta loro, & vna per l'altra fi vsuipa etiandio tra volgari. Opinione openione, virtù vertù, Vittoria Vettoria, lingua lengua, litterato letterato, Recide ricide, lece, lice Riuerire reuerire, refrigerio rifrigerio, Vbidienza Obedienza, fuori fuore, Vndici vn deci · Ombelico, desperato disperato, cangiò il Petrarca dispetto in despitto, ouer dispirto per sorza di rima, per l'affinità di queste vocali secondo l'vsanza de Latini . Ante. Stius Antistius . Cines pro Cinis, Octobres pro Octobris, Deana pro Diana ho veduto nelli marmi, si come Quintiliano che sù menato giouinetto da Galba in Roma effendo Imperadore Nerone, nomina nel Primo lib. cap.4. Menerua, Liber, & Magister, pro Magister , Liber , Minerua , così diceuasi Eeanus per lanus : nella tauola d'vn Parafito Epicureo di stile comico plautino si legge nel Sesto verso in Roma. Et nos antiquorum emitemur

tempore, pro imitemur.

À tempi nostri Giusto Lipsio canatore d'ans ricaglie ha nelle prime centurie viato Here pro hers, savellego, neglego neglegens, neglegenda, neglegamus pro negligamus. Dall' altro canto l'istesso Giusto Lipsio vsa dispice, putiscat beniuolo, beniuola, beniuolentia pro beneuolentia, si come nell'antica base di Lucio Mussio Emiliano sù intagliato; in altri marmi Camina pro Camena, Mircurius pro Mercurius, ficit pro fecit Putiolanus, pro Puteolanus, Quirella pro querella tantonel Latio quanto fuor del Latio: così trouasi, oe, pro, oi, ouero, oi, pro, oe, attefo che Seruio in quel verso della decima Eneide, Aggeribus moerorum pro murorum, che così a suo tempo correua nelli testi di Virgilio, riferisce che gli Antichi pronuntiauano per. oe. diftongo la maggior parte delle cose che noi dicemo per. V. cioè conforme all' Ortografia greca: impercioche la lettera. V. che noi habbiamo, esti l'hanno nel distrongo Omicronis spsilon. ov. che fa. V. & perciò penforno che si potesse ponere in luogo di questa lettera, ancorche non sia l'istesso distrongo: Ostra moes

4 nita

mita pro munita in Ennio, & Plauto in Bacchidibus Pergamum diuma moenitum manu, pro munitum: per lo contratio si dice punioin vece di poenio. che vien da pæna, punicus Carthaginese quasi Poenicus, che si deriua dal nome phoenicus detratratta l'aspiratione. Se bene l'altro distongo greco omicron
iota, oi, passa ancor' esso appresso latini in, u,
nella voce puniceus color rosso infiammato
che vien dal greco phoniceos post ineus. con
tutto che omicron iota in greco, oi, faccia, i.
nondimeno per. oe. in luogo d', u, in tal colore legge Adriano Turnebo in quello di Lucretio libro 2.

Purpura, pæniceusque color clarissimu' multo.

Afferma di ciò il detto Turnebo ne gli aduersarij lib.5. cap. 26. poeniceusque color lego potius ex antiquis libris, quam phoeniceus /olet enim Lucretius. u. plerumque in oe. mutare, munire moenire, munera moenera, punibat poembat, sie puniceus poenicus. Torna poi a dire sopra la parola pæna nel lib. 22. cap. 21 lego poena à peniendo, aut quod post peccatum | equitur, poenire propunire antiqui dicebant. Ma se penio punio vien da pena come piace a Seruio, la dittione pena vien dalla. greca per omicron iota. o. wown. per tanto Lucretio Poeta che noi nel secondo Consolaso di Pompeo Magno l'anno di Roma 699. pronuntiò punibat per, oe, in vece di. u. nel sesto libro, parla di quelli che suggiuano in villa a mutar aria per timor della peste, & che poi vi moriuano.

Nam quicuuque suos sugitabant, vi sit, ad agros

Vitai nimium cupidos, mortisque timenteis Poenibat paullo post turpi morte.

scriuo, ve sie, ad agros, di più sentimento a giuditio di Gio: Battista Pio, che si reserisce ad essemplari antichi, & legge cupidos; Poenibat paullo, secondo l'edittione corretta per opera del Lambino, & del Turnebo. Per. a. la Mesia in Greco. Moso de l'atino, Moesia, Musia, & Musia dice Aldo. Se bene io distinguerei che la Mesia Prouincia d'Europa passato il Danubio detta Pannonia Vngaria sia in greco Moiosa, in latino Moesia, vnde doesi conforme a Plinio contro Strabone. La Misia poi Prouincia dell' Asia minore da

Greci Mueja sia tra latini Mysia, & Musia, perche l'V, & la fia. Y. ipsilon greco si cangiano tra loro. Aldo tiene che i Romani più antichi perche erano alieni da letere Greche vsassero V. per Y. Se bene i Romani suro no fin da principio sempro studiosi di lingua Greca, anzi la Romana lingua è figlia, & discepola della Greca, Romolo sù dottamente instrutto in discipline greche, & pose vn' elogio greco delle sue imprese nel Trionfo suo de Camerini alla sua statua. Ennio Poeta sui litteratissimo Greco, insegnò lingua Greca à Catone Maggiore: nondimeno riferisce Marco Tullio nell' Oratore che ne gli antichi libri d'Ennio si trouaua sempre scritto Purrus, Fruges, perthe all'hora non volcuano viare lettera greca, era cosa absurda à dar solamente la lettera grega alli casi barbari, & à parlare alla greca nel caso retto solament, nondimeno per più dolcezza à giuditio dell' orecchie si disse poi Pyrrhus, & Phryzes con due lettere greche. . & y. trouasi però Aeeyptus Aeguptus, lacryma, & lacruma etiam in opere de nostri moderni. Incluta pro inclyta, Lucretio lib. 1. Funde petens pacems

Romanis incluta vacem.

Sylla & culla, nel tempo di Silla Dittatore fiorito di lingua pulita e terfa furono battute le sue Medaglie col nome Sulla, e Cicerone istesso nel decimo libro epist. 7. ad Atrico Dirus ille dies Suranus callidissimo viro Caio Mario; & Sulla si legge in varij otttimi Auttori come in Fuluio Orfino de Familios Romanorum . Cornelio Tacito nomina vn' altro Sylla giouine accusato d'immodestia nel terzo de gli annali. Domitius Corbulo Pratura functus de Lucio Sulla nobili inuene questus est apud Senatum. Publio Vatino amico di Cicerone trionfò dell'Illirico l'anno di Roma. 708. De Illurico nelli fasti capitolini, pro Illyrico fimilmente Suria, & Syria, Musia & Mysia V, per Ipsilon; trouasi anco Ipsilon per V, Forum Syariorum, pro Suariorum nel rempo di Flaujo Claudio Costantino Imperadore perche l'Ipfilon si pronuntia per 1.& I'I, & I'V. si mutano scambieunimeote. Ol. al muro appartiene più che non si pensa: se ben leggemo in Lucretio Poeta lib. 4. Exefor Moerorum, pro exelus murorum, & nel sudetto luogo di Virgilio, & nella inscrittiono di Caio Caninio Labeone per. oe. moerorum multers milibus: nondimeno si può far cadere fotto l'omicron iota greco. 01. posciache se bene altri lo derinano à moenio, id est munio,

a mile-

à muniendo unde moenia, attamente da Girolamo Colonna sideriua l'Etimologia dalla
voce greca Mospa moira, che significa parte,
perche ciascuno guarda le mura, & le disende
per la sua parte, la onde sarà l'istesso Murus,
moirus, moerus all'antica per l'assinità delle
vocali E, & I, Oe, & OI, per. V. le quali hanno il medesimo suono tanto in voci deriuate
dal greco per omicron ipsilon, quando per
omicron iota, & in pure latine, tanto nel latio quanto suora, in diuerse Prouincie.

Oino in Roma fondata da Romolo nel Latio, & Ploirume in vece di plurimi. Nella llegge Agraria in tauola di bronzo parimenta in Roma vedeli Monicipieis pro Munici pijs; Municipium detiua a munere, farà dunque moinera all'antica quanto moenera per munera voce di Lucretto Poeta nel primo libro. Moenera militiai, Stico Seruo in Plauto diffe Tamen efficieus nos pre nostris opibus nostra moenia; espone Adriono Turnebo lib. 16. cap. xj. moenia pro munera, che io più tosto direi Moenia pro munia insieme con Pietro Valla, & Bernardo Saraceno Commentatori antichi Italiani: Vuole inferire Sticho insieme con l'altro Seruo Sangarino, che se ben nel conuiuio loro non haueuano vasi nobili grandi, nondimeno, dice egli, Noi secondo le nostre facoltà facemo l'offitio nostro, il debito nostro, nostra moenia.

In Alatro Città d'Hernici, che pur'è nel Latio, contro l'offeruatione del Pontano, si legge nel marmo di Lucio Betilieno Vaaro. Facienda covaunt, pro curanit, & vi si legge. Vbei ludunt. ciò auuertisco perche si vegga che sapeuano dire tanto ludunt quanto loidunt. In vna tauola di bronzo in Roma sotto il Consolato di Lucio Cornelio figlio di Gneo Prencipe del Senato l'anno di Roma. 597. Rei. poplica. vostra. etile.esse. cioè Reipublica, vestra vitle esse. è vn Senato consulto in fauore di Tiburtini Tiuoless.

Ma trouamone vna al Pontano per . OE. in campagna, à Monte Rassino vicino à Cafello San Germano, vi è vna gran base della Concordia sotto il Consolato di Gneo Domitio, & Caio Asinio l'anno di Roma. 713. Signum.concordia.restituendum.coerausrunt. Portiamoci dal Latio, & dalla Campagna., & passamo nella Marca Treuigiana sul Veronese nella villa Calderina, si legge in vn. ofragmento sotto il consolato di Cosso Cornelio Lentulo, & Lucio Pisone Augure, l'anno

di Roma. 752. che su il primo anno della salute secondo Frate Onosrio Panuino. Fundamenta. murosque. ab. solo. facundos. coerauerune.

Torniamo nel Latio, essendo Imperadore Augusto, Publio Lentulo Scipione, e Tito Quintio Crispino Valeriano Confoli l'anno di Roma, 759. al conto del Panuino nelli fasti Consolari, lassorno memoria di marmo in Roma. con tal fine Ex S. C. Faciundum coerauer. notifi qui che Cicerone il quale conobbe Augusto giouine scriffe eurabo, & curare, nondimeno nell' istesso imperio d'Augusto attempato si riteneua anco il più antico Coeraner, Nella base d'Antioco, liberto di Lucio, Ligurio, & d'altri liberti dietro al Pallazzo episcopale di Palestrina si legge pure. coerauere. Nel fragmento della fudetta. legge Agraria in tauola di mettalio in Roma sotto il Consolato di Publio Mucio, & Lucio Calpurnio l'anno di Roma, 621. Ei cotantur. pruantur: pro, u vtantur fruantur.

Si che le parole dette per. OE. importano l'istesso che. oi. & ou. in vece d'u in disserenti paesi, tanto nel latio, quapto nella Campagna, & in altre parti. Anzi nella sola tauola Agraria vedonsi tutti li quattro modi eo. oi, ou, & u, IOVS. MONICIPIEIS. OTAN. TVR. vnum, indicanda: in altre leggi octier, & oitier pro vti; quali disstonghi oel, & oi sono posti per u longo. Seguitiamo di esplicare tutta la voce. OINO.

L'vitimo O. stà per. V. & dopò vi s'intende la lettera. M. la quale si tralassaua molte volte da Romani nel fine della parola. Oino. cioè Vnum. ne daremo più di venti essempij. Nella inscrittione di Marco Aurelio Secondo, liberto dell' Imperadore Ante fronte. per, Ante frontem. nel sepolcro di Vettia Marcellina in Roma, signum Marmoren, per Marmoreum. A monte Giordano in Roma, Lucius Attius Anicetus donau, adicuta. pro donauit adiculam, & nel fine ante adicola]. P. II. cioè Ante adicolam pedes duos nel sepolero d'Aulo Furio Epsarodito nel prineipio, Sacru, pro Sacrum, nel fine Huius lepulcri Cura egit Furius successus, cura pro curam. Nella tauola tripartita di Napoli sotto il Consolato di P. Rutilio, e Gneo Mallio l'anno di Roma 649, extra pariete, pro parietem.nella memoria di Pesaro eretta ad Aureliano Imperadore Cura agente Caio Iulio, pro curam agente . nel sepolero di Geminia... Cauma in Roma. FILIVS. HVNC.

TV-

Iconologia del Ripa

346

TVMVLVM. POSV. PIEN. PIETATE. PARENTV. tdest est. Films hunc tumu-lum posuit plenus vietate Parentum. In Roma pure nella casa de Porcari, Laberio Antigono, & Laberia Prima dicono stu, ambitu possidere lucat, pro tiam ambitum. A Garigliano vicino à Napoli in vna torrre di sepoltura antica intagliata con bella letterra d'vn palmo, Neque intra maseria, pro maceriam. Olla pro Ollam in picciola pietra scolpita in a mezzo à due palme diritte, ritrouata in Roma fuor di Porta Aurelia, hora di S. Pancratio, per esser breue non più comparsa per le stampe, ne so di tutta parte a curiosi.

C. IVLIVS. C. L.
BARNÆVS
OLLA EIVS. SI. QVI.
ØVVIOLARIT AD
IFEROS. NON. RECIPIA
TVR.

In Venetia Aurelio Saturnio, Rego, & peto cuntta fraternitaie, pro cunttam fraternitaitem. Nel Calendario rustico, ch'è nel palazzo Farnesiano iu Roma, alla fine di Decembre FABA serentes, pro fabam. OLIVA legent, pro cliuam sopra ciò Fuluio Orsino aggionge Privernum captu, pro captum. Nel monumento d'Alcibiade, & di Petronia Nite in vece di Nice stampata da Aldo nall'Orthografia Mors decepit Patre suum, in luogo di Patrem. Nel cippo stampato da Martino Smetio soglio 114. num. 20,

Annana successa memoria fiicit. li dueij. stanno per. E. Annae a successa memoriam fecu. Sopra l'Arco di Nerua Traiano nel porto d'Ancona; Quod ex pecunia sua portu tutiorem nauigantibus reddiderit, portu pro portum. Nella cassa di marmo di Tito Pubillio Potito in vna vigna incontro a muto torto di Roma. Cu. qui. pro cum quo. Nell' Ara di Gioue fulguratore Deorum pro Deorum. Nella Piazza di Città di Castello in vna dedicatione per sentenza d'Emilio Frontone, & di Arrio Antonino, Reliquit ad Balinei fabrica, pro fabricum. In cafa Delfini di Roma. Si. quis.contra. banc. inscriptione. fecerit. pro in-(criptionem, veggafi tutta stampata nell' Au-Etario di Giusto Lipsio foglio. 43. per non andar più lotano veggasi l'inscrittione di Quinto Lollio Condito, liberto di Quinto, stampata in questo volume sotto la figura della benewolenza, & vnione matrimoniale in fine

doue si legge Amantissima per amantissima. afficuro il lettore, che nella pietra vi è luogo per tre. M. non che per vno, per tanto in. questa di Lucio Scipione si butta la lettera. M. noue volte Oino pro vnum . Duonoro pro bonorum. Optumo pro optumum. Viro pro virum Scipione pro Scipionem. Confica pro Corficam Aleriaque Vrbe, pro Aleriamque Vrbem . G. come poneuano di più il D. nel fine della parola terminata in vocale. In altod Marid pro alto Mari; così di manco lassauano la lettera. M. quando à loro pareua nel fine . Ploirume, idest plurimi di tre Sillabe diuerfe dal no. stro vso; La prima oi per u. La seconda u per i, come di sopra, in oltre, infumo, maxuma, optume, possuma in Plauto . Venerus Iouie. nella detta inscrittione di Capua, done nota il Pontano che i Campani pronuntiana no il gemitiuo di Venere inus, non in is. Ma tale terminatione era de latini ad libitum, che'permurauano cambieuolmenre queste vocali, se bene di rado finiuano l'obliquo caso della terza in in us, per l'ordinario in is. In us fin onl non l'hò trouato se non in quelle voci che finiscono ne gli obliqui con l'vltima liquida R. Veneris & Venerus, Honoris, & Honorus, Castoris & Castorus, nella tauola tripartita di Napoli Ad. Aedem. Honorus. & questa direbbe il Pontano è tra Campani. Si bene, ma sono decreti dati dal Senato, & prodotti more Romano. Non si potrà replicare contro quel Senato Consulto fauoreuole per Tiuolesi, che è in Roma, & comincia L Cornelius. Cn. F. Pr. Sen. Cons. A. D. III. Nonas. Maias, Sub. Aede. Kastorus. La terza sillaba E per I. quattro volte in questa inscrittione di L. Scipione Fuet pro fust, dedet pro dedit tempestatebus per tempestatibus, merete per mersto. Oltre gli essempij addotti di sopra Manretania nella Medaglia d'Adriano Imperadore ond'è che il nome di Virgilio si varia. Vergilius Virgilius; così atherens atherius. Aldo proua che si deue più tosto dire Genurix che Genetrix co due inscrittioni, vna d'Ælia Sabina, che fa contro lui, perche io l'hò veduta venale in Roma nel cortile d'vno Scultore, & letto nell'vitimo verso Quem . Genuit . Genetrix. L'altra di Rubria Tertulla affissa nella Pieue di San Pietro di Galiada; in otto parole Aldo è diuerso dal marmo. Generrice. stanel marino, si come Don Ricciardo Rettore di detta Pieue di Galeata per duplicate lettere, & copie prese dall' istesso marmo de vulu mi ha certificato: ma per la vicendeuole

muta-

mutatione d'F, & I, non accade effere così scrupoloso in simili voci accettate dall'vso nell'vno, & nell'altro modo, l'vso, non abbraccia Herè neglegentia, dispicit, beninelentia di Giusto Lipsio, Cepis si legge qui, Cepes nel medemo tempo di L. Scipione in quella di Caio Diuillio, non per questo si deue dir cepes, perche l'vso d'hoggidì non lo comporta, Alcuni ardiscono d'innouare, & rinouare, ma non sempre l'vso li seguita.

Cosentione pro consentiume, Manca nella prima fillaba la lettera. N, la quale molte volte si getta ua da Latini, spetialmente auanti la lettera S. di che ne toccassimo sopra la figura di Roma Rinascente da Medaglic. Roma Renasces. Roma Resurges, pro Romarenascens, resurgens. libes pro libens. Trasferas pro transferas. Coserua pro conserua. Nemoresi pro Nemorensi. Thermeses pro Thermenses. Mesibus pro Mensibus nel cippo di Lucio Cecilio Floro liberto di Lucio, & di Caia, trouato fuor di porta Aurelia del 1603. c'io per la strauaganza ridicola che contiene lo comprai, & lassai trà cose mie in Roma: il Prenome è vn C. raso ridotto in L. per accrescere l'opera d'antiche memorie non più scoperte lo metteremo intieramente.

L. CÆCILIVS. L.
ET. D. L. FLORVS
VIXIT. ANNOS. XVI.
ET. MESIBVS VIII. QVI
HIC. MIXERIT. AVT.
CACARIT. HABEAT
DEOS. SVPEROS. ET
INFEROS IRATOS.

L'Autore parlò da pazzo Gentile, petche non patisse disprezzo, & ingiuria il monumento, à cui si consà quello d'Horatio nel sine della Poetica.

Minnerit in patrios cineres. & Sat.8.lib.1. In me ventat mictum, atque cacatum.

atteso che si sepelliuano nelli campi. Due volte in si picciola pietra N. si butta, mesibus pro mensibus, mixerit pro minxerit. Cresces pro crescens nella base di Publio Mecio Proculo siglio di Publio, della Tribu Pollia, soldato della terza Cohorte Pretoria, Architetto d'Au-

gusto, ch'è nella Pieue di Saldino Territorio di Faenza.

D. M.
P. MÆCI. P. F.
POL. PROCVLI
MIL. CHO PR
ARCHITECT. AVG.
C. MÆCIVS
CRESCES
FRATRI, PIENTISSIMO

Manca innanzi ad altre consonanti ancora. Iferos pro inferos nella sudetta di Giulio Barneo Coliberto pro Conliberto in Roma vi. cino à ponte molle in vna vigna.

DIS MANIBVS
C. MALLIO
EVANGELO
MALLIA. TYCHE
COLIBERTO
BENEMERENTI
FECIT.

Nell'ara picciola di Sempronio Senecione Milit. Stuped. xxin. id eft, Militanit Stipendy vigintitribus. Ma nel Senato Consulto de Confini di Genoua, & Veitury, nel consolaro di L. Cecilio, & Q. Mutio l'anno di Roma 636. si troua la lettera N. che ridonda di più auanti S. nella parola. Frumenti partem vicensumam, pro partem vicesimam. C. pro G, vio frequente de Romani spetialmente nel Prenome loro Cneo, & Gneo, & nelli numeri vicesimus vigesimus tricesimus trigesimus, di modo che di rado metteuano N, di più auanti S. ma spesso ne faceuano di manco gettandolo via; forsi da numero distributiuo Viceni deriuo Vicen suman. Girolamo Colonna in quello d'Ennio, Animao pro Animans, nota che gli Antichi non solo dalli participij leuauano l'vitimo N, ma anco da nomi, aduenses, abses, Infas, pro aduensens, absens, infans, & pragnas pro pragnans nelle

pan-

Iconologia del Ripa

348

pandette Pilane. Per lo contrario dalla parola Cosentiont si leua il primo N, non l'vitimo. Dalle voci che qui habbiamo raccolte, si comprende che tralassauano la lettera N, nel principio della parola, nel mezo, & nel fine, cioè nell'yltima fillaba, che nella prima fi toglie à Cosentiunt. R. habbiamo esposto, Romani, si potrebbe anco esponere, Plurimi consentiune Roma. Dicono alcuni Autori che la letttera R. sù ritrouata da Appio Claudio Cieco, il quale, per quanto nelli Fasti registra il Panuino sù Dittatore l'anno di Roma, 645, vintiotto anni innanzi al Consolato di L. Scipione. Ricardo Streinnio de families Romanorum sopra la nobil Gente Valeria detta più Antica. mente Valesia, vt etiam Fusia, Papisia. Auselia Vetusia, neque enim ante Appy Caci atatem qui primus litteram R, protulisse dicitur Valerij, Furii, Papiri, Aurely, Vetury dicti sunt. Se fusse vero ch'Appio Ceco ne fusse inuentore la lettera R, si sarebbe ritrouata viuente L. Scipione al cui honore fù fatta l'inscrittione sopra la quale discorremo & quanti R. contiene sarebbono de primi comparsi al mondo. Concedo che i Valerii, Furii, Papirii, e gli altri fusiero detti prima Valesii, Fusii, Pa. pisii, Auselii, Vetusii, & che poi cangiassero la lettera S. loro in R. si come anco in altre parole si cangiò. Ma non concedo che la lettera R, non fusse prima d'Appio Cieco:senza dub. bio sù innanzi che nascesse Romolo, altrimenti si sarebbe chiamati Somolo, & Roma Soma:è cosa nota che vi sù vna Donna Illu-Are nominata Roma moglie di Latino figlio di Telemaco, secondo alcuni, madre di Romolo, il quale chiamò la Città, ch'egli edificò dal nome di sua Madre Roma, se bene Antigono antichissimo historico delle cose d'Italia la denomina da Romo figlio di Gioue, che l'edificò nel colle Palatino: sia come si voglia che l'R, fù prima dell'edificatione di Roma nel nome di quelli che l'edificorno. Marco Varrone de lingua Latina libro sesto riporta molte voci dette prima per S, & poi per R. Casmena Carmena, inde Carmina, & Camena gettato via l'R. Asena arena, Ianitos lanitor, ma si raccoglie da lui stesso, che nel medemo tempo haueuano anco l'R. nella voce Ruse detta poi Rure, perche il primo R. vi era prima che si dicesse Rure col secondo. Ennio vsò Quasere, quasentibus, quarendum pro quarendum, ma nel medemo verso vi è l'R, due volte Duxit vxorem sibei liberum quesendum caussa. Accio Poeta su di 145.

anni dopò Appio Cieco, e se bene era nell'alfabeto l'R, diffe Calmena in Priamo, & in. quel verso visono quattro R. Veteres Casmenas, Cascas res volo profari. poteuano dire tanto Calmenas, quanto Carmenas, fi come a tempi nostri dicemo Honos, & Honor. 11 Ciambullari nel suo Gellio con molto vanto. & poco giuditio dice che l'R. fi formò dall'-Ætrusco inarcato, & non acuto in cima, ch'è nelle tauole trouate in Volterra, & in Agobbio; le cui lettere non sono vere etrusche, ma prele con deformità, & corrotte dall'alfabeto greco & latino. L'R. differisce di forma. & di sono dall'A. L'R. Romano vien dal greco ritiene il Iono nella pronuntia, & anco parte della forma. il Ro greco è questo P, dal quale con vna linea aggiunta per trauerso nel mezo, fin'à basso si forma l'R. & ha l'istesso sono di forza & di pronuntia, e si come il Ro greco in lambda si cangiò in bocca di Demostene, cosi l'R. nostro per L. da scelinguati si proferisce. In vano il Ciambullari s'affatica di prouare che l'R. nostro con altre lettere latine venga da Toscani. Cornelio Tacito ne gli annali lib. 11. afferma che le lettere latine sono similialle greche. Forma litteris latinis, qua veterrimus Gracorum, ciascuno che le sà leggere, lo vede. Plinio lib 7. cap. 58. proua che le lettere antiche greche fussero quasi le medesime che sono hora le latine, con vna inscrittione Delfica, la quale era à suo tempo nella libraria Palatina dedicara à Minerua, & cominciana in tal forma di lettere secondo il testo di Giosesso Scaligero NAVCIKRA-TES. TICAMENOV. Nauficrate di Tisameno, nel qual nome il Sigma lunato C. per Z è solo de Greci, pure latine sono V.R.S. le altre communi à Greci & à latini, dico nelle lettere maiuscole: l'inscrittione Delfica stampata in Plinio à lettere maiuscole non proua l'intentione di Plinio, perche le minuscole da cinque, ò sei in poi sono tutte dissimili alle latine, non si douerebbono stampare le inscrittioni se non con lettere maiuscole fidelmente come stanno nelle pietre, & ne gli estratti di buoni Autori, vedesi nella Delsica inscrittione prodotta da Gioseffo Scaligero l'R. nostro in forma, ma quando ben'anco fulle stato in forma greca, Aristotele computa tra. 18. lettere greche più antiche il Sigma, & il Ropadre del nostro R, talmente che si deue tener per certo, che i Primi Romani lo distinguessero dal Sigma, & che non habbino mai scritto nel suo titolo. S.P.Q.S. ma si bene per ogni

tempo. S.P.Q.R. DVONORO. D, vsarono prima in vece di B, nella voce composta da. numero dui, Dis pro bis, Gioseffo Scaligero sopra Festo Des Dessis dictus primum a veteribus, deinde Res Bessis, Bes autem appellatus est (inquit Festus) quos bis tricens sit quamuis dura compositio fiat bessis ex triente . Duona, Ruona dicono i Toscani, hoggidì, più tosto che bona, i Latini più antichi dissero Duonum quello che i posteri pronuntiorno Bonum.L'istesso Festo nella parola Duonum pro Bonum. ond'è nella inscrittione di L. Scipione Duonoro pro Bonoro, Bonorom, Bonorum, Du, per B, Duis pro Bis nell'oratione di Cicerone. Festo Duis pro dis, veibis, ponebatur & pro dederis. Stimo pur con Festo, Duellum, bellum, videlicet quod duabus partibus de victoria contendentibus dimicatur, inde & perduellis qui pertinaciter retinet bellum. Duellona fu detta pri ma, quella ch' hora dicemo Bellona. Varrone lib. 6. ed lingua latina, duellum postea bellum, ab eadem caussa facta duelliona Bellona Così Duellio quello che vinse i Carthaginesi fù poi nominato Bellio, ancorche i suoi maggiori furono tutti chiamati sempre Duellu, della gente Duellia. Cicerone nel luogo citato. Sic Duellium eum qui Poenos classe deu cit, Bellium nominauerunt, cum supariores appellati essent semper Duelly. Ritrouata la voce Bellum, ritennero anco quando a loro tornò commodo l'antico Duellum pro Bellum. Ennio.

Hos pestis necuit pars occidit illa duellis.
Dopo lui altri Autori, Poeti, Historici, Oratori, Plauto, Ouidio, Cicerone, Liuio,& in vitimo Horatio in Iode d'Augusto lib. 3. ode. V. Pacem, duello miscuit. & lib. 4. Ode.

Vacuum duellis Ianum Quirini clausit. Duellica per bellica,

Lucano libro secondo

Langera pecudes, & equorum duellica proles.

Appresso moderni volgarmente il duello no si piglia in sentimeto di guerra publica, ma di singolar cerrame priuato. In ristretto epilogo, sopra simili cose nota il Turnebo nelli suoi Aduersarij sib. 15. cap. 15. vi Duis pro bis, ita duona pro bona aixeruni veieres, e vi duel lum pro bellum, Duellius pro Bellius, afferiur enim à Festo illud, Simul Duona eoru portat ad naues, pro bona eorum. Eneo Martio Poeta nel medemo Festo. Quan uis industrum duonum negunate. espone Giosesso Scaligero. Quamuis bonum fueru initium, tamen negat.

consta dunque essere bona la parola Duonore per Bonorum secondo l'vso d'Autoriantichi.

Fuise . pro fuisse. Dicono che gli Antichi non duplicauano lettere, ciò matiene tre volte Festo, la prima volta ab Oles pro ab illis, antiqui litteram non geminabant : la seconda Aulas antiqui dicebant, quas non dicimus Ollas, quia nullam litteram ceminabant : La terza volta nella dittione Solit aurilia, Solum pro Sollum, quod Osce totum & Solidum sgnificat: oue narra Festo che gli antichi pronuntiorno solum pro sollum con vn L, perche all'hora niuna lettera si raddoppiaua, la quale consuetudine Ennio come greco mutò all'v= sanza greca, perche quelli vgualmente scriuendo, & leggendo duplicauano le mute, le semiuocali, & le liquide. Che gli Antichi auati Ennio non raddoppiassero mai lettere, mi è difficile à credere, perche ne sarebbe nato imbroglio, & errore massimamente in versi. Liuio Andronico, che prima d'ogni altro insegnò la Poesia dramatica nel consolato di Q? Catheggo figlio d'Appio Cieco, & di M. Sem. pronio Tuditano l'anno di Roma 512. vn'anno innanzi, che nascesse Ennio, è rimasto in. fragmenti con molte lettere duplicate. Rifpoderanno ch'è stato ridotto secodo l'vso d'hoggidi; come hanno fatto nobili spirti sopra l'historia di Gio: Villanni, & sopra le giornate del Boccaccio, che li fanno scriuere à modo loro, talmente che non si può sapere come scriuesfero i proprij Autori, di che con garbo ne vien querelato Leonardo Saluiati dal Boccalino, nella Pietra del paragone, così gli Atti di Liuio Andronico spezzati, se bene sono impressi adesso con lettere duplicate, egli le scrisse con lettere semplici. Ma come passarebbe per buono quel suo verso senza duplicate? At celer afta volans perrumpit pectore ferro.

Ch'egli scriuesse perump t, transeat, pessore fero, non già, perche significarebbe petto siero, & fero per ferro sarebbe piede iambo con la prima breue, non spondeo con due lunghe: Ennio che sù il primo à raddoppiare le consonanti, per licenza poetica vna volta non duplicò il ferro, ma con vn'R, l'abbreuiò.

Proletarsu' poplicitus scutisque feroque Ornatur: ferro moeros, Vrbemque ferumque Ecubis curant.

In Aulo Gellio I ib. 16.cap. x. ferroq; si legge male vno, & pegio l'altro, pure nel istesso luo-go, & altroue rettaméte scrisse ferro con dop-

pio.

Pio R. Cominciando da lui, & per molte centinaia d'anni dopo lui si trouano lettere le di rame, & di pietra, & nelle medem parole hora sì, hora nò: Non come appresso noi lutera, luera litus, Anulus anullus Querela, querella quatuor, imo Gimmo. ma. in voci che non comportano tale varietà, come lesom, lesum & lessum, tolito & tollito, ade cito addicito, adicito aducito. Solers & Collers in Festa, solemnia & sollemnia Nella tauola in rame de confini Genouesi più di 120. anni dopò Ennio Posident Posidere, posedeit, posidebunt souserunt, intromitat malent, Casteli , nell' istessa, Conuallem accipiat , essent mittes. Nella tauola della legge Agraria, Referisce iusit, raddopia poi doue non bisogna. comperrit, deddit, che ben fi legge auanti Dedit. Nella legge Iudiciaria Iouserit, sufragio, eset, & esset, Causa Caussa, Atigat, attigat, attingat. Nella tauola marmorea del sudetto Lucio Betilieno E/e ionsit, Macelum, in Opido, o in Oppidum adouxit, pro adduxit. Nulum pro Nullum, Quinto Cetronio Passero. Fraudani nulum quod inuat ossa mea Supelex pro Supellex, Nestore Serus di Caio Cesare guardarobba suo . A supele Etile Belum pro bellum, Lucio Neratio mandato da Antonino Imperadore in Siria à condurre 3 le Banderationi per la guerra parthica. Mis-To ab Imperadore Antonino Aug. Pio ad deducendas vexillationes in Syriam ob belum Parthicum. Sotto il quarto Consolato di Commodo Imperadore nell' ara di M. Vlpio Massimo si legge , Bela . domini . insignia . pro bella. e questo su più di. 348. anni dopò Ennio: voglio inferire che si come dopò lui duplicorno le consonanti & le fecero semplici à loro piacere, così facessero auanti Ennio: con tutto che nell' inscrittione di L. Scipione prima d' Funio vi sia vua sola parola fuile, & altre poche non duplicate nel fragmento del Console precedente à Scipione cioè di C. Duillio, ilcui nome in vero nelle Medaglie si troua per vno. C. Duileus, se bene nelli testi di Cicerone per dui II. In vua legge delle xij.tauole de Romani registrata da Aulo Gellio lib. 20. cap. 1. secondo la recognitione di Giusto Lipsio si legge conforme all' antica. lettura, Confesci pro confessi, & vi lassa lettere duplicate, addictei, addictos, per dui dd, se cosi fusie stato seritto nelle, xij, tauole, la geminatione delle duplicate lettere sarebbe più di. 200. anni prima d' Ennio perche hebbero prin

cipio l'anno di Roma. 302. & compimento del 303- non ritrouandosene pur vna, non si duplicate, e semplici in Autori Antichi, tauo- può sapere di certo, perche le copie & le stam pe hanno variato. Ma nelle posteriori tauole di marmo, & di rame citate apparisce la cer tezza, perche sono tuttauia apparenti, & visibili: le legali particolarmente banno lo stile. & li termini delle più antiche legge Regie, de Senato consulti, de Plebisciti, Decemuriali,& delle xij. così anco debbero prendere l'hortografia di quelle, che all' hora erano fiffe in Ca pidoglio, doue in vn di nell' incendio di Vitellio se n' abbruggiorno tre milla tauole, le quali Vespasiano Imperadore ordinò che si renouassero conforme à gli essemplari, copie d'antichi. Suetonio cap. 10. Aerearum tabularum triamillia qua simul conflagrauerant restituenda suscevit undique inuestigatis exeplaribus: si che è verisimile, che tanto le duplicate lettere quanto le semplici di sopra citate in legali tauole fossero poste ad imitatione di quelle tauole fatte prima che nascesse Ennio Aidilis, pro edilis, & nel fine aide pro adem. Nelle antiche inscritioni non di rado si vsurpa il distrongo greco ai per ae, stante la consuetudine di queste due vocali. Nella Città Fermo in vna tauoletta di rame à Terentino figlio di Lucio, & da altri. Quaifiores aire moltati, pro Quastore are multati. Aimilius . Aimilianus pro Aemilius, Aemilianus. L' vno & l' altro in vna pietra medema.

#### IVLIÆ. IANVARIÆ. TI. IVLIVS MAXIMVS CONIVGI. CARISSIMAI

Nella tauola di Napoli. Calcis restinctai cajmenta struito Quam que camenta arda. procalcis restincta camenta struito. Soleuano i Poeti sciogliere questo distongo, & d' vna fillaba farne due per figura Di gresis. Virgilio Aulai , Aurai , Picta. Lucretio, Animai, Syluai, Aquai, Vitai Militiai, Patriai nel primo libro

Aulide quo patto Triniai virginis aram Iphiana (at turparunt fanguine foede tutti ad imitatione d' Ennio.

Olle respondet Rex Albai longai. Alba longa. come greço l'vsò alla greca perche i Greci banno il diftongo, ai, ma lo pronuntiano per ae, d'vna sillaba ne i Poeti loro lo divideno, ma lo fauno d'vna fillaba longa, come quel principio di verso d'Homero nella

quinta

quinta Iliade A'wein S'ètipoues. Aeneas antem desityt. & più sotto in fine di verso aveza v Souv Aireius. Rex virorum Aeneas.

Abec. Non si troua essempio che diuida il distongo con l'aspiratione in mezo, se non questo; separa in cotal guisa l'A. & forma la

dieresi d'yna sillaba in due.

Cepit, chi non stà intento facilmente equiuoca da cepit, à cœpit, che differenti sono, in. quattro maniere fi vede, per Ae, oe, oi, & E scéplice. Nel marmo de fatti d'Augusto capta, profligataque opera à Patre meo perfeci. Nell'Oratione di Claudio Imperadore. Cum banc partem censure mea approbare Capero. Nella tauola Iudiciaria. Quei eorum eum Mag. Corperit facito coi pro coe - E semplice; in quelta nostra, & in quella di Duillio. Cepet per cepit. Nel marmo de fatti di C. Mario, Bellum cum Iugurtha Rege Numidagessit eum Cepit. Nell'istessa legge iudiciaria. Ob eam rem, quod pecuniam ex hac lege Ceperit. Nota Federico Silburgio d'hauer veduto Cepet per futuro perfetto, si come paret, misett; Duit, Adduit, conduit, trasduit; pro Pararit, miserit, Dederit, addiderit, condiderit, tradideru , cofi Capit pro Ceperit . bisogna far differenza da cominciare à pigliare, Capi cominciai, per oe deuesi scriuere, perche derina dal. l'antico verbo capio pro incipio. Ma le stà per Ae in quella d'Augusto d'opere cominciate. Cepit, pigliò, non và per diftongo, perche vien dal verbo capio, cepi, captum. Male stà nella Iudiciatia Mag. coiperit pro magistratum ceperit, se più tosto l'intende per Magistrato prelo, che per Magistrato cominciato, che ben raccogliere non si può, perche vi mancano parole rotte, & lograre dal tempo.

Fin qui si è reso conto de regolati termini grammaticali compresi nell'inscrittione, secondo l'vso di quelli tempi. Partorisce oscurità vna Prosthesi che aggionge lettera nel principio, vna Aferesi che la toglie dal principio, vn'Apocope che leua lettere dal sine, vna Anthithesi che mette vna lettera per vn'altra, a vna Dieresi che dinide vna sillaba in due, a questo sà parere mutatione di lingua, contuttoche sieno le medeme parole che svsiamo hoggidì: Concorreno à rendere oscurità i desormi caratteri, a le parole continue senza punti. Quì dui soli punti vi sono che metteno im mezo l'R, nel sine della li-

Il vero scriuere Romano à lettere maiusco-

le è d'interpungere l'inferittione con punti interposti trà vna parola, & l'altra; in fine della linea nessum punto, & nessum taglio; nel sine dopò l'vltima parola nessum 'punto: di rado tronasi punto in fine della linea dopò vna lettera sola, ò nota posta per vna parola, come è in questo R. & in quella di Quinto Mattio in Faenza.

# Q. MARCIVS. Q. PALTIMO, SIBI ET. P. VARRONIO

Il che si scusa con ragione per rispetto della breuiatura: ma per l'ordinario, e quasi sempre in tal caso d'abbreulatura in fine della linea senza punto ia passauano di modo che il punto si metteua trà ogni parola per distinguere vna dall'altra; le inscrittioni che non sono punteggiae, sono difficultose ad essere lette massimamente quando le parole stanno accostate, estrette per angustia di loco; il punto in mezo toglie ogni dubbio; e perche ogni lettera punteggiata fignifica vna parola, bilogna auertire di non mettere punti di più, altrimenti dara indirio più di parole, che non farà se non vna, laffando confuso chi legge, come quell'Ara di VIpio Egnatio Faentino, che di marmo non si vede più in Roma, essendo stata disfatta per altr'vso, ma si bene impressa in varij volumi, ponemo quanto balta circa punti posti, e na n posti.

## VLPIVS EGNATIVS FAVENTINVS V. C. AVG P. V. B P. R. Q

Cofi stampa forthografia d'Aldo senza punto dopò il Q. Ma vi sono dui punti di più che la rendono tanto oscura, che Martino Smetio dice Non est, qui interpreteur: con. quelta occasione interpretamola hora noi P. V.B.hà da stare. PVB.cioè Var Charus, Augur Publicus Populi Romani Uniritium, tali abbreuiature non s'interpretano à capriccio, senza certa scienza, la certa scienza si hà, quando le abbreuiature d'vna inscrittione', sono dechiarate da parole distese in altre inscrittioni, per essempio L D.D.D. non si saperebbe di certo, che voglino dire. Locus datus. Decreto Decurionum, se non si troualsero distese in varie inscrittioni l'estensione d'yna è dechiaratione dell'altra abreuiata; cosi trouansi distese nel marmo di M. Mecio Memmio Furio queste parole, Auguri. Publi-

Publico. P. R. Quiritium; che dechiarano l'abbreuiata di VIpio Egnatio Faentino, di queste note intagliate in marmi, ne fà mentione Horatio Ode. 8. lib. 4. Incifa notis marmora publicis. Note publiche precisamente erano quelle, che si scriueuano per prestezza con lettere sole punteggiate nelle publiche leggi, in Degreti, e libri di Ragion Ciuile, da quali note Notarij furono detti coloro che le scriucuano con velocità lodata da Ausonio Gallo nell'epigramma. 138. Riferisce Plutarco in Catone minore, che Cicerone effendo Console su il primo ad insegnar le note à Scriuani spediti. Quod Consul Cicero expeditissimos scribas an. re docuisset Notas. Vogliono poi che di queste note seriuessero Commenti, e raccolte Tirone liberto di Cicerone, Filargio Samio, e Mecenate, equesto credo io più tosto che primo inuentore, nel che s'abbaglia Dione libr. 55. Macenas primus Roma ad celeritatem scribendinotas quasdam litterarum excogitauit; quam rem Aquila liberti ministerio multos docuit. Ma veggonsi note nelle tauole citate de leggi fatte prima del Consolato di Cicerone, non che di Mecenate, & Note in nomi di Curie, di Tribu, di Magistrati, di legioni, di prefetture, & in prenomi, & nomi Romani. Cicerone poi fù il primo ad insegnarle, & gli altri nominati si misero à commentarle, & insegnarle parimenti, de quali ne tocca il Gruterio sopra l'epistola nona di Seneca, il quale raccosse in vn digesto cinque milla note abbreuiate con punti, & le distese, per quanto Pietro Diacono ci fa sapere. Ne marmi come in Architrionfali, in Colonne, & obelischi veggonsi tanto abbreuiature, quante parole intiere con punti, & perche ciò consiste nel vedere, non mettiamone vna per mille , & mille, & che si frouano: & in quella ch'è alle radici del Campidoglio nel foro Romano sopra il Portico della Concordia.

#### SENATVS POPYLVSQVE. ROMANVS INCENDIO. CONSVMPTVM. RESTITVIT

Tra ogni parola distesa vi è vn punto, e nesfun punto in fine: così nelle note abbreuiate senza punto alcuno nel fine della linea. In-Ciuita Castellana. HONORIS

IMP. CÆSARIS. DI VI. F

AVGVSTI. PONT. MAXIM

PATR. PATRIAE. ET, MVNICIP

MAGISTRI. AVGVSTALES

Veggasi il resto in Martino Smetio. Riportaremo bene, come cosa non più veduta nelle stampe, tu ta l'inscrittione del liberto di Tito Staberio Faentino, trouata in Roma dell'1599 suo di porta Latina con molte altre de Staberi, ma non già di quello Staberio nominato da Horatio lib. 2. Satira. 3. ilquale ordinò nel suo testamento, che s'intagliasse nel suo monumento il valsente del suo patrimonio che lassaua.

Haredes Stabery summam incidere sepulcro più sotto.

Summam patrimoni insculpere saxo. Haredes voluit. Ma il liberto à Pallade sua moglie, serua di Staberio Faentino sece vna Base con l'Vrceo dalla destra, & la patera dalla sinistra banda con tale titolo di bellissimo Carattere.

DIS. M
PALLADIS
T. STABERI
FAVENTINI SER
T. STABERIVS
FAVENTINI. L
CHARITO. CON
IVGI. DE. SE. B. M.
V. A. XXXII.

Ogni parola hà il suo punto, eccetto nel sine delle linee, ancorche vi sieno tre abbreuiature, Ser, L, M, & questa è la sorma vera, & il migliore vso di scriuere, & intagliare inscrittioni secondo l'essempio de Romani. Il sasso tusino di Scipione stà senza punti, Ma il suo Coetaneo Duillio hà sotto la sua colonna rostrata in marmo ogni parola distesa con punti. Tre cose assa meno vistate contiene questa di Scipione, R. col punto in sine della linea, il Prenome Lucio disteso, & le parole seza punti; osserua bene di non mettere punto dopò l'ultima parola in sine, consorme à tutte

ie

le Romane memorie. E stato ciò necessario di mettere innanzi a gli occhi, perche molti si reputano con vanto è strepito d'esser vecchi prattici in ogni mestiero, che sono come iPesci d'Acheloo, par ch'habbino sonora voce, ma nulla risonano, pensano di dar norma ad altri, e non sanno qual sia il miglior modo di scriuere inscrittioni: che ben lo sanno gli accorti, e studiosi oltramontani diligenti osseruatori dell'vso Romano: & perche gli Antiquarij la vogliono riuedere minutamente in vn punto, & in vn Iota, per tanto non si può far di manco di non fare riflessione sopra quelli quattro accenti che stanno di sotto, cosa da Latini totalmente inusitata. Appresso i Greci l'Ita, & l'Omega sottoscritto col Iota sà I longo, & Olongo. Ma quel duplicato lota fotto D'V ONORO fà lunga quella prima fillaba che di natura è sempre breue, vna volta è posta sorto sillaba lunga L'VCIOM, due altre volte sotto prime sillabe Breui D'EDET. M ERETO. Io per me non li reputo ne iota, ne accenti, ma tagli di magagna del sasso tusino, che di sua qualità è rozo, cauernoso, & crepato in più luoghi, tanto che non si può mai à bastanza spianare, vguagliare, e lisciare. Hebbero sì bene alcuni antichi latini vso di ponere accenti fopra fillabe lunghe, come fi vede in vna tauoletta di marmo di Giulia liberta, comprata da me in Roma del-1602. più anticha di detto millesimo. Poiche Tolomeo Rè, nominato nella inscrittione, tengo che sia il minor fratello di Cleopatra, quello che à lei da Cesare in Egitto (come narra Dione libr. 42.) fù dato per isposo, e consorte nel Regno, la quale venne à Roma con suo marito alloggiata nel palazzo di Cesare l'anno di Roma. 708. Dione lib 43. Cleopaira venit Roman cum marito suo domicilium que habuit in adibus ipsius Casaris. Per la cui venuta Hinno liberto di Tolomeo Rè debbe pigliar comertio con Giulia liberta nell'istesso Palazzo di Giulio Cesare. la tauoletta ornata intorno di cornice è diuisa nel mezo con vn fregio, da vna... parte vi è campo bianco lifcio, dall'altra fi leggono li feguenti nomi.

> IVLIAE. HYMNI REGIS PTOLEMAE L. L. CHARIDI CONCVB

Iulia, & Regis di prime sillabe lunge con.

l'accento: si conferma con l'elogio delli figli di Frante Rè de Parthi mandati da lui à Roma per ostaggio ad'Augusto, i quali vi dimororno anco nell'Imperio di Tiberio.

SERASPADANES, PHRAATIS ARSACIS, R.EGVM, REGIS, F PARTVS RHODASPES, FHRAATIS ARSACIS, R.EGVM, REGIS, F PARTHVS

Si conserua questa Regia memoria nel Regal Giardino del Serenissimo Gran Duca Medici in Roma: sono li nominati in essa fratelli minori di Vonone che fù lungo tempo dopò la morte di suo Padre chiesto dal Regno per Rè à Tiberio Imperadore il quale per sua gradezza volontieri di Roma gli lo mandò, di che Tacito nel secondo de gli annali; veggasi Ginstino lib. 42. in fine, Pio Secondo nell' Alia parte:2.cap.30. & Onofrio Panuino, il quale scriue Phraartes, & Giusto Lipsio Sarasyades, Cerospades, che secondo la pietra intagliata in quelli tempi loro, Phraates, Seraspadantes, O Rhodaspes chiamananfi. Ma in quanto à gli accenti sopra tutte le sillabe lunghe sù tenuta per diligenza inetta, frustatoria, vanada... Quintiliano lib. 1. cap. 7. le bene l'admette sopra voci di vario, & duplicato sentimento, come malus arbore di naue, con l'accento sopra la prima fillaba luga, à differenza di malus, ma lo cattino, ch'è brene così palus palo di legno, sendo, palus per palude: ma ne men questo in Romane inscrittioni si vsò, ne noi l'vsamo; la constructione delle parole, & la materia che si tratta nel periodo porge all'intelletto il sentimento che pigliar si deue: ne tapoco veggonsi nelle tauole, e marmi à differenza de Pronomi quod quam con acenti, con tutto che Aldo li lodi in altri, nelle sue opere non li volse. Nota l'istesso Aldo nella voce Paene, che ne in marmi ne in codici veechi per antica confuetudine non si vsarono accenti sopta aduerbij: & certo chi li mette sopra sane, bene, male, non può pronuntiare bene, male, ma come in volgare teste, che senza accento direbbe teste. Hò più volte offernato che alcuni Antichi pofero à cafo, à capriccio senza ragione hor sopra lunghe, hor sopra breui l'istesso accento acuto, come si vede per la via dritta di Tiuoli à Roma in quel gran monumento di M. Plautio Siluano Console, alla fi-

ne del cui Confolato feguì la Natiuità di No-Aro Signoze come piace à Frate Onofrio Panuino nelli fasti, nel quale vi sono intagliati gli accentische qui scriuo. Planeus, us è breue. O'rnamenia, non accadeua mettere l'accento fopra la prima fillaba che si vede esfere lunga per la positione di due consonanti; così nella prima di Decre'uit, nella seconda potrebbe dire, la mette per segno che si pronuntij lingua, non decreuit, Ma. Res gestas. non ha scusa alcuna: Nell'annessa, parte di Tiberio Plauto In Germania, dice Quintiliano per differenza dell'oblatiuo lungo dal nominatiuo breue, ma la prepositione, in, manisesta l'ablatiuo, non mette poi l'accento m. Britanmia.ex. Prauincia, secondo la regola si doueua l'accento sopra tutti gli vltimi. A. Regibus. Regem, con l'accento, ne lo mette sopra Reges. doue più si comportana à differenza di Reges verbo. futuro; P. R. Populo Romano, l'a cento andaua sopra Ro. ch'è lungo, non. fopra Populo ch'è breue, vi sono da cinquanta accenti sopra sillabe lunghe, & dui de medemi accenti sopra breui. Molti accenti segna Atimeto Anterociano liberto d'vn liberto di Tiberio Imperadore nell'elegia in morte di Claudia Omonea fua moglie, che comincia. Si pensare. Animas, nel secondo pentametro scriue Pensassem. la prima volta non pone l'accento sopra, la prima fillaba, la seconda lo pone, e certo non accadeua per la positione delle due consonanti, vi sono poi sparsi in. XXVI. versi da XXV. accenti, che ne vorrebbero più di 200, per tutte le altre prime sillabe lunghe che vi sono. Quali inscrittioni nel tempo di Quintiliano erano in piedi, anzi quella di M. Plautio da me veduta, stà tutta via in alto nel medemo luogo doue la fondorno it primo dì. Hò veduto in altri marmi l'accento sopra Sponsus. Faber. che pure us, & er, è breue, sette accenti sopra breui sono nella pietra bipartita di Publio Attio Atimeto Medico d'Augusto per male d'occhi, ch'era già in Roma nel Museo del Cardinal de Carpi.

ATTIA'. P. L
HILARITAS
A. V. XXIX.
P. ATTIVS. ATIMETVS
AVG. MEDICVS. AB. OCVL.
H. S. E.

Ania qui è caso retto d'vitima breue, non sesto caso, secondo la regoladi Quintiliano non occorreua, metre anco indarno sopra la prima d' Artius il medemo accento acuto per denotare fillaba lunga, lo cangia poi, e piglia l'accento grane per dimostrare la penultima lunga di Atimeto, tutti gli altri sono sopra sillabe breui, particolarmente fopra la prepositione AB. che in altre, fopra lunga prepofitione, A manu, A' potione, A' bybliotheca, il che da Aldo si rifiuta nella prima pagina dell'Orthografia: peggiore è quella di M. Aurelio Secondo, liberto di M. Aurelio Imperadore che mette li medemi accenti sopra le breui congiuntioni ET'. QV'E. Di modo che si vede che li metteuano à capriccio senza fine di regola alcuna. Ma le più regolate inferittioni Romane non hanno accento alcuno di fopra, ne meno le Greche; contuttoche i Greci vsino varifaccenti nelle feritture à lettere minuscole, nondimeno il più delle volte nelle publiche memorie à lettere maiuscole lassauano gli accenti, come si vede nella sudetta di Atimeto Anterociano liberto, che se bene mette gli accenti all'Elegia latina: non li mette fopra l'essastico Greco, & così vedesi in Roma nell'ara Greca di bellissimo Carattere di Tiberio Claudio Menecrate Medico de gl'Imperatori, Autore di. 156. volumi di Medicina; tanto più i latini non li voleuano conforme all'vso commune: di cinque milla inscrittioni Romane non se netrouaranno cinquanta con accenti di fopra, tanto manco di fotto, e sicuramente si può dir nessuna. O tre i termini grammaticali habbiamo essaminato i puti, e gli accenti, ò tagli che sono nell'inscrittioni di L. Scipione veniamo all'Istoria, & antichità sua, riducendola prima nel materno idioma d'hoggidì per intelligenza commu-

Tre celeberrimi Có(oli Romani furono fuc cessivamente vno dopà l'altro. Il primo, Caio Duilio, che Duillio, Duellio, & Bellio su nominato; se bene in Medagie; e fasti Capitolini DVILIO s'appella; Il secondo, Lucio Scipione; il terzo, Aulo Atilio Calatino. Tutti tre hebbero inscrittioni. Duilio sù il primo à ri-

portar

portar vittoria di guerra nauale contro i Siciliani, & Cartaghine fi, perloche il Senato Romano gli eresse nel foro vna Co'onna rostrata con fegno alato elogio in marmo, che rotto fi conferna nel Palazzo delli Signori onferuarori in Campidoglio. Lucio Scipione trionfò de Carthaginesi ancor esso, & più, di Sardegna & Corfica alli . XI. di Marzo l'anno. 494. di Roma, innanzi la Venuta di Notiro Signore, 257 anni, di cui à te pi nostri si è trouata l'inscrittione di Tufo. Calatino Console dopo Scipione, trionfo come Duilio di Sicilia & Carthaginesi, & hebbe honorato epitafio al suo tepolero, stampato da Gioterfo Scaligiero lib. 1. Caralectorum, con tenore amile à quello di L. Scipione.

#### A. ATILIVS. CALATINVS

Hie situs, vnei quoi plurima consentiunt Gentes suisse Viron Populei primarion. 'n marmo non si troua, io per me pensoche sia stato composto da moderni ad imitatione dell'antico stile, in parte però, perche in tutto poteua dire.

H S. Oines quoi ploirumai colentiont Gentes fusle Virom Popoles orimariom.

O, in questo, è in quel modo è leuato da... Cicerone in Catone Maggiore doue mantiene, che la vecchiaia estrema era sia più felice che quella di mezo, perche hà più autorità, e manco fatica. Apex autem (enectutis auctorua quanta funt in L. Cacilio Metello, quara in Aulio Calatino in quem illud elogium Vnicum plurima consentiunt Gentes populi prima rium fuisse Virum . Notum est carmen incisum sepulcro. Iure iguur grauis cuis de laudibus omnium effer fama conseniens. Era tale fepolcro in Roma fuor di porta Capena, hora di San Bastiano, done l' haueuano anco li Cornelij Scipioni, per quanto si riferisce nel primo delle Tufculane; l'istesso Cicerone afferma nel secondo libro d finibus, che la ben lodata virtu chiude l'adito alli piaceri, & che non si loda chi sù in vita sua dedito à quelli, ma chi fù dedito alle virtù, douendosi dare a ciascuno lode meriteuole come à Calatino. Lyeminem videbis it a laudaium, vt artifex calledus compar andarum voluptatu diceretur. Non elogia monumentorum, id significant, velut hoc ad Portam: Vno ore confentiunt Gentes Populi primarium fuisse Virum. Id ne confensisse de Catatino plurimas Genics arburamur, primarium Populi fuisse qued pra

Famil wus fuiffet in coficiedis volupratibus? Da quali testi Ciceroniani cosi raccoglie vniforn ità de lodeuoli parole con quelle dell' inscrittione di Lucio Scipione, come se susse l'epicedio funebre, che s' appoica à tutti li funerali; se tene differisce in questo, the vn Lucio Scipione folo di commune confento fusse de Buoni l'ottimo, & Calatino so'o il più eminente & principale del Popolo Romano: può essere che nella Republica vno sia i più bueno, ma minor d'vn'altro d'auttorità; per lo contrario vno sarà il primario, ancorche non sia ne migliore, ne buono . Cetare , Marc' Antonio, Ottauiano Augusto sono stati i più potenti, e principali che siano mai stati per ogni tempo nella Romana Republica, ma non furono già buoni per lei, che la tennero oppressa, & afface come cattiui, & nociui Cittadini tirannicamente estintero quel si bel (orpo di Republica. Ma non veggo, che Atilio Calatino fia stato più principale di molti suoi coetanei, ne Lucio Scipione gli cede, l'auanza senza dubio di nobiltà, effendo Scipione della Genre Cornelia, che tutte le altre Genti, e famiglie della Republica Romana col suo vario iplendore offusca per dignità, e magistrati per meriti, & per grandezza de fatti illustri. Calatino innanzi à se hebbe de suoi Att fer Confolt, O due Tribuni Militari. Scipione de Cornelii hebbe innanzi à se xx. Confoli, exxx. Tribuni militari con potesta Consolare, di quelli dopò lui non ragiono, che infinito è il numero, de quali Scipione Africano maggiore, l' Afratico suo fratello, & l' Africano minore formontano sopra l'eminenza di tutti gli altri ; & d'ogni altro più chiaro, e migliore reputa Cicerone il Minore, Wet enim mei or vir fuit Africano jui quam nec clarior: se ben nel sogno vuole che il Minore pigli essempio dal Maggiore, Auo suo per adottione, che riueri la giuttitia, & la pieta; & l'efforta in periona di Carone à seguirare le sue vestigie, & poner fine al resto di Carthagine, & asserisce che non tutti li Romani possono essere espugnatori di Città per terra, e per n'are, & Guerrieri trionfanti come Scipione Africano maggiore, & Q. Fabro Massimo. Atilio Calatino non fu fig io di Console. Lucio Scipione sù figlio d' vn Contole la grandezza de Maggiori accretce autorità, & dignità alli po. Iteri, quando corritpondeno con egregie imprese alla fama loro, si come in fatti corrispo-Z

Iconologia del Ripa

356

fe Lucio Scipione, che primatio si può chiamare al par d' Atilio Calatino : Se Calatino fû Console; Sc pione fû Console prima di lui : se Calatino su Censore, Scipione su Censore, & edile di più. Se bene Calatino fù Dittatore per causa di fare vna impresa, & vogliono che fusse il primo che con facoltà di Dittatore vscisse d' Italia, ma può essere, che fusse il secondo, se si guarda nelli fasti Consolari Capitolini, perche Marco Claudio Glicia di Scriba fù fatto Dittatore, il quale per forza fù poi rimosso dalla Dittatura, & in suo luogo sustituito Calatino, che impresa. facesse nella Dittatura non si sà. Erra Lucio Floro a mettere Calatino Dittatore innanzi à Lucio Cornelio Scipione, il quale fù Console dieci anni auanti la Dittatura di Calatino, quelle imprese, che narra Floro, non sono fatte da Calatino in Dittatura, ma. nel primo suo Consolato, ne tolse il presidio nemico d' Agriganto in Sicilia, la quale era all' hora fuor d' Italia, poiche Agrigento, fù ridutto in possanza del Popolo Romano rotti li Carthaginesi da Lucio Postumio, & Q. Emilio Consoli, l'anno di Roma. 491. cinque anni prima che vi capitase Atilio Calatino Console, il quale non vsci di Sicilia; il primo Romano, che da Sicilia passasse con essercito in Africa sù M. Atilio Regolo se ne potrà ciascuno certificare da Polibio nel primo libro. Calatino vinfe Gente sbattuta, & superata altre volte prima da Consoli antecessori a lui . Ma L. Scipione sù il primo Console che pigliasse due bellicose Isole potenti Sardegna, & Corsica. Calatino fù imprudente nelle sue imprese, veduta l'armata de Carthaginesi vicino alla riua, non aspettò che tutti i suoi montassero in naue, mà entrò tosto in alto mare con x. naui sole separato dall'altra sua armata. I Carthaginesi vedendolo assai lontano da fuoi compagni con velocità incredibile si voltorno intorno le naui Romane , molte ne sommersero, & poco vi mancò che non pigliassero lui con la naue Capitana, ap na con la fuga a forza di remi scappò, rimaito così afflitto, l'altra armata de Romani si rinfrancò delli danni contro i Carthaginess, di che Polibio lib. primo. Si conferma la sua imprudenza da Titolinio Epirome 17. doue na rra che Atilio Calatino Confole hauendo temerariamente condotto l'effercito in cattiuo luogo circondato da Cartha ginesi sù, saluato per opera. & valore di M.

Calpurnio Tribuno della militia, il quale fato to impeto con 360- foldati generofi riuoltò i nemici contro di se, & ne restò superiore in vita come si ratifica da Floro . L. Cornellio Scipione nelle sue fattioni sù con prudenza felice vincitore. Essendo gia Sicilia Prouincia suburbana de Romani, dilatandosi ogni giorno più la guerra passo in Sardegna, & nella annessa Corsica, doue con l'esterminio di Carala Città spauri gli habitatori, & espugno in sì fatta maniera per terra, & per mare tutti li Carthaginesi, che altro di Vittoria non rimaneua, se non l'istessa Africa, Floro lib. 3. cap. 2. Adeoque omnes terra, marique Panos expugnanit, vi ia victoria nihil nisi Africa ipsa restaret. Et perciò meritò di trionfare subito nel suo proprio Consolato, non dopò come Calatino. Si può qui confiderare che le lodi de gli epitafij vengono date parte per meriti, & parte per hiperbole e Parenti, & d'affettionati partiali. Ma io non farei tanto gran caso delle lodi poste nelli sepoleri, & memorie priuate : priuate chiamo quando non sono fare dal Publico per senato Confulto. Era quella forma di dire . Plur ma con + sentiunt Gentes. voce corrente per denotare l'eccellenza come che fusse in vn solo. Così di Scipione Africano disse Neuio Poeta. comico di quelli tempi . Qui apu i Center? solus prastat. con tutto, che lo biasima di lasciuia con mordacità dicendo, Quello ancora, che hà fatto di sua mano gloriose imprese, &, che dalle Genti è tenuto esso solo esquisito sù dal Padre trouato con la mere-

Etiam qui res magnas manu sape gessit Gloriose, Cuius facta viua nunc vigent; Qui apud Genteis solus Prastai, eum suus Pater cum pallio vna ab amica abduxit.

Ma se bene Scipione Africano da Giouinetto sidal Padre leuato dall' Amica, non perquesto sid vittioso Imperadore d'esserciti. L'essere incorso alle volte in errori giouenili in istato priuato non deroga alla prouidenza dell'età matura in persona publica principale, che ben conobbe Scipione anco in sua giouentù la differenza del suo stato quando Imperatore vittorioso di Carthagine in Spagna ricusò il dono di bellissima Donzella prigioniera offertagli, dicendo, libenter acciperen si prinatus esseren sono la person. come saggio Imperadore su Custode della pudicitia di

quel:a

quella signorile schiaua, & la rese intatta con regali donatiui à Luceio Principe di Celtiberi suo sposso, di che Plutarco nella di lui vita, & nelli suoi apostemmi: Non è certo, di che tempo siorisse Neuio Poeta, se si essamina bene la sua vita, però s'egli disse quel motteggio per Scipione Africano Minore, gli si può rispondere, che le genti concepirono sì grande opinione della sua sortezza, continenza, e prudenza, che Catone maggiore asseri, che solo Scipione era sapiente, & gli altri andauano vagando come ombra.

Iste sapit solus, reliqui velut vmbra vagantur.

Fù dalle Genti chiamato saujo L' Acilio Iu. risconsulto prima d'Africano Giuniore: in vn medemo tempo furono poi cognominati Sauij Catone Maggiore, Africano minore, & il suo familiare Caio Lelio, il quale tento di cor. reggere vn'abuso circa la legge Agraria, ma li potenti s'oppofero, ond'egli lassò l'impresa. per paura che non si leuasse tumulto, e per questo sù chiamato saujo. Plutarco in Tiberio, & Gracco. Id corriggere familiaris Scipionis adortus Cains Lelius, quia renitentibus potentibus, destitit tumultus metu sapiens est appellatus. Non solamente hebbe titolo di Sapiente per voce commune, ma solo sapiente. Fannio introdotto da Cicerone dice à Lelio, ch'egli solo era tenuto per sauso; Existimare debes omnium oculos inte esse consectos, Vnum te sapieniem, & appellant, & existimant: se erano tre in vn medemo tempo, non era vn solo, & pure ciascuno di loro sù detto folo Sauio, era dunque modo di dire appresso le Genti. Hoggidì parimente è in bocca di tut. ti quando fi vuol lodare qualche nobile foggetto, Non ciè vn par suo, egli solo val per mille, tutte le persone del Mondo lo dicono, senza dubio tale encomio è hiperbolico. In tempo di Calatino hebbe il Senato cento Ottimati da quanto lui, & da più di lui. Valore hauerebbe l'encomio se fusse dato dal publico Senato il quale non eccedeua nelle lodi che daua ad vguali Cittadini, & senatori, ne meno vsò hiperbole adulatorie in lodare i suoi Imperatori Augusti, si come vedesi da gli archi trionfali, colonne, & obelischi rimasti in Roma. Vna sol volta, essendo Conso. li M. Cornelio, & P. Sempronio l'anno di Ro. ma 549. nelli fasti Capitolini, occorse in occasione di condurre la statua di Cibele Madre Idea da Pessinunte di Frigia à Roma, che gli Ambasciatori Romani furono in Delfo auertiti, che gionta in Roma fusse riceuata dal miglior huomo che fusse in Roma. Il Senato era tutto sospeso à far di ciò giuditio e ciascuno ambina più tosto questa vittoria che qualfiuoglia imperio, & honore per suffragio de Padri, ò della Plebe, alla fine giudicorno, che P. Scipione gionine che non haueua finito 27. anni requiliti da potere ottenere la que. stura susse il migliore, e l'ottimo di tutta la Città . Liuio lib. 26. Publium Scipionem Gnei filium, eius qui Hispania ceciderat, adele scentem nondum quastorium indicanerunt in tota ciustate verum optimum esse. Chiamasi da Plutarco P. Cornelio Nasica, cugino di Scipione Africano figli di quelli dui fratelli Publio, & Gneo, che intrepidamente morirono in Spagna contro i Carthaginesi: de quali titoli è di molto più vera lode l'ottimo per decreto di tutto il Senato, che il più sapiente per giuditio di Catone solo. Ma di Lucio Scipione non consta in quel tufo ne in alcuno volume d'Historia, che riportasse titolo d'ottimo per decreto del Senato, e quello, che in bisogni della Republica lo riportò, la prima volta che dimandò il consolato non l'ottenne, essendogli anteposto vn'altro dall'istesso Senato non senza marauiglia di T. Liuio che lo racconta nel lib. 35.

Delli tre Consoli successini Duilio, L. Scipione, & Clatino, solo il primo ottenne colona, & memoria in marmo fatta dal Publico Senato, che puramente racconta le sue impresse; il Sepolcro di Calatino sù di compositione priuata; & priuiuata è la pietra tusina di Lelio Scipione, che di marmo la merita-

Ma diranno gli Antiquarij, che al tepo di Duilio non vi era marmo in Roma: si come già Celso Cittadino d'Antica eruditione Ec. celletiffimo Offernatore ne discorse meco in Roma del 1589. & inferì il suo parere in vn'opera volgare data alla stapa molti anni prima che si trouasse questa di L. Scipione: Hora che si è scoperra, mantengono che questa sia più antica di quella di Duilio, ancorche sia stato Confole vn'anno prima di L. Scipione, attesoche non vogliono sia l'istessa, che su à sui eretta, ma vn'altra rinouata, & posta dopò in luogo della vecchia, conseruata la veterana latinità della prima: ciò prouano con due ragioni. Vna perche il marmo pario non era per all'hora stato mai veduto in Roma, doue

in quella età non víauano luffo alcuno; la feconda perche non haueuano carattere polito come quello ch'è nel fragmento di Duilio; ma rozo, e sconcertato, qual si vede nell'inta-

gliato tufo di L. Scipione.

Le forme di carattere le distribuiscono in cinque tempi. Primieramente vogliono che innanzià gl'Imperatori Cesarei vi susse carattere deforme. Secondariamente dal tempo d'Augusto fino à gli Antonini Imperatori di bellissima forma. Terzo da Eliogabalo Imperadore, che vltimo si vsurpò nome d'Antonino il bel carattere si cominciò à guastare, & di rotondo diuentò lungo, e stretto, storto, e sottile. Quarto per la lunga dimora de Longobardi, & Goti in Italia si pigliò da Italiani il carattere barbaro longobardo, e Gottico, che lungo tempo in Roma stessa si vsò in publiche memorie, & marmi. Quinto si cominciò à ripigliare il Romano carattere mesticato col Gotico; il primo nome ch'io habbia visto in marmo tutto di carattere Romano, spento il Gotico, è staco d'Eugenio Papa Quarto nella Sapienza Romana, & quello di Papa Nicola V. sopra la Fontana de Treui, se ben. non è di profilato intaglio, si come dopò si an. dò migliorando à poco, à poco tanto che si ridusse alla pristina forma di bel carattere chiamato da Scrittori nelle stampe loro antico tondo Romano, che à tempi nostri perfettamente s'vsa. Sono in vero belli pensieri, ma in qualche parte ricercano distintioni, limitationi, & eccettioni. Produrremo dunque altri pelieri sopra tre punti. Primo circa la simplicità che suppongono innanzi alli Cesari, secondo sopra statue, e marmi, terzo sopra i Caratteri. In quanto alla fimplicità non erano i Romani cosi semplici, & positiui auanti li Cesari come il pensano, tralasso le ricchezze, e lo splendore di Crasso, e Lucullo, e se bene Cornelio Nipote scrisse che innanzi alla vittoria di Silla non erano in Roma se non. due credenze d'Argento nondimeno si douerebbono ricordare che più di cento anni prima furono introdotte le ricchezze, le po upe; & morbidezze Asiariche in Roma dalla sua edificatione l'anno 565, al conto di Plinio lib. 33.cap.11. nel qual tempo l'. Licinio Crasso, & Lucio, & Giulio Cefare Cenfori, mandorno vn bando, che niuno vendesse vnguenti essotici forastieri di lontano paese, inditio che già s'era melso mano à luíso, e spesa dannosa, & superflua della quale Plinio libr. 13. cap. 3. Lucio Scipione Afiatico portò dall'Afia a-

Roma nel suo trionfo 234.corone d'oro, 147. milla & 420. libre di peso d'Argento tutti scolpiti 1424. libre. Vasi d'oro mille & xxiv. libre di peso. Non per questo Roma era innanzi à dettro trionfo priua d'oro, & d'argento; Prima ch'egli partisse di Roma, Publio Scipione Africano suo fratello maggiore edifico vna loggia in Campidoglio con sette statue di bronzo indorate, se spregauano l'oro per indorare, è segno che n'haueuano d'auanzo. Fu il medemo Africano taffato di troppo luffo da Catone maggiore suo Questore dicendo liberamente ch'era prodigio in spargere denari à Soldati, che guastauano la fragilità della Patria, & che dissipaua vn Mondo in Justuriosi trattenimenti nelle palestre,& publichi teatri. Ma Scipione con faggie risposte rese ragioni delle honorate sue attioni: l'Africano Giunio. re arriuato che fù nell'esercito si sdegnò del lusso che vi trouò. Plutarco ne gli Apostemmi . Multum ibi confusioni , intemperantie, luxusque reperit, però lo volse moderare ordi. nando che niuno potesse tenere in campo altro che vn bicchiere d'argento di due libre di peso, e non piu, ne potè comportare che Memmio Tribuno de suoi Soldati conducesse giumenti, e carriaggi, che portauano vasi di gemme ornati, e tazze thericlee di sino lauoro; vali con gemme non se ne veggono.

Quel poco di discorso, che resta non hauendosi potuto dall' Autore per indispositione persettionare l'haurà piacendo à Dio il Lestore à nuona editione.

# SARDEGNA.

Onna di corpo robusto, & di color gialliccio sopra d'vn sasso in torma della più ta d'vn piede humano circondato dall'acqua! Hauerà in capo vna ghirlanda d'olino. Sarà vestita di color verde, Hauerà à canto vn'animale chiamato Mutalo il quale, come dice F. Leandro Alberti nella descrittione, che sa di quest'Isola hà la pelle, & i piedi come i cerui, & le corna simili à quelle del montone, ma riuolte à dietro circossesse, e di grandezza d'vn mediocre ceruo, terrà con la destra mano va



mazzo di spighe di grano, & con la sinistra...
dell' herba chiamata dal Mattiolo, Sardonia
ò Ranuncolo, che è simile all' Apio saluatico.
Plinio nel 3. lib. cap. 7. dimostra con l'autorità
di Timeo, che susse chiamata la Sardegna...
Sandalion dalla sigura, & somiglianza, che
tiene della scarpa, la quale da Greci è detta
Sandalion, e da Mirsilo Ichnusa, per esser ella
fatta a somiglianza del vestigio del piede humano, che per tal dimostratione dipingemo
la sudetta imagine sopra il sasso, nella sorma
del piede, che dicemo, & per denotare, che
questo luogo sia Isola, la circondiamo con...
l'acqua, come hauemo dimostrato di sopra.

Sardegna.

Dicesi anco, che ella acquistasse nome di Sardegna, da Sardo, figliuolo di Hercole & di Thespia, che quiui passò dalla Libia, con molti compagni. Si dipinge di corpo robusto, & sopra il sasso, perche i Satdi sono huomini di corpo robusto, & di costumi duri, & rustici, & alle fatiche molto disposti.

Di color gialliccio si dipinge, per cagione non solo dell'ardor del Sole, ma come dice Strabone nel lib. 5, in quest'Hola sempre vi sa cattiua aria, e massime nel tempodell' Estate, nel quale si vede sepre, rossa & grossa, ma più doue si caua il grano, & altri frutti che sono luoghi più bassi; dell' aria sua cattiua, si come bona in Tiuoli Martiale,

Nullo fata loco possis escludere,

Venerit, in medio Tybure Sardinea est.

Lucio Floro in Celio Rodigino.
Sardmiam pellular em los mus. Alcuni la chiamano pellular em los mus. Alpuga, & per l'herba Sardonia, Silio Ittalice Poeta, Confole nella morte di Nerone, dichiara nel duodecimo lib. la Sardegna per terra pura di serpenti velenosi, ma d'aria cattiua e corotta da molte palude.

Serpentum tellus pura ac viduata veneno.

Sed tristis cœlo, & multa vitiata palude.

Da quella parte che guarda verso Italia descriue vna sassiosa schiena di Montagna, il mare torrido, arido, secco, pieno di scogli, li campi

suoi pallidi, troppo eotti dall' Austro sumante fotto il Sole in cancro, nel resto fauorita da Cerere 1. Astatio corrisponde Pausania nella Focia lib.x. dicendo che in quella Isola non vi nascono serpenti nociui à gli Huomini, ne meno lupi, la parte che volta verso Aquilone, & verso il lito d'Italia s'alza in discocesi monti congionti, in cima riceue però i nauiganti in opportune spiaggie, dalli gioghi de monti vicini soffiano con impeto nel mare in certi venti gagliardi: sono più indentro altri monti men difficili à sallire, ma tra loro si racchiude vn' aria torbida, & pestilente cagionata da mare folto, & denfo, & dall' Austro vento molto graue che vi toprastà: di più i monti alti impedilcono che i venti settentrionali d'Estate non possono refrigerare il vapore dell' aria, & della terra perche sono ribattuti adietro da detti monti.

Se le da la ghirlanda di oliuo, percioche viuon tra loro molto pacificamente. Non vfano armi percioche frà di loro non fanno guerra, nè anco niuno, artefice è nell'Ifola, che faccia fpade, pugnali, ò altre armi, ma fe ne vogliono, ne pigliano nella Spagna, ò in Italia.

Z 4 II

Il color verde dal vestito, dinota (comemostra Strabone lib.5.) esser questo luogo fer-

tile di tutte le cose.

Tien con la destra mano le spighe del grano, perche quiui ne abonda in quantità, & se i Sardi attendessero meglio, che non fanno a coltiuar la terra, raccoglierebbero tanto grano, che superarebbe quest' Isola la Sicilia; però Silio Italico in vn sol verso espresse la fertilità di Sardegna.

Catera propensa Cereris nutrita fauore.

Sele da l'herba Sardonia, ò Ranunculo, che dir vogliamo, come cosa segnalata, la quale (come racconta il Mattiolo)chi la mangia more, come in atto di ridere per causa.

delli nerui, che gli ritirano, & da tale effetto è tratto il prouerbio di riso Sardonio.

Le si mette a canto il sopradetto animale, perche come racconta il sopradetto F. Leandro) in niun' altro luogo d'Europa si troua eccetto, che in Corsica, in quest' Isola. E anticamente li Sardi vsauano le pelli di tale animale per loro armadura, & di essi ve n'è intanta copia, che gli Isolani gli vecidono per trarne le pelli, & acconcie che l'hanno, & fattone cordouani, ne fanno mercantia in quà, & in là per tutta l'Italia con gran guadagno, oltre l'vtile, che ne cauano per l'vso lor del viuere, essendo essi animali bonissimi a mangiare.

ICILIA.



Na bellissima dona vestira d'habito sontuoso, & ricco che sieda sopra d'vu luoco in forma triangolare, circondato dall' acqua, hauerà adotnato il capo d'vua bellissima acconciatura di varie, & ricche gemme, terrà con la destra mano vu caduceo, con la sinistra vu mazzo di varis siori, & fra essi vi saranno mescolati alcuni papaueri.

Le fiano a canto due gran fafci di grano, & yno della mirabil canna Endofia hoggi detta

canna mele, di cui fi fa il zucchero, & da vn lato vi fia il monte Etna., dal quale esca fumo, & fiamme di fuoco.

La Sicilia (come scriue Strabone nel lib.sesto) sù chiamata Trinacria, & il medesimo afferma Trogo da' tre promontorij, che mirano a tre patti del mondo che sono il Peloro, il Pachino, e'l Lilibeo. Onde sopra di ciò Ouidio nel 13.lib.delle sue Metamorsosi così dice.

Sicaniam tribus hac excurrit in aquora linguis,

E quibus imbriferos versa est Pachynos ad austros.

Mollibus expositum Zephyris Lilybaon; ad Arctos

Aquoris expertes spectat Boreamaue Pelorus.

Fù anco per maggior confonanza chiamata Trinacris, di cui dice Ouidio nel 4. de' Fasti.

Terra tribus scopulis vastum procurrit in aquor

Trinacris à positiu nomen adepialoci.

Poi trasse il nome di Triquetta, che ciò riferisce Plinio nel 3. lib. della forma triangolare, che perciò rappresentiamo la pittura di questa i Magine sopra il luogo triangolare.

Pigliò anco il nome di Sicania, come oarra Diodoro con l'auttorità di Timeo, dicendo, che fusse così dimandata dalli Sicani antichissimi habitatori di essa liquali dall' Isola si partirono per le continue ruine, che saccuano i fuochi. Al fine fù detra Sicilia, come mostra Polibio, & Dionisio dalli Siculi antichissimi, &

molto potenti popoli d'Italia.

Bella si dipinge con habito sontuoso, & ricco, per mostrare la nobiltà, e bellezza di tutta l'Isola nella quale vi sono ricche, & nobili Gittà: Terre, Ville, Castella, & altri luoghi di marauiglia che ciò così dice Quidio.

Grata domus Cereri, multas sa possidet

Vrbes.

La bella acconciatura di capo con varie, & ricche gemme fignificano, come li Siciliani fiano d'acuto ingegno, e nobile nelle inuen-

tioni.

Tiene con la destra mano il caduceo per mostrare la facondia, che hanno nel parlare, & che con la forza del loro ingegno fossero inuentori, dell'arte oratoria, de' versi buccolici, pastorali!, & di molte altre cose degne di memoria, & Silio Italico nel 14. lib. sopra di ciò così dice.

Hic phæbo dignum,& Musis venerabile Vaiu Ora excellentum, sacras qui carmine syluas, Quiq;Syracosia resonant Helicona Camæna. Prompia gens lingua est eade cum bella cieret Portus aquoreis sueta insignire tropheis.

Il fascio delle canne mele, che sono a lato, & i papaueri co' varij siori, che tiene con la sinistra mano, dimostra la grandissima sertilità, che è in questa selicissima Isola, ilche afferma Strabone nel sesto libro dicendo, che non è punto inferiore a qual si voglia altra Isola, & Prouincia d'Italiai, producendo copiosissimamente tutto quello, che si conuiene al viuere humano. Et Homero disse, che ogni cosa vi nasceua da se stessa, & Claudiano l'afferma a questo proposito così dicendo.

Jalue gratissima tellus
Quam nos pratulimus Cælo, tibi gaudia nostri
Sanguinis, & caros vieri commendo labores.
Pramia digna manent, nullos patiere ligones
Et nullo rigidi Versabere vomeris ictu,
Sponte tuus storebit ager, cessante iuuenco;
Dittor oblatos mirabitur invola messes.

Le si mettono li due gran fasci di grano a canto, come dicemo, percioche in quest' Isola ve n'è in tanta copia, che in molti luoghi moltiplica con vsura grandissima; onde Cicerone a questo fine chiamò quest' Isola granaro de' Romani.

Le si mette a canto il monte Etna, come cosa notabile di quest' Isola, e degna di farne mentione, poiche molti illustri Poeti ne parlano, tra quali Ouidio nel 4. de'Fasti così dice.

Ata iacet vast i super ora Typhoeos Atna, Cuius anbelatis ignibus ardet humus. Illic accendit geminas pro lampade pinus, Hinc Cerevis sacris nunc quogstada datur. Ast specus exesistructura pumicis asper Non homini facilis, non adeunda sera.

E Lucano nel 1.

Ora ferox Sicula laxauit Mulciber Ætne,

E Silio nel 14.

At no aquus amat Trinacra Mulciber antra Nam Lipare vastis supter depacta caminis Sulphureum vomit exaso de vertice sumum. Ast Æina eructat tremesactis cautibus ignes Inclusi gemitus, pelagiq; imitata surorem Murmura percacos tonat irrequieta frazores Nocte dieq; simul, sonie è Phlegesontis vi atro Flammarum exudat torrens piceaq; procella Semi abusta rotat liquesactis saxa Cauernis Sed quamqua largo slammaru exastuat intus Turbine, & assidue sub nascens profluit Ignis Summo canna lugo cohibet (mirabile dictiu) Vicinam slammis glaciem, aternoq; rigore Ardentes horrent scopuli stat vertice celsi Collis hiems calidamq; niue tegit atra sauilla.

### SICILIA

# Da Medaglie.

Nella Medaglia di Gneo Lentullo Matcellino si rappresenta vna testa di donna conchioma sparsa fra tre gambe, e tre spighe, vna tra ogni gamba; Le tre gambe per li tre promontorij; le tre spighe per la fertilità della Prouincia, la quale era tutta dedicata a Cerere, per quanto riferisce Cicerone, Veggasi sigurata in Fuluio Orsino nella quarta tauola della Gente Cornelia; vn simile riuerso descriue Occone, & Goltz. in Augusto.

Nella Medaglia di Lucio Allieno, il quale nel secondo Cosolato di Cesare 46. anni auanti la venuta di Nostro Signore su Proconsole di questa Prouincia, viè vna sigura nuda che posa il destro piede sopra la prora d'una naue, co la destra mano alzata tiene tre gambe congiunte, & con la sinistra dietro al sianco un pannicello, la sigura nuda è Nettuno, per denotare l'Imperio del Mare che haueua in quel tempo Allieno nell' Isola di Sicilia come dice Fuluio Orsino con l'autorità d'Hirtio lib. 5. Alienus sinqua pinterim Proconsule alybeo un naues oneraris imponit legiones xi. Carrodi che Cica Cassio, Strabone, Appiano, e

Iconologia del Ripa

362

Dione. le tre gambe denotano il folito fegno di Trinactia, così detta Sicilia, quali gambe sono anco impresse nella prin a Medaglia della gente Claudia.

Il medesimo Occone sotto il terzo conso-

lato di Antonino Pio descriue vn' altra Medaglia di Sicilia figurata in piedi con spighe in testa, nella destra tiene vn ramo di alloro, nella sinistra vn' altra: cosa che non si conosce.



V Na bellissima donna sollenata in aria, sarà nuda, ma ricoperta da vn candico, & sottilissimo velo, che renghi in cima c'cleapo vna siamma viuace di suoco, haurà cinta la fronte da vn cerchio d'oro contesto di gioie splendidissimo, Terrà in braccio la sigura della Natura, alla quale come fanciula dia il latte, che con l'indice della destra mano accenni vn bellissimo paese, che vi sia sotto; doue siano dipinte Città, Monti, Piani, Acque, Piante, Albori, vccesti in aria, & altre cose terrestri.

L'Idea secondo San Tomaso p.p. quest. 15è vna sorma essemplare, che sià nella mente dell'artesice, per mezzo della quale, le cose si sanno, & si conoscono, essendo che se l'artesice auanti, che ponesse mano alla sua copera non singesse nella sua imaginatione, quasi vn spiritoso modello dell'opera, che A.

penía di fare, non potrebbe arrivare alla sua intentione, & in vano si sforzerebbe con atti esteriori, & corporali di mettere in essetto quello, che già desidera d'operare. Ma Piatone intende per questo nome d'Idea vna essenza nella mente diuina sperata da ogni materia, che dia la sorma ad ogni cosa creata, & da creatsi, & causa che tutte le cose create habbino il suo essere, come testisica Plutarco de plaenis Philosoforum.

Di questa apunto parlando nel Timeo dice, che è vna spetie, che sempre è l'istessa, senza principio, senza sine, che non riceue alcuna cosa da altri, nè si stende ad alcuna cosa, nè si capisce con alcun senso corporale.

Ma per meglio dichiarare l'intentione di Platone, è d'auuertire, che già egli dice che tre cose, sono coererne, il bene, la mente, & l'anima del Mondo, per si bene intende Iddio autore di tutte le cose, il quale semplice, & immobile se pra l'intelligenza, & la natura di tutte le cose, le dichiara nel libro detto Parmenide, essendo vna bontà soprabondante in tutte

le cose, Da questo bene, come da Padre procede la mente come vn splendido lume dall'innata luce del Sole, Dalla mente di più scaturisce l'anima del Mondo, come vn splendore del lume, quale spargendosi per tutte le cose le mantiene in vita, Nel primo dunque come Padre del tutto si ritroua vna semplice, & individua Idea di bontà, da questa Idea, come da vn Immenlo. & ineffaulto fonte ne scaturiscono innumerabili differenze d'Idee, non altrimentiche da vno, & semplice raggio di luce si vedono nel Cielo più raggi procedere tra se distinti. Queste Idee raccoglie in se la mente Diuina, quale in se abbraccia l'Idee. eterne ditutte le cose che furno, sono, & faranno per l'auuenire, da quelle scaturiscono diverse forme d'Idee interite nell'anima del Mondo, che causano, poi il principio,

& fine

& fine delle cose, non altrimenti che l'anima del nostro corpo mandando suori spiritoso vigore contiene, & gouerna l'opere, le sorze, & la natura di tutte le parti di quello: & cosi si viene à ridurre l'origine & administratione di tutte le cose à quel semplice, & vnico principio (che è l'Idea nella mente di Dio) que possite constituantur omnia, & sublato intereant, & per questo dice Xenocrate, ldea est exemplar aternum corum qua secundum naturam consistunt, Mà per esplicar la figura si hà da dipingere bella come altrice di quanto è dibello nel mondo corporeo, oltre che Platone lib.6. de Republica la chiama bellissima così argomentando.

Illud igitur, quod veritatem illis, qua intelliguntur prabet, & intelligenti viam, qua ad intelligendum porrigit, boni Ideam esse dicito, scientia, & veritatis, qua per intellectum percipitur causam; Cum vero adeo pulchra duo hac sint cognitio scilicet, ac veritas, si bonum ipsum aliud quam ista, & pulchrius estima-

bis;recte putabis.

Si che non si potrà negare che nell'Idea non sia vna somma bellezza, ilche anco parue à Porsirio lib.4. d'historia Filosofica mentre parlando della mente disse, in qua sunt Idea, o omnis rerum substantia o qua primo pulchrum, o per se vulchrum est, habetque

speciem pulchritudinis.

Si dipinge' solleuata in aria essendo vna essenza senza materia, & per questo non suggetta à mutatione, essenza senza dimensione, & per questo non disturbata da distanza, & essenza senza qualità alcuna, & perciò no hà in se alcun principio di repugnanza; Si dipinge nuda per esfere spogliata da ogni passione corporea, & per effere vna fostanza semplicisfima, come raccoglie Marsilio Ficino dalla 7. epist, di Platone dicendo Docetque interea Ideam à reliquis longe differre quai uor pracipue modis; Quia scilicet Idea substantia est, simplex, immobilis. contrario non permixta. Il velo bianco fignifica la purità, & fincerità dell'Idea, à differenza delle cose sensibili, & corporee, essendo materie da molti difetti imbrattate, & suggette à mille mutationi. Ma le Idee sono separate da qual si voglia mistione materiale, tra se concordanti; ne hauendo in se alcuna dimensione, nè motto; sono lontane da ogni grandezza, & picciolezza corporea, di modo che in loro fi troua vna pura fimplicità, & vna semplice purità. Anzi dice Tomaso Giannino libro de Pronidentia cap. 8. Si

non esset Idea nibil syncerum nibil purum este in mundi structura, quippe omnia sint materia permixta, inchoata, manca. Emperfectade ipsisque sit dissicile (vt ait Plato in Timeo) certum aliquid, Essemble since a questa simplicità forse hauendo l'occhio Pitagora assimigliana l'Idee mentali alli numeri, quali tutti dipendono dall'vnità, qualè simplicissima, perche si come per i numeri, ogni cosa si riduce al suo ordine determinato, cosi per la participatione dell'Idea ogni cosa si rende à lei simile, & si riducano alta sua specie, ordine, bellezza, & vnità, onde esso Pithagora ci apporta questa diffinitione, quale molto quadra à gli essetti dell'Idea.

Est extensio, atque actus seminalium ratio num, in unitate regnantium; Ma per accostarsi più alla dichiaratione: Il tuoco che hà in cima del capo fignifica la prima tra le cose sopranominate, che erano eterne secondo la sentenza di Platone, & questa era il bene per il quale intendeua Iddio creatore di tutte le cose come dicemmo di sopra, della quale stanno tutte le Idee, Onde per questo dice Giustino filosofo, & Martire nel ammonitione de Gétili che Platone intendeua, che Iddio era in vna sostanza di fuoco, forsi perche si come il fuoco tra tutti gli elementi è il più attiuo anzi tra tutti gli agenti inferiori; essendo che conluma ogni cola, & solo sia imputrescibile tra tutte le cose inferiori come dice Arist, al 4. della Meteora al cap 2. Cosi Dio è solo onnirotente, & à lui niente può resistere, & tutte le cose da lui hanno pigliato l'essere; Racconta Celio Aureliano antiquile Et. lib. 8. c. 36. che i Persi, & altre genti reneuano il fuoco per Dio, più oltre motti Filosofi antichi pensorno che il fuoco fusse Dio, tra quali su Hippaso Metapontino, & Eraclio Efesio come narra, Clemente Alessandrino in orat. adbortatoria ad Gemes, & alcuni Stoici dissero che la natura di Dio era Ignea come testifica S. Giot Damasceno in lib. de Heresibus. Ma lasciati li Etnici Filosofi: nella sacra scrittura si intende più volte fotto nome di fuoco, Iddio, Onde nel Deuteronom, cap. 4. si legge del Padre: Dominus tuus ignis consumens est. & S. Paolo ad Hebreos cap 12. nel fine parlando del fis gliuolo Ignium verbum t uum nim 15; & al lecondo delli Atti della terza persona Apparuernnt illis dispertite lingua tanquam ignis, & replets sunt Spiritu Sancto, Però non è ma. rauiglia come dice S. Giouanni Damasceno nel luoco citato, Ignem in templis afferuari è

vt duine Natura quasi fymbolum esset, of propterea capitale suisse si sacerdotes ignembinitemplis extinguit permitterent, tamquambininitas ex eo loco arceretur, of veluti deleretur; A queste auttorità si aggionge alcune tagioni, & prima perche il suoco è sonte del calore per mezzo del quale tutte le cose create hanno sorza, & vita, & per questo Varrone dice che ignis dicitur à gignendo, essendo che genera, & gouerna ogni cosa come dice Platone libro de scientia.

Il cerchio d'oro che tiene in capo con le dette gioie di gran splendore, significa la perfettione della mente, essendo la più perfetta di quanto si troua, per essere in essa li modelli essemplari di tutte le cose, & si come le forme sì naturali, come artificiali più rilucano, & si fioriscono nell'agente, che nell'opera, one gl'instrumenti, così le forme dell'vniuerso sono molto più perfette, & vigorose nell'artesice, che nelle cause singulari, ò nella materia, & come dice Tomaso Giannino nel lib. de

Providentia al cap.7.

Si Dei concessu, aut contemplationis munere ad mundum intelligibilem ascendemus, in quo lux fulget Idearum (plendidiffima, & vera essentia rerum continetur, dubio procul hac, que sensibus occurrunt, falsa, & mentita agnoscemus, nos vita huius penitebit, in qua nimis credentes sensibus à falsis rerum imaginationibus illudimur, vix que possimus aspicere tenuissimum splendorem illius lucis, que in mundo intelligibili adeo clarissime splendet, vt eius lumen latissime pateat, & ad onnia pertineat. Et questo auuiene per esfere vicina à Dio, dal quale come da vn inessausto fonte, riceue innumerabile luce, & per questo disse Platone Circa omnium Regem omnia funt, doue è d'auuertire, che Platone intende che ci siano due mondi vno Intelligibile, & l'altro Sensibile, quello Archetipo, & essemplare, questo Corporeo, & materiale, ma sopra di ciò per breuità solo apporterò l'esplicatione di Filone lib. de Mundi opificio dicendo Deus vbi pro sua Deitate prauidit imitamensum pulchrum non posse absque exemplari pulchro existere, nec sensibile quicquam circa exceptionem probari, quod non Acchetipo intelligibilis Idea respondeat, post quam decreuit visibilem hunc mundum condere prius formanit simulacrum eius intelligibile, vt ad exemplar incorporei Deoque simillimi corporeum absolueret Mundum; totidem complexurum sensibilia genera, quot in illo entelligibilia, & doppo alcuni versi foggiun-

Si quis apertioribus verbis vei voluerit nibil aliud dixerit effe mundum int elligibile ma quam Dei sam creatis Verbum, nihil enim aliud Vrbs intelligibilis est, quam ratio archisecticiam in Vrbem mente conceptum condere cogitantis. Tiene in braccio la Natura, alla quale dà la Zinna, per dinotare l'anima del mondo, che era la terza cosa tra le coeterne, quale dipende dalla mente Dinina come il splendore della luce; del che parlando Fernelio lib. 1. de abduis rerum causis al cap. 10. dice Non id si forte virtutis suam inflexionem retraxerit deficiente vita in mortens corruem omnia, Hac enim Dei vita, hac illius actio, rem ad motiones pro sua quanque natura ciere, vitam que omnibus inspirare; & in mortalitatis quidem seminibns Celum conserit, terram vero mutationum. Imperoche il Mondo che contiene in se tutti quelli quattro principij,& Elementi della natura, è vn certo corpo in se vnito, le parti del quale sono in se ristrette con l'aiuto de l'vnico spirito, & anima del Mondo:poiche come dice Virgilio nel 6.dell'-Eneide.

Principio Celum, & terras, camposque li-

quentes,

Lucentemque globum Lune Titaniag; ast ra Spiritus intus alit;totamque infus a per artus Mens agitat molem,& magno se corpore, miscet

Et Cicerone in Tuse. Quest disse Omnia uno divino, & continuato spiritu contineri; ricercando, & spargendosi questo spirito per tutto l'Universo à guisa di una vita del Mondo accompagnato da un sidereo calore, dal quale depende una sostanza procreatrice, nutrice, augumentatrice, & conservatrice, quale vediamo insondersi in tutte le cose create come apunto tutti li animali per mezzo del latte viuono, si nutriscono, crescono, & si conservano, & però il Poeta nel loco citato disservano, e però il Poeta nel loco citato disservano.

,, Inde hominum, pecudumque genus, viraque

volantum

, Et qua marmorea fert mostra sub aquore pontus

"Igneus est illis vigor, & c eleftis origo,

,, Seminibus

Ne però ne son priui li metalli, & piette, & altre cose rozze, perche non si troua cosa per

abierta che sia che da questo spirito non sia sauorita perche penetrando si dissonde & disson dendo si empie, & empiendo nutrisce, & gomerna tutte le cose, & a questo sine habbiamo posto che dia il latte alla natura come principio del moto, e della quiete, & conseguentemente della generatione, corruttione, augumentatione, alteratione, & moto locale compre ndendo tutte le cose naturali.

Il paese con le cose sopradette, che la detta figura mostra di accennare, significa il Mondo inferiore sensibile, e materiale, che dall'Ideale in tutto e per tutto dipede, mà per coprende re molte cose in poche parole, ec per fare vne epilogo di ogni cosa. Dico che il bene è vna sopraeminente essistentia di Dio, La bellezza è vn certo atto ouero vn raggio da quella per



Onna di mezz'età vettito di habito graue Terrà con la destra mano, squadra, riga, & compasso, & in terra da la medesima parte sia vna bussola da pigliare le piante, & con la sinistra vna tauola oue sia desegnata vna pianta d'vn nobilissimo palazzo, & con la medesima mano vna canna doue sia diuiso le misure.

Ichonografia altro no è che vn disegno delle cose, che si vogliono sare in figura piana con linee, & figure geometriche con le quali si mi-

ogni cosa penetrate, prima nella mente Angelica, secondariamente nell'anima dell'Vniuer fo, per terzo nella natura, per quarto nella ma teria Corpore; abbellisce di ordine la mente Ideale; l'anima la compisce con bella feria d'-Idee, & adorna di forme la materia. Et si come vn Sol raggio Solare può illustrare quatro corpi Elementari; Così vn folo raggio Diuino illumina la mente, l'anima, la natura, & la materia. Onde in questi quatro Elementi qualun que guarda il lume vien a mirare il raggio solare, & per mezzo di quello si rivolta à mirare la sua luce. Così per appunto in queste quatro cose cioè Mete, Anima, Natura, & Corpo chi unque côtépla la loro convenienza, & ama il diuino splédore per mezo di esso viene a mira re, amare, & riuerire Iddio Creatore del tutto. RAFIA.

> sura ogni sorte de piante, de edificij senza dimostratione di prospetto, & mediante li sodetti strometi viene operata. & descritta. & la misura che se li dà nella sinistra mano, in diversi paesi viene divi-:a,ò in bracci,ò in palnii ò in piedi, &altre simili divisioni, & è qullo che viene à misurare i lati estinsechi, & intrinsechi di dette fabriche, dalla quale poi sene faSca la nella carra doue si préde le misure ridotte dal grade in picciolo, & quella co il copasso riduce il sito già preso in proportione delineara. Gli si dà la bussola la qua le è quilla che opera à pigliare (mediate la calamita, & le sue divisioni) le declinatio ni de lati,& angoli di tutte le piante.

Si fà di mezz'età, & vestita d'habito gra de, percioche chi essercita questa professi one, deue mettere in carti co milura e in elligétia, e co giuditio gradissimo quato s'aspetta alla verità di quest' arte di tanta consideratione. Inspiratione.

S I vedrà dal Ciel fereno tutto stellato fiammeggiante raggio, il quale disce da, e che sia giunto, & fitto nel petto d'vn giouane vestito di color giallolino, il che habbia i capeli hirsuti, & mescolati con molti serpi, tenendo il viso riuolto al Cie

lo il quale miri con grandissima attentione.

Terrà có la destra mano vna spada ignuda có la puta sitta in terra, e có la sinistra vn' Elitropio. Il Ciel sereno tutto stellato dal qual discende il siammeggiante raggio, & che termini nel petto del giouane nella guisa ch' habbiamo detto significa per esso Cielo stellato la benignità dell' onnipotente Dio, per sua infinita bontà ispira, & infiamma il peccatore.

Ignem veni muttere in terris, & quid volous

IRATIONE.

fensibili, & terrene.

Gratia facit, vi peccatum nobis non
dominetur, dice August. lib.de patien.

cap. z.

La spada con la punta fitta in terra, ne significa, che questa attione sia opera dell' Ispiratione diuina perche l'opera dell'huomo dedito nel mal fare non riceue merito appresso a Dio se non per sua gratia, con la quale esso, è larghissimo premiatore di rutte le buone opere.

Granam, & gloria dabit Dominus,

dice il Salmo 84.

Si dimostra che tenghi con la sinistra mano l'Elitropio per dinotare che si come questa pianta si riuolge continuamente al Sole, così il peccatore ispirato: & insiammato del diuino amore si riuolge con quell'affetto che sia possibil maggiore al grande, & onnipotente Dio.

LASCIVIA.

Onna giouane riccamente vestita, terrà vn specchio con la finistra mano nel quale con attentione si specchi, con la destra stia in arto di far

fi bello; vifo, a canto vi faranno alcuni paferi vecelli lafciui e luffuriofi, e vn armellino, del quale dice! Alciato.

Dinota l' armellin, candido, e netto Vn huom, che per parer bello, e lascino Si coltina la chioma, e'l viso, e'l petto.

Donna con ornamento barbaro, e che mostri con vn dito di stegarsi leggier-

Cosi la dipingeuano gl'Antichi, come si vede appresso il Pierio.

### L A S S I T V D I N E. ð languidezza estiua.

Onna magra, sărà d'habito sortile assai leggiermente vestita, mostrando il petto discoperto; con la sinistra mano s'appoggierà ad vn bastone, e con la destra terrà vn ventaglio, mostrando di farsi vento.

Per la languidezza, ò lassitudine come habbiamo detto) intédiamo quella debolezza, che esteriormente accade al corpo, e che l'annoia. Si dice estina, per dimostrare con la langui

ve ardeat, dice il Sa.uator Nostro.

Et perciò la Santa Chiefa prega di continuo il Signor Dio che c'infiammi del suo dinino amore.

Ignem sur amoris accendat Deus in cordibus

zoffris.

Si veste di color giallolino per significare l'habito nel mal fare, essendo che questo colore non si può applicare ad alcuna virtù, Onde senza l'aiuto, & inspiratione del Signor Dio, facilmete si casca nel precipitio delle miserie.

I capegli hirfuti, & mescolati con molti serpi denotano, che metre il peccatore, lassa l'honnestà, & che stà immerso nel peccato, non può hauere se non pensieri brutti, & abhomineuo li, onde sopra di ciò S. Greg. super 1. Reg. dice Cognationes turpe euttare non potest, qui ho-

nestatem non habet. & più il medesimo super Gen. Hom. 40. Auxilium autunum per bonam vitam concili-

andum,

Tiene il viso riuolto al Cielo il quale mira con molta attentione, per denotare che senza la gratia, & Ispiratione diuina non si può solleuare la mente, & l'intel etto, se non à cose

dezza

dezza, è Lassitudine cagionata da malitia, è d'altra cosa: ma quella causata da stagione naturalmente calda che è l'Estate.

Si dipinge magra, perche esalando la sostanza del corpo per mezzo del calore, che la dissolue, viene necessariamente à dimagrirsi.

L'habito, & il petto nudo sono segno così della stagione, vsando gl'huomini in quella, vestimenti assai leggieri per sentire men caldo che sia possibile, come anco son segni del calore, che artualmente si troua in detta languidezza.

Con l'appoggiarsi, mostriamo hauer biso-

gno di sossenzamento, e chi hà bisogno di sossenzamento, non hà sorze sufficienti per se sufficienti per sufficienti suffic

Il ventaglio mostra, che mouendo l'aria prossima già riscaldata sa luogo all'altra più frescha, ilche è di molto resrigerio al corpo, di maniera, che l'vso del ventaglio essendo per la noia, & assanno del caldo, dimostra sufficientemente, quello che propriamente si troua nella languidezza, che è la detta molestia del calore.

# LEALT A'.



La lanterna medesimamente si pone per l'anima, & per lo cor nostro, & lo splendore, che penetra di fuori col vetro, sono le parole, & l'attioni esteriori, & come la lanterna manda suori quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, così l'huomo leale deue esser dentro e suori della medesima qualità. A questo proposito disse Christo Nostro Signore, sia tale la vostra luce presso a gli huomini, che essi ne rendano gloria à Dio, che alla sama de meriti vostri corrispondano l'opre,

La maschera che getta per terra, e spezzata, mostra medesimamente il dispregio della fintione, e della doppiezza dell'animo, come si è mostrato in altri prepositi.

Lealtà.

Donna vestita di bianco, che aprendosi il petro, mostri il proprio core per esseri ella vna corrispodenza dell'animo, con le parole ò con l'attioni, acciò le sia intieramen, te prestata sede.

Donna vestita di sottilissima veste; in vna mano tenga vna lanterna accesa nella quale ammiri attentamente, & nell'altra vna maschera spezzata in più luoghi, & sia in atto di sbatterla in qualche muro, ò sasso.

La veste sottile mostra, che nelle parole dell'huomo reale si deue scoprire l'animo sincero, & senza impedimento essendo le parole i concetti dell'animo nostro, come la veste vada corpo ignudo.

Leatra.

Onna vestita di bianco, tiene la mano destra al petto, & vn cagnolino appresso.

La man destra sopra il petto, significa integrità dell'animo, & il cagnolino per la propria inclinatione parimente sideltà, e Lealtà.



D Ve done abbracciate insieme armate d'el mo, e corsaletto, con vn'hasta per vna in mano, sopra delle quali sia vno Arione, e sopra l'altra vna cornacchia sotto li piedi di det-

te donne vna volpe distesa.

Theseo, per quanto riserisce Plinio, sù inuentore della Lega detta da' Latini, sædus, che più anticamente per auttorità d'Ennio si diceua, sidus; e quelli, che ne haueuano cura, erano chiamati setiales, perche alla sede publica tra' popoli erano proposti, come piace à Varrone, & essi haueuano cura, che giusta guerra si pigliasse, e quella cessata, conla lega, e consederanza si constituisce la sede della pace, di che pienamente tratta il Pauinio: De Ciuntate Romana.

Menalippo legato del Rè Antiocho affegna tre forti di Lega in Tito Liuio, Vna quando fi fà pace co' nemici vinti, imponendofi loro, legge, & aggrauij ad arbitrio de' vincitori; l'altra, quando i nemici restando in guerra dal pari con patti eguali di rendere cose tolte, e mal possedute sanno pace; terzo quando si sà amicitia, & amistà con nationi, che non siano state mai nemiche. Mà la più antica confederanza nominata da Liuio nel primo libro fatta tra Albani, e Romani non cade fotto niuna delle tre sudette sorti, poiche si stabili la Lega con patto, che si combattesse prima trà li tre Horatij, e Curiatij, e che quella patria con buona pace signoreggiasse l'altra, i cui Cittadini rimanessero vincitori: e pur questo accordo chiamarsi da Liuio Fædus dicendo egli. Prius quam dimicarent . fedus ictum inter Romanos, & Alkanos est his legibus, ot cuius populi cines eo certamine vicissent, is alteri popula cum bona pace imperitaret.

La forma víata da' Romani di giurare sopra l'osseruaza di tali patti d'amistà, e consederanza vedesi in Tito Liuio nella medesima lega trà gli Albani e' Romani, & è riportata dal Biondo lib. 4 de Roma trionsante, dal Sigonio lib. primo cap. primo de antiquo iure Italia, e dal Brissonio nelle formole. Vno del collegio de' Sacerdoti seciali, che vinti erano, dopò molte cerimonie diceua. Se il popolo Romano per publico consiglio sarà il

Vi scrofa vobis prasentibus accidit isti, Sis mihi contingat, fallere si hic cupiam.

Leggesi altra forma vsata da Greci, appresso Homero nella Terza Iliade, oue si patuisce, Lega, & amicitia rimettendo prima la somma della guerra nel singular duello tra Alessandro, e Menelao per amor d'Helena in questa maniera, e conditione; che il Vincitore ottenga le ricchezze, e le bellezze d'Helena, e gli altri restino in ferma consederata pace.

Alexander, & bellicofus Menetaus,
Longis hastis pugnabunt pro muliere:
Victorem autem mulier, & opes sequentur,
Cateri vero amicitiam, & sædera sirma serientes.

Tutto ciò stabilito in coral guisa, pigliaua

l'Imperatore l'auandofi prima le mani con...
l'acqua vn coltello, e fradicaua dal capo d'alcuni Agnelli i peli, i quali si distribuinano a'
Prencipi dell'vna, e l'altra parte, esponendo
poi i patti dello accordo, scannaua gli Agnelli
posti in terra, e vi spargeua sopra del vino, dicendo. O Gioue, a quelli, che prima romperanno i patti, così scorra per terra il lor ceruello, come questo vino.

Iupiter augustissimè maximè & immortales Discateri.

Viripriores federa violauerine,

Sie ipsorum cerebrum humi fluat veluti hoc vinum.

Ma noi nella presente figura, non intendemo rappresentare niuna delle sudette sorti di Lega, perche cadono fotto la figura della pace & amicitia: poiche non fignifica altro più propriamente la voce latina, Fedus, che la pace, e l'amicitia, laquale stabilita, si formaua con questo principio di parole Amicitia esto. di che n'è particolare Osseruatore il Brissonio nel lib. 4. delle sue Formole, dicendo Liuius 11b. 38. comprobat Fedus cum Antiocho in hac verba conscriptum fuisse. Amicitia Regi Antiocho cum P. R. his legibus, & conditionibus esto. Si che noi esprimeremo vn'altra sorte di Lega, & è quella, quando due, ò più parti fano Lega, & accordo di vnirsi contro vn loro commune nemico:tale fù la Lega di PioQuinto col Rè Cattolico, e con la Republica Venetiana cotro il Turco, la quale fù detta Sacrum fedus, & il monte cretto in sussidio per tale impresa chiamasi tuttauia Mons sacri federis, e vedisi la detta Lega dipinta nella sala... Regia in figura di tre donne abbracciate, vna delle quali rappresenta la Santa Chiesa, la seconda Spagna, la terza Venetia, distinte con. le loro solite imprese, & armi.

Noi habbiamo figurate due donne armate, & abbracciate, per denotare l'vnione, & accordo ad aiutarfi con l'armi contro il nemico.

L'Arione, e la Cornacchia sono simbolo del la Lega contro vno commune nemico, perche questi due augelli sono nemici alla Volpe, la quale è d'ambedue auuersaria, ode essi accordansi d'assaltare vnitamente insieme la Volpe, e di lacerarla, e spelarla col becco più, che possono, però habbiamo posta la Volpe stesa sotto li piedi della Lega simbolo in questo luo go del commune nemico, che da collegati atterar si cerca mediante la guerra, della quale è geroglissico l'hasta, che ciascuna delle

due donne tiene in mano. Che l' Arione, e la Cornacchia posti sopra l' haste sieno amici, lo dice Arist. lib. 9. cap. 1. de gl' animali, Amiei Cornix & Ardeola; che facciano lega contro la Volpe si raccoglie da Plinio lib. 10.cap. 72. Cornix, & Ardeola contra vulpium genus com munibus inimicitis.

# LEGGE.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

Atrona attempata di venerando asperto, segga in tribunale con maestà, habbia in testa vna Diadema, tenga nella destra mano vno scettro, intorno al quale sia vna car tella col motto. Suber, & probibet. Sopra il ginocchio sinistro pogasi vn libro dritto, aperto, nel quale sia scritto. In legibus Salus. Sopra il libro appoggi la man sinistra, con la quale tega il Regno Papale, e la Corona Imperiale.

Questa figura è fondata principalmente sopra quella definitione presa dal Greco. Lex est sanctio sancta inbens honesta, prohibens

contraria.

La Legge si assimiglia ad v.na Matrona venerabile: si come la Matrona gouerna, e conferua la famiglia, così la Legge gouerna, e con-

serua la Republica.

E' Marrona attempata per esser la Legge antichissima satta nel bel principio del Modo alli primi nostri parenti, a'quali subito creati, Iddio vietò, che non mangiassero il pomo: Seguitò poi la Legge Mosaica data pur da Dio, l' Eugelica dettata dal suo diletto sigliuolo vero Dio, e vero Huomo. Tralasso l'antichità della Legge imposta da Minoe a' Cretesi, da Diagone, e da Solone à gli Atheniesi, da Ligurgo a' Lacedemoniesi, da Numa Pompilio a' Romani, e dalla Republica Romana nelle sue xij. Tauole prese dalla regolata Repub. Ateniese.

Siede in Tribunale perche nelli Tribunali fedendo, fecondo le leggi da' dotti Leggifti

giudicar si deue.

Hàla diadema in testa, per esser ella Santa determinatione; è có ragione Santa dir si può la Legge, perche è cagione, che si esserciti il be ne, & si sugga il male; laode tiene Demostene, che la Legge sia vn ritrouato, e dono di Dio, al la quale conuiene, che tutti gli huomini obbediscano. Lex est cui omnes homimes obtemperare eonuenit, sum ob alia multa, sum vel eo maxime, quod lex omnis inuentum quidem, ac Dei manus est. Però l'Orator Romano chia

An mà

370

mò le leggi. Sanctiones facrata, & facrata Leges; Le quali Leggi, come Sante, & facte non si possono violare senza condegna pena.

Tiene lo scettro nella destra, perche comanda cose giuste. & honeste, e prohibisce le contrarie, come Regina di tutte le genti, riuerita fin dalli Rè, che sotto lo scettro del dominio loro la fanno riuerire, & osseruare da tutti li

fuoi popoli.

Il libro denota la Legge scritta, la quale trafgredire non si deue essendo in essa posta la salute delle Città. In legibus posta est Ciuitatis salus, disse il Prencipe de' Filosofi nel primo libro della Rettorica cap. 1 4. se non susse la Legge, che lega la sfrenata licenza, il mondo sarebbe totalmente dissoluto, e ripieno d'ingăni, d'ingiurie, di torti, d'oltraggi, e di mille misfatti, per il qual si turbas ebbe l'vniuersal quiete, e perirebbe la salute d'ogni Città, però il medesimo Filosofo nel terzo della Republica dice, Legem praesse Ciuitati est opiabile.

Il Regno Papale, e la Corona Imperiale tenuti dalla man finistra sopra il libro sono simbolo dell'vna, e dell'altra Legge, Canonica, e Ciuile, Pontificia, e Cesarea, nelle quali si comprende la scienza della Legge Diuina, & Hu-

mana.

Donna à sedere, che con la mano destra dà la benedittione; sopra la medesima mano vi è la colomba dello Spiritosanto, la detta donna siede sopra vn gran vaso dal quale esce gran quantità d'acqua, e sopra il vaso sono più Cornucopie, nella sommità delle quali sono sigurati gli animali de' quattro E-uangelisti, oltra ciò nella man sinistra tiene vn libro aperto scrittoui dentro, In principio erat Verbum, &c.

Donna col viso eleuato, e tiene có la man destra le tauole dell'antica Legge, e con

la finistra la spada versatile.

Legge Csuile, nel Jopradetto luogo.

V Na donna che siede, e tiene con la destra mano vna bilancia, & vna spada, e fopra vna parte di essa bilancia è posto vn de sasci de' littori vsati da gli antichi, e sopra l'altra parte vna corona regale, e con la sinistra mano tiene vn libro aperto, sopra il quale è posto vna Corona Imperiale, & in esso è scritto. Imperatoriam maiestatem non solum

armis decoratam, sed etiam legibus armatam esse oportet.

LEGGE CANONICA.

Onna, che stà à sedere, con la destra mano tiene vna bilancia, nella quale poste da vna patte corone d'oro circondate di splendore, & dall'altra patte vn calice similmente circondato di splendore, dentro al quale si vede vna scope, e nella sinistra tiene vn libro aperto, sopra il quale è posta vna mitra da Vescouo, & hà dalla banda destra del capo la Colomba dello Spiritosanto.

#### LEGGE NATVRALE.

T Na belliffima donnai farà mezza nuda... con capelli naturali giù stesi, & non intrecciati per arte, Hauera velate le parti meno honeste con la pelle dell'Agnello, sederà in vn bellissimo giardino, & terrà vn compasso in mano delineando yn parallelo col fopra motto ÆQVA. LANCE. & hauerà questa figura vn'ombra di se stessa qual mostrerà con l'indice della finistra mano. Si dipinge vna bellisfima donna percioche Dio fece da principio,& fà ogn'hora tutte le cose sue belle, & periette come è scritto nel Deuteronomio cap. 32. Dei perfecta sunt opera. Si rappresenta. mezza nuda, con li capelli naturali giù steli lecondo la natura, & non intrecciati per atte perche questa Legge è semplice come fatta da Dio semplicissimo. Hà velate le parte meno honeste con la pelle dell'agnello, perche nel stato dell'Innocentia l'huomo soggiaceua alla Legge dinina, alla quale contradicendo, si parti dal precetto, Indi forti che prese la gratia dopò il peccaro coperto per misericordia di Dio con la pelle dell'agnello significante Christo, il quale fuie occifus ab origine mundi, come scrisse S. Gio. nell'Apocalisse al cap. 13. alall'hora all'hora Dio. Fecit eis tunicas pelliceas Gen. 3. Si rappresenta che sieda in vn bellissimo giardino, perche sù posta nel Paradiso Terrestre dal quale poi cacciata, con le proprie fatiche, & ingegno coltiud essa Terra, acciò producesse quanto di bello hoggi si scorge vscire. Tiene il compasso in mano delineando vn parallelo con il sopra morto. (ÆQVA LANCE) acciò se intendi la giustezza della qual Giustiria, quale cossiste fare ad altri, Quod ubi vis fieri, & non fare ad altri, quod ubi non vis fieri . Mat, al 7.

L'on-

#### LEGGE NATVRALE.

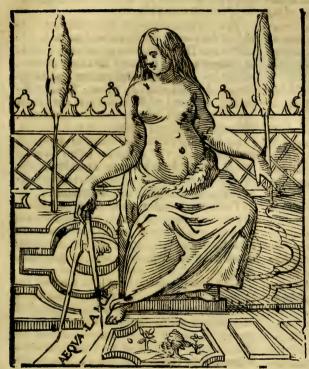

L ombra di se stessa che mostra con l'indice della sinistra mano vi si mette, acciò meglio si scuopri la Legge Naturale laquale opera di maniera con il prossimo che lo sa simile à se stesso, & perciò sin li Filososi han detto che micus est aiter iaem.

Denna giouane, di suprema bellezza, haurà la testa circondata da chiari, & risplendenti raggi, & la fronte cinta d'yna benda di color bianco.

Sarà vestita d'vn candido, & sottilissimo panno di lino, che quasi mostri l'ignudo, sarà appoggiata ad vna Croce, & il braccio destro alto con la mano, nella quale terrà vna tazza versado con essa chiarissim'acqua, Dalla sinistra parte vi sarà vna pietra quadrata à guisa d'vn piedestallo sopra della quale vi sarà vn libro, nel quale sia scritto Euangelum, posandoui sopra di esso la sinistra mano, & appresso vi sarà vn sasso un paro d'ali col motto che dichi onus teue, Giouane si dipinge à differentia della Legge vecchia. La su-

a core of a service

prema bel lezza, & i chiari, & rispledenti raggi, che gli circodano la testa, il tutto dimostra che la Legge nuoua rispléde per tutto il Christianesimo, anzi co la suprema Maestà sua atterra e spauenta gl'Heretici. Sismatici, & tutti quelli che sono cotra la Satissima Fede (hristiana, poiche nell'auueniméto dell Altiffimo Sig.nostro Giesù Christo si fece chiaro quato era occulto, adempiendofi tutte le profetie. Il vestimento del candido, & sottilissimo panno lino, ne fignifica, che fi come il panno lino lauandosi diviene cadido, & puro, così il peccatore nella legge noua (mercè la Satissima cofessione) resta puro, & netto da ogni macchia del peccato, facendo la penitentia che dal Sacerdote gli larà imposta accompagnata con lacrime, & pentimento,i' che fà chiara, & pura l'anima nostra, onde S.Ber. Serm. 30 Super Cant. Lacrima panitentia sunt indices, & il Reggio Profeta nel Salmo 101. dice, @ potum meum cum fletu misceb a. Dauid Sal. 50. chiedendo misericordia

à Dio. Lauabis me, con l'acqua della tua Santa gratia, che s'acquista nel Sacramento della Penitenza. Et super niuem deatbabor. L'anima mia lauata dalle macchie de suoi peccati restarà più candida della neue: l'istesso Dauid nel Salm. 95. confermò questo medemo pensiero dicendo, Confessio ecco il Sacramento della Penitenza, & pulchrundo in conspettu esus, ecco l'effetto di render l'anima chiara, e bel-

la nel conspetto di lio.

Lo stare appoggiata alla Santissima Croce ne denota che si come nelmonte Sinai, su data la legge, così all'incontro nella legge noua per la passione, emorte, che secci il Nostro Signore in essa Croce su la verassalute, & la Redentione del genere humano. Il versare la chiarissima acqua, ci dimostra, che si come nella legge vecchia si costumana la Circoncisione à differentia di quella nella Legge noua si costuma il Santissimo Battesimo, il quale sa che l'huomo diuenti Figlino o di Dio Nostro Redentore, & herede del Paradiso,

Aa 2 & non

& non solo scancella il peccato originale, con il quale tutti nasciamo, ma anco tutti gli altri peccati, & riempie l'anima di gratia, & di do ni spirituali, si che è di tanta consideratione questo Santissimo Sacramento, che il Signore Dio dice. Respondit Iesus, Amen, Amen, dico tibi nusi quis renatus suerit ex aqua, G. Spiritu Sancto non potest introire in regnum Dei, Io. cap, 2.

L'hauere circondata la fronte dalla benda di colore bianco, ne significa la Cresima, la quale è Confirmatione del Santissimo Battesimo. & l'effetto di questo Sacramento della Cresima è l'accresciméto della gratia, & della virtù in fare la persona costate, & forte à Cófessare il nome di Giestì Christo quando sosse bisogno senza timore, & farlo sorte nelle bar-

taglie spirituali. Act. Apost. cap. 8.

La pietra nella guisa che dicemmo, sopra la quale v'è il libro nominato, posadoui sopra la mano sinistra, sa chiaro, che detta legge si posa, & hà per sondamento Christo nostro Redentore, & li suoi sacratissimi Euangelij, onde S. Paolo ad Corinthios, & Christus erat Petra, il sasso che egli stà appresso come habbiamo detto con il motto ONVS LEVE, ne significa la piaceuolezza della Legge Noua.

· Legge noua, La ragione perche è leggiera. & soaue, è perche i suoi precetti sono d'ardente Amore, & di beneuolenza, onde Mosè gióto al fine de i giorni suoi per consolar gli Hebreidisse nel Deur. 33. Venier Dominus de Synai & in dextera eius lex ignea, volendo con tal promessa accennare la differenza tra la sua legge, & quella di Christo, che se la sua et ... stata greue, e pesante scritta in duri marmi, quella di Christo sarebbe stata leggiera, amorosa, In de xtera eius lex ignea. Il suoco è leggiero, vola in alto, & ogni cosa per grau che sia solleua in alto, & l'Amore alleggerisce ogni peso, facilita ogni difficoltà, & sa volare in alto cuori di fasso più pesanti d'ogni gran duro selse: però Christo in San Matth. cap. 11. palesò la suauità & leggierezza di questa legge quando disse . Iugum meum foune eft, & onus meum leue.

# LEGGE VECCHIA.

Onna verchia, vestita all'Hebrea, & detto vestimento sarà di color turchino; chiaro, & risplendente, starà alla radice d'uno altissimo monte, & con la finistra mano terrà le tauole della Vecchia Legge, one sieno scritti li 10. commandamenti, & con la destra vna vergha di serro, & da vna parte vi sarà vna gran palla di piombo con il motto che dichi PONDVS GRAVE.

Vecchia si dipinge per rappresentare l'antichità del tempo nel quale su data la Legge dal Signor Dio, & l'habito all'hebrea, a chi su data detta legge. Il colore turchino di detto vestimento chiaro, & risplendente, ne dimostra, che Moise partito dal Monte Sinai all'apparire, che sece à gli Hebrei l'aria che prima era scura, turbata, & tenebrosa, diuentò pura, lucente, & del color celeste.

Lo stare alla radice dell'altissimo monte, è per dimostrare, che sù quello surno date dal Signor Dio à Moise le tauole sopradette, che per ciò per tal dimostratione le rappresentamo nella mano sinistra alla detta figura.

Tiene con la destra mano la vergha di serzo; come habbiamo detto, per significare ildominio che danno se leggi sopra i mortali, com'anco la durezza, & il castigo di essa leggealtudendosi alla Sacra Scrittura, la quale dice

Reces eos in virga Ferrea.

Gli si mette à canto la palla di piombo col morto PONDVS GRAVE, per dinotare, la sua grauezza: Era graue e pesante perche i suoi precetti erano rigorosi, minaccieuoli, er spauentosi, che per ciò era legge di timore, & di seuera giustitia; quindi era chiamato Iddio! Signore delle vendette Salmo 93. Deus vilionu Dominus, Deus vltionu libere egit. Signor delle vendette per punice l'indurato popolo di Israele. Aut Dominus cerno quod Populies iste dura ceruicis sit; dimitte me vi conteram eum O delea nomen eius de sub cœlo. Si che ad vn Popolo di dura cernice era conueniente leggo rigorofa: & ella era si graue, e pefante, che ne gliatti de gli Apostoli al xv.si legge Quam neque nos ne que Patres nostri portare potuimus.

LEGGIEREZZA.

Onna, che habbia l'ali alle mani, à piedi,
à gli homeri, & alla testa, sarà vestita di
piuma sinissima.

LETITIA.

Vedi Allegrezza. LETTERE.

Come rappresentate in Even e, in on bellissimo apparato.

Onna vestita d'honesto, e gentilhabito, e con la sentilhabito, e con la sinistra de flauti, per significare concerti, e parole, queste come diletteuoli, quelle come honorabili.

LIBE-

LIBERALITA

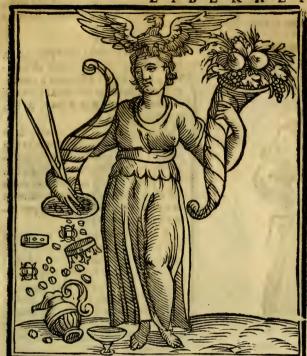

Onna con occhi vn poco concaui, con la fronte quadrata, e col naso aquilino, sarà vestita di bianco con vn'Aquila in capo, e nella destra mano tenga vn compasso, & vn Cornucopia alquanto pendente, col quale versi gioie, danari, collanne, & altre cose di prezzo, e nella sinistra hauerà vn'altro Cornucopia pieno di frutti, e siori.

La Liberalità è vna mediocrità nello spendere per habito virtuoso, & moderato.

Si dipinge con occhi concaui, e fronte quadra, per similitudine del Leone liberalissimo frà gl'animali irragioneuoli, e col naso aquilino per la similitudine dell' Aquila liberalissima tra tutti gl'vccelli, la qual si farà sopra la resta di detta figura, per mostrare che essa Liberalità non consiste nell'atto casuale di donale altrui le cose proprie: ma nell'habito, e nell'intentione della mente, come ancora utte l'altre virtà. Scriue Plinio, che l'aquila, se sà preda di qualche animale per propria industria, non attende tanto à satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di la-sciarne parte a gli altri vccelli, godendo, e ri-

putandosi d'assai, per veder, che l'os pera sua sola sia bastante à mante-

nerle la vita di molti animali.

I due corni nel modo detto, dinotano, che l'abbondanza delle ricchezze è conuencuol mezzo di far venir à luce la Liberalità, quando è accompagnato con la nobiltà del. l'animo generoso, secondo il potere, & la forza di chi dona.

Vestisi di bianco la Liberalità, per che, come questo colore è semplice, e netto, senza alcuno artisicio; così la Liberalità è senza speranza

di vile interesse.

Il compasso ci dimostra la Libera, lità douersi misurare con le ricchezze che si possiedono, e col merito della persona, con la qual s'esfetcita questa virtu, nel che se è lecito a seruitore entrar nelle lodi del suo Signore) merita particolarissma memoria l'Illustris. Sign. Cardinale Saluiati, patrone mio, il qual conforme al bisogno, & al merito di ciascuno comparte le proprie facoltà con si giusta misura, & con animo sì benigno, che

facilita in vn'istesso tempo per se la strada del Cielo, e della gloria, e per gli altri quella della vita presente, e della virtà, con applauso vni-

nerfale di fama fincera.

Liberalità.

Onna vestita di bianco, nella destra tiene vn dado, e con la sinistra sparge gioie, e danari.

Il dado infegna, che egualmente è liberale chi dona poco, hauendo poco, & chi dona affai hauendo molto, pur che fi resti in piedi da tutte le bande con la facultà principale.

Inberalità.

Glouanetta di faccia allegra, & riccaméte vestita, con la sinistra mano téga appoggiato al sinistro sianco vn bacile pieno di gemme, e di monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia preso vn gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessi se ne adornino, & le portino in mostra per la gratitudine, & per l'obligo, che si deue alla liberalità del benefattore, ouero per mostrare che ancora il riceuere fauori, e ricchezze có debito modo è parte di Liberalità, secon.

do l'opinione de' Morali; se bene è più nobile attione, e più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Pierio Valeriano affegna per antico ge-



Vomo d'età giouenile con habito Regio in diuerfi colori, in capo habbia vna cerona d'oro con la destra mano tenga vno soctre, in cima del quale sia la letera Greca Y

Il Libero Arbitrio, secondo S. Tomaso, è libera potestà attribuita alla natura intelligente per maggior gloria d'Iddio di eleggere tra più cofe, le quali conferiscono al fine nostro vna riù tofto che vn'altra ouero data vna sola cosa di accettarla, ò di rifiutarla come più piace. Et Aristotele nel 2. dell'Ethica non è da tale definitione discordante; dicendo essere vna facultà di poterfi eleggere dinerfe cose per arriuare al fine, percioche non hà dubbio alcuno: che da ciascuno è voluto, e desiderato il sommo bene, cioè, la felicità eterna, la quale è l'vltimo fine di tutte l'attioni humane: ma sono gli huomini molto perplessi, & varij, e diversi trà di loro circa l'elettione de modi, e vie d'arriuare à quella meta.

Si dipinge giouane richiedendosi al Libero

roglifico di Liberalità il bacile solo, il quale noi accompagniamo con l'altre cose per compimento della figura, & per dichiaratione della Liberalità figurata.

Arbitrio l'vso della discrettione, la quale tosto che è venuta all'huomo, sà ch'egli si disponga à conseguirne il suo sine co' mezzi, liquali si conuengono allo stato, & alla conditione sua.

L'habito Regio, lo scetto, & la corona sono per significare la sua potestà di voler affolutamette quello, che più affolutamente gli piace.

I diuersi colori nell'habito sono per dim strare l'indeterminatione sua, potendo come s'è detto per di-

uersi mezzi operare.

La lettera Greca Y. si aggiugne allo scettro per dinotare quella setentia di Pitagora Filosofo famoso che con essa dichiarò, che la vita humana haucua due vie, come la sopradetta lettera è diuisa in due rami, del quale il destro è come la via della virtù, che da principio è angusta. & erta: mà nella sommità è spatiosa, & agiata, & il ramo sini. stro è come la strada del vitio, laquale è larga, & commoda; ma sinisce in angustia, & precipitij, si come bene spiegano i versi, i quali si

attribuiscono à Virgilio.

Per laqual cosa attribuendo noi al Libero Arbitrio questa lettera, ragione uolmente significano essere in mano sua eleggere la buona, la rea, la sicura, ò men sicura via da potere per uenire alla selicità propostaci.

Litiera Pythagora discrimine tecta bicorni, Humana vita speciem praferre videtur Nāvia virtutis dextrum petit ardua callem Dissiciemq; aditum primu spectatibus offert: Sed requiem prabet sossis in vertice summo: Molle ossentat iter via lata, sed, vitima meta Pracipuas saptos voluitque per ardua saxa Quisquis enim duros calles virtutis amore Viceru ille sibi laudemq; decusque parabit. As qui desidiam suxumque sequetur inertem Dum sust oppositos incauta mente laborem Turpis; inopsq; simul miserabile ir asiget eur.



Onna vestita di bianco, nella destra mano tiene vn scettro, nella finistra vn cappello, & in terra vi si vede vn gatto.

Lo scettro significa l'auttorità della Libertà, e l'Imperio che tiene di se medesima, essendo la Libertà vna possessione assoluta d'animo, e di corpo, & robba che per diuersi mezzi si mouono al bene; l'animo con la gratia di Dio, il corpo con la virtù, la robba con la prudenza.

Se le da il capello come dicemo, percioche quando voleuano i Romani dare libertà ad vn seruo dopò d'hauergli raso i capelli gli faceuano portare il capello, & si faceua questa cerimonia nel tempo di vna Dea creduta protettrice di quellische acquistauano la libertà, e la dimandauano Feronia, però si dipinge ra-

gioneuolmente col capello.

Il gatto ama molto la libertà, & perciò gli
Antichi alani, Borgognoni, & i Sueui, secondo che scriue Metodico lo portauano nelle loro insegne dimostrando, che come il detto animale non può comportare di essere riserrato nell' altrui forza, così essi erano impatientissimi di seruitù.

Libertà.

Onna che nella finistra mano tiene vna mazza, come quella d'Hercole, & nella destra mano tiene vn capello con lettere.

Libertas Augustiex S.C.

Il che fignifica libertade acquiflata per proprio valore, & virtù conforme à quello, che fi è detto di sopra, & si vede così scolpita nella Medaglia di Antonino Eliogabalo.

Libertà.

Onna, che nella mano destra tenga vn capello, & per terra vi sarà vn giogo rotto.

#### LIBIDINE.

Onna bella, & di bianca faccia, con i capelli grossi, & neri ribustati all' insù, & folti nelle tempie, con occhi grassi, lucenti, & lasciui; mostrano questi segni abbondanza di sangue, il quale in buona temperatura è cagione di Libidine, & il naso rivolto in sù, è

fegno di questo istesso per segno del Becco animale molto libidinoso, come disse Aristotele de sisonomia al capitolo sessantanone, hauerà in capo vna ghirlanda di hedera, sarà lasciuamente ornata, porterà à trauerso vna pelle di pardo, e per terra à canto vi sarà vna Pantera tenendo la detta sigura la sinistra ma, no sopra il capo.

L'Hedera da' Greci è chiamato cisso, & cissare ( tirando le loro parole al nostro proposito) significa essere dato alla Libidine, però Eustatio dice, che si data l'hedera a Bacco per segno di Libidine, cagionata dal vino.

La pelle del Pardo, che porta a trauerso a guisa di benda, come dice ancora Christosoro Landino, parimente significa Libidine, essendo a cio il detto animale molto inclinato, mescolandosi non solamente con gli animali della sua spetie: ma ancora (come riferisce Plinio) col leone, e come la pelle del Pardo è macchiata, così similmente è macchiata la mente dell' huomo libidinoso di pensieri cattiui, & di voglie, le quali tutte sono illecite.

Aa 4 Ean-



Il che è molto simile alla Libidine, la quale con la bellezza ci lusingha, ci tira, e poi ci dinora, perche ci cosuma il tempo, il denaro, la fama, il corpo, & l'anima istessa ci macchia, e ci auuilisce sacendola serua del peccato, e del demonio.

#### Libidine .

Donna lasciuamente ornata, sedendo appoggiata sopra il gomito sinistro, nella man destra terrà vno scorpione, a canto vi sarà vn Becco acceso alla libidine, & vna vite con alcuni grappi d'vue.

Racconta il Pierio Valeriano nel libro decimosesto, che lo scorpione significa Libidine, cioè può esser, perche le pudende parti del corpo humano sono dedicate da gli astrologi allo scorpione.

Medesimamente s'intende il Becco per la Libidine, essendo ne gli attidi Venere molto potente, & dedicato a tale inclinatione souer-

chiamente, come si vede nel luogo citato nell'altra figura a questo proposito.

Stà a sedere, & appoggiata su'l braccio per mostrar l'otio del qual si somenta in gran par te la Libidine, secondo il detto.

Otia sit tollas periere cupidines arcus.

La vite è chiaro inditio di Libidine, secondo il detto di Terentio.

Sine Cerere, & Baccho friget Venus.

Et ancora perche si dicono lussuriare le viti, che crescono gagliardamente, come gli huomini accecati dalla Libidine, che non quietano mai.

LICENZA.

Donna ignuda, & scapigliata, 'con la bocca aperta, e con vna ghirlanda di

vite in capo.

Licentiosi si dimandano gli huomini, che fanno più di quello, che conuiene al grado loro, riputando in se stessi lode, far quelle attioni, che ne gli altri son biasimeuoli in egual fortuna, e perche può esser questa licenza nel parlare, però si fa con la bocca aperta, e per che può esser anco nella libertà di far palese

E ancora proprio di questo animale ssuggire quanto può di essere veduto quando si pasce, & pascendo di suggersi il proprio sangue, il che è proprisssimo della libidine, perche più d'ogni altra cosa le sue voglie procura di pascere nascostamente, e che niuno il veda, & di satiarsi euacuando il proprio sangue, & sogliendosi le forze.

Per dichiaratione della Pantera il medefimo Landino dice, che molti la fanno differenze dal Pardo solamente nel colore, percioche questo ha più bianco, & vogliono anco che sia la femina del Pardo, & se crediamo esser vera questa cosa, potemo comprendere, che la Libidine principalmente, e con maggior violentia domina nelle semine, che ne' maschi, (come si crede communemente) in ciascuna spetie d'animali.

Afferma Plinio esfer la Pantera tanto bella, che tutte le siere la desiderano: ma temono della sierezza che dimostra nella testa, onde essa occultando il capo, e mostrando il dorso l'alletta, e dipoi con subito empito le pren-

de, e diuora.

le parti, che per istinto naturale dobbiamo ricoprire, la quale cosa si mostra nella nudità; nel resto dell' altre opere pigliandosi libertà di far molte cose, che non c'appartengono, e questo si dinota con la vite, laquale inchinando con il frutto suo molte volte sa fare molte cose inconuenienti, disdiceuoli & come li capelli, che non sono legati insieme scorrono liberamente, oue il vento gli trasporta, cosi scorrono i pensieri, e l'attioni d'vn huomo licentioso da se medesimi.

Onna vestita di varij colori, nella destra mano tiene vn vaso d'acqua, il quale versa sopra vn gran suoco, che arde in terra, il che è per segno del contrario, al quale l'altro contrario naturalmente opponendosi, e cercando impadronirsi della materia, e sostanza dell'altro, da con strepito segno di Litte, e d'inimicitia, il qual effetto inuitano gli animi discordi, & litigiosi, che non quietano per se stessì, ne danno riposo à gli altri.



che più fommamente diletta, & piaccia della Lode, & più amano le nostre orecchie, la melodia delle parole; che la laudano, che qualun-

que altro armoniofo Canto, ò suo-

no.

Si veste con habito di color bianco, perche la vera Lode deue effer pura, & fincera, & non come l'adulatione, che è nemica al vero artificiosa ingannatrice, e perciò si deue notare che la Lode humana è di due sorti vera e falsa, la vera Lode è quella, che fi lodano veramente: & realmente gli huomini virtuosi: la lode falsa è quella, che si lodano li huomini vitiosi : della Lode vera-& de buoni intendiamo noi, e perciò si deue sapere, che quelli, che realmente sono laudabili, deuono hauere in se qualità tali, che meriti Lode, come bontà di vita, schietezza d'animo, realtà, dottrina sapientia, & simili cose, ma principalmente timor di Dio, & carità con il prossimo, & vna purità di cuore, e perciò il Regal Profeta loda questi tali, laudabuntur omnes

recti corde, e similmente ne' Prouerbi al 28. si lodano i sideli sidelis vir multum laudabitur, & nell' Ecclesiastico al cap. 27. l'huomo sapiente, & dotto, vir sapiens implebitur beneditionibus, & videntes illum laudăbuni, così gli huomini liberali; & senza macchia di peccato, beatus vir qui inuentus est sine macula, & qui post aurum non abit, nec speraut in pecunia thesauris, quis est hic, & lau labimus eum ? & questo è quanto alla Lode de buoni, & c. ma della lode de cattiui nelle sacre carte ritrouiamo tutto il contrario nell' Ecclesiastico al 15. non est speciosa.

V Na bellissima donna con habito vago e leggiadro di color bianco, & che in mezzo al petto porti vn bellissimo gioiello, dentro del quale vi sia vna gioia detta Iaspide dicendo Plinio nel lib. 37. che è gioia lucidissima, & dicolor verde.

Hauerà in capo vna ghirlanda di rose, terrà con la destra mano vna tromba in atto di sonarla, & da essa ne eschi vn grandissi mo splendore, renendo il braccio sinistro steso, & con l'indice dito accenni di mostrare qualche persona particolare.

Bella si dipinge, percioche non vi è cosa

laus

378

raus in ore peccatoris, & pecciò si deue suggire, perche ancor da Filososi gentili è stata abborrita, & dal Filososo il quale dice quest parole sit tibi tam turpe laudari à turpibus,

ac si lauderis ob turpia.

Il gioiello con il laspide, secondo che scriuono i naturali, si pone per la gratia, & dicono che questa gemma, per la virtù occulta che in essa fi ritroua, che chi la porta acquisti la gratia altrui, & per maggior chiarezza perche la Lode porti detta gioia ei consermeremo con la dichiaratione della rosa, percioche anch'eella ha il medesimo geroglissico.

La ghirlanda adunque di rofe ci rappresenta perche sono odorifere le rose, & belle, la Lode humana la quale come rosa per la sua vaghezza acquista la gratia altrui, & per la ghirlanda e corona, ei dimostra la lode Diuina, perche si come la Corona è figura sferica senza principio, e sine, così la lode Diuina è eterna, senza principio, e sine, e però si deue notare, che di due sorte di lode si ritrouano cioè Diuina, & humana, la lode Diuina è quella con la quale si loda è magni-

fica Dio. La humana che fi loda, & effalta l'huomo, dalla Diuina ne sono piene tutte le Sacre carte come Laudate Dominum omnes gentes dice il Profeta, &c. Laudent nomen erus in tympano, & choro, in vn altro loco lauda Hyerusalem Dominum, & in mille lochi, Benedicam dominum in omni tempore (emper laus eius in ore meo; ma dice Sant' Agostino de civit. Des, che questa lode non solo ci viene predicata da Profeti, & altri huomini Santi, ma ancor ci viene rappresentata al viuo da tutte le cose create, omnia quacunque fecit Deus laudant Dominum, non lo vediamo al viuo nelli vccelletti (dice esso) che mai cessano di cantare, e laudare Dio in quel miglior modo che possono, la lodola detto a punto a laude non canta è loda fino alla morte il suo Creatore, la Filomena nomata così da Philos, che fignifica amore, & mene, che vuol dire deficio, in greco, quasi deficiens pra amore ad cantandum, & laudandum perche è di questa natura, che sempre canta, e giorno, enotte, ediverno, ediestate sino che giunge alla morte: ma non solo gli vecelli, & altri animali lodano Dio, ma ancor li Pianeti; ei Cieli, come habbiamo chiaramente in 10b.38.vbi eras cum melandarent simul astra matutina, & inbilarent omnes fily Dei; e le questo è vero come è verissimo che tutte le

creature del mondo lodono Dio, perche non andremo noi con il Profeta Dauid, dicendo, che omnes spritus laudet Dominum, questa Lode Diuina ci tappresenta con la Corona, ò ghirlanda, di rose come di sopra habbiamo detto.

La dimostratione di sonare la tromba dalla quale ne esce grandissimo splendore significa la fama, & la chiarezza del nome di quelli, i quali sono veramente degne di Lode, e perciò i Romani nella somità del tempio di Saturno, collocauano i trittoni trombetti, con le code occulte, e nascoste volendo per ciò signissicare, che l'Historia delle cose satte, nel tempio di Saturno, sono all' età nostra nota, e chiara, & quasi di voce viua, & diuulgata, in modo che non potè mai essere scancellata, ma le cofe satte innanti a Saturno, essere oscure, & incognite, & starsi nascoste nelle tenebre, & ciò signisicarsi per le code di tritoni, chinate a terra, & nascoste.

Tiene il braccio finistro steso mostrando con il dito indice qualche persona particolare, percioche laus est sermo dilucidans magnitudinem virtutis alicuius, così dice San Tomaso nella quest. 1. 2. q. 22. att. 2. quia omne quod habet aliquid virtutis est laudabile. Et Persio.

Satira prima cosi dice.

V sque adsone, &c.
Scire tuum nihil est , nist te scire bos sciat
alter?
At pulchrum est digito monstrari, & dicere, his est.

Et per maggior dichiaratione il Filosofo nel primo della Rettorica natra, che la Lo-de è vn parlare, che dimostra l'eccellenza., & la grandezza di virtù, però dicesi che più laude meritò Catone per hauere banditi i vitij di Roma, che Scipione per hauer superati i Carthaginesi in Affrica & questo e perche laus proprie respuen opera, così dice l'istesso Filosofo.

# LOGICA.

Onna giouane viuac, & pronta vestita di bianco, tiene vno stocco nella destra mano, & nella sinistra quattro chiani con cimo in capo, & per cimiero vn falcone pellegrino.

La Logica è vna scientia, che considera la natura, e proprietà dell'operationi dell'intellet o,onde si viene ad acquistare la facilità di separare il vero dal falso: Adunque come quella che considera sottilissimi, & varij modi d'intendere, si dipinge così lo stocco, il quale è segno d'acutezza d'ingegno, & l'elmo in capo mostra stabilità, e verità di scienza!, & come il Falcone s'inalza à volo à fin di preda, così il Logico disputa altamente per sar preda del discorso altrui, che volentieri alle sue ragioni si sottomette.

Le quattro chiaui fignificano i quattro mo. di d'aprire la verità in ciascuna figura syllogifiica, insegnate con molta diligenza da pro-

fessori di quest'arte.

Vestesi di bianco per la similitudine, che hà la bianchezza con la verità, perche come quello frà i colori è il più persetto: così questa frà le persettioni dell'anima è la migliore, e più nobile, e deue esser il fin d'ogn'vno, che voglia esser vero Logico, e non sossita, ouero gabbatore.

# Logica.

Donna con la faccia velata, vestita di bianco, con vna sopraueste di varij colori mostri con gran sorva delle mani di stringere vn nodo in vna corda assai ben grossa, &c ruuida, vi sia per terra della canape, ouero altra materia di sar corde.

La faccia velata di questa figura mostra la difficoltà, & che è impossibile à conoscersi al primo aspetto, come pensano alcuni, che per far prositto in essa credono esser souerchi al loro ingegno sei mesi soli, e poi in sei anni ancor non sanno la definitione d'essa. Per notar' il primo aspetto si dimostra il viso perche il viso è la prima cosa, che si guardi all'huomo.

Il color bianco nel vestimento si pone per la simiglianza della verità, come s'è detto, la quale è ricoperta da molte cose verisimili, oue molti fermando la vista, si scordano d'essa, che sotto colori di esse stà ricoperta, perche delle cose verisimili tirate con debito modo di grado, ne nasce poi sinalmente la dimostratione, laquale è come vna cassa, oue sia riposta la verità, & si apre per mezo delle chiaui già dette de sillogismi probabili, li quali si notano con varij colori; che se bene hanno quaiche conformità con la luce, non n'hanno però tanta, quanto il bianco, che è l'essetto più puro d'essa.

La corda doue si stringe il nodo, mostra che la conclusione certa è quella che stà prin-

cipalmente nell'intentione del logico, & dalla fimilitudine della corda fi dice il logico legare vn'huomo, che non fappia, chè fi dire in contrario alla verità mostrata da lui, & le sue proue fondate con la sua arte sono nodi indissolubili ò per forza, ò per ingegno di qual si voglia altra professione, la ruuidezza della corda, mostra la difficultà della materia.

La canape per terra mostra, che non solo è offitio della Logica fare il nodo delle corde fatte, mà quelle medesime corde ancora procedere con l'arte sua propria seruendosi d'alcuni principij della natura, & integnando di conoscere i nomi, le propositioni, & ogni altra parte, ouero istramento della dimostratione il

suo vero, & reale istromento.

# Logica.

G Iouane pallida con capelli intricati, e sparsi di conuencuole longhezza: nella mano destra tiene vn mazzo di fiori, con vn motto sopra che dichi Verum & falsum, & nella sinistra vn serpente.

Questa donna è pallida perche i molto vegliare, & il grande studio, che intorno ad essa è necessario, è ordinariamente cagione di pal-

lidezza, & indispositione della vita.

I capelli intrigati, & sparsi dimostrano che l'huomo il quale attende alla speculatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, edimenticarsi della custodia del corpo.

I fiori son segno, che per industria di questa prosessione si vede il vero apparire, & il falso rimanere oppresso, come per opra della natura dall'herba nascono i fiori, che poi la ricuo-

prono.

Il ferpente c'infegna la prudenza necessarijssima à professioni come tutte l'altre non s'affaticando in altro, l'humana industria, che in distinguere il vero dal falso; & secondo quella distintione saper poi operare con proportionata consormità al vero conosciuto, & amato. Scopre ancora il serpente, che la Logica è stimata velenosa materia, & inacessibile à chi non hà grande ingegno, & è amata à chi la gusta, & morde, & vecide quelli che con temerità le si oppongono.



Onna giouane, con la bocca aperta, sarà vestita di cangiante, & detta veste sarà tutta contesta di cicale, & di lingue, Terrà in cima del capo vna rondine, che sia nel nido in piedi in atto di cantare, & con la destra mano vna Cornacchia.

Si dipinge d'età giouenile, percioche il giouane non può sapere assai, perche la prudenza ricerca la esperienza, la quale ha bisogno de lungo tempo, Arist.nel lib.6. dell'etica, lunenis non potest esse sapiens, quia prudentia requirit experientiam, que tempor e indiget, & perciò potiamo dire che il giouane non hauendo esperienza, facilmente incorre nell'imperfettione della Loquacità. Si rappresenta. con la bocca aperta percioche il garulo si dimostra pronto, & licentioso nel parlare come narra Plut.de garr. garruli neminem audiuni, & semper loquuntur. Il vestimento di colore cangiante, ne denota la varietà de' concetti del loquace, che sono stabili, & reali, mà lontani da i discorsi ragioneuoli, & atti à persuadere altrui con termini probabili, & virtuofi, onde sopra di ciò Plut de Curios. così dice loquacitas est resoluta loquendi I. ratione intemperantia.

A.

Le cicale che sono sopra il vestimento, Propertio le prende per gero glifico della Loquacità, essendo che da esse derina il tediosissimo parlare. & offende infinitamente l'orecchie altrui, non altrimenti di quello che fà il garrulo, & il loquace, come benissimo dimostra Euripide apud Stobeium. Multiloquium non solum auditori molestum, verum ad persuadendum inutile prasertim varys curis occupans.

Le lingue che sono nel vestimento fignificano la troppo loquacità, onde Plut. nel lib. aduer (us garrulos. dice Garruli naturam reprehendut, quod vnam quidem linguam, duas autem aureas habent, onde neseguita che il loquace dice molte bugie, come riferisce, Salamone ne i prouerbij. In multiloguio non deeft

mendacinm. La Rondinella che tiene sopra il capo nella guisa chabbiamo detto

natura de i loquaci, che essendo simile à quella della Rondine impediscono, & offendono gl'animi delle persone quiete, & studiose. Tiene con la destra mano la Cornac. chia, per dimostrare/come riferisce Pierio Valeriano lib. 20.) il geroglifico della Loquacità, il quale vccello secondo l'opinione de i Greci fù da Pallade scacciato come quello che sia noioso con il suo parlare, onde l'Alciato nelle fue Embleme cosi dice.

Athene già per propria insegna tenne La Ciuetta di buon consigli vecello Questa accerrò Minerua (è ben conuenne) Quando la Dea cacció dal santo ostello

La cornacchia à cui sol quel danno auenne Diceder luogo à vecel di lei men bello Perche la sciocca fu troppo loquace Saggio chi poco parla, & molto tace.

LONGANIMITA.

Na matrona assai attempata, à sedere sopra d'vn sasso, con gl'occhi verso il cielo, con le braccia aperte, & mani alzate.

La Longanimità, è annouerata dall'Apost. al cap.5. de' Galati trà li dodici frutti dello Spirito Santo, S. Tomaso nella 2,2,9,136, art,

à virtù, mediante laquale la persona hà mo d'arriuare a qualche cosa assai ben osta, ancorche ci andasse ogni lungo tem-, Et S. Anselmo sopra il detto cap. 5 a Gaati, dice la Longanimità effere vna longhezza d'animo che tolera patientemente le cose contrarie, & che stà longo tempo aspettando li premij eterni, & se ben pare che sia l'istessa virtù, che la patientia, tuttauia sono differenti trà loro, perche come dicono li sudetti Autori, & Dionifio Certofino sopra l'istesso cap. 1. a Galati la Longaminità, è accompagnata dalla speranza, che sà che stiamo aspettando sino alla fine li beni promessici da Dio nostro Signore, & però questa virtù pare che guardi più la speranza, e'l bene, che la paura ò l'audacia, ò la malinconia, mà la patienza sopporta li mali, l'ingiurie, & l'aunerfità presenti a fine d'hauer poi bene: mà perche non basta soffrire al presente solamente si hà da sopportare per qual si voglia longhezza di tempo, & per quanto piacerà al Signor Iddio, che però si dipinge matrona attempata, & à sedere sopra d' vn fasto.

Si dipinge con gl' occhi verso il Cielo questa virtà, al quale s' appropria, come costa nel Salmo: Deus longaminis, multiu miserco so per il fine, che sono libeni eterni promessici da Dio.

Si rappresenta con le mani alzate per la speranza che accompagna, è sa parer breue l'a-

spettare in questo mondo.

Lussuria.

Iningenano per la Lussur

Pingeuano per la Lussitia ancora gli Antichi vn Fauno con vna corona d'eruca, & vn grappo d' vua in mano per singersi il Fauno libidinoso, e l'eruca per inuitare, & spronare assai gl'atti di Venere.

Et propriamente sono lussuriosi quelli, li quali sono souerchi ne i vezzi di amore cagionato dal vino, che ri calda, 8s da molte altre:

lasciue commodità.

Lussuria:

C Li Antichi vfauano dipingere Venere fopra vn montone, per la Lussuria, mo-firando la foggettione della ragione al senso & alle concupiscenze illecite.

RITA

Na giouine, che habbia i capelliriccinti, & artificiosamente acconci, sara quasi ignuda, ma che il drappo che coprirà le parti, sia di più colori o renda vaghezza all'occhio, & che sedendo sopra vn Cocodrillo, saccia carezzo ad vna pernice, che tiene con vna mano. Eussuria è vn'ardente, e sfrenato appetito nella concupiscenza carnale senza osseruanza di legge, di natura, ne rispetto d'ordine, ò dissesso:

Si dipinge con li capelli ricciati, & artificiofamente acconci, e col drappo fudetto, perche la Lusuria incita, & è via dell' Inferno; e scuola di sceleratezze.

Si rappresenta quasi ignuda perche è proprio della Lusuria il disipare, e distruggere non solo i beni dell' animo che sono virtu, buona sama, letitia, libertà, e la gratia del corpo, che sono bellezza, fortezza, destrezza, e sanità, mà anco i beni di sortuna, che sono danari, gioie possefsioni, e giumenti.

Sic-

382

Siede (opra il Cecedrillo, percioche gli Fgitti) dicevaro, che il Cocodrillo era segno della Li suria, perche egli è secondissimo genera n olti figliuoli, e come narra Pierio Valeriano nel lib. 29 è di cosi contagiosa libidine, che si crede, che della sua dritta mascella identi legati al braccio dritto concitino, e commouano la Lussuria.

Leggesi ancora negli scrittori di Magia, & ancora appresso à Dioscoride, e Plinio che se il restro del Cocodrillo terrestre, ilqua e animale è da alcuni detto Scinco, & i piedi sono posti nel vin bianco, e così beuuti insiammano

grandemente alla lasciuia.

Tiene, e fà carezze alla pernice, percioche niuna cosa è più conueniente, e più commoda per dimostrare vna intéperatissima libidine, & vna strenatissima Lussuria, che la pernice, la quale bene spesso è da tanta rabbia agitata, pel coito, & è accesa da tanta intemperanza di libidine, che alle volte il maschio rom pe l' voua, che la femina coua, essendo ella nel couare ritenuta, & impedita dal congiungersi seco.

#### MACHINA DEL MONDO.

Donna ch' habbia intorno al capo i giri de' sette pianeti, & in luogo di capelli saranno siamme di suoco, il suo vestimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori.

Il primo che cuopre il petto, & parte del

corpo farà azurro con nuuoli.

Il secondo ceruleo con onde d'acqua.

Il terzo fin'a piedi sarà verde con monti, città, & castel a, terrà in vna mano la serpe riuolta in circolo che si tenga la coda in bocca, il che significa, che il mondo da se stesso & per se stesso si n'i mondo da se stesso o per se medesimo si riuolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corredictro al fine, & il fine ritorna al suo stesso per questo ancora vi si dipingono i
tette pianeti.

Il fuoco che hà in cima del capo, & il color c'el vestimento, fignifica li quattro Elementi, che sono le parte minori della grandissima ma

china vniuerfale.

# MAESTA REGIA. Nella Medaglia di Antonino Pio.

V Na donna coronata, & sedente mostri nell'aspetto granità, nella destra mano tiene lo scetto, & ingrembo alla finita ma-

Lo scettro, la corona, & lo stare à sede significa la Maestà Regia & per l'aquilla gl'E gittij Sacerdoti dinotauano la potenza Regia percioche Gioue à questa sola diede la Regno con la signoria sopra tutti gli vecelli, essendo frà tutti di sortezza, & di gagliardezza prestantissima, la quale essendo veramente stata dotata dalla natura de' costumi Regali, imita à fatto in tutte le cose la Regia Maestà .

# MAGNANIMITA.

Onna bella, con fronte quadrata, & naso rotondo vestira di oro, con la corona imperiale in capo, sedendo sopra vn leone nella man destra terrà vn (cettro, & nella sinistra vn cornucopia, dal quale versi monete d'oro. La Magnanimità è quella virtù, che consiste in vna nobile moderatione d'affetti & troua solo in quelli che conoscendosi degni d' esser honorati da gl' huomini giuditiosi e stimando i giuditij del volgo contrarij alla verità spesse volte, ne per troppo prospera fortuna s' inalzano, ne per contraria si lasciano sottomettere in alcuna parte, ma ogni loro mutatione con egual' animo sostengono, & aborriscono far cosa brutta per non violar la legge dell' honestà.

Si rappresenta questa donna bella, con fronte quadrata, e naso rotondo è somigliana a del Leone, secondo il detto d'Aristotele de

filon, al cap 9.

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandar a effetto molti nobili pensieri

d' vn animo liberale, & magnanimo.

Porta in capo la corona, & in mano lo scettro, perche l' vno dimostra nobiltà di pensieri, l'altro potéza d'effequirli, per notar che senza queste due cole è impossibile essercitare Magnanimità essedo ogni habito essetto di molte attioni particolari: si dimostra la magnanimi tà effer vera dominatrice delle passioni vili, e larga dispensatrice delle facoltà per altrui beneficio, e non per vanità, & populare applaufo. Al Leone da' Poeti sono assomigliati li magnanimi, perche non teme quest'animale le forze de gl'animali grandi, non degna esso i piccioli, è impatiente, de' beneficij altrui largo rimuneratore, & non mai si nasconde da' cacciatori, le gli s' auuede d'elser scoperto, ch' altrimenti fi ratira, quafi non volendo corter pericolo senza necessità. Questa figura versa le monere senza guardarle, perche la Magnanimità nel dare altrui si deue osseruare senza pensare ad alcuna sorte di rimuneratione, e di qui nacque quel detto. Da le cose tue con occhi serrati, e con occhi aperti riceui l'altrui. Il Doni dipinge questa virtù poco diuersamente dicendo douersi fare donna bella, e coronata all'Imperiale, riccamente vestita con lo scettro in mano, d'intorno con palazzi nobili, & loggie di bella prospettiua, sedendo sopra vn Leone con due fanciulli à piedi abbracciati insieme, vno di questi sparge molte Medaglie di oro, e di argento, l'altro tiene le giuste bilancie, e la dritta spada della giustitia în mano. Le loggie, ele fabriche di grandi spese molto più conuengono alla magnificen za, ch'altra virtù heroica, laquale s'effercita in spese grandi, & opere di molto danaro, che alla Magnanimità moderatrice degli affetti, & in questo non sò se per auuentura habbia errato il Doni, se non si dice, che senza la Magnanimità la Magnificenza non nascereb-

Il Leone, oltre quello c'habbiamo detto, si scriue, che combattendo non guarda il nimico per non lo spauentare, & acciò che più animo-so venga all'affronto nel scontrarsi, poi con lento passo, ò con salto allegro si rinselua, con fermo proposito di non sar cosa indecente alla

fua nobiltà.

I due fanciulli mostrano, che con giusta mifura si deuon abbracciar tutte le dissicoltà per timor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per li parenti, e per gl'amici magnanimamente spendendo il denaro in tutte l'imprese hono-

Magnanimità.

Onna, che per elmo portarà vna testa di Leone, sopra alla quale vi sieno doi piccioli corni di douitia, con veli, & adornamenti d'oro, sarà vestita in habito di guerriera, & la veste sarà di color turchino, & ne' piedi hauerà siiualetti d'oro.

# MAGNIFICENZA.

Donna vestita, & coronata d'oro, hauerà la fisonomia simile alla Magnanimità, terrà la sinistra mano sopra d'vn'ouato, in mezo al quale vi sarà dipinta vna pianta di sontuosa fabrica.

La Magnificenza è vna virtù, laquale confifte intorno all'operar cofe grandi, e d'impor-

tanza; come habbiamo detto, e però sarà ve stita d'oro.

L'ouato, sopra il qual posa la sinistra mano, ci dà d'intendere, che l'effetto della Magnissenza è l'edificar tempi, palazzi, & altre cose di marauiglia, e che riguardano ò l'vtile publico, ò l'honor dello stato, dell'imperio, molto più della Religione, & non hà luogo quest'habito se non ne Pr ncipi grandi, e però si dimanda virtù heroica, dellaquale si gloriana Augusto, quando diceua hauer trouato Roma fabricata de' mattoni, & douerla lasciar fabricata di marmo.

# Magnificenza.

Donna vestita d'incarnato, portarà li stiualetti d'oro, hauerà nella destra mano vn'imagine di Pallade, sederà sopra vn ricchissimo seggio, & se si rappresenterà à cauallo, hauerà detta seggia à canto.

Gli stiualetti erano vsati da gl'antichi Rè, & per segno di suggetto Reale, l'adoperarono per i tragici Poeti ne' lor personaggi, & sono segno ancora in quest'imagine di che sorte
d'huomini sia propria la Magnissenza,
che hà bisogno delle sorze di molta ricchezza.

L'imagne di Pallade e per fegno, che l'opere grandi deuono portar feco l'a nore di operare virtuofamente, & fecondo il decoro, altrimenti farebbono opere di vanità, e mera pazzia. Le statue ancora, che con spesa, & con poco vtile si riducono à nobil termine dalla fatica, & dall'industria de' sudditi, son effetti della Magnisizenza de' Prencipi, & tutte queste cose le fanno solo con cenni, comandando senza molta fatica, però appresso si dipinge la seggia, che già su il geroglisico dell'Imperio.

# MALEDICENZA.

Onna con gli occhi concaui, vestita del color del verderame, con ciascuna mano tenga vna facella accesa, vibrando suori la lingua simile alla lingua di vna serpe, & à trauerso del vestimento terrà vna pelle d'istrice.

Il colore del vestimento, & gli occhi concaui significano malignità, come si legge nella Fisonomia di Aristotele, & il dir male delle buone attioni altrui non nasce se non da malignità, la quale sà desiderare l'altrui dishonore senza alcun profitto per se medesimo, dan-

384

do à credere che la gloria altrui reca alla pro-

pria lode impedimento.

Le due facelle accele, dimostrano che la Ma ledicenza accende il suoco somentando facilmente gli odi), & la lingua ancorche humida è molte volte instromento d'accendere questi suochi inestinguibili ben spesso.

La pungente pelle dell'istrice, ci dinota, che è proprio del a Maledicenza il pungere non la vita come quella: ma l'honore, & la riputatio-

ne acquistata con fatiche, & stenti.

# MALEVOLENZA.

V Ecchia con occhi concaui, brutta, scapigliata, e magra, con vn mazzo d'ortiche

in mano, & vn basilisco appresso.

Questa è della medesima natura dell'affettione, dalla quale nasce, che è l'odio: ma per esser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in questo luogo donna vecchia, perche l'età senile la partorisee, essendo che li giouani nuoui al mondo, stimano parimente nuoue tutte le cose, & però le amano: ma i vecchi come stanchi di veder gran copia di cose hanno a noia facilmente il tutto.

E scapigliata per dimostrare che li maleuoli non allettano gli animi à beneuolenza, anzi si sanno abhorrire come peste, che insetti le dolci conuersationi, il che dichiara il bassilisco, che solo con lo sguardo gl'huomini auuelena. La magrezza è essetto del continuo ramarico del bene conosciuto in persona del prossi-

mo -

L'ortiche come à questa sigura, così anco conuengono alla maledicenza perche come l'ortica punge lasciando dolore senza sersta, così il maledicente non pregiudica nella vita, ò nella robba, ma nell'honore, che à pena si sà quel che sia secondo alcuni Filososi, & pur nuoce, & dispiace à tutti sentirsi offeso doue si scuopra per yn poco questo particolar interesse.

# MALIGNITA'.

Onna brutta, pallida, vestita del color della ruggine, & che tenghi vna coturnice con la testa alta verso il Cielo, & con l'ali aperte.

Brutta si dipinge, percioche l'operationi del maligno sono bruttissime, & suggite da ogni

conversatione politica, & civile.

La pallidezza fignifica, che quando fon'in-

fette d'humor maligno le parti interiori si manifestano ne gli esteriori del corpo.

I colori del vestimento, dimostra che si come la ruggine continuamente consuma ogni metallo, oue ella si pone, così il maligno, non cessa mai con la pessima sua natura di danneghiare ogn'opera lodeuole, & virtuosa.

La coturnice nella guisa, che dicemo, significa Malignità, perche come narra Pierio Valeriano nel lib.24.de' suoi Geroglissi, volendo gl'Egitij mostrare la Malignità dipingeuano vna coturnice, percioche è di cosi pessima, se maligna natura, ch'hauendo beuuto, con le zampe, se con il becco intorbida il resto dell'acqua, acciò che niun'altro animale ne possi bere, se à questo sine Ezechiele Profeta nel c.34. rimprouerado la Malignità degli Hebrei dice: Et cum purissimam aquam biberitis reliquam ped bus vestres turbatis.

# MALINCONIA.

Onna vecchia, mesta, & dogliosa, di brutti panni vestita, senza alcun'ornamento, starà a sedere sopra vn sasso, con gomiti pofati sopra i ginocchi, & ambe le mani sotto il mento, & vi larà a canto vn'albero senza frode, & frà i sassi. Fà la malinconia nell'huomo quegli effetti istessi che sa la sorza del verno ne gl'alberi, & nelle piante, liquali agitati da dinersi venti, tormentati dal freddo, e ricoperti dalle neui, appariscono secchi, sterili, nudi,& di vilissimo prezzo; però non è alcuno, che non fugga, come cosa dispiaceuole la conuersatione de gl'huomini malinconici, vanno essi sempre col pensiero nelle cose difficili, lequali se gli fingono presenti,& reali,il che mo. strano i segni della mestitia, e deldolore,

Vecchia si dipinge, percioche gl'è ordinario de' giouani stare allegri, & i vecchi malenco-

nici, però ben disse Virg nel 6.

Pallentes habitant morbi, triftif que fenettus.
E'mal vestita senza ornamento per la con-

formità de gl'alberi senza foglie, & senza frutti, non alzando mai tanto l'animo il malenconico, che pensi à procurarsi le commodità per stare in continua cura di sfuggire, ò proueder a mali, che s'imagini esser vicini.

Il faffo medefimamente oue fi pofa, dimofira che il malenconico, è duro, flerile di parole,& di opere,per fe, & per gli altri, come il faffo, che non produca herba, ne lafcia che la ...

#### MALINCONIA.



produca la terra, che gli stà sotto: ma se bene pare otiosa al tempo del suo verno nell'attioni Politiche, al tempo nondimeno della Primauera, che si scuopre nelle necessità de gl'huomini sapienti, i malenconiosi sono trouati, & esperimentati sapientissimi, & giuditiosissimi.

# MALVAGITA.

Onna vecchia, mora & di estrema bruttezza, vestita di color giallolino, ilqual vestimento sarà tutto con esto de ragni, ma che siano visibili. & conosciuti per tali, & in cambio de capegli haurà circondato il capo da vn denso, & gran sumo.

Terrà con la destra mano vn coltello, con la sinistra vna borsa strettaméte legata, & per terra da la parte destra vi sarà vn Pauone, con la coda in ruota, & da la parte sinistra vn'orso mostrando d'essere pien d'ira, & di sdegno.

Vecchia si rappresenta percioche i vecchi sono di maligna natura, la Malignità ogni cosa ritira nel peggio; malitiofi quoq; sut; malitia vero est; in peiore cuest a vare tem suspicari, dice Arist. lib. 2. Retr.

Dipingess mora, pereioche narra Pierio Valeriano li, 28. de i suoi Geroglifici che appresso Romani il nero ouero scuro, è preso per gl'insami, & dannosi costumi, e quindi è nato il diunigato prouerbio.

Nero è costui Roma da lui si guarda. La rappresentiamo di estrema e bruttezza percioche, Turpitudo est desormuas alicuius actionis infamis, & appropriola.

La veste di color giallolino significa Maluagità, tradiméto, astutia, &c mutatione di pensieri, & in somma questo colore no si può applicare ad alcuna virtù, non hauendo egli in se sondamento stabile. & reale.

Gliragni fopra il vestimento significano la Maluagità, & la malignità della vita nostra effere simile al ragno il quale essedo debole, e tenuissimo, tesse certe reti inganeuoli alle mosche, che per la passano: così sorro gl'animi di maluagi, e scelerati che s'occupano à machinare cos sa

le, & vane opere loro alli quali sono declii. Malignitatem vita nostra similitudo declarat, Aranea est animal debile ac tenuissimum, quod transeuntibus muscis quadam retia dolosa contexti; sicut animi illorum, qui soeleratis operibus dediti sunt inanibus & subdolis machinationibus occupatur, dice Casso, superillud anni corum sicut Aranea.

Il denfo, & il gran fumo che gl'esce dat capo denota che si come il sumo sa danno a gl'occhi, così sa l'iniqua Maluagità, a chi l'vsa,
onde si può benissimo paragorare questo pefsimo vitio al sumo essendo come vna nebbia
oscura la quale oscura la vista della mente.

Sieut fumis oculi: sie iniquitas vientibus ea.
Recte iniquitas sumo comparatur: qua veluz quadam seculari caligine, aciem metis obducii lib.2. de Cain. & Abel. Tiene con la destra mano il coltello per significare la natura del Maluagio essere iniqua, & crudele perciò il principal significato del coltello geroglisicamente era preso per la crudeltà, essendo soliti gli Egittiani chiamare questo nome Ocho Re

#### M , A L V A G I T A.



de Perfi, il quale essendo crudelissimo sopra tutti gl'altri, in ogni parte di Egitto doue egli capitaua riempiua ogni cosa di amazzamenti, ciò narra Pietro Valeriano libr. 42. de suoi

geroglifici.

Tiene con la finistra mano la borsa strettamente ligara, effendo che il maluagio non folo è crudele, ma anco auaro regnando in lui immoderata cupidità, & se sete d'hauere, la quale genera nell'huomo crudeltà, inganno, discordia, ingratitudine, & tradimento, & lo toglie in tutto da giustitia, carità, fede, e pietà, & d'ogni virtù morale, & Christiana, Gli habbiamo messo da vna parte il Pauone nella guisa. che habbiamo detto, per dinotare la natura. del Maluagio nella quale regna anco la superbia, la quale è vn gonfiamento, & vn'alterezza di mente nella quale l'huomo prefume ogni cosa del potere proprio, ne stima Dio, ne prezza gl'huomini, Cosa inuero iniqua & maluagia, & perche il peccato non và mai folo,ma l'vno tira l'altro, & per mostrare che la Maluagità in se contiene infiniti vitili gli mertiamo da l'altra parte l'orso ponendosi detto animale per l'ira, de però dicesi. Vn crudel moto violente è l'ira Che in fosca nube il trist'animo vela, E d'amaro bollore il cor circonda, Coprendo i labri d'arrabiata spuma, E focoso desto nel petto accende Di ruina dannosa, e di vendetta, Che spinge l'huo à furor empio, e presto Che l'intelletto in folle ardir accieca E ogni diuma ispiration rimuone Da l'alma vile, a la conduce à morte Priva di gratia. E di salute everna. MANSVETVDINE.

Onna coronata d' oliuo, con vin Elefante à canto, sopra del qua-

le poss la man destra.

La Mansuerudine secondo Aristotele nell'Ethica libr. 4 è vna mediocrità determinata con vna ragione circa la passione dell'ira in suggista principalmente, & in seguirla ancora inquelle cose, con quelle persone, come, & quando, & doue conviene per amor del buono, & bello, e pacisico vivere.

L'Elefante nelle lettere de gl'Antichi Egittij, perche hà per natura di non combattere con le siere meno possenti

di esso, nè con le più sotti se non è grandemente prouocato, da grande inditio di mansinetudine, & ancora perche caminando in a mezo d'vn armento di Pecore, che le vengono incontro si tira da banda, acciò che imprudentemente non le venissero osses, & porta tanta osseruanza à così debili animali, che per la presenza loro, quando è adirato torna piaccuole, & trattabile ostre à ciò riserisce Plutarco, che se qualche Peregrino caminando per deserri, habbia perduta la strada, & sincontri nell'Elesante, non solamente non è osseso, ma è ridotto alla via smarrira.

L'oliuo è segno di pace, & di mansuetudine, e però i Sacerdoti de gl'Antichi ne i primi tempi volcuano, che tutti i simulacri de' Dei loro sussero fabricati col legno dell'oliua interpretando, che à Dio conuiene essere largo donatore delle gratic sue a mortali, volgendosi con benignità, & mansuetudine à perdonare loro i commessi peccati, & dargli abbondanza di tutti i beni à questo bel geroglisico parue che i Dei ac-

con-

consentisse secondo che tiserisce Herodoto quando sussio pregati da gli Spedauricensi à torre la sterilità del paese loro, alche sù risposto, che la gratia sarebbe seguita quando hau uessero fabricato i simulacri di Damia, & di Aurelia, di legno d'olina, & parue, che da indi in poi sin'a certo tempo presso a Milissi ardesse senziopra di suoco materiale vn tronco di detto legno.

Si che oltre di questo, che l'olio hà tanta forza contro il furore; che ancora sparso nel mare quando è turbato sà cessare la tempesta,

e lo fà tornar quieto, e tranquillo.

MARAVIGLIA.

V Na giouane che tenghi il braccio destro alquanto alto con la mano aperta, & il sinistro steso à basso con la mano parimente aperta: mà che la palma di essa mano sia rimoltata verso la terra, & con gamba più in dietro che l'altra, starà con la testa alquanto china verso della spalla sinistra, & con gl'occhi riapolti in alto.

Marauiglia è vn certo supore di animo, che viene quando si rappresenta cosa nuoua à sensi, li quali sospesi in quella rendono l'huomo ammirativo, & studio, che perciò si dipinge con il gesto del capo, & delle braccia nella gui-

sa che si è detto.

Giouane si rappresenta percioche il marauigliarsi è proprio delli giouani, non essendo ancora in loro esperienza.

# MARTIRIO.

G Iouane bello, & ridente, vestito di rosado, con gli occhi riuolti al cielo, & lescarni asperse di sangue, hauerà per le membra i fegni delle ferite, le quali à guisa di pretiosis-

sime gioie risplenderanno.

Martirio è propriamente il supplicio, che si pare per amor di Dio, & à disse della sede Catholica, & della Religione, per gratia dello Spirito Santo, & aspettatione dell'eterna vita, le quali cose lo sanno stare allegro, & ridente, con il vestimento di rosado, in segno di questo amore & con le cicatrici, che sono autentici sigilli de' Santi Martiri.

Matrimonio.

N Giouane di prima barba ilquale tiene nella mano finistra vn'anello, ouero vna fede d'oro, & con la destra s'appoggiad vn giogo.

Marrimonio è nome di quell'atto, che fi fa nell'accoppiare l'huomo, & la donna in marito, & moglie, legitimo, ilquale appresso à noi Christiani è Sacramento, vedi San Matteo al 19.

La fede d'oro dimostra la fedeltà, é purità dell'animo, che deue essere tra il marito, & la moglie, & il primo vso dell'anello sù, (secondo, che racconta il Pierio Valeriano) per tener à memoria di mandare adessetto qualche cosa particolare, & si faceua il detto anello, ouero ricordo di cosa molto vile; dapoi crescendo l'industria, & l'ambitione di vana pretensione di pompa, si venne all'oro, & alle, gemme, portate per ornamento delle mani dall'intentione di quel primo vso è nato poi, & riceuuto come per legge, che si debbano portar per segno di Matrimonio, per ricordanza d'osservare in perpetuo la fede promessa vna volta.

Il giogo dimostra che il Matrimonio doma gl'animi giouenilia e gli rende per se, & per l'al-

trui profitteuoli.

#### MATRIMONIO.

V N gionane pomposamente vestito, con vin giogo sopra il collo, & con i ceppi a' piedi, con vn'anello ouero vna sede d'oro in dito, tenendo nella medesima mano vn cotogno, & sotto a' piedi hauerà vna vipera.

Per lo giogo, & per li ceppi si dimostra, che il Matrimonio è peso alle sorze dell'huomo, assaignaue, & è impedimento al caminare in molte attioni di libertà, essendo il maritarsi vn vendere se stesso, e desiderabile per molti rispetti, e particolarmente per lo acquisto de' successori nelle sue facultà, liquali siano veri heredi della robba, e della fama, per l'honore, e credito che s'acquista nella Città, prendendosi questo carico per mantenimento d'essa & per lo piacere di Venere, che lecitamente se ne gode però si sa con l'anello, ilquale è segno di preminenza, & di grado honorato.

Il cotogno, per commandamento di Solone, fi prefentaua à gli sposi in Athene, come dedicato à Venere per la secondità, & si vede in molte Medaglie scolpito in quest'istesso proposito, perche sono inditio d'amore scambieuole, come dice il Pierio, gittandosi alle Donne nobili in alcuni luoghi, per effetto amoroso con baciamento di mani dall'vna, e dal-

Bb a l'al-

#### MATRIMONIO.



l'altra parte, ò più tosto, perche si dice l'huomo corre il frutto, quando viene à quel fine, che si conseguisce lecitamente per mezzo del Matrimonio, essendo altrimenti peccato graue, & che ci sà alieni dal Regno di Dio.

La vipera sotto i piedi dimostra che si deue calpestrare, come cosa vile ogni pensiero, che sia con danno della compagnia, à chi è congiunto in Matrimonio, suggendo il costume della vipera, che per diletto amoroso ammazza il marito, come s'è detto altroue.

# MATHEMATICA.

Onna di mezz'età, vestita di velo bianco, e trasparente, con l'ali alla testa, le treccie siano distese giù per le spalle, con vn compasso nella destra mano, mostri di misurare vna tauo la segnata d'alcune sigure; mostri di parlare insegnandole, con l'altra mano tertà vna palla grande sigurata per la terra col disegno dell'hore, & circoli celessi, & nel lembo della veste sia vn fregio intessuto di sigu-

reMathematiche; siano i piedi ignudi sopra vna base.

Il vestimento trasparente dimostra ch' ella sia di aperte, & chiare dimostrationi, nel che auanza sacilmente l'altre scienze.

L'ali alla testa insegnano, che ella con l'ingegno s'inalza al volo della contemplatione delle cose astratte.

La faccia di giouane lasciua, conuiene alla Poesia, & all'altre professioni che nell'età giouanili operano la forza loro, & fomministrano allegrezza che è proprietà della giouétù. Mà alla Mathematica conviene l'aspetto di donna graue, & di matrona nobile talche nè molte grinze la guastino, nè molta splendidezza l'adorni, perche quelle disdiscono oue sia piaceuole nobiltà, questa perche arguisce pochi anni, ouero poca prudenza & molto lasciuia, ilche non in questa scienza amata da tutti gli huomini dotti, che non si fondano nella vanirà delle parole, ò de' concetti plebei, de' quali prendono solo materia di nudrirsi l'orecchi de gl'huomini più delicati, & meno (a-

pienti; Questo istesso mostrano le treccie sparse senza arte per le spalle, che da se sole danno ornamento à se medesime.

Il compasso è l'istromento proprio, & proportionato di questa professione, & mostra che ella di tutte le cose dà la proportione, la regola, e la misura.

Stà in atto di tirare il circolo, perche se bene la Mathematica è speculatiua scienza, denominandola dal suo più vero, e nobil sine, nondimeno ancora l'vso è sine, se non della scienza, almeno di chi la possiede, essendo necessario, doppo l'acquisto dell'habito d'essa, per giouamento d'altrui manisestatla in qualche modo, e di quì sono nate l'inuentioni di musiche, di prospettiua, di Architettura, di Geometria, d'Aritmetica, e d'altre prosessioni, che tutte date a le Stampe, & cauate da' principi di quessa scienza continuamente recano gusto alli studiosi con sodissattione de gl'autori, i quali per questi mezzi come per ampia scala sagliono alla fama, & all'immortalità.

Tali habbiamo molti de gl'antichi, & non

po-

#### E M



pochi, che vinono à gloria dell'erà nostra tra i quali banno luogo Chritteforo Clamo, Gio uan Paolo Vernalione, Giouan Battista Raimondo Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, Cesare Ruida, Camillo Agrippa & molti altri che con esquissa scieza, & co fondamento che viuamete possiedono in premio delle fatiche loro in dono in questa professione al nostro secolo fama smarrita,mercè d'alcuni, che per l'applauso della fortuna insuperbiti vogliono esser tenuti huomini di gransapere in questi studij, stando fra la calce, & i sas. fi, non sapendo essi, che la virtù i tributarij ama,non serua della fortuna. Contriene adunque per non deuiar molto dat nostro proposito di ritornar à quello che dicenamo.

Il compasso alla Mathematica, & il fregio di triangoli, e d'altre figure intorno alla veste, mostra, che come sono nel lembo i fregi d'or namento, e di fortezza, così nelle proue Mathematiche queste istesse sono principij, & tondamenti.

La palla con la descrittione della terra, & con le zone Celesti, danno inditio, che la terra,nel misurar delle quali si và scabienolmente non hauerebbono proue, se non di poco momento, quando non si sostentassero, & difendessero con le ragioni matematiche \_

Il fanciullo, che sostien la rauola. & attende per capir le dimostratiue ragioni, c'insegna, che non si de ut differire la cognitione di questi principijà altra età che nella puerile, perche oltre, che l'ingegni più rozzi, e men'atri, & con questa s'apre come vna porta di bel palazzo è giardino, nel quale por s'entra nell'anni feguenti dell età, fan'anche vn'istromento da segnare nell' intelletto nostro, ch'è come carta bianca, ò tauola raía, quasi tutte le cose, che ò da valent'huomini, ò da librici verranno messe avanti per l'auuenire, e per questo forse principalmente i Greci quel tempo che noi confumamo ad apprender lingue straniere, nell'erà puerile seruendosi essi della propria, e naturale l'adoperauano nella Mathematica; onde difficili si stimano

hoggi molti di quelli esempi ch'essi danno per chiarezza delle dottrine.

I piedi nudi, & stabili in terra, sonoper dimostratione della sua euidenza, e stabilità a confermatione di quel che s'è detto.

# MEDITATIONE.

Onna d'età matura, d'aspetto grane, & modesto la quale posta a sedere sopra va monte di libri, sopra la mano del sinistro bracio, piegato sù la cossa del lato destro riposi la gota in atto di stare penfosa, & sopra il defiro ginocchio con l'altra mano vn libro fuchiufo hauendoui frà mezzo qualche dito.

Essendo la Meditatione vna ferma consideratione riguardante la femplice virtù delle cose, par che conuengono le suderte qualità, perche lo intelletto in quell'età è atto a di-

scernere il vero.

La granità, e modestia non si discosta dal conueneuole dell'era, & dello studio.

L'atto di sostentare il volto, ne significa la grauità de i pensieri, che occupano la mére in.

Bb quel-



MEDITATIONE.

Hunc ergo merito aterno dignatur

Et celebri cantu fama per astra

Meditatione Spirituale.

Donna posta con le ginocchia in terra, con le man gionte, haurà gli occhi chiusi, ce in vn velo la cuopra tutta in modo che trasparisca la forma di essa donna.

La Meditatione Spirituale, non à altro ch'vn'attione interna, che l'anima congiunta per carità con Dio và confiderando le cose, che fanno a proposito per la perfettione, & salute, per ciò lo star con le ginocchia in terra, & con le mani gionte insieme significa l'effetto di deuotione, & humiltà, che hà la persona, la qual continoua, & vsa la Meditation Spirituale.

L'hauer chiusi gli occhi, dimostra l'operatione interna, astratta dalle cose visibili, il che si nota col manto, che la cuopre.

Il detto coprimento può fignificar come chi medita, fi nasconde in luogo ritirato, & stassi solitario, fuggendo l'occasioni della distrattion della mente.

quelle cose, che si hanno ad esequire per operare persettamente, & non à caso, come ben disse Aus. de sudo septem sapientum co questi versi, per sentenza di Periand. Distum probo. Meditationem id esse totum, quod geras, Is quippe salus & gerenda est esse cum, Meditationem qui prius negotium, Nihil est, quod ampliorem curam postulet, Quam cogitare, quid gerendum sit dehinc In cogitantes sors non consistum regit.

Lo stare sedendo sopra i libri, ne può dinotare l'assiduità della sua propria operatione sondata nelle scritture, le quali contengono i primi principij naturali, con li quali principalmente si procede alla inuestigatione del vero-

Il tener il libro fuchiuso è per accennare, ch'ella sà le restessioni sopra la cognitione delle cose per formar l'opinioni buone, & perfette, dalle quali vien'honore, & anco bene come si dimostra per il seguente Epigramma il qual dice.

Felix, qui vita iuras exutus inanet, Exercet meditans nobile mentis opus . Hie posuit vertas venturas linquere ledes Medisatione della morte.

Donna scapigliata, con vesti lugubri, appoggiata col braccio a qualche sepoltura, tenendo ambi gl'occhi fissi in vna testa di morto, che sia sopra la detta sepoltura, & che alli piedi sia vna pecorella con la testa alzata, tenendo in bocca herba in segno di ruminare.

# MEDICINA.

Donna attempata, in capo hauerà vna ghirlanda d'alloro, ne'la man deftra terrà vn gallo, & con la finittra vn baston nodoso auoltoni vna serpe.

Medicina è scientia per la quale gli afferti vitali nutritiui del corpo, per mettere, & caua-

refi conofcono.

Donna di tepo si dipinge, percioche gli Antichi tennero, che fosse vergogna all'huomo che hauesse passato quaranta anni chiamat il Medico, presupponendo alla sua complessio-

#### MEDICINA.



ne, & con il fuggire l'vno, & feguir l'altro poteffe curar se stesso, però il Medico vecchio con l'arte, e con l'esperienza, conserua la sanità presente, & ricupera la perduta.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda di alloro, perche questo albero gioua a molte infermità, & soleuasi alle kalende di Gennaro da' Romani dare alli nuoui Magistrati alcuno soglie di Lauro, insegno che hauestero da confernarsi sani tutto l'anno, perche sù creduto il lauto conferire assai alla sanità, ne senza causa sù pianta amata da Apollo inuentor della Medicina, nel primo delle Metam. d'Ouidio. Inuentum Medicina meum est.

La serpe, & il gallo, come racconta Festo Pompeo, sono animali vigilantissimi, tali conuiene, che siano quei, che ministrano la Medicina, surono anco le serpi appresso a gli antichi segno di sanità, perche si come la serpe posta giù la vecchia spoglia si rinoua, così paiono gli huomini risanando esser rinomati.

Il bastone tutto nodoso, significa la diffi-

cultà della Medicina, & la ferpe sir insegna di Esculapio, Dio della Medicina, come credettero salsamente i Gentili.

#### Medicina.

Onna che stia in atto di scendere vn grado di scala, sarà vestita di verde a foggia di Sibilla, portarà nelle mani alcuni semplici. Medicinali, hauerà appresso vn. Sole, & vna Cicogna, la quale tenga in bocca vn ramo d'origano.

E arte la medicina nata dall' esperienza nell' altrui infermità, & aiutata con la scienza delle cose naturali, le quali sono offernate diligentemente da' Medici per la sanità dell' huomo; si sa che scende lo scalino, perche dalla contemplatione, che è cosa molto nobile, & molto alta scende all' attione della cura per mezzo di cose particolari.

E vestita di verde per la speranza, che porta seco a gli infermi, & per lo vigore che rende alla vita che andaua man-

cando.

Con l'origano la Cicogna aiuta la debolezza del proprio stomaco, e però si da gli Egitij adoperata nel modo detto, per geroglissico di Medicina. A questo proposito vsorno ancora l'vecello Ibi, il quale come s'è detto altroue col rostro da se stesso si purga il ventre, come il Ceruo, il quale doppo che ha veciso il Camaleonte smorza il veleno masticando le frondi dell'alloro, ilche sa ancora la colomba per risanarsi nell' infermità.

Il Sole mostra, che la virtù naturale del cuore, è fauorita dal calor di esso Sole, per lo quale si mantiene, & conserua la sanità in tutte le membra del corpo, & oltre a ciò molte virtì, & proprietà all' herbe insonde per mezo delle quali la Medicina s'essercita.

# MEDIOCRITA.

Onna con la destra mano tenga vn Leone ligato con vna catena "& con la si-Bb 4 nistra

392

nistra vn agnello ligato con vn debole, & sottil laccio, dimostrandosi per essi due estremi il troppo risentimento, & la troppo sossero, & tenendo detta donna il luogo di mezo, tra questi estremi di fierezza, e di mansuetudine, per li quali veniamo in cognitione d'ogn' altro estremo in ciascun habito dell' animo, ci può esser vero geroglisico di Mediocrità, la quale si deue hauere tutte l'attioni, accioche meritino il nome, & la lode di virtù.

Mediocrità.

Donna bella, & risplendente con l'ali alle spalle, con le quali si solleua da terra, additando con vna mano la terra, & con l'altra il Cielo, con vn motto scritto, che dica Medio tutissimus ibis.

#### MEMORIA.

Onna di mez' età, hauerà nell'acconciatura della testa vn Gioilliero, ouero vn scrigno pieno di varie gemme, & sarà vestita di nero, con li due primi diti della mano destra si tira la punta dell'orecchia destra, & con la sinistra terrà vn cane nero.

Dîpingesi la Memoria di Mezza età, perche Aristotele nel libro della Memoria, & della ricordanza dice, che gli huomini hanno più memoria nell' età perfetta che non hanno nella vecchiaia, per la scordanza, ò nella pue-

ritia per non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è detto, dimostra che la Memoria, è sidelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che le sono rappresentate da nostri sensi, & dalla fantasia, però è addimandata l'arca delle scienze, e de' tesori dell' anima.

Vestesi di nero, il qual colore significa fermezza, & stabilità per la ragione detta altroue, essendo proprio della Memoria ritener sermamente le forme del senso, come diceuamorappresentate, & Aristotele l'afferma nel

luogo citato di fopra.

Tirasi la punta dell' orecchio, in conformità di quel che dice Plinio lib. 11. dell' Historia paturale co queste parole: Est in aure ima memoria locus quem tangente attessamur.

Et Virgilio nell' Egloga 6. dice

Cum canere Regis, & pralia Cynthius aurem Velut, & admonuit.

Il cane nero si pone per la medessima ragione del colore del vestimento di detta figura, come anco perche il cane è animale di gran. Memoria, il che si vede per esperienza continua che condotto in paese straniero, & lontano per ritornare, onde è stato leuato da se stessio sensa difficultà ritroua la strada. Dicesi anco che ritornando Vlisse in patria doppo venti anni non sù altro, che vn cane lasciato da lui alla partenza, che lo riconoscesse, de accarezzasse. Onde Socrate appresso Platone nel Fedro, giura per lo cane, che Fedro haucua imparato a mente tutta l'oratione che Lissia haucua composta.

Memoria.

Onna con due faccie, vestita di nero, & che tenga nella mano destra vna penna,

& nella sinistra vn libro.

La memoria è vn dono particolare della natura, & di molta consideratione abbracciandosi con essa tutte le cose passate per regola di Prudenza in quelle che hanno à succedere per l'auuenire, però si sà con due saccie.

Il libro, & la penna, dimostrano, come si suol dire, che la Memoria con l'vso si persertiona, il quale vso principalmente consiste, ò

nel leggere, ò nello scriuere.

# MEMORIA GRATA de' beneficij riceuuti.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Na gratiosa giouanne incoronatá con ramo di Ginepro folto di granelle; tenga in mano vn gran chiodo, stia in mezo d'vn Leone, & vn' aquila. Incoronasi con ginepro, per tre cagioni, l'vna, perche non si tarla, non s'innecchia mai Plinio lib. 6. cap. 40. Cariem , & vetustatem non sentit iuniperus, così la gran Memoria per tempo alcuno non si sente il tarlo dell'obliuione, ne mai s'inuecchia, però la figuramo giouane. La seconda perche al ginepro non cascano mai le foglie, come narra Plinio lib.6. cap.21. così vna perfona, non deue lasciarsi cadere di mente il benefitio riceuuto. La terza perche le granella del ginepro stillate con altri ingredienti, giouano alla Memoria, & vna lauanda bollita... con cenere di ginepro, parimente conferisce molto alla Memoria, come tra gli altri Fisici infegna il Gualthero nel trattato latino della memoria artificiale,

Castore Durâte medesimamente côferma, che le bacche del ginepro confortano il ceruello, e fanno buona memoria la quale conferuar si deuc circa li benesici; ricenuti, & es-

# M E M O R I A G R A T A. de' beneficij riceuuti.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.



fer sempiterna, epitheto dato dall' Oratore dicendo, cui sum ebstrictus memoria benefici sempiterna, di cui legitimamente può essere simbolo il ginepro annouerato tra le piante eterne. Il chiodo, che tiene in mano, è tolto da gli Adagij in quel Prouerbio, Clauo trabali figere bene ficium, consicare il benesitio con vn chiodo da traue, per denotare la tenace memoria del benesitio riceuuto ch'hauer si deue,

Ponesi in mezzo al Leone, & all' Aquila perche questi animali, ancorche priui di ragione, hanno mostrato di tener grata memoria de'benesitij riceuuti, In quanto al Leone Aulo Gellio nel 5.lib.c. 24. riferisce, che Appione historico Greco lassò scritto di hauere, non vdito, ma con gli occhi proprij veduto in Roma nel Cerchio massimo, sacendosi li giuochi publici delle caccie, esfere stato esposto vn schiano detto per nome Androdo, da Eliano libro 8. cap. 48. de Animali, chiamato Andro-

cle Arforage alle fiere, e bestie, che vi erano, tra le quali vno horribile, e seroce Leone subito, che vidde Androdostette quasi marauigliato, dapoi s'accostò à lui facendogli festa con la coda, come è costume d'amoreuoli cani, e leggiermente gli leccaua le gambe, e le mani. Androdo che prima era quafi morto di paura, accarezzato dalla fiera, cominciò a ripigliare lo smarrito spirito, fissando gli occhi verso il Leone, all'hora, come fosse fatta scambieuole ricognitione. l'huomo, e la fiera allegri, pareua..., che l'vno si congratulasse di veder l'al. tro. A questo spetttacolo così mirabile il popolo mandò fuora voci grandissimi di marauigla: perche Androdo fù condotto auanti l'Imperadore, il quale gli dimandò in qual modo quel Leone così atroce fusse verso di lui mansueto, Androdo rispose, che già l'haueua conosciuto in Africa, quando viera Proconsule il suo padrone, dal quale per le gran battiture, che da lui gli erano date, se ne fuggi per starnascosto in solitudine, e campi deserti, eche si ricouerò nella sferza del

gran calor del Sole in vna spelonca, ne stette molto che vi arriuò quel Leone assai addolorato, e pieno di lamenti al cui aspetto Androdo teme, ma il Leone con atto humile, quasi dimandasse aiuto, alzò vn piede, e lo pose verso lui. Androdo vedendo il piede insanguinato, comprese, che vi hauesse male, sì che gli pigliò il piede, dal quale trasse suora vno acuto stecco, e gli nettò la piaga, il Leone consolato del medicamento, gli fece carezze, e si riposò in seno a lui, e da indi in poi Andro. do per tre anni continui habitò nella medesima spelonca col Leone, e visse delle fiere, che il Leone pigliaua, delle quali la miglior parte per mancamento di fuoco al Sol gagliar. do, che in quelle parti di continuo arde, soleua cuocere, e di quelle cose cotte si nutriua: ma col tempo effendogli venuta in fastidio cosi fiera, e siluestre vita, andato il Leone à procacciare il solito vitto, Androdo lassò la ipelonea, & víci di quel deserro, hauendo

cami-

caminato per tre giorni continui, s'abbattè in vna squadra di soldati, da' quali riconosciuto, fù mandato d'Africa, à Roma, doue il padrone già era coronato, il quale il giudicò reo, della morte, come servo fuggitivo, & ordinò che fosse condennato alle bestie, tra le quali era il sudetto Leone che ancor esso si preso, e condortoà Romail quale ricordeuole del benefitio per lo ricenuto medicamento, mon. wolfe altrimenti offendere il riconofeiuto bemetattore, ma più tofto l'accarrezzò : per il che Androdo fu dalla pena affoluta, e per decreto del Popolo gli fu donato il grato se cortele Leone, col quale poi legato con vn delicato vincolo andaua à spasso per tutta Roma. elegenti gli correuano incontro, dicendo: Hicest leo before hominis , hiceft home medecus leoni.

In quanto all' Aquila, Crate Pergameno di paese vicino al fiume Caico nell' Asia, narra che sedici mietitori assetati mandarono vno de' loro compagni à pigliar dell'acqua, il quale vicino al fonte, trouò vn' aquila, che era loflocata da vn lungo serpente, che intorno il collo con varij giri le s'era aunitichiato, hauendo egli seco la sua salce tagliò à pezzi il detto serpente, e lasciò volare libera l'aquila; Essendo poi ritornato col vaso pieno d'acqua, die de bere à tutti li compagni, e volendo anch'esso benere in vn tratto l'aquila sopragionfe, con l'ale glisbatte dalla bocca il vaso in. terra, il mieritore mentre attribuisce ciò ad ingratitudine dell' aquila da lui libera, vede li fuoi compagni, che beuuro haueuano, cadere immantinente morti: onde subitò pensò, che l'acquatoffe auuelenara, e conobbe effere in vita rimafto per grata ricompensa del beneficio fatto all' aquila.

Degno è anco, si racconti il caso, che Plinio nel cap. 5. del 10. lib. espone, doue leggesi, che in Sesto Cità della Thracia vna Donzella nutri vn' aquila, la quale per rendere gratia de gli alimenti, gli augelli, ch'ella pigliaua li portaua alla Donzella, la quale morta che sù, nella medema Pira di suoco, doue ella arde-ua, l'aquila spontaneamente volò, & insieme con la donzella s'abbruggiò. Hota se consideriamo: che il Leone è Rè de gli animali terrestri, e l'Aquila Regina de gli acrei, Concluderemo, che quanto più vna persona è nobile magnanima, e generosa; tanto pri conserua grata memoria de' benesici priccuuti.

MERITO.

I Vomo sopra d'vn luogo erto, & aspero il vestimento sarà sontuoso, & ricco, & il capo ornato d'vna ghirlanda d'alloro, terrà con la destra mano, & braccio armato vn scetto, & con la man sinistra nuda vn libro.

Il Merito secondo S. Tomaso nella 3. parte della sonma quessione 45 art. 6. è attione virtuosa, alla quale si deue qualche cosa pregiata

in recognitione.

Si dipinge (opra il detto luogo afpro, per la difficoltà, per mezo della quale l'huomo peruiene à meritare qualche cosa, perciò si dice, che Hercole figurato, per l'huomo studioso di fama, & di gloria lasciata la via piana, & diletteuole intesa per quella de' piaceri, si elegesse l'altra difficile, & alpestre del monte, cioè quella della virtù; onde per tante, & così celebre sue fatiche meritò d'esser numerato fra più degni Heroi.

Il rico vestimento significa la dispositione, e l'habito della virtù; mercè del quale l'huomo sa l'attioni degne d'honore, & di lode.

Hauendo il Merito relatione à qualche cofagli s'è dato la corona, e lo scettro, per farlo il più che si può spettabile, essendo quelli premij segnalati douuti à gran merito, & però S. Paolo della corona così dice.

Non coronabitur nifi qui legitime certauerit.

La destra mano, & braccio armato, & la sinistra con il libro, dimostrano due generi di merito ciuile, l'vno dell'attione di guerra, & l'altro dello studio, & opere delle lettere, per ciascuma de' quali l'huomo si può sar merite-uole dello scettro, fignificante la potestà di comandare à gli altri huomini, & anco alla corona d'alloro premio non meno d'eccellente nelle lettere, che d'inuitti Capitani la quale significa vero honore, & perpetua gloria.

Merito come dipinto nella Sala della Cancel

Vomo ignudo, con vn manto regale, tiene vna corona in capo, & con la destra vno scettro,

Ma perche il Merito è cosa che auanzale nostre parole, lasseremo che egli medesimo à maggior efficacia parli di se stello. M E R I T

ME S. I.

Marzo.

Iouane di aspetto siero, habbia in capo vn'elmo, vestito di color tanè, che tiri al negro, & à gl'homeri l'ali, con la destra mano tenghi con bella gratia il segno dell'Ariete, adorno di siori di mandorle, & con la sinistra mano vna bella tazza piena di prugnoli, sparagi, & lupoli.

Giouani dipingeremo i Mesi, percioche volendo noi diuidere il tempo in Hore; Giorni, e Mesi, & Anni saremo che l'hore siano, nella pueritia, il giorno nell'adolescenza, il mese nella Giouenru; l'anno nella Virilità, & il tempo che è tutta la parte insieme lo saremo vecchio.

L'effere questo mese d'asperto siero, & che tenga in capo l'elmo dimostra esser stato dedicato da Romolo à Marte suo genitore, e da quello così chiamato.

Si veste del sopradetto colore, essendo il colore tanè composto di due parti nero, & rosso.

Per le due parti nero ci viene à significare

0.

il colore della terra, & la parterolfa la virtu, & forza di esta, la quale in questo mese col tepido calor del Sole, incominciano a germogliar le piante, & la natura di tutti gl'animali a risentirsi.

L'esser alato ci dimostra il continuo corso, che samo i mesì, & il Petrarca nel trionso del tempo, co-

si dice.

Volano gl'anni, i mesi, i giorni, c

Il tenere con la destra mano il segno dell'Ariere circondato da i sopradetti fiori, ci dimostra i principij della Primauera, onde l'Ariosto sopra di ciò, così dice.

Ma por che il Sol nell'animal di-

eretor

Che porto Frisso illumino la sfera E Zessiro torno suaue, e lieto Arimenar la dolce Primauera.

Mostra anco, che come l'Ariete é vn'animale debole di dietro, ma hà qualche forza dauanti, così il Sole nel principio di esso segno ha le forze sue debili per causa del freddo, che siminuisce la sua gagliardez-

za, ma più auanti verso l'estate è più gagliar-

do,cioè più caldo.

La tazza piena di prugnolì, sparagi, e lupoli ci dà segno quali siano i frutti di detto mese, ma si deue auuertire, che i frutti cosi di questo mese, come de gl'altri si possono dal diligente Pittore variare, secondo la qualità dei luoghi, perche l'aere doue è più caldo, più presto vengono, e per lo contrario ne i paesi freddi.

# APRILE.

Glouane con vna ghirlanda di mortella in capo, vestito di color verde, hauera à gl'homeri l'ali, con la destra mano terrà it se gno del Tauro, il quale sarà con bell'artistico adorno di più sotte di viole; e di varij siori, che in detto mese si tronino, se con la sinistra vna bella cestella piena di carciosi, baccelli, mandorle fresche, frutti, che nel mese d'Aprile, cominciano à venire.

Chiamafi quelto mese Aprile secondo Varrone, quasi Aperile percioche in esso s'apre la terra, e spande suori le sue ricchezze, & per l'i.

fteffa.

396

Ressaragione i Greci chiamorno l'istesso mete de resupe de rappe de la quello ogni cosa siorisce, ouero come dice Ouid. dalla chiarezza, e serenirà del Cielo dicendo.

Apr lem memorant ab aperto tempore dictu.

La ghirlanda di mortella, che tiene in capo, fignifica che essendo questa pianta dedicata, secondo gl'Antichi a Venere, in questo mese si desta gagliardamente l'amore nelle piante, come ne gl'animali. Et il Petrarca nel Sonetto 42.così dice.

L'aria, l'acqua , la terra è d'amor piena Ogni animal d'amor si riconsiglia .

Si veste di color verde, perche in questo mese la terra si veste di questo bel colore rendendosi à riguardanti bellissima cosa a vedere, per essere il verde di sua natura grato alla vista, massime, che tante, & così varie sorti di viui colori, i quali sono i bei fiori dipinti, quasi gemme rilucenti nel verde campo appariscono scintillando, & singular vaghezza gl'apportano Onde il Petrarca nel Sonetto 42.così dice.

Zeffiro torna, e'l bel tempo rimena E i fiori, e l'herbe, sua dolce famiglia; E gioir Progne, e pianger Filomena, E Primauera candida, e vermiglia Ridono i prati, e'l ciel si rasserena Giouc s'allegra di mirar sua figlia.

Il fegno del Tauro, che tiene con la mandeltra, è per fignificare, che il Sole và caminando in questo mese per questo segno, il quale tuttauia piglia maggior forza, si come il Toro, è più forte del Montone, dicono ancora, che il Sole regna in detto segno, perche nel mese d'Aprile, si cominciano à vedere le fatiche de i buoi, cioè le biade.

# MAGGIO.

Glouane vestito di color verde ricamato di varij siori, come d'essi, parimente hauerà in capo vna ghirlanda, terra con la destra mano i Gemini, i quali saranno circondati di rose bianche, cosse & vermiglie, con la sinistra vna bella cestella piena di cerase, piselli, fragole, vua spina, & altri frutti, che in detto mese nascono, ouero si ritrouano.

Echiamato questo mese Maggio dalli Latini a Maioribus, perche hauendo Romolo distribuito il Popolo Romano in due parti, cioè in maggiore, & minore, ò vogliamo dire giouani, e vecchi che quelli co l'armi, & questi con il consiglio gouernassero la Rep. in honor dell'una Maggio, & il seguente Giugno in honor dell'altra, onde Ouidio.

Hine sua maiores tribuere vocabula Maio Junius à lunenum nomine dictus adest.

Glisi dà il verde, & fiorito vestimento, & la ghirlanda in testa di varij fiori, per mostrare la bellezza, & vaghezza de i prati, colli, & campagne, le quali tutte ordinate, & ornate di varij fiori, & verdi herbe, rendono marauiglia, & allegrezza alli riguardanti, & incitano gl'augelli à cantare suauemente, e tutta la natura gioisce. Onde ben disse il Sannazzaro.

Vn bel fiorito, & dilettofo Maggio.

Il segno di Gemini ci mostra, che in questo mese la sorza del Sole si raddoppia, perche cominciando ad esser caldo, & secco essendo che per due gradi il Sole si eleua dalla terra, & in questo mese le cose si raddoppiano, cioè si mostiplicano, perciò che gl'animali partoriscono.

#### GIVGNO.

Ionane, & alato come gl'altri mesi, & vestito di verde chiaro, ouero come dicono verde giallo, hauerà in capo vna ghirlanda di spighe di grano non mature, con la destra mano portarà per insegna il Cancer, ouero granchio, il quale sarà circondato dalle sopradette spighe, e con la sinistra vna tazza, ouero vna bella cesta dentro alla quale vi saranno visciole, scase, briccocole, pere moscarole, cocuzze, citroli, brugne, sinocchio fresco, & altri frutti, che sogliono essere in questo tempo.

Chiamasi Giugno da' Latini per la causa detto di sopra nel mese di Maggio, benche alcuni lo chiamano da Giunone latinamente Iunonium leuato due lettere di mezzo dicono Iunium; perche al primo di questo si dedicato il tempio di Giunone, ouero da Iunio Brutto, che scacciò dal Regno il primo gior-

no di questo mese Tarquinio.

Si veste di color verde chiaro, perche in questo mese per il calore del Sole incomincia a ingiallire il grano, & anco diuerse herbe.

Il fegno del Granchio denota, che arriuando il Sole à questo fegno, incomincia à tornare in dierro, scostandosi da noi à guisa di detto animale, ilquale camina all'indierro.

#### LVGLIO.

Iouane, sará alato, & vestito di colore ranciato, & coronato di spighe di grano, hauerà nell' vna delle mani il segno del Leone anch'esso ornato di varie sorte di biade mature, & legumi, & con l'altra mano porterà vna bella cestella con meloni, sichi primaticci, pere di più sorte, nocchie, & altri frutti, che questo mese suole apportare.

Chiamafi Luglio in honore di Giulio Cefare Dittatore, perche in questo mese à i dodici nacque, se ben prima si chiamato Quintile dal numero cominciando da Marzo, esfendo

quinto in ordine.

Si dipinge con vestimento ranciato, perche maturandosi in questo mese le biade ingialli-

scono.

Il Leone animale di natura calida, & ferocissimo, & dimostra questo tempo, nel quale il Sole asceso al grado di questo segno, produce caldo eccessiuo, & siccità grande.

#### AGOSTO.

G Iouane alato di fiero aspetto, vestito di color fiammeggiante, sarà coronato d'vna ghirlanda di rose damaschine, gessomini di Catalogna, garosani d'India, & altri fiori, che la stagione apporta, terrà con la destra mano il segno della Vergine, e con la sinistra vna cestella piena di pere di più sorti, prugne, moscatelle, fichi, noci, & mandole mature.

E questo mese similmente in honore di Augusto, & dal Senato, sù consegrato, perche in questo mese sù la prima volta satto console, Trionsò tre volte in Roma, & soggiogò sotto la potestà del popolo Romano l'Egitto, & pose sine alle guerre ciuili, prima detto mese si chiamaua Sestile, per esser il sesto in ordine, cominciando come s'è detto nel mese di Luglio, da Marzo.

Il flero asperto ci dà ad intendere quanto questo mese sia molesto, & come di molti mali può esser cagione, per la stella canicula doue il Sole si troua, il quale à guisa di rabbioso cane offende, chi non si hà buona cura.

Il legno Celeste, che regna in questo mese, è chiamato Vergine, per dimostrare, che sì come la Vergine è sterile, nè da se genera, così il Sole in questo tempo non produce cosa alcuna: ma solo le prodotte matura, & perfettiona.

Per la cesta piena de' sopradetti frutti, e la

ghirlanda di fiori fi dimostra quello ,che que-

# SETTEMBRE.

Iouane alato, allegro, ridente, vestito di porpora, hauerà in capo vna ghirlanda di miglio, e di panico, nella destra mano il segno della Libra, & con l'altra mano il cornucopia pieno di vue bianche, & nere, persiche, sichi, pere, mele, lazzaruole, granati, & altri frutti, che si trouano in detto mese.

Chiamasi Settembre, per essere, come si è detto il settimo, se bene si chiamò qualche tépo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veste di porpora, perche si come la porpora è vestimento Regale, & solo conuiensi à Re, & huomini Illustri, & grandi, i quali abbondano di Thesori, & grandezze. Così questo mese, come Re, & Principe di tutti gli altri mesi donna in maggior copia tutte quelle cose, che sono necessarie al vito humano.

Tiene il segno della Libra, per dimostrare che in questo tempo viene il Sole in questo, se fassi l'Equinetio agguagliandosi la notte, col giorno, come disse ancora Vergilio.

Libra dies, somnique pares vibi secerit horas,

#### OTTOBRE.

Iouane con vestimento di color incarnato, & con l'ali come li altri mesi, porterà in capo vna ghirlanda di virgulti di quercia con le ghiande, con la destra mano il segno dello Scorpione, & con la sinistra vna bella cestella piena di sorbe, nespole, songhi di più sorte, castagne con ricci, & senza.

Fù chiamato questo mese Domitiano, da Domitiano Imperadore: ma per decreto del Senato, & à questo, & à questo mente furono cancellati, si come erano stati tirannicamente imposti, & gli restò il nome antico d'Ottobre, per esser l'ottauo in ordine.

Gli si dà il vestimento di color incarnato, perche declinando il Sole nel Solstitio hiemale comincia à ristringersi l'humore n elle piante, onde le loro foglie diuentano del detto colore.

Dipingesi con lo scorpione, perche in questo mese il Sole si ritroua sotto detto segno, & è chiamato Scorpione dalla figura, dalle stelle, e da gl'effetti, che produce in queste par ti, imperoche, come lo Scorpione col suo ve-

leno

398

leno pungendo dà la morte, se presto non si soccorre a quelli, che son punti, così mentre il Sole in questo segno per l'inequalità del tempo apporta malattie molto pericolose, & per questo disse Hippocrate ne gl'aphorismi, che l'inequalità del tempo partorisce infermità, massime quando nell'issesso giorno, hora regna il freddo, & hora caldo, ilche spesso auuiene nell'autunno.

La cestella sopradetta contiene i frutti, che

porta leco elso mele.

#### NOVEMBRE

Jouane vestiro di colore delle soglie, o quando incominciano à seccatsi, & cadono da gli alberi, alato, hauerà cinto il capo d' vna ghirlanda d' oliuo col suo frutto, porterà nella destra mano il segno del Sagistario, & con la sinistra vna tazza piena di rape, radici, cauoli, & altri frutti, che il mese di No-

uembre porta seco.

Il tenere il Sagittatio nella destra mano ci fignifica, che il Sole in questo mese regna. , & passa sotto questo segno, ilquale è detto Sagittatio, si dalla figura delle stelle, come anco da gli effetti che produce, poiche in questo rempo saettando dal Cielo grandine, pioggie, folgori, arrecano non poco spauento, come anco in questo mese più s' essercita la caccia, laquale si fa per li faettatori.

La ghirlanda di olino col frutto è fegno di questo tempo, nel quale l'olina già matura si coglie per farne l'olio, liquore vtilissimo per

più cose alla vita humana.

Si chiama Nouembre dal Numero, per effer il nono, fi come anco il feguente per effer il decimo fi chiama Decembre.

# DECEMBRE.

Iouane di aspetto horrido, come anco saranno gli altri due mesi seguenti, vestito di nero, alato, con la destra mano terrà il Capricorno, & con la sinistra vna tazza piena di tartusi.

Horrido, & vestito di nero si dipinge, perche in questo mese la terra è spogliata d'ogni suo adornamento, che perciò anco si rap-

presenta senza ghirlanda.

Per il Capricorno segno celeste, si dimofira questo mese, nel quale il Sole camina per detto segno è detto Capricorno, perche, si come il Capricorno si pasce nelli precipi-

tij, & monti altissimi, cosi in questo mete il Sole è in altissimo grado verso 'l mezzo giorno.

Se glidà i tartufi, perche questi nel mese di Decembre si trouano in maggior quantità, &c.

più perfetti.

# GENNARO.

G Iouane alato, 80 vestito di bianco, il quale terrà con ambe le mani il segno d'ac-

quario .

Questo mese, & il fecondo surono aggiunti all'anno di Romolo da Numa Pompilio, & chiamato questo da Iano Ianuario, perche si come Iano si sa con due faccie, così questo mese quasi con vna guarda il passato, & con l'altra il principio di quello, che hà da venire, secondo che dicono i Moderni.

Lo dipingeuano con il vestimento bianco, perche in questo mese, per l'ordinario la terra coperta di neue, che si reggono le campagne.

tutte d' vn colore.

Tiene con ambe le mani il segno d'acquario, perche si faccia noto questo mese per il corso del Sole, il qual' è detto acquario, perche abbondano le neui, e pioggie in questo tem po.

# FEBRARO

G sou la destra con la destra mano il segno del

pelce.

Numa Pompilio, chiamò questo mese Febraro, ò dalle sebri, lequali all'hora facilmente vengono, ouero da questa parola Latina Februas, cioè, purgationi sebrue, che significavano sacrifici) satti per li morti, perche i Romani in questo mese saccuano la memoria dell'anime, & quelle intendeuano di purgare con celebrare l'essequie de morti.

Si veste di berettino, perche in questo mefe regnano molto se pioggie, onde per il più il Cielo è coperto di nuuoli, li quali rappresen-

tano il detto colore.

Porta (come dicemo) il pesce, perche passando il Sole per questo segno Celeste, ne dinota questo mese, & si come il pesce è animat acquatile, così questo tempo per le molte pioggie è assai humido ouero perche essendo risoluti l'acque, è tempo di pescagione.

Mesi secondo l'Agricoltura.

#### GENNARO.

Tod'vna ruota d'arrotare ferramenti, tenghi con la destra mano vn roncio, e con la sinistra mosfri con il dito indice diuersi ferramenti necessarii all'Agricoltura, quali siano per terra da vna banda, & dall'altra vn gallo.

Disingesi di virile aspetto, & con il roncio nella destra mano, percioche questo mese il diligente Padre di samiglia, ò altri, che sanno arte di campo, potranno riuedere tutti li sersi ramenti, che si sogliono adoperare alla colti-uatione delle vigne come ronci, ò salcetti, i

quali fernono per potare.

Si mostra, che stia à canto ad vna ruota, per che consiene hauere in questo mese sessione egli secondo i moderni principio dell'anno soti pierre, ruote per arrotare, & aguzzare detri ferramenti sottili, & che taglino bene come dice columella libr. 3. cap. 24. Duris tenuissimi que serramentis omne opus rusticum exequendum.

Mostra con la sinistra mano i detti ferramenti, perche simbimente in detto mese, chi
si arte di Campo deue mettere in ordine li
Vometi con li suoi aratti, ricalzare vanghe,
bidenti, zapponi, & altri ferramenti necessarij, per hauersene poi à feruire nel seguente
mese, perche dice Marco Catone de re rusti
ca cap. S. Omnia mature conficias, nam res
rustica sic est, si unam rem sero feceris, omnia
opera sero facies.

Bilogna dunque che sia molto vigilante, & li negoti non vadino trattenendosi di giorno in giorno, che perciò gli si dipinge il gallo à canto, & à questo proposito sarà bene che io faccia mentione di quello che narra Plinio lib. 18, cap. 6. mostrando quanto sia vtile all'Agricoltori l'effere vigilanti, & laboriosi.

G.Furio Crefina di schiauo che gli era, satto franco, riccogliendo in vn campo molto picciolo, molto più che i suoi vicini nelle possessioni grandi, era molto odiato, come se per incanti egli hauesse tirate à se le biade de i capi vicini. Per la qual cosa essendo citato da Spurio Albinio Edile Curule, & accusato al Popolo, & perciò temendo egli d'esser condannato percioche bisognaua, che le Tribit mettessero il partito, comparue in giuditio, & portò quini tutti i suoi ferrante ati, con quali

egli lauoraua, & menò vna sua figliuola ben guarnita, & vestita. I ferramenti erano grani, & grandi, & ben satti zappe grandi, non i piccoli vomeri, & boui ben nasciuti, & disse. O Cittadini Romani, questi sono i mici incantesmi, ma non vi posso già, come io vi mostro i mici ferramenti, mostrare le vigilie, le satiche, & i sudori mici. Et ciò detto su assoluto.

#### FEBRARO.

Vomo d'età virile, che stando in vna

vigna mostri potar quella

Sono due tempi di potare: ma secondo Magone si pota prima che germini la vite, perche essendo piena d'humori piglia leggier ferita, & vguale, ne resiste al coltello.

# MARZO.

V N giouane con vna vanga in mano, & mostri discalzare le viti, & da vn lato

sia vn cauallo.

Si dipinge giouane per esser l'opera della vangha di gran fatica, e perche in questo messe si comincia à scalzare le viti, come si dice à cauallo; conuiene auuertire, che non si scalzi più tardi, perche la vite potrebbe germogliare, & perdere assai speranza della vendenna, buttando gli occhi della vite per terra.

Vi si mette à canto il cauallo, percioche in questo mese, come ci narra Plinio libr 8. cap. 42. vanno in amore nello Equinottio della.

Primauera.

# APRILE.

P Er auttertimento, che danno molti, che trattano dell'Agricoltura per il mese d'Aprile si porrà dipinger vn contadino sbracciato, che metta le canne alle viù, cioè che tenda, & non molto lontano vi sia vna vacca, che pascoli con vn vitello, che latti detra vacca, che percioche Palladio al libr. 5, narra che i vitelli sogliono nascere in questo mese, & per l'abbondanza de pascoli le vacche resistono alle fatiche, & al lattare.

Et volendo far differente quella pirtura co accompagnarla infieme con altri animali.

Il medesimo Palladio nel libro 5, dice, che in questo mese si tosano le pecore: onde in luoco della vacca si potrà mertere vn'huomo, che tosi le pecore. Dicesi anco, che in questo tempo è la prima, & più potente aprima de

i mon-

i montoni, & d'essi hanno d'Inuerno gli Agnelli, che già si sono maturati, e fatti.

quale vi sarà vna pala, vn rastello, & altri istrumenti per simile essercitio.

#### MAGGIO.

N questo mese (secondo che narra Palladio nel libro sesto de re rustica) si segano i sieni: onde ragione uolimente si potrà dipingece per il mese di Maggio.

Vn Contadino giouane, che stia in mezo d'vn campo pieno di verdura, & con ambe le mani tenghi vna falce fenara, & con bella di-

spositione mostri di segare il sieno.

Tagliafi il fieno il mese di Maggio, percioche Columella 7. de re rustica, dice, che si debba, segare prima che si secchi, perche non solo se ne ha maggior copia: mà anco à gl'animali è più grato il cibo, essendo che non è al tutto secco, ne verde, doue stia nella sua perfettione.

#### GIVGNO.

Arra Palladio lib. 7. che in questo mese fi comincia à mietere l'orzo, e poi il

grano, onde si potrà dipingere.

Vn Contadino giouane con braccia nude, & che tenghi con la destra mano vna tagliente falce, con la quale tagli i couoni delle spighe di grano, le quali raccoglie con la sinistra mano: ouero che mostri d'hauer mietuto, &

che di esso grano faccia vna meta.

Deuefi, come racconta Columella libro secondo de Agricoltura, che in questo mese, one saranno mature le biade mieterle, prima
che si abbruccino da i vapori della State, che
sono nell'apparir della Canicula grandissimi.
Però si deuono mietere in fretta, percioche
è noioso ogni tardare, essendo che gl'vccelli,
& altri animali sanno danno; come anco essendo secche le guscie, i grani, & le spighe cadono però, come hò detto, si deue mietere
quando egualmente le biade ingialliscono.

# LVGLIO.

Perche il più notabile effetto di questo, mese è la ricolta de i grani dipingeremo

per esfo.

Vn contadino robusto in vn'aia, mezo nudo, terrà con ambe le mani vn correggiato, il quale è istromento da battere il grano, & stado con bella attitudine mostri di battere ilgrano, il quale sarà steso nell'aia, à canto alla

#### AGOSTO.

N'huomo, che stia in atto di acconciare botti, tini, bigonzi, e barili, hauendo appresso di se tutti quelli instromenti necessarij à simile vssitio, che così narra Palladio lib. 9. de re rustica.

Si potrà anco dipingersi à canto vna chiocca con i pulcini, atteso che i poli, che nascono di questo mese, sanno più voua assai degli

altri, i quali nascono in altri mesi.

#### SETTEMBRE.

Vomo che tenghi vn cesto pieno d'vue, con le coscie, e gambe nude come quelli; che s'occupan ne gl'essercitij di cauar il mosto dall'vue, & à canto vi sarà vn tino pieno d'vue, lequali mostrando d'esser peste, da esso tino esci il mosto, & entri in vn'altro vaso.

E per esser anco che in questo mese si sa il mele non sarà suor di proposito di metterui à

canto due, ò tre copelle d' Api.

OTTOBRE.

Vomo che tenghi con la man sinistra vn cesto pieno di grano, & con la destra pigliando esso grano mostri di spargerlo in terra, & che venghi coperto da vno che stimoli i boui, i quali tirano vn'aratro, & ancorche, secondo Hesiodo, il qual sù il primo che scriuesse dell' Agricoltura (come narra Plinio libr. 18.) si deue seminare alli dieci di Nouembre, che in tal giorno tramontano le Vergilie, sette giorni dipoi sogsiono per lo più seguir le pioggie, & esser sauoreuoli alle biade seminare, nondimeno per la varietà delli terreni caldi, & freddi si semina più presso, ò più tardi.

Ma per non confondere le nostre pitture, & terminare ciascun mese l'officio suo, faremo che in questo si semini il grano come co-

fa principale al viuere humano.

NOVEMBRE.

E T perche l'olio è molto necessario all'huomo, non sol per mangiare, ma anco per molti altri commodi, faremo che inquesto mese, come narra Palladio libr. 12. de re rustica si faccia l'olio per essere come habbiamo detto, molto necessario, come si vede

iR

în tutte le scritture sacre, essendo, che di questo pretioso liquore non solo si serue in codire i cibi, ma anco in consecrare li ministri della Santa Chiesa, & l'altre cose à lei pertinenti.

Dunque dipingeremo vn'huomo che téghi con la destra mano vna sserza, e vadi dietro à vn cauallo, il qual sia attacato ad vna ruota da molino, oue si macina l'oliue, & al lato di essa vi fia vn môte d'oliue, & vna pala, vn torchio, fiescoli, & quanto farà bisogno à tal'ossicio.

DECEMBRE.

Vomo robusto, che con ambi le mani
tenghi vn'accetta, & con bella disposi-

tione mostri di tagliar vn'arbote.

Secondo Palladio li.13. de re ruftica, essendo Decembre principio dell'inuerno, & l'aria fredda, la virtù de gl'alberi si concentra in essi, & sono più durabili li legnami per le fabriche, & per far ogn'altra opera, doue che in questo mese si tagliono non solo le selue per far legnami per le fabriche, e per far ogn'altra opera, come habbiamo detto, ma i souerchi rami, & le siepi verdi per far suoco, si tagliono ancora le pertiche, li gionchi per le vigne, & anco d'esse se ne fauno le ceste, & molt'altre cose, che sono opportune all'vso nostro.

# MESI COME DIPINTI DA EVSTACHIO FILOSOFO.

MARZO PRINCIPIO DELL'ANNO, Secondo gl'Antichi.

V N soldato tutto vestito di ferro, con la lancia, & scudo alludendo al nome del mese formato da Marte, perche in questo mese, come dice Eustachio si finiscono i suernamenti della Militia, & si ritorna à gli effercitij della guerra vigorosamente.

APRILE.

S I dipinge il mese d'Aprile in forma di pafrore con le braccia, & gambe nude, hauendo appresso vna capra con due capretti nuouamente partoriti, & che detto pastore mostri di sonare vna zampogna.

Così si dipinge da Eustachio, & dichiara, che si nota in particolare, che Aprile molti-

plica con il parto gl'armenti.

MAGGIO.

S I dipinge giouanetto con faccia bella, e lasciua, hà i capelli ricciuti circondati da vna ghirlanda tessura di rose bianche, & vermiglie, il vestimento lauorato d'oro, e contesto di fiori, essendo mosso dal vento con leggiadria, hà le mani piene di rose, & di viole, con i piedi scalzi sopra di verde herbette.

Il che dimostra, che in questo mese la terra quasi dal sonno dell'inuerno già nuda si sucglia, e si riueste di nuone pompe connenienti à se stessa, che sono l'herbe, le soglie, & i fiori.

Et però gli huomini all'hora facilmente s'incitano al piacere con le apparenze della vaghezza del mondo, & si gode con allegrezza
tutto quello, che la terra produce lontano
dalla malenconia, essendo che questo mese
apporta allegrezza infinita.

GIVGNO.

H Vomo vestito da contadino con vna ghirlanda di siori di lino, stà in mezo d'vn campo pieno di verdure, e tiene vna falce senara.

Si dipinge così, perche in questo mese secondo Eustachio il Sole prende vigore, & £

secca il fieno, & si miete.

LVGLIO.

A ftra mano tiene vna tagliente falce, con la quale taglia i couoni delle spighe di grano s le quali egli raccoglie con la sinistra mano, tiene in capo vn capello largo, col quale mostra di disendersi dall'acceso calor del Sole.

Il fignificato di quanto habbiamo detto di questa imagine, è che esfendo i grani maturi si soglion tagliar quado il Sole hà più vigore.

AGOSTO.

I Vomo ignudo, il qual mostra di esser vscitto da vn siume, & essers la uato e postosi alla riua di quello à sedere, si cuopre con
vn panno di lino le parti men'honeste, & mostra per l'eccessi uo caldo sospirare, & mettersi
vna tazza alla bocca per bere.

Questa figura, che nel bagno si laua, & che beua, altro non dinota, ch'il nascimento della canicula, da cui radoppiato il caldo gl'huomini hanno bisogno di bagnarsi per humettare

il corpo, e bere per spegner la sete. S E T T E M B R E.

Vomo anch' esso in habito di contadino con vua ghirlanda di pampane in testa, tiene in mano alcuni grappi di vua co le gambe, & coscie nude, come quelli che si occupano nello essercitio di cauare il mosto dall'vue.

401

Et à canto vi è vn tino pieno di vue peste, & da esso tino esce il mosto, & entra in vn'altro vaso.

Altro non dimostra questa figura se non la vendemia, la quale si suol far nel mese di Settembre quando l'yue sono mature.

OTTOBRE.

N giouane in vn prato, & in esso mostri di hauer piantato molte frasche, & in quelle si vede hauerci tesi sottilissimi lacci, & reti, accioche gl'vccelli non pur non s'auuedano dell'inganno, ma ancora non possano veder quelli, che per lo prato sparsi dolcemente cantano, & non molto lontano stà il detto giouanetto nascosto in cappanello, & ridente mostra di ammazzare vn preso vccello, il quale sarà con l'ali aperte per tentare di voler suggire.

Ciò fignifica che nel mese di Ottobre si dà principio alle caccie per pigliar gli vecelli.

NOVEMBRE.

H Vomo, che stimola i buoi, i quali tirano vno aratro in mezo di vn campo.

Costui, il quale con fatica s'appoggia all'aratro, mostra la stagion della pliade, la quale, come dice Eustachio, è molto atto à l'essercitio dell'arare.

DECEMBRE.

H Vomo, che tiene con la man finistra vn cesto pieno di semente di grano, la quale con la man destra mostra di spargerlo in terra, la quale vien coperta da alcuni lauoratori.

Ciò dimostra il tempo delle semete, le quali si sogliono co l'autorità del detto Eustachio spargere in terra il mese di Decembre.

GENNARO.

N giouane, il quale mostra d'andare à caccia con diuersi cani tiene con vna mano vn corno da sonare, & in spalla vn bastone, col quale porta vn lepre con altri animali.

Có questo si mostra il tempo d'andar à caccia, percioche essendo riposto il grano, & il vino, & raccolte tutte l'altre cose, che sono vtili alla vita humana, l'huomo se ne và questo mese di Genaro à caccia.

FEBRARO.

N vecehio crespo, canuto, vestito di pelle sin'à i piedi, stà à sedere appresso vi gran fuoco, & mostra di scaldarsi.

Questa figura mostra non pur l'asprezza dell'Inuerno, ma il freddo dell' istessa vecchiezza, si come si suol dire.

La stagion fredda, e piaceri amorosi Dal vigor natural costui spogliando Condutto l'hanno star vicino al tuoco.

MESE IN GENERALE.

G Iouane vestito di bianco, con due cornetti bianchi, volti verso la terra, & terrà la mano sopra vn vitello d'vn corno solo, sarà coronato di palma.

E il mese da Orseo dimandato Vitello di vn corno solo, perche in questo modo si hà la desinitione del Mese, il quale non è altro, che il corso, che sà la Luna per li dodici Segni del Zodiaco, nel quale viaggio, pare à gli occhi no. stri, che parte del tempo cresea, & parte scemi.

Lo scemare si dimostra col corno tagliato, & col crescere l'età del vitello, il quale per se stesso si viene aumentando col erescere, & col calare della Luna; però la Luna è da Apollodoro, & da alcuni altri scrittori dimandata.

Taurione.

Le due corna della testa, dimostrano l'apparenza che sà essa noi altri, quando è nella fine del mese.

Eustachio dimanda il mese, bue come cagione della generatione, commentando il

primo libro dell'Iliade.

La palma ogni nuoua Luna manda fuori vn nuouo ramo, & quando la Luna hà vent'otto giorni, ella hà l'vltima parte di fuori illuminata, in modo che l'estreme parti della Luna riguardano all'ingiù, & de'suoi frutti quelli più si stimano, per alcune medicine, i quali hāno forma più simile alla Luna.

Si potrà fare ancora con l'herba detta Lunaria, la quale si scriue essere di tal natura, che ogni giorno perde vna foglia, sinche la Luna cala, poi al crescere d'essa, cresce ogni giorno all'herba vn'altra foglia talche in vn sol mese

tutte le perde, e racquista.

# METAFISICA.

Onna co vn globo, & vn horologio forto alli piedi, hauerà gli occhi bendati, & in capo vna corona, facendo con la destra mano vn gesto tale, che dia segno di contemplatione, & co la sinistra tenga vn scettro, perche essendo ella Regina di tutte l'altre scienze acquistate per lume naturale, & sprezzan-

do le cose soggette alla mutatione, e al tempo confidera le cose superiori con la sola forzadell'intelletto, non curando del senso.

Metafifica.

Onna, che fotto al piede finistro renga vn
globo, con la destra mano appoggiata al-

la guancia, & che stia pensosa, & con la sinistra mano stia in atto di accenare.

Per la palla confidera il mondo tutto, & le cose corrutibili, che soggiaccino, come villa questa scienza, la quale s'inalza solo alle cose celesti, & diuine.

MEZ



bella attitudine sopra di vn Glob terrestre, con vn manto d'oro, & che habbi in capo vna ghirlanda di lauro, & che con la destra
mano tenghi con bella gratia vn circolo diuiso in due parti equali, & con i dito indice della finistra mano mostri il bellico, & sopra il capo sia per diretto vn Sole.

Per il Mezo potiamo significare diuerse cose, prima il Mezo significa vn'istrumento per mezo del quale si sa qualche cosa, come anco nel moto locale si considera tre cose il termine detto à quo il termine aaquem, & il mezo per il quale passa la cosa mobile; secondariamente significa la mediocrità delle cose trà l'eccesso, & il disetto di esse, che partecipi di tutti due gli estremi, onde dice Arist. al 2. dell'Ethica Mediocritas est quadam virtus

O. medy,& perfecti indagairix, & Mar-

tiale nel lib. I. Illud quod medium est , inter virum-

que probatur.

Si piglia per vna parte vguale di vna cola, quale spartita in due parti, siano

cosa, quale spartita in due parti, siano ambedui tra se vguali, & in vltimo significa quella parte che egualmente dista dalli estremi come in vn circolo il punto di mezo, ò vogliamo dire Centro, dal quale tutte se sinee che tirarete alla circonferenza saranno tra se egua li come dice Euclide, essendo anco da Aristotele nel 2. dell'Ethica al c. 6. cosi definito.

Res medium appetto id quod aque ab et ab veraque extremuate, qual per ben figurare.

Si dipinge di età virile, essendo questa il mezo non solo delli anni della vita nostra, ma anco essendo in essa il vigore di tutte le virtù spettanti al corpo, & all'animo; al corpo per essere in quel età il téperamento nel suo vigore, & all'animo, perche all'hora I huomo sà adoptare tutte quelle quattro Virtù dalla ragione guidare, Cioè Fortezza, Prudenza, Temperantia, & Giustitia,

effendo all hora l'huomo arriuato ad'vna perfetta cognitione di effe.

tà in piedi sopra il globo della terra, essendo essa il centro; & Mezo di tutto il mondo, mercè della sua grauità, & di quì ne nasce che sempre cerca il luogo più basso, quale è il più remoto dal Cielo quale hauendo vna volta posseduto, non si può da quello naturalmente staccare, il che elegantissimamente disse Manilio.

Nec vero tibi Natura admiranda videri Pendentis terra debet, cum pendent ipse Mundus, & in aullo ponai vestigua fundo. Quod patet ex ip o motu, cursuque volantis, Cum suspensus eat Phabus, cursumque restectat.

Huc, illuc, agiles & servet in athere metas, Cu luna, & stella volitent per mania Mundi,

Cc 2 Terra

Terra quoque aerias leges imitata pependit. Est ivitur tellus mediam sortita cauernam Aeris, & toto pariter sublata profundo. Nec patulas distenta plagas, sed condita in or-

Vndique surgentem pariter, pariterque caden-

Hecest nature facies.... ma tutto questo anco benissimo ci insegna Giouanni Sacrobosco al I. cap.della sua sfera in queste parole.

Quod autem terra in medio omnium teneatur immobiliter cum sit summe grauis, sic persuadere videtur eius grauitas, Omne graue na. turaliter tendit ad Centrum.

Centrum quidem punctus in medio firmamenti. Terra igitur cum sit summe grauss ad

punctum illum naturaliter tendit.

Il manto d'oro, & la corona di lauro fignifica la perfettione come più volte si è detto, & il preggio della Virtù, la quale confiste nel Mezo, che però disse Esiodo. Dimidium plus toto, il che conferma anco Platone lib. de Repub. perche nel Mezo consiste la persettione, non nel tutto, che contiene anco gli estremi, che qualche volta sono vitiosi, & danneuoli, finalmente l'oro può anco fignificare il Mezo, essendo che vguagliando il mondo grande con il Microcosmo come dicono particolarmente i Paracelsisti l'argento è il ceruello. & l'oro il core, il quale secondo li Anatomici stà in Mezo il petto dell'huomo, dal quale come principio di vita ne nasce ogni perfettione, & simmetria corporale, essendo secondo Ari-Rotele, primum vivens, & vliimum moriens.

Tiene co la destra mano il circolo diuiso in due parti eguali per mostrare il cerchio Equinottiale dal Parabosco detto Coluro Equinottiale, il quale diuide la sfera in due parti egua lipassando per i poli del Mondo, & egualmente dista dal Coluro del Solstitio, quando il Sole passando per il primo punto del Cancro si accosta quanto più può al Zenit, cioè al punto del Cielo sopraposto al nostro capo sa il folftitio, & toccando il principio del Capricorno, fa solstitio dell'inuerno; scostandosi da noi quanto più può; Così per appunto toccando il principio dell'Ariere fà l'Equinottio della primauera, & toccando la Libra quel dell'Autuno, & per questo è anco detto è quatore perche passando il Sole per il detto Coluro, all'ho. ra il giorno è di 12.hore, com'anco la notte, il che elegantemente si raccoglie da questi versi. Hec duo fol fittiu facint Cancer, Capricornus.

E' anco detto Cingolo del primo Mobile diuidendolo in due parti eguali à guisa d'vna cintura, Tiene il dito indice della sinistra mano in atto di mostrare il bellico, perche narra Pierio Valeriano nel lib. 24. de i suoi geroglifici, che nell'huomo ancora il bellico, è fituato in mezo di tutto il corpo, ò vogli fituarlo con' le gambe larghe, ò con le braccia alte, & aperte, ò porlo in sito di figura quadrata, Ma ciò no è senza ragione essendo anco da tutti li migliori Anatomici anuertito, come dice il Vasseo nella sua prima tauola Anatomica, Pomponio Gaurico de hominis Symetria, & Galeno(per lassar li altri)lib. 15. de vsu partium humanicorporis, cap. 4. & nel libro de Placitis Hip. & Plat. al cap. 4. cercando se il mezo del corpo sia il core, ò il bellico, dice che il cuore è il mezo del petto, & il bellico il mezo di tutto il corpo. Si dipinge per linea retta il Sole sopra il capo per rappresentare il mezo giorno del nostro Orizonte, perche quando il Sole passa per quella linea Meridiana, sia l'huomo doue si vuole, & in qual si voglia tempo dell'anno; si sà all'hora il mezo giorno, diuidendo la detta linea il Cielo in due

Dirò di p'ù che il Sole è bonissimo simbolo del Mezo, essendo in mezo di tutti i Pianeti, come conferma Ptolomeo Dict. 5. cap. 15- & Albategnio al cap. 50 della sua opera lo proua con molte ragioni, & conclude che il Sole Rà sopra la Luna Mercurio, & Venere, sotto à Saturno Gioue, & Marte, Il che non è senza raggione, perche stando in mezo, e regola, è misura dalli altri pianeti, ma con ragion diuerse, perche Marte, Gioue, & Saturno per causa del Epidico conuiene nel moto con il Sole. Mala Luna Mercurio, & Venere con li fuoi circoli fi conformano nel moto con il Sole, & questa è vna raggione per la quale il Sole stà in mezo, per accordare questi du moti di versi, Vn'altra raggione è di Albumazar, dicendo che il Signor Dio non hà posto il Sole sopra Saturno, perche per la troppo distanza non hauerebbe poruto operare nelle cose inferiori, & la terra sarebbe restata fredda, & se l'hauesse posto sopra la Luna, si sarebbe mosso rroppo tardi dall'Oriente all'Occidente, & per la molta vicinanza alla terra si sarebbe brugiate tutte le cose inferiori, & per questo stando in mezo hà le sue attioni temperate, & per questo non

fenza

senza ragione appresso Ouidie al 2.delle Metamorfosi Febo ammonisce Fetonte che era per salire sul Carro del Sole dicendo.

Altius egressus colestia signa cremabis : Inferius terras; Medio tutissimus eris

Per queste ragioni si puol dire che il Sole è il Re, & quasi il core di tutti i pianeti, & per questo come Re in mezo del regno, & come core in mezo dell'animale è collocato, acciò possa egualmente soccorrere a tutte le membra,& le ci è à questo proposito lecito singere vna Republica delli 7. pianeti diremo che il Sole è il Re di tutti come è verissimo; Saturno per la Vecchiaia suo configliero Gione per la Magnanimità Giudice di tutti, Marte Capitano di Militia, Venere à guisa di madre di famiglia dispensatrice di tutti li beni, Mercurio Seeretario, & Cancelliere, & la Luna, finalmente sà l'vsitio d'ambasciatore, & per questo, è di veloce moto dall'Orto all'Occaso, acciò ogni mese scorrendo il tutto possi seruire il suo Re-

Finalmente il Sole stà in mezo acciò possi come auttore, & datore della luce più commodamente contribuire il lume à tutti li altri

Pianeti.

#### MINACCIE.

Si fà con la bocca aperta, per dimostrare, che l'impeto delle minaccie, sa la voce, il quale poi accresce spauento à quelli, perche si grida, & perche nel gridare si commuoue il sangue, si porta sempre vn non sò che spauente-uole nella faccia, & si come la voce commuoue l'orecchie, così i lineamenti della faccia spauentano per la vista dispiaceuole, come ancora la horribile acconciatura della sua testa.

Il vestito bigio per esser questo colore composto di bianco, & di nero, è messo per fomigliar la notte, ch'è spauenteuole, non quando è oscurissima: mà quando hà solo tanta luce, che serua per veder le sorme spauenteuoli, che si ponno rappresentar consusamente in.

essa, per questo si dice da' Poeti l'inferno esser pien di oscura luce, & Virgilio nel 6. dell'Enei, de disse.

Quale per incertam lunam sub luce maligna. Est iter in syluts, vbi cœlum condidit vmbra luppiter, & c.

Il ricamo rosso, & nero, mostra che il minaccio si stende per spauentare, ò al sangue,

ouero alla morte.

Il bastone, & la spada, sanno conoscere qual forte di minaccie si deue adoperare con nemici valorosi, & quale con servitori, & genti plebee, che poco sanno, & conoscono delle co, se d'honore.

#### MISERIA

Vedi Calamità.

Miseria Mondana.

Donna che tenga la testa dentro ad vna palla di vetro, & che sia trasparente, &

con vna borla versi denari, & gioie.

La testa nella palla di vetro facilmente per la continua esperienza delle vanità di questa vita, si comprende quel che signissichi, e ciascan per se stesso nel pellegrinazzio di questi pochi giorni, che stiamo sopra la terra, sà quanto vani siano li nostri desiderij, & corte le nostre speranze.

La testa si piglia per il pensiero, effetto dell'.

anima in essa.

Il vetro mostra la vanità delle cose monda. ne per la fragilità sua, ouero perche la miseria humana consiste in vedere in qual parte l'huomo si volta alle cose maggiori di quei che sono, stimando gran cosa gl'honori, le ricchezze, & cose si mili, che poi senza il vetro, si vede, che sono vanità, & miseria, ouero, che come il vetro non termina la vista di quello, che vi guarda, per esser corpo diasano, così le ricchezze, & beni del mondo non danno mai termine à nostri pensieri, anzi, che tuttauia accrescono il desiderio di passare auanti, e con questo infelice continuo stimolo ei conducemo miseramente alla motte.

La borsa, che ella versa, mostra, che come volgarmente si crede essere selice chi hà gran facoltà, così si vede esser priuo di gran commodi chi ne è senza, il che facilmente può suc-

cedere à ciascuno.

Misericordia. Vedi le Beatitudini.

Ce 3 MI-

#### MISERICORDIA.



Onna di carnagione bianca, hauerà gli no, con vna ghirlanda d'oliua in capo, stando con le braccia aperte, mà tenga con la destra mano vn ramo di cedro con il frutto, à canto vi sarà l'yccello pola, ouero cornacchia.

Misericordia è vn affetto dell'animo compassioneuole verso l'altrui male, come dice S. Giouanni Damasceno lib. 2. cap. 24.

La carnagione bianca, gl'occhi groffi, & il naso aquilino secondo il detto di Aristorele al capo sesto de fisonomia, fignifica inclinatione alla Misericordia.

La ghirlanda d'oliuo, che tiene in capo, è il vero simbolo della Misericordia nelle sacre lettere, alle quali si deue l'obligo della cognitione vera di questa santa virtir, & il ramo di cedro significa il medesimo, come sà fede.

Pierio Valeriano, oue tratta del cedro.

Lo stare con le braccia aperte, dinota che la Misericordia è à guisa di Giesù Christo Redentor nostro, ch'è la vera Misericordia, con prontezza c'aspetta sempre con le braccia aperte, per abbracciar tutti, e soumenir alle

miserie nostre, & Dante nel canto-3. de Purgat. sopra di ciò così dice. Horribil furon li peccati miei,

Ma la bontà infinita hà sì gran

Che prede ciò che siriuolge à lei.
Gli si dipinge à canto l'vecello
pola, percioche appresso gl'Egittij significaua misericordia, come se
può vedere in Oro Apolline.

#### MISVRA.

Del Sig. Gio; Zarat. Castellini.

Plerio Valeriano, tiene, che la misura figurata susse in quella Medaglia d'argento di C. Mamisio, che hà per riuerso vn simulacro pileato, con vna cana in mano (come egli pésa) alli piedi del quale vn cane che abbaia verso di lui, che Pierio lo piglia per sedeltà, la quale deue hauere chi essercita sì fatto magistero, & la cana spartita in più nodi, la piglia per segno, & istrométo da misurare. Ma è d'auuertire, che Pierio in questo luogo erra

all ingrotto; poiche quel simulacro non è con habito Romano, ne meno tiene vna canna di. ffinta con nodi, si come più abbasso si esporrà. Niuno Autore fa mentione, che C. Mamilio fusse misuratore, nè meno si troua in monumento, nè in alcuno scrittore, che gl'Antichi vsassero la canna per istromento da misurare, víauano bene la Decempeda, che era misura di X.piedi, chiamata vna volta da Plinio nella 2. Epilt.del lib. 8. pertica; Budeo ne tratta diffusaméte nelle pandette, ex l.vlt. si Menior fal-(um modum dixerit, & l'Autore de gli Adagi) in quel Prouerbio. Vna pertica, oue la pertica ponesi in vece di Decempeda, si come hoggidi volgarmente pertica si chiama, la cagione dell'errore nacque in Pierio, perche egli fi confuse in quelle lettere, che stanno abbreuia. te per trauerso nella Medaglia sopra il cane, che sono queste. LIME a N le quali Pierio diuise in due parole. LI. MEA N. interpretandole egli timitibus metanais, credendosi, che quella abbreuiatura A. che è pur latina, posta in vece di TA. fusse figura di lettera greca, & che C. Mamilio fosse misuratore. Ma con ris-

petto

petto di si pregiato Autore sia detto, che quella Medaglia non è fatta per denotare la misura, ne che C. Mamilio susse misuratore, attesoche quella parola. Limetan. non vuol dir limitibus metandis, ma è il cognome di Gaio Mamilio, che fù cognominato. Limetanus, ilquale Cajo Mamilio Limetano, non fù altrimenti misuratore, ma vno de tre deputati sopra la Zecca insieme có Publio Crepusio, & Lucio Martio Censorino, che sù Console có Cajo Caluisio Sabino l'anno della Edificatione di Roma. 714. nel qual fiori anco C. Mamilio Limerano, si come osferua il Sig. Fuluio Orsino De familiis Romanorum nella Gente Crepusia, doue mette vna Medaglia, nel cui dritto leggesi dietro vna testa. L. cenforin. nel riuerso vna vittoria sopra vn carro tirato da due Caualli in atto di correre, sotto li quali vi sono questo nomi. C. limeta. P.crepusi. che sono i detti deputati sopra la Zecca, dal qual riverso apparisce, che C.limeta. non può significare altro, che Caius Limetanus, attesoche saria vn sproposito a metere C. Limitibus metandis, sotto due caualli, la Medaglia di Caio Mamilio Limetano da Pierio no conosciuta veddesi rappresentata al viuo in istampa nella medesima opera dell' Orsino, doue tratta della Gente Mamilia, & proua per auttorità di Salustio, che detto C. Mamilio fù anco Tribuno della Plebe, iui chiaramente si viene in cognitione, che quel Simulacro con habito palliato, corto, & suecinto, col cappelletto in testa, con il bastone in mano, & con il cane a i piedi, che ha la testa alzata, & bocca aperta verso lui, è Vlisse, che doppo x x. anni se ne ritornò a casa sua incognito sotto mentito habito di mendico, riconosciuto per patro ne da Argo suo cane, la quale imagine, sece imprimere Caio Mamilio Limetano per memoria, che la sua gente Mamilia descendeua da Mamilia figlia di Telegono, che fù figliuolo di Vlisse nato di Circe, & è quello, che edificò nel Latio Fraseati, come scriue Sesto Pompeo, Plutarco, Acrone, & Porfirio Interprete d'Horatio, però i più antichi Mamilij furono cognominati Tulculani il primo che si troui è Ottauio Mamilio Tusculano; Cicerone lib. 2. de Natur. Deorum. Apud Regillum bello latinorum, cum Aul. Posthumius Dictator cum Octanio Mamilio Tu culano pralio limicarei, in nostra acie Castor, & Pollux ex equis pugnare visi sunt. Il quale Ottanio Mamilio fu Genero di Tarquinio superbo, come attesta Linio nella Decade prima del

terzo libro, quando ragiona di Tarquinio Rè, che si conciliaua la gratia de principali Latini con gli allogi, e parentele. Ottauio Mamilio Tusculano (is longè Princeps, latini nominis erat, si sama credimus, ab Vlisse Deaque Circe oriundus) es Mamilio siliam nuptam dat: scacciato dal Regno Tarquinio Superbo dopò 52, anni essendo Consoli Lucio Minutio Carbeto, & Caio Nautio Rutilio, su Lucio Mamilio Tusculano fatto Cittadino Romano, di che Liuio Decade I.l.3. L. Mamilio Tusculano approbantibus cunctis Ciuitas datam est 400, anni doppo in circa Caio Mamilio Limetano per memoria della sua stirpe discesa da Vlisse, sece imprimer la sudetta.

Medaglia.

Il cappelletto, che porta in testa senza falde, è di quelli fatti à guisa di mez'ouo di Struzzo, nella forma che si vede in capo alle statue di Castore, e Polluce guerrieri laconici, di che Pompeo Festo. Pilea Castori, & Polluci dederunt antiqui, quia Lacones fuerunt quibus pileatis pugnare mos est. L'vsauano in guerra i Laconi, fuor di guerra per habito consuero, i:Thesfagli, i Parthi, i Daci, gli Armeni, & altri stranieri, come si raccoglie dalle Medaglie, e statue; i Persiani anco per auttorità di Celio Rhodigico lib. xvj. cap. x. portarono il cappello i Romani nol teneuano per habito loro, fu ben loro permesso, & conceduto da Caligola Imperadore di tener il cappello fatto all' vianza di Thesiaglia nelli Theatri; per riparar l'ardor del Sole, come riferisce Dione, fegno che fuor di theatro nol poteuano portare, nelle medaglie solo per simbolo della Libertà l'hanno posto, persoche quando voleuano dare la libertà ad vno schiauo, lo radeuano, & gli poneuano in testa vn capello:della nobiltà non si portaua in Roma, ancorche Martiale lib xj.epig.7. chiami Roma pileata.

Vnčtis falciferi Senis diebus, Regnator quibus imperat fruillus, Versu ludere non laborioso, Permitus puto pileata Roma.

Pileata disse, perche nelli giorni, & conuiti saturnali, de quali ragiona Martiale mutauano i Romani habito, pigliauano il capello, e lassauano la toga, mettendosi la Sinthese veste di minor reputatione, più vile secondo Baisio l'istesso Poeta nel primo de gli Aposoreti.

Synthelibus aum gandet eques, Dominufque lenaius,

Dumque decent nostrum Pilea sumpta...

Ciò era lecito per cinque dì, che per tanti dì al tempo di Martiale doucan durare i fatur. nali contro Macrobio, che non vuol che duraffero più d'vn giorno folo, il decimonono di Decembre, il detto Poeta nel 141. Apoforeto.

Dum toga per quinas gaudere quiescere luces, Hos poteris cultus sumere iure tuo.

Altretanti di senza dubbio portauano il capello, ne gli altri di non lo portauano, ma ò andauano con la testa scoperta, ò si copriuano con vna parte della toga, fi come nell'vno, & l'altro modo infinite statue di Senatori si vedono, col capello niuna se ne vede; di questo parere è Adriano Turnebo nel suo giornale lib. 8. cap. 4. citando l'auttorità di Eustachio sopra il primo dell' Odissea, il quale sa giuditio, che i latini pigliassero la consuetudine d'andare scoperti da gli Antichi Greci, attesoche Homero non fa mentione alcuna de capelli: non hauendone Homero fatta mentione massimamente nell' Odissea composta sopra Vlisse, non sò come il Pierio possi nel quarantesimo libro affermare di certo che il capello era da Greci tenuto per inditio di nobiltà, & però che si daua ad Vlisse nobile d'ogni canto paterno, & materno: se ciò fusse vederebbonfi ancora col capello Achille, Aiace, & altri nobiliffimi Greci:ma in questo non si deue parimente prestar sede al Pierio, sì perche non ne ragiona Homero, sì perche non arreca testimonio alcuno d'Autore Antico: Habbiamo ben noi in fanor nostro Plinio lib. 35 cap. x. Nicomachus primus Vlylli addidit piteum. Se Nicomaco Pittore, che dipinse Silla fù il primo, che aggiungesse il capello ad Vlisse, è segno che Vlisse a suoi di non lo portasse, & se nella Medaglia lo porta, è da considerare, che nonè suo habito, ma finto e trauestito da mendico, cosa che non si conuerria col capello, se fusse da nobile; & ciò tanto più manifesta la verità, poiche se Vlisse susse stato solito a portarlo, & se il capello susse stato inditio di Nobile non l'haueria portato all'hora. per non darsi a conoscere : ma nella medaglia vi stà impresso, ouero per aggiunto, nella guisa che lo aggiunse in quelli tempi Nicomaco, tanto più che nelli versi d'Homero (che per tal conto più abasso poneremo) non si nomina; ouero perche Vlisse stà figurato per viaggio, pensando Caio Mamilio che la fece battere all' yfo di Roma, attefo che i Roma-

ni per viaggio portauano il cappelloi. Tarquinio Prisco auanti susse Rè andando à Roma vn' Aquila gli tolse il cappello, & vn' altra Aquila fece il simile a Diadumeno figlio di Macrino Imperadore mentre andaua a spasso in campagna:in Città non l'vsauano i Romani: Giusto Lipsio lib, 1.electorum cap. 23.afferma che i Romani andauano scoperti, & non portauano all' vsanza nostra i capelli, di che promette trattarne à pieno nelli suoi Saturnali : à queli rimetto il lettore, non hauendoli io veduti; in quanto al dubbio, che iui muoue sopra auttori, che fanno mentione di scoprirsi la testa per honorar altri tra quali Seneca, Salustio, & Plutarco, che nelli precetti di reggere la Republica, & nella vita di Pompeo ragionando dell' honore, che faceua Silla a Pópeo, dice che auanti di lui ancorche giouane si leuaua in piedi, e si scopriua la testa: si può rispondero, che se vn Cittadino Romano era in Città si scopriua la testa con quella parte di toga, che in testa rauuolgeua ogni Cittadino, s'era per viaggio si leuaua il capello. il medemo capello da viaggio detro da Giulio Capitolino Cucullione portauasi anco di notte, si come riferisce nella vita di Vero Imperadore, il quale ad imitatione de' vitij di Caligola, & di Nerone andaua la notte in volta con vn capello in testa per le cauerne, & luoghi publici di Donne infami, oue incognito si meschiaua con taglia cantonice sgherri per attaccar risse, dalle quali bene spesso se ne partiua con la faccia ammaccata & liuida, tornandosene a Palazzo tutto afflitto In tantum vitiorum Caianorum, & Neronianorum, ac Vitellianorum fuisse amulum, vt vagaretur nocte per tabernas, ac lupanaria obtesto capite Cucullione vulgari viatorio, & commisceretur cum triconibus, & committeret rixas; diffimulans quis effer, sepeque afflictum linida facie redusse, & intabernis agnitum, cum sese absconderet. Cucullo Santonico da Giuuenale nella Satira ottaua chiamasi il capello alla Francese, che i vagabondi adulteri di notte portauano, Nocturnus adulter.

Tempora Santonico velas adoperta cucullo? Nella terza Satira disse. Veneto duroque Cucullo.

Il medefimo Satirico nella festa biasima a Messalina impudica moglic di Claudio Imperadore, laquale addormentato il marito se ne andaua sora la notte con vn capcilo in testa. Dormire virum cum senserat V xor Aufa Palatino tegetem praferre cubili Sumere nocturnas meretrix: Augusta cucullos Linquebat comito ancilla non amplius vna, Et nigrum flauo trinem abscondente galero.

Se ben forse legger si potrebbe, & migro flanum crinem abscondente galero più verisimil'è, che il biondo in questo luogo sia epitheto della chioma, che del capello, Virgilio nel 4. dell' Eneide al crine dà pure l'epitheto di biondo.

Et crines flauos, & membra decora suuenta.

Ouid.nel lib. 2.de' Fasti.

Forma placer.niueusque color. flauiq; capilli. Il negro poi sia epitheto del capello, perche se Messalina fusse stata solita à ponersi in testa vn capello giallo di notte, saria stata più conosciuta. Da Suetonio dicesi capillamento in vece di capello, come piace al Sabellico cap. xi. nella vita di Caligola Imperadore, che lo portaua con vn habito lungo di notte per non esser conosciuto. Geneas, atque adulteria capillamento celatus, & veste longa noctibus ambiret; & se il capillamento s'ha da pigliare per vna capillatura posticia portata da Caligo. la per trasformarsi di notte, e coprir la caluezza, & deformità della sua testa, diremo che Caligola, ne meno di notte portasse il capello, ma solo quella capillatura, perche Suetonio non lo specifica, si come lo specifica in Nerone cap. 26. Post crepusculum statim arrepto pileo, vel galero popinas inibat : quello luogo fa palese, che di giorno in Roma non si portaua il capello, attesoch Nerone dopò il crepuscolo subito pigliaua il capello per andare alle tauerne : à dir. post crepusculum statim inferifce, che innanzi il crepufculo non fi portaua il capello: onde chiara cosa è, che non si vsaua in Roma, fuor di Theatro, fuor de' giorni Saturnali, fuor di viaggio, & di notte, però non si conuiene à Caio Mamilio nobile Romano.

L'habito poi soccinto, & palliato ne meno è da nobili Romani, si sà, che andauano toganti anzi come detto habbiamo il riuerso di tal Medaglia rappresenta vn pouero mendico vestito di tristi, & vili panni con la bisaccia al fianco, & col bastone in mano d'appoggiorsi, cosi appunto descritto nell'Odissea 17.da Homero, Vlisse quando parla ad Eumeo suo porcano, acciò lo riconduchi, come guida... alla petria con tali sentimenti di parole.

Hui cautem respondens allocutus est prudens Vly fes.

Cognosco, mente teneo, hac ia intelligeti inbes. Sed enmus, tu autem postea assidue due, Da autem mihi sicubi baculum incisum est. Vi innitar, quoniam dicitis valde lubricam effe viam.

Dixit, & circum humeros deturpem imposuit peram.

Densis scrutis rimosam, cortilis vero eras funis.

Eumaus autem ei baculum gratum dedit. Hi inerunt, stabulum autem canes, & pasto res virt-

Custodiebant à tergo manentes, his autem in ciuitatem duxit Regem

Pauperi tristi similem, & Seni.

Baculo innitentem, hac autem triftia circum corpus vestimentaindutus erat.

Più abasso riferisce Homero, quando il cane Argo lo riconobbe doppo xx. anni.

Canis aute caputque & aures iaciens eleuauit.

Argus Vlyssis laboriosi, quem iam quondam ipse Nutriuit.

& doppo altri sei versi.

Illic canis iacebat Argus plenus ricinorum, la tunc statim agnouit Vly sem prope euntem. Cauda quidem hic adulatus est, & aures deiecit ambas.

E poco più fotto.

Argum autem rursus Parca accepit nigre mortis.

Cu primu vidiffet Vlyffem vigefimo in anno. Di modo che il Cane in questa Medaglia non è altramente simbolo della fedeltà, come dice Pierio, ma figura materiale del cane Argo. Secondariamente quel fimulacro non è Caio Mamilio misuratore, ma Vlisse in habito da pouerello. Terzo non tiene in mano vna canna distinta in più nodi per misurare, ma vn bastone per appoggiarsi. Quarto, Pierio piglia Mercurio, scolpito nel diritto di detta Medaglia per simbolo della Concordia. che ne deue seguire doppo la limitation della misura; nel che parimente erra, essendo in questo impronto, Mercurio figura dell'eloquenza, e sapienza d'Vlisse, al quale Mercurio suo prottetore diede (come canta Homero nella X. Odissea) contro gli incanti di Circe, l'herba Moli difficile à scauarsi, della cui difficultà Plinio libro 25. cap. 4. la quale Herba è geroglifico della sapienza, & eloquenza, che diffizilmente da gli huomini s'acquista, con la quale Viisse potè far resistenza à gli incanti di Circe cioè alli piaceri, & alle tenfualità mediante il dono di Mercurio, dono di cloquenza, e sapienza: per quesio rispetto è Mercurio impresso in detta Medaglia, non per segno della Concordia, che

segue dopò la misura: essendo dunque talerrore in detta sigura di Pierio, ne sormaremo noi quest'altra.

M I S V R A.
Del Signor Gio. Zaratino Castellini.



Onna di graue aspetto nella man destra tenga la misura del Piede Romano, nella finistra la Quadra con il compasso, sotto li piedi la decempeda, cioè la pertica, che contiene x. piedi vicino alla pedana della vesta il niuello dritto col perpendicolo, piombo steso, che pende.

La Misura è ciò che col peso, con la capacità, con lunghezza, alterza, & animo si termina & sinisce; così definita da Isidoro, & da altri autori. Mensura est quidquid pondere capacitate, tongundine, attitudine, ani-

Varij inuentori di misurare da varij Autori nominati si trouano, ciò auuiene (per quanto giudica Polidoro, Virgilio) perche diuersi in diuersi paesi, ne sono stati primi inuentori. Eutropio nel libro de' Gesti de' Romani capitolo terzo, dice che Sidonio si inuentore delli pesi, & delle misure, mentre Procace tra gli

Albani, Aza nella Giudea, & Gieroboam in Gierusalemme regnauano: ma è facil cosa, che intenda di misure di cose liquide, & minute.

Gellio citato da Plinio libro settimo. capitolo cinquantasei, attribuisce l'inuentione delle misure à Pallamede, & Plinio à Fidone Argino, che fu il decimo Prencipe de gli Elei, dopò Hercole potentissimo fra tutti glialtri di suo tempo, per quanto riferisce Strabone libro ottauo, doue nomina la misura Fidonia, la quale senza dubbio era di cose liquide, & minute, se ponemo mente à quel passo di Theofrasto nelli Carateri Ethici, nel titolo dell' impurità de' costumi; quando tocca quelle sozze, è spilorce persone, che con la misura Eidonia fatta di stagno, di ferro, ò d'altra materia. che col martello si possa ammacare. e piegare in dentro lotto'l fondo, acciò tenga manco, misurano à quelli di casa il vino, ò altro liquore.

Phidoma mensura si quid metiatur eam adhibet cuius sit fundum collisum, & introrsum adastum: domesticis suis demensum ipse per quam,

studiose radens meitur, dal qual resto apparisce che Fidone susse inuétore di misure di cose liquide, & minute; non di misure di cose stabili, e di spatij locali da noi figurate; però con distintione ci è parso conveniente ragionarne, atteloche gli stromenti, che rappresentano la nostra figura sono di Geometria, la qual Geometria altro non vuol fignificare. che misura di terra. Geometria latine dicitur terra dimensio, dice Cassiodoro Senatore nel capitolo della Geometria, oue narra, che il primo, che misurasse, & partisse la terra sù l'Egittio. Primum Egyptius dominis proprus fertur effe partitus, cuius disciplina magiffrimensores ante dicebatur; qual fusse questo Egittio trouasi in Herodoto libro secondo chiamato Sesostre, da alcuni Sesose, disceso dall' Arabia, Rè d'Egitto, il quale distribuì ad ogni suo vassallo vna egual portione di terra, & v'impose un datio da pagarsi ogni

anno, & se à qualchuno gli fusse stato sminuito il terreno dalle innondationi, il Re mandaua à misurare il danno dato, acciò secondo la tassa si desalcasse, e sminuisce il datio, di qui la Geometría, & la Mitura hebbe origine, la quale passò poi nella Grecia. Ab hoc Rege in omnes Ægyptios dispartita soli quadrati aqua portione viritim per sortem data : atque hine prouentus instituti imposita certa pensione quam illi quotannis soluerent: quod si cuius portionem allunione flumen decurtasset is adiens Regem, rei que contigerat certiorem faciebat: Rex ad pradium inspiciendum mittebat, qui metirentur quanto deterius factum effet:vt ex residuo proportione taxatum vectigal penderetur, atque hinc Geometria orta videtur in Graciam transcendisse. Onde il Cardano nell'Encomio della Geometria tralasciando d'inuestigare il suo inuentore, dice, che solo Thalete Milesio portò da Egitto in. Athene la Geometria, la quale secondo l'istesso Cardano piglia il nome dalla Misura della terra, Geometria nomen suum à terra mensura susceput, la qual misura, secondo Gioseppe historico nel primo dell'Antichità cap. 4. hebbe più antica origine: poiche Cain primo figliuolo, ch'Eua partorisce diuise la terra, pose i termini. & edificò Enoch Città: nominata... nel quarto della Genesi, la quale senza Regoli, misure, & geometria edificar non si debbe, perciò alcuni applicano à lui quel verso d'-Ouidio nel primo delle Metamorfosi.

Cautus humum longo signauit limite Men-

for .

E la misura figurata da noi con istromenti, che scolpiti si veggiono nelle antiche inscrittioni de' Romani, & primieramente se le dà nella man destra il piede Romano principal misura, dalla quale tutte le altre si deriuano, come la sudetta Decempeda, Vlua, cubitum, Orgya misura di sei piedi, & plethrum misura di cento piedi, & altre, che nomina Budeo nel luogo citato, & con queste misure de piedi si misuranano le miglia, li iugeri, & lo stadio, che era di sei cento piedi, l'ottana parte d'vn miglio, che è 125 passi, & il passo conuien cinque piedi; il piede poi, si come riferisce Demetrio Alabaldo de Mensuris, Hermolao Barbaro in Plinio lib. 35. cap. 14.82 Budeo nella sudetta legge era composto di sedici dita, la grandezza si vede hoggidi nel palazzo dell'-Illustrissimo Cardinal Farnese; in quella inscrittione di Caio Giulio Hermes misuratore, nella quale apparisce vna linea concaua alta

apunto xvj. dita, doue era la misura di metallo, che poi è stata leuata via, ma vedesi in istampa ben distinta nelle inscrittioni dello Smetio, con gli spartimenti delle sedici dita, la quadra da Latini detta norma, è di tal sorma. 7 vi è vn'altra norma emendata inuentione di Pithagora, di che Vitruuio lib 9. cap. 2. sopra il compasso à tutti noto non accade far dimora la decempeda, ouero pertica è possa dallo Smetio à carte 95. num. 12. in forma longa, & rotonda, sotto l'inscrittione, che comincia.

T. STATILIO. VOL. APRO. MENSORI ÆDIFICIOR VM. VIXIT. ANN. XXII. M. VIII. D. XV.

Era stromento de Misurators d'Edificij, & d'Architetti, che ancor essi con le misure si regolano Cicerone nella Oratione pro Milone cum Architestis, & decempedis villas multorum, hortosque peragrabat. Acrone sopraquelli versi di Horatio lib. 2. de Ode 15.

nulla Decempedis Metata privatis: opacam Porticus excipiebat Arctons

Le descriue in questo modo . Decembedas regula est Decempedum, ad quos ab Artificibus fabrica mensura colligitur. Con tutto ciò non solo raccoglieuasi la misura delle fabriche, & edificij con la decempeda, ma anco d' altre cose, di terreni, di fossi, di campi militaria portauasi con altre misure ne gli esserciti per ordinare il campo, & dissegnare i luoghi per piantare i padiglioni; à questo effetto andauano vn pezzo auanti alla soldatesca i Misuratori che affegnauano gli allogiamenti, sopra i quali soleuano mettere distintamente il nome di chi vi haucua alloggiare, contumace, & reo si teneua colui, che leuato, ò mutato hauesse alcuno di quei nomi posti dalli Misuratori secondo la constitutione Imperiale L. prima C. de metatis lib. 12. Adriano Turnebo lib. 24. c. 16.nel suo giornale riporta vn testo di Mauritio autore di militia Romana, che fà mentione di tali Misuracori. Antecessores, qui ante agmen eunt, locaque castris metandis idonea deligunt, & vias qua duci exercitus commode possit, vident. Mensores qui loca castris me.

tandis

tandis metiuntur. Et Vegetio libr. 2. cap. 7. Metatores qui pracedentes locum eliqunt cafiris . l'istesso à basso. Mensores aui in castris ad podismum dimetiuntur loca, auibns milites tentoria figant, vel hospitia in civitatibus prastant. oue la parola Podismum è misura... di piedi farta con la decempeda. Augusto la fece portare à soldati, che hauessero commesso qualche errore, come narra Suetonio cap. 24. non perche la decempeda fusse stromento d'ignominia, ma per dare ad intendere, che quel soldato, come indegno di portar picche, armi, & haste nella militia, appena era atto à portar la pertica dietro alli misuratori. Marco Antonio Sabellico nel detto passo di Sueronio suor di ragione auuilisce la misura decempeda, riputandola solamente ad artefice, non da Capitano, & Centurione, quasi che non sia cosa da Capitano il saper d'Architettura, per fortificare, & di Geometria per misurare i campi della militia. Adriano Imperatore fù nella geometria peritissimo, come attesta Spartiano, & anco si reputò buono Architettore, tanto che fece morire Apollodoro professore d'-Architettura, perche auanti fusse Imperadore interponendo il suo parere in presenza di Traiano, gli disse l'Architetto in disprezzo del suo giuditio: stà cheto, & và à dipingere delle zucche, si come più à lungo narra Dione: Anzi trouansi nelle Historie i maggiori, & principali Capitani d'efferciti Misuratori intelligen. tissimi. Appresso Liuio nella Decade quarta, libro quinto, Annibale giuditioso giudice nella militare disciplina dopò Alessandro stima più d'ogni altro Imperadore, Pirro, perche fù il primo, che insegnasse à misurare i campi de' Soldati, & niuno meglio di lui seppe sciegliere i luoghi, e disponere i presidij. Similmente Procle Cartaginese in Pausania lib. 4. vuole che Pirro di fortuna fosse inferiore ad Alessandro, ma in mettere in ordinanza vn' essercito più esperto di lui, della intelligenza di Pirro in misurare, & ordinare i campi militari ne tocca Plutarco nella sua vita. Habbiamo poi in Vegetio lib. 3. cap. 8. che li Capitani, & Centurioni con le proprie mani pigliauano la pertica, & misurauano le fosse fatte da soldati intorno al campo per vedere s'erano larghe à bastanza, perche haueuano ad essere, ò di noue, ò di vndeci, ò di tredici,ò diciserte piedi, secondo che vedeuano sar bifogno contro le forze de' nemici. Opus hoc Centuriones decempedis metiuntur, ne minus foderit, aut errauerit alicuius ignauia. Il Li-

nello con il perpendicolo è intagliato nella inscrittione di Gneo Cossurio in forma d'vn A. grande dalla cui sommità cala per lo mezo, fine à basso egualmente il piombo attaccato ad vn filo, da Latini dicesi libella, quasi nome deriuato da bilancetta, simbolo di giustitia, per la giustezza; che deue osseruare il misuratore, non tanto in misurare manualmente gli edificij, quanto misticamente parlando in distribuire vgualmente il suo ad ogn'yno nel misurare i campi, & altre cose, si come giustamente si portò Lucio Antonino lodato dall'-Oratore nella decima terza Filippica. Caucbat eriam I. Antonio, qui fuerat aquissimus agri prinati, & publici Decempedator:la qual giustezza con equità mantener si deue in ogni misura di terreno. di campi, d'edificij, & in altre misure, & pesi attinenti alla grascia, altrimenti il comertio non và retto,& tutte le cose si conturbano, se nelle misure la fraude corrompe l'integrità. Cassiodoro lib. 1. cap. x. Constet populis pondus, ac mensura probabiles quia cuncta turbaneur, si integritas cum fraudibus misceatur. Acciò che sussero note à Popoli le misure, & i pesi per la legge di Gratiano Imperadore registrata nel Codice Theodosiano lib 12. tit 6. si posero in publico le misure, & i pesi, perche ciascuno saper potelse il conto suo & non si potesse commetter fraude. In singulis stationibus, & mensura, & pondera publice collocentur, vi fraudare cupientibus, fraudandi adimant potestatem: & nel medesimo lib. tit. 2. la cura de' pesi, & delle misure, acciò che il Publico non patisca danno sù commessa al Presetto della Città. San Tomaso nel secondo libro del Regimento de' Principi capitolo quattordici, dice, che li pesi, & le misure sono necessarij alla conseruatione della Republica, percioche con quelli si conserua la fedeltà nel contrattare: Onde l'Eterno Padre Iddio nel Leuitico capitolo decimonono, ordinando à Mosè, che essortasse il Popolo à mantenere la giustitia, propose regole della natural giustitia; non farete, disse, cosa alcuna iniqua nel pelo, & nella misura... Non facietis iniquum aliquid in indicio, in regula, in pondere, & mensura, statera iusta, & aqua sint, pondera; iustus modius, agunsque sextarius. Soggiunge il Simanca Vescouo conforme à San Tomaso. Ergo reges pondera, & mensuras tradere debent populis sibi subsectis vi recte se in commercias habeant. La

La presente figura può seruire non solo per misura materiale de siti, campi, & edistij, mà anco per misura morale, & moderatione di se medesimo: & certo, che ottima cosa è sapersi misurare, Mensuram optimum ait Cleobulus, Lyndus in re, & Hesiodoro. Mensuram serua, modus in re est optimus omni: al qual proposito si possono simbologicamente applicare i medesimi istromenti, e spetialmente il piede, si come l'applicò Sotade antichissimo Poeta Gre co.

Et modestus: hoc Dei munus puta. Moderatio autem vera, tunc erittibi Si meti are te Pede, ac modulo tuo.

L' istesso poi sù da Horatio nell' vltimo della settima Epistola, libro primo trasferito.

Metiri se quemque suo modulo, ac Pede ve-

rum est .

E' giusto, che ciascuno si misuri con la propria forma, & modello: conuiene misurar bene se stesso, & le forze, acciò la persona non faccia del grande, più che non è, & non si metta in imprese difficili, da' quali non possa poi vscirne con honore, ma possa mandare, ad effetto, ciò che con giusta misura piglia, a fare.

La Decempeda, che dal piede si forma, essendo pertica, con la quale pertica si misura il terreno, & si sà lo scandaglio di quanto vaglia, come apparisce in quella Comedia dell' Ariosto, nella quale Torbido perticatore, di-

Poiche io l' haurò misurata, la Pertica Mi dirà quanto ella val, sino a un picciolo,

E' molto proportionata à denotar la misura del proprio viuere, & à far lo scandaglio delle sue facoltà, perche contenendosi molte misure di pertiche nel li terreni, possessioni, & ville, dalle quali se ne caua il vitto, significarà in que sto luogo il saper misurare le spese astenendosi dalle supersiuità, & gouernandosi conforme l'entrata sua & rendita, che danno le raccolte de gli suoi terreni.

Ond'è quel detto di Persio Poeta passato in Prouerbio. Messe tenus propria vina, sa le spese secondo la tua raccolta, & le tue facoltà: metafora presa da gli Agricoltori, che misurano le spese con l'entrate, che cauano dalle raccolte delli campi loro, altrimenti non si può durare, quando la spesa supera il guadagno. Horatio lib. 2. Satira 3. Desine custum masorem censu. lassa la spesa maggiore dell'entrata, non ti mettere a sar quel che non puoi: mà dati misura, & norma da te stesso; della qual

norma, farà figura la quadra da latini dette norma, con la quale si misurano, & agguagliano gli angoli, & perciò noi con la quadra della ragione dobbiamo agguagliare l'angolo della spesa con l'angolo dell'entrata, & dobbiamo misurar bene l'vno, & altro cantone con la propria misura conforme a quel detto di Luciano, Dindices dimetiarisque propria virumque mensura, si che deuch stare in ceruello, & viuereà sesto, che è il compasso col qual dobbiamo misurare la circonferenza, & apertura della nostra bocca. Giunenale satira xj. Bucca.

Noscenda est mensura sua spectandaq; rebus In summis minimisq; etia, cum Piscis emetur. Ne cupias Mullum, cum sit tibi Gobio tantum In loculis: Qui enim te disciente crumena, Et crescente gula manet exitus are paterno;

Ne'quali versi ci si dà ad intendere, che non si deue mandare ogni cosa giù per la gola con parasiti, in pasti, in banchetti, e conuiti; mà che ciascuno deue conoscere la misura della sua bocca, & che si deue riguardare nelle spese grandi,& nelle minime ancora; quado fi compra il Pesce, se hai solamente modo da comperare il Gò, pesce da bon mercato, non desiderare il Mullo secondo alcuni la Triglia, che val più; impercioche scemando la borsa, & cre scendo la gola, non si può sperare se non esito cattiuo, & infelice dell'heredità paterna: riducendosi poi in estrema miseria il dissipatore, e spregiatore, che seza misura è vissuto. Il Liuello col perpendicolo da' Latini detto Liuella tiene anco il suo mistico sentimento, atteso che col Liuello si bilancia, per dir cosi, l'opera facendosi proua se ella è terra, giusta & eguale: così noi parimente dobbiamo ponere il Liuello sopra le nostre opere, & con giusta mira bilanciare, & misurare la nostra conditione, e lo stato nostro.

Oportet autem iuxta suam que que onduionem, Vniuscuius que rei spectare modum.

Diffe Pindaro.

Et perche col perpendicolo, peso di piomabo si misura l'altezza, dobbiamo anco noi misurare l'altezza de'nostri pensieri col perpendicolo, dell'intelletto, & del giuditio, acciò non sacciamo castelli in aria.

Quicquid excessit modum Pendet stabili loco.

Dice Seneca nell' Edipo. Ciò chi eccede il modo, & è fuor di mifura depende da loco inftabiIconologia del Ripa

Rabile: mà la misura rende il lungo stabile, & fermo, & li pensieri d'attioni graui, misurati con debita misura, si possono comportare.

Qui jua memur pondera ferre poiest.

Verso degno di Valerio Martiale. Deue dun-

que ciascuno portar seco la misura della ragio ne per miturare le sue operationi, & regolars in quelle con debiti modi, acciò possa caminare in questa vita per la via diritta, giusta, & cguale fenza intopro alcuno.

#### M O T I A



7 Na giouenetta che tenga nella destra... mano vno scettro, in cima del quale vi fia vn' occhio, vestasi di bianco, & cingasi con vna cinta d' oro, stia con il capo chino, senza ciusto & senz' altro ornamento di testa.

Sant' Agostino dice, che la Modestia è detta dal modo, & il modo è padre dell' ordine: di modo, che la Modestia consiste in ordinare, & moderare le operationi humane, & per far ciò bilogna collocare lo scopo della nostra intentione fuor d'ogni termine estremo del mancaméto, & dell'eccesso; tal che nelle nottre attio ni non ci teniamo al poco ne al troppo, mà nella via di mezo regolata dalla moderatione, della quale n' c fimbolo l'occhio in cima dello tcettro, percioche gl'antichi facerdoti volendo con geroglifico fignificare il moderatore. toleuano fare vn'occhio, & vno feettro cofe

melto conuenienti alla Medeftia, perche chi hà Modestia, ha occhio di non cascare in qualche mancamento, & chi si lassa reggere dallo scettro della Modestia, sà raffrenare i suoi pensieri. acciò non incorrino nel souerchio. Mudestia enim leconde scriue Vgone auttore essemplace) : ft cultum; 5 moium, & omnem nostram occupationem vlira defectum , & cura excessu ilstere.

La modestia dunque richiede, che l'huomo sappia moderare se stesso, dono particolare di Dio, come Sotade antichissimo Poeta greco lassò scritto.

Es modestus; hoc Dei manus puia, Modestia prempta tune aderit tibi, si moderaberis iplum.

Il vestimento bianco, è segno di Modestia, & d'animo, il qual contento delle cose presenti, par che niente tenti più auanti, ciò narra Pierio Valeriano lib. 4.

Si cinge la modestia con cinta d'orospercioche anco le diuine lettere me diante la sudetta cinta dimostrano la

temperanza & la Modestia, per la quale i larghi, & lasciui desiderij, & sfrenate cupidità, si ristringono, & si raffrenano, informandosi dentro l'animo vna pura Modeftia, come si può comprendere dal Salmo Eructeun in quel terzetto, Omnis glara eius filia Regis ab inius in fimbrijs aureis: Circum amista varietanbus. Et l'Apostolo disse habbiate i lombi vostri cinti di cintol d' oro, il che alcuni interpretano per la Modestia, & sincerità di cuore, con la quale si raffrenano le parte concupiscibili deil' animo secondo Euthimio.

Stà con il capo chino per segno di Modestia come fanno le honeste donzelle, & li Religiofi amatori della Modestia. che con tal segno etiandio nel caminare, & nelle ricreationi la dimostrano per obe-

dire intieramente al precetto di San Paolo. Gaudete, Modestia vestra sit nota omnibus

bominibus.

Essendo che chi è dotato di questa virtu. non và con la testa altiera, và bene senza. ciuffo, perche la Modestia non ammerte cose superflue, come habbiamo detto, il ciuffo certamente è superfluo, & è segno di vna vana superbia, percioche con tal palese altezza, si viene à manisestare l'altezza, che nella mente occulta rifiede, fegno manifesto ne danno alcuni animali che hanno il ciuffo, ouero la cresta in testa, i quali sono di natura immodesti, & però Plauto in Captisis con ragione piglia l'Vpupa, che è sfacciata, & porta il ciuffo per vna meretrice, così

anco il gallo in luogo di ciuffo porta la cresta, è sempre ardito perduta la cresta diviene humile, & modesto, onde il Petrarca contra gallum, diffe, Aperiat nunc aurem gallus, & cristam insolentia dimittat. Motto imitato da Pio Secondo nelli suoi commentarij lib.xj. ragionando d'vn Filosofo, Theologo altiero, che restò mortificato disputando in Roma. di cui disse, Crista cecidere superbo. Veggasi l'adagio, Tollere cristas, oue l'autore dice, translatum ab auibus cristatis - in quibus criste erectioris alacritatis, atque animorums indicia sunt. Sì che il ciuffo è inditio d'animo fumoso, & però la modestia non lo comporta, & rifiuta ogn'altro ornamento di

MONDANA. MONARCHIA

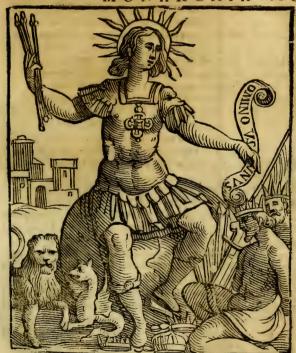

Onna giouane, d'aspetto altiero, & superbo, sarà armata, & sotto all'armatura haurà vna faldiglia di color rosso, & in mezo al petto vn gioiello con vn diamante, & per cambio di corona habbi circondato il capo da raggi simili à quelli del Sole, & alli piedi coturni d'oro contesti di varie gioie di gran valore.

Starà à sedere sopra d'vir Globo terrestre, & che con la destra mano tenghi quattro scettri, & l'indice della sinistra steso in atto di comando, con vna cartella que sa scritto Omnibus vnus, & dalla parte destra vi sia vn ferocissimo Leone, & vn serpente di smifurata grandezza, & dalla finistra alcuni prigioni con corona in capo, incatenati, & prostrati in terra con diuerse arme offensiue, Trombe, Tamburi, Insegne, Stendardi, Corone di diuersi dominij, Danari, Gioie, Collane, & altre ricchezze.

La Monarchia non è altro, che il principato d'vna fola perfona, & vie: ne dalli nomi greci Monos che vuol dire vno, & Archi, che vuol dire principato, onde Homero 2. Iliade: Sit dominus vnus, vnus & rex.

Si dipinge giouane, essendo che il Filosofo nel secondo della Rettorica dice, che è proprio de giouani essere ambitiosi, altieri, & soprastare à gl'altri.

Superbia est elatto vitiosa, que inferiorem despiciens

Superioribus, & paribus (atagit dominari;

dice Hugo.

La dimostratione dell'aspetto astiero, e superbo, è segno d'appetito disordinato della propria eccellenza, laquale fuole cadere per lo più ne gl'animi altieri, e superbi.

Si fà armata per dar terrore, & tenere in. spauento altrui, com'anco per essere pronta à combattere con chi contradire, & contrastar

La faldiglia di color rosso significa alterezza, la quale accresce l'ardire à chi soprastare vuole con animo intrepido, & costante.

Porta in mezo al petro il gioiello con il diamante, perche fi come questa gioia hà il nome della indomita durezza, & insuperabil sorza facendo resistenza alla lima, allo scarpello, com'anco alla violenza del suoco, Così parimente il dominatore con l'insuperabil durezza dell'animo suo, cerca di far resistenza à qual si voglia cosa à lui contraria.

Porta in capo in cambio di corona li raggi fimili à quelli del Sole, per mostrare, che si come il Sole, è solo, così parimente solo cerca d'essere colui che presuma d'essere sopra gl'altri, con far che nissuno gli possa auicinare con la vista, non che con la persona..., Onde racconta Stobeo serm. 45, per bocca..., di Antonino, che vn certo Lydo accostandosi

à Creso gli disse.

Si gemini Soles forent periculum conflagrationis rerum immineret, ita & rezemvnum accipiumi Lydi, duos vero simul tolerare non possumi, si che perciò rappresentiamo il suggetto di questa figura, che stia à sedere sopra il globo terrestre, come solo, & superiore à tutti.

Gli si danno i Coturni come calciamenti solitià portarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi, & per maggior segno di superiorità, & preminenza gli si danno che siano d'oro, & contesti di varie gioie di gran stima, e valore.

Tiene con la destra mano li 4. scettri, per dinotare il dominio delle quattro parti del

Mondo.

Il gesto de l'indice della finistra, & la Cartella con il motto Omnibus vinus, è segno di

preminenza, & di comando.

Gli si mette à canto il serocissimo Leone con il serpente di simisurata grandezza, percioche Pierio Valeriano libr. 15. de i suoi Geroglissici dice, che i serpenti aggionti, & accompagnati con i Leoni i quali si metteuano appresso l'imagine della Dea Ope, significanano il dominio di tutto il Mondo.

Tiene per trofei dalla finistra parte li sudetti Rè di corona incatenati, & prostrati in terra con le lor spoglie,& ricchezze, & altre corone de diuersi dominij, per segno di Vittoria, & essere Monarca, & dominatore di tut-

to il Mondo.

# MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia delli Dei con le quaitro sue parti.

PER il Mondo dipinse il Boccaccio nel luogo citato, & ne i commenti Geroglifici di Pierio Valeriano, Pan con la faccia caprina, di colore rosso insocato con le corna nella fronte, che guardano in Cielo, la barba lunga, & pendente verso il petto, & hà in luogo di veste vna pelle di pantera, che li cinge il petto, & le spalle, tiene con l'vna delle mani vna bacchetta, la cima della quale è riuolta in guisa di pastorale, & con l'altra la sistola istromento di sette canne, dal mezo in giù è in forma di capra peloso, & ispido.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in que-

sta guisa così dicendo.

Lieto de le sue feste Pan dimena La picciol coda, & hà di acuto pino Le tempie cinte, e da la rubiconda Fronte escono due breui corna, e sono L'hispida barba seende sopra il petto Dal duro mento, e porta questo Dio Semper una verga pastorale in mano Cui cinge i sianchi di timida Dama La maculosa pelle il petto, e il dorso.

Pan è voce Greca, & in nostra lingua fignifica l'vniuerso, onde gl'antichi volendo fignificare il Mondo per questa figura intendeuano per li corni nella guisa che dicemo, il Sole, & la Luna, & il Boccaccio nel sopradetto luogo vuole, che li detti corni riuolti al Cielo, mostrino i corpi celetti, & gl'effetti loro nelle cose di quà giù.

La faccia rossa, & insocata, significa quel fuoco puro, che sà sopra gli altri Elementi, in

confine delle celesti sfere.

La barba lunga, che và giù per lo petto, mostra che i due Elementi superiori, cioè l'aria, e'l fuoco sono di natura, e forza maschile, & mandano le loro impressioni di natura feminile.

Ci rappresenta la maculosa pelle, che gli cuopre il petto. & le spalle, l'ottaua ssera, tutta dipinta di chiarissime stelle, la quale parimente copre tutto quello che appartiene alla natura delle cose: Eusebio lib. 3. cap. 3. nella preparatione, dal quale tutti gli altri hanno leuato,

piglia

# MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia delli Dei, con le quattro sue parti.



piglia la pelle varia di pantera per la varietà delle cose celesti, tiene simile figura de Pandimbolo dell' Vniuerso essere inuentione de Greci'à cui diedero le corna per causa del Sole, & della Luni.

La verga di nostra il gouerno della natura, per la quale tutte le cose (massime quelle de che mancano di ragione) sono gouernate, & nelle sue operationi sono anco à determinato fine.

Si dimostra anco per la verga ritorta l'anno, il qual si ritorce in se stesso, nell'altra mano tiene la sistula delle sette canne, perche sù Pan il primo che trouasse il modo di comporre più canne insieme con cera. & il primo che la sonasse ancora, come dice Virgilio nell'egloga seconda.

Si rappresenta dalmezo in giù in forma di capra peloso, & ispido intendendosi per ciò sa terra, la qual'è dura, aspra, & tutta disiguale, coperta d'arbori d'infinite piante, & di molt'herbe.

#### MONDO.

Come dipinto nel primo libro de i Commenti Geroglifici di Pierio Valeriano.

I Vomo, che tenghi li piedi in atto di fortezza, con vna ve-Re longa di diuerfi colori, porta in capo vna gran palla, ò globo sferico di oro.

Si dipinge così per mostrar la fortezza della terra.

La veste di diuersi colori, dinota li quattro Elementi, & le cose da essi generate, della varietà de'quali la terra si veste.

La palla sferica d'oro fignifica il Cielo, & il fuo moto circolare. Vero è che Eufebio per auttorità di Porfirio descriue tal simolacro Egit tio con li piedi intorciati, perche non muta loco, con veste lunga, e varia per la natura varia delle stelle & con palla d'oro, perche il Mon-

do stesso è rotondo: d'oro diremo noi, come simbolo della persettione, per la persetta architettura, che è nella mirabil sabrica dell'-Vniuerso satta da persetto Architetto Creatore del Cielo, & della terra.

Volendo gl'Égitij (come narra Oro Apolline) feriuer il Mondo, pingeuano vn serpe, che diuorasse la sua coda, e'l detto serpe era sigurato di varie squame per lequali intendeuano, le stelle del Mondo, & ancora per esser questo animale graue per la grandezza sua intesero la terra: è parimente servicioloso per il che dissero ch'è simile all'acqua; muta ognianno insieme con la vecchiezza la pelle, per la qual cosa succendo ogn'anno il tempo mu, tatione nel Mondo diuien giouane.

Si rappresenta che adopti il suo corpo per cibo, questo significa tutte le cose, le quali per diuina prouidenza sono gouernate nel Mondo.

Dd

EV-

# Iconologia del Ripa

# E V R O P A.

Vna delle parti principali del Mondo.



Onna ricchissimamente vestita di habito Regale di più colori, con vna corona in testa, & che sieda in mezo di due cornucopia incrociati, l'vno pieno di ogni forte di frutti, grani, migli, panichi, rifi, & fimili, e l'altro d'vue bianche, & negre, con la destra mano tiene vn bellissimo tempio, & con il dito indice della finistra mano, mostri Regni, Corone diuerse, Scettri, ghirlande, & simili cose, che gli staranno da vna parte, & dall'altra vi sarà vn cauallo con trofei, scudi, & più sorte d'armi, vi farà ancora vn libro, & fopra di effo vna ciuetta,& à canto diuersi instrométi muficali, vna fqnadra, alcuni scarpelli, & vnatanoletta, la quale sogliono adoperare i pittori con diuersi colori sopra, & vi saranno anco alquanti pennelli.

Europa è prima, & principale parte del Mondo, come riferisée Plinio nel terzo libro al capitolo primo, & tosse questo nome da Europa figliuola di Agenoro Re de'Phenici, rubbata & condotta nell'Isola di Candia da Gione.

Si veste riccamente d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezza che è in essa & per essere (come dice Strabone nel secondo libro) di forma più varia dell'altra parte del Mondo.

La corona che porta in testa è per mostrare che l'Europa è stata sempre superiore, & Regina di tutto il Mondo.

Si dipinge, che fieda in mezo di due corni di douitia pieni d'ogni forte di frutti percioche come dimostra Strabone nel luogo citato di sopra, è questa parte sopra tutte l'altre secoda, & abondante di tutti quei beni, che la natura hà saputo produrre come si potrà vedere da alcune sue parti da noi descritte.

Si rappresenta che tenghi con la destra mano il tempio, per dinotare, che in lei al presente ci è la persetta; & verissima Religione, & superiore à tutte l'altre.

Mostra col dito indice della sinistra mano Regi, Corone, Scettri, Ghirlade, & altre simili cose, essendo

che nell'Europa vi sono i maggiori, e più potenti Prencipi del Mondo; come la Maestà Cesarea, & il Sommo Pontesice Romano, la cui auttorità si stende per tutto, doue hà luogo la Santissima, & Catholica Fede Christiana, laquale per gratia del Signor Iddio, hoggi è peruenuta fin al nuouo mondo.

Il cauallo, le più forti d'armi, la ciuetta fopra il libro, & li diuerfi strumenti musicali, dimostrano che è stata sempre superiore all'altre parti del mondo, nell'arme, nelle lettere, & in tutte l'arti liberali.

Le squadre, i pennelli, & i scarpelli, significano hauer hauuti, & hauere huomini illustri, & d'ingegni prestantissimi, sì de Greci, Latini, & altri eccellentissimi nella pittura, scoltura, & architettura,

EVROPA DA MEDAGLIE.

Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.
Vropa figlia d'Agenore Rè di Fenicia su
portata nell'Isola di Candia da Gioue in

forma

forma di toto, come fingono i Poeti, specialmente Ouidio, però nella Medaglia di Lucio

Volteio Strabone è figurata.

Donzella sopra vn torro corrente per terra non per acqua, e vi stà à cauallo con vna gamba di quà, & l'altra di là, se ben per fianco voltata con la faccia verso la groppa, come che risguardi il luogo donde si parte, con la destra alzata tiene vn velo, che le sà vela sopra la testa, & la circonda di dietro sin sotto la cintura, doue con la mano sinistra appoggiata alla schiena tiene l'altra sommità del velo. Sotto il toro tra le gambe vi è distesa vna soglia vnita al suo tronco alquanto alto.

Nelli geroglifici aggiunti da Celio Augusto significa l'anima dell'huomo portata dal corpo nel corso di questa vita, ò nel mare di questo mondo, & nondimeno essa la patria ch'hà lasciato', cioè Dio Creatore, con auidi occhi risguarda. Et questo è quel platonico c rcolo dell'anima, & quel moto della ragione, quando la mente nostra riuolta dalle cose diuine al pensare alle humane, & create, finalmente alla

contemplatione di Dio ritorna.

La foglia col tronco alto fotto il toro tra le gambe, è figura d'Italia che stà nel seno d'Europa, fondamento & ornamento principale di lei, la quale Italia prese il nome dalli tori, che Irali fi chiamauano dall'antica Grecia secondo Timeo in Varrone, & in Sesto Pompeo habbiamo che i Vitelli furono detti Itali Vituli enim Itali sunt etiele. Plinio nel terzo libro cap. 5. dice the Italia fi affimiglia molto alla foglia di quercia, più lunga affai che larga, fi come è la foglia impressa nella sudetta Medagha. Il tronco alto è figura delle alpi, da quali comincia l'Italia Giulio Solino cap. Ottauo. Italia vniuer a conjurgit à lugis alpium. più Sotto. Similis querno folio scricet procernate amplior, quam latitudine. Tal figura dipinse în versi Claudio Rutilio nel suo itinerario libr. 2.

Italiam rerum dominam, qui cingere visu Et totam pariter cernere mente velit, Inueniet querna similem procedere frondi Artatam laterum tonueniente sinu.

Polibio non tralassò di lodare Italia dall'abondanza di ghiande prodotte in diuersi luoghi da molti boschi di quercie per nutrimento de porci à sacrifici, ad vso priuato, & à necessario apparecchio per gli efferciti, atteso che il numero de gli huomini armati di tutta Italia

insieme era di settecento mila pedoni, & da settanta mila caualli al tempo di Polibio. Altri assimigliano Italia ad vna lingua, altri ad vn'Aguglia che dalle Alpi sue basi caduta si stenda in terra per lungo, mà vi bisognarebbe mettere in cima vna meza luna; poiche Plinio dice che Italia nella cima finisse in forma d'vna targa d'Amazone, la quale era lunata, però molto bene alcuni l'assimigliano ad vn pesce lungo con la coda biforcata. Il capo del pesce tipo dell'Alpe, il corpo simile lungo, & largo nel principio, che si và restringendo nel fine; la coda biforcata figura delle due corna per li golfi lunati, Leucopetra capo dell'arme à man dritta, & Lacinio capo delle colonne à mano manca, vn corno rifguarda il mare Ionio, & l'altro il mar di Sicilia, la spina che dal capo alla coda và per mezo del Pesce rassembra l'Apennino che dalle alpi passa per mezo di tutta Italia; Pio Papa secondo nelli Commentarij. Apenninus mons est altissimus, qui ab alpibus descendens universams Italiam percurrii. ciò sia detto per intiera dechiaratione di quella foglia posta trà le gambe del toro figura d'Italia capo d'Eu+

EVROPA nella Medaglia di Lucio Vallerio. Donzella à sedere sopra un toro, che per terra di passo camina, la donzella stà con la faccia verso la testa del toro, con la sinistra distesa sopra il collo del medesimo giumento, & con la destra alzata di dietro tiene un velo, che le sà vela sopra la testa, & dauanti al contrario dell'altra. Il toro secondo alcuni e figura della naue ch'haueua per insegna un toro bianco, nella quale sù portata Europa in. Candia, & maritata con Gioue, ò con Asterio, ò Santo Rè come altri scriuono, il velo gonsio in aria, è segno della vela di quella na-

ue che portò Europa.

#### ASIA.

Onna in piedi, che nella finistra tiene tre dardi in vna Medaglia di Adriano dissegnata da Occone ab Vrbe condita 876. vienua anco disegnata nell'istesso luogo.

Donna in picdi, nella destra vn serpente, nella sinistra vn Timone, sotto i piedi vna

Prora con la parola Asia.



Onna coronata di vna bellissima ghirlada di vaghi fiori, & di diuersi frutti contesta, sarà vestira di habito ricchissimo, tutto ricamato d'oro, di perle & altre gioie di stima; nella mano destra hauerà ramuscelli con foglie, & frutti di cassia di pepe, & garofani, le cui forme si potranno vedere nel Mattiolo, nel la finistra terrà vn bellissimo, & artistitioso incensiero dal qual si veggia esalare assai sumo.

Appresso la detta donna vistarà vn camelo à giacere sù le ginocchia, ò in altro modo, come meglio parerà all'accorto, & discreto pit-

tore.

L'Afia è la metà del Mondo, quanto all'effentione del paese, ch'ella comprende: ma quanto alla diuisione della Cosmografia è solo la terza parte di esso Mondo.

E detta Asia da Asia Ninsa figlia di Thetis, & de l'Oceano, la qual vogliono che tenesse l'Imperio, sì dell'Asia maggiore, come della

minore.

La ghirlanda di fiori, & frutti è per fignificare che l'Asia (come riferisce Gio. Boemo) hà il Cielo molto temperato, & benigno. Onde produce non solo tutto quel che sa mestiero, al viuere humano: ma ancora ogni sorte di delitie, perciò il Bembo così di lei cantò.

Nell'odorato, è lucid'Oriente Là sotto il vago, e temperato Cielo,

Viue una lieta, e riposata gente, Che non l'offende mai caldo, ne

gielo.

L'habito ricco d'oro, & di gioge con testo, dimostra non solo la copia grande, che hà di esse, questa selicifsima parte del mondo, mà anco il costume delle genti di quel paese percioche come narra il sopradetto Gio: Boemo non solo gl'huomini: mà le donne ancora portano pretiosi ornamenti collane, maniglie, pendenti, & vsano altri diuersi abbigliamenti.

Tien con la destra mano i rami di diuersi aromati, perciò è l'Asia di essi così seconda, che liberamente gli distribuisce à tutte l'altre regioni.

Il fumigante incensiero, dimostra li soaui & odoriferi liquori, géme, & spetie, che producono diuerse Prouincie dell'Asia:laonde Luigi Tansillo dolcemente cantò.

Et spiranan soaus Arabi odori.

Et particolarmente dell'incenso ve n'è intanta copia, che basta abbondantemente per i sacrifiti) à tutto il mondo.

Il Camelo è animal molto proprio dell'A-fia, & di effi fi feruono più, che di ogn'altro a-

nimale.

AFRICA.

V Na donna mora quasi nuda, hauerà si capelli crespi, & sparsi tenendo in capo come per cimiero vna testa di elesante, al collo vn silo di coralli, & di essi all'orecchie due pendenti, con la destra mano tenga vn scorpione, & con la sinistra vn cornucopia pien di spighe di grano; da vn lato appresso di lei vi sarà vn serocissimo Leone, & dall'altro vi saranno alcune vipere, & serpenti venenosi.

Africa, vna delle quattro parti del Mondo è detta Africa, quasi aprica cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afro vno de discendenti d'Abraham, come

dice Giosseto.

Si rappresenta mora, essendo l'Africa sot-

topo-

toposta al mezo dì, & parte di essa anco alla zona torrida; onde gli Africani vengono ad essere naturalmente bruni, e mori.

Si fà nuda, perche non abbonda molto di

ricchezze questo paese.

La testa dell'Elefante si pone, perche cosi stà fatta nella Medaglia dell'Imperadore Adriano, essendo questi ani nali proprij dell'Africa, quali menati da quei popoli in guerra, diedero non solo meraniglia: ma da principio spauento à Romani loro nemici.

Li capelli neri, crespi, coralli al collo, & orecchie, sono ornamenti loro proprij moreschi.

Il ferocissimo Leone, lo scorpione, & gli altri venenosi serpenti, dimostrano, che nell'-Africa di tali animali ve n'è molta copia,& so, no infinitamente venenosi, onde sopra di ciò, così dice Claudiano.

Nama; feras alijs tellus Maurusia donum Prabut, buic, soli debet ceu vista tributum. Et Ouidio nel quatto delle Metamorfosi. Cuma; super Lybicas vistor penderet arenas Gorgones capins guita cecidere cruenta. A.

Il cornucopia pieno di spighe di grano denota l'abbondanza, & settilità frumentaria dell'Africa, della quale ci sa sede Horatio.

Quiaquid de Libycis vertitur areis.
Gio: Boemo nella detta descrittione; che fà de costumi, leggi, & vsanze di tutte le genti, dice che due volte l'anno gl'Africani mietono le biade, hauendo medesimamente due volte nell'anno l'estate.

Quas humus exceptas varios ani-

Vnde frequens illa est, infestaq; ter-

AFRICA.

Onna che con la finistra tiene vn Leone legato con vna sune, Medaglia di Seuero descritta da Occone ab Vrbe condita. 948. & 960. In Medaglia di Adriano tiene vno scorpione nella destra, affisa in terra nella sinistra vn cornucopia. L'Africa con la proboscide in testa di elesante vedasi in Fuluio Orsini nella gente Cestia, Eppia, Norbana, & nella Medaglia di Q Cecilio Metelo Pio.

AMERICA.

Donna ignuda, di carnagione fosca, digiallo color misto, di volto terribile, & che vn velo rigato di più colori calandole da vna spalla à trauerso al corpo, le copri le parti vergognose.

Le chiome faranno sparse, & à torno al corpo sia vn vago, & artificioso ornamento

di penne di varij colori.

Tenga con la finistra mano vn'arco, con la destra mano vna frezza, & al sianco la fatetra parimente piena di frezze, sotto va piede vna testa humana passata da vna frezza, & per terra da vna parte sarà vna sucertola, ouero vn

liguro di smisurata grandezza.

Per esser nouellamete scoperta questa parte del Módo gli Antichi Scrittori non possono hauerne scritto cosa alcuna, però mi è stato mestieri veder quello che i migliori Historici moderni ne hanno reserto, cioè il Padre Girolamo Giglui, Ferrante Gonzales, il Botero, i Padri Giesuiti, & ancora di molto prositto mi è stata la viua voce del Sig. Fausto Runghese da Monte Pulciano, al quale per sua benigni-

Dd 3 tà



gli altri molto notabili in quei pachi percioche sono cosi grandi, & fieri, che deuorano non solo gral-ri animali: ma gli huomini ancora,

#### MORTE.

Amillo da Ferrara pittore intelligente dipinse la morte con l'ossatura musculi, & nerui scolpiti, la veste d'vn manto d'oro fatro à broccato riccio perche spoglia i potenti, & altri delle ricchez. ze, come i miseri, & poueri dello stento, & dolore; su la testa gli faceua delicata maschera di bellissima fisonomia, & colore, perche no a tutti si mostra medesima:mà con mille faccie continuamente trafmutandosi ad altri spiace, ad altri è cara, altri la desiderano, altri la fuggono, & è il fine di vna prigione oscura à gl'animi gentili, à gl' altri è noia & cosi l'opinione de gl'huomini si potrà dire, che siano le maschere de la Morte.

E perche molto ci preme nel viuere politico la Religione, la Patria, la fama, & la conferuatione delli stati, giudichiamo esser bello il morire, per queste cagioni ce la sa desiderare il-pertuaderci, che vn bello morire tutta la vita honora, il che potrà ancora altu-

dere il vestimento.

Coronò questo pittore l'osso del capo d'essa di vna ghirlanda di verde alloro, per mostrare l'Imperio suo sopra tutti li mortali, & la legge perpetua, nella sinistra mano le pinse vn coltello auosto con vn ramo d'oliuo, perche non si può auuicinar la pace, & il commodo mondano, che non s'auuicini ancor la morte, & la morte per se stessa apporta pace, & quieto, & che la sua è ferita di pace, & non di guerra non hauendo chi gli resta.

Le fà tenere vn bordone da peregrino in sù la spalla, carico di corone, di mitre, di cappelli, di libri, strumenti musicali, collane da caualieri, anella da maritaggio, & gioie, tutti istromenti dell'allegrezze mondane, le quali fabricano la Natura, & l'Arte, & ella emula di ambedue, và per tutto inquieta peregrinado, per furare, & al sapere huanano secero donatione.

ta, & cortesia è piaciuto darme di questo paese pieno ragguaglio, come Gentil'huomo perirsfsimo, che d'Historia, & di Cosmografia nuo uamente hà mandato in luce le Tauole di tutte quattro le parti del Mondo, con gli elogij dottissimi à ciascuna di esse.

Si dipinge senza habito, per essere vsanza di quei popoli d'andar ignudi, è ben vero, che cuoprono le parti vergognose con diuer si veli di bambace, ò d'altra cosa.

La ghirlanda di varie penne, è ornamento, che eglino fogliono vsare; anzi di più fogliono impennarsi, il corpo in certo tempo, secondo che vien riferito da sopradetti anteori.

L'arco, & le frezze sono proprie armi, che adoperano continuamente, sì gl'huomini, come anco le donne in assai provincie.

La testa humana sotto il piede apertamente dimostra di questa barbara gente esser la maggior parte vsata pascersi di carne humana; percioche gli huomini da loro vinti inguerra li mangiano, così li schiaui da loro comprati, & per diuerse altre occasioni.

La lucerta, ouero liguro sono animali frà

MOR-



Onna pallida, con gli occhi ferrati, ve fitta di nero, fecondo il parlar de Poeti, li quali per lo priuar del lume intendono il morire come Virgilio in molti luoghi, & fecondo lib.dell'Eneide.

Den isere neci, nunc cassum lumine lugent Et Lucretio nel 3.libro.

Dulcia l'quebart lamentis lumina vita.

Cuero, perche, come il sonno è vna breue morte, così la morte è vn longo sonno, & nelle sacre lettere spesso si prende per la Morte il sonno medesimo.

Morte.

S I può anco figurare con una spada in mano in atto minaccieuole, & nell'altra con una fiamma di suoco, significando, che la Morte taglia, & diuide il mortale dall'immor, tale, & con la fiamma abbruccia tutte le potentie sensitiue, togliendo il vigore a' sensi, & col corpo le riduce in cenere, & in sumo.

On gran consideratione sarebbe sondato all' autorità della Scrittura sacra chi volesse dipingere la morte, secondo sù mostrato in spirito ad Amos Proseta, si come è registrato nelle sue profetie, al capitolo ottano, done dice, Vnicum vanorum ogo a rate cioè, che vedeua la Morte, non solo come si dipinge ordinariamente con la falce nella unistra mano, ma anche con vn vn. cino nella destra, perche sì come con la falce si tega il fieno, & l'herbe basse che stanno à terra per le quali vengono significare le persone baffe, e pouerelle, così con l'vncino, che si adopera per tirare abbaffo da gli albori quelli pomi, che stanno nelli rami alti, & che pare, che sieno sicuri da ogni danno, vengono fignificari li ricchi , & quelli, che sono posti in dignità, & che stanno con tutte le commodità pos-Sibili. Unde dipingendosi coli la Morre, si verrà à significare benissimo l'officio suo, che è di non perdonare nè à grandi, nè a'piccioli, nè a' ricchi, nè a poneri, nè à posti in dignita, eviam supreme, ne a' vili, e persone abiette, e di niun valore, ma questi con la falce legnando per esfere dimaggior numero, & quelli conl'vncino piegando tutti alla fine

vgualmente manda à terra conforme alla memorabil sentenza d'Horatio nel primo lib. Ode 4-

72 //

Pallida mors equo pulfat pede pauperum tabernas.

Regnuma; turres: ne la spatagna ad alcuno, si come nell' Ode 28 dell' istesso libro dice. Nullum saua capat Proserpina sugn.

MORMORATIONE.

Vedi à Detrattione.

MOSTRI.

PErche molte volte occorre di rappresentà re diuersi Mostri, sì terrestri, come acquatici, & aerei ho trouato alcuni Poeti, che ne fanno mentione; onde mi par à proposito di mescolarli insieme, per chi ne haurà bisogno.

SCILLA.

Secondo Homero nell' Odissea.

N mostro horrendo dentro d'una spelonca marina, con dodici piedi, & sei Dd 4 celli, colli con altreranti capi, & ogn' vn di quelli bauera vna gran bocca con tre ordini di denti, da'quali vedrassi cascare mortifero veneno.

Stà in atto di sporgere in fuori dell' antro le spauenteuoli teste, come per guardar se potesse far preda de' nauiganti, come già si sece de' compagni d'Vlisse, che tanti ne furono deuorati, quante erano le votaci bocche del crudel mostro, il quale abbaia come cane. Et Ouidio lib.14. le dipinge in vn lago auuelenato da

Circe, & così dice.

Ella meglio vi guarda, e ancor no'l crede E'l pel tocca, e la pelle irsuta, e dura: Mà quando chiaro al fin conosce, vede Che tutto è can di sotto la cintura, Si straccia il crine, e'l volto, e'l petto fiede E tale ha di se stesso onta, e paura, Che fugge il nuouo can, foco s'adira Mà fugge ouunque vuol seco s'el gira. Et Virg.nel 3. nell' Eneide disse.

Scilla si stringe nell' auguati oscuri D'vna spelonca, e'n fuor porge la bocca E i legni trabe dentro à gl'ascosi scozli Human ha il volto, e nel leggiadro aspetto Vergine sembra, e le prostreme parti Di marin mostro spauentoso, egrande Congiunte son di lupo al fiero ventre Di delfin porta al fin l'atere code.

Scilla, e Cariddi sono due scogli posti nel mare di Scilla, & sono stati sempre pericolosissimi alli nauiganti, però i Poeti antichi li diedero figura di mostri marini oppressori di tutti quelli, che passano vicini ad essi.

# SCILLA. Mostro nella Medaglia di Sesto Pompeo.

Na donna nuda fino al bellico, laquale con ambe le mani tiene vn timone di naue, & par che con esso voglia menare vn colpo, & dal bellico in giù è pesce, & si diuide in due code attortigliate, & sotto al bellico escono come tre cani, & tengono mezo il corpo fuori, & par che abbaino.

Tiene il timone in atto minaccieuole, & nociuo per dinotare, che essendo Scilla vn. passo molto pericoloso a'nauiganti, suol spezzare le naui, & ammazzare i marinari.

Si dimostra per i cani lo strepito grande, che fa il mar tempestoso, quando batte in quei scogli, che s'assomiglia al latrare di cani, & il danno, che riceuono dalla fierezza di Scillaquelli, che danno à trauerso, onde Vergilio così dice con questi versi nella sesta egloga.

Candida succinetam latrantibus in guina monstris

Dulchias vexasse rates & gurgite in alto Ab timidos Nautas canibus lacerasse mari-.

Cariddi .

Ariddi è poi l'altro scoglio anch' esso pericolosissimo, che l'acqua intorcendosi d'intorno sorbisce molte volte le naui, e talho. ra s'inalza sopra i monti di maniera, che grandissimo spauento rende a' nauiganti.

Però fù detto da' Poeti, che era di bruttiffimo aspetto con le mani, & piedi d'yccello ra-

pace, & con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi son vicini l'vn l'altro, & oue son posti è pericoloso da nauigare per l'ode di due contrarij mari, che iui incontrandosi insieme combattono, & perciò il Petrarca diffe.

Passa la naue mia colma d'oblio Inira Scilla e Cariddi, Oc. Chimera.

Vcretio, & Homero dicono, che la Chimera ha il capo di Leone, il ventre di capra, & la coda di drago, che getta fiamme per la bocca, come racconta anco Virgilio, che la finge nella prima entrata dell' inferno infieme con altri mostri.

Quello che dissero fauoleggiando i Poeti della Chimera fù fondata nell'historia d'vn monte della Licia, dalla cima della quale con. tinuamente escono fiamme, & ha d'intorno gran quantità di Leoni, essendo poi più a besso verso il mezo della sua altezza molt'abbondanza d'arbori, e pascoli.

Griffo. S I dipinge con la tessa, con l'ali, e con l'artigli all' aquila somiglianti, & con il resto del corpo, e co' piedi posteriori, & con la coda al Leone.

Dicono molti, che questi animali si trouano ne'monti dell'Armenia, è il Griffo insegna di l'erugia mia patria datali già da gl'Armeni, liquali passati quiui con figliuoli, & nepoti, & piacendoli infinitamente il fito essendo dotato dalla natura di tutti i beni, che sono necessarij all' vso humano lecitamente v'habitarono dando principio alla presente nobile inuitta.& generofa prosperità.

Stinge. A Sfinge come racconta Eliano ha la faccia fino alle mammelle, di vna giouane, & il resto del corpo di Leone, & Ausonio Gallo oltre ciò dice, ch'ella ha due grand'ali.

La Sfinge, secondo la favola, che si racconta, staua vicino è Thebe sopra d'vna certa rupe, & à qualunque persona, che passaua di la proponeua questo enigma, cioè. Qual sosse quell' animale, c'ha due piedi, & il medesimo ha tre piedi, & quattro piedi, & quei che non sapeuano sciorre questo detto, da lei restauano miseramente vccisi, & diuorati; lo sciosse Edipo, dicendo, ch' era l'huomo, il qual nella fanciullezza alle mani, & a i piedi appoggiandos è di quattro piedi, quando è grande camina con due piedi, ma in vecchiezza seruendos del bastone, di tre piedi, Onde sentendo il mostro dichiarato il suo enigma, precipitosamente giù del monte oue staua, si lanciò.

F Infero li Poeti l'Arpie in forma di vccelli Arvie . sporchi, & fetidi, & dissero, che furono mandate al Mondo per castigo di Fineo Rè d'Arcadia, al quale perche haueua accecati due fuoi figliuoli, per condescendere la voglia della moglie madregna di essi; questi vccelli, esfendo acciecato l'imbrattauano, & toglieuano le viuande mentre mangiaua, & che poi furono quest' Arpie scacciati da gli Argonauti in seruitio di detto Rè nel mare Ionio nell' Isole dette Strofadi, come racconta Apollonio diffusamente, racconta Virgilio nel 3. dell' Eneide, che vna di queste predicesse a'Troiani la venuta infelice & i fastidij che doueuano (opportare in pena d'hauer prouato d'vcciderle & a simiglianza di Vergilio le descrine l'Ariosto così.

Frano sette in vna schiera, e tutte
Volto di donna hauean pallide, e smorte
Per lunga same attenuate, e asciute,
Horribil à veder più che la morte
L'al acte grandi hauean dissorm'e brutte
Le man rapaci, e l'vgne incurue, e torte
Grand' e settdo il ventre, e lunga coda,
Come di serpe, che s'aggira, e snoda.

Furono l'Arpie dimandate cani di Gioue perche sono l'istesse, che le surie pinti nell' inferno con faccia di cane; come disse Virgilio nel sesto dell' Eneide.

Visaque canes viulare per vmbram.
Dicesi, che questi vccelli hanno perpetua fame à similitudine de gli auari.

Ipingesi l'Hidra per vn spauenteuole terpente, il quale come racconta Ouidio lib. 9. Methamorshà più, capi, & di lei Hercole così disse quando combattè con Acheloo trasformato in serpente.

Tu con vn capo sol quì meco giostri L'hidra cento n'hanea, ne la stimai E per ogn' vn, ch'io ne troncai, di cento Ne viddi nascer due di più spauento. Ci sono alcuni che la pingono con sette capi rappresentati per i sette peccati mortali.

Cerbero.

Seneca lo descriue in questo modo.

Il terribil cane, ch' alla guardia

Stà del perduto regno, e contre bocche
Lo fà d'horribil voce risonare

Porgendo grane tema à le trist' ombre,
Il capo, el collo hà cinto di serpenti.

Et è la coda un fiero drago il quale

Fischia, s'aggira, e tutto si dibatte.

Apollodoro, medessimamente lo descri

Apol'odoro medesimamente lo descriue, ma di più dice, che i peli del dorso son tutti

ferpentelli.

Et anco Dante così dice.
Cerebro fera crudel, e diuerfa
Con tre gole caninamente latra
Soura la gente, che quiui è sommersa.
Gl' occhi vermigli, la barba vnta, & atra,
Il ventre largo, & onghiate le mani
Graffia li spirti l'ingoia, & li squatra.
Alcuni dicono, che Cerbero si intenda per
la terra, la quale diuora li corpi morti.

# M V S I C A.

Onna giouane à sedere sopra vna palla di color celeste, con vna penna in mano, tenghi gli occhi sissi in vna carra di musica, stesa sopra vna incudine, con bilance a piedi dentro, alle quali siano alcuni martelli di ferro.

Il sedere dimostra esfer la musica vn singo-

lar riposo dell' animo trauagliato.

La palla scuopre, che tutta l'armonia della Musica sensibile si riposa, & fonda nell'armonia de' Cieli conosciu ta da Pittagorici, della quale ancora noi per virtù d'essi partecipamo, & però volontieri porgemo gli orecchi alle consonanze armoniache, & musicali. Et è opinione di molti antichi gentili, che senza consonanze musicali non si potesse hauere la persettione del lume da ritrouare le consonanze dell'anima, & la simmetria, come dicono i Greci delle virtù.

Per questo si scriue da poeti, li quali surono autentici secretarij della vera Filososia, che

ha

hauendo li Cureti, & Coribanti tolto Gioue ancora fanciullo della crudeltà di Saturno suo Padre, lo condussero in Candia, acciò si nudrisse, & alleuasse, & per la strada andorno so nando sempre cimbali, & altri instromenti di rame, interpretandosi Gioue moralmente per la bontà, & sapienza acquistata, la quale non si può alleuare, ne crescere in noi senza l'aiuto dell'armonia musicale di tutte le cose, le quali occupando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauer nostra intelligenza gl'habiti contrarij alla virtu, che sono padri, per esser prima in noi l'inclinatione al peccato, che à gli arti, li quali sono virtuosi, & sodeuoli.

E Gioue scampato sano dalle mani di Saturno, quella più pura parte del Cielo incortuttibile, contro la quale non può essercitare le sue sorze il tempo dinoratore di tutti gl'Elementi, & consumator di tutte le composi-

tioni materiali.

Furono alcuni de Gentili, che differo i Dei effer composti di numeri, & armonie come gl'huomini d'anima, e corpo, e che però ne i loro sacrifici sentiuano volentieri la musica, & la dolcezaa de suoni, & di questo tutto da cenno, & inditio la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo.

Il libro di mnifica mostra la regola vera da far participar altrui l'armonic in quel modo,

che si può per mezo de gl'occhi.

Le bilancie mostrano la giustezza ricercarfi nelle voci per giudicio de gl'orecchi, non meno che nel peso per giuditio de gl'altri sesi.

L'incudine si pone, perche si scriue, & crede quindi hauere hauuto origine quest'arte, & si dice, che Auicenna con questo mezo venne in cognitione, & diede à scriuere della conuenienza, & misura de' tuoni musicali, & delle voci, & così vn leggiadro ornamento accrebe al consortio, & alla conuersatione de gl'huomini.

Musica.

Onna, che con ambedue le mani tiene la lira di Apolline, & a' piedi hà varij stro-

'Gli Egittij per la Musica singeuano vna lingua con quattro denti, come ha raccolto Pierio Valeriano diligente osseruatore dell'antichità.

Musica.

Onna có vna veste piena di diuersi stromenti, & diuerse carrelle, nelle quali siano segnate le notte, e tutti i rempi di esse. In capo terrà vna mano musicale, acconciata frà capelli, & in mano vna viola da gamba, ò altro instromento musicale.

Mufica.

SI dipingono alla tiua d'vn chiaro fonte quali in circolo molti cigni, & nel mezo vn giouanetto con l'ali alle fpalle, con faccia molle, & delicata, tenendo in capo vna ghirtanda di fiori, il quale rapprefenta Zefiro in atto di gonfiare le gotte, & fpiegar vn leggiero vento verfo i detti cigni, per la ripercolfion diquesto veto parerà che le pinme di e si dolcemente si muottino, perche come dice Eliano, questi vccelli non cantano mai, se non quando spira Zefiro, come i Musici, che non fogliono volontieri camate, se non spira qual, che vento delle loro sodi, & appresso persone, che gustino la loro armonia.

Musica.

Onna, che suoni la cetta, la quale habbia vina corda rotta, & in luogo della corda vi sia vna cicala. In capo habbia vn rosignuolo vccello notissimo, a' piedi vn gran vaso di vi-

no. & vna Lira col fuo arco.

La cicala posta sopra la cetra, significa la ... Musica, per vn caso antienuto di vn cetto Eunomio, al quale sonando vn giorno a concorrenza con Aristosseno Musico, siel più dolce del sonare si ruppe vna corda, & subito sopra questa cetra andò volando vna cicala, la quale col suo canto suppliua al mancamento della corda, così siù vintitore della concorrenza ... musicale. Onde per benefitio della cicala, di tal fatto li Greci, drizzorno vna statua al detto Eunomio con vna cetra con la cicala sopra & la poseto per geroglissico della Musica.

Il Rosignuolo era simbolo della musica per la varia, suaue, & dilettabile melodia della voce; perche auuertirono gli antichi nella voce di questo vccello tutta la perfetta scienza della musica, cioè la voce hor graue, & hora acuta, con tutte le altre, che s'osseruano per

dilettare.

Il vino si pone, perche la Musica si ritrouata per tener gli huomini allegri, come sa il vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce, il vino buono, & delicato, però dissero gli antichi scrittori vadino in compagnia di Bacco. M V S E.

F Vrono rappresentate le Muse da gli antichi giouani, gratiose, & Vergini quali si dichiarano nell'epigramma di Platone reserto da Diogene Laertio in questa sentenza. Hec Venus ad Musas, Venerem exharresente

Nympha

Armatus vobis aut amor infiliet.

T'une Musa ad Venerem. Lepida hac iocatolle precamur.

Alicer buc ad nos non volat ille puer.

Et Eusebio nel lib. della preparatione Euangelica dice esser chiamate le Muse dalla voce Greca we wa, che significa instruire di honesta & buona disciplina; onde Orseo nelli suoi hinni canra come le Muse han dimostraca la Religione, & il ben viner'à gli huomini. Li nomi di dette Muse sono questi. Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Poliminia, Erato, Terpsicore, Vrania, & Calliopo.

#### CLIO.

R Appresenteremo Clio donzella con vna ghirlanda di lauro, che con la destramano tenghi vna tromba, & con la finistravn libro che di fuora sia scritto HERODOTVS.

Questa Musa è detta Clio, dalla voce Greca nàir, che significa lodare, ò dall'altra na sassi significante gloria, & celebratione delle cose, che ella canta, ouero per gloria, che hanno li Poeti presso gli huomini dotti come dice Cornuto, come anco per la gloria, che riceuono gl'huomini, che sono celebrati da Poeti.

Si dipinge con il libro HERODOTVS, percioche attribuendosi à questa Musa l'historia, secondo Virg. in opusc. de Musis. Clio gesta canens transatturemporare idu.

Conuien che ciò fi dimostri con l'opere del primo Historico, che aprì l'historia greca alle Muse, dedicando il primo libro a Clio.

La corona di lauro dimostra, che si come il lauro è sempre verde, è longhi simo tempo si mantiene così per l'opere dell'Historia perpetuamente viuono le cose passate, come ancor le presenti.

# EVTERPE.

GIouanetta bella, hauerà cinta la testa di vnaghirlanda di varij fiori; terrà con ambe le mani diuersi stromenti da siato. Euterpe, secondo la voce Greca significa gioconda, & diletteuole, per il piacere, che si piglia dalla buona eruditione, come dice Diodoro lib. 5. cap. 1. & dalli Latini si ckiama Euterpe: Bene delestans.

Alcuni vogliono, che questa Musa fia sopra la Dialettica, ma i più dicono, che si diletta delle tibie, & altri instromenti da fiato, cosi dicendo Oratio nella prima Ode del lib. 1.

Si ne que tibias Euterpe cobibet, Et Virg.in opulo. de Musis.

Dutcioquis calamis Euterpe statibus verget. Se le dà ghirlanda di fiori, perche gl'antichi dauano alle Muse ghirlande di fiori, per esprimer la giocondità del proprio significato per il suo nome, & essetto del suono, che tratta.

#### TALIA.

G Iouane di lasciuo, & allegro volto, in capo hauerà vna ghirlanda d'hedera, terrà con la sinistra mano vna maschera ridicolosa, & ne i piedi i socchi.

A questa Musa si attribuisce l'opera della Comedia, dicendo Virg.in opusc. de Musis. Comica lascuo gandei sermone T'halia.

Perciò le stà bene il volto allegro, & lasciuo, come anco la ghirlanda di hedera in segno della sua prerogativa sopra la Poesia Comica.

La maschera ridicolosa, significa la rapprefentatione del sugetto ridenole per proprio della Comedia.

Li focchi effendo calciamenti, che vfauano anticamente portare i recitanti di Comedia, dichiarano di vantaggio la nostra figura.

# MELPOMENE.

Donzella d'aspetto, & vestito graue con ricca, & vaga acconciatura di capo terrà con la sinistra mano scettri, & corone alzate in alto, & parimente saranno altri scettri, & corone, auanti lei gittate per terra, & con la destra mano terrà vn pugnale nudo, & ne i piedi i coturni, Virgilio attribuisce à questa Musa l'opera della Tragedia có questo verso. Melpomene tragico proclamat mesta beatu.

Benche altri la facciano inuentrice del canto, donde anco hà riceuuto il nome però che vien detta dal nome Greco (100 mm), che vuol dir Cantilena, & melodia, per la quale sono addolciti gli auditori. Di qui dice Horatio

Ode 24. lib. 1.

Iconologia del Ripa

Cui liquidam pater vocem cum cubera dedit.

Si rappresenta di aspetto, & di habito grane, perche il suggetto della Tragedia è cosa rale, essendo attione nota per sama, ò per l'hi-Rorie, la qual grauità gli viene attribuita da... Quidio.

Omne genus scripti gravitate Tragedia vin-

Le corone, & scetti parte in mano, & parte in terra, & il pugnale nudo fignificano il caso della felicità, & infelicità mondana de gl'huomini per contenere la Tragedia trapasso di felicità à miserie, ouero il contrario da miserie à felicità

Li coturni, che'tiene ne i piedi fono istro-

menti di essa Tragedia.

Onde Horatio nella Poetica dice Eschilo

hauergli dati tali istrumenti.

Post hunc persona, pallaque repertor honesta Æ (chibus, & modicis instrauit pulpita tignis: Et docui, magnumque loqui, nitiq; cothurno.

POLLINIA.

S Tarà in atto d'orare, tenendo alzato l'indi-ce della destra mano.

L'acconciatura della testa sarà di perle, & gioie di varij, & vaghi colori vagamente ornata. L'habito sarà tutto bianco, & con la sinistra mano terrà vn volume sopra delquale sia scritto Suadere.

Il stare in atto di orare, & il tener in alto l'indice della de stra mano dimostra, che questa musa soprasta (secondo l'opinione d'alcuni) à Rettoricidicendo Virgil. in Opusc. de Mulis.

Signat cuncta manu, loquitur Polyhimnia ge-

Et Ouid.nel 5. de' Fasti l'induce, che parli prima.

Dissensere Dea quarum Polyhimnia capit

Prima, silent alia.

Le perle, & le gioie, che tiene attorno le chiome denotano le doti, & virtù fue feruendosi la Rettorica dell'inventione della dispofitione della memoria, & della pronunciatione, massime essendo il nome di Polimnia... composto dalle voci, TONO H'ursia, che fignificano molta memoria.

L'habito bianco denota la purità, e fincerità, cose che fanno all'Oratore sicura sede intorno à quello, che dice più d'ogni altra cofa.

Il volume, col motto Suadere è per dichiarare compitamente la fomma della Rettorica, hauendo per vkimo fine il persuadere.

ERATO.

Onzella gratiosa, & festeuole, harà cinte le tempie con vna corona di mirto, & di rose, con la sinistra mano terrà vna lira, & con l'altra il plettro, & appresso à lei sarà vo' Amorino alato con vna facella in mano, con l'arco, & la faretra.

Erato, è detta dalla voce Greca por fignificanre amore, il che mostra Quidio nel 2.de

Arte amandi così dicendo

Nuc mibi si quando Puer, & Citherea fauere Nunc Erato nam tu nomen amoris habes,

Le si dà corona di mirto, & di rose percioche trattando questa musa di cose amorose, se le convien à canto il Cupido, il mirto, & la rosa. Essendo che sono in tutela di Venere madre delli amori onde Ouidio 4. Fast. così

Leuiter meatempora myrto

Pontano.

Reauit Veneris sapora mirtus. Et Anacreonte nell'ode della rosa dice.

Rosam amoribus dicatam.

La lira, & il plettro le si dà per l'auttorirà del Poeta, che così dice nell'opusc. de Musis. Plectra gerens Erato (altat pede, carmine, vultu.

TERPSICORE.

CI dipingerà parimente donzella di leggiadro, & vago aspetto terrà la cetra mostrando di sonarla, hauerà in capo vna ghirlanda di penne di varij colori, tra quali faranno quelli di Gazza, & starà in atto gratiolo di ballare.

Se le dà la cerra per l'auttorità del Poeta,

che nel detto opuscolo, dice.

Terpsicorea affectus cuharis mouet, impe-

Le si dà la ghirlanda, come si è detto, sì perche soleuano gli Antichi tall'hora coronare le Muse con penne di diuersi colori, mostrando con esse il troseo della vittoria, che hebbero le Muse per hauer vinto le Sirene à cantare, come scriue Pausania nel nono lib. della Grecia, & le noue figliuole di Pierio, & di Euippe, & convertite in Gazze, come dice Ouidio nel 5. lib. delle trasformationi.

Significano anco le dette penne l'agilità, & moto di detta musa, essendo Terpositore so-

pra i balli.

VRANIA.

J Auerà vna ghirlanda di lucenti stelle, sarà vestita di azzurro, & hauera in

mano

mano vn globo rappresentate le sfere celesti.

La presente Musa è detta da Latini celeste, significado O'vparo's, che è l'istesso, che il Cielo vogliono alcuni che ella sia così detta, porche inalza al Cielo gl' huomini dotti.

Se le dà la corona di stelle, & il vestimento azzurro in conformità del suo significato, & globo sferico dicendo così Virg. in opuse. de

Musis.

Vrania cali motus scrutatur, & astra.

CALLIOPE.

G Iouane ancor ella, & hauerà cinta la fronte di vn cerchio d'oro, nel braccio sinistro terrà molte ghirlande di lauro, & con la destra mano tre libri, in ciascun de' quali apparirà il proprio titolo cioè in vn Odissea, nell'altro Illiade, & nel terzo Eneide.

Calliope è detta dalla Bella voce, quasi e no ris ranis o nos donde anco Homero la chia-

ma Deam clamante en.

Se le cinge la fronte con il cerchio d' oro, perche secondò Hesiodo è la più degna, & la prima tra le sue compagne, come anco dimoftra Ouidio lib. 5. Fast.

Prima sui cepu Calliopea chori.

Et Lucano, & Lucretio lib. 6.

Calliope requies hominum, diummą; voluptas. Le corone d'alloro dimostrano che ella sa i Poeti essendo queste premio loro, & simbolo della Poesia.

I libri sono l'opere de più Illustri Poeti in verso heroico il qual verso si attribusce à questa musa per il verso di Virgilio in opusc.

n mula per il verso di Virgilio in opusc. Carmina Cattiope libris heroica mandat .

A questi versi di Vergilio ch' habbiamo citati si confanno li simulacri delle Muse, che stanno impresse nel libro del Sig. Fuluio Orsini de' Familys Romanorum nelle Medaglie della gente Pomponia.

Veggasi anco il nobile trattato, che sa Plutarco nel non Simposiaco questitione xiij.

# M V S E.

Cauate de certe Medaglie antiche del Sig. Vincentio della Porta Eccellentissimo nell' Antichità.

#### CLIO.

T lene vna tromba, per mostrare le lodi che ella sà risonare per li satti de gli huo mini illustri, Enterpe.

Con due tible.

Talia.

Con vna maschera, percioche à detta Musa vogliono, che fosse la Comedia dedicata, hà ne i piedi i socchi.

Melpomene.

Con vn mascherone, in segno della Tragedia hà ne i piedi i coturni.

Terpsicore.

Tiene questa Musa vna citara.

Erate.

Con la lira, & capelli longhi, come datrice del l'Elegia.

Polinnia.

Con il barbito da vna mano, & la penna dal l'altra.

Vrania.

Con la festa facendo vn cerchio: ma molto meglio, che tenghi vna ssera poiche à lei si attribuisce l' Astrologia.

Calliope.

Con vn volume, per scriuer i fatti de gl' huomini illustri.

#### M V S E.

Dipinte con grandissima diligenza, & le pitture di esse le ha il Signor Francesco Bonauentura, Gentil huomo Fiorentino, amatore, & molto intelligente di belle lettere.

# CLIO.

Con vna tromba in mano.

Euterpe.

Con vn flauto in mano, & con molti altri stro menti da siato alli piedi.

Talia.

Con vn volume.

Melpomene.

Con vna maschera.

Terpsicore.

Con vn arpa.

Erate.

Con vno squadro.

Polinnia.

Con vn aria presso alla bocca in segno della voce, & vna mano alzata per li gesti de' quali si serue l'Oratore.

V. rania.

Con vn globo celeste.

Calliope.

Con va libro.

Iconologia del Ripa

M V S E.

Come dipinie dall' Illustrissimo Cardinal di Ferrara à Monte Canallo nel suo Giardino. Section of the state of the second

All & Zamer and Compare to

On la destra mano tiene vna tromba,& on la sinistra vn volume, e dalla medefima banda vi è va puttino, che per cialeuna mano tiene vna facella accesa, & in capo vna ghirlanda. Enterpe. Will have by

Con ambe le mani tiene vna maschera.

Talia:

On la destra mano tiene vna maschera con i corni, & con la finistra vn cornucopia pieno di foglie, & di spighe di grano: mà verdi, & per terra vn' aratto.

Melpomene.

On la destra mano tiene vna maschera, & con la finistra vna tromba, & per ter ra vi è vn libro di mufica aperto.

Terplicore

On la finistra mano tiene vna lira, & on la destra il plettro.

Tene con la destra mano vn corno di douitia pieno di fronde, fiori, & diuerfi frutti, & con la finistra mano vn flauto, & dalla medesima banda vi è Cupido, che con la finistra mano tiene vaa maschera, & con la destra vn' arco con la corda sciolta.

Palinnia

Ten con la destra mano vn legno simile ad vna milura, & con la finifica vna maschera, & per terra vn'aratto.

Cullione.

On la deftra mano tiene en libro. & con y la simistra vn pissaro, & per terra vna maschera.



Vrame. Ien con la destra mano vna tauola. bianca, appoggiata alla cofcia, &

con la finistra vno specchio.

#### MECANICA.

and protection

Onna d'erà virile vestita d'habito succinto, con vn circolo in cima del capo dritto in alto, che con la destra mano tenga 'vna Manuella, & la Taglia, & con la finistra la Vice, & il Cuneo, & in terra l' Argano.

Mecanica è arte che opera manualmère mediante la Theorica dalle scienze Mathematiche come Animerica Geometria, & misure diverte, & signifi ca cosa fatta con artificio da muovere fuor de l'humana possanza grandissimi pesi con picciola forza, esfendo quella che in tutti gl' edifitij è inclusa,& operata mediante le varie, & diuerse machine sue, con le quali và superando le forze della natura, perche con facilità muoue, & alza ogni sorte de pesi da... terra, & mette in effecutione opere marauigi ofe.

Si rappresenta d'età virile, la quale fà che l' huomo sia capace di ragioni, &

esperto delle cose, & opera in tutte l' attioni Ciuili. & Mecaniche.

Si velte d'habito succinto, essendo che

all' 0-

all' operatione Mecanica conuiene d' essere sciolto da qual si voglia impedimento per potere con l' ingegno, & con l' industria mettere in esseutione quanto si aspetta a detta prosessione. Gli si pone in cima del capo il circolo sopradetto, per dimostrate l'operationi Mecaniche, che per lo più derinano dal moto circolare.

Gli 6 dà la Manuella, & la Taglia, effendo che la Manuella è firomento compartiro mediante la fua lunghezza, ad alzare, col moto circolare peso à lei comisurabile di ciò ne sà mentione; Arist, nel libro de le Mecaniche & la Taglia è quella che serue per Orizont, & per Verticale per tirare, & alzare ogni gran peso, Tiene la vite essendo che con maggior facilità delli sudetti stromenti opera circolarmente ad alzare medesimamente ogni ponderosa machina, & anco per stringere; & alzare conforme l'occasione, il Caneo, è quello che facilmente, percosto dal colpo, apre, & sforza, & diuide, ogni solida durezza.

Gli si dà l'Argano come stromento che dal moto circulare messo sorro il hogo del cen-

tro, tira, & alza pefi fopra naturali.

# NATVRA.



Onna ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn' auuo ltore in mano, come si vede in vna Medaglia d' Adriano Imperadore, essendo la Natura, come diffinisce Arist. nel secondo della Fisica, principio in quella cosa, one ella si ritroua del moto, & della mutatione per la quale si genera ogni cosa corru tibile.

Si farà donna, & ignuda, & diuidendosi questo principio in attiuo, & passiuo, l'attiuo dimandarono con il nome di forma & con nome di materia il passiuo.

L'attiuo fi nota con le mammelle piene di, latte perche la forma è quelle, che nutrifce, & fostenta tutte le cose create, come con le mammelle la donna nutrifce, & sostenta li fanciulli.

L'auoltore vecello auidiffimo di preda, dimoftra particolarmente l'altro principio dimandato materia, la quale per l'appetito della forma mouendoss, & alterandoss, ftrugge à poco à poco tutte le cose corruttibili.

# NAVIGATIONE.

Onna, la qual con gratiofa attitudine tenga vna vela, donde pendano le farte fopta vn timone da naue, & fiia in atto di riguardare con attentione vn nibio, che vada per l'aria volando, & di lontano per mare fi veda vna naue, che fcorta à piena vela.

La vela, le farte, il timone; & la naue fono cofe note per se sesse. &

danno cognitione della figura fenza molta difficoltà.

Il nibbio vecello rapace, & ingordo si pone con l'autorità di Plinio nella naturale historia, oue dice, che gl'antichi imparorno d'acconciare il timone alla naue dal volare del nibbio, osseruando, che come questo vecello per lo spatioso campo dell'aria, và hor quà, & hor là, mouendo con gratia le penne della coda, per dar à se stesso aiuto nel volgere, & gi-

girar

#### N A T V R A.



girar il corpo, accompagnando il volto condiali, così medesimamente si poteua col timone posto dietro alla naue, volgendo nel modo, che volgena la coda quell'vecello, con l'aiuto della vela solcar il mare, ancorche susse turbato, & hauendo fatto di ciò proua di selice successo, volsero, che questo vecello susse il Geroglisico della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo luogo.

Nauizatione.

Na donna ignuda prostrara in terra, che habbia li capelli lunghissimi che spargendoli per terra venghino sare onde, si mi i à quelle del mare, tenen lo con vua delle mani vn remo, & con l'altra la carta, e'l bossolo da nauigare.

NECESSITA.

Onna, che nella mano destra tiene vn' martello, & nella sinistra vn mazzo di chiodi.

Necessità è va essere della cosa in modo, che non possa stare a trimenti, & pone ou un que si ritroua va laccio indissolubile, & per-

ciò si rassomiglia ad vno, che porta il martello da vna mano, & dall'altra li chiodi, dicendosi volgamente quando non è più tempo da terminare vna cosa con consiglio, esfer sitto il chiodo: intendendo la necessità dell'operationi.

The second secon

Necessità.

Onna sopra d'vno alto piedestallo, che tenga vn gran suso
di Diamante, come si legge nelli
scritti di Platone.

NEGLIGENZA.

Onna vestita di habito tutto squarciato, & rotto, sarà scapigliata, stando à giacere con vna horologgio da poluere di trauerso in mano, ò terra.

Dipingesi la Negligenza scapigliata, & mal vestita per segno che il negligente non è compito nelle sue attioni, & spiace generalmente

à tutti.

Il stare à giacere significa desiderio di riposo, d'ond'è cagionato que-

sto vitio.

L'horologgio posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tépo perso, & è questo vitio figliuolo dell' Accidia, ouero nato ad vnparto con essa; però si potra dipingere con vna testuggine, che le camini sù per la veste, per esser lenta, & negligente nelle sue operationi per il peso della vistà dell'animo, che non la lascia vscire dalla sua natural sordidezza.

#### NINFE IN COMMVNE.

Alle fintioni de gl'antichi non è dubbio alcuno, che molte, & diuerse vtilità si possione raccorre, dimostrando la potenza, & prouidenza di Dio, perche altri ne insegnano precetti di Religione, moralità, & altri simili beneficij, si come hora particolarmente con l'allegoria delle Ninse si dinota l'opera della Natura, significandosi per esse Ninse la virtù vegetatiua consistente nell'humor preparato, per la quale si sà la generatione, nu; tritione, & aumento delle cose; onde si dice le Ninse essere sigliuole dell'Oceano, madre del

finne

fiume, nutrice di Bacco, si dicono fruttifere, & vaghe di fiori, che pascono gli armenti, mantengono la vita de mortali, & che in lor tutela, & cura i monti, e valii, i prati, i boschi, & gl'alberi, & ciò non per altra cagione, che per esser la detta virtù dell humore sparso in tutte le sudette cose, & operare simili effetti narurali, si come intese Orfeo celebrando in vn suo hinno le dette Ninfe, in questa fentenza.

Nutrices Bacchi, quibus est occlta domus Que fructifere, & leta pratorum floribus

Pascilis, & pecudes, & open mortalibus

Cum Cerere, & Baccho vitam portastis alumna.

Le quali cose siano dette qui in commune delle Ninfe, per non hauere à replicare l'istesse cose nella esplicatione delle particolari figure, che seguiranno appresso.

# Hinnedi, & Napee.

S Aranno donzelle gratiole, il lor habito fuccinto, & come dir fi fuole Ninfale, di Aranno donzelle gratiose, il lor habito color verde, l'acconciatura della testa adornaranno varie sorti di fiori con loro mischiati, & varij co'ori, mostraranno anco gran. quantità di herbette, e fiori nel grembo raccolti, tenendolo con ambe le mani di quà, & di là con bell'atto sparso.

Il Boccaccio nel lib. della Geneologia delli Dei riferisce le Ninfe de prati, & de fiori chiamarsi Hinnedi: mà Natale Conte lib. 1. della mithologia al cap. 12. delle Ninfe, dice, tali Ninfe chiamansi Napee voce deriuata dalla... Greca, napos, che fignifica collina, & pascolo.

Il verde colore del vestimento, le tenere herbette, & fiore dimostrano quel che è lor naturale.

# Driadi, & Hamadriadi.

C I dipingeranno donne rozze, senza alcun ornamento di testa anzi in vece di capelli si potrà far loro vna chioma di musco arboreo, ò languine, che si vede pender intorno a i rami de gli arbori.

L'habito sia di verde oscuro, gli stiualetti di scorza d'arbori, in ciascuna mano terrano vn ramo d'albero filuestre col suo frutto, cioè chi di ginepro, chi di quercia, chi di cedro, & altri fimi .

Le Driadi, & Hamadriadi sono Ninfe delle selue, & delle quercie, Mnesimaco vuole, che fiano nominate Driadi, perche nelle quercie menano lor vita, & che siano dette Hamadria di, perche infierne co le quercie son prodotte, ouero come dice il Commentatore d'Apol'onio, & Isacio, perche elle con le quercie peri. scono.

Il misterio Filosofico contenuto sotto queste finitioni, si è dichiarato di sopra, quando s' è detto delle Ninfe in commune.

# Ninfe di Diana.

Vtte le Ninfe di Diana saranno vestite d'habito succinto, & di color bianco in segno della lor virginità.

Haueranno le braccia, & le spalle quasi nude, con arco in mano, & faretta al fianco.

Così le dipinge Claudiano 3. lib. delle laudi di Stilicone quando dice.

Et pharetratarum comitum inuiolabile co-

Concilium veniunt humeros, & brachias nude.

Nel palazzo dell' Illustrissimo, & Reuerendissio Signor Cardinal Farnese ve n'è vna di queste Ninse, molto gratiosa, & fatta con le medesime offernationi.

Potrebbesi anco oltre il succinto vestimen to adornare di pelle di varij animali per segno, che sieno cacciatrici.

#### NAIADI.

# Ninfe de'fiumi .

C Iano donzelle leggiadre, con bracchia, e gambe nude, con capelli lucidi, e chiari, come d'argento; e di cristallo per gl'omeri

Ciascuna harrà in capo vna ghirlanda di foglie di canna, e sotto il braccio sinistro vn'-

vrna dalla qual n'esca acqua.

Dice il Boccaccio nel libr. della Geneologia delli Dei le Naiadi effer dette da voce significante flusso; & quella commotione, che si vede nell'acque mentre scorrono.

Si fan con braccia, gambe, e pie diedi nudi, per significare le semplicità dell'acque essen-

do elemento senza mistione.

Li capelli chiari, lucenti, & sparsi significano l'acque correnti.

> 11 Еe

# NEGLIGENZA.



Il vaso, & la ghirlanda di canne son per segno della loro potestà nelle acque, & per quella ragione, per la quale si danno l'vrne, & le ghirlande à i sumi.

Questo ragionamento di Ninse mi sa sotuuenire vna sonte boscareccia sigurata dal Signor Gio. Zaratino Castellini al cui mormorio dormendo alcune Ninse da vna parte vn Cupido discaccia dal bosco con vna sace accesa li sauni, Satiri, & Situani, dall'altra parte vn'altro Cupido, che porta adosso l'arco, & la faretra, e tiene vn dardo in mano, con la punta del quale mostra d'imponere silentio à certi cacciatori, che hanno il corno alzato in a to di voler sonare sopra la fonte, leggesi questo suo Epigramma, che per esser leggiadro, e bello, ne voglio sar parte à curiosi.

Rapiores Driadu procul hinc discedite fauni Syluani turpes Pan , Saiyrique rudes Hic Nympha dulci deuista lumina somno

Claudere ne timeat ad leue murmur aque, Rauca venator clangorem comprime Bucca, Qua vigiles cupiunt sommanerapias, Quod si de somno surgent, resonante fragore, Tu sies oculis prada odiosa suis.

#### MARE.

V N vecchio con crini longhi, barba folta, inordinata, farà nudo, & horrido, ma à torno fi vedrà vna cortina, che suolazzando gli copra le parti dinanzi, sotto vn piede si vedrà vn delsino, e sotto l'altro vna conchiglia marina. & in mano vn timon di naue, ò d'altri vscelli da solcar in mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio, per esser egli antichissimo, & coetaneo della nostra madre ter-

Si fà horrido, e spauenteuole per

le sue commotioni.

Il lenzuolo d'attorno gli fà vela, & il timone che tiene con la mano, effendo istromenti fignificanti l'operationi di nauigare, dichiarano la conditione di esso mare.

Il medefimo effetto fà il defino, & la conchiglia, essendo animali, che si generano., & viuono in questo largo campo.

#### THETHI.

#### Ninfa del mare.

Donna di carnagion fosca, hauerà i capegli sparsi attorno al capo, le faranno vna ghirlanda di gongole, & chiocciole marine, hauerà per vestimento vn velo di color turchino, & terrà in mano vna bella pianta ramosa di coralli.

Thethi fù finta esser Dea marina, & si intende per essa quella massa d'acqua, ò vogliamo dire humore apparecchiato, & consparente alla generatione, & nutritione, percioche è detta Thethis, quasi tithyj, cioè nutrice, perche l'humore nutrisce ogni cosa, ò pur s'intéde l'elemento dell'acqua, il quale abbondantissimamente si racchiude dal mare, il che intese Vergilio nel suo Poliono, có questi versi.

Pau-

Pauca tamen suberunt prisca vestigia frau-

Qua tentare Thetin ratibus qua cingere mu-

ris,Oppida, &c.

Da Theti tiene il cognome in Perugia mia patria l'antica famiglia honorata hoggi nella persona del Signor Girolamo Thetij gentil'huomo di ratissime qualità.

Il color delle carni, e del velo di Theti di-

mostrano quel dell'acque marine.

Le gongole, le chiocciole, e la pianta de cotali sono cose di mare atte à far più manisesta la nostra figura.

#### Galatea.

Donna giouane bianchissima, le chiome saranno sparse, rilucenti, quasi sila d'argento, terra all'orecchie pendenti di chiarissime, & finissime perle, delle quali hauerà vna collana, & per vestimento vn velo candido, come latte, parte à torno il corpo rauuolto, & all'aria spiegate, con vna mano terrà il velo, e con l'altra vna spugna, i piedi si poseranno sopra vna bianchissima conchiglia

Galatea detta da gada, che fignifica latte, però la candidezza della carne, & del velo rispondono al fignificato del nome, & all'effer

uo.

Le perle, & le conchiglie sono per segno

che è Deità del mare.

Quanto alla spugna narra il Boccaccio nel 7.lib de la geneologia de gli Dei, che per Galatea Dea della bianchezza si dinota la schiuma che dall onde marine sbattute accogliente frà loro l'aere si genera, laquale è bianchissima, e dalla qual poi si generano le spugne,

#### NINFE DELL'ARIA.

#### Iride .

V Na fanciulla con l'ali spiegate in forma d'vn mezzo cerchio, le quali sieno di diuersi ordini, cioè di porpora, paonazzo, azzurro, verde, e che le chiome sieno sparse auanti il volto, il petto in forma di nebbia, e gocciole minute d'acqua, che cadono per la persona, frà le quali si vedano varij colori mischiati del vessimento, dal ginocchio in giù da nuuole, & aere caliginoso coperta, e con la man destra tenga yn giglio ceruleo.

L'Iride è l'arco, che volgarmente chiamano no arco baleno.

Si fà fanciulla alata, per effer secondo che riferisce Phornuto nel primo libro della natura delli Dei, chiamata da Poeti ve oce, & messaggiera delli Dei, & massime di Giunone di cui si dice è Ninsa, percioche Virgilio nel quinto libro dell'Eneide sà, che Giunone la mandi per Ambasciatrice.

Irim de cœlo missi Saturnia Iunio

Iliacam ad classem; ventosque aspirat euis Multa mouens, nec dum antiquum ex saturata dolorem.

Illa quam celerans permille coloribus arcu Nulti vifa, cito decurru tramue Virgo.

Ouero vogliamo noi dire, che è messaggiera per esser prenuncia de la sutura pioggia, ò serenità. Le facie di colori nell'ali sono per rappresentar quelle, che si vedono nell'arco baleno. I capelli sigurati con nebbia, & giocciole minute dimostrano quella minuta pioggia, senza la quale non si farebbe arco. Non si vede detta sigura dalle ginocchia à basso, perche l'arco baleno non è mai circolo persetto.

Il giglio turchino, che tiene in mano, se le conuiene per li varij colori, che tiene l'arco baleno; onde è detto Iris, del cui arco, & Iride appariscono bellissime descrittioni ne gli opusculi di Vergilio, vna delle quali è questa.

Thaumantis proles varianti veste figuras, Multi color picto per nubila denolata arcu: Et più à basso.

Nuncia lunonis vario decorata colore Aethera nubificum complectuur orbe deco-

Cum Phabus radios in nubem iecit aquosã.

# SERENITA DEL GIORNO.

# Ninfa dell'aria.

V Na giouanetta in habito di Ninfa, di colore giallo, con bionde, & longhes treccie ornate di perle, & di veli di più colori fopra alla chioma fi poserà vn Sole chiaro, & bellissimo, à pie del quale penderà vn velo d'oro, & con bella gratia caderà, sopra le spalle di detta figura.

Il colore del vestimento sarà turchino, &

ne i piedi hauerà li stiualetti d'oro.

Così hò offeruato effer dipinta la serenità del giorno in molti luoghi, onde potiamo dire, che la bellezza, & gl'adornamenti

Iconologia del Ripa

436

di questa figura, fignificano quanto fia vago, & bello il giorno chiaro, & fereno, il che dimostra anco il colore del vestimento, & il risplendente Sole.

Serenità della Notte.

A Ncor'essa con habito alla Ninsale di color azzurro, tutto contesto di chiarissime stelle d'oro, sarà di carnagione sosca, i capelli saranno alquanto oscuretti, & le treccie saranno adorne di perle, & di veli paonazzi, sopra li quali si poserà vna. Luna d'argento con vn velo di argento, & di seta azzura, che le cali sopra le spalle con bella gratia.

#### PIOGGIA.

Ninfa dell' Aria.

V Na fanciulla vestita di bigio, hauerà in capo vna ghirlanda di sette stelle, delle quali sarà vna scura, & nel petto n'hauerà altre 17, delle quali sette saranno oscure, & dieci chiare, in mano terrà vn ragno, che faccia la tela.

Le sette stelle, che porta in capo, sono le Pleiadi le quali spesse volte menano pioggia; onde Statio nel 4. della Thebaide, dice

cofi -

Inache Presea neque enim violentior exit Amnis humo, cum Taurum, aut Pliadas

bau sit aquosas.

Et per le dicisette stelle del petto s'intende l'Orione, ch'è vna figura, laquale apparendo, sà pioggie, e tempeste assai, però Vergilio nel primo dell'Eneide, così dice.

Cum subito assurgens fluctum nimbosus O-

rion

Et Propertio nel 2.lib.delle sue Elegie.

Non hac Plesades faciunt, neque aquosus

Orion

Le si dà il ragno, come dicemo, perche quado è tempo da piouere, sa la tela sua con più fretta, & assiduità, che quando è sereno, seruendosi del benesicio del tempo, essendo all'hora più opportuno per cagione dell'huomo à sar quell'opera, che nel tempo sereno, & asciuto; onde Plinio nel lib. 11. dell'historia naturale parlandone, così dice. Aedem sereno non texunt nubito texunt, Ideoque multa Aranea imbrium signa.

Il color bigio del vestimento, come dice-

mo, é color proprio, & segno del Cielo disposta à piouere; onde sopra di ciò Tibullo nel 1. lib.dice.

Quamuis prafens picta ferrugine calum Venturam admittat imbrifer arcus aquam .

#### R V G I A D A.

Ninfa dell'aria.

Onna vestita di verde, in capo hauerà vna acconciatura di cespugli, & tronchi d'arbori pieni tutti di rugiada, come anco tutto il restante di sua figura; Hauerà parimente sopra tutti i cespugli vna luna piena, si sa il vestimento di color verde, per fignificare gli herbosi prati, & verdeggianti campagne, doue la rugiada si riposa, & si mantiene lon-

go tempo.

La Luna piena, denota il tempo opportuno alla sua generatione, scriuendo Aristotele nel 3. lib. delle Metetore della rugiada, & della arina, che il lume. & calor della Luna quanto è maggiore, hà più forza di alzare maggiore quantità di vapori, & di tenergli sospesi in... o questa terza regione dell'Aria, i quali poi non essendo da sorza basteuole tirati più su alla seconda Regione, ricadendo à basso sanno molta rugiada secondo la moltitudine di detti vapori.

#### COMETA.

Ninfa dell'aria.

V Na giouanetta d'aspetto siero, di carnagione, & vestimento rosso con chioma sparsa, & parimente accesa, hauerà in fronte vna stella, con vna mano terrà vn ramo d'alloro, & vno di verminaca, & con l'altra vn

pezzo di zolfo.

Si dipinge di aspetto terribile, con le siammeggianti chiome, & col vestimento rosso, e la stella in fronte; percioche la Cometa è per se stessa spauenteuole, minacciando sempre qualche sinistro, & graue accidente nel mondo, si come significa Silio Italico nel primo libro doue disse.

Crine v: flammifero terret fera regna Come-

res

Sanguineum spargens ignem, vomit atra, rubentes.

Fax cœlo radios, & Jaua luce corufcum Scinuliai fidus, terrifque extrema minatur.

Le si dà il pezzo del solsoro in mano; perche la Cometa, come scriue Aristoti e nel 3.

lib.

lib. delle Metetore, è di natura sulfurea, & da gli antichi fu riputata cosa prodigiosa,; scriue anco Plinio nel secondo libro dell'historia naturale, & Verg, nella prima della Georgica.

Fulgura:nec diritoties arfere Cometa. Le si danno in mano i rami dell'alloro, & della verminaea; perche con essi gli Antichi faceuano le purgationi de portenti cattiui, che loro appariuano, si come della verminaca scriue Plinio nel libro ventidue. & dell'alloro nel lib. 16. & ancora del solfo, di che habbiamo detto, nel trentacinque della sua Historia Naturale.

#### T A. I N



Onna in habito graue, con vn'hasta nella mano destra, & nella sinistra col simolacro di Minerua, come si vede nella Medaglia di Geta.

La grauità dell'habito significa le maniere, & i costumi graui, che nella persona nobile si

ricercano.

L'hasta, & il simolacro di Minerua, dimostrano, che per la fama, ò delle scienze, ò dell'armi, la Nobiltà si acquista; essendo Minerua protettrice, secondo il credere de' Poeti de gl' vni, e dell'altri egualmente; per esser nata dal capo di Gione, che è il discorso, & l'intelletto, per mezo del quale questi hanno il valore, &

# NOBILTA.

Onna togata riccamente con vna stella in capo, & con vn scettro in mano.

La veste lunga presso a' Romani non era lecito portarsi da ignobili. La stella in capo posta, & lo scettro in mano, mostrano che è attione d'animo nobile prima inclinare à se gli splendori dell'animo, significati per la stella, poi à commodi del corpo, fignificati nello fcettro, & che la Nobiltà nafce dalla virtù di vn'animo chiaro, & splendente, & si conserua facilmente per me-

Nobileà.

zo delle ricchezze mondane.

Onna di matura età mostrandosi nella faccia afquanto robusta, & ben disposta di corpo: sarà veftita di nero honestamente, portara in mano due corone l'vna d'oro, l'altra d'argento.

Si fà di età matura; per dimostraresche nelli principij di nobiltà, ne anche il fine, che si notarebbe con

l'età senile, cioè quell'antichità de'Cesari, che non ritiene altro, che il nome fi possono dire vera Nobiltà, come notà l'Arniglio nelle sue veglie. Il vestito nero conuiene al nobile per mostrare, che senza splendore de' vestimenti, è chiaro, & illustre per se medesimo.

Per le due Corone si notano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che infieme ne fanno la nobiltà.

NOCVMENTO.

I Vomo brutto, che tenghi posata sa deftra mano fopra d'vn porco, che stia in atto di cauare la terra con il grugno, & con la finistra vn mazzo d'Ortiche.

Brutto si dipinge il Nocumento, percioche

Ec 3

Iconologia del Ripa

438

non vi è cosa più abomineuole, & brutta, che quella, che è in nocumento della vita huma-

na.

Il tenere posaca la destra mano sopra il porco dimostra quello, che gli Egittij con tale animale significauano, cioè vna persona dannosa, essentiale insetta i corpi di coloro, che beuono il suo latte, & di lepra, & puzzolente rogna si contaminano, anzi di più l'vio frequente di mangiar la carne di porco ingrossa l'ingegno. Oltre acciò, è ancora animale noceuole, perche sà non picciol danno à i campi seminati, & alla pouertà, mentre le tenere biade non sol mangia, ma bruttamente ancora calpestra, & con il grugno le spianta.

L'hortiche, che tiene con la finistra mano fignisica il danno, che si riceue da quest'herba, percioche à pena, che si tocchi, punge, & si sen.

te da lei nocumento grandissimo.

# Nocumento d'ogni cosa.

H Vomo brutto, vestito del color della ruggine, che tenghi con ambe le mani vna Salamandra, & alli piedi vi sia vn lupo con la bocca aperta.

Del color della ruggine in più luoghi n'habbiamo ragionato, come cofa che confuma tut.

to quello, oue ella si posa.

Si dipinge, con la Salamandra per dimostrare con esta vn'huomo reo, & à ciascuno con chi prattica dannoso facendogli ingiuria, ò qualche male, & che con chiunque si ritroui, gli apporti qualche calamità, & dicesi, che la natura diede alla Salamandra nel nuocere tanta forza, che col suo veleno insetta tutti i frutti di qual si voglia albero, & coloro, che ne mangiano di quei pomi insettati, per la sua fredda virtù si muoiono di veleno, non altrimente che sia quello dell'aconito.

Il lupo con la bocca aperta anch'egli è animale, ché distrugge, quasi tutti gli altri animali, lassando però in disparte Leoni, orsi, tigri, simili, & pur à questi nocerebbe se haues-

se forza da poterlo fare.

#### NOTTE.

Da Poeti antichi, & da Pausania,

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Donna di carnagione, & capigliata fosca, incoronata di papaueri, habbia su le

spalle due grandiale negre assai distese, la veste sia negra ricamata di lucide stelle, tenganel destro braccio vn fanciullo bianco addormentato, nel sinistro vn'altro fanciullo negro ancor esso in atto di dormire, & ambedoi con li piedi storti.

La Notte nella Theogonia d'Hesiodo, è si-

glia di Caos, sorella d'Erebo.

,, Ex chao vero, Erebusque nigraque nox edit

Ma Varrone la tiene figlia dell'Erebo.

Notre dicesi dal nocere, perche noce à gli occhi priuandoli della sua perfettione, cioè dell'atto del vedere, percioche occulta il colo. Par commune opinione che la Notte altro non sia che ombra della terra, di cui vien riputata figlia nella Genealogia del Boccaccio. Ex incerto Patre dicit Paulus Noctem Terra fuisse filiam: ne senza ragione, perche l'interpositione della terra toglie à noi li raggi solari, & impedisce al nostro aspetto la vista del Sole. Non però ogni ombra; ma solo quella della quale n'è cagione il So le, quando è sotterra, in quanto appartiene all'Emispero di quelli, appresso de quali è la Notte. Suida. ,, Nox est umbra, terra non qualibet tamen, , sed ea cuius Sol causa est, quando est sub "terra, quantum ad eorum Emilpharium, , attinet, apud quos nox est, quem admo-,, dum , non qui à qualibet voluptate vincitur, , incontinens eft, sed qui à quadam. Sò che altri con fottigliezza tengono che la Notte sia più tosto effetto dell'ombra della terra in vigor delle parole di Cicerone De Nain-, ra Deorum. Ipfa vmbra terra foli officiens , noctem efficit. à cui s'adderifce Bartolo-, meo Anglico De proprietatibus rerum. , Caulatur nox ab umbra terra, se la Notte è cagionata dall'ombra della terra, viene ad essere esserto della terra. Ma se si hà da. penetrare nelle fottigliezze, ne produrremo alcune dal canto nostro. Primieramente diremo che l'Ombra della terra non è causa esficiente della Notte, ma più tosto immediata. mente il corpo opaco, & denio della terra, che ci toglie la vista del Sole tramontato, però dissero coloro che la Notte è figlia della terra, se fusse effetto dell'Ombra, saria figlia dell'Ombra, & nipote della terra. Seconda. riamente diremo che la Notte è più tosto effetto dell'istesso Sole tramontato, il Sole con la venuta, & affistenza sua fà il giorno con la partenza, & prinatione della fua

luce

luce fa la Notte, essendo il Sole quando è sotterra cagione dell' ombra secondo Suida: laonde quando Bortolomeo Anglico và discorrendo che il corpo luminoso maggior del corpo supposto sa ombra che tende in acuto, & in cono, conclude che il Sole effendo maggio-,, re della terra, fa ombra conoide. Ex que patet qued cum Sol sit maier terra facit vm. " bram conoidem . Se il Sole fa ombra conoide, ne segue che con tal' ombra sia causa efficiente della Notte. Cicerone nel sudetto luogo . Solita monetur, vt cum terras, larga lu ce compleuerst, easdem modo his modo illis ex partibus opacer. Terzo prouaremo in altra maniera che la Notte non può essere ombra della terra, ma più tosto cauta di tal' Ombra, L'ombra non è altro che priuatione del retto, e principal transito, & slusso del lume in cerra, & determinata quantità cagionata in alcun corpo dall' imperfettione di corpo opaco, the si oppone al corpo luminoso, stante cioè, la Notte non può dirsi ombra della terra, poiche contenendo essentialmente l'ombra certa, & determinata figura, che si rappresenta nel corpo ombreggiato, confiste ella in buona parte in detta figura; la Notte non include necessariamente in se tal sigura, onde ancorche di Notte tempo la terra interposta cagioni nell'aria ombra acuta, & conica, nondimeno tal ombra, & figura è fuori dell' essenza della Notte, attesoche dato che la terra. non cagionasse alcun' ombra, & figura, nientedimeno per la semplice tenebra, & priuatione del lume sarebbe Notte. Ne meno può dirsi la Notte effetto dell' ombra della terra, ma più tosto causa di tal'ombra come termine vniuersale, essendo la Notte come si è detto, formalmente priuatione de l'vno, & l'altro Emispero per l'interpositione della terra quale prinatione contratta, e ristretta alla disserenza di certa demensione, & figura cagiona l'ombra sudetta. Nascono queste differenti, e contrarie cagioni, perche tal volta si ha rifguardo a caula, che in ciò, è caula d'altre cause, tal volta à causa remota, tal volta à causa proflima, tal volta ad vn termine, più che ad vn' altro: tal volta si piglia la causa per l'effetto, e tal volta l'effetto per la causa, chiattribuisce il tutto ad vna parte, chi ad vn'altra..., doue molte concorrono a fare vna cota. Ma siasi la Notte, è effetto del Sole tramontato è del corpo opaco della terra, ò dell' ombra della terra, ò sia la Notte come priuatione di lume, essa stessa causa dell' ombra, in ogni mo-

do la Notte è ombra, & dir si può la Notte Ombra della terra partialmente, perche contiene vno de termini, che concorrono a constituire l'ombra; anzi Platone asserisce nel Timeo che la terra non solo è causa efficiente della notte, ma anche del dì. Terram altricem nostram circa polum per uninersum extensum alligatam dies , noctisque effectricem. & custodem esse voluit. La Notte da nocere vuol che sia detta Catulo in Varrone perche tutte le cote senza interuento del Sole ,, sono bagnate dalla brina che noce Nox ( ve , Catulus au) quod omma nisi interneniat sol, , pruina obrizuerint quod nocet. Noce anco per mille insulti, misfatti e sceleratezze che si commettono dall'audacia della secreta notte, per vsar le parole di Luciano nelli Amori diuersi: E la notte vna maschera commune, fotto la quale per fine i Modesti si danno in. preda alla sfacciataggine, Tenebra Verecundiam diminuit dice S. Basilio: però da Esiodo fi publica per madre della fraude, calamità, & miferia.

,, Nox peperit Momum, & arumnam dolore plenam,

"Peperit praterea, & Nemesin, clademo mortalibus hominibus,

,, Nox perniciosa, post hancque fraudemo enixa est, & amicitiam.

Se la fa anco madre dell'amicitia, da sospetto d'amicitie lasciue, cagioni delle sudette fraudi, fastidij, & vecisioni d'huomini. Sub nottem omnia sunt suspetta dice Sant' Ambrogio. Notte perniciosa chiama i medemo Esiodo, e soggiunge che sia madre de contentioni.

#### , Et contentionem peperit pertinacem.

Noce di più la Notte per l'aria nociua greue, ch'aggraua la vita di quelli che nelle tenebre di lei caminano, ancorche fani fiano, & è nociua à gli infermi, che sono più tormentati sotto l'oscuro manto suo, & morono più di notte che di giorno.

Se ben la notte prende l'Etimologia dal nocere, è nondimeno ancor ella gioueuole moderatrice delle noiose cure madre, & nutrice del sonno, del riposo, & della quiete, generatrice di tutte le cose appresso Orseo, da Aristotele considerato nella Metassisca lib. 12. summa seconda cap.1.

Ee 4 La

Iconologia del Ripa

440

La figuriamo di carnagione, & capigliata fosca, perche fosco apparisce l'aspetto suo; ond'è quel verso di Varrone citato da Sesto

Pompeo.

"Erebo creata fuscis erinibus Nox te inuoco. Incoronasi di papaueri che inducono dolcemente sonno, riposo, & quiere, essetto proprio della notte. Orseo nell'Inno della notte.

"Quiete gaudens, & quiete multi somni, leta delectabilis.

» Oblimoni tradens curas , bonaque laborum quietem habens.

Per tanto Ouidio nel quarto de fasti incorona la sua placida fronte de papaueri.

,, Interea placidam redimita papauera, frontem

, Nox venit.

Ha grandi ale negre, assa distese, perche con l'ombra sua abbraccia tutta la terra: Vergilio nell' ottauo.

3, Nox ruit, & solem tellurem amplectitur alis.

Manilio lib.5.

"Et mentita diem nigras nox corrahit alas. A questi s'appoggia Torquato Tasso nell' ottauo canto del suo Gosfredo stanza 57.

Sorgea la notte intanto e sotto l'ali Ricoprina del cielo i campi immensi. E nell' vndecimo stanza 82.

Ma fuori vscì la notte, e'l Mondo ascose Sotto il caliginoso horror dell' ali, El'ombre sue pacisi che interpose

Pacificho disse perche la notte, ancorche sia essecutrice d'ire, di risse, & di contese private, nulladimeno guerreggiar non si suole contro gli essecuti di nemici publici, con quali non si sa giornata di notte, ma si retirano li soldati nelli loro steccati, e ripari, acciò non si perda l'essecito in tenebrosa pugna, come canta.

Nono Poeta Greco lib. 24. & 29. doue la notte

all' apparir l'Espro spartisce le battaglie.

Il beneficio della notte ha faluato parte di esserciti assimi di giorno, come occorse à quel. li Sabinesi che disarmati in tempo oscuro secro ritorno a suoi, scampati dalle armi di Postumio Romano, che molti n'vecise, e tutti haurebbe spiantati, se la notte non sopraueniua. La notte senza luna è stata da alcuni presa per opportuna ad essaltare d'improuiso, & aggabbare il nemico: ciò riusci bene ad Ascanio Rè de Latini debile di sorze, audace di notte contro Mezentio Rè de Toscani, le

cui toscane squadre colte all' improviso, tutte si confusero, piene di paura, & di tumulto difordinato, ch'auuenir suole in essercito turbato di note, mouendosi senza ordine, coperte dalle tenebre; alcuni per balzi cadendo perdeuano la vita, altri capitati in fauci senza riuscita rimancuano prigioni, altri in maggior parte menauano senza differenza le mani tra loro, restando morti più dalle armi sue proprie che da nemici Latini vincitori: Vittoria dal Magno Alessandro vituperata, perche non riputaua impresa da generoso guerriero il rubbar la vittoria con inganni, & essalti di notte non riusci però bene à Sesto Capitano de Sabini, il quale temendo far giornata col nemico apertamente, deliberò d'affaltar di notte il Campo de Romani: Ma li Romani guidati da Valerio, & da Lucretio Consoli stauano nascosti tra la fossa, & il bastione non veduti per le tenebre andauano ammazzando tutti li nemici che passar voleuano, in tal notturna pugna morirono de Sabini, & fuoi compagni tredici milla, ne furono prefi quattro milla, e ducento, di che à lungo Dionisio Alicarnaseo libro quinto. Ma Nestore Imperiale Configliero tanto faggio, quanto vecchio nell' Iliade chiamata dal bellicoso Alessandro Magno institutione dell' arte militare, da per configlio, che non fi faccia guerra di notte riputando colui che hà radicata. ne gli intestini alpera guerra per homo ingiusto, senza parenti, e senza casa. Homero Iliade nona.

Sine cognatione, iniustus, sine domo est ille, Qui bellum amat intestinum, asperum; Sed nunc quidem pareamus nosti niera.

Canamque instruamus.

Nox amemista disperdet exercitum, vel

seruabit.

Questa notte mandarà in dispersione l'essercito se si combatterà; lo consecuarà se si darà riposo, & rinfrescamento alla soldatesca con a bona cena. Hettore similmente persuade Aiace à sopraseder tra loro la guerra, essendo cosa buona ad obedire alla notte, come che la notte naturalmente commandi, che non si combatta. Homero Iliade settima.

Nunc quidem cessemus à pralio, & certamine

Hodie , postea rursus pugnabimus,

Nox autem iam adest: bonum nosti parere. La veste negra ricamata di stelle denota, che la sua negrezza non è senza splendore, Orseo. "Audi beata dea rigrum (plendorem ha-

bens astris lucens.

dinegro la Vesti Euripide accompagnata da Relle .

2. Induta nieris vestibus currum insilit, Nox, aftra sunt deam secuta protinus

Le fi conuiene la veste negra come ombra della terra, secondo Ouidio, la quale arreca tenebre al Mondo, nel decimoquinto delle Meramorfofi.

"Vmbraque telluris tenebras induxerat

però dal Poeta vien chiamata negra. Virgilio nel fettimo.

Iam mediam nigra carpebat nocte quietem. Torquato Tasso nel 10.canto st.78.

Surge in tanto la notte, e'l velo nero. Per l'aria (piegase l'ampia terra abbraccia.

E nel 13.ft.75.

Ecco notte improuisa, il giorno serra,

Nell' ombre sue, che d'ogn'interno hà stese. Le stelle sopra la sua veste negra con grata vista la rendono risplendente, perciò Claudiano le dipinge il seno di stelle.

stat pronuba iuxta , Stellantes nox picta sinus.

Et Ouidio nel sudetto libro rappresenta la densa oscurità della notte ornata di stelle.

, Candidus Oceano nitidum caput obdide-

2. Et caput extulerat densissima sydereum Nox.

Li due fanciulli tenuti in braccio della notte hanno fatto variare tre huomini eruditissimi. Vincenzo Cartari nelle imagini de gli Dei espone, che il negro sia la morte. Natal Comiti concorre nell'istesso errore. Il Cartari mette il bianco nella sinistra si come Romolo , Amaseo, leua aibum. che ha da stare. dextra 23 album . di più Romolo Amaseo traduce in maniera che il negro solo habbia li piedi stor-,, ti; distortis virinque pedibus. dice egli che , Vtrosque distortis pedibus. dir douca. Per piena contenza è da sapere che Pausania nel quinto libro riferisce che nell' Arca di Cipselo Tiranno in Elia era vna semina che sosteneua vn fanciullo biaco che dormina nella man deltra; & vn negro nella finistra che medesimamente dormina ambe doi con li piedi storti, per questo significando il sonno, & per quello la morte, & la femina era la notte Nutrice d'amendui, E necessario qui per far vedere l'errore ponere la traduttione corretta da I. P. litterato infigne de nostri tempi che a mia requisitione in tanta differenza de sudetti autori è riccorso al testo greco sottilmente da

" lui essaminato. Femina essicta est puerum. , album dormientem sustinens in manu dexntra, in alteram nigrum habet puerum. verosque distortis, pedibus, indicant inscri-, ptione quod facile tamen vt nihil foriptum. ,, sit, conjecte possis, corum puerum vuum. , Mortem effe, alterum fomnum, & virifa: , Noctem ipsis nutricem . Vnum vuol direil primo in questo luogo, cioè il primo fanciullo nominato che è il bianco, per la morte pallida. bianca, perche rende i morti bianchi (morti. attesoche il colore albo, & il pallore appresso i Poeti si ha per il medemo. Horatio. Orapallor albus inficit. il timore, la mala coscienza, la collera, infetta il viso la bocca d'albo pallore, ma molto più la morte; restando i morti senza sangue da Virgilio son figurati pallidi nel quarto dell' Eneide. Animas ille Euocato Orco pallentes, anzi la morte da... Horatio è chiamata pallida, e Statio Poeta fa l'istessa morte bianca nel quarto delle seluc.

, His senium, longeque decus virtutis, &

alba.

, Athropos, & patrius lauros promisit

Avollo.

Lo fa con piedi storti, perche se ben pare che la morte sia veloce quando nel migliore stato assalta giouini robusti, nondimeno vien come zoppicando à passi tardi, e lenti, perche la morte subito ch' vno è nato gli camina dietro pian piano, nel medemo di che nascemo, quando cominciamo à viuere, cominciamo à "morire Seneca. Non repente in mortem in-,, cidimus, sed minutatim procedimus, quo-, tidie morimur, quotidie eum dimittitur ali-,, qua pars vita. La fa stroppiata, perche la morte stroppia molti disegni, & pensieri de viuenti, Morte vis'interpose onde nol seo. Et la morte in somma come prinatione di vita ci stroppia tutta la vita di molti anni in vn punto. Ond'è quel distico sepolcrale posto anco nella vita breue.

, Casius Aquidicus iam centum clauserat annos

, Felices annos tot tulit hora breuis.

Alterum poi vuol dire il secondo nominato nero per il fonno, nero, perche la mente nel sonno è sepolta nella oscurità, storto di piedi come stroppiato, perche il sonno è prinatione del moto, il qual moto, & portameto della vita, è fondato sopra i piedi. Storto anco perche il sonno è interrotto, e ci rompe, e stroppia la meta della vita che viuemø, & perche i fentimenti lono come Aroppiati mentre si dorme,

& l'o-

1442 Iconologia del Ripa

e l'operatione dell' intelletto nella sonno senza zoppica, non operando dirittamente offuscato dal sonno di color negro nella figura eliaca di Pausania, si come anco negro dicesi da Statio.

" Arma fluunt, erraique niger per nubila

Somnus.

La notte in questa figura di Pausania è balia Nutrice del sonno, ma nella Theogonia d'Esiodo si sa madre del sonno & della morte. Nox peperii odiosum satum, Grancam atra.

"Et mortem , perst ctiam somnum.

Di modo che come fratelli stanno in braccio alla Notte loro madre, e per fratelli sono riconosciuti da Homero nella Iliade 14.Doue Giunone và nella Città di Toante in Lenno incontro al sonno fratello della Morte.

Lemnum peruenit in ciuitatem diuini Tho-

antis

Vbi (omno obuiam venit fratrimortis.

Prima di tutte Orseo lo riconobbe per fratello della morte nell' inno del sonno.

, Fraier enim genitus es oblinionis, mortisque.

Et ciò per la fimilitudine che ha il fonno con la morte, Quidio!

,, Sculte quid est somnus, gelide msi mortis imago?

per questo si figurano ambedui dormenti in braccio della notte Madre, e nutrice loro, & per cotal similitudine disse Catullo.

Nobis cum semel occidit breuis lux, Nox est perpetua vna dormienda.

La Notte è madre del sonno, perche l'humore della notte accresce li vapori dello stomaco che ascendono alla suprema parte del
corpo li quali fatti più freddi dalla frigidità del
ceruello calano più abasso, & generano il
sonno il quale secondo Aristotele è più veloce
nelle tenebre, con ragione dunque li sudetti
principali Poeti riputorno la notte madre del
sonno. Nutrice la secero gli Eliaci perche la
notte non solo genera il sonno, ma lo nutrisce ancora nelle sue notturne tenebre. L'anglico per detto di San Bassilio.

T'enebra colorum pulchritudinem tollit, verecundiam diminuit, somnolentiam nutrit.

BEDIENZA.

ftra mano vn Crocifisto, & conla destra vn giogo, col motto, che dica SVAVE.

L'Obedienza è di sua natura virtù, perche consiste nel soggiogare i proprij appetiti della volontà de gli altri spontaneamente per cagione di bene, il che non si fadi leggiero da chi non sente stimo, li della sode, & dell' honestà; Però si dipinge di faccia nobile essendo i nobili più amatori dell' honesto, & più amici della ragione, della quale deriua principalmente l'Obedienza.

Il Crocifisso, & l'habito religiofo son segni, che'per amore della Religione è comendabile sommamente l'Obedienza, & però dicono i contemplatiui, & timorati di Dio, che in virtù d'essa si sa facilmente la Diuina bontà condescendente alle preghiere nostre, & all'adempimento de'desideri nostri.

Il giogo col motto SVAVE, è per dimostrare la facilità dell'Obe. dienza, quando è spontaneamente.

Fù impresa di Leone X. mentre era sanciullo, laqual poi ritenne ancor nel Pentificato;



Onna di faccia nobile, & modesta vestita d'habito religioto, tenga con la sini-

Obedienza.

adornandone tutte l'opete di magnificenza, lequali pur sono molte, che sece, & dentro, & suori di Roma, tirandola dal detto di Christo Sig. Nostro che disse Ingum meum suane est, intendendo dell'Obedienza, che doucuano hauer i suoi seguaci, à tutti i suoi legitimi Vicarij.

#### Obedienza.

Onna modesta, & humile, starà con la testa china; & con gli occhi riuolti al Cielo, donde esca vn raggio di splendore, dal qual penda vn freno, & elia allegramente por. ga le braccia per prenderlo. Et oltre à ciò gli Egittij, quando volcuano rappresentare l'obedienza dipingeuano vn cane con la testa riuolta verso la schiena, percioche nissun'animal si troua più obediente di questo, che lascia ancora di pigliare il cibo oltre al costume de gli altri animali alla semplice parola del padrone per vdire, & obedire al suo cenno. Però si potra dipingere in questo proposito, & per la dichiaratione del corpo tutto basti quel poco, che si è detto di sopra.

Obedienza.

Donna vestita di bianco, che caminando miri verso il Cielo nel qual sarà vn raggio di splendore, & porterà la detta donna

vna croce in spalla.

Quì si nota, che l'obedienza deu'esser monda d'interessi che la macchiano; piena di speranze de' premij immortali, che l'assicurano la via, e patiente à pesi delle leggi difficili al senso, che la nobilitano.

Il primo si nota nel vestito bianco, l'altro del guardar lo splendore del Cielo, & il terzo

nella croce, che tiene in spalla.

Obedienzaversc Dio.

Onna vestita d'habito lungo, & honesto, stia con molta attentione à guardar vn facrificio, che arda sopra vn'altare, e con vna mano tinta della vittima si tocchi l'estrema parte dell'orecchio dritto.

Il fignificato di questa figura si caua dalle sacre lettere, doue si dice, che Mosè col dito tinto nel sangue della vittima andaua toccando l'estreme parti de gli orecchi ad Aarondo sommo Sacerdote, & a' suoi figliuoli, il che da sacri Theologi s'interpreta per l'Obedienza, & per la prontezza d'vdire, & esseguir le cose appartenenti al sacro culto di Dio.

Donna scalza, e succinta, mostrando prontezza con vn silatoio da lana in mano, qual si giri dall'vna, e dall'altra banda, secondo ch'è mosso, come si deue muouer l'obediente a' cenni di chi comanda legitimamente.

#### OBLIGO.

H Vomo armato con due teste, quattro braccia, e quattro mani, per mostrare, che l'huomo obligato sostien due persone, l'vana per attender à se medesimo, l'altra per sodissare altrui.

E si dipinge con quattro braccia, e due teste significandosi per queste i pensieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

#### OBLIVIONE. Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Onna vecchia incoronata di Mandragora, con la destra tenga legato yn Lupo ceruiero, nella sinistra yn ramo di Ginepro.

Trouasi nella preparatione d'Eusebio lib. 3. cap. 1.c.3. che l'Oblinione veniua significata da Latona: mà come sia figurata da gli Antichi l'Obligione, non habbiamo appresso niuno Auttore sin qui trouato, & nodimeno è ne cessario, che da loro fusse rappresentata, poiche si riferisce da Plutarco nel Simposio nono questione sesta, che Nettuno vinto da Minerua, sopportò con equità d'animo la perdita, & ch'hebbe vn tempo comune con lei nel quale vi era dedicata l'Ara della Obliuione, figlia fe. condo Higinio dell'Ethere, & della Terra, fecondo Hesiodo nella Theogonia della contentione. Mà Plutarco nel 7. Simposio quest. quinta, reputa Bacco Padre dell'Obligione, contra l'opinione de più antichi, che riputauano l'Oblinione madre di Bacco, al quale era dedicata l'Obliuione, & la forza, per inditio, che non si debba ricordare, & far riflessione di quel che si commette, & pecca per amor del vino, ouero che con leggier pena, & puerile castigo si deue correggere : ragioni esposte da Plurarc.nel principio del primo Simposio: le quali io più tosto ritorcere vorrei, & dire, che la forza, & l'Oblinione à Bacco dedicata, significa, che il vino partorisce l'Oblinione dell'honestà, & della temperanza, & che però gran castigo merita colui, che si scorda dell'-



dell'honesto, & si sommerge intéperantemente nell'ybbriachezza madre dell'Obliuione figlia appunto di Bacco: cirea detta ferza narra Eusebio lib.2, c.2. della Preparatione che poneuano la ferza in mano à Bacco, perche beuendo gl'huomini il vino sen'acqua, venuti in furore si batteuano con pali di tal sorte, che spesso ne moriuano, e però persuale loro, che in luogo de pali vlassero la ferza, temperato castigo dell'intemperanza loro. L'oblinione in alcuni è per natura, come fù nel figlio d'Herode Attico, che non poteua imparar l'Alfabe. to, & in Corebo, Margite, & in Melitide, che non seppero numerare più auanti, che cinquin altri per varij accidenti di paure, di cadute, di ferite, & botte nella testa, come queilo Atheniese litterato, che percosso da vna sassata perdè la memoria delle lettere solamente ricordadosi d'ogni altra cosa, per quanto narra Valerio lib. 1.c.8. & Plinio libro settimo, cap 34. Per infirmità Messala Coruino Romano si scordò del suo proprio nome, & in Athene occorse vna peste nel principio della guerra Peloponesse, per la quale molti di quelli.

che reftarono in vita perderono talmente la memoria, che non fi ricordauano delli parenti , ne di loro medemi : Per vecchiezza è cosa ordinaria, che l'Obligione sopragionge. Al tempo di Marco Tullio Orbilio Pupillo da Beneuento Illustre Grammatico dinenuto vecchio perdè la memoria. Mà trouasi esser occorsa in altri l'Obliuione senza alcuno accidente, mentre che erano ben composti di sanità di corpo, & di mente. Hermogene Sofista Rethorico, si come riserisce Suida, in. giouentù sua d'anni ventiquattro senza cagione, & malattia alcuna, perdè la memoria, onde visse poi tanto più abietto in vecchiezza quanto più per l'auanti stimato da tutti, etiandio da Marco Antonio Imperadore, che lo andaua à vdire. Caracalla figliuolo di Seuero Imperadore fece tanto progresso nella Filosofia, che su tra dotti connumerato, nondimeno gli venne vna oblivione di Dottrina, come se mai posseduta

non l'hauesse. Alberto Magno discorrendo in cathedra fù all'improuiso da vna Obliuione talmente oppresso, che disse. Non audietis amplius Albertum disserentem. Nasce anco l'obligione dal tempo, che come padre di essa generar la suole, nel s.lib. delle cose varie di Cassiodoro cap. 22. leggesi, ch'è gran beneficio non hauer differto d'obliuione, & che veramente è una certa similitudine de Celesti, hauer sempre le cose decorse col tempo, come presenti. Magnum beneficium oblinionis nescire defectum, & quedam similitudo vere calestium est tepore decursa semper habere presentia. Il tempo sà bene spesso, che ci scordiamo di molte cose, che con studio imparate habbiamo. Il tempo sà scordare tanto le allegrezze, quanto le molestie, le offese, le promesse, gli Amori, & tutti gli affetti dell'Animo: & col tempo si mandano in oblinione le amicitie, se non si frequentano in presenza con la conversatione, ò in absenza con la prata tica delle lettere, come n'auuertisce Aristotile. Altri ci sono, che volontariamete fanno gli obligiofi, come che stessero nel bosco dell O-

racolo Trofonio, vicino all'Orchomenone fiu me della Boetia, di cui dicon Plinio, & Pausania, che vi sono due sonti, vn'de' quali arreca memoria, & l'altro obliuione, & volessero gu stare più tosto di quella, che arreca obliuione, alla quale beuono quelli, che faliti in grandezze non riconoscono gli amici tenuti in basso stato, perche di loro ricordar non si vogliono; certo che la peggiore obliuione, che vi sia, è la volontaria obliuione, si come non ci è il peg gior fordo, che quello, che non vuole vdire. cosi non si troua il peggiore smemorato, che quello, che ricordar non si vuole, come sanno tra gli altri gl'ignoranti ingrati che non fi vogliono ricordare delli riceuuti beneficij de' qualitre forte di persone sono, che facilmente ne riceuono obliuione. Putti, Vecchi, & Donne, e fi suol dire che no si deue far seruitio nè a putti, nè a vecchi nè à donne, perche pre-Ro si scordano del benefitio, vero è che altri se condo il prouerbio Diogeniano, dicono che à cinque non si deue far servitio. Quing; non est bene faciendum, nec Puero, nec Seni, nec Mulie rimec Stulto, nec Cant alieno, se bene in vece di stulto legge il Tiraquello ne conubiali, gar rulo remigi.

Habbiamo figurata l'obliuione più tosto in persona di Donna vecchia, perche tale imagine l'esprime doppiamente come Donna, & co. me vecchia, la vecchiaia si sà che è obliuiosa più d'ogn'altra età: la donna poi viene ad essere tanto più obliuiosa, quanto che è di mente

men salda, & più leggiera.

Quid leusus flamma, fumo? quid mollius vnda ?

Flamma, fumo, vnda.fæmina, sed leuior. simile à quell'altro.

Quid leuius fumo? fulmen, quid fulmine? ven

Quid' vento? mulier quid muliere? nihil. Ella vuol effere à bella posta obliuiosa, & vsaci industria, & arte massimamente nelle promesse & spergiuri che sa à gl'amanti, di che duolsi Catullo.

Nulls se dicit mulier meanubere malle Quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat, Dicit, sed mulier cupido quod dicit amanti,

In vento, & rapida scribere oportet acqua.

Ma Xenarcho nelli cinque combattimenti appresso Atheneo nel X. libro scriue li giuramenti della Donna, non nell' acqua: mà nel vino, che somenta l'Oblinione.

Mulver's influrandum ego in vino scribo. Plauto nel foldato stima la donna di tenacc mémoria nel male, & in un fubito obliuiofa del bene.

Si quid faciendum est mulieri male, aique maliciose.

Ea sibi immortalis memoria est, meminisse & sempiterna:

Sin bene aut quid sideliter, faciendum sit eadem veniunt.

Obliniofa exteplo vi fiant, meminisse nequeut, La mandragora, che da Pithagora antropomorfo chiamasi, perche la sua radice imita... l'humana forma è pianta soporifera, come asseriscono Theofrasto, Dioscoride, Plinio Atheneo lib. xj. Isidoro, & altri, questa data in beuanda genera obliuione, balordagine, & sonno: si che quelli i quali restano di far l'offitio, & il debito loro, & s'addormentano nelli negotii, & come obliuiosi tralassano di fare qualche cominciata impresa: pare ch' habbino beuuto la mandragora, Giuliano nell' Epist. à Callixena, An non videtur multum hausisse Mandragora? veggasi l' Adagio . Bibe Mandragoram. N'incoronamo l'Obliuione, come simbolo appropriato alla testa, perche il suo decotto condimento beuuto manda fumi, & vapori di sonnolenza, & letargo alla testa, oue è la cella della memoria, la quale dal l' Oblinione vien corrotta. Memoriam enim corrumpit oblinio. dice Cassiodoro nel trattato de Amicitia.

Il Lupo ceruiero è posto legato nella destra dell'Oblinione, perche non ci è animale più di lui obliuioso, hà egli la pelle di varie macchie, come il Pardo; manifesta la sua obliuione, quando nel mangiare, per affamato che fia, fe alza la testa, & guarda altroue si scorda del cibo, & della preda, che auanti possiede, & si parte à cercare vn'altra, di che Plinio lib. 8. cap. 22. & l' Alciato nell' Emblema 66. Pierio per quanto egli pensa dice, che à Bacco era. dedicara. L'obliuione, perche questo animale obligioso, chiamato anco Lince era suo simolacro: atteso che Bacco era tanto in vn carro coperto di Pampani, hor da Pantere, hora da Tigri, hor da Lupi ceruieti, come riferisce Lilio Giraldi nel fintammate ottauo.

Il ginepto è di topra contegnato per corona alla memoria de'benefitij riceuuti, come dunque lo ponemo hora in mano all' obliuione? questa cotrarietà no impedifice, che non si possa dare ad ambedue: si come vn' animale per diuerte conditioni di natura che hà può essere simbolo di più cose, & di cose cotrarie, come il Leone gerogtifico della clemeza, e del furore

della

Iconologia del Ripa

446

della bestiale virtue della malitia della possan za terrena, & della celeste. Il Dragone hor si gnifica la malitia bor la prudéza hor la superbia, hor l'humiltà, hor la vita, ò l'età rinouata, & quasi ringiouenita.hor la vecchiezza, hor la morte. & hor l'eternità: così vna pianta per molte virtu di dentro, & di fuori, per diuerse qualità, che haurà, & per varie cagioni, & accidenti da Poeti imaginati può figurar più cose ancorche contrarie. Il Cipresso è simbolo della morte, & delle perpetuità, l' Amandorlo, cella giouétù, & della vecchiezza :oltre che tal pianta è gioueuole nella scotza, che nella radica farà nociua, cosi nel frutto, nelle foglie, & nelli rami partorità diuerso effetto, & cosi. diuerso simbolo porrà formare, le bacche del Ginepto conferiscono al ceruello, & alla memoria,mà l'ombra è graue, & nociua alla testa si come nel fine prouaremo. Pigliamo dunque risolutamente il ramo del Ginepro, per ramo d'Obligione, da Poeti latini, chiamaro ramo Letheo, voce deriuata da Lethe, che significa Obligione onde il figme Lethe, figme d'obliuione, con questo ramo Medea arrecò sonno. & obliuione al vigilante Drago. Ouidio nel 7. delle Metamorf.

Hunc postqua sparsit lethaigramme succi, Verbagger dixit placidos facientia somnos.

Qual fusse questa pianta di sugo obliuioso, da niuno espositore d'Ouidio viene specificata, alcuni pensano che sia il papauero, mà errano: poiche la Sacerdotessa de gli Horti Hesperidi nel quarto dell' Eneide dà per cibo al Dragone guardiano vigilante de i Pomi d'oro, acciò si mantenga, il papauere mescolato col mele.

Hinc mibi Messile getis monstrata sacerdos, Hesperidum templi custos epulas que Dea coni Qua dabai, & sacros seruabas in arbore ramos Spargens humsda mella soporiferumq; papauer.

Oue non è da maranigliarfi se desse al Drago deputato alla vigilanza il papauere soporifero à noi, ma non al Dragone, perche vna pianta non hà l'issessa forza di nutrimento in tutti gli Animali, come si raccoglie da Seruio, tal pianta a gli huomini à pasto cattiuo, che buono sarà per le bestie, il salce è amaro all'huomo, che alli boui, & alle capre è dolce, la cicuta, ch è mortisera à noi, e vitalle alle càpre, & le ingrassa; ouero l'oleastro secondo Lucretio libro 6. dolce alle capre come ambrosia, e

netrare amarissimo all'huomo, Mà Eliano lib. 2. cap. 23. de animali dice, che la cicura noce mortalmente all'huomo, se ne beue: al corpo se ben ne mangia tanto che resti satollo, non fà male alcuno: così il papauere se arreca sonnolenza alle persone non l'arreca al Drazo di natura sopra modo vigilante, al quale dà Vergilio vien dato per altro effetto, & senza dubbio per cibo rinfrescativo, atteso che il Drago è calidissimo, cot suo calore infiamma l' arià, in modo che pare dalle sue fauci esca fuoco, per il suo gran calore è capitale nemico all' Elefante di natura frigido, & cerca dargli morte per rinfrescarfi col suo rigido fangue, &c etalmente calido, che con la bocca aperta si pone incontro à i venti de' quali è tanto avido, che se vede vna vella gonfia dal vento, vola verfo lei con tanto impeto, che bene spesso dà volta alli vascelli, ma li Marinari quan o lo scorgeno per non pericolare ritirano le vele, veggafi S. Girolamo sopra quelle parole in Geremia cap 24 Traxe runt ventum quali Draconos. Di modo che faggiamente Virgilio glidà il papauere misto col mele, perche il mele è rinfrescatino, & humetta, però Vergilio disse, spargens humida mella: & Plinio libro ventidue cap. 24. dice, che refrigera gli ardori; onde gli Antichi lo po neuano a tauola nel principio, & nel mezo de conuiti. Varrone de re rustica lib. 3.cap. 16. Mel ad principia conuiny, & in ecundam mensam administratur : non per altro, che per mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo. & dal vino, perche il mele tempera i vapori del vino, come attesta Plutarco nel 2. imposio questio 7, dicendo, che alcuni Medici per reprimere l' vbriachezza danno à g'i vbriachi auanti vadino á dormire del pane tinto nel mele, il qual mele appresso i Poeti è solito cibo del calido Dragone, Valerio nel primo dell' Arg.

Et dabat hesterno liuentia mella veneno

Et nell'ottauo,

- nec talis hianti

Mella dabam.

Il papauero poi è frigido in quarto grado, si come assermano i Fisici, e simplicisti dato al Dragone per allegerirgli l'ardore, & rinfrescarlo, non per fargli venire vn breue, & leggier sonno, acciò si riposasse dalla continua vigilia, & risuegliato poi ritornasse con più vigo re alla guardia, come vuole Turnebo nel suo giornale lib. 29 cap. 6. il che non aprono, non essendo necessario per tal conto darglielo, per

che

che la vigilia al Dragone, come naturale in lui, non è contraria, nè può debilitarlo, ne efsergli nociua, ma più tosto gli nocerebbe il prouocato, & violente sonno contro la sua natura; di più dato, che il papauere hauesse forza di addormentare il Dragone, che è vigilantissimo, non è verisimile, che gli desse tampoco per breue sonno, poiche si sarebbe prefentata commodità di rapire i pomi d'oro in quella breuità, & leggierezza di sonno, & si sarebbe anco potuto vecidere, & legare il Dragone, mentre era sonnacchioso, chedi continuo veggiar doueua, & à Medea non. sarebbe stato bisogno di adoperare i suoi magici incanti, per addormentarlo, perche faria solamente bastato appostare l'hora, nella quale si riposaua il Dragone, e Giasone senza l'aiuto di Medea hauerebbe possuto inuolare li pomi Hesperidi in quel breue sonno del Dragone. Dandosi dalla Sacerdotessa giornalmente per cibo ordinario il papauere misto col mele al Dragone, chiaramente si viene in cognitione, che Ouidio in quelle parole, lethei gramite succe, non intende che la s pianta del sugo letheo d'oblinione, con la quale Medea addormentaua il Drago sia il papauero, ma altra cosa straordinaria, quale è il ramo di Ginepro, chiamato da'poeti come per antonomalia lenza nominarlo, ramo letheo, dedicato all'infernal obligione, si come asserisce Gio: Battista Pio nelli seguenti versi di Valerio Flacco.

Contraque lethas quassare silentia rami Perstat, & aduerso luctantia lumina cantu Operuit; atque omnem linguaque manuque fa-

tigat

Vim stygiam, ardentes donec sopor occupat

tras.

Ne'quali versi sono da Valerio nell'ottauo dell'Argonautica cătati similmete sopra Medea, che alletta il Dragone al sonno col ramo dell'obliuione detto Letheo; di questo medesimo ramo volse inferire Verg. nel fine della 5. Eneide oue il sonno stesso tocca le tempie à Palinuro come il ramo dell'obliuione.

Ecce Deus ramum letheo rore madentem

Vique soporatum stygia, super viraq; quassat. Hora che la pianta di sugo Letheo, come dice Ouidio, Ramo letheo come dice Valerio Flacco, bagnato di ruggiada lethea, come dice Vergilio, aggrauato da sopore di sorza estigia infernale, sia il ramo di ginepro, apertamente si raccoglie da Apollonio Rhodio Greco Poeta più antico delli sudetti Latini

nel 4. dell'Argonautica, il quale nell'incanto, che fà Medea al Dragone per addormentario nell'obliuione specifica il ramo di ginepro tenuto in mano Medea.

H' de miy aprecidoso y eo y Tetuno (1, 32 mm.
Bat Tus, en nuneados annocita papular

α'οιδαῖς. Pd. ινε κατ' ἐφ δαλμών περὶ τ' ἀμφί τεν ήριτος

οδμή σαρμακου υπνογ εβαλλέ.

Hac autem ( scilicet Medea ) ipsum scilicet Draconem, luniperi recens secto ramos

Intingens en petione Cyceone, efficacia pharmaca carminibus.

Rorabat in oculos, circumque plurimus odor

Pharmaci somnum creauit.

Conuenientemente cotro il velenoso Dragone si serue del ramo di ginepro, si perche il frutto del ginepro vale contro il veleno, il seme suo purga il corpo dal timore de serpenti, i quali temeno csi di questa pianta accesa, co ne dice Plinio. Si perche in quanto all'obliuione, e sonnolenza, l'ombra del ginepro è graue, & offusca la mente di chi sotto si posa, non senza balordaggine, & doglia di testa, si come fanno gl'arbori d'ombra greue, de'quali nel 6. lib. Lucretio genericamente così ne parla.

Arboribus primum certis grauis umbra tri-

butaest.

V sque adeo capitis, faciant, vi sape dolores, Si quis eas subier iacuit, prostratus in herbis.

Specificamente poi nomina Virgilio nel penultimo verío dell'vltima egloga il ginepro d'ombra graue.

Iuniperigrauis vmbra.

A questo si tenne Castore Durante nel suo Erbario.

Iuniperi grauis ombra tamen, capitique molesta est.

Essendo pianta d'ombra graue, e naturalmente atta à cagionare sonnolenza, & obliuione in quelli, che dimorano all'ombra sua: perciò il ramo di Ginepro è da poeti riputato ramo d'obliuione.

# OBLIVIONE D'AMORE. Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.

E'Anciullo alato, seda, & dorma, incoronato di papaueri appresso d'una sonte nella cui base vi sia scritto. FONS CYZICI. tenga vn mazzetto d'origano nella sinistramano, dalla quale penda vn pesce Polipo,

la

la destra sostentarà il volto col cubito appog-

giato sopra qualche sterpo, ò sasso.

Il fanciullo alato lo potremo per simbolo dell'obliuione d'Amore suaniro, e dalla mente volato. Non piacque ad Eubolo, ouero ad Arato (si come riferisce Atheneo libr.13.) che Amore susse dipinto alato riputandolo ritrouato da inesperto, & poco giuditioso pittore, ignorante della conditione d'amore il quale non è altrimenti leggiero, & volatile, ma sopramodo graue, atteso che nonfacilmente vola dal petto, doue vna voltaritratto, ond'è, che non in vn subito si liberano le persone dalla incurabile malatia d'Amore.

Quis mortalium primus quaso pinxit, Aut cera sinxit alatum Amorem?

Nibil pracer testudines ille pingere didicerat; Quin, & ingneium prorsus ignorabat buius Dei.

Leuis enim minime est, aut ita facilis

Vt qui eius telis male habet, eo morbo statim liberetur,

Immo gravis supra modum quorsum ergo illi penna ?

Eares plena nuga tam essi quispiam ita esse auumet.

Alesside pur dice che tra persone, che sanno vi è spesso ragionamento ch' Amore non vola, ma quelli che amano volano col pensieso per l'incostanza, & varij moti dell' Animo, & che nondimeno gl'ignoranti pittori lo figurano con le penne.

Creber fermo est .

And Sophistas, non volare Deum

Amorem, sed illos qui amant: alia vero de causa alas assingi.

Pictores autem ignaros pennatum eum de-

linealle.

Se à detti Poeti Greci non pareua ragionenole, che si rappresentasse Amore alato tenédolo essi per saldo, & graue, certo che con ragione nell' Obliuione d' Amore manisestandosi leggiero, & mutabile alato si figurarà tăto più che partis facilmente, ò difficilmente
Amore, ò presto ò tardi basta, che alla sine vola, & se gli Amanti volano col pensiero per
l'inconstanza loro, senza dubbio danno il volo ad Amore, il quale da loro scacciato si parte, & da che per isperienza si vedono molti
amori andare in Obliuione, & che gli amorosi pensieri volano souente suor del petto de
g'Amanti, però siguramo l'Obliuione d'Amore con l'ale.

Dorme l'Obliulon d'Amore, perche g'i Amanti mandati via in Obliulone i loro Amori, si riposano con la mente e giorno, e morte, ilche non possono fare quando si ritruouano sbattuti dalla tempesta d'Amore, & assaliti da gl'impeti amorosi, essendo Amore Capitano d'vna militia inquieta.

Militia species Amor est, discedite seenes, Non sunt hac timidis signa tuenda viris.

Nox, & hiems, longe vie, (aviq; dolores, Milibus his castris, & labor omnis inest.

Sape fores imbrem celefti nuba solutum, Frioidus in nuda sape iacebis humo.

Versi d'Oaidio nel secondo dell'arre d'Amore, il medesi no nel primo degl'amori el egia nona.

Militat omnis amans: & habet sua castra

Cupida

Attice(crede mibi) militat omnis Amans. Quis nısı vel miles, vel amās, & frigora noctis Et den[o mixtas perferet imbre niues?

Il Petrarca trauagliato nella militia amoro-

sa esclamò.

Guerra e'l min stato d'ira, & di duol piena.

Mostra altroue di non hauer cagione di rallegrarsi non con scendo riposo, tinunciando ad altri l'allegrezza.

Ma chi vuol fi rallegri adhora, adhora, Ch'io pur non hebbi ancor non dirò lieta Ma ripofata vn hora

Sopra che duolsi appieno in quel suo lacri-

molo sonetto.

Tutto il di piango, & poi la notte quando Prendon riposo i miseri mortali

Trouomi in pianto & raddoppiansi i mali Così spendo il mio tempo lacrimando.

Di modo che, se gl'Amanti nell'amorosa impresa stanno senza riposo in continua guerra, finita l'impresa nell'Oblinione d'amore prendono riposo, non pensando più alla cosa

amata cagion del lor disturbo.

Il Papauere, che porta in testa, è inditio del riposo, che nell'Obliuione d'amore si gode, poiche il papauere genera sonno, & anco obliuione se in gran copia s'adoperi, massimamente del largo. largior nocet, tethargum, enum facit, dice Gio. Ruellio de Natura stirpium: se il lethargo sà l'Obliuione, la quale è simi issima al sonno non senza cagione l'Ariosto nel 14. Canto, descriuendo la casa, & la spelonca del sonno, mette nell'ingresso l'Obliuione.

Sotto la nera selua una capace, Espatiosa grota entra nel saso;

Dioni la fronte l'hedera seguace Tutta aggirando va con storto passo, Lo imemorato oblio sta su la porta, Non la sa entrar ne riconosce alcuno.

Dalla conforme simiglianza, che hà il sopore, e'l sonno con l'obligione Euripide sà, che Oreste riposatosi alquanto dal surore renda gratie ad ambedue al Sonno, & à Lethe, oue-

ro Obligione, che dir vogliamo.

O duice somni leuamen remedium morbi, Quan suaniter mihi aduenisti in tempore Ov neranda oblinio malorum, quam es fa-

Et miferis optabilis Dea.

Il cui sentimento quasi à parola così vol-

O dolce sonno,

Che l' graue della vita fai leggiero, Quanto soaue à me giungesti a tempo, O veneranda oblivion de muls O quanto saggia sei,

Et al meschin desiderabil Dea.

Oue è d'auuertire che Euripide chiama l'-Oblinione de mali, veneranda, & sapiente, perche sono degne d'effere riuerite, & illimate saggie quelle persone, che pongono in. oblio le percurbationi dell'animo, & gli stimoli dell'amorofi affetti all'opposito di coloro, che si danno in preda al dolore, & alla nociua sensualità d'amore.

La fontana Cizica è figura dell'Oblinion d'Amore, attesoche in Cizico Città dell'Asia minore era vna sonte detta di Cupido, la cui acqua beuuta ficeua scordar gl'amori. Plinio libro 31. capit. 1. Cizici fons cupidinis vocatur: ex quo potantes; ( Amore deponere) Mutianus credit: si potrà dunque dire ad vno amante, che sia appassionato per dargli la burla, và à bere al fonte Cizico, che guarirai, & d'vno che si sia scordato dell'amore, per parlar figurato, si dirà, costai hà beuuto al fonte Cizico, cioè non è più innamorato, nell'Achaica riferisce Pausania, che quelli huomini, & quelle Donne che si lauano nel siume selenno si scordano de i loro Amori: se ciò fusse vero, si patrebbe pagare l'acqua del fiume selenno, & della... fonre Cizica assai più d'vna libra d'oro l'oncia.

Il Pesce Polipo con l'Origano secodo Pierio libr. 57. piglianasi per Geroglisico d'vno, the hauesse abbandonato la cosa amata: Ancorche il Polipo strettamente s'attacchi, nonlimeno, le sente l'odor dell'Origano, subito

si stacca dal loco, doue attaccato staua : di modo che pigliar si può per simbolo d'vn amore lassato, e scordato: perche non si dirà, che vno veramente fia staccato dall'amore, ogni volta che se ne ricorda, & l'hà radicato nella mente, ancorche sfugga la cosa amata: ma quello veramente è staccato, e distolto dall'amore, che in tutto, e per tutto l'hà mandato in obligione.

#### OBLIVIONE D'AMORE verso i figliuoli.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Onna, che porti al collo vn vezzo di galattite, nella destra tenga vn' ouo di Struzzo, dal finittro canto habbia presso lo struzzo istesso.

Le galatitte gemma bianca, come il latte, se ben qualch' vna trouarsi con vene rosse, ma dasi dal fiume Acheloo, accresce latte alle done, che la portano per nutrire i fi gliuoli, e la medefima induce obligione, togliendo la memoria, per quanto narra Plinio lib 37. cap. I. le madri, che sono trascurate in alleuar bene i loro figliuoli, fotto figurato parlare, diremo che portano al collo vn vezzo di galattite, cioè non hanno memoria, & che hanno mandato in obliuione la cura de figliuoli.

Louo che tiene in mano, cô lo Struzzo appresso, significa, che quelli Padri, e Madri, che non si pigliano pensiero d'alleuare i loro figliuoli, sono apunto, come gli struzzi, i quali venuto il tempo loro di partorire, che suol essere di Giugno, quado veggono apparire le Stelle Pleiadi, è Virgilie, che dir vogliamo, cuopreno nell'arena l'oua loro, e subito si scordano doue l' habbiano poste, ne si curano di quelle. 10b cap. 36. Struthio derelinquit oua sua in terra obliviscitur quod pes conculcer ea, & bestia agri conterat. Duratur ad filios suos quas non lint lui.

### OCCASIONE.

F Idia antico, & nobiliffimo scultore, disegnò l'occasione; Donna ignuda, con vn velo atrauerso, che le copriua le parti vergognose, & con li capelli sparsi per la fronte, in modo che la nucha restaua tutta scoperta, & calua con piedi alari, posandosi sopra vn a ruota, & nella destra mano vn rasoio.

I capelli riuolti tutti verso la fronte ci fa n-

Ff

no conoscere, che l'occasione si deue preuenire aspettandola al passo, & non seguirlaper pigliarla quando hà volte le spalle; perche passa velocemente, con piedi alati posasi sopra la ruota, che perpetuamente si gira.

Tiene il rasoio in mano, perche deue essere subito à troncare ogni sorte d'impedimento. Onde Autonio Poeta sopra questa statua di. Fidia, il quale vi scolpì anco quella della peniteza, come che spesse volte ci petiamo della perduta occasione, à dichiaratione dell'una, el lastra statua sece questo bell'epigramma. Quas opui; Phidia qui signum Palladis? eius,

Quique louem fecut, tertia palma ego sum, Sam Dea, quarara: & paucis Occasio nota. Quid rotula issistis tare loco nequeo.

Quid talaria habes? volucris sum. Mercu-

rius que

Fortunare solet tardo ego: cum volui:
Crine tegis faciem: cognosci nolo. sed heus tu,
Occipiti caluo es? ne tenear, sugiens.
Qua tibi iuntta comes? dicas tibi dic rogo

qualis

Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipse dedit. Sum Dea, qua fastinon fastique exigo pænas:

Nempe vt pæniteat, sic Metanaa vocor. Tu modo dic, quid agat tecum? si quando volaui.

Hae manet, hanc retinent, quos ego prate-

Tu quoque dum rogitas; dum percunctando moraris,

Elapsam dices me tibi de manibus.

#### ODIO CAPITALE.

To porti due vecelli, cioè vn Cardellino; & vn Egitale ambedue con l'ali aperte, flando in atto di combattere infieme, nelladestra mano terrà vna spada ignuda; & nel braccio finistro vno scudo, in mezo del quale sarà dipinta vna canna con le foglie, & vn ramo di felce.

L'odio, secondo S. Tomaso è vna ripugnaza, & alienatione di volontà da quello, che si

Rima cosa contraria, & nociua.

Si dipinge vecchio perche negli anni inuecchiati (uole star radicato, come all'incontro l'ira ne'giouani armati per difender se, & offender altrui.

Gli vecelli del cimiero si fanno per l'odio, che ira loro essercicapo, perche, come riferisce Plutarcho negli opusculi, trattando della differenza, che è frà l'odio, e l'inuidia; il sangue di questi animaletti non si può mescolare insieme, et mescolato tutro, si separa I vuo dall'altto, essercitando l'odio ancora dopò morte.

La canna, & la felce dipinta nello scudo parimente significano odio capitale; perche se sono piantate vicino l'vna all'altra, l'vna necessariamente si secca, come racconta Pierio

Valeriano nel libr. 58.

Odio Capitale.

Vomo vecchio, armato con arme da difenderfi, & da offendere, stia in mezo frà vn scorpione marino, & vn cocodrillo, che siano in atto di azzustarsi à battag ia: Così dipingeuano l'odio gli Egittij, perche di questi due animali subito, che l'vno vede l'altro spontaneamente s' incontrano insieme per ammazzarsi.

### OFFERTA, OVERO OBLATIONE.

Onna giouanetta vestita tutta di bianco, haurà ambi le braccia ignude, & con la finistra mano terrà in atto humile vn Core il quale con molta riuerenza facci manifesto segno d'offerirlo, tenendo il viso, & gl'occhi riuolti al Cielo, & quello rimiri con molta attentione, & con la destra mano con gran prontezza porhi monete d'oro, & d'argento.

Giouanette, & vestita tutta di biaco si rappresenta per dimostrare, che l'offerta conviene, che sia pura, & senza macchia alcuna, come ben ne dimostra nel Le sitico 21. dicendo tutto quello nel quale sia difetto, non offerite, perche non vi sarà accettabile, & in Malachia al I. & nell'Esodo cap. 12. num. I. dice che Dio comadò à Moisè che ciascuno Israelita prendesse vn' Agnello per i molarlo, & vn Capretto con questa conditione, senza macchia, & d'vn'anno, Erit autem Agnus ab que macula, masculus anniculus iuxta quem ritu tolletis & hadum, immolabitq; eum uniner [4 multitudo filiorum Israel ad Vesperam essendo che nell'hora del mezo giorno, tutto il mondo è lucido, e chiaro, si che di qui si vede apertamente per quanto habbiamo detto, l'Offerta conniene che sia lucida, & chiara.

Si dipinge con le braccia ignude per dimoftrare, che l'Offerta conuiene che sia libera,

di ciò vedi al 1. de'Rè, cap 2.

Tiene có la destra mano il cuor nella guisa che habbiamo detto, percioche douemo come obligati, non solo le nostre facultà, ma noi

fle (li.

Resi, il Cuor nostro offerire al Creatore, & Redentore Nostro Giesù Christo con ogni humiltà, & riuerenza, & perciò nell'Esod. 23. Così dice pigliarete l'Offerta da ogni huomo, il Cuor del quale volontariamente offerisce.

La dimostratione, & la prontezza d'offerire con la destra mano monete d'oro, & d'argento, è per dinotare come cosa di molta consideratione non solamente l'offerte, chesi fanno alli poueri bisognosi, ma quelle che molto più importa è quello che s'osserisce per l'anime, che sono in luogo, che per mezo dell'orationi, & Elemosine vanno in luogo di saluatione, & con tal opera pia si contesta il Purgatorio vedi Marc.al c.12.

#### OFFESA.



Onna brutta, il color dei vestimento sarà simile alla ruggine, tutto contesto di lingue,& cortelli.

Terrà con ambe le mani vn archibuggio in atto, & con attentione di colpire, & per terra vi faranno due cani con dimostratione di pigliare vn riccio, il quale per l'Offesa de cani sia fatto in guisa d'vna palla con purgentissime spine, con le quali offenda detti carii, vedendosi ch'habbino insanguinata la bocca da le ponture di dette spine. Offesa, ouero ingiuria, è vn'attione ingiusta fatta con saputa, & con elettione a offesa di persona la quale tollera danno contro il suo volere, dice Arist. lib. quinto Ethica ouero diremo che l'Offesa non

fia altro che nuocere altrui fpontaneamente fuor di quello che determina la legge.

Molte sono l'offese có lequali si trafgredisce à quanto si aspetta alla giustitia, ma noi intendiamo di parlare di quella che si offende altrui con fatti, & con parole.

Donna si dipinge per rappresentare quelli, che offendono l'honore altrui, il quale è sopra qual si voglia cosa di gran dissimo pregio, & stima.

Brutta si rappresenta percioche non vi è bruttezza che agguagliar si possa all'Offesa fatta contro il giusto, & all'honesto.

Turpitudo iniquitatis est pramiu dice Chrism serm. 4. super epist. ad Rom.

Il vestimento di colore della ruggine, ne denota la mala, & pessima intentione dell'offensore, assomigliandosi alla ruggine, che ouunque ella si posa offende & consuma.

Le lingue, & li cortelli sopra il vestimento dimostrano, che non solo s'offende altrui con fatti, ma anco con le parole.

dicitur, siue verbis siue re, dice Vulpia-

Diogine affomigliò le parole al coltello, & fentendo che vn bel giouane burlaua molto dishonestamente, Non ti vergogni disse ca-uare d'vna guaina d'auorio vn coltello di pióbo, & per maggior autorità nel Salmo 57. sopra di ciò così dice.

Fily hominum, dentes eorum arma, & sagitta: & lingua eorum gladius acutus.

& nell'Eccl.28.

Flagelli plaga liuorem faciat, plaga autem lingua comminuet offa, & nel Salmo 64.

Quia exacuerunt ve gladium linguas suas, F f 2 1nIconologia del Ripa

intenderunt arcum rem amaram, vi sagutent

in occultis immaculatum.

Tiene con ambe le mani l'archibuggio in atto, e con attentione di tirare altrui, percioche Offesa si deue intendere quella con la quale s'offende spontaneamente, e non per accidente, essendo, che insieme con l'operatione ingiusta, adopra la volontà, la quale riguarda il fine con il far cose brutte, e cattiue per proprio volere.

Non est consider andum, quid homo faciat, sed quo animo, & voluntate faciat, D. August.

super epist. Ioann. homelia 7.

La dimostratione de l'Offesa de cani, con il riccio nella guisa che dicemmo, ne dimostra, che l'Offesa che si sa per ira, non è causa, & principio colui che opera, con ira, mà colui che prima ad'ira lo prouocò, & però sopra di ciò si può dire.

Ledentes leduntur.

OPERAVANA.
Onna, che stia con sembiante attonito,
à riguardare molte tele di ragno, che

essa tiene con ambe le mani, per dinotate, che si come queste tele son tessure con gran diligenza, & fabricate con fatica per la sottigliezza loro, nondimeno sono sottoposte ad ogni picciolo intoppo, perche ogni cosa le guasta; come l'Opere Vane, non hauendo sondamento di vere, & persette ragioni per ogni vile incontro dissipate vanno per terra.

Opera vana.

N huomo moro, ignudo, ilquale convina mano tenga vn vaso d'acqua, e se la sparga per dosso, & con l'altra mostri di volersi leuar via la negrezza, & questo può esser simbolo dell'opere vane, che al la sine non possono hauer esito lodeuole, per non esserui ne debiti mezzi, nè debita dispositione, veggasi ne gli Adagij. Aethiopem lanas, figurato dall'Alciato nell'Emblema. 59.

Opera vana.

Onna la quale con la spada tagli vna gran fiamma di suoco, ouero come si dice in prouerbio, pesti l'acqua nel mortaio, se però con vero simile si potrà dipingere.

#### OPERATIONE MANIFESTA.



Onna che mostri ambe le mani aperte, ciascuna delle quali habbia vn'occhio nel mezzo della palma

Questa sù bellissima figura degli Antichi, & le mani s'intendono sacilmente per l'operationi, come vero istromento dell'operationi nostre più principali, & necessarie.

Per l'occhio si mostra la qualità dell'opera, che deue esser manisesta, & chiara, ne propriamente simile alla lucerna, che sa lume altrui, se per se stessa no vede: ma all'occhio, che con la sua luce adorna, & arricchisce se stesso, con che si mostra, che l'operationi nè per vanagloria, nè per altro sine meccanico si deuono essercitare, mà solo per beneficare se. & altrui. Plauto semper oculata nostra sunt manus, credunt quod vident.

#### OPERATIONE PERFETTA'.

Donna che tiene con la destra mano vn specchio, & con la sinistravno squadro, & vn compasso. OPERATIONE PERFETTA.



Lo specchio, doue si vedono l'imagini, che non son reali, ci può esser similitudine dell'intelletto nostro, oue facciamo à piacer nostro aiutati dalla dispositione naturale nascere molte idee di cose, che non si vedono: ma si possono porre in opera mediante l'arte operatrice di cose sensibili per mezo di istromenti materiali.

Oltre di questo innanzi che l'opera si possa ridurre à compimento, bisogna sapere le qualità esquisiramente, che à ciò far sono necessarie, ilche si nota col compasso, & con lo squadro, che agguagliamo le forze con la spesa. l'opera con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale, senza questi si cominciano l'opere, ma non si riducono à fine lodeuole, & sono poi cagione, che molti si ridono del poco giuditio di chi le cominciò, secondo il detto del Saluatore nostro nell'Euangelio.

### OPINIONE.

Donna honestamente ornata, di faccia non molco bella,ne molto brutta, ma si mostri audace, & presta ad appigliarsi à ciò, che se le rappresenta, & per questo deue tener l'ali nelle mani, & alle spalle, come disse Hippocrate.

Opinione è forse tutto quello, che hà luogo nella mente, & nell'imaginatione dell'huomo, ò almeno quello solo, che non è per dimostratione apparente, & perche varij sono l'ingegni, & l'inclinationi, varie ancora anzi infinite sono l'opinioni, & di qui hà origine il detto triuiale, Quot capita sot sentenatia.

Quì anco si può conoscer esser infiniti i concetti delle menti humane, come infinite sono l'inclinationi, & dispositioni particolati. Per questa cagione l'Auttore della presente sigura volle, che susse dispiaceuole, perche non è opinione alcuna con irragioneuole, che non possa venis sono qualche apparenza verissmile, & con qualche ragione conuenientemente sondata, ne alcuna se ne troua così ferma, che in

mille modi da gl'ingegni di qualche confideratione non venga facilmente biasimata, & abbattuta.

L'ali alle mani, & alle spalle mostrano la velocità, con che si prendono, & lasciano l'opinioni, quasi in vn medesimo tempo, scorrendo subito per tutto il mondo, & portando

spesse volte in panni dell'ignoranza.

#### OPVLENZA.

Onna riccamente vestita, che stia à sedere sopra vna seggia d'oro circondata di molti vasi d'oro, & d'argento, & casse di gioie, & sacchetti di denari, tenendo nella mano destra vna corona imperiale, & nella sinistra vno scetto, & vicino le sia vna pecora.

I vestimenti nobili, le seggie i vasi d'oro, le casse di gioie, le corone, & gli scettri sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non impetrano, se non le ricchezze; però come essetto di esse, saranno conuenienti à darci cognitione dell'opulenza, precedendo nel conoscere dall'essetto alla causa, come si sa
nel principio di ogni nostra cognitione.

Ff 2 Le

Iconologia del Ripa

Le pecore sono ancor esse inditio di opulenza, perche di tutto quello, che in esse si troua, si può cauar denari, & ricchezze; perche la carne, la pelle, il latte, & il pelo, sono Aromenti bonissimi per i commodi dell'huomo, anzi la fua bocca roficando il grano nascente, lo sa crescere, & pigliar vigore, & il suo stereo ingratsa i campi, & li sa secondi, però gli Antichi ne conferuauano gran quan-

tità, & col numero di esse numerauano le ricchezze de gl'huomini, formandone il nome della pecunia: E per questo si dice, che anticamente haueuano le pecore lana d'oro, & Hercole riportando dalla vittoria Africana gran quantità di pecore, si disse riportare i pomi dell'oro dal giardino dell'Hesperide come racconta Pierio nel decimo libro dell'opera fua.

T miri lo splendore, denota, come di-

ce S. Tomaso quest. 83. art. r.che l'Oratione è vna eleuatione di mé. te,& eccitatione d'affetto col quale parlando l'huomo, porge prieghi à Dio, palesandoli i secreti, e desiderij del suo cuore. L'incensiere fumicante, è il simbolo dell'Oratione, & sopra di ciò il Profeta, cosi disse nel Salmo 140. Dirigatur Domine oratio mea si-

cut incensum in conspectu tuo. Le Corone, che sono come catene all'incensiere, vi si mettono perche con esse si fà Oratione, & in esse consiste il Pater noster & l'Aue Maria . Il Pater noster su composto da Christo Nostro Signore, & infegnato à gli Apostoli quando gli dimandarono, che infegnasse loro di orare: Et l'Aue Maria dall'Angelo Gabriello, da San-

Il tenere la faccia alzata, & che

ta Elisabetta, e da Santa Chiesa. Si dipinge vecchia, percioche in tale età si frequenta più l'oratione. per effer più vicino ciascuno alla partenza di questo Mondo.

Onna vecchia di sembiante humie, vestita d'habito semplice; & di color bianco, starà inginocchioni con le braccia aperte; ma che con la destra mano tenga vn incensie. ro fumigante, le catene del quale siano corone, ò rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & terrà la faccia alzata, che miri vno splendore.

Si dipinge vestita di bianco, percioche, come riferisce Sant'Ambrogio nel lib. de offic. l'Oratione deue esser pura, semplice, lucida, e

manifesta.

Lo stare inginocchioni con le braccia aperte dimostra la riuerenza, che si deue hauere al Signor Dio, & in particolare quando si stà in Oratione.

#### ORATIONE.

Onna vestita di verde, stando inginocchioni con gli occhi riuolti al Cielo, le vscirà dalla bocca vna fiamma di fuoco, tenendo il diro indice della finistra mano sopra la mammella finistra, & facendo segno di mostrare il cuore, e con la destra batte ad yna porta ferrata.

Vestita di verde si dipinge l'Oratione per la speranza, che hà di conseguire la gratia, che dimanda à Dio il quale principalmente A muoue per humiltà nostra, la quale si dimostra, tenédosi le ginocchia in terra, ilquale co-

stume è stato antico indicio di honore, & di som nissione, non sò se per natural instinto, ò più tosto, perche l'inuentore di questa cerimonia sapesse, che i fancialli, co ne racconta Gio. Coropio mentre stanno nel ventre della Madre, toccano con le ginocchia, le guancie, & gli occhi, d'onde vengono le lagrime, con eui volontieri Iddio offeso si lascia placa -

Nella lingua latina le ginocchia fi dimandano Genua nome che ha gran conformità con le guancie, che pur sono dette Genæ: talche ambe queste parti disposte al medesimo effetto, con l'intentione, & Oratione del cuore, fanno insieme tale armonia, che Iddio Vinto dalla pietà, facilmente condona quei Supplitij, che si doueuano alle sceleratezze commesse.

Rappresentafi con gli occhi riuolti al Cielo, perche le cose dimandate nell'Oratione deuono esfer'appartenenti al Cielo, che è nostra patria, & non alla terra, oue siamo peregrini.

Per la fiamma, che l'esce di bocca, si significa l'ardente afferto dell' Oratione, che c'in-

fiamma la mente dell' amor di Dio. Il dito indice in atto di mostrare il cuore, è segno che l'Oratione si deue far prima col cuore, poi con la bocca, & il picchiare alla. porta, che l'huomo deue esser con l'Oratione importuno, & con speranza di conseguire l'intento con la perseueranza confidando nelle parole di Christo, che dicono, Petite, & dabitur vobis; Quarite, & inuenietis, Pulsate, & aperietur, come si legge nel 11.cap di San Luca.

Oratione.

V N Sacerdote vecchio, in habito bianco Pontificale in ginocchione auanti ad Pontificale in ginocchione auanti ad vn' altare con vn' incensiere nella destra mano, stando in atto d'incensare, & congli occhi riuolti al Cielo, con la finistra porga vn cuore.

Il vecchio sacerdote mostra; che l'huomo innanzi, che parli con Dio per mezo dell' Oratione, deue preparare l'anima sua con. opere buone, & effere alieno d'ogni immondezza, che possa imbrattarla, il che si comprende nell' età senile, che stanca nel seruire il Mondo, si dà ordinariamente feruentissima al seruitio di Dio.

L'habito bianco monstra la medesima purità della mente, che si deue portare nel cospetto di esso Signor nostro.

Sifa inginocchione con gli occhi riuoli al Cielo, mostrandosi il conoscimento di se stefso che genera humiltà, & la cognitione di Dio, che genera confidenza, infegnandofi, che non dobbiamo esfer nel dimandare tanto humili, che ci disperiamo, ne tanto confidenti, che non dubitiamo per li demeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'oratione, perche in quel medesimo luogo, che era appresso Dio nell'antico testamento l'incenso, sono nella nuoua legge le preghiere de gli huomini giusti . Il cuore che tiene nell' altra mano in segno d'offerirlo, nota che (come disse S. Agostino) se non ora il cuore, è vana ogni opera della lingua.

ORATIONE. Onna vecchia, di sembiante humile coperta da capo, à piedi da vn manto di co. lor bianco, con il viso riuolto al Cielo.

Starà in ginocchione, con ambe le braccia aperte, ma con la destra mano tenghi vn' incensiero fumicante, le catene del quale sieno Corone, ò rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & con la finistra con bella gratia vn core, & in terra farà vn gallo.

Si dipinge vecchia percioche in tal età si frequenta più l'Oratione per effere più vicino

alla partenza di questo mondo.

Plus omnibus religioni operam dare senibus convenit quos prasentis (aculi florida atas transact a deseruit dice Cipriano.

Si cuopre turta da capo à piedi con il manto, per dimostrare, che l'Oratione non deue esfere in palese, & manifesta altrui, ma occulta, & in secreto.

Quum oraueris, intra in cubiculum, tuum, & clauso oftio ora Patrem in abscondito. & Patertuus, qui videt in abscondito, reddet tibi, dice S Matth.al 6.

Il manto di color bianco, ne fignifica che l'Oratione dene esser semplice, & pura.

Sit oratio pura, simplex dilucida atq; manifesta, plena gravitatis, & ponderis non affectata elegantia, sed non intermissa gratia dice S. Ambrogio de offic.

Tiene il viso riuolto al Cielo per dinotare che l'Oratione è vna eleuatione di mente, & eccitatione d'affetto col qual parlando l'huomo, porge preghi al Signor Dio palesandoli i fecreti, & desiderij del suo cuore.

Oratio est oris ratio, per quam nostri cordis intima manifestamus Deo dice B. Thom. 4. sent.dist. 15. & 2.2.q. 83. art. 4.

Lo stare inginocchione con le braccia aper-

Ff 4 te,



Gli si mette a canto il gallo, essendo il simbolo della vigilanza, onde San Matt. 26. dice Vigilate, & orate, ne intretis in tentationem, & S.Luca. al 21. Vigilate omni tempore orantes, ut digni habeamini fugere ista omnia qua futura funt , & stare ante filium bominis.

#### Ordine Dritto, e Giufto.

Vuomo, che con la destra mano tenghi l'archipendolo, & con

la finistra la squadra.

Volendo gli Egitij (come narra Pierio Valeriano li 49.) dimostrare qualche cosa drittamente & ordinatamente esfere stata fatta, & ritrouare il giusto, & il dritto di essa, lo significauano per lo archipendolo, & per la squadra. Essendo che l'archipendolo serue quelle cose, che si debbono drizzare, & la squadra alle cose alte, e piane, ma torte. & in vltimo a tutti i canti di ciascun corpo, per il quale sia da tirarfi la linea dritta.

te, dimoftra la riuerenza, che si deue hauere al Signor Die in l'Oratione.

L'incensiero fumicante; è simbolo dell'Oratione, & sopra di ciò il Profeta così dice nel Salmo 141.

Dirigatur Domine oratio mea sicut incen-

sum in conspectu tuo.

Le corone che sono come catene all'incensiero, vi si mettono perche con esse si fa Oratione, & in essa consiste il Pater noster, & l'Aue Maria, il Pater noster sù composto da Christo nostro Signore, & infegnato a gli Apostoli quando gli dimandarono che insegnasse loro di orare, & l'Aue Maria dall'Angelo Gabriello, da Ŝanta Elifabetta, & dalla Santa Chiefa.

Il tenere con la sinistra mano con bella gratia il core dimostra (come dice S. Agostino) Se non ora il core, è vana ogn'opera della lingua, Oratio cordis est non laboriorum: neque ensm verba deprecantis Deus intendit, sed orantis cor aspexit. melius est enim silentio or are corde sine sono vocis, quam solis verbis sine intuitamentis, dice Isidoro de sum. bon.lib.3.cap.8.

#### ORIGINE D'AMORE.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Onna che tenga va specchio trasparente rotondo, grosso, & corpulento, in contra all' occhio del Sole, il quale con i suoi raggi trapassando per mezo dello specchio accenda vna facella posta nella mano finistra, dal manico dello specchio penda vna cartella, nella quale sia scritto questo motto.

Sic in corde facit amor incend um.

L'Origine d'amore deriua dall' occhio, dal vedere, & mirare vn' bell' oggetto. Potriano alcuni prouare, che anco dall' vdire può gnerarsi Amore fondati sopra quella ragione, che gli occhi, & le orecchie nostre sono come fenestre dell' anima, per le quali ella riceuendo le spetie, che cadono sotto i sentimenti, fa di quelle giuditio, s'elle siano belle, ò brutte, quelle che ella per belle approua, ordinariamente le piaceno, e le altre dispiaceno: & si come ella naturalmente le brutte abborrisce, cosi le belle apparisce : di modo che sc Amore per le fenestre de gli occhi entra nel

petto

#### ORDINE DRITTO, E GIVSTO.



petto nostro, così tal volta può entrare per le fenestre delle orecchie, vedendosi descriuere le rare bellezze d'alcuna Dama; per la qual descrittione allettato dal piacer di lei, si può concepir nell' animo desiderio di quella, il qual desiderio di bellezza non è altro, che amore. Vale assai l'Auttorità de' due principali Amorosi Toscani, il Boccacio, & il Petrarca, quaando il primo ci racconta le nouelle di Ludouico, di Gerbino, & di Anechino, che s'innamororno in voce, & quando l'altro apertamente, disse in quella canzone, della quale lodò il valore di Cola di Rienzo Tribuno Romano.

Se non come per fama buom s'innamora.

Nel quale verso con tuto che in esso intenda l'Auttore dell' Amor della virtù in quello stesso senzi per Amor della virtù, & bontà, quelli ancora, che mai veduti non l'hauemo in vn certo modo amiamo: nondimeno applicar si può genericamente ad ogni amore di virtù, e di bellezza, addurremo di più in fauor di questa opinione Atheneo, che nel 13. libro dice. Mi-

randum non est auditione tantum. quosdam amore captos fuisse.oue narra l'Amore del Re Zariadre, & di Odate figlia d'Omarte Re, ambedui di sì fatta, & segnalata bellezza, che nati pareuano, da Venere, & Adone, i quali s'innamorarono per fama, & delle fattezze conte da altri restò impressa nell' Idea di ciascuno di loro l'imagine descritta, & per tale impressione l'imagine de Zariadre in sogno apparue alla bella Odate, & la imagine di lei à Zariadre: Omarte volendo maritare Odate, ordinò vn publico conuito, & diede a sua figlia in... mano vn vaso d'oro, pieno di vino, dicendole guarda bene chi ti piace, & presentalo a chi vuoi per marito.

Odate mirando intorno i Prencipi, & Signori concorsi, piangeua, nonvedendo tra quelli il bramato aspetto che in sogno vidde, trattenutasi nel pianto, non molto stette a comparire Zariadre, che per lettere di lei auisato corse, & subito comparso disse Odate son qui, si come mi hai commandato, onde ella riconosciutolo tutta lieta, & ridente gli diede il vaso,

& egli come sposo da lei fra tanti eletto, la conduste nel suo Regno!

Gianfre Rudel, ch'osò la vela, e'l remo, A cercar la sua morte:

Innamoratofi per fama della Contessa di Tripoli doppo hauerla lungo tempo amata,& celebrata in Rima senz'hauerla mai veduta; acceso dal desiderio di vederla, nauigò verso lei, & nella nauigatione grauemente s'ammalò, giunto a Tripoli, fu dato aniso alla... Contella dell' infelice sua venuta; Ella fattolo condurre nel suo palazzo lo riceuè benignamente nelle braccia, & egli rimirato ch'hebbe l'origine non men dell' Amor, che della morte fua rendutale gratia della pietofa accoglienza nell'Amato seno spirò. Ma è d'auticitire, che se bene dall' vdito parere ch' habbia preso origine l'Amor delli sudetti, nondimeno, non si può l'ascoltante inuaghirsi solamente per l'vdito, se nell'idea sua non s'informa, & imprime l'imagine della narrata... bellezza, in modo che paia innanzi a gli occhi hauerla, testimonio ne sia Odate, che vide in

fogno

# RIGINE D'A'MORE



fogno Zariadre che mai veduto haueua, & nel conuito lo riconobbe, come se personalmente altre volte veduto l'hauesse, il che non haurebbe potuto fare se non hauesse concepu. ta nella mente sua l'imagine di lui figura tale da altri: Cosi Ciansre Rudel Signor di Balia; il quale debbesi anco secondo il costune de gli amanti far imprimere il ritratto dell' amata Contessa, ¿& in quello debbe contemplare la bellezza della viua imagine. Onde non. meramente dall' vdire, ma mistamente dal parer di veder auanti gli occhi l'vdita bellezza, s'innamororno, però assolutamente dir non si può, che per le finestre degli orecchi peruenga l'Amore nell' anima, perché deriua mediatamente dall'imaginatione del vedere, & non immediatamente dall'vdire, & che sia il vero, se l'vdita bellezza non s'approua poi da gli occhi, quando si vede; non si radica... l'Amore ma si bene préde le radici, quado vede che la presenza corrisponde alla fama, però si suol dire se non riesce la bellezza conforme alle relationi. Minuit presentis famam.

L'orecchie sono finestre dell'anima quanto sieno gli occhi: ma non per questo riceueranno quelle sperie che appartengono a gli occhi, come la proportione de colori, & lineamenti, che formano vna compita bellezza, la quale solo da gli occhi retta-

mente si giudica.

Per le finestre dell' orecchie si generarà Amore dall' vdire vna voce soaue, & angelica semplicemente, ma per vdir narrare vna bellezza da vn terzo si genererà secondo la narrata bellezza ci si presenta nell' imaginatiua, in modo che ci paia di vederla, & per tal parere, & imaginatione ci mouerà ad amarla, veduta poi veracemente à fatto s'innamorerà si che l'vdito, porge sì ben occasione d'ama. re, ma non però è cagione d'Amore, perche l'amor di bellezza vdita si forma nella imaginatione, & fi conferma poi dal vedereeffettualmete l'imainata bellezza: onde l'Amor di vdita bellezza, non ha forza se detta bellezza non si vede: che la cagione, & occasione sia differente comprendesi da Marsiiio Ficino sepra il conuito di

Platone nella oratione settima capitolo decioue proua, che l'occhio è tutta la cagione della malatia amorosa quando i mortali spesfo, & fiffo driz zando l'occhio loro all'occhio d'altri coniungono i lumi con lumi, e milerabilmente per quelli si beuono l'amore : la consonanza de gli altri membri oltre gli occhi, dice che non propria cagione, ma occasione di tal malattia, perche tal compositione inuita colui che di lungi vede che più accosto venga, & perche di propinquo guarda lo tiene abbada in tale aspetto, & mentre che egli bada, e guarda solo il riscontro de gli occhi è quello, che dà la ferita : cosi diremo noi che per sentir descriuere vna bella bellezza, (arà l'vdito occasione di mouersi ad amare, atteso che per tal descrittione ci si figurarà nella idea l'imagine della descritta bellezza & ci s'indurrà desiderio di veder quella bellezza, la qual veduta l'aspetto solo, & il rincontro de gli occhi è cagione, che inueschiati restiamo nell'amorosa pania.

Il riscontro de gli occhi, dal qual procede

l'ori-

l'origine d'Amore l'habbiamo figurato con lo specchio incontro à l'occhio del Sole lo specchio è di quella sorte de quali ragiona Oronzio Fineo nel suo trattato le speculis vitoris. con fimili specchi riferisce Plutarco nella vita di Numa Pompilio secondo Rè de Romani, che le Vergini vestali da lui instituite, se mai il lor perpetuo fuoco si estingueua, di nouo l'accendeuano, come che pigliassero vn puro fuoco dal Cielo, con questi narra Gio: Zonara che Proculo Mathematico sotto Confrantinopoli abbrugiò le naui dell'armata di Vatiliano ribelle di Anastasio Imperadore de quali Archimede ne su prima inventore contra Romani, che affediauano Siraguta Pa. tria fua.

La presente sigura è vna similitudine: si come per lo specchio occhio dell'arte posto incontro all'occhio del Sole, passando i raggi solari s accende la facella: così per gli occhi nostri specchi della natura posto incontro all'occhio d'vn bel Sole passando i raggi della sua luce la facella d'amore nel cor s'accende, di che n'è figura la facella posta nella mano sini. stra, dal lato manco del core dechiarata dal motto, sic in cerde facia amor incenasum. Cossi l'amore si incendio nel core preso in parte da Plauto in quello episonema, & essageratione.

Itamibi in pettore, atque in corde facit Amor incendium.

Come si mandi l'incendio da gli occhi al cuore, lo dimostra Marsilio Ficino nella oratione lettima cap.4.dicendo, che gli spiriti, che si generano dal caldo del cuore del più puro langue, lempre in noi fon tali, qual'è l'humor del langue. Ma si come questo vapor di langue, che si chiama spirito, nascendo dal sangue è tale, qual'è il tangue, così manda fuora raggi simili à se per gli occhi, come finestre di vetro. Eil Sole cuore del Mondo per quanto anco afferma Celio Rhodigino lib.8. cap.23. per lo suo circuito, & corso spande il iume, & per lo lume le sue virtù dissonde in terra, così il cuor del corpo nostro per vn suo perpetuo mouimento agitando il sangue à se prossimo; da quello spande gli spiriti in tutto'l corpo, & per quelli diffonde le scintille de raggi in tutti i membri massimamente per gli occhi perche lo spirito essendo leuissimo, ageuolmente sale alie parti del corpo altissime, e'l lume dello spirito più copiotamente risplende per gli occhi, poiche gli occhi fono fopra gli altri membri trasparenti, & nitidi, & hanno in se lume. splendore, e vapori, e scintille, si che non è ma. rauiglia, che l'occhio aperto, & con attentione diretto in verso alcuno, saetti à gli occhi di chi lo guarda le frezze de i raggi suoi, i quali passando per gli occhi à loro opposti penetrano al cuore de miserelli amanti, & con ragione il cuore, perche sono saettati dal cuore di chi li getta, & tutto ciò è secondo la dottrina di Platone, il qual vuole, che le ferite d'amore siano certi raggi fottilissimi, che spirano dall'intimo del cuore, one risiede il sangue dolcisfimo & calidiffimo à cui aperta la via, per gli occhi trascorrendo per gli occhi dell'amante penetrano all'intimo del suo cuore, onde il Poeta Platonico, cosi disse.

Et aperta la via per gli occhi al core.

Lo specchio figurato da noi, non è quel con. cauo con materia opaca dietro, ma è trasparente, lucido, & liscio d'ogni banda; da vn canto concauo, che mostra l'imagine grossa, e lunga; dall'altro canto corpolento, conuefso, che mostra l'imagine grossa sì, ma rotonda schiacciata. I raggi solari percotendo quello specchio con l'opaco dietro ardeno per reflesso l'oggetto postogli dauanti. Ma il Sole trapaffando da vn canto all'altro con i lubi raggi vniti in vn certo commune punto per mezo di quest'altro nostro specchio d'ogni banda liscio arde per diritto corso con i tuoi raggi refratti la facella che dietro incontra; poiche lo specchio si tiene per lo manico tra i raggi del Sole, e la facella, oltra esca: così il raggio di viuo Sole passa per gli occhi nottri al core per dritto: se bene, il reflesso piace più al nobilissimo Cigno Parthenopo Carafa... nel suo fiorito discorso della bellezza de gl'occhi comparso in luce venti anni dopò che pro. aducessimo questa Origine d'Amore Si come(dice egli) percotendo in concauo crittal-"lo l'occhio del cielo al rifletter del raggio "cagiona nell'esca vicina fiamma, che la con-"fuma, e fuoco che la diuora: cosi l'occhio "mortale mentre co'i raggi delle mirate bel-"lezze nel concauo feno del penfiero perco-, re, desta viue fiammelle d'amoroso incen-, dio; le quali appiccatosi all'esca dell'alma... , à poce, à poce infiammandola la rendono stributaria, & ancella d'Amore. Rispondono che quell'occhio mortale non è chiaro le sia dell'Amante che rimira, o dell'amato, e rimirato Sole. Il mio occhio mortale di me stef-

so, non può percotere nel concavo seno del mio pensiero. Ne meno l'occhio dell'amato Sole può con i suoi raggi cagionore il descritto reflesso. La percossa, & la reflessione supposta si sarebbe da oggetto estrinseco di bell'occhio lucente, che mandando i suoi raggi ail'occhio mio mortale percota nel concauo seno del mio pensiero: ma in tal caso non sarebbe reflesso, perche il raggio reflesso ritorna sempre verso di chi lo manda, & non dimora doue è mandato: certo che tale similitudine non è proportionata, perche l'attione del reflesso si sà mentre il raggio tirato all'oggetto oppostogli ritenuto da dura, e densa opacità ritorna al suo facitore, in cotal guisa si reflette à lui, & abbrugia l'esca che nel ritorno troua. Al contrario il raggio d'Amore vsa sua forza oue intoppo non troua, ma libero camino, ne però arde con raggio reflesso, ma con retto, e spiegato verso l'interno spirito del core. In oltre se i raggi della mirata bellezza percotessero il concauo seno del pensiero, e destassero iui amoroso incendio prima che nel core; il Petrarca non doucua dire.

Et aperta la via per gli occhi al core, Ma per gli occhi al pensiero, e dal pensiero al core. Il concauo seno del pensiero è nel capo; i capelli sono gieroglifici delli pensieri, de i quali s'orna l'anima, e ricuopre la mente, perche l'anima stessa, per quanto detta Pierio Valeriano genera i penfieri, non meno che il capo i capelli con cui s'adorna, e copre. La ragione, la rationale discorsiua, & la mente in. capo rifiede. Plutarco nelle Platoniche questioni. Iuste natura prestantissimam partem Summo Statuit loco, ravione gubernatoris instar in capite collocata. Et Zenone in Plutarco medemo de Placitis Philosophorum . Illa princeps animi pars in globo nostri capitis, tanquam in mundo habitat. Li pensieri però si ge. nerano nel capo, Petrarca nel trionfo della

morte cap.2.

Creoui amor pensier mai nella testa D'hauer pietà del mio lungo martire?

La testa carca di pensieri come da peso graue Oppressa s'abbassa, l'Ariosto descriue Sacripante astratto da gran pensiero, insensibile come pietra prima che ssoghi il duol de suoi lamenti.

Penjoso più d'un hora à capo basso.

Ad imitatione d'Homero che rappresenta nella terza Iliade Vlisse in piedi pensoso come

stolido guardare à basso con gli occhi fissi in terra prima che parli. Consilys abundans Vlysses.

Stabat, subtus autem videbat in terram oculis

defixis.

Se bene le imaginationi, & li penfieri che in testa ci formiamo, & concepimo, approuati, & ritenuti dalla mente ci cadeno poi nel core, & vi restano radicati tanto quanto nella mente in testa, Il Montemagno coetaneo del Petrarca.

Erano i miei piensier ristretti al core. Ariosto in persona pur di Sacripante.

Pensier (dicea) che'l cor m'agghiacci, & ardi, E causi'l duol che sempre il rode, e lima.

Anzi dal core escono le essecutioni di tutti li pensieri. Mal'Amore impetuoso, & violento non dà tempo al pensiero, in vn sol colpo d'occhio velocemente dritto passa per gli occhial core, doue risede l'alme in mezo del corpo, come l'Aragna in mezo della sua tela. Calcidio nel Commento sopra il Timeo di Platone. Quemadmodum Aranea in medio tela sua residens sentit qualemcumque motum interius vel exterius factum: sic anima in centro cordis residens, fine sus distensione totum corpus viussicat, & omnium membrorum motus dirigir, & gubernat. Nel centro del core si sente subito il moto d'Amore, ch'entra per gli occhi, e gli occhi come finestre aperte non lo senteno, sol il core lo sente, iui arrivato Amore come nel suo centro si posa, e serra: Il desiderio che per gli occhi Amore infonde si distilla nell'ardente fornello del core, doue l'alma in dolce Amor si strugge. Il Choro di Euripide tragico in Hippolito. O Amor, Amor qui per oculos inftillas defiderium, introduces dulcem anim & amorem. Il dolce amor nell'anima, & nel core sua stanza è tutt'vno, li Pocti, & Profatori in foggetti d'amore pigliano il core per l'anima, & l'anima per il core. Heliodoro nella Historia etiopica lib. 3. essamina l'Origine d'Amore affermando che la sola vista è cagione d'Amore, & che gli amorosi affetti sono come cosa ventosa per gli occhi nel core auuentati, il che non è punto dalla ragione lontano, percioche essendo la vista più nobile, e più calda de gli altri nostri meatise sensis è al bisogno più atta à riceuere, & dar passo à gl'infiammati spiriti d'Amore. Argumento tibi sit Amorum Ortus, quibus obiecta visa ini tin, & ansam dat, & tamquam subuentancos

affectus

affectus per oculos in animas adiciui. Loxous.

1. animas nel testo greco; il tutto conforme alla theorica, & prattica de gli amorosi Platopici

Questa dottrina Platonica deriua dall' Antichissimo Amoroso Poeta Museo, il quale primiero di tutti sa, che l'occhio sia la cagione, & l'Origine d' Amore, quando narra il principio dell' Amor d' Hero, & Leandro.

Simulin oculorum radijs crescegat P AX A-MORVM

Et COR feruebat inuicti ignis impetu Pulchritudo enim celebris immaculata femi.

Acutior hominibus est veloce sagitta: OCVLVS vero via est : ab oculi ictibus Vulnus delabitur,& in pracordia viri manat.

Da questo tutte le schiere de' Poeti hanno preso à dire, che l'occhio è Principe, duce guida, cagione, & origine d' Amore.

Propertio lib. 2.

Si nescis oculi sunt in Amore duces. L'istesso Poeta lib. primo eleg. prima. Cinihia prima suis miserum me capit ocellis, Contactum nullis ante cupidinibus.

Lib. 3.
Assidue crescit spectando cura puella,
lpse alimenta sibi maxima prabet Amor,
Ouidio nelle Epistole.

Tunc ego te vidi, tunc cæpit scire quis esfet Illa fuit mentis prima runa mea, Et vidi, & perù, nec notis ignibus arsi.

Il medesimo nel terzo de gli Amori parlan-

do all'innamorata.

Perque tuos oculos, magni mihi numinis instar Perque tuos oculos, qui rapuere meos. Noto più d'ogni altro, è quello di Vergilio. Vi vidit, vi perit, vi me malus abstulit er-

Vengono di mano in mano à dir il medesimo i Poeti volgari, Cino da Pistoia più spesso d'ogni altro massimamente nel Sonetto 45.

Amor e un spirito ch' ancide,

Che nasce di piacer, e vien per guardo, E fere il cor, si come sace dardo,

Che l'altre membra distrugge, e conquide.

Nel primo terzetto.

Quando s' afficurar gli occhi miei tanto Che guardaro vna Donna, ch' 10 incontrai, Che mi ferio il cor in ocni canto.

L'istesso nella descrittione d'Amore. Quando gli occhirimman la beltate E trouan quel piacer destan la mente L'anima, e'l cor lo fente,
E miran dentro la proprietate
Stando a veder fenz' altra volontate
Se lo sguardo s' aggiunge immantinente
Passa nel core ardente. Amor.

Più dolcemente il Petrarca.

Dagli occhivostri vscioʻl colpo mortale, Contro cui nov mi val tempo ne loco: Da voi sola precede( e parui vz giuoco) Il sole, e'l fuoco, e'l vento; ond' io son tale. I pensier son saette, e'l viso vn sole, E'l desir soco, e'insieme con quest' arme

Mi punge Amor, m'abbaglia, e mi distruege, Lungo sarei à riportare autorità d'ogni Poe ta essendone piene tutte le carte, per sine de moderni ci contentaremo solo di presentare vn Sonetto d' vn nobil ingegno mandato ad vna Dama, che suggi dalla sinestra quando passò il suo amante, & si ritirò dietro all'impannata à rimirarlo per vna sessura.

Trafito hai Donna questo core amico,
Della tua luce altera, e fuggitina,
Con celata percossa in siamma viua
Del tuo hel guardo mio tiranno antico.
Qual crudo Arciere traditor nemico,
In un cogliendo sua virtù visua
Colpi auuentar, ch' altrì di vita priua
Suol per sessere coculte in poggio aprico.
Ben ferir mi poteui a campo aperto,
Che'l mio cor trema, e l' alma più non cerca
All' aparir del tuo superbo as petto.
Ma perche dolce morte haurei sosserto.
Non volesti crudele, e disdegnosa
Ferirmi à faccia à faccia, à petto à petto.

Nè solamente i poeti, ma leggiadri Prosato ri insieme hanno attribuito l'origine d'Amoreall'occhio, Achille Statio ne gli amori di Leucippe & Clithofonte lib. I. Deum je (e ocn. li mei tuas respectant imagines corporum, speculorum inftar suscipiune; pulchritudinis autem simulacra upsis a corporabus missa, o oculorum ministerio in animam illabentia, nessio qua (e iunclis etia corporibus ipsis, per mixione fortuntur corporu cogressu, qui certe inanes est longe incundiorem . più abasso. Conciliatores enim Amoris oculi funt . Heliodoro nel 4. dell'Historia Ethiopica . Amantium enim mutuns aspectus, affectus recordatio, ac rediniegra tio est, o inflammat mentem conspectus perin de atq; ignis materia admetus. Diciamo noi di più, che l'incendio, che si manda fuori da gli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale, poiche questo no arde se non è posto appresso la materia, mà l'Amoroso fuoco, che da gli occhi sfauilla, infiamma la mente, e'l cuore anco da lungi: Si come il fuoco s'attacca, & s'auenta nella Babilonica Naftha fior di bitume, ancorche discosto sia, cosi la fiamma di due begli occhi ardenti ancor che lontano s' accende, si diffonde, e sparge ne gli animi de risguardanti: Onde Plutarco nel quinto Sim. polio, questione settima afferisce, che gli Amori, de'quali niuno più vehemente moto ne gli huomini, casca, pigliano origine, & principio dall' aspetto, tanto che l' amante si liquesa quando la cosa amata risguarda, & in quella passa, & si trasmuta, percioche, lo scambienole Iguardo de belli, & ciò che esceper gli occhi, dia lume, o fia vn certo flusso distrugge gli amanti, & li confuma con yn dolore misto col piacere, da Orfeo chiamato Glicipieto, cioè dolce amaro, gustato dal Petrarca nel Sonet-

Mirando il sol nel bell'occhio sereno
Dal cor i'anima stanca si scompagna
Per gir nel Paradiso suo terreno,
Postrouando di dolce, e d'amar pieno,
Per questi estremi duo contrary, e misti,
Flor con voglie gelase, hor con acceso
Stassi cosi frà misera, & felice:

Piene sono le dolcezze d' Amore, d'amaro assentio, anzi di fele, & le sue contentezze sono le doglie, e i pianti de miserelli Amanti, è amaro l'Amore perche qualunque ama muore amando, effendo l' Amore volontaria. morte, in quanto è morte è cosa amara, inquanto volontaria è dolce. Muore amando qualunque ama, perche il suo pensiero dimenticando le stesso nella persona amata... si riuo ge, secondo la ragione di Marsilio Ficino. Aggiungino quelli, che nell' amorosa ballestra essercitati sono, che Amore è amaro tanto lontano dall'amato oggetto, quanto presente è amar di lontano, perche l'amante lungi dal suo bel sole, per la priuatione di esso viue in oscure tenebre, & in. continuo ramarico, desiderando goder la sua luce: e dolce pur di lontano per la timembranza del piacere della goduta luce: In presenza poi dell'amata luce è amaro amore ; petche auanti lei l' Amante s' abbruccia; s' arde, e si strugge; è doice dall' altro canto, atteso che si confuma nel suo bel suoco, & nella fiamma à lui gradita nella quale gli è più dolce il penare, che fuor di quella gioire: & è più dolce perche riuolgendosi nella persona ama-

ta in quella passa: è doppiamente amato perche more non potendo trapassare, e trassormarsi, totalmente in lei, & con ella internamente vnirsi: essendo impossibile che da se stesso totalmente si diuida, & si dissunisea affatto, si come vorrebbe per lo grande amore: onde sempre brama per maggior vnione d' aggirarsi intorno all' amato lume.

Cometal hor al caldo tempo suole

Semplicetta farfalla al lume attezza:
Volarne gti occhi altrui per fua vaghezza:
Onde auusen ch' ella more, altri si duole.
Così sempre to corro al fatal mio sole
De gli occhi, onde mi vien tanta dolce za:
Che' s frende da razion amor non prezza:
Massi m' abbaelia Amor soauemente,

Ecieca al fuo morir l'almu confente,

Per esser amor dolce amaro, gli amanti in vn medesimo punto in dolcezza godono, e si struggono in amarezza per il suo bel sole, che

Chi io pianzo l'altrui nota e nel mio danno,

cercano, e desiderano. Per sar lume ad pensier torbido, & sosco

Cerco il mio sole:

Nel qual prouo dolcezze tante; e tali Ch' Amor per forza à lui mi riconduce; Poi si m' abbaglia, che'l fuggir m' e tardo. Io chiederei à scampar, non aime anzi ali: Ma perir mi da'l Ciel per questa luce.

Che da langi mi struego, e da press' arde. Ma che ? à gli Amanti tanto è il dolce quato l' amaro: l' amaro gli è dolce; & il dolce

Arda, ò mora; ò languifea un più gemile Stato del mio non è fotto la Luna; Sì dolce è del mio amaro laradice :

Di questo misto, dolce amaro, di morte, e vita, d'allegrezza, & dolore, n'è solamente cagione il sol di due begli occhi, origine dell' Amore.

Di quà fol nacque l' alma luce altera Di que'tegli occhi, ona'to ho guerra,e pace; Che mi cuocono il cuore in ghiaccio, e'n

tuoco.

Concludiamo eon le affettuose parole di quella Amante, che nel principio del decimo libro veraméte d'oro d' Apuleio cosi ragiona, la cagione, & l' origine di questo mio dolore è ancor la medicina, & la salute mia se tu solo, perche questi tuoi occhi per gli miei occhi pastati in fino all' intimo del mio cuore nelle medolle mie commoueno vn'acerbissimo incen-

dio.

dio. L'origine dunque d'Amore dall'occhio nasce conforme à quel detto deriuato dal Greco.

Amor ex videndo nascitur mortalibus.

Non farà vano questo discorso mà profitte, uole ogni volta, che considerado l'effetto d' amore nasca dal vedere, e dal riscontro di due begli occhi, per non entrar nel cieco laberinto d' Amore, chiuderemo gli occhi all' apparente splendore delle mortali luci: se il dimorar con lo sguardo auanti vna splendida bellezza, ci sa incorrere nella malatia d'Amore: suo contrario, ch' è di riuolger gli occhi altroue, ci liberarà da quella, Auerte aculos tuos ne videant vanitatem; saggio è quel consiglio dato in questo gratioso distico.

Quid facies,, facies Veneris: si veneri, ante? Ne sedeas sed eas, ne pereas per eas.

Non si deue sedere, & dimorare auanti vn bel volto, mà suggir via dalla sua vista, & hauer cura che gli occhi nostri non si riscontrino con gli occhi altrui, che belli siano, per non cadere in detta noiosa infirmità d'amore; e se caduti ci siamo, per risorgere da quella, rimedio datoci tanto da Marsilio Ficino nel conuiuio, quanto dal maestro d'Amore nel rimedio d'Amore,

Vt pene extinctum cinerem, si sulphure tan-

Viuit & ex minimo maximus ignis erit : Sic nist vitaris quidquid reuocabit Amorem

Flammare dardescet, que modo nulla fuit, Pericoloso è il proposto fine dell' Amor Platonico, qual'è di fruir la bellezza con l'occhio, attesoche Amore hà composto insieme li gradili del piacere (secondo Luciano.) Neg; enim (atis est aspicere eum quem amas, neque ex aduer (o, sedentem taque loquentem audire: sed perinde atque scalis quibusdam voluptatis compactis, Amor primum gradum visus habet, ut aspisiat videlice amatum. Deinde vbi aspexerit, cupit adductum ad se propius, etiam contingere. Il primo scalino si è il vedere, & rimirar la cosa amata, dopò que-Ro il desiderio di toccare quel che si vede, il terzo il bacio, il quarto l'atto Venereo posto che s'è il piede nel primo scalino del vedere, difficil cosa è ritenersi di non salire al tatto, & passare all' vitimo poiche dal vedere, si commonono gli afferti. Et ciò Socrate istelso oracolo de'Platonici negar non puotè, vedura che hebbe la bella Theodata nominata da Senofonte nel terzo libro de i fatti, e detti di Socrate, dicendo Nos autem, Gea que

vidimus tangere cupimus, & abibimus amore dolentes, & absentes desideralimus e quibus omnibus fiet, ot nos quidem feruiamus. buie vero seruiatur. Ecco che Socrate anima di Platone, confessa che dallo sguardo si desidera passare al tatto, & che per tal desi-. derio ancorche lungi dalla cosa amata, si patisca dolori, & si cade in sernitu d' Amore. Araspade Cauallier del Re Ciro hauendo detto al suo Signore che si potena mirare & seruire vna Dama senza farsi soggetto alle passioni amorose; Nò, rispose il Re cosa pericolofa auuenga che il fuoco non di subito abbrucci chi lo tocca, & non di subito le legne ardino: nondimeno io non voglio maneggiare il fuoco ne, rimitare cose belle; & à te Araspade dò per consiglio, che non fissi gli occhi in belli oggetti, perche il fuoco abbruccia quelli che lo toccano, mà i belli accendono anco quelli chi di lontano li guardano, tanto che per amor fi struggono: Neque pulchros intueor, nec etiam tibi confulo Araspas sinas in pulchris oculos versuri quod ignis quidem unit homines tangentes, ac formofi eos etiam accondat, quife procul spectant, vt propter amorem astuent. Non si tenne Araspade al buon configlio, afficurandofi di poter far relistenza ad Amore, & di non passar più oltre, che il primo scalino dello sguardo; mà à poco à poco si concepirono dentro il suo petto cosi eccessiue fiamme per le bellezze di Panthea da lui amata, che dal dolor piangeua, & dalla vergogna si confondeua, e temeua l'aspetto del suo Reper le ingiuriose minaccie, che egli fece à quella honesta Dama che non volse compiacere à suoi amori; si che l'incauto Araspade non pensando alla forza dello sguardo, posto che hebbe il piede nel pri no gradile del vedere, spento dall'insopportabile desiderio, tentò di giugnere al tatto, & salire oue gli persuadeua l'Amoroso affetto: O quanti dal rimirare, e veder cosa à loro grata, mossi dal ostimolo della concupiscenza, come ingordi vogliono battere le mani in quello, che appetiscano; in quello, che da essi guardar si doueuano, come dal fuoco. Megabizo gran Capitano, di Dario, mandò sette Persiani, che doppo lui erano nell'essercito i più principali per Ambasciatori ad Aminta Re di Macedonia, i quali effendo stati riceuuti nobilmente, doppo il conuito, fecero instanza di veder le belle Dame di Macedonia, ne furono fatte venire, vedute, che l'hebbero i Persiani s'accesero d'Amore, e

pregarono Aminta, che le facesse sedere auanti gli occhi loro ( si come racconta Erodoto) li compiacque il Re, & essi cominciarono subito senza modestia à stendere le mani sopra le poppe di quelle: ciò ad Aminta parue sfacciataggine, & non meno ad Alessandro suo figliuolo, il quale in bella maniera fece partire il Padre, & partito che fu disse alli Persiani, poiche sette stati in regalato conuito, auuicinandosi l'hora d'andarsi à riposare, voglio ancora vi s'apparecchi delitioso letto in Co npagnia di queste Dame, acciò possiate riferire al vostro Re, come sere stati bene accolti & accarezzati dal Principe di Macedonia: però lassate prima. che le Dame si vadino à pulire, & lauare nel serraglio loro: Fece poi Alessandro venire Giouani sbarbati adorni d'habiti feminili con pugnali fotto le vesti, i quali entrati nelle camere assegnate alli Persiani, credendosi essi sussero Donne, corsero ad abbracciarli, mà li meschini surono à suria di pugnalate vecisi: Miseria cagionata dal vedere, dall'occhio, origine d'infiniti mali Auttori di precipitij, & di finistri casi. Da chi hebbe principio la perditione, & la commune calamità del Genere humano? dall'occhio, dal vedere la bellezza del pomo victato. Vidu mulier quod bonum effet lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuque delestabile. Per qual cagione Iddio mandò dal Cielo larghi torrenti d'acqua à fommerger l' Vniuerso? per la lasciuia... dell'occhio. Videntes Filip Dei filias hominum quod essent pulchra. Sansone Capitano così forte, da chi fù vinto; dal risguardar le bellezze prima di Themantha Filistea, di cui disse al Padre chiedendola per consorte. Placuit oculis meis: Et poi di Dalida meretrice, nel cui seno gli su reciso il crine della... sua fortezza, & cauati quegli occhi ministri del suo Amore, della sua cecità, & morte. Il Re che era cosi giusto conforme al cuore di Dio, come fece à diuentar adultero ingiulto, & homicida? mirando incautamente da vna loggia le bellezze di Bersabe...... Vidst mulierem se lauantem, erat autem mulier pulchra valde. Chi fece deprauare quel saggio cuore di Salomone in brutta... idolatria? la bellezza di mille belle straniere Donne. Se l'occhio hà fatto preuaricare Danid così giusto, Sansone così forte, Salomone cosi sauio, che altro potremo dire, che la vista dell'humana bellezza corrompa

la Giustitia, sottometta la fortezza, & offulchi la sapienza; & chi sarà, che s'assicuri fisfar lo sguardo in cose belle? Non guardo mai con buon occhio Augusto verso Cleopatra, la quale doppo la morte del suo Marco Antonio, pensò (come riferisce Suida) con artificio della bellezza sua di poter allettare l'Animo d'Augusto, mà egli tanto più nel cuor suo l'odiana, & ordinò à Proculeo, che vedesse di pigliarla, & custodirla viua, per condurla in trionfo, il che hauendo presentito Cleopatra Regina, che con la sua bellezza vinse tanti Principi, & valorosi Imperadori d'esserciti, disperatasi di non poter vincere anco Augusto, per non restar viua prigioniera nelle sue mani si fece dar morte dalle ponture d'vn aspe, per lo che Augusto non hauendo potuto confeguir il suo intento, fece portar in trionfo l'imagine di lei: Et che moueua vn cosi grande Imperadore à bramare, che si conducesse in trionso vna Donna? trionfar d'vna Donna, certo la vittoria, che riportò di lei atteso che egli solo non si lassò vincere da quella che con gl'acuti dardi de gli occhi suoi vinse Cesare, Marco Antonio, & molti Re Aranieri; quella che si vantaua di non hauer ad essere trionfata, dicendo, non trsumphabor. in memoria di che Augusto fece battere vna Medaglia posta nelli simboli di Claudio Paradino da lui esplicata, nella quale era impresso vn Cocodrillo legato ad vna Palma figura di Cleopatra Regina d'Egitto da lui superata con questo motto, abbreuiato Col. Nem. disteso da studiosi antiquarij Colonia Nemansum, ma per concetto del Paradino Colligauit nemo: gloriandosi che niun altro potè sar resistenza al a bellezza di Cleopatra da lui disprezzata, & vinta. Nessuno dunque sicuramente drizzi lo sguardo in belli oggetti, ne vagheggi Dame di vago lume adorne, nè ritardi ananti il lor consperto: perche chi ardirà mirare, yn bel sembiante aspro tormento de gli occhi, & del cuore, anche egli al fine si dorrà, & lamentarà, in così querule & dolorose note.

O mondo, o pensier vani, O mia forte ventura à she m'adduce:

O diche vaga luce

Al cuor mi nacque la tenace speme;

Onde l'annoda, e preme

Quella, che con tua forza al fin mi mena La colpa è vostra, e mio'l danno, e la pena,

Così di ben amar porto tormento,

E del

E del peccato altrui chieggo perdono Anti del mio : che denea torcer gli occhi

Da troppo lume.

Riuolga pur ciascuno la vista dalla potenza di raggi d'vn risplendente Sole, ssugghi il riscontro di due begli occhi, & ponga menti, al costume del Caradrio vccello grande maritimo, il quale (per quanto narra Eliano, Plutarcho nel sudetto symposio, & Heliodoro nel terzo libro)ammaestrato dalla natura, sà ch'egli fissa lo sguardo ne gli occhi di quelli, che sono oppilati, riceue in se l'oppilatione di co-

loro, ond'egli voltasi con gli occhi serrati, altrimente resta dentro di se, come da graue colpo ferito, così noi chiuderemo gli occhi al riscontro di due cocenti lumi, acciò per gli occhi nostri non riceuiamo le fiamme loro nel cuore, il quale altrimenti rimane oppresso, & foffocato dall'opilatione amorofa, punto da. pungente strate, & arso da folgori, & saette, Aromenti militari d'Amore, col quale parlando il Poeta, difse.

L'arme tue furon gli occhi: on de l'accese Saette viciuan d'innisibil fuoco.

#### S F Q



La testa scoperta alquanto china in atto humile, dimostra la sommissione di chi riuerentemente cerca con animo grato di farsi beneuolo per l'acquisto de gl'amici: onde sopra di ciò Terentio in Andria così dice. Obsequiums amicos varit.

Tiene con la finistra mano legati il Leone, & la Tigre per significare, che l Osseguio con lisuoi mezzi hà forza di domare Leoni, Tigri, cioè animi fieri, altieri, & superbi, come ben dimostra Quidio libro 2. de Arte aman-

Flectitur obseguio curuatus ab arbore ramus y

Franges si vire sexperiere tuas . Obseguio tranantur aqua : nec vincere pollis.

Flumina si contra, quam rapit vn-

Obsequium tigresque domat, tumidosque leones

Rustica paulatim taurus aratra su-

## OSTINATIONE.

Vomo d'età virile, che stà con la testa I scoperta, & alquanto china in atto humile, che ritirata la finistra gamba in dietro, & tenendo la berretta, ò capello che sia con la destramano tenghi legati vn Leone, & vna Tigre.

Si dipinge d'età virile, percioche in essa vi si ritruoua i mezzi, & il conueneuole, & non come nella giouentù, che ama, & stima assai d'effere superiore ad altri, come dice Aristo-

tile nella Rettorica.

Onna vestita di nero con la testa circon. data dalla nebbia, fostenendo con ambedue le mani vna testa d'Asino.

Il vestimento di nero, è conueniente all'Ostinatione, perche come il panno tinto in nero non può pigliare altro colore. così va'huomo ostinato in vna opinione non sà volgersi per al cuna ragione alla luce della verità dimostrata.

Hauerà la testa circondata di nebbia, perche gli ostinati sogliono vedere poco lontano, & - però si fermano saldi nella loro opinione; per-

the non è dubbio effer cofa da faujo leuarsi di opinione per effer talmente ordinato il nostro sapere che ò per persettione, & numero grande di cose perfette, ò per la poca luce, & oscurità del nostro intelletto non siamo mai à tal termine, che non habbiamo luogo di passar innanzi. & da tor la palma del sapere nostro a noi medefimi, con la successione, che si sa delle cose di tempo in tempo.

La testa dell'Asino mostra la medesima ignoranza, già detta effer madre dell'Ostinatione, & si figura l'ignoranza nella testa dell'-Afino, per effer questo animale stolidissimo e qualmente d'ogni cosa, disfacendosi, del bene, & del male mostrandosi sensibile alla forza, ò cordoglio, à differenza de gli altri

animali.

#### OTIO.

louane graffo, in vna cauerna ofcura. fedendosi appoggiato col gomito sini-Atro sopra d'vn Porco, che sia disteso insterra, & con la medefima mano fi grati il capo; farà sonnacchioso.

Giouane si dipinge, come quello, che non hà esperimentato l'incommodità della vec-

chiezza.

Grasso per li pochi pensieri i quali non danno noia per la troppa occupatione del pensiero, & dell'intelletto, alla dilatatione del sangue per le membra.

Siede in vn oscura cauerna; percioche l'huomo otioso non è pronto all'honoreuoli, e gloriose attioni; onde conuiene menare la vi-

ta ignobile, & tenebrofa.

Si appoggia ad vn Porco, perche Potioso nella conuersatione de gli altri huomini, e simile al porco, per la viltà, e dapocaggine sua.

E opinione d'Aristotile, che questo animalenella fisonomia sia il più incapace di ammaestramento di tutti gli altri animali; come l'otiofo che nó cura alcun lodeuole esfercitio, fi rende inhabile ad apprendere qual si voglia disciplina; & si come questo istesso animale ad altro non attende, che à sodisfare l'appetito della gola, & di Venere; così l'huomo dall'otio dominato, si dà rutto à contentare se Resso soddisfacendo a'proprij appettiti con. perdita de la propria fama.

Si grata il capo à guisa di coloro, che mal fanno prender configlio, non hauendo imparato la prudenza, spendendo la maggior parte dei tempo nella deliberatione delle attioni le quali se sono buone non le mandano à fine se ree le pregiudicano all'honore, & alla fama.

Otio.

Iouane grasso, & corpulento, farà à gia-Cere per terra, & per vestimento portarà vn pelle di porco, & per terra vi farà vn vomero instrumento di ferro da arare la terra.

ma tutto pieno di ruggine.

Per dichiaratione della giouentù, & della graffezza, del giacere in terra, & del vestiméto della pelle di porco, di questa figura seruirà la dichiaratione fatta della figura di fopra, folo diremo, che è fignificatino dell'otio il vomere, arrugginito, come de negotij, & dell'attioni questo medessimo chiaro, & netto, essendo il più importante negotio nostro far cose appartenenti al viuere & come non adoprandosi il vomere viene rugginoso; così l'huomo, che tralascia il ben'operare dandosi in preda all'otio si cuopre, & empie d'infamie, e di vitij che lo rendono poi dispiaceuele à Dio, & a gli huomini, e questo otio non è altro che vna quiere dell'intelletto, il quale non mostra. do la strada di operare, virtuosamente a'sensi anch'essi se ne stanno sopiti, ò quel ch'è peggio discacciati dalla via conueniente. Per questo disse S. Gregorio l'otio esser vna sepoltura dell'huomo viuo, & la Scrittura, che tutti i mali del mondo gli ha insegnati l'otio, Ne si prende in questo luogo l'otio per contéplatione; come lo pigliò scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di se stesso, che all'hora hauea men otio che mai quando ne hauea più abbondanza; per dir quanto meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare, perche di questo otio godono solo quelli, che con la lettione de molti libri, & con l'intendere cose alte, & nobili, mantengono senza muouere altro che la lingua, la penna, la pierà, la religione, il zelo di Dio, il consortio de gli huomini, & in somma quanto è bene frà le miserie di questa vita mortale.

Otio .

Vomo vecchio, vestito di giallo dipinto à Maschare, & à trauerso hauerà vna banda berrettina con vn Fagiano per cimiero nella deltra mano vna facella di color bigio spenta, & nella sinistra va'ouato in campo d'oro, nel quale fia dipinto vn ghirro col moto. In quiete voluptas.

Otic.

Otio.

Vomo grasso, corpulento, à sedere in terra con vn scudo sopra, tutto ricoperto di strali, & frezze tirate da diverse bande, quasi che l'otio sia scudo di tutti i vitij. Grasso lo dipingiamo per la cagione detta di sopra, & così lo fà l'Ariosto dicendo.

In questo albergo; il graue sono giace

L'Otio da vn canton corpulent', e graffo. Lo scudo ripieno di frezze, mostra che l'huo mo otiolo si lascia venire adosso tutte le calamità, prima che pensi à volersi leuare dalla pol tronaria nel prendere il tempo, & fin che gli resta da viuere, ò sia con lode, ò con biasimo, ò con honore, ò con vergogna, ò con danno, ò con vtile, poco cura il tutto. Et perche il mal suo infistolito non bisogni guarirlo con lo smi. nuire del sangue, & col tagliare delle vene, si contenta venire mancando à poco a poco con fua vergogna: fastidio de gli amici, & vituperio della famiglia.

Otto.

7 N Giouane mal vestito, il quale stia col capo chino, & scoperto, & con ambi le mani in seno.

#### A C E.

Nella Medaglia d' Augusto si vede scolpita.

Onna, che nella sinistra mano tiene vn. Cornucopia, pieno di frutti, fiori, frondi, con vn ramo d'oliuo, & nella destra vna facella, con la quale abbruci vn montone d'-Armi.

Il Cornucopia fignifica l'abbondanza, madre, & figliuola della pace, non si mantenendo la careftia tenza la guerra, nè l'abbondanza del vitto senza l'abbondanza di pace, come

dice il Salmo.

Frat pax in virtute tua, & abundantia in. turribus tuss ,

Il ramo dell'oliuo dinota la mitigatione de gli animi adirati, come si è detto più longa-

mente in altri luoghi.

Et la facella che abbruci il monte d'arme, fignifica l'amore vniuerfale, & scambieuole trà i Popoli, che abbruggia, & confuma tutte le reliquie de gli odij, che sogliono rimanere dopò la morte de gli huomini. Per dichiaratione del Cornucopia, ne seruiremo di quello, che habbiamo detto nella figura dell'abbondanza.

Pace.

Iouane bella con ghirlanda d'oliuo in-J capo, nella mano destra terrà la figura di Pluto, & nella finistra vn fascio di spighe di grano come si caua dalli scritti di Paulanai.

La corona dell'oliuo, & le spighe di grano sono tegno di pace, essendo questi frutti in. abbondanza folo, doue la pace arreca à gli huomini commodità di coltiuar la terra, la qua le per la guerra rimane infeconda, & difutile.

Questo volse esprimere quel Poeta, quando parlando del Bue disse, che l'opre della pace ci sono state insegnate. Et Minerua vien lodata da Gioue nelle fauole come vero. Parto della sua testa, per essere stata ella inuentrice dell'oliuo, come Nettuno inuentor del Cauallo essendo l'vno per sussidio della pace, & l'altro per fortezza della guerra; perche il Principe deue più inclinare alla pace de' Popoli, che alla guerra, che solo hà per fine l'istessa pace, con la quale si aumentano,& conseruano le ricchezze. Però vi dipinge Pluto finto Dio, & protettore di esse.

#### Pace.

Onna vestita d'incarnato tenendo vna statuetta nella destra mano e la finistra sia posata sopra vn piedestallo, oue sia vn Cali. ce e con detta mano sostéga vn ramo d'oliuo.

La statuetta mostra, che la pace è ministra de gli artificij humani, liquali non si possono imparare se non con la spesa di molto tempo. & fenza penfieri di guerra, liquali ordinariamente fuiano gli animi dall'acquisto de gli habiti virtuosi, & la forma esteriore dell'huomo dà occasione di molti artificii, li quali tutti sono effetti di pace.

Il piedestallo mostra, che in pace si fortisicano i popoli, & l'vnioni si aggagliardiscono erescendo per essa il danaro publico, del quale si fabricano poi Teatri, Tempij, & altre

opere di Magnificenza.

Si sostenta poi con questa la fede, & l'honor

di Dio, il che si mostra col Calice.

L'oliuo per non replicare molte volte la medefima cosa si dice esser ritrouato da Pallade Dea di pace, & di quiere, & però presso à gli Hebrei nella vecchia legge, frà le altri cagioni si vngeuano i Rè, ch'erano eletti pacisicamente, accioche si raccordassero di viuere in pace, & in quiete; quetta stimando la maggior lode, che si potesse hauer à quei tempi secondo il detto. Rex pacificus magnificatus est. Gg 2



Onna alata, d'oliua, & di spighe incoronata, nella destra mano tenga vna saccesa riuolta in giù, che arda vn monted'armi postoui sotto la sinistra mano tenga ligati con delicato vincolo d'oro vn Leone, & vna pecora giacendo insieme: si vesta di bianco.

In vna Medaglia d'Augusto Imperatore nel suo vndecimo consolato 22. anni auanti la venuta di N. Signore si vede vn tempio con titolo intorno di pace perpetua. Paci perpetua. Pace eterna si legge in Medaglie di Alessandro Seuero, di settimo Seuero, & di Trebonio Gallo Imperatore, ma prouorno ben'essi, & altri che la pace non dura sempre. Non mancano mai cause, e pretesti à bellicosi Principi di mouer guerra: però con molta ragione furono battute due medaglie di Claudio Imperatore con la pace alata: perche la pace non è perpetua eterna, ma vola, e fugge, auuertimento elpresso, che si debba custodire, e ritener la pace con diligente cura: Alata vedesi ancora in vna Medaglia di Vespesiano Imperatore con titolo intorno Paci Augusta, tal titolo dechiara che non sia la Vittoria, come pensa Adolfo, Occone scordatosi di quanto

scrisse auanti, sopra le sudette imedaglie della Pace alata di Claudio Imperato-

L'oliuo è sempre stato tipo di Pace. con tutto che se ne sia toccato più sopra nella seconda figura delia Pace, ci distenderemo qui più apertamente. Finsero gli antichi sotto allegorico sentimento, che trà Nettuno, e Minerna fusse contesa circa l'imponere nome alla Città d'Atene, conclusero nell'Areo pago che chi produceua più lodabile effetto percotendo la terra mettesse il nome alla Città. Netruno col tridente percossa la terra produsse yn cauallo segno di guerra; Minerua con l'asta l'oliua segno di pace, laquale essendo stata giudicata più vtile alla Republica, Minerua chi si chiamaua Athene diede il suo nome alla Città d'Athene; laonde gli Atheniesi, & altri Greci coronorno i vincitori con l'oliua Pindaro Lirico poeta Greco nella Olimpia incorona Pasumide d'oliua, Pisea, & Agesida mo d'oliua d'oro: con più ragione se n'incorona la pace che vince e sottomette la guerra Ouidio nel primo de fasti ne incorona la pace istessa.

Frondibus Atiacis comptos redimita capillos Pax ades; & toto muis in Orbe mane.

Alcuni leggono Actiacis per la vittoria ch'hebbe Augusto in Attio d'Epiro contro M.An. tonio:ma più mi piaceno coloro, che leggono Attracis ouero Acta is ab Actica d'Athene, Minerua istessa appresso Virg. inuentrice di tal pianto, è cognominata da Poeti Actæa. Ouidio in detti versi non parla della Vittoria confeguita in Attio, ma della pace vniuerfale, generica, inuocandola che venga, e rimanga al Mondo, Dopò la vittoria d'Attio non seguì la pace, ma la Guerra Alessandrina; dui ani dopò la vittoria d'Attio Augusto trionfò tre dì. Il primo di de Panonij, Dalmati. Iapidi, & d'alcuni Popoli Galli, e Germani. Il secondo della... guerra nauale d'Attio. Il terzo d'Egitto, di che Suetonio c. 12. & più minutamente Dione lib. 51. Ma la Vittoria d'Attio come nauale hebbe corona rostrata d'oro, e no di frodi. Le frodi du que della pace vniuerfale deuosi per eccelleza d'antonomasia intédere d'oliva attica d'Athene doue hebbe origine tal corona; frode di Minerua Cecropia cioè Atheniefe chiania Lucano

Poeta

Poeta lib. 3. L'oliua in occorrenza di supplicar Pace. Pacifico sermone parant hostemque propinguum Orant Cecropie prelata fronde Minerua, Meritano correttione. Commenta. to riche in questo passo d'Ouidio confondeno la corona della Vitteria con quella della Pace, particolarmente Paolo Marso dicendo Corona victrici, & triumphali ab Actio Promontorio epiri. Trouasi la pace incoronata alle volte con oliua, altre volte col lauro, come nota l'Erizzo, nella medaglia d'Augusto, doue la Pace stà circondata tutta da corona d'alloro, & la sudetta Pace Augusta di Vespasiano nella destra tiene la corona d'alloro, Giouanni Rosino l'hà osseruara con Rosa adorna nelle sue antichità Romane. Con rami d'oliua in mano soleuano i Greci supplicare, e dimandar pace, di che Liuio deca terza lib. 4. e nono. & deca quinta lib. v. Statio Poeta nella xij. Thebaide. Et supplies arbor Olina. Virgilio Eneide vij.

Centum oratores augusta ad mænia Regis Ire Iubet , ramis velatos Palladis omnes Donag; ferre iubet, Pacemque exposcere Teu-

cris.

l'istesso Poeta Encide 8. & xj. Diodoro Sicolo.lib.16. c 10. & Dionisio Alicarnasseo lib.1. Rami d'oliua in mano della Pace veggonsi nelle medaglie d'Augusto, d'Othone, di Tito, di Settimio seuero, di L. Aurelio Vero, & d'altri Imperatori. Corona d'oliua per la pace, Sidonio Apollinare nell'epithalamio.

Amborum tum diua comas viridantis Oliua Pace ligat, nectit dextras, ac fadera mandat. Monfignor Balbo Vescouo Grucense nel vaticinio delli successi di Carlo V. Imperatore. Candida Pax olea cinget sacra tevora Regu

Candida Pax Proceres in sua iura trabet. Habbiamo inserto nella corona le spighe per segno che la pace mantiene l'abódanza, ond'è che molte figure della pace hanno il cornucopia in vna medaglia di Vespasiano Imperatore battuta nel suo settimo consolato l'anno del Signore 78. la figura tiene con la destra la patera, con la simistra la spiga, parto, effetto, e cuento di pace, come dinota il suo titolo l'ACIS EVENTVM Tibullo elegia x.

Interea Pax arua colat, Pax candida primum Duxit araturos sub suga curua bones. Pax alust vites, of sucos condidit vua, Funderet vi nato testa paterna merum. Pace bidens, vomerque vigent, at tristia duri Militis in tenebris occupat arma situs. At nobis Pax alma veni, spicamque teneto.

Perfluat, & pomis candidus ante sinus.

Ouidio nel sudetto libro de fasti chiama la Pace nutrice di Cerere, e Cerere alunna della Pace, & descriue i diuersi andamenti della pace, & della guerra.

Bella din tenuere viro; erat aptior ensis Vomere; cedebat taurus arator equo. Sarcula cessabant; versique in pila ligones; Factaque de rastri pondere cassis erat.

Sub inga hos veniat: sub terras semen aratas; Pax Cererem nutrit, Pacis alumna Ceres. Nel tempo della guerra si adopera il cauallo, la spada, la celata, la picca: in tempo di Pace, il boue, il vomere, la zappa, il rastello. Esaia c. 2. quando promette pace alle Gentidice che conuertiranno le spade in vomeri, le lance in falci. Conflabunt gladios suos in vomeres, & lanceas suas in falces. Non leuabit gens contragentem gladium, nec exercebuntur vlira ad pralsum. l'istesso in Michea cap. 4. al contrario quando in foel si persuade la guerra Concidite araira vestra in gladios, & ligones vestros in lancea. La Pace con la coltura de terreni arreca ricchezze. Aristofang Greco. O Pax pradiues, & iugum constans boum. Euripide parimenti Greco racconta i benì della Pace senza li quali perisce la vita de viuenti. Nunc bona que sint pacis inueni

Nuptias, festa, cognatos, liberos, amicos,
Diutias santatem, annonam, vinum, voluptatem,

Pax confert: que si hac omnia defecerint, Perist omnis communiter viuentium vita. Ma la guerra maledetta dalle Madri. Bella matribus detestata, dice Horatio, cagiona mali contrari alli sudetti beni, Funesti spettacoli languinolenti, morte de figli, di parenti, d'ami. ci,pouerta, morbo, peste, carestia di tutte le cose per fin dell'acqua molte volte, non che del vino, con estrema malenconia di famiglie disperse, & miseria di Popoli destrutti. Per segno che la pace estingue la guerra si figura ch'abbrugi il monte d'armi con la face, atto di ridurla in niente, come che mandi in cenere le spoglie de nemici vinti in guerra: vedeti vna simile Pace in medaglie di Vespasiano, & di Traiano descritta da Adolfo Occone in cotal guila.

IMP.TRAIANO.AVG.GER. DAC. P.M. TR P.COS.VI.P.P. S.P.Q.R. @PTIMO PRINCIPI. PAX.

Gg 3 Pacis

Pacis Stantis typus dextra facem admonentis solisea configeraturus. A Volcano tipo del soco, & primo Fabro d'armi in Grecia instituirno gli Atheniesi feste di corso con accese faci, bilognaua in tutto il corso mantenere la face accela, le la fiamma periua, con la fiamma spenta, si spegneua la speranza della vittoria, quello vinceua, che finito il corso si ritrouaua in mano la sua face accesa, se tutti l'estingueuano niuno era vincitore. La pace cor. re con la guerra, il fin della guerra è la pace, fi combatte per la pace, & la guerra è causa della pace, Salultio Bellum pacis est causa, finito il corfo la guerra rimane con la fiamma spenta, cessa il foco da lei attaccato, & l'ardor delle armi raffreddato: La Pace resta con la face accesa d'ardente Amore con la quale abbrugia, & confuma le armi della guerra.

Tiene ligati con vincolo d'oro il Leone con la pecora, perche la pace vnisce, lega in amore il furor bestiale con la mansuetudine, cangia la sierezza delle genti nemiche in amore-uolezza; vna Natione ch'abborriua l'altra, infieme tratta con humano comertio: attesoche Pace si dice vna eguaglianza di molte volontà mostrata con segni esteriori, il che si dimostra nello stare insieme del Leone, & della pecora, che per natura sono diuersissimi di costume, e si prende da Virgilio, il quale volendo augurare Pace, e tranquillità nel consolato di Pollione per la nascita, di suo siglio, disse che gli armenti non temerebbono per li boschi li

fieri Leoni.

Nec magnes metuent Armenta Leones.

Anzi la pace, & la concorde connersatione hà domesticato effettiuamente insieme il Leone con la pecora; Eliano nella varia historia lib. 1 capie 9. narra per detto delli Coi che nelli pascoli di Nicippo Tiranno vna pecora partori non vn'agnello, ò agnella, ma vn Leone, menue egli faccua ancor vita privata.

me della Pace, essendo l'vnione pacisica, pretiosa quanto l'oro; & dell'oro produttrice, & conscruatrice; con saggia inuentione dal Politiano viene la Pace rappresentata d'aspetto

Santo, risplendente d'oro.

Maustas, fantioque nites pax aurea vultu. In effetto la pace per ogni tempo rinoua il secol doro, Calsurnio antico Poeta nell'egloga pi tina.

Aurea seeura cumpace renascitur aias.

Diede à questa figura vinezza, e spirito in vn suo sermone il Padre Macstro Gio: Antonio Tempioni da Faenza dell'ordine de Serui Theologo, & Predicatore Eccellente Prouinciale, & poi Priore nella sua Patria con bellissima sentenza di S. Agostino de Verbis Domini. Pax est vinculum Amoris, consortium charitatis, hac est qua bella compescu, simul, states tollit, iras comprimit, discordes sedat, sinimicos concordat.

La pace con l'accesa face abbrugia li monted'armi, rassena, e toglie le guerre, le inimicitie, & l'ire. Bella compescen simultates tollie, inas comprimai. Il vincolo d'amore, il consortio della carità, che acquieta le discordie, e concorda i nemici, si dimostra per l'amichenole consortio del Leone, & della pecora, che riposano in compagnia, tenuti ligati in vincolo d'oro d'Amore dalla Pace-con la sinistra, mano del core.

La veste bianca su indicio d'allegrezza appresso Greci, e Romani, li quali comparinano Albati in toga bianca nelle seste publiche. Gli Antiocheni andorno sitor di Porta per sare honoreuole incontro à Demetrio sauorito liberto di Pompeo Magno di bianco vestiti con le corone in testa, in segno di publica al-

legrezza per la fua venuta.

Candiaas vestes alsqui, & coronas gerebant. diede Plutarco in Catone Minore: Teridate Rè de Parti, & d'Armeni pacificatosi con l'imperio Romano su in Roma con apparato Regio dall'Imperatore Nerone riceuuto, tutta la Città era ornata di lumi, e corone, si vide nel soro il Popolo vestito di bianco. Dione historico lib.63. Populus albatus, laureatusque certis ordinibus medium forum tenui. Niuna sesta rallegra più il Popolo che la publica Pace, che seco arreca il colmo d'ogni allegrezza, però le si conuiene colore di letitia: Non solo da Tibullo, & da Mons. Balbo è stata la Pace sigurata bianca, ma anco da Ouidio nel 3. dell'arte Amatoria.

Candida Pax homines, trux docet ira feras.
Candida la Pace, perche deue effere fincera non finta, e fimulata come accenna Cal-

furnio, Poeta nella sudetta egloga.

Candida pax aderat, non solum candidavultu,

Qualis sape fuit,

Omne procul vitium simulata cedere pacis Iussit,& insanos clementia condidit enses.

Achille Bocchio ne gli Emblemi desidera il Modo ripieno di pura tede, di gioconda letitia,

& di

& di toga pace la difegna allegra per tutto, in cafa, e fuora, fignificata da colore bianco.

Pace.

Onna, la qual tenga in grembo l'vecello chiamato Alcione, & in terra à canto d'essa vi sarà vn Castoro in atto di strapparsi

con denti i genitali.

L'Alcione èvn picciolo vccello, il quale fa il nido alla riua del Mare, & per quei pochi giorni, che quini si trattiene cessa ogni vento, & ogni tempesta, restando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno; però è inditio di tranquilità, & di pace onde metaforicamente giorni Alcionij fi dimandauano da gli Antichi ne' quali il Tribunale si quietaua, & si po-

fauano li Litiganti.

Il Castore, il quale perseguitato da cacciatori, come scriuono alcuni, co' denti si mozza i genitali, fapendo per questi esfer da loro seguitaro, è inditio di gran desiderio di pace, & ammonitione à ferrar gli occhi alla perdita di qualche bene, & di qualche vrile, per amor suo. Er si legge à que lo proposito vna lettera di Sapore scritta a Costantino, la quale lo esorta à lasciare vna parte del Regno dell' Asia per viuere in pace, con l'essempio di questo animale irragioneuole il quale per priuasi di sospetto, si taglia quel membro, che lo fa stare inquieto.

Pacc.

Onna giouane à sedere, con la destra mano tiene legati insieme vn lupo, & vn Agnello fotto ad vn giogo medefimo, &

nella finistra porta vn ramo d'oliuo.

Questa figura mostra la pace esser cagionata dal reggimento de' Prencipi, che fanno abbassare l'arroganza de' superbi, & farli viuere fotto il medefimo giogo co'più humili, & me. no potenti, per mostrare che è sola, e propria virtù de' Prencipi saper far nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne' Regni, la qual viene spesse volte perturbata dall' altezza de' superbi e però Ilione orando à Didone presso Virgilio nel primo libro dell' Eneide la doda di questo capo particolare. Et la pace di noi stessi che nella medesima figura si può intendere; non è altro che la concordanza de' sensi del corpo con le porenze dell'anima, rendendo egualmente obedienza alla ragione chi domina, e da leggi, all' vne, & à gli altri. Et per significare l'Imperio del Prencipe si fa la figura che siede; non fi potendo dar giuditio publico senza star à sedere forse per con-

formità del detto d'Ariftotele che dice la prudenza nell'anima s'introduce per mezo delfedere, della quiete.

Pace.

Nella Medaglia di Filippo. Onna, che nella deltra mano tiene vn. ramo d'oliuo, & con la finistra vn' hasta. Per questa figura si dipinge la pace acqui. stata per propria virtù, & valore, & ciò denota l'hasta che tiene in mano.

> Pace. In vna Medaglia di Vespasiano si vede scolpita.

Onna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo, dall' altra il Caduceo, & in vn' altra si vede con vn mazzo di spighe di grano, col cornucopia, & con la fronte coronata d'olino.

> Pace. Nella Medaglia di Tito.

Onna che nella destra mano tiene vn ramo di palma, & nella finistra vn'hasta. La Palma promette premio à meriteuoli, l'hasta minaccia castigo à delinquenti, & queste due speranza, & Timore mantengono gli huomini in quiete, & in pace.

Pace.

Nella Medaglia di Sergio Galbacon nome di pace scolpitastà.

7 Na donna di bell' aspetto, che siede, & nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, nella sinistra vna Claua con lettere.

Pax August.S.G.

Nota questa figura la pace acquistata per va. lor dell'animo, & per vigor del corpo, l'animo si scuopre nella bellezza, & nel sedere della donna. Il Corpo della China, istromento col quale Hercole soleua castigar gli inimici, con reprimere l'audacia de malfattori.

Pace. Nella Medaglia di Traiano si fa sole. Onna, che con la destra tiene vn ramo d'oliuo, & con la finistra vn Corno di douitia.

Pace. Et in vn' altra di Filippo si vede in forma di Donna che con la destra mano alza vo ramo d'oliuo, & con la finistra tiene vn'hasta co lettere. Par fundata cum Persis, & di tutte que-

Gg

ste potrà il diligente Pittore elegere quella, che più gli parrà à proposito, & anche di molte farne vna sola, che vedrà meglio potersi spiegare la sua intentione.

Pace.

### Nella Medaglia di Claudio .

Na donna, che abbassa il Caduceo verso la terra doue è vn serpe con sieri strauolgimenti mostrando la diuersità de colori, il veleno che tiene, & con l'altra mano si cuopre gli occhi con vn velo per non vedere il serpe con queste lettere. PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamarono gli Latini Caduceo, perche al suo apparire saccua cadere tutte le discordie,

& fù perciò l'insegna della pace.

Il cuoprirsi gli occhi col velo per non vedere il serpe, dimostra che la guerra rappresentata per il velenoso serpe, sia noiosa, & d'infinito danno, Onde Virgilio nel primo dell' Eneide sopra di ciò così disse.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.

#### PACIFICO.

Vedi alle Beatitudini la sattima.



Onna di età virile, vestita d'habito semplice, senza ornamento alcuno, conla destra mano tenghi vn compasso, & nella sinistra vna borsa piena di danari legata, con vna cattella tiuolta in bei giri con vn motto, che dice In melius servat.

Parsimonia è vna delle due parti principali della liberalità, che consiste nel ritenersi datle spese, che non sono il Mezo. Maiorem-

T censu desine cultum, dice Horatio Stat. 3. lib, 2. cioè lassa andare le spese superflue maggior dell'entrata; il che si fai con la Parsimonia, la quale delle quattro parti della prudenza, che confistonomtorno li beni di fortuna tre ne possiede. Nam circa bonum prudentia quadrupliciter segerit cum aut adiscitur bona, aut tuetur, autadau get, aut prudenter viitur, bi prudetiaaliaruq; viriutum junt canones: talmente che se licanoni della prudéza circa la facoltà: sono di quattro forti; secondo Plutarco ad Appollonio ouero quado s'acquista la robba, ò si conserva, ò si accresce, si adopera prudétemente; Certo che la Parsimonia prudétemente adopra la robba, l'accresce, & la conser. ua: Eschine Filosofo Socratico soleua auuertire, che da se stesso pigliaua ad' vsura co lo sminuire la spesa circa il vitto, conforme à quel detto, Magnum velligal parsimonia, gran tributo à la Parsimonia, poiche ottima risolutione è per accrescere l'entrata il reformar le spese:

& però Aristotele da per consiglio alle communità, che s'vsi la parsimonia, in questa maniera secondo la traduttione del Mureto. Primum quidem nosse oportet quantum ex quaque res ciuitas capitat. Noti esse debent sumptus, quos facit ciuitas, vi si quis supernacaneus extollatur, si quis insto maior minuatur. Opulentiores enim siunt non y modo, qui ad opes aliquid addunt, sed y quoque qui de

Jum-

fumptibus detrahunt. Cosi li capi di famiglia deuono primieramente considerare l'entrata, ch'hanno, & poi hauer riguardo alle spese. che si fanno per casa per tor via le superflue, & sminuire quelle che sono maggiori del douere, imperoioche diuentano più ricchi non solo coloro, che aggiungono alla robba qualche cosa ma quelli ancora che si leuano dalle spese, E in Seneca de tranquillitate cap. 9. à proposite della Parsimonia quest' altra bellissuma sentenza, che cosi dice, Placebu autem has nobis mensura, si prius parsimonia placuerit sine qua nec vila opes sufficiunt: nec vila satis patent.

Si fà d'età virile, pereioche in questo stato l'huomo è fatto capace di ragione, & opera

secondo l'vtile, & honore.

L'habito semplice, & senza artistio, denota che la Parsimonia è lontana da ogni spesa vana, & superstua; onde sopra di ciò Sant' Ambrosio ad Vercellen. così dice. Nihil tamen necessarsum, quam cognoscere quod sit necessarsum.

Il compasso, significa l'ordine, & misura in tutte le cose, percioche si come il compasso non esce punto dalla sua circonferenza, così la Parsimonia non eccede il modo dell' hone-

sto, & del ragioneuole.

La borsa col motto in melius sernat, dimofira che è maggior industria & honore il conseruar quello, che si ha, che acquistare quello che manca, come dimostra Claudiano lib. 2. In Stilicon.

— Plus est seruasse repersum Quam quesisse decus nouum Et Ouid, lib. 2, de Arte Amandi.

Non minor est virtus, quam quarere parta tuzri.

Casus inest illic, bic erit artis opus.

#### PARTIALITA.

Ona brutta, che tenghi la destra mano serrata, & il braccio alquanto raccolto verso il petto, & il sinistro steso con la mano aperta, per acconciatura del capo vna cartella con vn moto, che dica Eadem non omnibus. Terrà il viso riuolto, & che guardi dalla parte finistra, & sotto li piedi vn paro di bilancie.

Partialità à vitio, & è contrario alla giustitia, essendo che non da a tutti quello, che gli si conuiene, come benissimo lo dimostrail motto sopradetto; & S. Tomaso sopra di ciò in secunda secunda quest. 63. art. 4. così dice:

Acceptio personarum est inequalitas iustitie distributive, in quantum aliquid attribuitur

alicui prater proportionem.

Brutta si dipinge, percioche in essa si comprendono molti vitij; onde Origene sopra il Salmo 37. Homil. 1. dimostra, che la bruttezza della saccia, è sigura del peccato disordinatamente commesso, & essendo la Partialità pecato grauissimo dell' ingiustitia, gli si conuiene l'essere bruttissima, & abomineuole ad ogn'vno, & Cicerone in 2. Tuscu. Nihit est malum, nisi quod turpe, aut vitissum est.

Il tener la destra mano serrata & raccolta, & la sinistra stesa, & aperta signistica, che la Partialità opera non secondo la giustitia, che con somma persettione da con ambe le mani a ciascuno quanto gli si conuenghi, ma guidata dall'interesse, ò altra peruersa causa, distribuisce ingiustamente senza hauer riguardo al giusto, & al ragioneuole; come benissimo testistica Innocentio lib. 2. De visitiate conditionis humana. Vos non attenditis merita causarum, sed personarum, non iura, sed munera, non quod ratio distet, sed quod voluntas affetet, non quod sentiat, sed quod mens cupiat, non quod liceat. sed quod libeat.

Il tenere il viso riuolto dalla parte sinistra, dimostra che il partiale non ha l'animo retto, nè di volgere la mente al vero ma più à vno, che all'altro, come partiale, & nemico del bene operare; onde Aristotele nel primo libro della Rettorica à questo proposito, cosi dice. Amor, & odium & proprium commodam sape faciuni indicem non cognoscere ve-

rum

Le bilancie sotto li piedi, significano tanto più la peruersa natura di questa peste, poiche essendo continuamente contraria al giusto, con dispregio cerca di conculcare la retta giustitia. Si potrà anco per fare differente questa figura, oltre il tenere le bilancie fotto li piedi, che con la finistra mano porgesse qualche dono ad vno fanciullo di bellissimo aspetto, nobilmente vestito, & coronato con vna... ghirlanda di lauro, & con la destra mano scacciasse con vna sferza vn' altro fanciullo simile al primo, & coronaro di lauro anch' egli, che ciò dimostra il merito dell' vno, & l'altro fanciullo, & la mala inclinatione, & opera peruersa di questa iniqua, & scelerata Partialità.

Iconologia del Ripa

PASSIONE D'AMORE.

Onna, che con vna mano tiene vna verga, & con l'altra vna tazza, & appresso di se da vn lato vi saranno Leoni, Orsi, Lupi, Cignali, Cani, & fimili; & dall' altra parte molti sassi. Si prende per la passione d'Amore Circe, come narra Ouidio, & dissero gli Antichi esfer vna Maga potentissima, che trasformaua gli huomini à sua voglia, & volsero,come habbiamo derro fignificare con essa la passione d'Amore Tiene la verga, perche Homero nel lib. 10 dell' Odiss. singe che la detta donna hanendo dato à bere vn suo liquore à i compagni di Vlisse, toccatoli il capo con la verga, li trasformasse in fiere. La tazza è per dinotare quei sughi d'herbe, & beuande, co' quali si dice, che faceua vscire gli huomini fuori di le, rendendoli à guila di lassi, & brutti animali: sopra di ciò ne ragiona Quidio xiv. lib. Metamorf. con questi versi.

Nec mora, miseri tosti iubet ordea grani, Mellaque vimque meri; cum lacte coaqu.

la presso,

Quique sub hac lateant furtim dulcedine Succos ,

TIENZA.



Et Verg, nel 7.

Hinc exaudiri gemitus - iraque Beonum Vincla recusantum, & sera sub nocte rudeneum

Satigerique sues, atque in prafensibus Vr & Sauire, ac forma magnorum viulare Luporume:

Quos hominum ex facie Dea sava potentibus herbis

Indurat Circe in vultus, ac terga ferarum. Il che diuorano i diuerfi animali & la moltitudine de fassi; si che si deue considérare che la sopradetta figura è vna espressione della passione d'Amore, la quale prende dominio in quegli huomini, che si lasciano otiosamente pigliare col gusto di cose diletteuoli, e: piaceuoli al senso, che offusca l'intelletto, e lor toglie in tutto la ragione, rendendogli. quasi brutti animali di spetie diuerse conforme alla loro naturale inclinatione, con la natura di questa, & di quell' altra sorte di animali, così gli iracondi si dicono diuentar Orfi, & Leoni; carnali Porci; gli inuidiofi Cani;

> Onna d'età matura, à seder fopra vn fasso, con vn giogoin spalla, & con le mani in modo, che mostri segno di dolore, & con li piedi ignudi sopra vn fascio di spine.

La patienza si scuopre nel sopportare i dolori del corpo, & dell' animo: però si dipinge la presente

figura in quest' atto. Le spine sono quelle punture, che toccano nell' honore, ò nella robba, ò nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioè danno fastidio nel corso de gli affetti terreni: nondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più nobili; perche vn' anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della virtù, non proua il danno fondato nelle cose terrene.

Il sedere sopra il sasso dimostra. esser dura cosa saper reggere la Patienza con animo tranquillo, ma che facilmente fi supera.

Onna vestita di berrettino accompagnato col taneto, có vn gio-



PATIENZA.

giogo in spallerin sembiante modesto, & hu-

umile.

La Patienza consiste in tollerare fortemente le cose auucrie; & è vno de principali effetti della fortezza, la quale si stende sin'al sossirire il giogo della seruitù, con l'animo intrepido, & costante, quando la necessità lo richiede. Però siù da Sauij notato Catone d'animo vile, perche volse vecidere se stesso, più tosto, che viuere sotto il gouerno del Tiranno.

Il vestimento del colore sudetto significa Patienza, per auuicinarsi molto al nero, il quale nota in questo proposito, mortificatione, mala sodissattione, & dolore; nondimeno perche la virtù frà le auuerstà non si smorza à fatto, si deue fare di colore berrettino, che ritiene quella poca viuacità, che è la speranza di cambiare sortuna frà le miserie, & è vn'aspettare all'occaso del Sole, che di nuouo sorga la luce bella, e chiara, per illuminare il giorno,

oscurato nelle miserie.

Il giogo, è fignificatiuo della Patienza, la quale come fi è detto, fi effercita solo nel tollerare le auuersità, con animo costante, e tranquillo. Et in questo proposito disse Christo Nostro Signore, che il suo giogo era suaue per il primo, che s'aspetta doppo l'osseruanza de suoi santi commandamenti; che sono vn. giogo, al quale volontieri sottomette il collo ogni Christiano ch'habbia zelo dell'honor di Dio.

Patienza.

Donna con vn torcio acceso in vna mano con la quale versi cera liquesatta so
pra l'altro braccio ignudo, & à piedi per terra
vi saranno alcune lumache, le quali si pongono per la Patienza per scordar i tempi,& star.
si molti giorni rinchiuse nelle loro cocciole
sinche viene il tempo à proposito d'vscir suo-

Patienza.

Donna vestita di berrettino con le mani legate da vn paro di manette di serro, se à canto vi sarà vn scoglio, dal quale esca acqua à goccia, à goccia, se cada sopra le ma-

nette di detta figura.

Per la quale si mostra, che ad vn'huomo, che sà aspettare ogni cosa succede selicemente, & ancorche i principij di sortuna siano cattini, aiutati poi da qualche sauore del Cielo, che non lascia mai senza premio i merti dell'huomo, in vn punto nasce quel bene, che molti anni si cra in vano desiderato. Di questa sorte di Patienza, e dell'esito selice, habbiamo

de nostri memorabili essempij nella Corte di Roma essendo solo per la Patienza d'vn assidua seruittì, molti arrivati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi importanti della Hierrarchia Ecclesiastica; oue come Città fabricata nell'alte montagne, sono esposti à gli occhi di tutto il mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la virtù dell'animo, come sono celebri per la dignità, & grandezza esteriore.

Ma quando bene non succedesse che alia Patienza sosse guiderdone la libertà in questa vita, come si vede cosi spesso, che la forza del acqua consumi il serro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli, che drizzano la loro seruità à buon sine, & non all'ambitione, viuendo virtuosamente, sapendo le promesse fatteci per la bocca di Christo Nostro Signore, che consistono in beni non corrottibili, dicendo In patientia vestra possidebitis animas vestras, & che è solito castigare, & correggere in questa vita quelli, che ama,e desidera premiare nell'altra.

#### PAVRA.

Donna con faccia picciola, & fmorta; la picciolezza arguisce come dicono i Fifognomiti pusillanimità,& starà in atto di sugire con spauento,& con le mani alzate in alto: hauerà i capelli drizzati per l'effetto della paura, & alle spalle vi sarà vn mostro spauenteuole; si può vedere quanto si è detto del timore, & dello spauento, i quali sono affetti, ò similissimi, ò gli istessi con la differenza solo del più,& del meno.

#### PAZZIA.

N'huomo di età virile, vestito di lungo, & di color nero, starà ridente, & à cauallo sopra vna canna, nella destra mano terrà vna girella di carta istromento piaceuole, & trastullo da fanciulli, li quali con gran stu-

dio lo fanno girare al vento.

La pazzia si fà conuenientemente nel modo sopradetto; perche non è altro l'esser pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che sar
le cose senza decoro, & suor del comune vso
de gl'huomini per privatione di discorso senza ragione verissimile, ò stimolo di Religione,
Quindi è, che si dice communemente esser
meglio essercitare la pazzia con mosti, che esfer savio con pochi, perche misurando si la nostra saviezza dalla nostra cognitione, & cono.

Scen-



scendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par che quelli, non questi, si debbano seguitare: percioche il più degli huomini misurando la bontà dell'attioni altrui con le sue, approuarà quei costumi, che à suoi si assomigliano; onde è ne cessario per acquistare questo buo concerto all'opinione d'altri nelle sue attioni, accostarsi. Quindiè, che nelli honori vno si stima felice: perche dal maggior numero de gli huomini questi son stimati gran parte della felicità, nella pouertà si giudica ciascuno meschino, perche da molti tali si vede reputato; Et di questa pazzia, & di questa sauiezza, si parla sempre da gi'huomini, non bastando l'ali del nostro sapere, à conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni. Onde reputandosi sauiezza nella Città ad vn'huomo di età matura, trattare de reggimenti della famiglia & della Republica; Pazzia ci dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni per esfercitare giuochi puerili, & di nessun momento, tutto ciò si consà col parere d'Horatio Satira 3. lib. 2.

Adificare cafas, plofiello adiangere mures

Ludere par impar, equitare in a-

Si quem delectat barbatum, amen.

tia verset.

Ma in quanto alla commune opiò nione de gli huomini, ci dobbiamo guardare di non lasciarsi ingannare dalle salse opinioni del volgo cotrarie alla vera virtù, quantunq; il volgo sia in grandissimo numero, che infinita è la turba delli sciocchi.

Il riso è facilmente indicio di pazzia, secondo il detto di Salamone, però si vede, che gli huomini riputati sauij, poco ridono, & Christo Nostro Signore che sù la vera saniezza, & sapienza, non si legge, che ridesse giamai.

PAZZIA.

Come rappresentata nell'Incoronatione del Petrarca.

V Na giouane scapigliata, & scalza con vna pelle d'Orso ad armacollo, il vestimento di color cangiante, nella destra mano tenerà vna candela accesa, hauendo vicino il Sole.

Pazzia è nome generale d'ogni alteratione, che cade nella méte dell'huomo, ò per malencolia, ò per iracondia, ò per dolore, ò per timore, ò che viene da imperfettione naturale.

Giouane scapigliata, & scalza si dipinge percioche il pazzo non stima se medesimo, ne altri, & è lontano d'ogni politica conuerfatione, per non conoscere il bene di quella, & non per sine di contemplatione, ò dispreggio del Mondo per amor di Dio; e ciò dico per rispetto di quelli, c'hauendo già domati gli assetti loro per la conuersatione, si ritirano à vita solitaria.

Il color cangiante del vestimento denota instabilità, che regna nella pazzia.

La pelle d'Orso, significa che i pazzi per il più si reggono dall'ira; percioche si veggono quasi commumente far diuerse strauagantie.

Tiene con la finistra mano vna candela accesa vicino il Sole; perche è segno veramente di pazzia presumere di vedere più per sorza d'un picciolo lumicino, che per mezo della gran virtu del Sole, che sì mirabilmente risplende.



C Iouane cieco, inudo, & nero ilqual mostri di caminare per vie precipitose, & storte, cinto a trauerso da vna serpe, con vn verme, che penetrando il lato manco, gli roda il cuore.

Il peccato si dipinge giouane, & cieco per l'imprudenza, & cecità di colui che lo commette, no essendo il peccato per se stesso che vna trasgression di leggi, & vno deuiar dal bene com' anco dicesi.

Peccato è quell'error, che'l voler vuole, E la ragion non regola, ò reprime, Mà consente col senso all'atto, e l'vso.

Si fa ignudo, & nero, perche il peccato spoglia della gratia, & priua affatto del candore della virtu, stando in pericolo di precipitare per l'incertezza della Morte, che lo tira nell'inferno, se non si aiuta con la penitentia, & col dolore.

E' circondato dal ferpente, che il peccato è vna fignoria del Dianolo nostro nemico, il quale cerca continuamente ingannarci continue apparenze di bene, sperandone sempre il successo, che ne hebbe con la prima.

T O.
nostra Madre infelice.

nodrifce.

Il verme al cuore è il verme della conscienza, o la conscienza stessa che dicono i Theologi, la quale stimola, & rode l'anima peccatrice, & sempre stà viuace, e gagliardo sinche nel peccato scota il posso, & sangue, onde prende il vigore, & si

PECVNIA.

Onna vestita di giallo, di bianco, e di tanè scuro, in capo hauerà vna bella acconciatura, soprala quale vi sarà vna Ciuetta, & terrà in mano alcuni torselli, & pile; alli piedi vna pecora.

I colori del vestimento significano le sorte delle monete, le quali si fanno d'oro, d'argento, e di metallo; con li torselli, & le pile, che sono stromenti da battere monete.

La Ciuetta appresso a'Greci signi ficaua danari, perche per gratificare gli Atheniesi, che per insegna portauano quest' animale, quasi tutti i Greci lo stampauano nelle monete loro, come scriue Plutarco nella vita di Lisandro.

Si nota ancora la pecunia con le Nottole, le quali in Athene si stampauano nelle monete per vna memorabile astutia di vn Seruitore di Gilippo pur in Athene raccontata dal medefimo Plutarco nell' istesso luogo: Perche hauendo carico questo Gilippo di trasportare vna pecunia in Lacedemonia; buona parte ne occultò sotto le tegole del tetto di casa, ilche hauendo veduto il detto suo Seruidore, & essendo legge appresso di coloro, che non si douesse credere al Seruidore, che testificaua in pregiuditio del suo proprio Padrone, disse loro in giuditio, che fotto le tegole della Casa del suo Padrone vi era grandissima quantità di Nottole. Il che essendo inteso da gl' accorti Giudici , reintegrarno la Republica di quel danaro, lodando l'accortezza del Seruidore, & dimandorno poi in alcune occasioni il danaro col nome di Nottole.

Ma da Romani fi chiamò pecunia dalla pecora. Ogni loro facoltà è ricchezze da principio confifteua in quantità di bestiame, di pecore e boni, onde il peculio a Pecude si deriua. pecus) da latini fi piglia per ogni forte di bestia me, peculato fù detto il publico furto, perche si cominciò, a rubbare il bestiame, prima che si battessero monete in Roma, si puniuano i delitti con far pagate due pecore, e trenta boui, pena riputata in quelli tempi gravissimo per quanto narra Pompeo Festo, il primo segno, che si cominciasse à coniare nella zecca di rame fù la pecora per ordine di Seruio Sefto Rè de Romani, & anche in argento secondo alcu ni, si che la pecunia dicesi dalla Pecora, & li ticchi ch' abondano di pecunia chiamansi pecorosi come da Greci Поинноле. Hesiodo nell'Opera (Ex laboribus aute viri enadunt) pecorofi, & opulenti. Della figura de boui fi vegga Plutarco problema 39. 40. & ip Valerio publicola. Plinio lib. 32. cap. 3. & prima nel lib. 18. cap. 3. de boui, & pecore. Servius Rex omnium boung; efficie prius as signauit) Boue d'oro è il Ricco ignorante, si come da Diogene Cinico vn douitioso di pecunia senza dortrina, pecora d'oro sù detro, ond'è l'Adagio zpusujuan s. da Papiniano su detto schiauo d' oro, da altri Cauallo coperto d'oro, & d'argento.

#### PELLEGRINAGGIO.

Vomo in habito di pellegrino: ma che habbia rasa la metà della testa, & similmente delia barba, & dalla destra habbia i capelli longhissimi, che gli pendano sopra le spalle, & similmente la metà della barba longa, & hirfuta per imitare gli Egittij, i quali in questo modo dipingeuano il Pellegrinaggio, e la cagione fù, che essendo Orivide partito per l'espeditione contro li Giganti, in dieci anni che stette lontano sempre con gran studio, coltiuò la barba, & la testa poi ritornato in Egitto adoprò il rasoio. Gli Egittij volendo denorare poi il suo Pellegrinaggio, col felice successo del ritorno, lo dipingeuano nel modo detto, il che poi ancora fecero per esprimere ogni forte di Pellegrinaggio.

Hauerà nella destra mano vn Bordone, sopra del quale vi sarà vn rondine; perche questo vccello, secondo, che hanno osseruato gli antichi, subito, c'ha incominciato à volare si parte, & và lontano dal padre, & dalla madre

pellegrinando.

PENA.

Onna di brutto aspetto, con bocca aperta in atto di gridare con habito mesto, e melanconico, & in diuerfe parti stracciato con vna sferza in mano, sarà zoppa da vn pie, con vna gamba di legno, mostri di scendere vna gran cauerna, & si sustenti con fatica turte le crocciole.

Frà la penitentia, e la pena vi è questa disserenza particolare, che la penitentia si genera con la volontà, & consenso dell' huomo, che già si duole del gl'errori commessi, ma la pena è quella che il giuditio, o de gl' huomini, ò di Dio dà a peccatori senza stimolo di pentimento, ò desiderio di sodissare co le buone opere.

Per mostrare adunque questa circonstanza cosi importante, che si ritroua nella pena: si dipinge la sua figura brutta d'aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di sar resisteza, ò per védicarsi per la violenza del giuditio.

Si dipinge con la sferza, e con la gamba di legno, conoscendos così che non può caminare di sua propria volontà, & la forza altrui, ouero il giuditio Diuino, spesse volte conducono l'huomo al precipitio, & al merito degno dell'attioni scelerate, alquale se ben mal volontieri si camina, & con guaimon si perde affatto nondimeno il vigore, perche il lume dell'intelletto, & il verme della conscienza detto di sopra sanno che a sorza si conosce l'errore, & il merito del castigo, che si pate.

### PENITENZA.

Onna con la veste di color berrettino, la quale sarà tutra rotta, e squarciata, sta rà questa sigura mesta piagendo con vn sascet to di spine in vna mano, & nell'altra con vn pesce, perche la penitentia deue effere condita col digiuno, e col ramarico.

#### PenitenZa.

Onna estenuata, & macilente in viso con habito malenconico, e pouero, risguardi con molta attentione verso il Cielo, e tenghi con ambi le mani vna Craticola, la qua le si pone per segno della vera penitentia da sacri Theologi; perche come essa è mezo fra la cosa, che si cuoce, & il suoco, così la penitetia è mezzana fra i dolori del peccatore, & l'amor di Dio, il quale è motore di ess.

Ha la penitentia tre parti principali, che sono contritione, consessione, & sodisfattione, però si potrà dire, che la contritione s' accenni con l'aspetto malenconico e doloroso la consessione con la faccia riuolta al Cielo in...

fegno

PENITENZA



fegno di dimandare perdono, facendola però a Sacerdoti approuati; & la sodisfattione con la craticola istromento proportionato alla pena temporale, dalla quale si misura ancor il merito di questa virtà viua, e vitale.

Pentenza.

Donna vecchia, & canuta vestita d'vn panno di color bianco, ma tutto macchiato, & stia à sedere in luogo solitario sopra vna pietra dode esca vn sonte, nel quale specchiandosi, col capo chino versi molte lachrime stando in atto di spogliarsi.

La penitenza è vn dolore de peccati più per amor di Dio, che per timor delle pene: il qual dolore nascendo dal cuore scerne se stesso, & la bruttura delle sue attioni passate, e però si rappresenta questa Donna che mirandosi nel sonte, & vedendosi già consumata dalla vecchiaia, piange il tempo passato male speso, & significato per le sozzure della candida veste, che è l'innocentia donataci per mezo del sacro Battesimo, & contaminata per la nostra colpa.

La pietra oue siede, & si posa, non è altro che Christo Nostro Saluatore, sopra il quale il peccator sedendo, cioè sermandosi col pensiero alla contemplatione del sonte, che è la gratia, la quale da lui scaturisce, come dice egli alla Samarirana; si spoglia, della veste imbrattata per lauarla nel sonte; lauandosi, e sacendosi candida l'anima per mezo della Penitenza, la quale è sacramento hauuto per noi da mera benignità di lui. Però dise Dauid à Dio. Signore tu mi lauerai, e mi farò piu bianco della neue.

Il luogo solitario, fignifica il secreto del cuore, nel quale ritirandosi, & dalle vanità mondane allontanandosi la mente, trouz la pace di Dio, & col dolore de peccati

torna in gratia.

#### Penitenza.

Onna macilmente, & vestita di cilicio, terrà nella man destra vna sferza, & nella sinistra vna croce, nella quale riguardi fissamente.

Il cilicio fignifica che il Penitente deue menar la vita lontana dalle delitie, &

non accarezzare la carne.

La disciplina è la correttione di se stelso, & la croce, la patienza, per la conformità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, & per lo dispreggio del mondo, conforme alle sue parole, che dicono, Qui non tollu cruccem suam, & sequitur me, non potest meus esse discipulus.

## PENITENZA. Descritta da Ausonio Gallo in questi versi.

Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipse dedit. Sum Dea qua facti non factique exigo pænas, Nempe ve Paniceae sic Nesanaa vocor.

#### PENSIERO.

H Vomo vestito di nero con l'acconciatura di capo piena di nocciole di persico, hauerà per la veste molte spine voltate con le punte verso la carne.

I noccioli di perfico, mostrano, che come essi sono diuisi da molti, & varij canaletti, an-

COT-

corche siano di materia soda, e dura, e così è l'anima nostra, la quale ancorche sia immortale, è diussa nondimeno da pensieri in varie

parti, come bene auuerte il Pierio.

Le spine ci manifestano, che non altramente pungono, e tormentano i pensieri l'animo; che le spine tormentino, & affliggano il corpo dell huomo, dandogli occasione di malinconia, che si nota nel color nero della veste.

#### Pensiero.

H Vomo vecchio, pallido, magro, e malinconico vestito di cangiante, con capelsi riuolti in sù, con vn par d'ali al capo, & alle spalle, hauerà appoggiato la guancia sopra la sinistra mano, e con la destra terrà vn viluppo di filo tutto intrigato, con vn' Aquila appresso.

Vecchio si rappresenta, per esser i pensieri più scolpiti, e più potenti nell'età vecchia, che

nella giouentù.

E pallido, magro, & malinconico, perche i pensieri, & massime quelli, che nascono da qualche dispiacere, sono cagioni, che l'huomo se n'affligge, macera e consuma.

Il vestimento di cangiante, significa, che i pensieri sono diuersi, & da vn'hora all'altra ne sorgono infiniti, come dice il Petrarca

nella canz.17.

A ciascun passo nasce un pensier nouo, Alato si finge dal medesimo nel Sonet. 83. dicendo.

Volo con l'ali de'pensieri al Cielo. Et il Signor Bernardo Tasso, sopra di ciò cosi dice.

Se di pene giamai candide, & belle

P'ornaste pensier mieile spalle, e'l petto,
Per inalzarui al regno delle stelle
Col fauor di felici, & chiaro oggetto;
Ornateu hor, che sian proprio di quelle,
Che di poggiar per l'aria hanno diletto,
Vsate à ricarcar il mondo intorno
Et mirar oue nasce, & more il giorno.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pensiero, è vn velocissimo moto della mente, il quale vola subito doue lo volge l'intentione, & è capace di tutte l'imagini passate presenti, e suture.

I capelli riuolti in sù, e la finistra mano alla guancia, sono segni dell'eleuatione della...

mente, nata per la quiete del corpo.

Il viluppo di filo intricâto è fimile al penfiero, il quale quanto più s'aggira, tanto più moltiplica, & fi fà maggiore, & alle volte s'intriga di modo, che fă perdere la speranza di strigarsi, e cresce per nuocer à se stesso con le proprie sorze; & è vero, che alle volte il penfiero dà risolutione a'negotij, & troua strada da suilupparsi de fastidij; il che ancora dimostra il silo, il quale su guida à Theseo, & è guida ancora à tutti gli huomini prudenti per vescire da'laberinti, che porta seco la vita nostra mortale, & per mostrare la nobiltà del pensiero, vi si pinge l'Aquila, vccello nobile, & di gran volo.

#### PENTIMENTO.

N'huomo, che stia con ambe le mani ad vn aratto, in atto di voler lauorare la terra, e con la faccia guardi dietro con la testa piegata in modo, che mostri affatto alienatione d'animo da quella attione, alla quale, s'era applicato, & è consorme alle parole di Christo Signor nostro nel Vangelo.

#### Pentimento de'Peccati.

H Vomo vestito di nero, fodrato di tanè, starà inginocchione, percotendosi con la destra mano il petto, col capo alquanto chino, con gli occhi riuolti al cielo, piangendo dirottamete hauerà vn Pelicano à canto.

Pentimento, è quel dolore, e quella puntura, che tormenta, & affligge l'huomo, per la bruttezza, dishonore, e danno dell'error commesso, giudicato dalla conscienza; onde il Profeta nel Sal. 28. così dice. Non è pace nell'ossa mie della faccia del peccato mio.

Il color del vestimento, & il percotersi il petto significano dolore, & rendersi in colpa de gl'errori commess, per le ragioni dette di

**fopra** 

Lo stare inginocchioni mirando il Cielo è dimandar perdono delle offese fatte à Dio per

propria colpa.

Il Pellicano dice San Girolamo, che doppo hauer col becco vecisi i suoi figliuoli, stà tre giorni nel nido continuamente piangendo, ilche è vero essetto del pentimento, come disse il Ruscelli nell'impresa del Cardinale d'Augusta à simil proposito: Delle lagrime parla Ouidio nel libr. 9. delle Metamors, nell' Allegoria di Bibli trasmutata in sonte, per essempio, che quando ci vediamo giunti à penitentia di qualche nostro errore, debbiamo tisoluerei in lagrime, per segno, che siamo veramente pentiti.

#### E R O.



N giouane, che caminando per via piena d herbette, & fiori calpesti vn serpente, il quale riuolgendosi stia in atto fiero di morficargli la gamba gli fia vicino dalla parte destra vn precipitio, & dalla sinistra vn torrente d'acqua. Sarà appoggiato ad' vna debol canna, & dal cielo si veggia cadere vn folgore.

Ancorche lo stato, & la vita si del Giouane, come del vecchio sia fallace, & dubbiosa dicendo il Signor Dio generalmente à tutti, Estote paran quia nescuis, neque diem. neque boram, tuttauia il giouane stà in maggior pericolo del vecchio per l'audacia, ardire, & vigore, il quale la fà che precipitosamente si es

ponghi fotto ad infiniti pericoli.

Questa figura del pericolo in forma di Giouane morficato da serpe in via fiorita, mi fa sou uenire vn caso successo à Bagnacauallo ad'vn Giouane il quale andando per vn ameno capo con l'archibugio sù la spalla vide vn serpe, pigliò la mira per veciderla; mà l'archibugio crepatoli vecise lui & la serpe suggi, il qual calo viuo estempio d'inopinato pericolo su elegantemente esposto nel seguente epigramma dall' Intrepido Academico Filopono.

Octastichon Octavio Thomasinio debitum ; ad memoriam eius acerbissimicalus Kal. Decemb. 1615. In quintto lustro lustras Octavins arua Intor i colubri cerula terga videt. Tunc glandem igniuomo in (piras eum

diright artug

Ferrea vi flama fiftula feiffa crepat. Sibilat atque fugit bombo perterritus anguis ,

Saucius Arcitenens einlatzatq; perit-Ferte sinu potius IACVLOS: nam.

famifer arcus

Est magis infidus produtur angue fero.

Et certo chi aggiongesse alla figura del pericolo l'Archibugio sarebbe cosa molto conueniente; perche non si troua ordegno più pericolofo di lui, non lolo à bella posta vecide li nemici: ma contra voglia ancora di chilo tira vecide amici, e patenti, vno per vn altro, & il padrone istesso che lo porta, & molte volte non vuo'e vecidere i nemici di chi lo tiene, ettira.

Il caminare per via folta d'herbette.

& fiori riceuendo dal calpestrato serpete inauedutamente aspra pontura, ne dimostra, che l'huomo caminando per la fiorita via delle caduche prosperità di questo modo, quando meno ci pensa, viene oppresso in vu momento all'improuiso di qualche calamitoso caso, potremo anco dire, che la via piena d'herbette, & fiori vicino al precipitio, & al torrente dell'acqua, che significhi mentre si fa il passaggio di questa miserabil vita per la via delli piaceri, e delitie mondane, che tanto si porti pericolo in acqua, quanto in terra; e che caminando noi senza consideratione nobile; e virtuosa, ò che si casca nel mare delle miserie, ò nel precipitio dell'eterna dannatione.

La canna ne dimostra la fragilità della nostra vita, la quale di continuo stà in perico'o, essendo che si appoggia bene spesso alle cose caduche, & frale, & non à quelle di vera lode

& degna confideratione.

Il folgore nella guisa, che dicemo, ci dimo-Ara, che non solo in terra, & nell'acque siamo fortoposti ad'infiniti pericoli, come habbiamo

Hh detto;

detto:mà in oltre , all'inclinatione de i Cieli, i quali influiscono i loro effetti per quanto possono inclinare, & si può dire, che il Signor Dio alle volte permette, che noi siamo castigati per i nostri demeriti con gl'accidenti, & disgratie, che ci auuengono, dicendo S. Paolo, Peccaium autem cum fuerit con umatum generat mortem; ne la potenza humana può far resistenza alla gradezza, & potestà di chi diede legge, & termine al tutto: Nulla giouò ad Eschillo Poeta Tragico d'andare in campagna amena per (chifare il pericolo della morte predetrali, poiche vn'Aquila portando tra gli artigli per aria vna testuggine, la lassò cadere sopra il capo caluo dell'infelice Poeta, credendosi fosse vna pietra, & in tal guisa... incorle nella morte in quel medesimo giorno, nel quale temeua, di morire, come riferisce Plinio lib. 10.cap. 2.

PERDONO.

I Vomo, che hauendo'l petto ferito, e'l volto, & gl'occhi verso il cielo, & nella destra mano vna spada nuda con la punta riuolta in terra, mostra di far forza, & in effetto di spezzarla.

Il petto ferito dimostra l'offese, le quali si

presuppongono dal perdono.

Il spezzare della spada significa, che nel perdono si depone & la volontà, & la com-

modità di fare ogni vendetta.

Il viso riuolto al cielo, denota il riguardo, che si ha nel perdonare à Dio nostro Signore il quale ci dice Dimittue, & dimitteur volis, & altroue, mihi vindistam, & ego retribuam.

### PERFETTIONE.

Di Pir Leone Cavella

Onna vestita d'oro, mostri le mammelle, & tutto il petto scoperto, starà dentro al cerchio del Zodiaco, disegnando col compasso nella finistra mano vn circolo, il quale si scolpisca quasi finito.

Il vestimento d'oro, le si deue per la perfet-

tione, che hà frà tutti i mali.

Le mammelle insieme col petto scoperto significano vna parte della perfettione molto principale, che è di nudrire altrui, & esser pronto à communicare i proprij beni, sendo cosa più perfetta il dare, che il riceuere i beneficij la onde Iddio, che è infinita perfettione, à tutti dà, non riceuendo cosa alcuna dalle sue creature.

Il compasso, onde ella descrine il cerchio è perfetta figura frà le Matematiche, & gli Antichi osseruauano(come narra Pierio Valeriano libro 39.) che fatto il sacrificio, si bagnasse vn circolo nell'altare col sangue de le vitime raccolto in vn vaso con molta Religione, & questo era quella parola facrata, che foleuano proferire in Greco Teleiesthæ cioè hauer finito, laqual diceuano esfere inditio di Perfettione, esfendo quella da ogni parte la più perfetta figura di tutte l'altre, & il cerchio del Zodiaco è simbolo della ragione, & è debita, & conueneuole misura dell'attioni persette.

PERFIDIA.

Onna vestita del color del verderame, & in ambedue le mani tenga vn serpente significativo, secondo che si caua d'Aristotile, d'estrema persidia.

PER-

PERPETVITA'.

#### PERSECVTIONE.

Onna vestita del colore del verderame, accompagnato col color della ruggine, alle spalle porti l'ali, & nella sinistra tenghi vn'arca stando in atto di voler colpire, & hauerà a' piedi vn Cocodrillo.

Il color del verderame, & della ruggine, fignifica il fine della Perfecutione, che è di confumar altrui, dannegiando, ò nell'honore, ò

nella robba

L'ali, fignificano, che la Perfecutione è fempre prefta, & veloce al male altrui.

Tiene l'arco per ferire etiamdio di lontano

con parole malediche.

Il Cocodrillo le si dipinge appresso, perche perseguita, e vuol guerra solo con quelli, che suggono cossi la Persecutione non si può dimandare con questo modo se non è forza essercitata in persona, che non voglia, ò non si curi di resistere con le forze pri prie. Però Persecutione si quella de' Santi Martiri, che si lasciauano dar la morre senza pensiero d'offender altri, & è persecutione quella de gl'inuidio. si, e detratori, che cercano seuar sempre la fama alle persone d'honore, non pensando mai ad altro, se non all'vtile proprio.

#### PERSEVERANZA.

V Manciullo, il quale con le mani si sostenga ad vn ramo di Palma alzato assai da terra.

Per la fanciullezza, si mostrano le prime impiegature dell'animo in bene, tenendofi alla palma, che significa virtù, per non saper star Toggetta a' pesi, come si è detto altre volte, ma s'alza quando il peso gli s'aggraua sopra; come la virtù, che si conosce quando il vitio gli dà occasione di far resistenza, & perde sè stessa la perseueranza, lasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non può lasciare il ramo della palma, dal quale stà pendente, & lontano da terra, che infieme con esso non lasci ancora la vita cadendo. Però la perseueranza, come disse Cicerone nella Rettorica, si contrapone alla pertinacia. & è vna fermezza, e stabilità perpetua del voler nostro, retta, e gouernata dalla ragione in quanto è necessaria all'attioni honeste dell'huomo.

Perseueranza.

Onna vestita di bianco, & nero, che fignificano, per essere l'estremità de' colori, proposito fermo, in capo hauerà vna gbirlanda di fiori di veluto, attrimenti detto amaranto, il qual fiore si conserua colto, & dapoi, che tutti gli altri fiori son mancati, bagnato con l'acqua ritorna vino, & fa le ghirlande per l'inuerno, & questa sua perfetta natura gli hà trouato il nome derivato dal non marcirsi mai, così la Perseueranza si conserua, & mantiene nello stato, & nell'esser suo. Abbraccia vn'Alloro, A'bote il quale è posto dal Ruscelli, come ancora dal Doni per la Perseueranza, riguardando l'essetto di mantenere le frondi, e la scorza tempre verde.

Porrà ancora farsi detta figura vestita di turchino, per simiglianza del color celeste, il qua-

le non si trasmuta mai per se stesso.

#### PERSEVERANZA.

Come dipinta nel Palazzo del Card. Orsino, à Pasquino.

Onna, che con la destra mano tiene vna serpe, riuolta in circolo tenendo la coda in bocca, e con la sinistra vn mazzo di corde d'Archibugio accese.

#### PERSVASIONE.

V Na Matrona in habito honesto, con bella acconciatura di capo, sopra alla quale vi sia vna lingua, & a' piè d'essa lingua vn'occhio, sarà stretta con molte corde, & ligaccie d'oro, terrà con ambe le mani vna corda, allaquale sia legato vn'animale con tre tesse, l'vna di Cane, l'altra di Gatto, la terza di Scimia.

La lingua per esser il più principale, & più necessario istromento da persuadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della testa, che si faceua da gli Egitij Antichi, per dimostrare le parole, e la persuasione senza arte, solo con

l'aiuto della natura.

Per mostrare poi vn parlare aiutato da molto esfercitio, & da grand'arte, faceuano vn'occhio alquanto sanguigno, perche come il sangue è la sede dell'anima, secondo il detto d'alcuni Filosofi, così il parlare con arte è la sede delle sue attioni, e come l'occhio è finestra, onde ella vede, così il parlare è finestra, ond'è

Hh 2 vedu-

# PERSVASIONE.



veduta da gl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita dimostrano che la persuasione non è altro, che vn'esser cattiuato ad altrui, e legato con la destrezza,

e soanità dell'eloquente parlare.

L'animale di tre faccie mostra la necessità di tre cose, che deue hauere colui, che dà luogo in se stesso alla persuasione; prima deue esfer fatto beneuolo, il che si mostra con la faccia di Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora farsi docile, cioè che sappia quello che gli si deue persuadere, ciò si dimostra con la Scimia, che frà tutti gl'altri animali pare che capisca meglio i concetti de gl'huomini. Ancora si deue far attento, e si dimostra ciò col Gatto che nelle sue attioni è diligentissimo & attentissimo. Tiene la corda di detto animale con ambi le mani; perche se la persuasione non hà questi messaggieri, ò non si genera, ò debolmente camina.

PERTINACIA.
Onna vestita di nero, con molta hedera.
che gli nasca soprail vestito, & in capo

terrà vn dado di piombo.

Il color del vestimento fignifica fermezza, stabilità, & ignoranza, i quali effetti sono notati per l'oscurità sua, e da questi effetti nasce la Pertinacia.

Per questa cagione, si pone il dado di piombo in capo, il quale è graue, e difficile da muouersi, & il piombo è inditio dell'ignoranza come habbiamo detto al suo luogo; & si ra menta come madre, e nutrice della

pertinacia:

L'hedera abbarbicatale adosso, si fà per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne, gl'animi loro, sanno l'effetto, che sà l'Hedera nel suo luogo oue si tratta hauer buon sondamento, la quale se bene si radica, non perde il vigore, & se bene si sà diligenza; pur molte volte sà cadere in terra il luogo medesimo, sopra il qua e si sostentana.

PERTVRBATIONE.
Onna vestita di varij colori, co
vn Mantice in mano.

La perturbatione nella vita dell'huomo, nasce dal disordine delle pri.

me qualità nell'anima nasce dal disordine delle opinioni de Magistrati,e de' Popoli; talche col disordine si cagiona,e si conosce il confuso ordine delle perturbationi, no essendo altro disordine che disunione, & inequalità. Duque la perturbatione nasce dall'inequalità; il che si mostra col Mantice, che col vento sour chio desta la calidità del suoco, e maggiormete l'accende & oue non sono motiui contrarij no può esser perturbatione; però la mescolaza de colori mostra confusione delle passioni.

#### PESTE.

#### Ouero pestilentia.

Donna vestita di color tanè oscuro, hauerà la faccia smorta, & spauenteuole, la fronte sascita, le braccia, e le gambe ignude la veste sarà aperta da fianchi, & per l'apertura si vedrà la camiscia imbrattata, & sporca, parimente si vedranno le mammelle anch'esse sozze, & ricoperte da vn vello trasparente, & a' piedi d'essa vi sarà vn Lupo.

La

R



La peste, è vn'infermità contagiosa, cagionata in gran parte dalla corrottione dell'aria, della quale non occorre dir altro, per esser la figura affai chiara per se stessa; solo dobbiamo pregare Iddio, che non ce ne faccia hauer altra cognitione, che quella che ci viene dalli Scrittori, ò quella, che ci danno i ragionamenti de' vecchi.

Il Lupo fignifica pestilenza; però secondo, che dice Filostrato, vedendo Palamede scorrere alcuni Lupi per il monte Ideo, fece sacrificare ad Apollo, sperando souenire al pericolo della peste, il quale vedeua soprastare; & si sàà tempo di peste vedersi per le campagne più Lupi dell'ordinario.

Peste o Pestilentia.

Onna vecchia, macilente, & spauenteuole, di carnagione gialla, sarà scapiglia. ta, & in capo hauerà vna ghirlanda di nunoli oscuri, sarà vestita di color bigio, sparso d'humori, e vapori, di color giallicio, starà à sedere sopra alcune pelli d'agnelli, dipecore, & d'altri animali, tenendo in mano vn flagello con le corde accolte fanguinose.

Come è quella figura per la vecchiezza, & color macilente, spiaceuoleà vedere, cosi la peste per la brutta, e malenconica apparenza vaiuersale è horribile, e detestabile: la carnagione gialla dimostra l'infettioni de'corpi, esfendo questo color folo in quelli, che sono poco sani della vita.

I nuuoli mostrano, che è proprio effetto del Cielo, e dell'aria mal conditionata; Il color bigio è il color, che apparisce nel Cielo in tem-

po di pestilentia.

Le pelli di molti animali fignificano mortalità, sentendo nocumento da questa infettione d'aria non pur gl'huomini, mà ancor le bestie, che nel viuere dipendono da esse.

Il flagello, mostra, che egualmente batte, e sferza ciascuno nó perdo. nando ne ad età, ne à sesso, ne à gra. di, ne à dignità, ne à qual si voglia altra cosa, per cui suole andarsi rite. nédo nel castigo il rispetto humano.

FISICA. Onna che stia co la destra mano in atto di girare vn globo co

la terra in mezo, il quale sarà fisso sopra li Poli, & lo miri con attentione, e con la finistra mano tenghi vicino al detto globo vna Clepsidra, cioè vn'Horologio antico d'acqua, perche la consideratione Fisica, non è altro, che quella delle cose soggette alla mutatione, e al tempo in quanto tale, & sepre seguita il senso.

#### PIACERE.

7 N Giouane di sedici anni in circa di bello aspetto, & ridente, con vna ghirlanda di rose in capo, vestito di verde, e molto ornato, con vn'Iride, che da vna spalla all'altra, gli cir. condi il capo; con la mano destra tenga vn filo verde con molti hami ad esso legati, e nella sinistra vn mazzo di fiori.

La Giouentù di questa età è più di tutte l'attre dedita à piaceri, per esser come vn nuouo, & mondo cristallo, per lo quale traspariscono belle, & chiare tutte le delitie modane.

Per lo volto bello, e ridente si dimostra, che dalla bellezza deriua il piacere.

Le rose surono dedicate à Venere come so-

Hh 3 Draprestante de' piaceri, perche queste hanno soa. ue odore, & rappresentano le soauità de' piaceri amorosi, come ancora la loro debole, & corta duratione.

Il vestimento verde conuiene alla Giouentù, & al piacere, perche essendo il color verde il più temperato, fra il bianco, & il negro ò, fra l'opaco, & il lucido de gl'altri, sia in se la perfetta misura dell'obietto alla virtù del vedere proportionata, che più conforta, e rallegra la

vista, che gl'altri colori non fanno, i quali s'auicinano all'estremo.

Gl'hami sono i varij allettamenti, che nelle cose piaceuoli del mondo si ritrouano appesi al verde filo della debole speranza; sentendosi al fine le ponture della conscientia, senza che l'huomo si sappia torre dal dolce inganno.

L'Iride è inditio della bellezza apparente delle cose mortali, le quali quasi nell'apparire

spariscono, e si disfanno.

#### PIACE RE.



Iouane, con la chioma di color d'oro, & inanellata, nella quale fi vedranno con or line molti fiori, e farà circondata di perle vna ghirlanda di mortella fiorita, hà da effere nudo, e non vestito, & alato: le ali saranno di diuersi colori, & in mano terrà vn' Arpa, e nelle gambe porterà stiualetti d'oro.

La chioma profumate, & riceinta con arte, fono fegni di delicatezza, di lascinia, e d'esseminati costumi; Vi sono moltissimi essempij appresso i Poeti, che per mostrare d'hauer dato bando a' piaceri, dicono di non acconciassi i capelli, ma lasciargli andar regletti. & senza

atte, però al piacere si fanno con attificio inane ati.

Le Gemme, & i fiori fono miniftri, & incitamenti al piacere.

La corona di mirto, nota l'istesso per esser dedicato à Venere, & si dice, che quando ella s'espose al giuditio di Paride era coronata di que, sta pianta.

L'ali mostrano, che il piacere prefto và à fine, & vola, e sugge, e però fù da gl'Antichi Latini dimandato,

Wateries.

L'Arpa, per la dolcezza del suono si dice hauer conformità con Venere, e con le Gratie, che come que sto, cost quella diletta gl'animi, e ri-

crea li spiriti.

Gli stivaletti d'oro, convengono al piacere, per mostrare, che l'oro, lo tiene in peco conto, se non gli serve per sodisfavne gl'appetiti, ouero perche pigliandosi i piedi molte volte per l'inco stanza, secondo il Salmo. Mea autem penè moti sant pectos, si scuopre, che volentieri s'impiega à novità, & non mai slima molto vna cosa medesima'.

#### Piacere.

Iouanetto di sedici anni, vestito di drappo verde la veste sarà tutta siorita, con
vn Corsaletto dipinto di varij colori, per cimiero portarà vna Sirena, nella mano destra
tenendo molti hami legati in seta verde, e
nella sinistra haurà vn scudo ouato, e dorato,
dentro la quale sarà dipinta vna meta di marmo mischio, col motto. Hue omnia, col numero di xvj. notauano gl Egittij il piacere: perche in tal Anno cominciauano i Giouani à

gustarlo, come racconta il Pierio doue ragio-

na de' numeri.

Il corsaletto dipinto, mostra, che vn'huomo dedito, a' piaceri ogni cosa impiega à tal fine, come chi porta il corsaletto, il quale solo douerebbe seruire per difender la vita,& così dipinto serue per vaghezza, & lasciuia; & così l'huomo di solazzo, vorrebbe ch'ogni gran... negotio terminasse ne' piaceri, e nelle delicatezze del viuere.

La Sirena, mostra, che come ella inganna col canto i Marinari, cosi il piacere con l'apparente dolcezza mondana, manda in ruina i

luoi leguaci.

L'impresa dipinta nello scudo, mostra quello, che habbiamo detto cioè il piacere esfer il fine de gli huomini vani.

#### PIACERE HONESTO.

TEnere Vestita di nero, honestamente, cinta con vn cingolo d'oro ornato di gioie, tenendo nella destra mano vn freno, e nella

finistra vn braciolare da misurare.

Per fignificare il piacer honesto, Venere vien chiamata da gl'Antichi Nera, non per altra cagione, secondo, che scriue Pausania nell'Arcadia, se non perche alcuni piaceri da gl'huomini si sogliono pigliar copertamente, & honestamente di notte, à differenza de gl' altri animali, che ad ogni tempo, e in ogni luo-

go si fanno lecito il tutto.

Dipingesi col cingolo, come è descritta Venere da Homero in più luoghi dell'Iliade, per mostrare, che Venere all'hora è honesta, e lodeuole, quando sta ristretta dentro à gl'ordini delle leggi, fignificate da gl'Antichi, per quel cingolo; e dipoi si dipinge il freno in mano, e la misura perche ancora dentro alli termini delle leggi i piaceri deuono effere moderati, e ritenuti.

PIACERE VANO.

77N Giouane ornatamente vestito, il quale porti sopra la testa vna tazza con vn. cuore dentro; perche è proprietà dell'huomo vano, dimostrar il cor suo, e tutti i fatti suoi ad 'ogn' vno, e chi cerca i piacer fuor di Dio, bifogna che necessariamente à gl'altri manifesti il cuore; però si dice volgarmente, che nè il suoco, ne l'amore, si può tener secreto, perche il cuore è foate donde necessariamente scaturiscono, & oue si formano tutti i caduchi piaceri.

#### PIACEVOLEZZA.

Vedi Affabilicà.

#### PIETA.

louane, di carnagione bianca, di bello afpetto, con gl'occhi grassi, e con il naso aquilino, hauerà l'ali alle spalle, sarà vestita di rosso con vna siamma in cima del capo, si tenga la mano finistra sopra il cuore, e con la destra versi vn Cornucopia pieno di diuerse cose vtili alla vita humana.

Si dipinge di carnagione bianca, di bello aspetto, occhi grassi, & col naso aquilino, perche in questo modo la descriuono i Fisogno-

mici

Vestesi di rosso, perche è compagna, e sorella della Carità, allaquale conuiene questo colore, per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtù, questa principalmente si dice volare, perche vola da Dio, alla patria, e dalla patria a' parenti, e da parenti à noi stessi continuamente.

La fiamma, che l'arde sopra il capo, significa la mente accenderfi dall'amor di Dio, all'essercitio della Pietà, che naturalmente aspira

alle cose celesti.

La mano finistra sopra la banda del cuore, fignifica, che l'huomo pietofo, fuol dar inditio della sua carità, con opere viue, e nobili e fatte con intentione salda, & perfetta, senzaostentatione, ò desiderio di vana gloria; Però dicono alcuni, che per leuare ogn'ombra alla Pietà d'Enea, Virgilio, con gl'altri Poeti, disse la grand'opera della sua pietà, esfersi esfercitata frà l'oscurità della notte.

Il Cornucopia, mostra, che in materia di Pietà, non si deue tenere conto delle ricchezze del mondo, il che hà mostrato come si faccia, con singolar essempio frà gl'altri nelle molte pe nurie de' nostri tempi di Roma, il Signor Patritio Patrij, alquale si deuono da tutte le parti molto maggior lodi, di quelle, che

possono nascere dalla mia penna.

Onna, la quale con la finistra mano tiene vna Cicogna, & hà il braccio destro posto sopra vn'altare con la spada, & à canto vi è vn'Elefante, & vn'fanciullo.

La pierà, è amor di Dio, della patria, e de figliuoli,& di padre,& di madre:e però si dipin-

ge il fanciullo.

Hh 4 La



La Cicogna, insegna la Pierà verso il padre e la madre col suo essempio detto altre volte.

Il tenere il braccio destro con la spada in mano sopra l'altare dimostra quella Pierà, che si deue vsare verso la santa Religione espo-

nendosi à tutti i pericoli.

Riferisce dell' Elefante Plutarco, che in Roma certi fanciulli per scherzo, hauendo punto la proboscide ad vn'Elefante, e perciò essendo essendo adirato, pigliò vn de' detti fanciulli per gettarlo in aria; ma gridando, e piangendo gli altri per la perdita del compagno, l'Elefante con pietà piaceuolmente lo ripose in terra, senza fargli male, hauendo castigata la troppo audacia solo con la paura.

#### PIETA.

Nella Medaglia di Tiberio si vede scolpita.

V Na Donna à federe, con vna tazza nella destra mano, & col gomito manco posato sopra vn fanciullo. Vando gl'Egittij voleuano fignificar la Pietà,dipingeuano due Giouane infieme, che tirauano vn carro, per la ricordanza di Bittonide,& Cleobe fratelli, che per atto di Pietà,tiratono la propria Madre al Tempio di Giunone.

#### PIETA.

Come fu dipinta da Antonino Pio.

Na Matrona, con la Veste
lunga, con vn Turibo o in
mano chiamato da Latini Acerra,
& auanti essa Matrona, vn'ara cinta d'vn festone, sopra laqual v'è suo
co acceso per sacrificare.

Cicerone dice nel lib. della natura delli Dei che l'effer pio, non è altro, che la riuerenza, che noi habbiamo hauer à Dio; a' nostri Maggiori, à Pare nti, à gli Amici, & alla Patria.

Pietà.

Si vede ancora nella Medaglia d'Antonino.

D Onna con vn fanciullo in braccio, e con vno a' piedi.

#### PIETA DE FIGLIVOLI Verso il Padre.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

G Iouane modesta, tenga la tetta finistra fcoperta con la mano destra sopra inatto di spremerla, & a' piedi vi sia vna Cornacchia.

Gli Antichi Romani per figura della Pietà, volendo esprimere la Pietà d'Antonino Pio, secero stampare in Medaglia Enea, che tiene per mano Ascanio sanciullo suo figliuolo, & porta su le spalle il Padre Anchise della cui pietà cantò Virgilio nel secondo dell' Eneide, el'Alciato l'espresse nell' Emblema 194.

In vn'altra Medaglia Greca pur d'Antonino stamporno il simulacro della Dea Pietà à sedere, che riene in braccio vn putto ignudo à cui ella mostra le poppe; Ma non però da o questa habbiamo la presente imagine formata, atteso che quella è generica, & la nostra in specie figura la pietà de' figliuoli verso il padre, & l'habbiamo in tal guita rappresentata

### PIETA DE FIGLI VERSO IL PADRE.

Del Signor Gio. Zaracino Castellini.



per memoria di quella pietofa figlia, laquale di nascosto allattò il padre in prigione, oue era condannato à morire, à cui fu interdetto, che non se gli portasse da mangiare da niuna perfona, ma essendo scoperto dal custode della. carcere s'che egli campaua per mercè della figliuola, piacque tato questo pietoso officio, che Caio Quinto, & M. Artilio Consoli Romani, oltre l'impunità rimessa al reo dedicorno vn tempio alia Pietà in quella parte istessa di prigione, oue occorse il caso vicino al Theatro di Marcello, come dice Plinio, che adello è casa de gli Illustrissimi Signori Sauelli, la qual parte di prigione debbe effere tra questo Theatro, è Santo Nicola in carcere. Narrasi tal cafo da Sesto Pompeo, & Solino in persona. d'vna figliuola di bassa conditione verso il padre, che verso la madre, di che successe Plinio lib 7.cap. 36. & Valerio Massimo lib. 5. cap. 4. ò padre, e madre, questo poco c'importa, che che è il medelimo atto di pietà; se bene dall' istesso Valerio Massimo cauasi, che sù duplicatocaso; vna volta di figliuola seza no me verso la Madre; & l'altra di Cimona figliuola verso il Padre.

Ancor che altre volte habbiamo detto, che la Cicogna è Geroglifico della Pietà paterna, nondimeno la... Cornacchia ci ferue hora per simbolo della Pietà verso il padre, & la madre: impercioche cafcando al padre, ò alla madre loro per la vecchiezza le piume, i figli li coprono con le proprie penne, e portano loro il cibo da pascerli, & li solleuano con le ale nel volare in fede di che adurrò quì le parole da Bartholomeo Anglico de proprietatibus rerum lib.12. c. 9. Admiranda eft buius auis clementia, nam eum parentes per longauam senectutem, plumarum tegmine, & alarum regimine nudari contingit. Cornices iuniores propries penis eo: fouent, & collecto cibo pascunt quando etiam parentes earum senescunt, cos fulcro alarum suarum sublemant, 6° ad volandum excitant, vi in pristinos vsus mebra diffueta renocent, & reducant . Laquale auttorità è presa da S. Ambro-

gio nell' Hessamerone lib. 5. cap. 16, oue della Cornacchia parla, & le attribusse pietosa natura verso di chi l'hà prodotta, & alleuata.

Confondansi li figliuoli ingrati, & disamoreuoli, che ingiuriano, & battono il padre, & la madre, da che vna Cornacchia priua d'intelletto, ha più discrettione di loro, & maggiore pietà-verso i suoi genitori,

#### PIGRITIA.

Donna, con faccia, e fronte grande, en naso grosso, con le gambe sottili, starà a sedere in terra. l'Ariosto.

Dall' alto la pigritia in terra siede,
Che non può andare mal si regge in piede.

#### Pigritia.

Onna scapigliata, terrà il capo chino, sarà vestita d'habito vile, e rotto, tenendo ambi le mani in seno coperte, & i piedi vn so-

490

pra l'altro, & a canto starà vn' Asino a giace-

re, ouero vna Tartaruga.

Essendo la denominatione di pigro epiteto dell' Inuerno; ragioneuolmente si sa questa figura della Pigritia sua collaterale siglia: percioche come il calor nelli corpi humani è cagione del moto, e delle preste attioni, così all' incontro il freddo sa immobilità, stupidezza, tardità, e somiglianti effetti

Stà la detta figura col capo chino, e fiede tenendo le mani, & i piedi nella guifa, che s'è detto; perche gli Egitij (come riferifce Pierio Valeriano lib xxxv. de li fuoi Geroglifici) in questa forma rappresentorno, volendo fignificar che l'huomo pigro è come immobile, e priuo d'ogni sorte di buona opera-

tione.

Atteso che la mano sciolta & in aperto palesata; gli Egittij significauano l'opera, l'auttorità, & la potestà, ma per contrario volendo denotare vna persona da nulla, & da poco,
& per otio, e per pigritia aggranchiata, figurano le mani sue insieme messe in seno. & a
sedere, il qual gesto è veramente di huomo
dapochissimo, & vilissimo: onde è ne gli adagij
manum sub paltio habere prouerbio, dice di
quelli, che marciscono nell'otio & che sono
persone fredde, & pigre. E però Anassagora
disse, che l'huomo pare molto più sufficiente
di tutti gli altri animali, perche è dotato delle
mani, quel detto replica Pautarco, ne Arist.
lo tace.

Il capo scapigliato, la veste vile, e rotta, denotano l'infelice conditione della pigritia., mercè della quale l'huomo pigro per se stesso è sempre pouero, vile, e di niun prezza quanto all'anima & quanto al corpo, perche non acquista virtù, ne ricchezze, ne honore; come

ben dice Esiodo in questa sentenza.

Non enim piger vir implet domum Neque differens studium sane opus auget Semper disserens vir damnis sustatur.

Le fi dipinge a canto l'Afino a giacere, effendo questo animale reputato da molti affai pigro, come dice il sopradetto Pierio nel lib.

Et il medesimo dice, che significa la Tar-

taruga al lib.xxviij.

#### PITTVRA.

Donna bella, con capelli negri, & groffi sparfi, & ritorti in diuerse manier,

con le ciglia inarcate, che mostrino pensieri fantastichi, si cuopre la bocca con vna fascia legara dietro à l'orecchie con vna catena. d'oro al collo, dalla quale penda vna maschera, & habbia scritto nella fronte, imitatto. Terrà in vna mano il pennello, & nell' altra la tauola, con la veste di drappo cangiante, la quale le cuopra li piedi, & a'piedi di essa si potranno fare alcuni istromenti della Pittura, per mostrare che la Pittura è essercitio nobile, non si potendo fare senza molta applicatione dell' intelletto, della quale applicatione sono cagionate, & misurate appresso di noi, tutte le protessioni di qual si voglia sorte non facen. do l'opre fatte a caso quantunque persettissimo alla lode dell'Autore, altrimente, che se non fussero sue.

Si dipinge questa imagine molto bella, & che la bellezza noti nobiltà, si vede perche l'vna,& l'altra è perfettione, & l'vna,& l'altra, è degna d'Imperio; secondo il detto di Homero, ambedue piacciono, & dilettano, muouono, & innamorano, ma l'vna, che è corporale, primieramente i sensi, l'altra che è intelligibile l'int elletto; anzi non pure sono simili, ma l'istessa riputate da molti Filososi, & volgarmente si suol credere, che doue sono belle qualità del corpo, vi sieno per lo più quelle dell'animo, & doue è bellezza vi sia nobiltà.

I capelli della testa si fanno neri, & grossi, perche stando il buon Pittore in pensieri continui dell'imitatione della natura, & dell'arte, in quanto da prospettiua, & è oggetto dell'occhio, & per questo, bisognandoli quasi continuamente hauer per la fantasia tutti gli effetti visibili della natura, viene per tal cagione a prendere molta cura, & malinconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli huomini co molti altri, questo particolare accidente si produce.

Saranno i capelli hirfuti, & sparsi in alto, & in diuerse parti con anellature, che appariscano prodotte dalla negligenza, perche nascono questi esteriormente dalla testa, come interiormete ne nascono i pensieri, & in fantasmi, che sono mezzi come alla speculatione, così ancora all' opere materiali.

Le ciglia inarcate, mostrano marauiglia, & veramente il Dipintore si estende à tanta sottile inuestigatione di cose minime in se stesse per aiuto dell' arte suà, che facilmente n'acquista marauiglia, & malinconia.

La bocca ricoperta è inditio, che non è cofa, che gioni quanto il filencio, & la folitudi.

nc.

ne; però si riserranno i Pittori in luoghi secreti, non perche temino riprensione dell'imperfetto lauoro, come volgarmente si stima.

Tiene la catena d'oro, onde prende la Maschera, per mostrare, che l'imitatione è congionta con la Pittura inseparabilmente.

Gli anelletti della catena, mostrano la conformità di vna cosa, con l'altra, & la congiuntione, perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella sua Rettorica, il Pittore impara dal Maestro, ma con vna sola ne apprende molte, venendo per la conformità, & similitudine congionte; & incatenate insieme.

Le qualità dell'oro dimostra, che quando la Pittura non è mantenuta dalla nobiltà facilmente si perde,& la maschera mostra l'imita-

tione conueniente alla Pittura.

Gli antichi dimandauano imitatione quel discorso, che, ancorche faiso si faceua con la ... guida di qualche verità successa, & perche voleuano che que' poeti,à quali mancaua quella parte, non folfero Poeti riputati, così non fono da riputat si i Pittori, che non l'hanno essendo vero quel detto triuiale, che la poesia. tace nella Pittura, & la Pittura nella poefia... ragiona: vero è che sono differenti nel modo d'imitare, procedendo per oppositione, perche gli accidenti visibili, che il poeta co l'arte sua fà quasi vedere con l'intelletto per mezo d'ac. cidenti intelligibili, (ono prima confiderati dal pittore, per mezo delli quali fà, poiche la mente intende le cose significate, & non è altro il piacere, che si prende dall'vna, & l'altra di queste protessioni, le non che à forza d'arte quasi con inganno della natura, sà l'vna inten. dere co' tenfi . & l'altra sentire con l'intelletto. Hà bisogno dunque la Pittura della imitatione di cose reali, il che accenna la matchera, che è ritratto della faccia dell'huomo.

La veste cangiante mostra, che la varietà particolarmente diletta, come mostrano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali sono fondamento della Pittura, & che vanno notate nel disegno auanti che dia mano a' colori, deuino ricuoprirsi, & celarsi nell'opera compita; & come è gand'arte presso à gl'Oratori saper fingere di parlar senz'arte; così presso à i pittori saper dipingere in modo, che non appetisca l'arte, se non à più intelligenti, e quella lode, che sol attende il pittore curioso

di fama nata dalla virtù.

#### LA PITTVRA.

Sonetto del Sig. Martio Milefio.

E Mula de Natura, opra diuma,
Ch'i voltinostri, i nostri affetti esprimi
Sol da colori, e con lo stile imprimi
Ouunque opriman dotta, e pellegrina.
Ogn'arte à te con gran ragion s'inchina,
E senza te non è chi quelle stimi.
O di loro maestra, che sublimi
L'ingegno human, che à loro s'auuicina.
Dolci sai merauiglie, e dolci inganni
Apporti à chi ti vede, onde à la mente
Rendi stupore sopra ogn'altro oprare.
Che nata albor persetta, im mantimente
Fai cose per durar molti, e molti anni,
Fatte dal tempo viè più illustri, e chiari.

#### PLANEMETRIA.

Onna in vna vaga, & bellissima Campagna, che con leggiadra dimostratione tenghi con ambe le mani il Baccolo di Iacob, il quale con arte, & opera di detto istrumento si mostra il pigliare le distanze sì delle lunghezze, & larghezze di detta Campagna com'anco per ritrouare qual si voglia piano, à piè di detta figura vi sarà anco vn Archipendolo.

Planemetria è arte geometrica la quale mis fura la lunghezza, & larghezza di qual si voglia superficie della terra, & anco dimostra per l'arte militare il pigliare le distanze, larghezze, & lontananze per doue l'huomo non si possa accostare, & è anco quella che misura qual si voglia cosa in piano, che sia le sue superficie tanto picciole quanto grande, che perciò gli si mette à canto l'Archipendolo.

Gli fi da il bacolo di Iacob, effendo che il detto istrumento opera per via della trauersa che corre innanzi, e in dietro con dui sole stationi, con le quali si sanno l'operationi sopradette, & questo basterà intorno à questa figura per hauer in parte detto nella figura della Geometria delle sue qualità.

#### POESIA.

G Iouane bella, vestita d'azurro celeste, sopra il qual vestimento vi saranno molte stelle, sarà coronata di alloro, mostri le ma-

#### PLANEMETRIA.



melle ignude piene di latte, col viso infiamma. to, & pensoso, con tre fanciulli alati, che volandole intorno, vno le porga la Lira, & il Plettro, & l'altro la Fistola, & il terzo la Tromba; & non volendo rappresentare i tre fanciulli, per non ingombrare troppo il luogo, i detti istromenti si posaranno appresso di essa.

Poeta, secondo Platone, non è altro, ch'espressione di cose diuine eccitate nella mente da surore, & gratia celeste.

Si dipinge giouane, & bella, perche ogn'. hnomo, ancorche rozzo è alterato dalla sua doscezza,& tirato dalla sua forza.

Si corona di lauro, il quale sta sempre verde, & non teme sorza di sul mine cele ste, perche la Poesia sa gl'huomini immortali, & gli afficura da colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'oblinione.

La veste con le stelle, significa la diuinità, per conformità di quello, che dissero i Poeti hauer origine dal Cielo.

Le mammelle piene di latte, mostrano la

fecondità de' concetti, & dell'inuentio. ni, che sono l'anima della Poesia.

E pensosa, & infiammata nell'aspetto, perche il poeta hà sempre l'anima piena di velocissimi moti somiglianti al surore

I tre fanciulli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè Pastorale, Lirico, & Heroico; le quali dipendono più dall'habilità naturale, che dall'altre; dicendosi per commune opinione, che li Poeti nascono, & gli Oratori si fanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia senza variar dal nostro proposito; ma horamai ogni bello spirito tanto ne sà, per lo molto essercitio delle Academie, & Scuole d'Italia, che sarebbe vn voler dar lume alla luce del Sole, volerne scriuere in questo luogo: Delche mi saranno testimonio certo in Perugia mia patria, l'Academia de gl'Infensati illustre già molti anni, la quale rende merauiglia non pure à se stessa ma all'Italia, & à tutto il Mondo, per le nobili parti de gl'ingegni, che essa nodrisce, i quali tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separa-

tamente rende famoso, & in particolare il Signore Cesare Crispoldo Gentilhuomo di rara Dottrina, & varia disciplina, nella nobil Casa, del quale, come già i Platonici nella Villa d'Academo gli Academici Insensati si radunano, & ben si potrebbe alla sua casa dare quell'. Epiteto, che il Prencipe della Romana eloquenza, diede alla casa d'Isocrate Illustre Orator d'Athene: Domus Isocrates quasi ludus quidam, atque officina aicendi; & vn'altra consermò l'istesso.

Domus Isocratis officina habiti eloquetia aft.

Si come dunque è stata tenuta la casa d'Isocrate sucina dell'eloquenza, così hora la casa del Crispoldo, e tenuta sucina d'eloquenza, & d'ogni arte liberale, oue concorreno à
lauorare sabri di gran valore, & d'onde alla
giornata n'escono opere di tutta persettione,
& eccellenza.

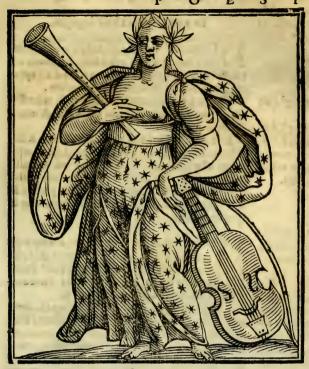

Poelia

Onna vestita del color d el cielo, nella sinistra mano tenga vna 'Lira,& co la destra il Pletro, sarà coronata d'Alloro, & a'piedi vi sarà vn Cigno.

Si veste del color del cielo, perche il cielo in greco si dice Vranos, & la Musa, che da spirito di Poesia, è Vrania, & per testimonio di tut ti i poeti non può vn' huomo esser valente in queste arti, se non è di particolar talento del cielo dotato; & però si dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come si è detto.

La Lira, fi dà in mano, perche molto gioua alla consonanza della Poesia l' armonica consonanza del suono, & in particolare si seruiuano anticamente di questo istromento, quelli che cantauano cose basse, onde dall'istessa Lira furono Lirici nominati.

La corona d'alloro, dimostra, che l'intento ditutti poeti non è altro, che di acquistare sama, oue tutte le altre professioni hanno mescolato seco qualche vtile, & l' Alloro non hà cosa più mirabile in se, che la viridità delle soglie perpetua, come essi la viuacità del nome.

Il Cigno in vecchiezza và meglio articolando continuamente la voce, per estenuarfi la gola, & così i poeti vanno migliorando nell' arte loro con gli anni come si raccon ta di Edido Coloneo, & di altri. Poelia.

Onna, con l'ali in testa, coronata di lauro, con la finistra tenga vn libro.&c con la destra vno Scettro fimilmente di lauro.

Per l'ali si conosce la velocità & forza dell' intelletto; e per l'alloro, oltre quel che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza, perche nelle foglie sue vi è grandissima amarezza, come è grandissima fatica ridurre à perfertione vn' opera, che possa portar lode, & gloria all' Autore.

Poesia. C I potrà dipingere, secondo l' vlo commune, vn' Apollo ignudo, con vna corona di all oro nella destra mano, con la quale faccia sebiante di volere incoronare qualch' vno, & con la finistra mano tenghi vna Lira, & il Pletro.

POEMALIRICO. Onna Giouane, con la Lira nella finistra mano, & la destra tenghi il Plettro, sarà vestita d'habito di varij colori, ma gratioso, attillatto, & stretto, per manisestare, che sotto vna sola cosa, più cose vi si contengono, hauerà vna cartella con motto che dica..... Breui complector lingula cantu.

#### POEMA HEROICO.

Vomo di real maestà, vestito di habito I sontuoso, & graue, in capo hauerà vna ghirlanda d' alloro, & nella destra mano vna Tromba, con vn motto che dica. Non nisi grandia canto.

#### POEMA PASTORALE.

Iouane di semplice, & natural bellezza J con vna stringa in mano, con stiualetti à staffa, acciò che mostri il piede ignudo, con queste parole sopra. Pastorum carmina ludo.

POEMA SATIRICO.

Vomo ignudo, con faccia allegra, lasciua, ardita, & che vibri la lingua, con vn Tirso in mano, & vi sia seritto il motto . Irridens cuspide figo.

#### POLITICA.

Onna che con la destra mano tenghi vn

paro di bilancie.

Perche la Politica aggiusta in modo gli stati della Republica, che l' vno per l'altro si solleua, & si sostenta sopra la terra, con quella felicità, della quale è capace frà queste misetie l'infirmità, & la debole natura nostra.

#### POVERTA.

Onna vestita come vna cingara col collo torto, in atto di dimandare elemofina, in cima del capo terrà vn vccello, chiamato

Codazinzola, ouero fouaffacoda.

Racconta il Valeriano, che volendo gli Egitij fignificar vn' huomo diestrema pouerta, dipingeuano quest' vocello; perche, come dice, ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore, che non si può far il nido, & per questo và facendo l'oua ne' nidi altrui: Ma auertafi, che questo augello pouero di forze debile nella parte posteriore chiamato da Eliano lib. 12. cap. 6. Kiyama Cinelo, se ben sempre scossa,e moue la coda come il Cerilo appresso Archiloco, non è la codazinzola squassacoda, che suolazza per li campi, cortili, & orti di Roma, di Bologna, di Faenza, & d'altri luoghi più lotani dal mare, la quale sapemo di certo che coua nel fuo proprio nido fatto da lei cinque oue picciole parte azurre, parte bianche secondo il colore delle pene loro. Quello che partorisce nel nido altrui è augello marino, si come il Signor Castellino significò nella sua figura dell' Amor domato con l' auttorità di Suida historico nelle cui stampe si legge Kinndos Cugelus. Keynados Kinndos, il tutto ferua per piena contezza, acciò non si pigli vn' augello per vn' altro.

Rappresentasi la pouertá in forma di cingara, perche non fipuò trouare la più meschina generatione di questa, la quale non hà ne robba; nè nobiltà, nè gusto, nè speranza di cosa alcuna, che possa dare vna particella di quella selicità, che è fine della vita politi-

can.

#### POVERT

In vno c' habbia bell' ingegno.

Onna mal vestita, che tenga la mano destra legata ad vn gran sasso posato in ter ra, & ła finistra alzata, con vn paro d'ali aperte, attaccare frà la mano, & il braccio.

Pouertà è mancamento delle cose necessarie all' huomo, per sostegno della vita, & acqui

sto della virtù.

L' ali,nella mano finistra, significano il defiderio d'alcuni poneri ingegnofi, i quali aspirano alle difficultà della virtù, ma oppressi dalle proprie necessità; sono sforzati à star nell' abbiettioni, & nelle viltà della plebe, & si attribuisce à Greci la lode dell'inventione di questa sigura.

Pouerta.

Onna ignuda, & macilente, à sedere sopra vn' aspra rupe, con le mani, & i piedi legati, tenti di sciorre le legaccie co' dentiessendo nella spalla dritta punta da vn scara-

uaggio, & habbia i capelli intricati.

Qui si dipinge, non quella pouertà, della quale si ragiona preiso ad Aristofane nel Pluto posta nell' hauere quanto è bastante a la ne cessità del vitto senza soprabbondanza, ma la popertà di quelli che non hanno da viuere Però si dipinge ignuda, & macilente, con capelli intricari, & con le mani, & piedi legani fopra lo fcoglio, per essere il pouero priuo del maneggio di molti negotij, che lo renderebbono famolo, Però disse San Gregorio Nazia. zeno la ponertà essere vn viaggio, che molti viaggi impedifce, e molte attioni, & procura sciogliersi i nodi co' denti, perche come si dice trivialmente, lapouerrà fà l' huomo indufriolo, & fagace; onde disse Teocrito à Diofante: la pouertà sola esser quella, che suscita l'arti perche è stimolo significato in quell' animaletto, che noi chiamiamo scarauaggio.

Pouertà. Onna pallida, & furiosa vestita di negro come dice Aristofane nella Comedia chiamata Pluto.

La pallidezza, si pone, perche dou'è pouertà, è carestia nelle cose da viuere, & oue queste mançano, fanno perdere il colore, & lo ipirto.

Si fà furiofa, ouer in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole, & attion d' vn po-

nero,

P O V E R T A.
In vno c'habbia bell'ingegno.



lui, che ad vno infensato.

Il color nero, perche è nuntio di morte, & di cose spiaceuoli, ci dà ad intendere, che la pouertà, è cosa fastidiosa, difficile, suttuosa, & miserabile.

uero, son riputate pazzia, ne più si dà fede à

POVERTA DEL DONI.

Onna distesa sopra rami d'alberi secchi, con alcuni pochi stracci d'intorno.

Li rami secchi, mostrano l'essere d'vno, che viue al mondo in pouertà, che non è stimato buono, non potendo sar frutto da sè medesimo, se no per ardere, cioè per adoprarsi in tutti i bisogni à capriccio dell'industria altrui. Però à tutti i pericoli della Republica, à tutti i trauagli del Regno, à tutti gli aggrauij della Città, subito si sottopongono i poueri, congrandissimi pericoli della vita, & però Virgilio disse nel primo della Georgica.

Duris vrgens in rebus egestas.
POVERTA DI SPIRITO.

Vedi alla prima Beatitudine.

## PRATTICA. Del Sig.Fuluio Mariotelli.

Vesta voce Prattica suona à noi l'istesso che monagia à i Greci per significare cosa relativa, & opposta alla Teorica. Essendo che come la Teorica versa intorno alle ragioni, & i moti dell'intelletto, così la Prattica versa intorno all'operationi, & à i moti del lenso; di modo che quella rifguarda la quiete contemplatiua, che è moto dell'anima principalmente: questa rifguarda la quiete attitua cheè principalmente moto del senso essendo quella contemplativa delle cause supreme, questa investigativa de gli infimi effetti: cioè l'yna sommità, l'altra fondamento di tutta la fabrica... de'l'humano discorso.

Dicesi Prattica, quasi prattica, perche è comune à tutti gli huomini in qualche modo, che hauendo essi necessario affetto della vita ragioneuoli il moto, non possono non prendere nell'istesso moto qualche habito & questo habito fatto di fre-

quentata esperienza si dice Prattica. Onde co la Prattica si ponno acquistar l'Arte, & la Pru, denza già detti, ma non la sapienza, e l'intelletto che stanno nella cognitione de principij. Essendo dunque come due estremità la Theorica, e la Prattica si congiungono nondimeno insieme in vn mezo, e punto solo che è la cognitione del bene, vero, ò non vero; maggiore ò minore, fotto forma ò di bello, ò di giusto, ò d'vtile, ò d'honesto il qual punto non è sempre ben colto di mira da ambedue, bene questo costeggiando l'vna dall'altra. Onde è la verità de i pareri frà gli huomini dotti, & ignoranti, nobili, & plebei, serui, e liberi, ricchi, e poueri, vecchi, e giouani, huomini, e donne credendosi da vna parte alle sentenze de sapienti, dall'altra à i prouerbij del volgo, flante questa terminatione, & principalmente che la Prattica dica cosa opposta, & in certo modo contraria alla Teorica, viene ageuolméte rappresentata con le cose, similmente opposte frà loro. Onde facendosi la Theorica giouane, ve-

flita

### P R A T T I C A. Del Sig. Fuluio Mariotelli.



stita nobilmente di color celeste, con la testa,e mani in alto, có le punte di vn cópasso verso il Cielo, in cima d'vna scala: si potrà far la Pratica Vecchia có la testa e mani verso la terra, vestita seruilmente, di color tanè, con vn copasfo grande aperto, & con vna punta fitta in terra, appoggiandosi con l'vna delle mani sopra il detto compasso con l'altra sopra vn regolo, in modo che vna punta del compasso aperto tocchi la sommità del regolo, per rappresétare infieme la lettera greca II con la quale essi soleuano fignificare la Prattica come co la O Teo rica. Et come dicemmo la giouentu fignificare agilità prestezza, sollecitudine, animosità, valore, vita luga, speranza Amore, & ogni bene, così all'incontro potremo dire per la vecchiezza fignificarfi rardità, sonnoléza, pigritia, fiacchezza, viltà, vita breue, morte, timore odio, suspetto, & ogni male, & che tal sia la Prat tica si crede ageuolmente, perche è seguace dell'vso inuecchiato, che facilmete s'inganna, vede poco rispetto alle cagioni, dubita affai,

inciampa spesso, & odi a aspramente chi cerca nel sapere altro modo dal suo.

La faccia volta all'ingiù, mostra che la Prattica mira in basso solo quella parte di tutto l'vniuerso, che si calpesta co'piedi il che viene ancora significato dal colore della veste seruile, importa vtile altrui & prattica no è altro che vso, & vtile all'incotro della Teorica, che no l'vso cerca delle cose, ma la cognitione nella qualle come nobile si quieta. Et questo steffo significano le mani, che sopra due istrumenti da misurare, che sono il copasso, & il regolo, sostentano tutto il peso della testa, e del corpo.

Il compasso, come dicemmo significa la ragione, la quale è necessaria in tutte le cose humane, ma per la Teorica volge le punte in alto per la Prattica in basso, perche la Teorica da gli vniuersali conclude i particolari, che è conclusione vera dimostratiua, ma la Prattica da i particolari gli vniuersali, che è cocclusione sallace, per lo più in seconda, e terza sigura, ò che si affermi, ò che si negli.

& è come particolare la terra rispetto al Cielo che la contiene.

Il regolo tocco da vna punta del compasso aperto ad angolo rotto, dimostra che come la Teorica si regola dalle cose del Cielo eterne e stabili sempre ad vn modo, così la Prattica hà il suo fondamento nella terra e nelle cose terrene, le quali variandosi, e corrompendosi hano bisogno d'essere stabilite in qualche forma dall'huomo la qual forma riceuura vniuersalmente, e pratticata come regola delle misure, regolo si suol chiamar volgarmente al chestosse sono l'huomo misura di tutte le cose.

Et si dà alla Teorica vn solo istrumento, alla Pratica se ne danno due, che sono il compasso, & il Regolo, per mostrare, che la Teorica è vna sola indiussibile, come perfetta in se stesa, la Prattica è di due sorti liberali e mecanica, la liberale spetta l'vso intorno alla conuersatione & vita Ciuile, la cui sode nascedalle virtù dette morali, perche con l'vso si

acqui-

acquistano, & questa vien significata nel compasso, fermato in terra; il quale non hà proportioni terminate, mà la sua virtù è l'addattarsi alla quantità delle cose, cosi la virtù morale non par che habbia altro termine, che il costume, e l'vso inuecchiato, e lodato, la mecanica vien fignificata nel regolo, che hà le fue misure certe, e stabilite dal publico consentimento, quindi è Il vedere, e comprare a misura stabilita nella quantità del dinaro, e della robba. Et perche habbiamo detto che l'vso della ragione hà per fine l'a sister dell'attione per l'intento della giustitia si potrà dire che il compasso e'l regolo nella prattica mostrino l'yna, e l'altra giustitia destributiua, commutatiua, Geometrica & Arismetica, I'vna dimostrata nel compasso che non hà misura certa, l'altra nel regolo.

#### PRECEDENZA, ET PREMINENZA DE TITOLI.

Del Signor Gio. Zaratino Caftellini,



Onna di graue aspetto tenga in testa. il Rè degl'vccelli, e con la mano destra s'apponghi ad vn'Aquila, che le starà a'piedi ardita, & dritta, & con la testa alta in atro di voler volare verso il derto Rè per toglierli il luogo. Il Rè de gli Augelli è da Latini detto Trochilo, da Aristorile Olebbin quasi Rex; & Preses auium; dice Hermolao Barbaro sopra Plinio libr. 8. cap. 26. come che sia Rè, & capo de gl'Au-

gelli, di che n'è simbolo, come si raccoglie da Suetonio in Cesare cap. 8. oue lo chiama per essere picciolo, Regaliolo. Pradie autem eafdem iaus Martias Auem Regaliolum cum laureo ramulo Pompeiana curre se inferentem, volucres varigenerisex proximonemore perfecute ibidem discerpserunt. Nel qual luogo narra Suetonio, che tra li prodigi della Congiura di Cesare occorse che vn Re d'yccelii il giorno auanti la morte di Cesare, che su alli 15. di Marzo.

Volando con vn ramoscello di lauro verso il Teatro di Pompeo : che staua in campo di Fiore, oue addesso stà il Palazzo di Don Virginio Orfino, molte forte d'Augel+ li da vn bosco vicino lo perseguitorno, & lo sbranorno in più parti nel qual Teatro sù appunto veciso Cesare il giorno seguente, dal che si vede che il Trochilo vien preso per figura d'vn capo d'Imperio, & d'vn Rè, perche è chiamato Rè, & vien preposto à tutti gii altri, & dicesi, che l'aquila spesse vol-

te contende con detto Trochilo, come riferisce Aristotile nell' historia de gl' Animali libro 9. capit. 11. nel fine Trochalus vocacur idem, & Schalor, & Rex quamobrem A milam puquare cum eo referunt. E Marco. Antonio Sabellico sopra il sudetto passo di Suetonio, dice, Trochilus Rex Anium, ve scribit Plinius vocatur, & ob id pergernam illi cum Aquila discordiam tanguam id agre terat. Ιi

Si

498

Si che l'Aquila che si conosce d'essere maggiore di grandezza, & porenza, hà per male che il Trochilo si preponghi à lei dandosegli titolo di Rè, come alcuni Signori, & Principi per essere più potenti non comportano d'esser posposti à più antichi, & nobili di loro per essere meno potenti, mà la Precedenza non si deue tortiere à chi tocca ancorche sia di minor potenza: & però poniamo il Rè d'vecelli, (ancor che picciolo) in testa della precedenza, la quale sa stare à basso l'Aquila, che prende la maggioranza.

#### PREDESTINATIONE.

V Na giouanetta di suprema bellezza, sarà ignu la hauerà in capo vn velo d'Argento, che con bei riuolgimenti li cuopri le parti meno honeste, sarà con li occhi riuolti al Cielo, & tutta intenta à rimirar quello, terrà la destra mano al petto, & con la sinistra vn candido Armellino.

Giouanetta si dipinge la Predestinatione, per mostrare la sua eternità; come habbiamo in S. Paolo nella 1. Epist. ad Ephesios Pradestinauit nos ante Mundi constitutionem, vi

ellemus (ancli.

Bella per esser la misura, & l'Idea d'ogni bellezza, onde S. Tomaso & S. Agost. nel libr. de bono perseu. al cap. 14. dicono; Predestinatio est preparatio gratia in presenti, & gloria in surum.

Nuda per effere quest'opera mezo dono di Dio, onde dice S. Agost. nel libr. de fide ad Pet. cap. 5. Pradestinavo est gratuita donatto-

nis proparatio.

Il velo che la cuopre d'argento perche è misterio occulto non solo alli huomini, mà anco alli Angeli, anzi all'istessa Santa Chiesa, onde S. Paolo esclama più volte parlando di ciò; O altitudo diuitiarum, quam inuestigabi-

les junt vie illius.

La dinostratione dell'i occhi riuolti al Ciclo, fignifica, che il predestinato infallibilmente ca ninera, per i mezi apparecchiati da Dionella Predestinatione; come dice Christo benedetto in S. Gio. 10. O non peribunt in aternua, O nemo rapiet eas de manu mea, intendendo delli predestinati, & S. Paolo ad Rom.

8. Scimus quantam deligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum, bis qui secundum propositum vocati sunt sancti.

Il tener la mano nel petto fignifica che la Predestinatione è efficacissima, non solo nella prescientia, mà ancor ne mezzi, come habbiamo in Ezechiel 36. Faciam ve in praceptis meis ambuletis, G indicia mea custodiatis, G

operemini.

Tiene il candido Armellino perche si come detto animale più tosto vole morire, che giamai imbrattarsi nel sango cosi vediamo, che Dio più tosto leva la vita al predestinato, che permettere, che s'imbratti nel sango dell'ostinatione, consorme à quello che habbiamo nella Sap. al 4. Raptus est ne maluta mutaret intellessum eius.

PREGHIERE.

Ve Vecchie grinze, meste. zoppe, e guercie, malinconiche, & vestite di turchino, così le dipinge Homero; & zoppe si dipingono forse perche quando si vuol pregare, si
piegano le ginocchia, ouero perche con animo dubbioso si và à pregare, non hau edo certezza alcuna di ottenere quello che si prega.

Hanno poi la faccia mesta, perche le preghiere, sono essetti, che notano indigenza, & mancamento di cose, che non si hanno, ò timore di no perderle, possedendole volentieri; & l'indigenza se bene è cagione di persettione nelle Città, come dice Aristotile nel quinto libro dell' Ethicarè nondimeno indicio e mancanza, & genera mestitia, & macilenza ne gli huomini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fisica, & per tal cagione, maciléte, & mesta si deue fare la presente figura.

Sarà ancora guercia, per notare con la diuerfità dello fguardo di due occhi la diuerfità dell'intendere di due intelletti, per effere ordinariamente di contraria opinione quello che prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color turchino dimostra le preghiere douer esser del color del Cielo, cioè non mascherate, & allisciate: non con finte ragioni abbellite, mà pure, chiare, & reali accioche si possa ottenere quanto l'huomo vuole, & desidera.

PREGHIERE A DIO.

Dona inginocchioni, con le mani giunte, con la testa alta verso il Cielo, dal la bocca le esca vna fiamma di suoco.

Questa figura è molto all'inuocatione, & Oratione somigliante, hauendo il medesimo

oggetto, & similissimo fine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte infieme, mostrano l'effetto esteriore dell'huomo; la testa riuolta al Cielo, & la siamma, l'aftetto interiore della mente, & cuorc.

PRE-

#### PRELATVRA.



Li Egiri) figurauano il Prelato con vn. nobilissimo Geroglissico; perche dipingeuano vn'huomo con vn'horologio da fonare nella mano destra, e con vn Sole Ecclissato nella sinistra, con vn motto appresso che diceua, Non nisi cum deficit (pectatores habet: nel che volcuano significare, che si come il Sole ancorche fia lucidissimo non è però riguardato da alcuno, se non quando s'ecclissa: cosi il Prelato per ottimo che sia, pochi lo mi rano per imitarlo è lodarlo; ma quando s'ecclissa, & oscura con qualche difetto, subito gli occhi di tutti con ammiratione, e scandalo si riuoltano contra di lui, e ne mormorano come se vedessero il Sole ecclissato, & vn portento del Mondo. Non nisi cum deficit (pectatores babet.

Questo ancora significauano con l'horologio nella mano destra; e sorsi à questo Geroglisico de gli Egittij rimirarono i Settanta interpreti in quel luogo d'Esaia. Quam speciosi super monte pedes Euangelizantis tona doue essi trasseriscono sicut hora, vel sicut borologium super montes. Per significare che i Prelati sono horologij del Mondo, che seruono per misura de tut. ti i moti; e però bisogna che siano regolatifimi, e giustifimi ne' propri loro moti, e costumi perche vederere alle volte che in vna Città saranno molte Campane, le quali soneranno ogni giorno, e nessuno accurerà che suonino giusto, ò che siano discordati nel concerto, ne altra cosa simile: e se poi vn horologio falla vna volta, ò fuona fuor di tempo, ò dà quattro botti, quando doueua darne due, jubito tutti s'ammirano, e mormorano di chi n'hà cura, e di chi l'hà fatto, e si confondono tutti i negotij, e la ragione di questo si è, perche quella Campana non è come l'altre ordinarie, ma è horologio, che serue per regola è misura de tutti i moti; Tempus est mensura moins. Così dunque i Prelati che sono horologij del Mondo, posti sopra i monti delle dignità, accioche fiano veduti, e sentiti da tutti; deuono molto bene auuertire di sonar giusto, e caminar dritto nelle loro attioni, perche fono da tutti accurati, e seruono per re-

gola, & essempio de gli altri. Onde Claudiano 4. Honor parlando al Principe come à Prelato

cosi dice.

Hoc te praterea crebro sermone monebo Vt te totius medio telluris in orbe Viuere cognoscas, cunctis tua gentibus esse Facta palam,

#### PREMIO.

Yomo vestito di bianco, cinto d'vn velo d'oro, tenendo nella destra mano vna palma con vn ramo di quercia, & nella sinistra corone, & ghirlande.

Due sono le parti del premio principali cioè honore, & l'vtile; però si dipinge in mano à questa sigura il ramo della quercia, & della palma significando quella l'vtile, & questa l'-

honore.

Il vestimento bianco cinto col velo dell'oro, significa la verità accompagnata dalla vir-

i 2 tu,



tù, perche non è Premio quel bene, che si dà alle persone senza merito.

#### PREVIDENZA.

Onna con due teste, sarà vestita di giallo, nella destra mano terrà vn Schiratto, & nella sinistra vn compasso.

Il vestimento giallo significa sapienza, senza la quale non si può hauere la Preuidenza.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib.8. al cap. 38. è posto per la Preuidenza, dicendo, che tra gl'altri doni, che tiene dalla natura, quando si vuol tiposare all'aria, hà la coda, che gli serue per coprirsi contra l'ardore de' raggi del Sole, & contra l'impeto de' venti, & delle piogge, preuedendo per istinto naturale la mutatione del tempo.

Le due teste, dimostrano, che per preuedere le cose da venire gioua assai la cognitione delcose passate; però si vede che la esperienza cagione della prudenza ne gli huomini, & vn'huomo prudente è facilissimo à preuedere; essendo il preuedere,& il prouedere essendo il preuedere, & il prouedere essendo. prij della Prudéza, onde si dice vtile alla vita humana, la cognitione di molte historie, & dicasi successi di molti tempi, generando in noi prudenza per giudicare le cose da venire, le quali senza questo sine sarrebbono mera curiosità, & perdimento di tempo.

Il compasso, mostra, che per preuedere le cose, si deuono misurare le qualità, gli ordini, le dispositioni, i tempi, & tutti gli accidenti col discorso di sauio giuditio, & di discre-

to pensiero.

#### PRIMA IMPRESSIONE.

Onna Vecchia di color nero hauerà in capo vn paro di Alette, vna per banda con la destra mano terrà vn sigillo, con il quale s'imprimerà la fronte, & con la sinistra vn'aspido, & starà in piedi sopra di vn Incudine.

La prima Impressione è vna apprehensione del primo oggetto presentato all'imaginatione, & vna dispositione di animo ossinato nel voler star duro, e fermo nella prima o-

pinione ancorche falsa, & contendere contro qual si voglia ragione contraria à detta opinio ne, & però si dipinge vecchia, & della natura, & qualità dell'ossinatione, perche trà l'età dell'huomo il vecchio è più ossinato di tutti come dice Hugone de claustro animalium lib. primo. Inter abusiones huius seculi sola maior es-

se sinis obstinatio.

Et per esplicare che cosa sia opinione, & come si facci detta opinione, & la causa di detta ostinatione, dico, che l'opinione su benissimo difinita da Aristotile lib. primo Posteriorum. cap. 23. Est acceptio immediate propositionis vel vera, vel falsa, & questa differentia pone tra la scientia, & l'opinione, che la scietia è delle cose vere, & che non accadono mai altrimé te, & l'opinione ancor delle false. Nasce poi l'opinione quando l'intelletto riceuute le imagini, ò spetie nella facultà imaginatiue, considera se sijno vere, ò sa'se, & co qualche ragione ciò persuadendosi acconsente a detta persuasione, & però la mutatione dell'opinione arguisce calidità di ceruello perche come dicono i Filosofi calidi est ugitare, & moucre;

ma in questo ancora il color innato, & i spiriti che prouengono dal cuore vi hanno la sua forza, perche si come dall'agitatione, & calore de i spiriti; si fanno varij moti del corpo; così ancora si mutano le operationi dell'animo; la stabilità dunque dell'opinione non occorre dubitare che sia causata dalla frigida temperatura del ceruello perche secondo la vera Filosofia. Frieidum est immobilitatis causa. Onde ciò si vede da Galeno confirmato nel libro dell'arte medicinale cap. 12. Mobilitas opinionum calidam cerebri (116stantiam indicat; stabilitas autem frigidam; ma ancora la ficcità vi ha la fua parte come dice Auuicenna sermone de virtutibus, perche per ritenere quello, che vna volta habbiamo appigliato, vi è di gran gionamento la ficcità, come anco la grossezza delli spiriti; & si come quelli, che hanno il temperamento del cuore caldo, & seco ritengono lungamente l'ira; come dice Galeno nel sopradetto lib cap. 36. così quelli, che hanno il capo di detto temperamento sono di prima impresfione, & oftinati nelle loro opinioni, & per questo ancora si dipinge Vecchia, essendo tale il temperamento delli vecchi affimigliato alla terra; onde questi tali per hauer il sangue, & i spiriti grossi sono rozzi, & di poco ingegno, come diuinamente dice Aristo. tile nel lib.7. dell'Ethica al capo nono, dicendo così.

Et si dee sapere che il pertinace non asco!ta ragione alcuna, anzi da luogo ad ogni fotte d'affetto, & di cupidità, & da piacere al fin si lascia vincere, & questi pertinaci non iono altro, che huomini di lor capo, & di lor fantasia, & li ignoranti, & villani, & rozzi fogliono hauere questo vitio, & di questa loro pertinace opinione si rallegrano, & si dogliono se l'opinioni loro sono mostrate ester falle, non altrimenti che se fustero faldissimi decreti, & inuiolabili leggi. Per il contrario poi quelli che hanno la sustantia del cernello, il sangue, & i spiriti sottiti sono di bo. nissimo ingegno, & mobili di opinione.

Si dipinge con veste di color nero per dino. tare, che non può egli pigliar altro colore cosi chi è di prima impretsione non si muoue di quanto si hà impresso nella mente, che perciò ancora dimostriamo, che detta figura s'i nprimada fronte con il figillo.

L'ale che tiene in capo dimostrano la velocità dell'impressina, che nella imaginatione

confifte.

L'aspido che tiene con la sinistra mano, significa la mala natura di coloro, che mal impressionati mal volétier ascoltano l'altrui persuasioni, quantunque virtuo se, & buone, onde disse il Regio Profeta Dauid nel Salmo 57. Furor ille fecundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surda, & obiurantes aures suas; Que non exaudiet vocem incantantium, & venefici incantantis sapienter. & l'Ariolto nel canto 32.

Dame s'asconde come aspido suole, Che per star empio il canto vdir non vuole.

Et Galeno nel lib. 8. de compositione medicamento: um secundu: locos cap. 1. Esplicando gl'effetti della falsa opinione, dice false etenim opiniones animas hominum praoccupantes, non folum furdos, sed & cacos facium, ita vi videre nequeant, que alis conspicue appareant.

Lo stare in piedi sopra l'incudine dimostra, che si come l'incudine stà ferma, & constante à i colpi del martello, così chi è di prima impressione stà fermo, & constante nell'opinione sua quantuuque false, che sia.

#### PRINCIPIO

7 N chiaro, & risplendente raggio che si veda dal Cielo sereno rutto stellato, il quale facci d'ogni intorno risplendere la terra, ornata di diuerse piante, Que sia vo giouanetro ignudo, & ch'habbia, à trauerso vn panno che le copra le parti meno honeste, con la destra mano terrà il simulacro della Natura, con la finistra vn IAI quadro oue sia vn'Alpha, Littera greca. -

Quello nome Principio può hauere diuerfi analogici fignificati, puol fignificare prima la caufa, ex origine delle cose, come dice il Petrarca.

"Onde il principio di mia morte nacque.

Alle volte significa il sondamento delle scientie, ò arti doue si appoggiano poi tutte le regole, che in esse si danno, Significa anco va particolare cominciamento cioè prima parte di tutte le cose, in quanto si distingue dal me-20,80 dal fine, onde il Poeta.

,S'al principio risponde il fine, e'l mezo, Ciò conferma anco Platone lib. de vno om-

Li



num principio dicendo, Paries nac sunt Principium, medium, & sinis termini cuiuslibet sunt.

Et in vltimo fignifica anco il Principio primo dell'vniuerso, di onde son scaturite tutte le cose, ilche no è altro che Iddio, essendo esso il vero, & vnico Principio, dal quale, & per il quale hanno hauuto origine tutti li corpi naturali, & è non solo proprijssima causa essiciente, vniuersale, agente, mouente, & essemplare, mà anco sine vniuersale vltimo, & supremo di tutte le cose che si trouano create.

Li principij interni delle cose naturali sono diuersi, attri che constituiscono il corpo, naturale, & per questo restano in esso corpo, e questi sono dui, la materia, & la forma; l'altro Principio che serue nella trasmutatione, e la prinatione Fisica, quale non è altro, che vna vacustà, ò carentia di sorma nel subietto, ò materia capace di quella sorma, & questi sono i principij secondo Arist, nel primo della Fisica dandoli questa prerogativa dicendo nel testo 22. Principia non sium ex aligi nec exalterutris, sed ex his sium omnia, ilche anco

P I O.

conobbe Cicerone 1. Tuscul. dicendo Principi nulla est origo, nam ex principio omnia oriuntur.

Et Platone nel luoco sopracitato lo conserma dicendo, Omnum primo principium sui, E vinius, E reliquorum cuiusque ac post principium catera vsque ad sinem omnia, talche potiamo direche il Principio è la più nobil parte di tutte le cose, essendo che quel che non ha Principio, non possa ne anco hauer sine, onde non senza ragione sui da Platone laudato il buon principio delle cose nel lib. de legibus dicendo.

Principium dimidium toitus operis, Prouerbio dicitur; atque eum qui bencopit omnes laudamus, mihi autemplus quam dimidium effe videtur redumque Principium nunquam satis ab aliquo laudaium fuisse, Soggiungendo anco nel lib.de iusto.

In vna quaq; re maximum quid Principium est.

Di ciò anco si accorse il Poeta dicen-

Dimidium facti qui bene cœpit habet, & vn'altro.

incipe, dimidium factivest copisse.

Ma per esplicare la figura, dico che il chiaro, & risplendente raggio significa l'infinita potenza di Dio, dal quale tutte le cose hanno essentia, virtu, & attione, essendo che lui in. tutte le cose sia il primo agente, che opera più efficacemente di tutte le cause, essendo prima causa, dal quale hanno origine tutte l'altre cause tanto seconde, quanto terze, & tutte le cose che si trouano sono per opera sua; & se bene tutte le cose da lui procedono, e però lui sciolto affatto dalla communione di esse. Questo Iddio si assinigliò lui istesso alla luce mentre disse Egosum lux Mundi, e se bé ciò consideria no, trouaremo che si come il Sole hà tei gradi per ordine disposti così Iddio hà sei prerogatiue à quelli corrispodenti, il primo del Sole è la sua sostanza, il secondo la luce interna, e sustantiale; il terzo è il lume, che da quella scaturisce, il quarto è il splendore che dal lume ne segue; il quinto è il calore per il splendore acceso, il sesto la generatio. ne del caldo vnita dalla flagrantia, & cofi il splendore mediante il calore, genera tutte le cose corporee. Ma tutte queste cose con afficacia maggiore, & con indicibiile merauiglia sono in Dio; perche alla prima corrisponde l'vnità, alla seconda la bontà; alla terzavna certa mente Diuina, quasi vn lume che scaturisce dalla luce, che concepisse in se (per così dire) idee di varie forme non altrimenti che in vn lume, da vn raggio molti raggi di

luce deriuano.

Doppo questo mondo Archetipo ne segue per la quarta l'anima del mondo Corpeto, mondo già rationale generato dal Mondo intellettuale, come il splendore da lume, Per il quinto succede la natura delle cose, mondo seminario dal sopradetto resultante, come il calore del splendore; Per vitimo questo mondo corporeo dal precedente mondo seminario, così per appunto cauato come la generatione delle cose dal calore, ha origine, & Principio, come sparsamente, & più à lungo dice Marsilio Ficino nel compendio del Timeo de Platone, cap. 8.9 & 10.

Il Ciel stellato significa la potenza de Pianetti nel mondo sotto lunare, & ne'corpi a loro soggetti, la quale quanto seruì nelle generationi delle cose animate, & inanimate, mediante le prime quatro qualità non è da dubitare per lasciare anco da parte l'opinione di alcuni Astrologi, qual vogliono, che tutte le cose di questo mondo sieno talmente annesse al Cielo che secondo il suo moto si gouernino.

Tiene con la destra mano il simulacro della natura essendo che la natura secondo Aristot. Sit Principium motus & quietis in es in quo est, &c. di doue ne cauamo che sia Principio di tutte le generationi essendo la generatione la principale specie del moto tra le quattro de Arist. assegnate, & Platone libro de republica vel de sufto la propone sotto la similitudine di Colonna, essendo vn legame dell' vniuerso dicendo, naturam effe vualem, feminariamque virtuiem ab ipsa mundi anima infusam materia mundi, la quale per questo la chiama lume, perche è vitale e penetrante, di più la chiama vna Colonna retta, perche quasi per longo penetra tutte le materie per ogni lato, & produce molti gradi di forme tra le differenti, Si dice che si stende per ogni parte, & si connette da ogni banda con il Cielo, perche stà tutta in qual si voglia loco & penetrando si diffonde, & diffondendosi, empie, & empiendo gouerna tutte le coie : di qui è quel detto.

Spiritus intus alit,

La figura humana vi si dipinge come principio, & più nobile di tutte le altre cose create, imperoche mentre l'Alussimo le cred non molta fatica vi pose, ma dicende sint sirementum Cœti, & subito sù fatto, si facci il Sole, la Luna, & li altri corpi celesti, & subito surno fatti; ma quando vosse crear l'huomo disse sacramns hommem ad imagineme, co si simulaudinem nostram, per dimostrarci che l'huomo è il più nobile di tutte le altre creature.

Il panno bianco fignifica la purità del Principio il quale folo procede dalla grandezza bontà; & purità del Creatore, & come raccoglie Marsilio Ficino nel compendio del Ti-

meo al Capo 8.

Principium prafecto, & simplicissimum, esse debent, & optimum, nihit autem vel vniiate simplicius, vel bonitate melius. Neque etiam vnitas melior bonitate, neque bonitas

vnitate simplicior.

Il quadrato doue sia la lettera Greca Alpha A, dichiara benissimo il Principio di tutte le cose essendo la prima littera dell' Alphabeto, & la prima tra le vocali senza delle quali non si può esprimere parola, ne esplicare alcun concetto; com' anco perche Dio nell' Apocalisse disse.

Ego sum Alpha, & Omega, Principio, &

fine.

PRODIGALITA.

Onna con occhi velati, di faccia ridente, tiene con ambi le mani vn Cornucopia, col quale sparge, oro, & altre cose di gran.

prezzo.

Prodighi sono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione la sacoltà; & danari, però ha bendati gli occhi questa figura dispensando i beni senza giuditio à chi non li merita, e lasciando di donare a' più degni. Et è biasimeuole non si saper temperare in dar la propria robba, & le proprie ricchezze, che possono esser sinestra, & istromento di viuer bene, & beatamente.

#### Prodigalità.

Onna lasciua vestita riccamente, con bella acconciatura di testa piena di gioie, co'crini molli, come la descriue Dante,
I i 4 portan-



Il braccio dritto steso, è inditio di promettere alcuna cosa, con la sinitra al petto si mostra di assicurare altrui sopra la fede propria col giuamento, per la conservatione di se stesso la quale dal petto, e dal cuore dipende principalmente.

#### . PRONTEZZA.

Onna ignuda, & alata, nella mano destra tenga vna fiam-na di fuoco, & la sinistra vno Schirattolo.

Ignuda si dipinge, per esser libera d'ogni impedimento all'operare.

Alata per la prestezza, & velocità, indicij della prontezza.

Il fuoco nella mano, fignifica viuacità d'ingegno, che fi fcuoprenelle operationi di vna natura prota, & de gli huomini tanto è più pronto l'vno dell'altro, quanto più partecipa di questo elemento. Et lo Schirattolo fi dipinge, perche è animal velocissimo.

portando a canto due gran borfe di danari, de quali gitti via gran parte; Si vedano ancora due Arpie, che le rubbino i danari nascostamente, per mostrare, che quelli, che stanno presso all' huomo prodigo, mentre egli si occupa in gettar via le proprie facoltà gli mostrano buona ciera, & gli fanno riuerenza; il che nota la faccia feminile dell'Arpia; ma nell' intentione lo sprezzano, come huomo, che auuilise se stesso, assonigliando la loro intentione al resto del corpo di questo mostro, che è brutto, & puzzolente.

PROFETIA.

Come dipinta in una facciata della Libraria
di N.S. nel Vaticano.

Onna con viso velato con la destra mano tiene vna spada nuda, & vna tromba, & con la finistra piglia vna catena, laquale esce, & pende da vn Sole, che gli stà sopra dalla parte sinistra, & sopra alla testa di di detta sigura vi è vna Colomba.

PROMISSIONE.

Onna, che stia col braccio, & con la mano dritta stesa, tenendosi la sinistra al petto.

## PROSPERITA. Della vita.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

Na donna riccamente vestita, tenga in vna mano il corno d'Hercole colmo di moneta, nell' altra vn tronco di quercia, con qualche fronda, & ghianda, acciò meglio si conosca. In testa porti vna ghirlanda di quelle viole nere, che non hanno rametti, ma che sin dalla radice sono piene di foglie.

Sò che alcuni per simbolo della prosperità della vita figurano vna cornacchia, non per altra ragione se non perche campa assai, ma vaglia a dire il vero, che più tosto doueriasi pigliare per simbolo della lunghezza della vita, & non per la prosperità, perche molti possono hauere lunga vita, & non hauere prosperità, come alcuni vecchi oppressi dal male, trauagliati da paralissa, chi da podagra, & chi da deliramenti. Prospera vita non chiamerò io quel a di Caino Mecenate, il quale perpetuamente haucua la febre, ne gli vitimi tre anni della vita sua, non poteua dormire per vn'ho-

#### PROSPERITA DELLA VITA.

Del Signor Gio. Zavanne Caffellini.



ra; che prospera vita sù quella di Heraclito Filosofo, che patiua d'hidropisia; quella d'Ennio Poeta tormentato da morbo artetico? & che prò ad Antipatre Sidonio poeta di campare molto vecchio, se ogn' anno hauca nel di che nacque la febre dalla quale al fine fù estinto. Certo che la di costoro vita, ancorche matura, & longa, prospera dir non si può, si come per il contrario prosperamente hano altri visfuto, ancorche poco tempo, come Alessandro Magno. Marcello nipote, & figlio adottiuo di Augusto, & altri Principi, che giouani in prosperità sono morti ma non sono stati al tutto prosperi per la breuità della vita, si che alla prosperità della vita, bisogna, che vi concorrino più cose attinenti no solo alli beni del corpo, ma anco alli beni di fortuna. Vi si ricerca la lunghezza della vita, la buona fanità, & la buona facultà da mantenersi in vita, se non in cose soprabondanti, almeno in cose necesfarie, che ben si può contentare vno, che ha tanto, che basta.

Pauper enim non est, cui rerum suppetis vsus.

Disse Horatio nel primo delle Epi-

La facoltà nella nostra figura la rappresentamo nell' habito ricco, & nel suderto corno d'Hercole communemente detto della douitia, ò d'Amaltheanon l'habbiamo figurato pieno di frutti come il solito, si per partirci dail'ordinario, si perche palesato narra, che Hercole in Tespi Castello del. la Boetia era spesso alloggiato da vna garbata donna chiamata Amalthea. la quale teneua il suo danaro in vn corno di bufalo, onde i compagni di viaggio d'Hercole cominciorno à dire, che Hercole haueua il corno d'Amalthea, dalquale ne riceueua abbondantemente quanto gli bisognaua per suo vso, il che non poteua... comportare Iola nipote d'Amalthea vedendo, che il corno si votaua per fouuenire Hercole. Altri vogliono. che Amalthea fosse vna vecchia ricca, che radunaffe il denaro, che cauaua della vendita delle mercantie in vn corno, come hoggidì fanno molti artegiani, & che Hercole lo rubbasse pieno di danari, indi viuen-

do egli splendidamente, vsci suora vi detto, che Hercole dal corno d'Amalthea ne prendeua ogni bene. Quindi è, che Filemon Comico per il ischerzo, disse, che il corno d'Amalthea, & della douitia non è altro, che hauere buoni danari.

Tunc illud effe cornu Amalthea putas Cuius modi pinzit pictor cornu bouss? Argentea est moneta, quam qui possidet. Huic copiose pro votis cuncta affluunt.

Et però noi l'habbiamo empito di moneta, per simbolo della facoltà, e douitia necessaria à mantenersi in vita prosperamente, atteso che vno che non ha robba da mantenersi, per sano, & temperato, che sia non viue in prosperità, si com' anco prosperità di vita non ha colui, che per ricco che sia viue indisposto di sanità, talmente en la prosperità della vita non comporta, che vno sia aggrauato ne da bisogno, ne da male alcuno: ma la buona facultà in que-

sta prosperità à benc esterno, intorno sarà la buona sanità, che importa più, perche la sanità è il maggior thesoro, che si possa desiderare, Pirro Re de gli Epiroti non pregaua Dio per accrescimento di Dominio, ne per ricchez. ze: ma solamente per la sanità. Has bene constituta prosperins cessura viderentur omnia, dice Celio Rodigino lib. 4. cap. 24. & Horatio ad Iecio così scrisse.

Si ventri bene, si lateri est, pedibusque tuis nil Divitia poterunt regales addere maius. Che gusto si ha delle ricchezze, se non si stà bene? Valent possesser aportet, disse il medesi-

mo Poeta à Lollio, & à Torquato.

Quò mibi fortuna, si non conceditur vii?

A che mi serue la fortuna, la ricchezza, se non mi è concesso di poterla godere? conuiene dunque che quello, che la possiede, stia bene di corpo, & anco d'animo, che non si lassi perturbare dalla cupidigia, dall' ira, dal timore, dalla speranza, dall'allegrezza, dal dolore, ò da qual si voglia assetto moto, & passione d'animo, come soggionge Horatio al sudeto Lolio.

Qui cupit, aut metuit, sunat illum sic do-

Vt lippum piëta tabula fomenta podagram. Er questo è quello, che volse inferire Giuuenale nella Satira X.

Orandum est, visit mens sana in corpore

Dobbiamo pregare Iddio, che ci dia vna mente fana in corpo fano, perche ben spesso dalle perturbationi della mente; e dall' instrmità, & passioni dell' animo s'inducono nel corpo infermità; che ci tolgono la prosperità della vita.

Per il Tronco di quercia, come di sopra habbiamo detto vien dimostrata la prosperità in quanto alla sanità, & lunghezza della vita; perche la quercia, come arbore, che ha il legname duro, incorruttibile, & che in perpetuo si conterua, è simbolo della robustezza, & gli huomini gagliardi sono detti robusti dalla Rouere come dice Festo. Robum dicuur à rubro, & ruso colore, vnde, & materia, qua plurimas venas eius coloris habet, dista est robusti dicuntur: & però Hercole, ch'era robusto, & forte portaua la sua mazza fatta di quercia, è anco simbolo della diuturnità, della vita lunga, perche cal arbore di quer-

cia viue assai, e ne gli vltimi anni, se gli prolonga la vita, se si sotterra, & macera conl'acqua, & per qualche tempo, e però gli auguri all' Auo di Galba, cui di mano gli intestini della vittima surno tolti da vn' Aquila, che li portò sopra vna quercia, augurorno, che il sommo imperio, ma tardi per lungo tempo d'auuenire, si come successe, alla sua famiglia toccar doueua.

La ghit landa delle sudette viole nere, denota pur la vita lunga, e prospera di sanità, perche tal viola nera perpetuamente verdegia, e sempre può produrre il fiore, come dice Theofrasto nell'historie delle piante lib. 6, cap. 6. Viola nigra, hac enim ramulis caret, ab radice foliata constat, & perpetuo viret: viique aliqui ferunt ettam florem semper promere posse, si modo quodam colatur. Così anco vno, che ha prosperità di vita, à posta fua può vícir fuora per ogni tempo, & produrre non dirò fiori, ma frutti di honorate operationi . Si modo quodam colatur; pur che si conserui, & mantenga come si deue, & non guafti con li disordini la sua prosperità di vita.

#### PROSPETTIVA.

Onna di bellissimo, e gratioso aspetto; hauerà al collo vna collana d'oro, che habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la destra mano, Compasso, Riga, con Squadra, vn Piombo pendente, & vn Specchio, & la sinistra due Libri con l'inscrittioni di fuori, ad vno Prolomei, & all'altro Viellionis; nel vestimento da piedi sarà il colore oscuro, & di mano in mano ascendendo sarà più chiaro, tanto che da capo venga ad essere chiarissimo.

La Prospetiua è detta da Greci OTTINA, del vedere è nobilissima scientia, come sopra le Matematiche, & le Fisiche dimostrationi sondata, tratta dalla natura, & proprietà della luce, & potenza visiua, della quale nella vita humana, & nell' vniuersità delle cose non hà più eccellente ne più marauigliosa. E la Prospetiua, come si è detto, diletteuole, e giocondissima; & perciò si rappresenta di bello, & gratioso aspetto. Hà il pendente con l'occhio percioche dal vedere ha la sua denominatione, si come quella, che su le spetie visibili, & attione visoria è tutta posta.

Per gli instromenti si dimostra la conditio-

ne, & l'operationi lue.

Nella

Nello specchio le figure rette si ristettono; & percioche que sta scienza di luce retta, & di ristessa servicio e que sta scienza di luce retta, & di ristessa servicio e per tanto in segno si è posto lo Specchio. E risedendo le scienze nelli scritti de samosi buomini, si sono date à questa sigura l'opere di due Auttori, che per hauer d'essa ottimamente trattato sono per lei celebrati; onde per gl' Auttori tal scienza si rende molto ben manisesta.

Li colori nelle vesti variati da oscuro al chi aro, sono per dimostrare, che l'operationi della Prospetiua si fanno col chiaro della luce. & con l'oscuro dell'ombra con vna certa graduatione, tecondo le distantie, & restessi. Et in vero si deuono render gratie à Dio, che, & nel passato secolo, & nel presente non fiano mancati, ne manchino huomini in ogni forte di scienze, & arti celebri, come ne anco in professione di Prospetiua, fra' quali è stato M. Giouanni Alberti dal Borgo, il quale in che stima si douesse hauere, lo dimostrano tante famole opere sue, & in spetie quella di Pittura fatta nella Sala del nuouo Palazzo, nel Vaticano, detta la Clementina, in compagnia di M. Cherubino vero suo fratello, non meno per natura, che per pari eccellenza in. quest'arte.

#### Prospetina.

Onna, che con ambe le mani tiene vna prospetiua, & alli piedi hà squadre, compassi, & altri stromenti conueneuoli à questarte, & come per rappresentare simil siguranon si può allontanare dalle cose istesse, così non bisogna molto studio per dichiararle; atteso che elle medesime sanno noto quanto sopra ciò sà mestiero.

#### PROVIDENZA.

Donna con due teste à somiglianza di lano, vna sesta sarà ghirlandata di spighe di grano, & l'altra di vite con il frutto, in vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Timone, non potendo essere alcun'huomo prouido senza la cognitione del tempo passato, & del suturo.

A ragione si d'pinge questa figura con le due faccie; le quali dicemo esser conuenienti alla prouidenza descrirta di sopra.

Le chiaui mostrano, che non basta il pronedere le cose, ma bisogna ancora operar

per essere perfetto ne gli atti virtuosi, & le chiaui notano ancora tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla terra, & che ci aprono li laberinti fabricati sopta alla difficoltà del viuere humano.

Il timone, ci mostra ancora nel mare adoprarsi prouidenza in molte occasioni, per acquistarne ricchezze, & sama, & ben spesso aneora solo per saluar la vita; Et la prouidenza regge il Timone di noi stessi, & dà speranza al viuere nostro, il quale quasi naue in alto Mare è solleuato, & scosso da tutte le bande da venti della sortuna.

#### Providenza.

E T nella Medaglia di Tito, fi vede vna bo, come in vna di Floriano col globo, & con vn'hasta.

#### Providenza.

VNa Donna, che alza ambe le braccia verso il Cielo, & fi volge quafi con le mani giunte verso vna stella, con lettere, PROVI-DENTIA DEORVM: la quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo

Frà gl'huomini plebei; la prouidenza, pare, che immediatamente nasca dal Prencipe, come si i Prencipi nasce immediatamente da Dio il quale è datore di tutti i beni, e conoscitore di tutte le cose, secondo il detto dell'Apossolo. Omnis sufficienzia nostra ex Deo est, & non ci prouedendo esso delle cose necessarie, poco, ò nulla, vale la prouidenza nostra, che è come la volontà de teneri fanciullini trasportata dal desiderio di caminare, che presto cade; se la forza della nutrice non la sostenta.

#### Providenza.

SI vede nella Medaglia di Balbino, vna Donna, che con la finistra mano tiene vn Corno di douitia, & nella destra vna claua, col Mondo a' piedi, con lettere che dicon PROVIDENTIA DEORVM. & S. C.

PROVIDENZA. Nella Medaglia da Probo. PROVIDENZA DELL'ANNONA. Nella Medaglia d'Alessandro Seuero.

Si vede per la Prouidenza nella Medaglia di Probo, vna Donna stolata, che nella destra mano tiene vn Scettro, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn globo a piedi, & si mostra la Prouidenza particolarmente appartenere à Magistrati.

Providenza. Nella Medaglia di Massimino.

Onna, che nella destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn hasta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che si è detto dell'altra.

Donna che nella mano destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn vaso di terra pieno medesimamente di spighe.

Questa figura è simile à quelle dell'abbondanza descritte nel principio dell'opera. Però
non occorre, che ci stendiamo lungamente
in ragionare, basta sapere che è virtù, che deriua dalla prudenza, & si ristringe a' particolari termini della prouisione delle cose necessarie al viuere, ò di se stesso ò di molti; però si
attribuisce questa lode ancora à Dio, come
quello, che irreprensibilmente prouede à tutte
le necessità nostre.

#### PRVDENZA.



Onna con l'elmo dorato in capo circondato da vna ghirlanda delle foglie del snoro: hauerà due faccie come s'è detto di sopra, nella destra mano terrà vna frezza, intorno alla quale vi sarà riuolto vn pesce detto Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato

da Latini, il quale scriue Plinio, che attaccandosi alla Naue hà forza di sermarla, & perciò è posto per la tardanza; nella simistra terrà lo specchio, nel quale mirando, contempla se stessa, & a' piedi vi sarà vn Ceruo di lunghe corna, & che rumini.

La Prudenza secondo Atistotile, è vn'habito attiuo con vera ragione circa cole possibili, per conseguir il bene, & fuggir il male, per fine della vita felice, & per la vita felice si deue intendere quella che fi aspetta dopò il pellegrinaggio di questra presente, secondo i Theologi,& secondo vna parte di Filosofi quella che si può hauere, & partecipare nel tempo dell' vnione dell'anima col corpo, per li quali ambidue fini, si può, & si deue adoperare la Prudenza, come pare, che mostri Christo Signor nostro, dicendo nel Vangelo, Prudentiores Junt fily hums faculi fily's lucis. Ne vien distinta la qualità dell'attione. dalla diuersità de fini quando sicno insieme ordinati, come è la

felicità politica, con la quale ordinatamente viuendo, fi può fare scala per salire alla felicità preparataci in Cielo; la quale è più, & meno conosciuta, secondo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, ò della gratia,

Per

Per dichiaratione delli visi, basterà quello

che si è detto auanti.

L'Elmo dorato, che tiene in capo, fignifica l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di faggi configli, che facilmente si difende da ciò, che sia per fargli male, & tutto risplendente nelle belle, & degne opere, che sà.

La ghirlanda delle foglie del moro, che circonda l' elmo dinota, che l' huomo fauio, se prudente non deue fare le cose innanzi tempo, ma ordinarle con giuditio; se però l'-

Alciato difse.

Non germina giamai il tardo moro Fin che'l fredo non è mancato,e spente: Ne'l fauio fà le cose innanz; tempo Mal' ordina con modo, e con dicoro.

Il Pesce auuolto alla frezza è indicio di que sto medesimo; Di più ammonisce; che non si deuc esser troppo tardo nell' applicarsi al bene conosciuto; ilche ancora esprimendo l' Alciato non mi par suor di proposito scriuerlo qui

fotto.

Ch' esser si debba in ogni impresa molto
Saggio al parlar, & nell' oprar intento,
Il pesce il mostra alla sattia auuolto,
Che suol naue fermar nel maggior vento,
Vola dall' arco, e dalla mano sciolto
Il tardo, e l' altro troppo pigro, e lento
Nuoce il tardar, come esser presto, e liene
La via di mezzo seguitar si deue.

Lo specchio, significa la cognitione del prudente non poter regolar le sue attioni, se i proprij suoi disetti non conosce, e corregge. E questo intendeua Socrate quando essortaua i suoi Scolari à riguardar se medesimi ogni mat

tina nello specchio.

Il Ceruo nel modo detto, il medefimo mofira che il dardo, & il pesce; perche quanto le lunge, & disposte gambe l'incitano al corso, tanto lo ritarda il graue peso delle corna, & il pericolo d'impedirsi con essa frà le selue, e gli sterpi. E à proposito ancora il ruminare, di questo animale al discorso, che precede la risso lutione de buoni pensieri, Ne m'increscerà à questo proposito scriuere il Sonetto del gentile Sig. Giouanni Buondelmonte, che dicecosi.

Rara, e nobil virtu, che sola rendi,

Via più a'ogn' altra t'huom di laude dezno, E fei del viner nostro alto fostegno, E del tuo ben oprar fol gloria aitendi. T'u luogo, e tempo accortamente prendi,

E distingui, risoluise tocchi il segno

Del paffato discorri, & per tuo ingeeno, Scorgi il futuro, & il presente intendi. Ordinata razion, tu suida & duce.

Di chi gouerna sei, di chi consiglia, E biasmo, e danno sai schinar souente, Prudenza amata, & cara, altera figlia

Di Gioue, un raggio almen della tua luce L'ignoranza difsombra alla mia mente.

Et per fare alquanto differente questa figuara; potrassi in cambio di tener la frezza nella guisa che dicemo, appoggiare la mano ad 'v-n'anchora intorno allaquale vi sia auuolto vi delfino, che esplicarà il medesimo significato della frezza auuoltoui intorno il pesce detto Remora, & detta anchora col delfino sù impresa d' Augusto per significare la prudenza; vedi Sebastiano Erizzo nel discorso, che sà delle Medaglie, & in questo volume la sigura della Diligenza.

#### Prudenza.

Onna, la quale tiene nella finistra mano vna testa di morto, & nella destra vna

Serpe.

La testa di morto, dimostra, che per acquisto della prudenza, molto gioua guardare il fine, & successo delle cose, & per esser la prudenza in gran parte essetto della Filosofia la quale è secondo in migliori Filosofi vna continua meditatione della morte, l'impara, che il pensare alle nostre miserie, è la strada reale per l'acquisto d'essa.

Per la dechiaratione della Serpe bastera

quanto si è detto.

#### Prudenza.

Onna, con due faccie simile à Giano, & che si specchi, tenendo vna Serpe auuol

ta ad vn braccio.

Le due faccie fignificano, che la prudenza è vna cognitione vera, & certa, la quale ordina ciò che fi deue fare, & nasce dalla consideratione delle cose passate, & delle suture

insieme.

L'eccellenza di questa virtu, e tanto importante, che per essa si rammentano le cose pasfate, si ordinano le presenti, & si preucdono le future; onde l'buomo, che n è senza non sà racquistare quello, che bà perduto, ne sà conferuar quello che possiede, ne cercare quello, che aspetta.

Lo Specchiarfi, fignifica la cognitione di le medefimo, non potendo alcuno regolar le fue attioni, se i proprij disetti non conosce.

La Serpe quado è combattuta, oppone tutto il corpo alle percosse, armandosi la testa con molti giri, & ci dà ad intendere, che per la virtù, che quati il nostro capó, & la nostra perfettione, debbiamo opporre à colpi di sortuna, tutte l'altre nostre cose, quantunque care; & questa è la vera prudenza. Però si dice nella sacra Scritura: Estote prudentes siem serpentes.

#### P V D I C I T I A.



NA giouenetta vestita di bianco, in testa habbia vn velo dell' istesso colore, che le cuopre la faccia sino alla cinta, con la destra mano tenghi vn giglio parimente bianco, & sotto il piede destro vna testuggine.

Vestasi di bianco, perche sotto di tal colore si figura la purità, & integrità della vita, dal laquale deriva la pudicitia, onde Salomone volendo persuadere il candore, & sincerità dell'animo dice.

In omni tempore candida sint vestimenta tua.
Si sa velata nella guisa, ch' habbiamo detto
percioche la donna pudica, deue celare la bellezza della sua persona, & leuare l'occasione
à gl'occhi, i quali sono cagione il più delle volte di cotaminare la pudicitia, & à questo proposito Tertulliano chiama tal velo armatura di timor d'infamia, & pudicitia, bastione di modestia, muro del sesso feminile, il quale non è passato da gl' occhi d' altrui ; il medefimo Auttore determina il modo, al quale si deue distendere la forma dal sopradetto velo, dicendo quanto fonlunghi, & occupano i capelli, quando son distesi, tanto deue essere. & occupare il nominato velo, talche arriui per sino alla cintura ad imitatione de' Romani Gentili, i quali figurarono la Dea Pudicitia con la faccia coperta, come si può vedere nella Medaglia di Sabina moglie di Adriano Imperadore & in quella di Herennia, & di Mar tia Otacilla Seucra con tal titolo, Pudi citia Aug.

Le spose Romane per segno di pudicitia, etiamdio nello stesso giorno, che andauano à marito si velauano il capo. Onde in Sesto Pompeo legges, obnubu caput operu, o nupria dicta à capuis operuone; sopra che dissussamente discorre il Brissonio de ritu nupriarum. costume osseruato medesimamente da Matrone Romane Poppea

Sebina moglie di Nerone, ancorche impudica fusse per parer pudica, compariua in publico velata, Caio Sulpitio Gallo Romano repudiò la moglie, perche vsci suora con la faccia scoperta: ne solo appresso li Greci per dimostrare pudicitia, le donne andauano velate, e però Museo Poeta Greco, descriue Hero velata, come anco è descritta Penelope da Homero, & Helena particolarmente nella 3. Iliade.

Protinus autem candidis operta velis ferebatur è domo.

Et nella Giudea riferisce Tertulliano de Coron. Meluche le donne vsauano di velarsi. Apud Iudaos dice egli, Tam solemne est seminis eorum velamen capitis, vi inde dignoscan-

tura

tur; alle donne poi Christiane, S. Paolo à Cotinthi comando che orassero col capo velato, & nel cap. xj. spetialmente dice. Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum, vnum enim est ac si decaluetur, nam si non velatur mulier tondeatur, si vero turpe est mulieri tonderi, aut decaluari, vellet caput suum.

S. Pietro ancora ordinò che tutte le donne entrassero nel tempio velate, & il suo successore Lino Papa sece mettere in essecutione detto ordine, come narra il Platina nella sua vita. Chi desidera più cose intorno al velo, legga il trattato di Tertulliano De velandis Virguibus; che à noi assai è quello che habbiamo detto per consermatione della Pudicitia, che col velo figurata habbiamo.

Tiene con la destra mano il giglio bianco, percioche interpreta S. Girolamo scriuendo contro à Giouiniano, che il giglio è fiore della pudicitia, & verginità, mentre nel Cantico de Cantici quella sposa celeste canta Pascitur inter lilia, cioè tra persone caste, & pu-

diche.

Sotto al destro piede tiene la testuggine, per dimostrare, che le donne pudiche deuono stare assidue nelle case loro come sà la tartaruca nella sua casa datale dalla natura, pensiero di Fidia in quella sua statua, perciò che'l nome & la persona d'vna donna da bene non bisogna che esca delle mura di casa. Sentenza di Tucidide presso Plutarco, De curis Muliebribus, Proba mulieris nomen, stidem ac corpns domesticis parietibus contineri opertet.

#### PVDICITIA.

D Onna vestita di bianco, nella destra mano tiene vn'Armellino, & hà il volto

velato.

Ogni peccaro è macchia dell'anima; mapropriamente pare, che solo dalle cose veneree si dicano gl'huomini restar macchiati, & immondi, dimandandosi da Latini Polluto solo colui, che in simili piaceri è immerso. Et chi in questo erraua souerchiamente nella vecchia legge era castigato con la lepra, per la similitudine di contaminatione, & douendo il popolo d'Israel riceuer la legge da Dio; bisognò, che s'astenesse aucora dalle proprie mogli per tre giorni intieri, secondo il sudetto: State mondi voi come io son mondo, & netto; Per questa cagione si sa il

vestito bianco, & l'Armellino il qual animale è tanto netto, che essendo serrato in qualche luogo d'immondezza, tal che non possa vescir senza imbrattar si, elegge più tosto morire, che perdere in parte alcuna la sua candidezza.

Il volto velato, significa modestia, & pudicitia, & cominciò l'vso di velar la testa alla pudicitia, dalla memoria di Penelope, la quale essendo pregata dal padre à statsene in Lacedemonia per sua sodisfattione, & sentendos spronare dall'altra banda dell'amor d'Vlisse suo marito à seguitarlo, non hauendo ardire per modestia di manisestare apertamente la volontà, se ne staua tacendo col viso velato.

#### PVDICITIA.

S I potrà ancora questa fanciulla far vestita di verde, con vn'Armellino in mano, il quale hauerà al collo vn collar d'oro, & Topazij, come disse il Petrarca nel Trionso della castità.

Erala lor wittoriofa Insegna

In campo verde vn candido Armellino. E la veste verde significarà, che la pudicitia hà per fine la speranza delle cose promessole in premio da Christo Nostro Sig.

#### PVERITIA.

N puttino vestito di varij colori, à caual-

lo sopra vna canna.

Pueritia, è la prima età dell'huomo, che comincia dal nascere, & dura sino al decimo anno, nella quale non potendo l'huomo esfercitare la ragione per i suoi mezzi, per esser deboli i sensi in questa età, per questo si chiama principio.

La varietà de'colori conuiene alla pueritia, & anco la canna, perche questa, & quelli mo-

strano varietà & leggierezza.

#### Pueritia.

V N fanciullo, che con la destra mano tenghi vna hirella di carta, che gira al vento, con la sinistra vn'vccello, alla cintola la sacoccia con libri, & vn calamaio, poserà il piede destro sopra vn'oriuolo da poluere, il quale mostri che la poluere comincia à calare à basso & dalla sinistra banda vi sa vna scimia.

PV-

#### P V N I T I O N E.



#### PVRGATIONE. Dell'aria fatta da Mercurio.

D Er la salubrità ricuperata appresso i Tanagrei si soleua dipingere Mercurio nella guifa, che fi fuole rappresentare da tutti li poeti, mà che oltre ciò portaffe vn montone sopra le spalle, e dice Pausania, che fi chiamaua Crioforo, che vuol dire porta montone, & questo era Geroglifico della salubrità racquistata percioche si dice, che Mercurio risanò il paese della pestilenza, che s'era distesa per Tanagra con la purgatione del montone, ch'egli haueua portato in collo d'attorno alla città. Per memoria del qual fatto era vsãza nel giorno della sua festa, che vno de i più bei giouani di Tanagra portasse sopra gl'homeri vn montone intorno alle mura, & tutta la nobiltà de i Cittadini pomposamente lo compagnauano in processione.

#### PVRGATIONE DE PECCATI.

Onna risplendente, che stà sopra vna ruota in piedi, con vn Timone à canto nella mano destra tenendo vn braccio da misurare, & nella sinistra vn freno.

PVNITIONE.

Onna vestita di bianco, sarà alata, nella destra mano terrà vn passo, ouero lesno da misurare, & nella destra vn freno.

Questa figura si rappreseta per la Dea Nemesi, onde si dice esser figliuola della Giustitia, & si veste di bianco per la ragione detta.

L'ali dimostrano la velocità, & la prestezza, che si deue adoperare, in punire i malua-

gi, & in premiare i meritenoli.

Il freno, & il passo da misurare, significa, che ella raffrena le lingue, & l'opere cattiue, misurando il modo, che nè la pena, nè la colpa ecceda souerchiamente, ma che serbino insieme conueniente misura, & proportione, il che si offerua nell'antica legge, pagan so ciascuno in pena, l'occhio, per l'occhio, il piede, per lo piede, & la vita per la vita.

Onna magra, che da gl'occhi versi copiose lacrime; con la destra mano tenghi vna disciplina, con la sinistra vn ramo di Hisopo, & della medesima pianta vna ghirlando in capo.

Si dipinge magra, & che versi da gli occhi copiose lacrime, tenendo con la destra mano la disciplina, per mostrare la conscienza non simulata, mà chiara, per molti segni veri di purgare i peccati, i quali con gemiti, con lacrime. & con lamenti ci dogliamo delle cose tristamente, & bruttamente commesse, onde poi dal prosondo del cuore proponendo vn pianto si maceri la carne, i digiuni la indeboliscano, & l'astinenza la stenui. & consumi per ottenere con questi mezzi perdono dal Signor Dio de i com nessi peccati.

Il ramo, & la ghirlanda dell'Hi opo dimofira, che di questa si seruiuano gli Hebrei per spargere il sangue de gli animali sopra il popolo, per la remissione de'peccati, & signisica queligrado divino, & quel vincolo, per il quale siamo congioni con Dio, & aunicina-

ti a

#### PVRGATIONE DE PECCATI.



tià lui e da peccati siamo purgati, & perciò disse Danid. Aperges me Domine hysopo. mundabor, lanabis me, & super niuem dealbabor.

Vedi innocenza.

Purità.

Colomba in mano. La Callo, come rife

Giouanetta si dipinge la purità, perche si fià ne'cuori teneri doue non hà ancora fatte le radici la malitia; & il vestimento bianco, e tal dispositione di mente conueneuo-le come la bianchezza più d'alcun altro colore partecipe della luce, della quale nessuno accidente sensibile, è più puro, & perfetto mostrandosi ancora in questo modo la purità essere più di tutte le altre virtù alla diuinità somigliante.

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità, & purità della vita, & col colore, che essa con ogni delicatezza mantiene, & col costume naturale, che è di godere eon singolar purità il suo compagno, senz'altro desiderare, ò volere, per sine de naturali desiderij d'Amore.

#### PVRITA.

Et sincerità d'animo.

Onna vestita di bianco, per la ragione detta in altri luoghi, tenghi con bella gratia vn Giglio bianco nella man sinistra; habbia nel petto il Sole; con la destra porga del grano in terra, doue sia vn. gallo bianco in atto di beccarlo. Del vestimento, & giglio bianco, se n'è detto nella prima figura della Fisonomia, che deriua da purità, & sincerità d'animo. Non è però da tralassare quì il precetto che si contiene nel nono dell'Ecclessaste.

Omni tempore fint vestimenta tuas

Il moral Pitagora diffe che si deue facrificare à Dio con lodi, e col vestimento bianco, atteso che il color can-

dido appartiene alla natura del bene, il negro alla natura del male. Il Sole nel mezo del petto, perche fi come il Sole con la sua prefenza illustra il mondo, così la purità illustra il micocrosmo picciol mondo dell'huomo, & fi come per la sua partita sopragionge l'oscura notte, così patita la purità dal micocrosmo nasce tenebrosa notte d'errori, che offusca l'anima & la partita del micocrosmo

Il Gallo, come riferisce Pierio Valeriano lib. 24. appresso gli antichi, significaua la purità, & sincerità dell'animo, onde Pitagora comandò à suoi Scolari che douessero nutrire il Gallo; cioè la purità, & sincerità de gli animi loro; & Socrate appresso Platone quando era per morire; lasciò nel suo testamento vu Gallo ad Esculapio; volendo in quel modo mostrare il saggio Filosofo, che rendeua alla diuina bontà curatrice di tutti i mali, l'anima sua pura, & sincera come era prima. Onde Giulio Camillo nel sincera come della canzone in morte del Delfin di Francia, così disse.

## 514 Iconologia del Ripa Libro Secondo.

P V R I T A.

Et sincerità d'animo.



Ma à te Esculapio adorno Es sacrò pria l'augel nuncso del giorno.

Fù parimente configlio di Pitagora douerfi astenere dal Gallo bianco, intendendo misticamente, che si hauesse risguardo alla purità dell'animo. La sudetta sigura su Emblema delli Castellini già de Galli, col seguente tettastico sotto.

Quod gallum nutrias, animum quod scilicet ornes

Detibus atheris.

Autos Pitagoras 301; sed quid? sic monet, & vult,

Sic iubet ipfe Deus.

Il Gallo specialmente bianco spauenta, e mette in suga il leone, come Scriue Santo Ambrogio; così la candida purità doma l'impero dell'animo torbolento, & la sfrenata lasciuia d'-Amore, significata con la parte anteriore del leone nelli Geroglissici di Pierio Valeriano.

11 fine del Libro Secondo.

# ICONOLOGI"A DICESARE RIPA

LIBRO TERZO.

QVERELA A DIO:



Onna vestita d'vn candido velo, che hauendo il viso mesto & lagrimeuole riuelto al cielo, & la mano destra al petto mostri l'altra mano esser morsicata da sieri, & velenosi serpenti.

La mestitia del volto, dimostra qual sia l'af-

fetto della Querela.

Si dipinge con gli occhi lagrimeuoli, rivolti al Cielo, perche come s'è detto s'indrizza la

Querela à Dio. Qui habitat in calis.

Con la mano morficata da serpenti si vuol denotare la Querela hauere per ragioni l'osse-L'ingiurie significare per li serpenti.

Il vestimento bianco, & la mano su'l petto,

dimostrano l'innocenza, & l'integrità per la quale hà efficacia detta Que rela.

#### QVERELA.

Onna vestita di tanè percioche gli Antichi ne' mortorij. & nelle auuersità loro, si vestiuano di tal colore, & hauerà in capo vn Passaro solitario vecello, che hà il canto malenconico, & mesto.

#### QVIETE.

Donna che stà in piedi sopra vna base di figura Cubica, con la man destra sostenga vn perpediculo.

La figura Cubica, come riferisce Platone, & anco il parere di Timeo Locrense discepolo di Pitagora, il quale imparò la dottrina & in gran parte da gli Egittij, significa la sua, che con difficoltà si muoue per esser nel suo proprio, come è il centro dell'vniuerso & riposandosi quietaméte, si dimostra per cagione della sua quiete, & venendo questa principal-

mente, & immediatamente mostrata, a ragione si potrà dire, che il Cubo significhi quiere, & riposo, stando egualmente posato in tutti i

modi, & mouendofi con difficultà.

Il Perpendicolo ci dimostra, che la Quiere, & il riposo di tutte le cose, è il fine, & la perfettione di esse; ma perche non possono mantenersi in Quiere, ne pure gli elementi semplici, che non hanno compositione, anzi che si generano, & corrompono per lo mantenimento de composti, li quali medesimamente si copongono, & risoluono di continuo, & ne' cieli che sono incorruttibili, vediamo chiaramente va perpetuo moto; quindi è, che non conoscendo

Kk a noi

Iconologia del Ripa

51.6

noi realmente la Quiete, diciamo essere il cessare del moto, il quale non potendo giustificare col senso, andiamo imaginando con l'intelletto; & perche della Quiete noi parliamo in rispetto dell'huomo, diremo all'hora esso quietarsi, quando i suoi moti del pensiero, e dell'attioni sono regolati, e retti, in modo che distintamente vadino à ferire al luogo della Quiete sua, che è l'altra vita apparecchiata à Beati, per quietarsi eternamente, come il Perpendicolo; che è graue, & suori del suo luogo naturale, stà drittamente pendendo per arriuare mouendos naturalmente al punto imaginato dell'Orizonte, oue è la sua Quiete,

#### Quiete,

Onna, di aspetto graue, & venerabile, sarà vestita di nero, che porti seco qualche segno di Religione, sopra all'acconciatura della testa, vi starà vn nido dentro del quale si veda vna Cicogna tutta pelata per la vecchiezza, la quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla

pietà de' figliuoli.

La verà quiete, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo, Con tutto ciò vn certo cessar da negotij d'importanza per menar vita senza penfieri, che mantengono con ansietà la mente, si domanda volgarmente Quiete, & è solo vn lasciar altrui per attendere à se stesso, e però è molto riprensibile nel consortio de gli huomini, & nel viuere politico, priuarfi di quella felicità, che viene dal giouamento, che sentono i Parenti, & gl'Amici dall'opera d'vn Cittadino, vtile alla sua Patria, se non si sà per cagione di Religione, laquale fola merita, che si lasci da banda ogn'altro interesse; & però si dipinge detta figura in habito Religioso, & graue,& venerabile,non essendo ogni huomo atto à seguitar con lode tal sorte di vita, ch'hà bisogno d'intero giuditio, & di salda intentione notata nell'aspetto del viso, & nella compo. sitione del corpo, come racconta Aristotile nel lib.de Fison.

Il vestimento nero mostra la fermezza de pensieri, & la Quiete della mente, non essendo atto questo colore à pigliar de gli altri, co-

me si è detto altroue.

Ancora dimostra che l'huomo, che attende alla propria Quiete, è oscuro appresso il Mondo, non rendendosi famoso nel superar le difficoltà della vita con vtile del prossimo.

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza

principalmente si deue procurare quella poca Quiete, che si può trouare, quando stanchi, & satij delle cose terrene, & eaduche; con più ardore, & maggior sede speriamo alle celesti, & perperue.

#### RABBIA.

Vedi Furore.

RATIOCINATIONE discorso.

Onna di età virile vestita di colore pauonazzo, starà à sedere, & tutta pensosa, terrà sopra li ginocchi vn libro, nel quale tenendoci il dito indice della destra mano, mostri di essere alquanto aperto, & con l'altramano vna cartella dentro alla quale sia vn.

motto, che dichi In perfecto quiescit.

La Ragione che noi chiamiamo discorso dal Filosofo tertio de Anima è chiamata intelletto, & la distingue in due specie, vna che si dice possibile, & l'altra agente: l'intelletto dunque possibile è quello, che riceue le specie, & le fantasme delle cose dalla imaginatione; l'agente è quello, che sà le cose, che sono potentia intelligibilia actualiter intellecta. Di più l'intelletto possibile hà tre stati, il primo e quando è sotamente in potentia; cioè quando ancora non hà niente delle cose intelligibili; ma solamente hà la sua natura, & essentia. Il secondo è quando già hà in vn certo modo le cose intelligibili ancorche non operi, & si chiama intelletto in habitu; il tertio e quando opera intende, & discorre, & si chiama n actu. Dalche vediamo chiaro, che cosa sia ragione, ouero ratiocinatione, la quale dipende dall'imaginatione, & come dice Aristotele nel loco citato, occorre tra l'imaginatione, & la ratiocinatione, come occorre trà li sensibili, & il fenso eccetto che le fantasme che porta la virtù imaginatrice, alla ratiocinatione non hanno materia cioè non sono cose materiali.

Si che la ratiocinatione non è altro che vn giuditio & vn discorso che si sà sopra le fantasme, & specie apportate dalla imaginatione, laquale imaginatione, come habbiamo detto alla sua sigura si sà nel primo ventricolo del ceruello, & la Ratiocinatione nel secondo cioè in quello di mezo, si come anco la memoria nel terzo che è nella parte posteriore, ouero oc cipite, come dice Galeno lib. 8. de vsu partiu, & lib. 9. de anatomica administratione, & Andrea Vessalo de humani corporis fabrica lib. 7. c. 14. Si rappresenta di età virile, & si veste di colore

pauonazzo per dimostrare la grauità di costu. mi.

Il motto In perfectio quiescit, ci dimostta non solo perfettione della Ratiocinatione, mà anco che non risiede se non nelli animali più perfetti, à differedtia della imaginatione che come habbiamo detto si troua auco nelli animali imperfetti, effendo dalla Ratiocinatione potétia dell'anima intellettuale che discorre i fini delle cose, à fine di fuggir i cattini, seguit i buoni, si dipinge che stia à sedere, & tutta pentofa,& con il libro fuchiufo per effere la ratio. einatione quella parte dell'intelletto veloce, che adagio discorre, & considera le cose.

#### O N E.



TNa Giouane armata, con la corona d'oro in capo,& le braccia ignude,& nella destra mano tenga vna spada, & con la sinistra vn fteno, col quale affrena vn Leone, sarà cinta d'yna candida benda, dipinta tutta con note d'Arithmetica.

Questa virtù è domandata da Theologi forza dell' Anima, per essere la Regina, che dà le vere & leggitime leggi à tutto l'huomo.

Si dipinge giouane armata, perche è difela, & mantenuta dal vigore della sapienza, si piglia molte volte presso gli Antichi, l'armatura esteriore, come nel significato di Pallade, & in altri propofiti

La corona dell'oro, che tiene in testa, mo-Ara, che la Ragione è folo bastante à sar scoprire gli huomini di valore, & dar loro splendore, fama, prezzo, & chiarezza, nè cosi fingolare l'oro fra metalli, ancorche sia il più pregiato, che più singolare non sia frà le potenze dell'anima nostra questa, che dimandiamo Ragione, la quale hà la fede fua nella nobil parte del corpo, & oue hà l'anima maggior vigore all'operare.

Per le braccia ignude, s'intendono l'opere, le quali quado hanno principio dalla vera Regione non harrno macchia, ò sospetto alcuno, che le veli, ò le adombri; talche non fi veda immediatamente vera, & per.

fetta virth.

La spada è rigore, che bisogna adoperare alla Ragione, per mantener netto il capo delle virtù da vitij predatori de beni dell'anima; & à questo proposito disse Christo Signor nostro, Non vent vacem mitiere interram sed gladium, perche tutta la sua dottrina, non su ad altro diretta, che à fate la disunione de vitij già inuecchiati nell'anima, dalla virtii, per mezo della Ragio-

ne illuminata dalla sua gratia. Il freno in bosca del Leone, ci nota il fenso foggiogato, & fottomesso ad essa, il quale per

sè stesso è ferocissimo, & indomito.

Le notte di Arithmerica sono poste, perche con queste si fanno le ragioni in detta arte, che prouano le cose reali, come con la Ragione, che stà nell'anima, si proua & si conosce tutto quello, che appartiene al ben nostro.

Ragione. I Na Giouane vestita di color celeste, con Clamidetta d'oro, nella destra mano tie ne vn'hasta, abbracciando vn'alloro con la sinistra; dal quale penda vno scudo con la te-Ra deMedula depinto nel mezo d'effo; hauerà

> Kk 3 l'elmo

Iconologia del Ripa

518

Pelmo in capo con vna fiamma per cimiero.

Già si è detta la Ragione del vestimento, & della Clamide dell'oro nelle sigure di sopra; Et perche l'hasta significa l'imperio, ci da ad intendere la Ragione esser la Regina, che comanda in tutto il regno della compostura del. l'huomo.

L'albore dell'alloro con la testa di Medusa pendente da esso, dimostra la vittoria, che hà la Ragione de gli nimici contrarij alla virtu, la quale gli rende stupidi, come la testa di Medussa, che faceua rimanere medesimamente stupidi quelli, che la guarda tano, & leggiamo che Domitiano Imperadore la portaua sempre scolpita nell'armatura, & nel sigillo, à sine di mostrarsi vittorioso.

L'Elmo nota la fortezza, & la sapienza della Ragione, essendo ella quella prudenza nell'anima intellettuale, che discorre i fini delle cose, & quelli che giudica buoni segue, & sug-

ge i contrarij.

La fiamma, mostra che è proprietà della Ragione inalzarsi verso il Cielo, & di farsi simile à Dio, dal quale deriua la nostra nobiltà.

Ragione.

Donna Matrona di bellissimo aspetto, che con la destra mano tenghi vna sserza, & con la sinistra vn freno, si come il cauallo si doma col freno, & li putti con la sserza, così la Ragione gouerna, e doma le cattiue affettioni dell'huomo.

RAGIONE.

Donna vestita del color celeste, starà co piedi sopra alcuni serpenti alati, & mostruosi li quali terrà legati con vn freno.

La Ragione è virtù dell'Anima, có la quale si reggono, & gouernano le potenze di essa, le quali per cagione del peccato orig. & del suo somite, sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimeto, perche la Ragione deue sempre conformatsi col Cielo, & hauere splendore, & chiarezza.

Il freno è indicio del discorso, & della Ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto sigura di serpenti; perche mordono l'anima incitandola al peccare, & tirando speranza della nostra ruina dall effetto della lor prima impresa satta con Adamo, sono tenuti à freno, & domati.

#### RAGIONE DI STATO.



Donna armata di Corazza, Elmo,& Scimitarra. Sotto l'armatura portarà vna trauerfina di
colore turchino ricamata tutta di
occhi, e di orecchie, con la destra
mano terrà vna bachetta, con la
quale mostri di dare vn rouerscio
dal lato destro, oue siano alcuni papaucri maggiori de'quali si mostrarà con l'atto sopradetto della bachetta, che siano da essa rotti, &
gettati i capi per terra, vedendosi
rimasto solo il gambo intiero, & alcuni altri piccioli papaueri.

Terrà la finistra mano appoggiata fopra la testa d'vn Leone, & a' piedi sia vn libro posto dall' Altra parte,

con l'inscrittione lus.

Si dipinge armata, per dimostrare che l'huomo che si serue di tal Ragione, vuole quando vi sussero le forze il tutto dominare, con l'arme, ò altro mezo.

Si rappretenta có la veste di colore turchino cótesta d'occhi, e d'orec chie, per significar la gelosia che tiene del suo Dominio, che per tutto

vuo!

vuol hauere occhi orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi dissegni, & gli altrui troncare.

Se le da la bacchetta per mostrare questa Ragione di stato essere propria di chi ha Dominio, & Signoria, dalla quale l'huomo diviene imperioso, ancorche ogn'vno, per ben che Prencipe non sia possa hauere vna certa Ragione di stato in propria, con la quale vogli gouernare il dominio delle sue cose, & driz-

zarle al proposto fine.

I papaueri gettati per terra, come dicemo fignificano, che chi si serue della Ragione di stato, non lassa mai forger persone, che possa molestarlo: a somiglianza della tacita risposta data da Tarquinio al messo del suo Figliuolo. Rex velut deliberabundus in hortum adium transit; sequente nuncio fily, ibi inambulantes tacitus summa papauerum capita dicitur baculo decusisse; parole di Tito Liuio nel primo lib. Decade prima. Ma cento anni auanti che Tarquinio regnasse, Trasibolo percotendo col bastone le più emimenti spighe, diede per configlio a Periandro Tiranno che leuas. se via i principali della Città. Il che vien offeruato da molti per rigore di Ragion di stato, & per mostrarsi seueri: ma di equità il principe deue più tosto farsi amare, che temere, & ciò per vtil suo perche il timore genera l'odio, & l'odio le ribellationi, & però deue più tosto conforme all' equità amare, & hauerà molti Vassalli ch'habbino polso di ricchezze; nel modo ch'è configliato Vespasiano Imper. da Apollonio in Filostrato lib. 5. cap. 13. Diutibus autem permutes, ot facultatibus tuto frui possint, eminentiores spicas; quacumque supra cateras se attellunt non amputato, iniusta enim est in boc Aristotelis ratio cioè permetterai che i ricchi possino godere le ricchezze loro, non tagliare le spighe più alte, cioè quelli che sono in grandezza de gli altri. Consiglia si ben poi che si spiantino quelli, che sono seditiosi, & che vanno machinando delle nouità, in quello modo. Difficiles homines, molesto que prius tanquam pinas è segetibus aufor; & resnauas molientibus terribilem te oftendo, nitando tamen magis, quam puniendo.

Le si mette a canto il Leone, per esser di natura simile a quelli: che per Ragione di stato cercano esser di continuo superiori à tutti gli altri, come anco per denotare la vigilante custodia, che si deue hauere con sortezza, per conservatione del suo stato.

Il libro proposto col motto Ius, dimostra, che taluolta si pospone la ragione ciuile, per causa di regnare, quanto per la publica vtilità, come per essempio può condonare taluolta il Prencipe a molti la vita, che per lor missatti per legge Ciuile haueuano perduta, per seruirsi di essi in guerra giusta, essendo che rissoluta molto hauer huomini di virtù, e di valore: Mapiù d'ogni altra cosa detto libro cos motto sus inferisce quel detto che hauer soleua in bocca Cesare Dittatore, di Euripide Tragico nellle Fenisse citato da Cic. nel 3. de gli Offitij, & riportato da Suetonio in Cesare al cap. 30.

Nam st violandum est Ius, regnandi gratia Vlulandum est alus rebus pietatem colas.

I quali versi così habbiamo tradotti mal conditi, ma in modo che intender si possino seguitando più che si può l'ordine del testo latino.

Se la ragione velar fi deu**e** Solo fi deue per ragion di flato Nell' altre cose la pictade honora:

Il qual detto quanto fia empia ogni persona pia giudicar lo può, atteso che ogni Prencipe massimamente Christiano deue anteponere all' interesse proprio, & a simile detestabile. Ragion di stato la giusta ragione giuridica, la quale chi calpestra vien poi al fine punito dalla giustitia di Dio.

RAMMARICO.

Vedi affanno.

RAMMARICO DEL BEN' ALTRVI.

Onna macilente vestita di nero, & scapigliata, con la destra si strappi i capelli, habbi alla finistra mammella attaccata vna Serpe, & alli piedi vn Nibbio magro.

E vestita di nero, perche i pensieri, che piegano a danno del prossimo, sono tutti luttuosi, & mortali, che fanno stare continuamente in dolore, & in tenebre, che ossurano l'anima e trauagliano il corpo. Et però si strappa i capelli della testa, essendo i suoi pensieri trenchi, & volti sinistramente con suo dolore, & fastidio.

Il che con più chiarezza dimostra il Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al cuore, & estingue il calore, che manteneua l'huomo viuo, così questa tristitia affligge l'anima, & l'vccide, introducendo il veleno per li sensi, che in qualche modo sentono altrui felicità, & però ancora si dipinge macilente.

Il Nibbio ha tanto dolore del bene altrui

Kk 4 che

che si stende sino all' odio de' proprij figli, come si è detto in altro luogo, & però si adopera in questo proposito.

Vedi affanno.

RAPINA.

Onna armata con vn Nibbio per cimiero, & con la spada ignuda nela man. dritta, nella finistra hauerà vno Scudo in mezo nel quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, & à canto da vna parte vi sia vn Lupo.

Non è altro la Rapina: secondo, S. Toma-10 2.2.q.66.art.8.che vn torre à forza la robba altrui, & però si dipinge armata con la spada Ignuda in mano, come ancor lo dimostra Vir-

gilio, quando diffe.

Raptas sine more Sabinas.

Il Nibbio è rapacissimo vccello, come è noto a ciascuno, & perche sempre viue con l'altri rappresenta la Rapina.

Proferpina in mezo allo Scudo in braccio à Plutone, fignifica questo medesimo, come anco il Lupo, come dimostra Tibullo eleg. 1.

At vos, exiguo pecori, furesque Lupique Parcio, de magno est prada petenda grege.

REALTA. Onna, che aprendosi il petto mostri il cuore; perche all'hora fi dice vn' huomo teale, quando ha quelle medesime cose noll' opre, & nella lingua, le quali porta il cuore, & nell' intentione.

REFVGIO.

N' huomo auanti vn' Altare, che stia inginocchione, con le braccia aperte.

E cosa chiarissima, che gli Altari appresso gliantichil, come anco hoggidì sono per santo, & inuiolabile Asilo, e Refugio tenuti, & quindi è che appresso Virgilio Priamo di ogni altra speranza di salute priuo, se ne suggi all' Altare.

Et Ouidio nel lib. de Trist dice, Vnica fortunis ara reperta meis.

Vo sol rifugio alle disgratie mie.

REGALITA.

Onna giouane, allegra, la quale stia in atto gratiofo di porgere con la destra... mano vna coppa d'oro, & à canto vi sia vn'

Aquila.

Si dipinge giouane, & che porghi la coppa d'oro nella guisa, che diciamo, percioche è proprio de i giouani di donare, & regalare altrui, per hauer loro l'hanimo grande & generoso, come anco dimostra questo istesso l'Aquila, per esser frà gli vecelli magnanima, & liberale.

REBELLIONE.

Vomo giouane, armato, & sopra il cimiero porti vn gatto, & fotto all'armatura hauerà vna faldiglietta sino al ginocchio del colore della ruggine, & a lato la spada... mostrerà in prospetiua la schiena, & con la testa starà in atto di rimirare indietro con guardatura superba, & minaccieuole, terrà con ambe le mani con fiera attitudine vn' arma d'hasta, che d'ambe le cime vi sia il ferro. & per terra come per dispregio vi sia vna Corona, & fotto alli piedi terrà vn giogo. Diuerse sono le cause, che da esse ne succeda la Rebellione, tra le quali v'è quella che nasce per causa del tiranno, che dal modo di gouernare è iniquo, acerbo, & dispietato per l'insopportabili aggrauij, & altre attioni di pessima qualità, come quella di Caligola, Vitellio, Domitiano, & altri fenza nominarli che non potendosi soportare, & resistere per la loro tirannica natura, che merauiglia non è, che il suddito si ribelli, suole anco molte volte auuenire dalla causa del detto suddito, percioche come superbo, & altiero per non stare sotto all' obedientia del suo Principe lo sprezza, & da esso si ribella, di questo intendo io di parlare & non d'altri; Però lo dipingo Gio. uane, percioche questa età non consente d'essere sottoposta per il vigore; & forza che sente d'hauer per il calore del sangue che si fa forte, & ardito, & non temere qual si voglia incontro, & perciò Aristot, nel 2, della Rettorica dice, che il giouane è amatore della vittoria, & dell'eccellentia.

Si rappresenta che sia armato, per dimostrare di stare pronto con l'arme per il continuo sospettto che ha d'essere offeso com' anco

per offender potendo.

Porta sopra il cimiero il gatto percioche questo animale è Geroglifico di chi desidera di non stare soggetto, & esser libero, & perciò gli Antichi Anali, i Burgundi, & i Seui (come testifica Merodio) soleuano vsare nelle loro bandiere questo animale, quasi che impatientissimi à guisa di gattinon volenano sopportare d'essere sottoposti, la faldigietta sotto al Corsaletto del colore della rugine ne dimo. stra che si come la ruggine vuole essere superiore oue ella si posa, così il ribello cerca di soprastare, & non esfere loggetto; lo stare in. prospetiua con la schiena nella guisa che habbiamo detto fignifica il dispreggio che fa il ri-



bello al suo superiore con intentio d'essergli continuamente contrario, che perciò dimostriamo, che volti il viso indietro con la guardatura superba, & minaccieuole, la spada, & l'harma d'hasta con il ferro in ambe le cime ne dinota che chi casca nell'errore grandissimo della ribellione gli conuiene di stare prouisto d'arme per non essere sicuro in qual si voglia parte. Del significato della Corona. Pierio Valeriano nel lib.41. sa mentione ch'el. la sia indicio della legge, però che con certi legami accinta con i quali la vita nostra è come ligata, & ritenuta, & però Hieron. lib.3. contra Russimum dice.

Coronam minime carpendam idest Leges V brium conservandas.

Narra anco il detto Pierio nel lib. 48. che il giogo medesimamente s'itenda per le leggi perche il nome del giogo il peso delle leggi, sù ancora inteso da Danid, & certamente che per le leggi l'imperio, & soggiogare intese Vergilio quando dice, Leges que suris, o mie

nea ponet, cioè potrà le leggi a gli huomini, & a le mura impercioche quelli che obediscono alle leggi, pure per vna certa similitudine, che mettono il Colle fotto il giogo, e quelli che si sottomettono all' arbitrio de Signori Potenti, medesimamente pare che entrino fotto il giogo, onde essendo il Ribello di natura altiera, & superba, si dimostra contrario & sprezzatore delle leggi, & non curandosi del viuere quieto, & politico, ricula d'obedire al legittimo patrone, al quale per debito, & per legge è obligato, che perciò volendo noi dimostrare la mala natura del ribello, rappresentiamo, che questa figura tenghi con dispreggio la Corona per terra, & sotto alli piedi il giogo.

R É L I G I O N E.

Atrona, d'aspetto venerabile, vestita di panno lino bian.
co; terrà la destra mano aperta, &
la finistra sopra vn' altare, nel quale arderà vna siamma di suoco.
Il suoco sopra l'altare, è stato in

vso di sacrificio presso a molte, & antichissime nationi fino alla venuta di Christo, il quale placò l'ira di Dio, non col sangue de Tori, de gli Agnelli, ma con se stesso con la sua propria carne & col proprio sangue, il quale miracolosamente si cela per salute nostra sotto specie di Pane, & di Vino nel Santissimo Sacramento dell' Eucharissia. Et si vede questa sigura con la mano aperta, & con l'altare vna Medaglia antica di Elio Antonino.

Vestesi di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricerca in materia di
Religione, & però gli Egitij non voleuano,
che ne' loro Tempij si portassero panni di lana anzi ancora i morti si sepeliuano con panni
di lino, mostrando così la Religione, & purità, di essi. Et Plutarco nel lib. d'Iside, & Ositide, dice, che à Dio non si conuiene cosa alcuna, che non sia pura candida, & perche il
panno lino bianco si purga, e netta più de gli
altri giudicorno gli Egittij, che sosse più conneneuole à Sacerdoti, & alle cose di Religione, che ciascun' altra sorte di panno, ò di
drappo,

RE.

Iconologia del Ripa R E L I G I O N E



Onna alla quale vn fottil velo cuopra il viso, tenga nella destra mano vn Libro, & vna Croce, con la sinistra vna siamma di fuoco, & appresso detta sigura vi sia

vn' Elefante.

Secondo la diffinitione di S. Tomaso nella z.della z.parte, alla quest. 72. & art. 7. & alla quest. 84. art. 2. & de gli altti Scolastici, è virtù morale, per la quale l'huomo porta honore, & riuerenza interiormente nell'animo, & estetiormete col corpo al vero Dio. E ancone gli huomini talmente inserta da natura la Religione, che cone dice Aristotele per quella più, che per esser ragioneuole, sono disferenti da brutti animali, vedendosi ciò chiaraneme da questo, che ne' pericoli improvisi, senz'altra deliberatione, ci volgiamo à chiamare il diu no aiuto.

Sele fa velato il viso, perche la Religione ne gli huomini riguarda Dio, come dice San Paolo per speculum in amemate, essendo eglino legati à questi sensi corporei; & perche la Religione è stata sempre segreta, conseruando si in misterij, che tono sigure, visi, & cerin onie, come sotto certi velami ascosa. La Croce, ò ne fignifichi Chrifto Nostro Signore Crocifisto, ò
cosa d'esso Christo, e gloriosa insegna della Religione Christiana, à
quale i Christiani portano somma
veneratione, riconoscendo per
quella il fingolar beneficio della
redention loro.

Il Libro ne da ad intendere le diuine Scritture, reuelationi, & traditioni, delle quali vien formata ne gli animi la Religione.

Il fuoco, significa la deuotione della pura. & sincera nostra mente tendente verso Dio, siche è pro-

prio della Religione.

Le si dipinge à lato l'Elefante, per essere più d'ogni altro animale, religioso come si dirà: Narra Plinio nel lib. 8. al cap. 1. che questo animale è raro in bontà, prudente, amator dell' equità, è humano, percioche incontrando l'huomo à caso ne' deserti, che habbia simarrito il camino, tutto amoreuole, & mansuero gli mostra la via; è discreto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendo di passare frà

armenti fi scanza tanto destramente, per non far lor male, che eglino medesimi non se ne

auuedono.

Ma quel che fa più a nostro proposito, e quefto raro animale di Geroglifico della Religione; raccontando pur esso Plinio al luogo citato, che egli ha in veneratione il Sole, & le Stelle & apparendo la nuona Luna, spontaneamonte và à lanarsi in acqua di vino siume, & amalandosi chiama aiuto dal Cielo, buttando verso il Cielo deli' herbe, come mezzane, per intercedere gratia di sanità.

Il che tutto vien confirmato da Pierio Valeriano, & altri Auttori, & il Sannazaro nel-

la sua Arcadia, cosi dice.

Dimmi qual fera ; è sì di mente humana, Che s'inginocchia al raggio della Luna, E per purgarsi scende alla fontana?

Onde vedendo tante rare qualità in questo nobilissimo animale, non poco piacere, & sodisfattione hò preso, considerando che tal sigura è propria insegna dell' Illustrissimo Cardinal Montesparo mio Signore, per vedese,

che

che singolarmente conuengono in Sua Sign. Illustrissima le sudette qualità di Religione, Prudenza, Giustitia, & Mansuetudine, che có rarissimo essempio risplendono nella persona d'esso Sig. Cardinale; in modo, che non pure l'hanno reso degno del grado del Cardinalato, ma lo fanno anco dignissimo di maggior honore, & esaltatione, come viene per i suoi gran meriti da tutto il mondo desiderato.

Peligione.

Onna vestita d'vn Camiscio, Stola, & Pi.
uiale, e starà sopra vna pietra quadrata
come habbiamo detto in altre sigure della.
Religione, terrà con la sinistra mano, con bella gratia vn bellissimo Tempio, & per terra vi
sarà vna Cicogna con vna Serpe nel becco.

Religione.

Donna di Maestà, & di grauità, vestita comanto ricco satto à vío di Piuiale hauerà velata la testa, sopra la quale lo Spirito Santo risplenda con la luce de suoi raggi in sorma di Colomba. Starà detta figura sopra vna pietta riquadrata, che dinota Christo Signor nostro il quale è la vera pietra angolare, che disse il Profeta riprouata da gli Edificatori della vecchia Legge, & è per esser posta poi nel principal cantone della sua Santa Chiesa; non è alcuno, che possa porui altro sondamento, come disse S. Paolo.

Hà questa figura da vna banda vn fanciullo con le tauole di Mosè, con alcune rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de Sacrifici jantichi, & dall'altra banda farà vn'altro fanciullo, che sossiene il libro de Vangelij, perche in Christo terminorono tutte le profetie, & le cerimonie della vecchia legge.

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aaron, & nella destra le chiaui della Porestà Ecclesiastica, per aprire, & serrare il Cielo à gli huomini conforme a' loro meriti. Dunque da questo vero, & viuo ritratto è nata la nostra Santa, & vera Religione modello di salute fabricato da Santi Dottori sopra le pietre riguardate da quattro Euagelisti Scrittori della Legge piena di Spirito Santo di Religione, di fuoco, d'amore, & Carità.

#### Religione vera Christiana.

Donna di bello aspetto, circondata intorno di risplendenti raggi, hauerà il petto bianco, & scoperto, & alle spalle l'ali sarà vestita con vna veste stracciata, & vile, le starà vna Croce à lato, terrà nella man dritta alzata verso il Cielo vn libro aperro in medo, che paia vi si specchi, nel quale sia scritto.

Diligem Dominum Doum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omethus viribus tuis. Hoc est primum, & maximum, mandatum, secundum antem simile. Huic Diliges proximum sicut te ipsum. In his duobus mandatis tota lex pendet, & Propheta.

Starà appoggiata con la man finistra in modo, che paia si riposi sopra la banda dritta del tronco trauerto della Croce, & dalla banda sinistra del detto tronco, penderà vn freno,& calcara con li piedi vna morte in terra quiui prostrata, in modo, che sia la Caluaria di essa al piede della Croce. Alla significatione della detta sigura, perche tanto bene, & così facilmente è stata stesa,& dichiarata da vn bell'ingegno, nell'epigramma seguente, non occorre, che vi agggionga altra espositione.

Quanam tam lacero vestita in cedis amictu? Relligio summi vera Patris sobole:

Cur vestes vilestpompas contemno caducas Quis liber hic? Patris lex veneranda mei. Cur nudum pestus? decet hoc candoris amicu Cur innixa Cruci? Crux mihi grata quies. Cur alatat homines doceo super astra volare

Cur radians? mentis discusso senebras.
Quid docet hoc frenu? mentis cobibere furores
Cur tibi mors pramitur? mors quia mortis
ego.

#### RELIGIONE de SS. Mauritio, e Lazaro.

Onna vecchia, d'ardito, & coraggioso aspetto, sarà armata di corfaletto all'antica con ornamenti nobili, Haurà lo stocco à lato, & in capo vn'elmo cinto d'vna corona d oro è per cimiero vna fiamma di suoco, Le chiome saranno stese giù per g'iliomeri, sacendo mostra leggiadra, e bella, in mezo al petro hauerà la Gran Croce delli Santi Mauritio, & Lazaro.

Sotto all'Armatura porti vna veste di drappo rosso, & sopra habbia vn manto d'oro co'l quale con la mano sinistra mostri di coprire, e di souuenire vn pouero leproso, che li giace appresso, tenendo anco nella detta mano vn libro Ne i piedi hauerà i cothurni d'oro, ornati di varie gioie, & sotto il piè sinistro terrà vn Turbante, Sciunitarre, Archi, faretre, & altre R E L I G I O N E. de SS. Mauritio, e Lazaro.



attue alla turchesca in atto di conculcarli con dispreggio, & col piè destro parimente conculchi l'Heresia, per la quale si rappresenta Donna di spauenteuole aspetto, bruttissima, e disforme, che serita dall'hasta, che detta Religione tiene nella man destra, sia caduta in terra, gittando per bocca siamma assumicata, Hauerà i capelli hirsuti, e disordinatamente sparsi, il petto, e parte del corpo, e le mammelle asciutte, e assai pendenti, posando la mano destra fopra vn libro suchiuso dal quale siano viciti: & eschino varij, e spauenteuoli serpenti per terra.

Si rappresenta che sia vecchia, per essere, questa Religione più antica di tutte l'altre, essendo che questa Militia de Caualieri di S. Lazaro (secondo che testifica Francesco Sanfouino nel suo trattato dell'Origine de Caualieli al lib. 2. com'anco si legge chiaramente in vna Bolla di Pio Quinto) hà hauuto principio sino al tempo di San Bassilio Magno, augumentata, & illustrata dal Sommo Pontesce Damaso Primo al tempo di Giuliano Aposta-

ta, & Valentiniano Imperadori ne tépi de quali detta Religione talmente riluceua, che per tutto il mondo s'era diffusamente sparsa, e dilatatta, & ciò rù ne gl'anni del Sig. 360. fù poi accreiciuta di molti Priuilegij, Gratie, Prorogatiue da diuersi Sommi Pontesici come si legge nella detta Bolla, & in... particolare Alessandro Quarto gli diede in perpetuo non solo la regola di Sant'Agostino, e suoi Privilegi, ma anco gli confirmò tutti i beni, Possessioni, & altri luoghi che Federico Primo Imperatore nominato Barbarossa gli hauea donato in Sicilia, in Calabria, in Puglia, & in terra di lauoro come scriue il sudetto Sansouino, & perche per l'ingiuria de i tempi detta Religione di San Lazaro era talmente mancata, che si potea dir quasi estinta, Piacque al Sommo Pontefice Pio Quarto di suscitare questa antica Militia, & per sua amplissima Bolla nell'anno 1565. Creò nuouo Gran Macstro di quella l'Illustris. Signor Giannoto Castiglione Milanese della cui Casa su Papa Celestino Quarto. Concedendo à detta Religione noue Gra-

ne, Immunità, e Priuilegii, i quali furno poi moderati, & dichiarati per vna Bolla di Pio Quinto, & doppo la morte di detto Castiglione nel tempo di Gregorio XIII. Il Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Sauoia zelantissimo della fede Catholica hauendo pensiero di instruirne vna Religiosa Militia. fotto l'inuocatione del Glorioso Santo Mauritio Martire, e Regola Cisternense in diffesa di Santa Fede in tutti i suoi stati di Sauoia, e del Piemonte, il suderto Pontefice essendo informatissimo della bontà, e valore di quello Inuitissimo Sire prontamente gradì il suo pio pensiero, e lo Creò Gran Macstro di quella è dopò la persona sua tutti i suoi successori nel Ducato, come si vede nella. Bolla di esso Gregorio l'Anno 1572, primo del suo Pontificato, e vedendosi i gran progressi che sotto si gran Duce per il suo singularissimo valore in honore di Dio, & essaltatione della Fede Catholica si poteuano sperare non solo in quelle parti, ma in tutta la Christianità, il medesimo Sommo Pontesice

Gre-

Gregorio nel detto anno 1572. Vni la Militia di San Lazaro à quella di San Mauritio creando Gran Maestro dell' vna, & l' altra. l'istesso Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Sauoia, e suoi discendenti, con concedergli tutti i Priorati, Precessorie, Benesitij, Hospitali, Castelli, Ville, Case, Possessioni, Regioni, e beni di qual si vogliasorte di detta Religione, e Militia di San Lazaro, come più amplamente appare in detta Bolla, Dat. Rome apud Sanctum Petrum, Anno 1572. Idibus Nouembris, Anno Primo. Et vitimamente Clemente Ottauo di felice Memoria l' Anno 1603, per i gran meriti del Serenissimo Gran Carlo Emanuele Duca di Sauoia cagionate in particulare dell' Ardentissimo zelo di Sua Altezza Serenissima verso la fede Catholica, e Religione Christiana non solo confirmò l' vnione delle Militie di SS. Mauritio, & Lazaro, ma ancora gli concesse noue, & diuerse gratie, e dichiarò alcuni indulti, e Priuilegij à fauore di Caualieri, vsando poco dopò il principio della sua Bolla l'infrascritte singularissime parole in. honore, & Encomio dell' istesso Serenissimo Carlo Emanuele, e di suoi Generosi Caualieri.

Nos depræmissis omnibus, & singuli plenissime informati, tam Carolum Emanuele Du cem, & Magnum Magistrum, qui prater sui generis ex Clarissimis Imperatoribus deducti (plendorem, & eximia erga Ecclesiam, & Sedem Apostolicam pradictă denotionis & fidei feruorem, non sine summa animi pietate, & fortitudine, ac flagranti tuenda, & propaganda Religionis Catholica zelo gerere comproba tur, suorumque progenitorum exemplo antiquam illorum astimatione, ac perpetuam virtutis, & glorie hareditatem quasi per manus traditam, fæliciter conservare contendit; quam milites pradictos singulari nostra benignitatis, & munificentia fauore, prosequi. ac alias predicta Militia SS. Maurity, & Lazari indemnitati decori, & ornamenio consulere dispendysque occurrere volentes, e quel che segue.

Si rappresenta detta Religione che sia armata sì per proprio instituto de Caualieri, come per l'habito acquistato da questa inuitta.

Militia; che come degna Guerriera di Christo hà sempre combattuto, & continuamente combatte per la Santissima Fede contra ogni ribello di Santa Chiesa.

Porta in mezo al petto la gran Croce de

SS. Mauritio, e Lazaro, non solo come propria impresa, ma anco per l'honore, e niuerenza, che se li deue, & per significare la memoria della Passione del Nostro Redentore il quale per mezo della Santissima Croce ci hà voluto redimere co'l suo pretiosissimo san-

La Corona che glicinge l'elmo denota non solo la sublime grandezza di questa Religione, ma anco la Nobiltà eccessa della Regia stirpe de Duchi di Sauoia Gran Maestri, e capi di tanta Militia, & per essere che ne i Gloriosi SS. Mauritio, & Lazaro, com'anco nel risplendentissimo Gran Maestro della loro Religione si sono veduti sempre euidentissimi segni d'amore, & di Carità qual è vn assetto puro, & ardente nell'animo verso Dio, verso le creature, perciò si dimostra che porti in cima dell'elmo la siamma del suoco, Onde il Patriarca Giustiniano nel lib. de ligno vita, cap. 2. assomigliò la Carità al suoco, dicendo.

Merito ogni coparatur charitas, quia sicut ignis imperiose ferrum quasi ignem effecti, ita ut charitas ignitam redidit animam, quam possidet.

Le belle, & vaghissime chiome sparsegiù per gl' homeri, altro non significano che i nobilissimi pensieri, che si raggirano nella candidissima mente di questa Religione sempre intenti, e disposti all' heroiche impresenza discostarsi punto dal centro della vera virtù,

La veste di drappo rosso, è per significare non solo la testa rossa dell' habito proprio ch' hanno tutti i Caualieri di quest' ordine, ma anco il desiderio ardente, e la prontezza de i medesimi di spargere il proprio sangue per la Santissima Fede, ad imitatione del Glorioso San Mauritio Martire, e sua Legione di soldati Tebei, che nell' Anno 301. alli 22. di Settembre vossero più testo morire per la Fede di Christo, che obedire all' empio Imperadore Massimiano in sacrificare à i falsi Dei.

Il Mato d'oro denota la perfettione di quefia Militia, la quale, con pietà, e carità, e continuamète prontissima in souvenire, & aiutare i poueri, che perciò si rappresenta che có esso manto cuopra il leproso, secodo il proprio instituto della Militia di S. Lazaro, come si è det to il che è opera dignissima, e pissima, e di tato maggior merito, quanto tal male della Lepra era, & è in maggior abominatione appres-

fo

fo à tutti, che l'antica Legge comandaua che i leprosi fossero scacciati suori, e non habitassero con gl'altri, come si legge nel libro de Nu meri al cap. 5. Onde per questo estremo bisogno di Gran Maestro di questa pia Religione prosessa anch' egli di souvenire non solamente (come habbiamo detto) i leprosi, ma anco à quanti infermi, & altri bisognosi di continuo aiuto, & con sar ciò mostra la strada alli suoi Generosi Caualieri, & altri quanto sar debbono ancor loro, che perciò piaccia al Grande, & Onnipotente Dio di conservare con ogni selicità maggiore, Sua Altezzà Serenissima, con la sua sublime, e risplendente Propies

Il libro, che tiene con la finistra mano dimostra il Psalterio abbreuiato; che recitar sogliono tutti i Caualieri di questa Religione, e le Regole, & ordini della medesima, per instruire, & anunaestrare i suoi sudditi, & altri secondo gl'oblighi di quella, onde anco si manisestano l'opere spirituali, corporali, di detta Religione e suoi Caualieri

Religione e suoi Caualieri.

Gli si danno li cothurni nella guisa e habbiamo detto, come calciamenti soliti portarsi da Heroi, Principi, & altri personaggi di grande affare, & però nella Cant. al 7. srà le lodi dice.

Quam pulchri sunt gressus tui in calcea-

menus filia principis.

Tiene fotto il piè finistro vn turbante, con altre arme turchesce, per signissicare che questa invitta, & insuperabile Militia hà più volte con ogni ardire combattuto, e vinto li scelerati Mahumetani, & altri nimici di Dio, i quali per esterminare la Religione Christiana hanno fatto proue gradissime, onde per il beneficio grande che n'è risultato al Christianesimo, hà questa Religione meritato di riceuere molti segnalati sauori, e Prinilegij da diuersi Sommi Portesici, Imperadori, Regi, & altri Principi si come si è accennato.

Gli si dà l'hasta per segno d' vn sommo honore, la quale si solena dare non solo à quelli, che s' erano portati bene in guerra, ma anco come narra Pierio Valeriano lib. 42, de i suoi Geroglissei, appresso gl' Anrichi è stata in tanta veneratione, che era tenuta in luogo di dia,

dema per infegna Reale.

Lo stare con dimostratione, & con prontezza di combattere, & con maestreuole sierezza mostra d'hauer ferita, & atterata l'Heresia, la quale si sà di spauenteuole aspetto, è per dinotare l'vltimo grado di peruersità inuererata

dell'heretico, onde Agostino de definition dice.

Hareticus eft, qui conceptam nouis erroris

persidiam pertinaciter desendit.

Si rappresenta bruttissima, & dissorme, per essere l'Heresia priua della bellezza, & della persettione della vnità Christiana, per il cui mancamento l'huomo è più brutto dell'istesso demonio, & perciò Cipriano de Lapsadico.

Deformis quisque fine Dei decore.

Spira per bocca fiamma affumicata, per fignificare l'empie perfuafioni, & affetto brauo di confumare ogni cofa à lei contraria.

Hà i crini sparfi, & hirsuti per dimostrare li rei pensieri i quali sono sempre pronti in sua

difefa.

Il corpo quasi nudo, significa essere nuda,

priua d'ogni virtù,& vigore.

Le mammelle asciutte & assai pendenti, dinotando l'aridità del suo vigore interno, con il quale è impossibile di poter de rautrimento, e far opere degne, & meritorie di vita eterna.

Tiene il libro suchiuso sopra il quale si appoggia onde n'escono varij serpenti, per dimostrare la falsa dottrina e sue nociue sentenze, che come varij, & velenosi serpenti sparsi per terra, mostrano l'effetto pessimo che ne se gue con seminare varie, e false operationi cottrarie, & discordanti dalla Santa, e vera Dottrina Cattolica, e Christiana, Onde S. Gio. Grisost, nell' Homelia 46. in S. Matt. dice.

Sicut (erpentes vary funt in corpore, sic ha-

retici varus in erroribus.

Molto fi potrebbe dire per essagerare la grandezza di detta Religione delli SS. Mauritio, & Lazaro, e per accennare parte de gl'Encomij douuti al Serenissimo Duca di Sauoia, Gran Maestro di essa Religione, & à sua risplendête, & Serenissima Casa, di cui si può meritamente dire, Semper honos nomenque tuum landesque manebunt.

Ma perche la baffezza del mio debol ingegno fublimarfi non può à tanta altezza fotto filentio racchiuderò gran cofe afficurato da

quel detto di Terentio.

Tacens sans laudat. e di Propertio Quod si desiciant vires, audacia certe Laus eru in magnis & voluisse sat est,

In lode della Religione delli SS. Mauritios

& Lazaro.

ANAGRAMMAPVRO Del Sig. Giulio Rospigliosi da Pistola. Religione delli Santi Mauritio e Lazaro Integloriazinte il valor si arma dizelo.

Pio non men, che forte
Pregio d'Italia, honor di Marte, e stima,
Chiaro stuolo d'Heroi,
Ben' à ragion tù puoi
Doppia vita sperar doppo la prima;
Che se la gloria, e'l zelo
Il nome in terra ponno, e l' alma in Cielo
Immortali serbar doppo la morte,
E, in te gloria, e in te con santo ardore
Di zel si arma il valore.

De ordine Militari Sanctorum Mauritij, & Lazari. ANAGRAMMA PVRVM. Eiusdem Auctoris.

Religio Sanctorum Maurity & Lazari. Gaza victoriarum est illi mira nitore HVic aftra pugnat pullulat Martis decut.
Nec miror; ipsa dum serit certamina,
Si isti est nitore mira; si palmis nitens
Victorierum gaza; Nam pugnat Deoc

De codem ordine militari.

AD CAROLVM EMANVELEM
Sabaudiæ Ducem.

EPIG.

D. Francisci Alonij Ortensis.

PEgmata magnanimos Regum reddentia cultus, Quaque sacros referent cum pietate Patres, Te genus inuictum bello, nullique secundum Carole proclamant, Relligione Ducem; Es pius, vi fortis! docet hoc Mauritius ordo,

Illud & inniët a parta trophea manu; Fortia namque agere indefesso laudis amore Et pia, solius Emmanuelis erit.

#### RELIGIONE FINTA.

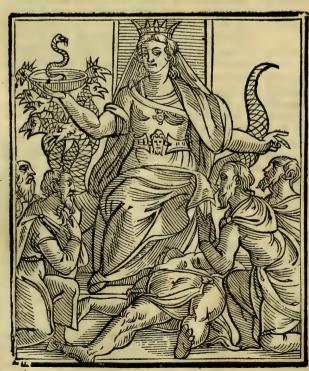

Onna con habito graue lungo, à sedere in vna Sedia doro, fopra vn'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna vna corona in testa piena di gioie risplendenti con molti ornameti di veli, & d'oro, nella destra mano hà vna tazza d'oro con vna serpa dentro. Innanzi à lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, & alcuni ne sono morti per terra; perche i falsi ammaestramenti de gl'effempij allettano con. qualche apparenza di piacere, ò di finta commodità terrena, ma al fine preparano l'Inferno nell'altra..... vita, & le calamità nella presente, che per secreti giuditij di Dio, vengono in tempo non aspettato.

#### REMVNERATIONE.

Onna d'età virile, coronata di corona d'oro vestita d'habito nobile ricco, & sontuoso che sedendo tenghi in grembo vn braccio, da misurare. & che mostri con gradissima prontezza di porgere altrui, co la destra mano vna ghirlanda di

Lauro, & vna Collana d'oro, & la finistra vn mazzo di spighe di grano, & vna borsa ...

piena de danari.

Si come sono diuerse le fatiche, & le seruitù che sanno gl'huomini; così volendosi mosstrare in pittura la Remuneratione di esse, necessariamente conuerrebbe che diuersamente sossero rappresentate, ma perche volendo noi dipingere quella delle fatiche, & della seruitù virtuosa per essere più propria, & conueneuole, dell'yna, & dell'altra intendiamo di parlare, & lassare in disparte quella che si sà gente à cui si sà notte auanti sera.

Diremo dunque che la Remuneratione è vn atto, & con attione di liberalità con termine, & misura, & si estende in doi capi principali l'vno è l'ytile, & l'altro è l'honore.

Si rappresenta d'età virile percioche essendo in detta età il discorso, & il giuditio, conosce il giusto, & il conuencuole. Tiene in capo la corona d'oro perche è cosa da Principe da Remunerare altrui, benche hoggidì pochissimo si metta in opera, & ciò sia detto seza pregiuditio di chi esercita sì nobil attione.

Il vestimento nobile, ricco, & sontuoso non solo ne denota la grandezza, & nobiltà dell'animo di chi hà per oggetto di benesicare altrui; ma anco ne dimostra che chi remunera conuiene c'habbi da poter remunerare.

Si dipinge che fieda, & che tenghi in grembo il braccio da misurare per dinotare che la Remuneratione è parte della giustitia, essendo che chi giudica, & misura le qualità delle persone secondo i meriti loro, & non dà all'ignorante, quello che si conuiene per giustitia al virtuolo. Il porgere altrui con la destra... mano con prontezza la ghirlanda di lauro, & la Collana d'oro, & con la sinistra, le spighe di grano, & la borsa piena de danari, ne fignifica che si come son differenti gli stati; & le conditioni delle persone, così ella riconosce i meriteuoli chi con l'vtile, & chi con l'honore quella dell'honore si dimostra conla ghirlanda di lauro, & con la Collana d'oro ambidui premij che si danno à persone di conditione, & degni digradi, & dignità, & Sopra di ciò dice Cic. 2. off. Melius apud bonos, quam apud formatos beneficium collocari puto, & per la cossideratione dell'vtile le spighe di grano, & la borsa piena de danari, che ciò si dà à quelli i quali son degni, ma di più basso stato, & qualità di quelli c'habbiamo detto di sopra.

### REPVLSA DE PENSIERI CATTIVI.

N huomo che tenghi per li piedi vn picciolo fanciullino, e che con disposta attitudine lo sbatta in vna pietra quadra, e per terra ve ne sieno morti di quelli, che già sieno

stati percossi in detta pietra.

Perche tutti i Teologi consentono, che Christo è pietra, si deue attentamente auuertire nel Salmo 36. Super flumina Babilonis, L'vitimo terzetto, oue si parla de piccoli fanciulli sbattuti sopra la pietra, Beatus qui tenebit, Fallidet paruulos tuos ad petram. Cosi dalle Parafrasi esposto. Beato è chi fi terrà, ouero contenerà dalli vitij, & romperà i piccioli suoi, cioè primi moti alla pietra di Christo, che è stabile sostentamento, & base dell'anima nostra. Però noi tutti douemo rompere li nostri pensieri di cattiui affetti mentre sono piccioli auanti, che creschino, & s'attacchino alla deliberatione sbattendoli, come habbiamo detto, nella pietra di Christo, cioè volgendo la mente nostra e'l cor nostro verso Christo, collocando in lui ogni nostro pensiero, & questo è parere di Euthimio, cosa che prima di lui detta l'haueua Adamantio, Ouidio anche egli ancorche poeta gentile ci dà configlio da Christiano, quando nel primo libro de remedij ci auertisce, che facciamo resistenza alli primi moti in tal maniera .

Du licet, & modici tangunt pracordia motus, Si piget in primo limine sifte pedem.

Opprime dum noua sunt subiti mala semiya morbi

Et tuus incipiens ire resistat equus.

Nam mora dat vires, teneras mora percoquit, vuas,

Et validas segetes, que fuit herba facut, Que prebet latas arbos spacientibus ombras. Quo possua est primum tempore, virga fait. Tunc poserat mambus summa tellure reuelli,

Nunc stat in immensum viribus austa suis. Qua'e sit id quod amas celeri circuspice mète Et tua lasuro subtraba colla suco.

Principys obsta, sero medicina paratur. Cum mala per longas conualuere moras.

#### RESTITVTINE.

Onna, la quale conta danari con la man destra sopra la sinistra sita, & à canto vi sarà vna cassa, & vn sacchetto di danari.

H

#### RIPVLSE DE PENSIERI CATTIVI.



Il contare i danari d vna mano nell'altra, ci dimostra, che vno, che sì restitutione della robba non sua, non si prina di cosa alcuna, anzi moltiplica in sè stesso le facoltà, disponendo così il Creditore ad esser libera le verso di se; ouero mostra che la restitutione dene esser libera, & la dene sare ciascuno da sè stesso, senza altra mezzanità.

La cassa, & il sacchetto, ci danno segno, che tanto il poco, quanto l'assai si deue restituire

a'proprij Padroni.

RESSURETTIONE.

Onna ignuda, che à trauerso habbia va velo, & con la sinistra tenga vna Fenice, la quale per opinione d'alcuni Serittori, è vecello, che si troua nell'Arabia, oue se ne stà senza compagnia della sua spetie, & quando è vecchio, per lunga età, accende il suoco con l'ali al calor del Sole, e s'abbruggia; poi dalle sue ceneri ne nasce va'ouo & da questo ella risorge giouane à viuere vn'altra volta per sar l'istesso alla vecchiaia, & è molto bene questa attione celebrata da Lattantio Firmiano.

Peffurremme.
Onna ignuda, che esca suora d'vna sepoltura.

RETTORICA.

Onna bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di tessa mostrandosi allegra, & piaceuole, terrà la destra mano alta, & aperta, en nella sinistra vno scettro, & vn libro portando nel lembo della veste scritte queste parole. Ornatus persuasio: & il color del viso sarà rubicondo, & alli piedi visarà vna chimera, si come si

vede dipinta al suo luogo.

Nó è huomo sì rustico, & sì seluaggio, che nó senza la dolcezza d'vn'artificioso ragionaméto in bocca di persona sacoda, che si ssorza persuadere qualche cosa, però si dipinge bella, nobile, & piaceuole, tiene, la destra mano alta, & aperta, percioche la Rettorica discorre per le vie larghe, & dimostrationi aperte, onde Zenone per le dita quà, & là sparse, & per le mani a largate per tal gesto la Rettorica interpretaua. Et Quintiliano riprende quelli, che orando in qualche causa,

tengono le manisorto il mantello, come che

s'eg i trattassero le cose pigramente.

Lo scettro è segno, che la Rettorica è dominatrice degli animi, & gli sperona, raffrena piega in quel modo che più gli piace.

Il libro dimostra, che quest'arte s'impara con lo studio, per non hauersi da alcuno in

perfertione per dono di natura.

Le parole Ornatus, & Persuasio, insegnano l'offitio della Rettorica, che è di instituire altrui à parlare convenientemente per persuadere.

La chimera, come è dipinta al suo luogo, Nazianzeno, e lo espositoro d'Hesiodo intendono per questo mostro le tre parti della Rettorica, cioè la giudiciale per lo Leone, per cagione del terrore, che dà i rei, la dimostrativa per la capta, percioche in quel genere la fauella suole andare molto lasciuamente vagando: & vitimamète la Deliberativa per lo Dragone per cagione della varietà de gl'argométi, & per li assai lunghi giri, & auvolgimenti, de quali sà di mestiere per il persuadere.

RICCHEZZA.

Onna vecchia, cieca & vestita di panno d'oro. Cieca dipinge Aristosane la
Ricchezza nella Comedia intitosata Pluto,
perche per lo più se ne và in casa d'huomini
poco meriteuoli, à quali se hauesse occhi,
che le seruissero, non si auuicinarebbe giamai;
ouero perche sa gli huomini ciechi alla cognitione del bene con vn sinto raggio, che appresenta soro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar soro veder la vera suce della
virtù se per particolar gratia non è superata
la sua inc. inatione.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni col pensiero d'acquistarla; altri col timore di non perderla, hauendone il possesso.

Il vestimento dell'oro, mostra, che le Ricchezze sono beni esteriori, & che non fanno all'interna quiete, & al riposo dell'huomo.

Ricchezza.

Onna in habito regale ricamato con diuerfe gioie di gran stima, che nella man destra tenga vna corona Imperiale, & nella sinistra vno Scettro & vn vaso d'oro a'piedi.

Ricchezza e possessione d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edistil, giumenti, serui.

vestimenti, &cc.

La Corona in mano, lo Scetro, & il vaso a' piedi, mostrano che la prima, & principal Ricchezza, è possedere la volontà de gli huomini, come sanno i Rè; la seconda è il denaro.

#### RICONCILIATIONE D'AMORE.

Del Signor Gio. Zaratino Caftellini.



Onna giouane, allegra, coronata d'vna ghirlanda d'herba, chiamata Anacampferote; porti al collo vn Zafiro, nella mandritta vna coppa, con la finistra tenga per mano due pargoleti Amori.

La Riconciliatione è vna rinouatione d'amore, che si sà col ritornare in gratia della cosa amata; Impercioche dall'amore tra gli amanti nascono continuamente sospetti, ingiurie, a quali succedono lo sdegno, l'ira, & la guerra, come vagamente esprime Terentio. In amore hacomnia insunt vitta: iniuria, suspiciones, inimicitia, inducia, Bellum, pax rursum.

Il medesimo dice Horatio nella Satira 3, lib.2.

In amore hac sunt mala bellum

Pax rus fum

Le quali differenze occorreno tanto più spesso, quanto più si ama, & quanto più vno ama, tanto più ogni minima cosa l'offende, riputandosi di non essere stimato dalla cosa amata conforme allo smisurato amor suo, & che si faccia torto a i meriti suoi, onde facilmente concepisce l'amante dentro di se sdegno, & ira, in tal modo che non pensa di portare più amore, anzi s'incrudelisce nell'odio, ma ssogata l'ira co far dispetti alla cosa amata, si pente dell'odio, che le hà porta-

to, non può più stare in ira, & in guerra, mà brama, & cerca la pace, laquale ottenuta gode nella Riconciliatione d'Amore, della quale è rinouato, noto è quello di Terentio, Amantium ira amoris redintegratio est.

L'her-

L'herba Anacaplerote larà figura della Riconciliatione, poiche gl'antichi tennero, che al tatto di essa titornassero gli amori, ancorche con odio fossero deposti, si come riferisce Pli-

nio lib. 24. cap 17. nel fine.

Il Zaffiro di colore azurro, simile al Cielo fereno, feruirà per simbolo della Ricociliatione, che arreca all'animo sereno, stato di tranquilità, perche hà virtù Riconciliatiua, & molto vale à riformare la pace per quanto attesta Bartolomeo Anglico lib.xvj.cap.83.per auttorità di Dioscoride. Saphirus itaque seeundum Dioscoriaem habet viriutem discordiaru riconciliatinam, multum etia valet, vt dicitur, ad pacem reformandam: ma ciò sia posto per curiosità de' scrittori, no per efficaccia ch'habbia l'herba Anacampserote, & la pietra del Zaffiro. Se bene può essere che il Zaffiro habbia virtù Riconciliativa donandosi vn bel Zaffiro all'irata Dama, la quale per rispetto del dono facilmente si può disponere à restituire l'amante nella prissina gratia, perche li doni, & prefenti hanno gran forza. Si come chiaramente esprime quel Prouerbio. Victoriam, 6 honorem acquiret, qui datmunera, animam autem aufert accipientium.

La coppa, l'habbiamo posta per figura del presente, poiche în essa si pongono i donațiui, che si mandano a presentare: I presenti si vagliano molto nel conciliare, & Riconciliare l'amore, & mitigare gli animi sdegnati, & placar l'ira delle persone, come dice Ouidio nel 2.

dell'arte amatoria.

Munera crede mibi, placant hominesq; Deof-

Placatur donis Iupiter ipfe datis.

Detto preso dal terzo della Republica di Platone citato da Suida, e deriuato da vn verfo di Hesiodo, secondo l'opinione di molti, mà appresso Greci era voce corrente, Euripide nella Medea.

Persuadere munera etiam Deos disterium est.

Aurum vero potius est mille distis hominib.

Onde Seneca per motto d'vn Filosofo dice
che non ciè la più dolce cosa che il riceuere.

Omnium esse dulcissimum accipere.

E tanto doice che nella nona Iliade Nestore sommo Consigliero, persuade Agamennone, Imperadore, à prouar di placare Achille condoni, & con buone parole. Videamus vt spsum placantes steetamus donisque placidis, verbisque blaness. disse Nestore. Rispose Agamennone che volentieri gli voleua dare infiniti doni,

e il specifica. Inclita dona nominabo septem tripodas, decemque auri talenta, lebetes viginti, e quos duodecim, item septem mulieres pulcher-

rimas,inter quas filiam Brifei.

I presenti dunque hanno gran forza di indurre la cosa amata alla Riconciliatione, tanto se è dama interessata, quanto nobile, & liberale d'animo, perche s'è interessata, si mouerà alla Riconciliatione per l'interesse di quel presente, se è nobile, & liberale d'animo si mouerà dalla gentil cortessa del donatore, essendo quel dono, come inditio, e tributo dell'amor suo.

I due pargoletti Amori fignificano il doppio amore, che doppo l'ira fi genera, & fi raddopia nella Riconciliatione con maggior godimento, & gusto de gli amanti, il rutto vien descrit-

to da Plauto nell'Anfittione.

Nam in hominum atete multa eueniumt hu-

Capiuni voluptates mox rur sum miserias. Ira interueniunt, redeunt rur sum in gratia, Verum ira: si qua forte eueniunt huius modi Inter eos) rur sum si reuentum in gratiam est Bis tanto amici sunt inter se, quam prius

Riforzandofi l'amore nella Ricociliatione. crescendo due volte più di prima, non mancano amanti, & amici, che à bella posta cercano occasioni di sdegni, e risse, per duplicar più volte la beneuolenza, & l'amore & prouar spesso i soani frutti della Riconciliatione. Discordia sit carior cocordia, disse quel Mimo Publio; e però Agathone Poeta era vno di quelli, che daua occasione a Pausania suo cordialissimo amico di adirarsi, acciò che prouasse doppio contento nella Riconciliatione; di che ne fà mentione Eliano lib. 3. cap. 21. /ucundissimum amantibus est reperso, ji ex contentione, & liesbus cum amasys in gratiam redeant. Et sane mihi videtur nihil illis dele-Elabilius accidere posse. Huius ergo volupeatis per sape eum participem facio, frequenter cum eo contendens. Gaudium enim capit, si contetionem, cum co subinde diffolusm, & reconciliem .

#### RIFORMA.

Onna vecchia vestita d'habito semplice corto, & senz'ornamento alcuno; con la destra mano terrà vn roncietto, ouero vn par di forbice, & có la finistra vn libro aperto, nel quale vi fiano scritte le seguenti parole,



Percunt discrimine nullo Amisa leges.

Vecchia si dipinge, percioche à quest' età più couiene, & è più atta a Riformare, & reggere altrui, secodo Platone nel V. della Republica onde per la Riforma intendiamo i buoni vsi conformi alle leggi, i quali siano tralasciati per licentioso abuso de gli huomini, che poi si riducano alla lor forma, & consiste principalmente la Riforma esteriore, & interiore.

Si veste d'habito semplice, & corto, perche gli habiti riccamente guarniti, non solo sono nota di superfluità, mà ancora alle volte di licentiosi costumi, & ciò causano la morbidezza & gli agi di tali habiti nelle persone, che-

quelli vsano seprabondantemente.

Il Roncietto ancora è chiara fignificatione di Riforma, percioche fi come gl' arbori, i rami de' quali fuperfluamente cresciuti sono, con esso si Riformano tagliando via quello, che soprabonda, & che toglie all' arbero il vigore. Così la Riforma leua via gl'abusi di quegl' huomini in quelle cose, nelle quali licentionamente si sono lasciati trascorrere più oltre

di quello, che comportano le leggi. Il fimile ancora si può dire delle sor bici, che tagliano le superfluità, come è manisesto a tutti.

Il libro dinota le leggi, & constitutioni, secodo le quali si deue viuere, e riformare i trasgressori, che se bene quanto a essi le leggi sono percute, che non le osseruano, anzi sanno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel libro 3. De bello Cinisi, che dicono.

Pereunt discrimine nullo Ammissa leges

Et cosi per esso libro si riduceno all'vso antico le leggi tralasciate, tăto ne' costumi, come ne gli habiti, &
di nuouo si riforma ne gli huomini
la virtù dell' osseruanza, & lo stato
di buon reggimento.

#### EPIGRAMMA.

Quos ratio mores docet, & lex,pran

Deformat , longa diminuitque die

Hinc velui arboribus late ramalia crefcunt Nec matura suo tempore poma ferunt. Sic vaya extirgunt vittorum germina, & alta Virtus humano in pectore pressa iatet. Noxia rerum igitur fortis censura recidat Vt vita redeat splendida forma noua.

RIFORMA.

Atrona vecchia, vestita d'habito graue, mà semplice senz'alcun'ornamento con la destra mano terrà vna sserza, & con la sinistra vn libro aperto col motto, Argue, in vna facciata & Obsecra, nell'altra.

Per la riforma intendiamo quelle ordinationi d' Superiori, con le quali a' buoni costumi tralasciati per licentioso abuso de gli huomini si dà nuoua, e miglior forza, conforme alleggi, e si tornano di nuouo ad introdurre tra i medesimi, e questo con quei due principali, e conuenienti mezzi cioè con l'esortare dimostrato per il libro aperto; e col riprendere, e castigare dimostrato per la sserza, ambedue meglio significato con le due parole del motto cauate da S. Paolo nel cap. 4. della 2.a Timoteo, e del sacro Concisio di Trento alla sess. 13. nel

C. I.

c. 1. della Riforma, ricordato à detti Superiofi, aceiò che se ne seruano in questa materia, cioè, che debbono esser Pastori, e non percussori, che deuono ricercare di ricirare i sudditi dagli abusi più con l'essortationi, che col castigo, operando più in verso quelli l'amoreuolezza, che l'austerità, più l'esortationi, che le minaccie, e più la carità, che l'Imperio. Ma. non bastando poi l'essertatione, si potrà venire alla sferza, sempre però mitigando il rigore con la mansuetudine, il giuditio con la misericordia, e la seuerità con la piaceuolezza, che così s'introdurrà facilmente ogni riforma ne' popoli soggetti, e tanto più quanto il tutto si fà con maturo configlio, che però si dipinge in erà di Matrona.

RIGORE.

H Vomo rigido, & spauenteuole, che nella destra tiene vna bacchetta di ferro, & à canto vno Struzzo.

Si deue dipingere quest'huomo rigido, & spauenteuole, essendo il rigore sempre dispiaceuole, & risoluto ad indur timore ne gli animi de sudditi.

Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castigo, ò di fatti ò di parole. Perciò San Paolo minacciando à Colossensi, dimandò se volcuano, che gli andasse à loro con la piace-uolezza, ò pure con la verga di ferro.

Dipingesi appresso lo struzzo, per dimostrare, che il rigore è ministro della Giustitia punitiua, & che supera per se stesso qual si voglia contrasto.

# R I P A R O

Vomo che tenghi in braccio vna Cicogna, la quale habbia in bocca vn ramuscello di Platano.

La Cicogna hà naturale inimicitia con la ciuetta, e però la ciuetta le ordifse spesso insidie, & tradimenti: Cerca di trouare li suoi nidi per corrompergli l'oua couandole essa medesima, cosa molto nociua al parto della Cicogna, per l'odio intestino che le porta. Antiuedendo la Cicogna quello ciò, che interuenir le potrebbe si prouede d'yn ramo di Platano, & lo mette nel nido, perche sà benissimo, che la ciuetta abborrisce tal pianta, & che non s'accosta doue sente l'odore del Platano. In tal riparo resta sicura dall'insidie, & tradimenti della ciuetta.

#### RIPRENSIONE.

Donna horrida, & armata con corazza, elmo, & spada à canto, nella man destra tiene vn vaso di suoco, & nella finistra vn corano in atto di sonarlo.

La riprensione è vn rimprouerate altrui i disetti, à fine che se ne astenga, & però si dipinge horrida, & armata, per generarsi dalla Riprésione il timore, & si come l'huomo s'arma di spada, & altri arnesi per serire il corpo, così la Riprensione di parole serisce l'animo.

Tiene il fuoco in mano, per accender nell'huomo colpeuole il roffore della vergogna.

Il corpo è per segno del dispiacenol suono, generato dalle voci di Riprensione.

## RIPRENSIONE.

Giouzuole.

Onna d'età matura, vestita d'habito graue, e di colore rosso, terrà con la destra mano vna lingua, in cima della quale vi sia vn'occhio, porterà in capo vna ghirlanda d'assentio, & della medesima herba ne terrà con la finistra mano.

Si rappresenta d'età matura, perciò che il vero fondamento di riprendere, & auuertire altrui conuiene à persone di molta esperienza; & per essere l'età senile attissima, & di molta veneratione appresso ogn'vno, nella corretio, ne, & nella riprensione è di maggior autorità, e sà maggior essetto

Vtendum est sorte in obiurgationibus. Twoeis contentione maiore, Twerboru grauitate
acriore, dice Cicer. lib. 1. de offir. & questo dice
Sannazaro nell' Arcadia xj. prosa I. Privilegij
della vecchiezza figliuol mio sono si grandi,
che vogliamo, ò nò, siamo costretti d'obedirgli, essendo che per mezo dell'esperienza sono
atti à far frutto nelle riprensioni, perche come
dice Cicerone nella v. epistola del 1. lib. delle
sue familiari. L'esperienza più insegna, che lò
studio delle lettere.

L'habito graue, & di color rosso dimostra, che la Riprensione conuiene di farla con grauità, e non suor di termini, accioche sia di profitto, e gioueuole, essendo che tale operatione si può dire; che sia segno di vero amore, & arto di carità. Nunquam alient peccati obturgădi suscipiendum est negotium, nisi cum internis cogitationibus examinantes conscientia liquido nobis coră Deo responderimus dilectione. S. Agostino supra epist. ad Galat. essendo, che quado si corregge, & riprende con animo

Iconologia del Ripa

532

appassionato, & con impeto, e surore, non è di elettione, e amore quindi soggiunge l'istesso Agostino nel medessimo luogo citato Dilige, & aic quid voles, & sà à proposito quello che dice Grisostomo in S. Matteo al cap 18 intorno alla tua vita si j austero, intorno à quella de gl'altri benigno.

La lingua con l'occhio fopra fignifica vna perfetta regola di parlare: percioche, come dice Chilone Filosofo, & lo riferisce Laertio

lib. 1. cap. 4.

Conuiene all'huomo di pensare molto ben prima, che parla quello, che hà da esprimere

con la lingua.

Cogitandum prius quid loquaris quam lin. qua prorumpat in verba, & Aulo Gellio lib.8. Noct. Attic. Sapiens fermones fuos pracogitat, & examinat prius in pettore, quam proferat in ore, & per ragione potiamo anco dire, che la lingua per non efferci ella stata concessa acciò che l'vsiamo in ruina, danno, ò dettimento altrui, essere accorti, & auueduti in adoperarla con ogni affetto gioueuole in aiuto, & aiuto di quelli i quali hanno necessità, non che bisogno d'esser ripresi.

La ghirlanda d'Assentio, che tiene in capo, com'anco con la finistra mano, gl'Egittij per quest'herba(come narra Pierio Valeriano nel lib.50) fignificauano con essa vna Riprensione gioueuole, e che hauelse fatto vtile à vno, che fosse fuori della buona strada, & trascorfo ne i vitij, & che poi auuertito, & ripreso si rauuedesse viuendo per l'auuenire costumatissimamente percioche l'Assentio è amarissimo al gusto, si come ancora le riprensioni paiono à ciascuno malageuoli, mà se mandato ghi si ritiene, purga tutte le colere dello stomaco, & per il contrario il Mele l'accresce, il quale fignifica le dolci, e grate adulationi, percioche dicesi negl'Aforismi de' Medici, che le cose dolci si convertono in colere, onde fanno cadere l'huomo in qualche mala dispositione.

#### RISO.

Glouane vago vestito di varij colori, in mezzo d'vn verde, & siorito prato, in capo hauerà vna ghirlanda di rose, le quali comincino ad aprirsi.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza, & è vno spargimento di spiriti sottili mossi nel diaframma per cagione della merauiglia, che

prendono li fenfi mezzani.

Si dipinge il Riso giouane, perche all'età

più giouenile, & più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall'allegrezza, però si dipinge giouane, & bello.

I Prati si suel dire, che ridono quando verdeggiano, & i fiori quando si aprono, però ambedue conuengono à questa sigura.

Riso.

Giovanetto vestito d'habito verde, dipinto di fiori con un capelletto in testa pieno di varie penne, le quali significano leggierezza, & instabilità, onde suol nascere l'immoderato riso, secondo il detto del Sauio.

Risus abundat in ore stultorum.

Rifo.

N Giouane allegro, & bello; terrà in vna mano vna Maschera con la faccia distorta, & brutta, perche il brutto, & l'indecente, è senza decoro, come disse Aristotile nella Poetica, dà materia di riso, & vi sarà vn mot-

to. Amararisutempera.

#### ROMAGNA.

Donna armata à sedere sopra diverse armi, con la man destra sostenga sette colli, in cima de quali vi sia la Vittoria, tenga nella sinistra sioriti gambi di lino con vna corona di Pino, à piedi vn bacile, & boccale con altri vasi: figura simile vedesi nel Palazzo di Faenza.

Bellicosa per ogni secolo è stata questa Pro. uincia. Con Toscani suoi primi habitatori cobattè contro i Galli Transalpini lungo tempo, da quali scacciati li Toscani, & diuentata la Prouincia de Galli. Infinite battaglie acerbe rotte diede con i Galli à Romani, vinti finalmente li Galli da Romani vnita con esso loro combatte contro le nationi, e Popoli nemici al nome Romano rato per gloria della Republica quanto per l'accrescimento dell'imperio Romano, che molto fauori questa Prouincia per lo suo corraggio militare. Augusto ordinò l'armata Nauale di Rauenna Città prossima al lito Adriatico Metropoli della Romagna, acciò guardasse il mare Adriatico superiore, come narra Strabone, & Suetonio in Augusto cap, 49 & Vegetio nel lib. 4. cap. 31 dice che l'ar mata de Rauennati andaua in corlo per l'. Epiro, per la Macedonia, per l'Achaia, per lo Propontide Canal di Bizantio, per lo Ponto, per l'Oriente, per la Candia, & per Cipro, ne

fa

AGN OM



fa di tale armata mentione Tacito nel quarto de gli Annali & nel secondo delle Historie, Cassiodoro nelle Varie, & l'inscrittione di Tito Apeo Perfetto dell' armata pretoria di Rauenna, & vn' altra inscrittione che era già in Laterano di Tito statilio soldato di detta armata.

IVVENTIÆ EVTICHIÆ. CONIVGI. KARISS. T. STATILIVS. VALENS ML. CL. PR. RA. V. A. XX. B. M. P. C.

Oltre l'armata Nauale hebbe la Romagna molte cohorti per terra; si come notifica l'inscrittione di Lucio Vicedio Presente da Rauenna della Tribu Camilla foldato a Cauallo della sessa cohorte Rauennate, la quale trouasi in Roma à San Biagio della. Pagnotta.

DIS. MANIBUS FOSSIÆ, GNOMÆ L. VICEDIVS. L. F. CAM PRÆSENS. RAVEN EQ. COH. VI. R. MATRI. PIENTISSIMÆ.

A tanta soldatesca di Romagna furono confegnati fotto il colle Gianicolo di Roma in Trasteuere gli allogiamenti , & chiamauansi Castra Rauennatium . Andrea Fuluio nell' antichità di Roma lib. 2. cap. vlt. & lib.4 cap. 19.

Laonde meritò Rauenna d'effer Colonia de Romani, non Municipio come pensa il suo Eccellente Cittadino Historico, ma in questo poteua con ragione maggiormente nobilitare la sua Patria, perche più nobil titolo fù la Colonna del Municipio, Che Rauenna fusse Colonia Chi aramente lo dice strabone iib.5. Arminum Vmbrarum Coloma, ve Rauenna, veraque Romanos habet inquilinos, & lo mantiene il Panuino nel libro dell' Imperio Romano, doue tratta delle Colonie, tra quali pone Rauenna: s'abbaglia il Rosci nella inscrittione di Publio Vettio Sabino pur del. la Tribu Camilla nella quale legge Mag. Mun. Rauen. cioè secondo lui, Magistro Municipy Rauen-Riaium, ma nella pierra, che egli

cita in Modena vi stà intagliato Mag. Man. che vuol dir Magistro Mancipium Rauenna. tium, cosi stampa il Panuino nel trattato de Civitate Romana sotto la Tribu Camilla, & lo Smetio foglio 162.num.19.

> P. VETTIO P. F. CAM SABINO EQ.P. IIII. VIRO. ÆD. POT. ET. MAG. MAN. RAVEN. CORNELIA. MAXIMINA MARITO INCOMPARABILI ET.S.BI. VIVA. POSVIT.

Bellicofa fù Rauenna con tutta la Prouincia più d'ogni altra d'Italia dalla venuta de Gothi, e Longobarpdi per fino all' imperio di Carlo Magno, poiche tutte quelle Barbare Genti sboccauano a Rauéna, nella quale volsero fare stanza gii Imperadori per opporsi in quel passo, e porto di Mare all' impeto de nemiche squadre. Ma la sorza de Barbari preualse, che si secero Rauenna (scacciati gli Imperadori) refidenza loro Dato ch'hebbe Dio fine a Gothi, e Longobardi; te ben non hebbe la

LI 4

Prouincia continue guerre come prima; nondimeno stette alle volte in arme, spetialmente al Tempo di Federico Secondo Imperadote il quale prese Rauenna, indi nel 1240. pose l'assedio à Faenza Città di Romagna, e stentò vn'anno prima che la potesse ridurre à rendersi ne sù poca lode à Faentini di resistere vn' anno à sì potete Imperado re Fulmine di guerra, inditio di gran valore conosciuto etiadio da stranieri particolarmente da Giulio Cesare Scaligero in quel suo Epigramma.

#### FAVENTIA.

Pars magna Italia duro discrimine rerum
Clara Fauentino milite sceptra capit.
Quod meruit decus inuictis Heluetius armis,
Quod coducta serox Brenus ad arma suit;
Hoc sumus:hoc sortis meruit sus ignea dextra,
Arbitrio cuius, numine regna parant

Non mancarono poi guerre à questa Prouincia cessato il surore di lontane Nationi, coi proprij habitatori, & popoli conuicini, tanto che Dante Poeta proruppe in quel terzetto.

Romagnatuanon'e, & non fu mai Senza guerrane cuor de suoi Tiranni.

Doppo Dante sono in Romagna nati guerrieri, che possono stare con gli antichi al paragone: Ma progresso maggior di tutte hebbe Sforza Attendolo da Cotignola Padre di Frãcesco e Duca di Milano, da quali sono derinati mille eccelfi Campioni dell' Illustrissima casa Sforza. In oltre stette la Romagna in. guerra, Faenza spetialmente, col Duca Valentino viuente Alessandro Sesto, & nel seguente Pontificato di Giulio secondo con l'esfercito Francese per la rotta di Rauenna, non fenza danno & esterminio de vincitori. In vltimo l'anno 1597, a'21. di Nouembre essendo Legato della Pronincia l'Illustrissimo Cardinal Bandino corsero gran preparamenti di guerra in Faenza, doue per la ricuperatione del Ducato di Ferrara nel cuor d'asprissimo inuerno si fece con incredibile presezza in. ispatio di 20. di la massa dell' essercitio Ecclefiaftico diviso in otto colonelli con tre mila. fanti, e 400. caualli per ciascuno quali surono l'Illustrissimo Marchese de Bagni di questa. Pronincia. Il Marchese della Corgna Generali d'Archibugieri à cauallo, il Signor Pirro Maluezzi Generale, della Caualeria di Lance, il Signor Leone Strozzi, il Signor Mario Farnese Generale dell' Artiglieria, il Signor Lothario Conti Duca di Poli, il Signor Giouan

Antonio Orfini Duca di Santo Gemini, Don Pietro Gaetano Duca di Sermoneta Generale della fanteria, & il Signor Martio Colona Duca di Zagarola, Capo di tutti fi publicano gli officiali della militia, e tra gli altri il Capitano Giouan Battista Seneroli Faentino per la molta esperienza militare, per lo seguito. & per la prattica che haueua nelli confini di Romagna, & del Ducato di Ferrara fù dechiarato Luogotenente di tutta la Caualleria. Fatte tutte le necessarie prouisioni d'Arme, & di Gente si conchiuse l'accordo tra l'Illustrissimo Cardinale Aldobrandino Legato dell' Effercito del Papa, & la Serenissima Signora Lucretia da Este Duchessa d'Vrbino sorella dell' vitimo Duca Alfonso di Ferrara con la restitutione di detto Ducato seguita in Faenza alli 13.di Genaro del 1598. si come apparisce in. vna inscrittione, che nella Sala maggiore del Palazzo di Faenza si vede, la quale poner vogliamo, acciò detta Città & la Prouincia tutta non resti più defraudata delle sue attioni. atteso che il Campana, & il Doglione historici di nostro tempo malamente informati scriuono, che la massa, & l'accordo si facesse in altre parti: ma più fede prestar si deue all' inscrittione composta dal Signor Giouanni Zarattino Castellini, che vide in Faenza tutto l'apparecchio dell' effercito, & delle armi, & ridusse in breue compendio tutta l'impresa, & il successo nel seguente elogio, diretto à Papa Clemente VII. di felicissima memoria, che con follecita cura comandò l'impresa.

#### CLEMENTI VII. PONT. MAX.

Principi Optimo & clementissimo ob Ferrariensem expeditionem celeritate mirabili paratam, & Fauentiam convenientibus PE-TRO ALDOBRANDINO CARDINA. LE Pontificis Fratris filia, ecclefiaftici Exercitus supremo moderatore. OCTAV10 BANDINO Cardinale Flaminia Legato caterifque belli Principibus ad illustrandum exercuum, aciemque instruendam, Militibus andique media bieme confluentibus, qui libentifimis cumbus excipsuntur, aluntur, fouentur, nec vllum Csustas ob charitatis officium, Charitatis patitur incommodum. In. tanto rei militaris apparatu . Lucrena Elanfis Vrbing Duciffe aducatu, CASARIS ESTENSIS nomine in bac Vrbe prolata. pace, O ab codem confirmate, Oblide milla ALFONSO Filio, Ferrania fine claus,

S.R. E.

S. R.E. restituitur idibus Ian. MDXCVIII. Comes Gabriel Gabrielius Eugubinus Fauetia Gubernator, eiufque militum, ac vigilum Praf. ad aternam praclare factimemoriam, atque ad perenne Fauentinorum Fidei, ac denotionis testimonium in summam Pontiscem ac S.R.E. Hoc laudis monumentum dedica-

wit approbante S. P. Q. Fauentino. Essendo questa Prouincia vissuta in continue battaglie,& hauendo preso ad ogni occorenza l'armi con sua gloria & honore in difesa di Roma, dalla quale ha meritato il nome di Romagna per moto proprio di Carlo Magno Imperadore, & d'Adriano primo Pontefi ce, e ragioneuole anco che pigli la forma della figura come Roma di Donna armata à sedere fopra le armi, con i sette colli nella destra, per la stima che ha fatto la Romagna delli sette Romani colli, sostentati, & essaltati dal potente aiuto suo, à quali con molto valore è concorsa ad arrecare più volte gloriosa Vittoria, figurata nel colle superiore che sù il Capitolino capo di tutti gli altri, doue terminate sono tutte le trionfanti Vittorie. Tal vato viene à dare l'Oratore Romano alla Romagna, quando nella terza Filippica dice, cheno fi può tacere della virtù, costanza, e grauità di questa Prouincia, impercioche ella è il fiore d'Italia, fermezza dell' Imperio, ornamento della dignità, tanto è il consenso delli Municipii, & delle Colonie, che pare conspirino tutti à defendere l'auttorità dell' ordine Senatorio, & la Maestà del Popolo Romano. Come la più pacifica, & vnita Gallia con Roma prese nome di togata, & l'habito della Romana toga, come nota Dione li 46. & nel quadragesimosettimo dice che riceuè la Cittadinanza secodo la forma de gl'instituti, & leggi d'Italia, la quale data le fù da Pompeo Strabone padre di Popeo Magno finita la guerra Marsica l'anno del suo Cosolato. 664. dell'edificatione di Ro ma, di che Onofrio Panuino nel libro dell'Imperio Romano forto il capo delle Prefatture, & Giusto Lipsio nell' XI. de gli Annali di Tacito. Se bene il nome della Gallia Togata diuenne commune alla Gallia Transpadana, à tutta la Lott bardia manifestasi questo da Cefare lib.8. & da Hirtio quando scriue che Cefare trascorse tutte le regioni della Gallia Togata, & che sece Presetto di lei Tito Labieno. Dione parimente la chiama tutta Gallia Togata, & Mela pone i Carni, & Veneti nella Gallia Togata, Auttori che fanno contro Leadro Alberto, il qual non vuole che si chia-

masse Gallia Togata, se non la Romagna Cispadana;ma vedesi che sù nome commune anco alla Traspadana. Nomi suoi particolari furono quelli che la Romagna prese da Caio Flaminio, & da Marco Emilio Lepido Consoli di Roma l'anno dalla sua edificatione 566. perche questo lastricò la via da Rimini à Bologna secondo Strabone, secondo altri per fino à Piacenza, doue si stese la giurisditione dell' Essarcato di Rauenna, & perche l'altro lastricò la via dalla porta Flaminia di Roma per fin' à Rimini, ristaurata poi da Ottauiano Augusto, che era per guidar l'essercito per quella via l'anno di Roma 727. come narra Dione, dicendo che per tale ristauratione gli fù posta la sua statua tanto sopra il Ponte del Teuere, quanto sopra il Ponte di Rimini. Et non solo tutto il corpo della Prouincia, ma anco tre sue Città presero il nome da Romani Senatori, il foro di Cornelio, il foro di Liuio, & il foro di Pompilio. Per effetto dunque, che ha dimostrato la Romagna in pigliar l'habito, & linomi de Romani, per la fincera sua fede, per la similitudine del nome, che ha con Roma sua compagna nelli fatti egregij si deue à lei corpo di figura simile a... quello di Roma.

Nella sinistra tiene fiorite gambe di lino per la finezza di quello che in Faenza tuttania fio. risce tanto quanto al tempo di Plinio. Il bacile, & boccale con altri vasi, per la delicata maiolica, e fignorili vafi di terra cotta, che nella medema Città si fanno, la cui Argilla, & polito lauoro ha tolto il nome à gli antichi vasi di Samo, & d'Arezzo di Toscana tanto da varij Auttori celebrati de quali vasi se ne sa parte à tutta l'Italia con laude di Faenza per sì vago artifitio, poiche secondo Plinio lib. 35. cap. 12. così anco si nobilitano i paesi. La corona di Pino se le dà per lo gran circuito della Pineta che in questa Prouincia vicino à Rauenna vedesi la quale verdeggiaua sin al tempo di Theodorico Rè de Gothi, che andò à Roma l'anno 500, del Signore & accampò il suo essercito in questa vasta Pinera contro Odeuacro, si come narra Giordano, antico Vescouo di Rauenna nelle imprese Geriche. Transacio Pado Amne ad Rauenam regiam Vibem castra componit tertio fere militario ab Vrbe, loco, qui appellatur Pineta. Altri Pini circondauano la campagna di Faenza. Silio Italico lib. 8. Vnaique Solers Arua coro-

namem nutrire Faucnita Pinum. Fin hoggidì ritiene vn capo di Faenza verfo San Lazaro il nome di Pigna. Nella base di Vlpio Egnatio Augure Faentino descritto da Smetio, vi era in ogni lato vn pino come ministro d'Iside nell'Imperio di Valentiniano, e Valente. I a corona di Pino dauasi alli vincitori Isthmici, disinessa, che siù la corona d'Apio, della cui corona di Pino Plutarco in Timoleonte, & nel quarto Simposiaco. Plinio li. 19. cap. 10. Eliano lib. 6. cap. 11 de Animali, e Statio nel 5. delle selue nell'Epicedio al Padre. Nun Athamanthaa protestum tempora pina.

Trouasi vn riuerso di Medaglia con vna corona di pino nel mezo della quale vi è la parola. ISTHMIA, nel dritto la testa di Lucio Aurelio Vero Imperadore il quale per tenere effercitata la giouentù, & la Soldatesca hebbe ordinare i giochi d'Ishmia & proponere la co-

rona di pino per premio à vincitori.

Per honore di questa Prouincia è da sapere che il detto vero Imperadore trasse origine da Faenza di Romagna non folo da canto materno, come scriue Giulio Capitolino, ma ancora da canto paterno, che da Toscana lo deriua detto Capitolino; e Spartiano dice che la nobilissima sua Origine paterna venisse da l'Etruria, ouero da Faenza, e bene dice, perche Faenza, era nell'Etruria, ne vi era in quelli antichi tempi, la differenza, e varietà che fà Giulio Capitolino, Auanti l'Imperio de Romani la potenza de Toscani si stendeua oltra modo per Mare, & per terra, del Mare superiore all'inferiore, i nomi ne danno manifeflo segno, vno de quali Toscano si chiama, & è il Tirreno inferiore, nel quale entra il Teuere di Roma alla bocca d'Ostia, e l'altro Adriatico da Adria Colonia de Toscani, & è il superiore quanto dominò la più antica Toscana in queste parti Adriatiche, Transpadane, & Cispadana, tanto su poi occupato dalla Galiia, nella quale si comprendeua Padoua per autrorirà di Dione libro quarantesimo primo, & per auttorità di Cornelio Tacito nel primo della sua historia si comprendeua Milano, Nouarra, e Vercelli nella Gallia Transpada na, doue anco lo mette Plinio, il quale fà cominciare la riuiera della Gallia Togata da Ancona, che è sopra l'Adriatico, nella medema riuiera vedesi la Città di Rimini, & di Cesena, 20. miglia discosto da Faenza edificara nella via Emilia dirittiuamente verso Bologna, la qual Bologna era capo di Toscana per fino al Rubicone fiume, termine già della primiera Italia; che questi luoghi fus-

sero de Toscani habitati scacciati poi da Boij. Senoni, & da altri Galli, lo testifica Polibio libro secondo & Liuio libro 5. & 37. & 39. quindi è che Plinio lib. 3. cap. 13. ragionando di questa ottaua regione chiama Bologna Felfina capo d'Eturia; veggasi quanto notail Panuino nelle Colonie dell'Imperio Romano, & il Sigonio de Antiquo iure Italia lib. I. cap. 24.25.26. non ci sparagnaremo di allegare in questo Passo Porcio Catone citato da Gio. Battista Pio nelli suoi annotamenti cap. 27- dal Sigonio, & Caio Sempronio commentati da Frate Annio Viterbese, ancorche sieno riputati per Apocrifi dal Volaterrano, & dal Posseuino poiche concordano in ciò li sudetti Auttori le parole di Porcio Catone nel libro delle Origini sono queste, Gallia Cispadana olim Bianora à victore Ocno postea Felsina dicta vique Rauennam. Trà Rauenna & Falfina, che è Bologna si contiene Faenza, posta nella Gallia Cispadana di quà dal Pò, teguita Catone à dire, che questo sito à suo tempo si chiamaua Gallia Aurelia . & Emilia . come hora, cioè Emilia, & soggiugne che ca po della Metropoli era Felsina primieramente detta dal Rè Tosco, che la fondò, indi dal successore Bono Toscano Bononia sù chiamata. Caio Sempronio nella diuifione d'Italia piglia Flaminia per l'Emilia, si come altri Autori etiamdio de nostri tempi. Plamina a Bononia ad Rubiconem amnem antea Felsina à principe Hetruria misis Colonys Lamonibus: Trà Felfina Bologna & il Rubicone fiume non lungi da Rimini, vi è nel mezo Faenza, & di più il fiume di Faenza chiamasi Lamone, & da lui la denominò Dante nel canto 27. dell'inferno.

#### La città di Lamon,e di Santerno.

Annio in detto luogo di Sempronio. Durat hums regionis longitudo à Bononia vique possi Ariminum in Rubicone fluento, in quam cum Hetruscis etiam Lamones Colonias misit, id est Heiruscas mariimas ob vicinum mare Hadriaticum. Lamones enim sunt Hetrusci maritimi Herculei. Da questi Lamoni Toscani maritimi Herculei è detto il Lamone siume che da Plinio Anemo s'appella, & da Pio secondo nelli Commentarij lib.3. Amon. il qual siume sorge dalle Alpi, ò per dir meglio Apenino, & passa per la Valle di Lamone satta à guisa d'un lamba greco. A il cui supremo angolo assa stretto tocca l'Apenino, si dilata poi

tanto che tiene di larghezza sei miglia, di lunghezza xviij. con fedici milla habitanti, capo della qual Valle è Brefighella per relatione del Botero, sei miglia sopra Faenza, nella qual Valle da suoi feroci habitatori veciso Oddo figliolo di Braccio Montone, che per la Republica di Fiorenza combatteua contro i Capitani di Filippo Visconte Duca di Milano, dissipato. & messo in isbarglio il suo essercito su preso Nicolo Piccinino, che lo reggeua, & condotto prigione à Guido Antonio Manfredi Signor di Faenza, & Conte di Valle Lamo. ne, i cui huomini sono dal Bembo de Republ. Veneta commendati per Braui soldati, & riserua ( come dice Annio ) il valore de Tirreni antichi Toscani, i quali non tanto nella Gallia Cispadana doue è Faenza, ma anco nella Gal lia Transpadana di là dal Pò prima de Galli dominorno, & molte Città edificorno, tras quali Verona nominata secondo Caio Sempronio da Vera famiglia de più antichi Toscani. & confermasi da Porcio Catone che denomina Verona da Vera Colonia Toscana, l'istesso che da famiglia Toscana, à Vero Verona poiche molte Colonie trouansi nominate da famiglie, e Genti che le hanno dedotte, come anco la Tribu Fabia, Horatia, Sergia, & altre. De Colonie in Cirno Isola di Corsica, Colonia Maria da Caio Mario, in Achaia Colonia Iulia, da Augusto che per adottione su della Gente Giulia, nella Palestina Colonia Alia da Adriano Imperadore che fù della Gente Elia, nella Gallia Belgica Colonia Augusta Vlpia, da Traiano che sù della Gente VIpia. Cosi nella Gallia Transpadana ò de Cenomani, Verona da Vera Colonia denomi. nata dalla famiglia Toscana Vera, della quale fù la Gente Ceionia, & si ritenne sempre il cognome Vero, per memoria della famiglia Vera d'Antico Toscani, dalla quale discende nano. Di loro trouafi nelli fasti Consolari Lucio Ceionio Commodo Vero Console di Ro. ma l'anno del Signore 79. & vn'altro Confole del 107. seguita poi Lucio Ceionio Commodo Vero con titolo di Cesare addottato da Adriano Imperadore, & hebbe per moglic Domitia Lucilla Augusta cost nominata da Adolfo Occone nelle Medaglie, & dal Panuino nel libro de Romani Prencipi, la quale fù da Faenza figlia di Nigrino che d'ordine d'Adriano per timor della sua potentia sù ammazzato in Faenza forto pretesto che hauesse voluto tramargli infidie; dal nome della figlia fi caua che Nigrino fusse della Gente Donti-

tia perche le femine quanto i Maschi riteneuano il nome gentilitio del Padre; dal qual Vero Cesare & Domitia Lucilla nacque Vero Imperadore d'origine Faentina, che imperò con M. Aurelio Antonino Imperadore Filosofo, dal quale come suo genero, & per adot. tione prese il cognome de gli Antonini si co me à lungo si è trattato nella figura dell'Adottione: de quali Antonini, se ne troua memoria in Faenza nelle croniche antiche manoscritte del Tolosano Canonico della Cathedrale di Faenza, che scrisse del 1226. nel quale anno tuttauia fioriuano, si come egli te. stifica, & narra quando Luitprando Re de Gothi pose l'assedio intorno à Faenza l'anno del Signore 740 che generosamente per la difesa della Patria, combatterono iiij. Figliuoli di Valentino restandone morti tre di loro, dicesi dell'Imperiale stirpe de gli Antonini, cognominati anco nel medemo tempo di Camonitia, nome corrotto da Casa Domitia Faentina, perche si debbero quelle due famiglie Antonina Vero, & Domitia incorporate in vna, per adottione, e parentela; come fecero diuerse famiglie Proba Faliconia, Olibria, Anicia, Manilia, per varie cagioni & discendenze incorporare in vna, per quanto si vede nelle antiche inscrittioni Romane, nell'Epistola di S Girolamo à Demetriade, & appresso Gio: Murmellio sopra Boetio de consolatione, così trà loro si vnirono la casa Domitia, & l'Antonina, Vera Faentina discesa dagl'Antichi Toscani che dominorno per le parti di Faenza, anch'essa in quelli primi tempi compresa in Toscana, la qual Toscana haueua le sue confine dette Colonnie in fino alla Città d'Adria in Romagna, in sul Golfo del mare di Venetia, per lo cui nome quel mate anticamente è detto seno Adriatico, & nelle partidi Lombardia erano i confini, e le Colonne di Toscana, in fino di là dal fiume del Pò, e del Tesino al tempo di Tarquinio Prisco Rede Romani, si come attesta Gio: Villano lib. 1. cap. 44. la cui auttorità si può accompagnare con l'Auttorità di Seruio sopra quelli versi di Virgilio nel decimo.

Ille, Giam patrys agmen ciet Ocnus ab

Qui Mures, matrifque dedit tibi Mantua nomen.

& più à basso.

Ipsa caput Populis T'nsco de sanguine vi-

Doue Seruio asserisce, che Ocno figlio del

Teuere Toscano edificò Mantoua, che i Toscani regnauano in Mantoua, che haueua tre Tribu, diuise in quattro Curie rette, da Lucomoni Capitani Toscani, che Mantoua posta nella parte Veneta detta Gallia Cifalpina, hora Lombardia, era capo di tutte le presetture, & popoli di Toscana. Se la Toscana distese i fuoi confini nelia Gallia Cisalpina, e transpadana di là dal Pò, non fia marauiglia che Faenza nella Gallia Cispadana di quà dal Pò si comprendesse in Toscana, poiche la Diocese Faentina è tutta via contigua alla Diocese Fiorentina, & in Fiorenza era vna porta, che fi chiamaua la Porta à Faenza, c'hoggi murata fi vede trà la Porta di San Galdo, & Pinti, che riusciua sù la piazza dell'Annuntiata, sù serrata al tempo dell'assedio del 1528. Mà non vi è meglio per maggior certezza, che produrre il testo di Polibio, che fiori nel tempo di Publio Scipione Africano 200. anni auanti la venuta di Nostro Signore. Egli nel secondo libro doue descriue l'Italia, così dice. Le campagne, che sono in mezo tra l'Apenino, e'l Mare Adriatico, si distendono fino alla Città di Senigaglia, i Toscani habitarono già tutti, questi Campi, mettiamo le parole latine secondo la tradottione de Pirotto. Campi verò, qui inter Apeninum, & Adriaticum sinum medy sunt vsque ad Vrbem Senam extenduntur . & più sotto . Campos omnes, quos Apennino, atque Adriatico mari terminari diximus olim habitauere Tyrrhemi. Hora Faenza è posta in detti campi sotto l'Apenino nel mezo della via dritta che và da Bologna à Senigaglia. Seguita Polibio à dire, che i Francesi tratti dalla bellezza, & fertilità del Paese trouando vna certa debile occasione, misero insieme vn'essercito, & andando con furia adosso à Toscani, si cacciarono dalli confini occupando effi i luoghi loro: nomina prima i Popoli Transpadani trà il Pò, & le Alpi, che per breuità tralascio, & poi li Cispadani tra l'Apenino, e'l Pò, dicendo che vi erano gli Anani, i Boij, gli Egani, & li Senoni, i quali vltimi di tutti i Francesi habitarono appresso il Mare Adriatico. Inter Apeninum rursus, & Fadum primo Ananes, post Boy, inde Eganes, postremo Senones, qui suxta Adriaticum mare extremi om-nium Gallorum incoluerunt. Trà l'Apenino e'l Pò nella sua pianura vi è Faenza. Testifica l'istesso Polibio nel terzo libro, che Piacenza fù edificata di quà dal Pò, e che la pianura del Po finisce ad Arimini Città, ch'è su la rina

del Mare Adriatico, già detto habbiamo che da Arimini à Piacenza dura la via Emilia di Romagna. Dal Rubicone fiume vicino ad Arimini infino nella Lombardia era quella parte de Toscani, che occupata da Galli fu detta de Boij come afferma Fra Leandro, & prima di lui il Biondo ci fà sapere che i Boij non solo tennero Dominio per la Romagna, & per tutto il Bolognese, ma per quel di Modena anco, & di Reggio, non fuor di proposito altri reputano Parma fondata da Toscani, & Principessa d'alcuni Popoli Etruschi, auanti che sussero posseduti da i Galli Boij, che scacciarono i Toscani da queste parti si come scriue Tito Liuio nel 37. lib. doue nomina. Colonia Latina di Bologna. Ager captus de Gallis Boys fuerat, Galli Tuscos expulerant, & nel 39. libro doue fa mentione della Colonia di Modena, & Parma dedorta da Marco Emilio Lepido, dal quale, Reggio, di Lepido s'appella. Eodem anno Mutina, & Parma Colonia Romanorum ciuum sunt deducta. Bina milia hominum in agno qui proxime Boierum, ante Tuscorum fuerat. Per lisudetti Historici, Popoli distinti, & cose narrate, si viene in cognitione che il sito di Faenza era in Toscana, nel mezo di quella parte che fù occupata da Boij, & non si troua che questi campi,& pianure hauessero altro nome auanti li Galli, che di toscana, ne che vi habitassero altri che Toscani, anzi li monti sopra Faenza sono messi in Toscana dal Cardinale Adriano nel viaggio che fece Papa Giulio Secondo da Roma à Bologna, che paísò per luoghi alpestri di Modigliana, & Maria di Diocese di Faenza, & per Toffignano Diocese d'Imola in quelli versi Essametri.

Est locus extremis in montibus asper hetruscis Hunc dictum perhibent à Tussi Tussinsann.

Il qual Tossignano è 17. miglia sopra Faen-

za

Vn'altra simile equiuocatione in pregiuditio di questa Prouincia occorre & è che Papa Pa. scale secondo si tiene in certe Cronologie per Toscano, l'Abbate Vuspergnete, Pandolso, & il Ciacone di lui, natus in Tuscia, alias Flami. nia, apunto come Spartiano di Vero Cesare Maiores omnes nobilissimi, quoru origo pleraque ex Hetruria fuit, vel ex faueita. Si come habbiamo certificato che questo Vero Cesare con Vero suo sigliolo Imperadore sia stato di Romagna, così anco certificatemo che Papa

Pa-

Pafcale secondo fia stato ancor esso della medema Provincia; atteso che nacque in Bieda contado di Galliada che nella sua Creatione l' anno 1099, doueua essere della Republica di Fiorenza, si come hora è del Gran Duca di Toscana, ma è posta nella Prouincia di Romagna, & è di niuna Dioceto, nondimeno riconosce nello Spirituale Rauenna Metropoli di Romagna, & però molto bene il Platina lo chiama Romagnolo. Papa Honorio secondo se è del contado d' Imola come piace al Platina, senza dubbio viene ad effer Romagnolo, & chi lo fa di Bologna non pregiudica nulla, perche Bologna è posta in Romagna da Frà Leandro Alberto Bolognese, & è nella parte di Romagna detta propriamente Emilia, Martiale lib. 6. epig. 85. nel quale piange la morte di Rufo Bolognefe.

Funde tuo lchrymas orbata Bononia Rufo, Et resonet tota planctus in Aemilia.

Et Gio. Villani lib. 10. cap. 16. mette la. Gente del Signor di Bologna con certi altri Remagnoli. Pio Papa secondo nelli commentarij lib. 2. apertamente la mette in Romagna. Bononiensis ager inter Apenninum & Padum iacet Regionem hanc Aemiliam dixere Romani, nunc Romandiolam vocant. Papa Gio. X. è in dubbio il Biondo, & il Razzano lo sa Romagnolo da Tossignano sette miglia sopra Imola. Il Paunino nella Cronologia lo fà da Rauenna, & nell' Epitome due volte lo mantiene, il Petrarca, il Volaterrano, & altri lo fanno Romano tra quali Gio. Azorio, & si confondeno nel numero del nome di detto Papa, & nelle sue dignità, poiche sù Arciuescouo di Rauenna vn Papa Giouanni. Certo è che la Prouincia di Romagna hoggidi abonda di Perfonaggi infigni; nell' eccellenza delle armi corrisponde all'antica fama de suoi maggiori il Marchese Malatesta al presente Generale del Papa in Auignone. Fioriscono in Roma molti Prelati, & principali Palatini da Rimini, & Monfignor Maraldi da Cesena Datario di Nostro Signore. Sopra tutto viueno nell' Apostolico Senato di Sata Romana Chie sa tre Cardinali l' Illustrissimo Gimnasio da Castel Bolognese creatura di Papa Clemente Ottano, & due creature di Nostro Sig. Papa Paolo V. l' Illustrissimo Tonti da Rimini, & l' Illustrissimo Galamini detto Araceli da Brefighella patria fimile alla famosa Ithaca di sito, e copia di saggie, & valorose

Persone à gli Heroi del gran Laerte non inferiori. Patria che hà mandaro fuora Generali d'efferciti. & Colonelli inuitti vsciti dall'Armigera famiglia de Naldi. Da Brefighella parti Bobon Naldi che del 1494. fü Generale del l' Artigliera di Carlo Ottauio Rè di Francia, col quale in detto Regno se n' andò, & da cui nacque Filiberto Naldi Bordigera, che fù Ambasciatore in Roma d' Henrico secondo. Francesco secondo, & di Carlo Nono Rè di Francia, ad instanza del quale su fatto Cardinale da Papa Pio Quarto da Brefighella sono sempre stati prodotti Huomini c' hanno illuftrato tutta la Prouincia di Romagna nella corte di Roma, per lo passato i Monsignori de Recuperati, & Monfignor Caligari Vescouo di Bertinoro Nuntio al Rè Sebastiano di Portogallo; & à Stefano Battorio Re di Polonia. Al presente in Campidoglio risiede l' Illustrissimo Signor Gio. Battista. Feuzoni Senatore di Roma lungo tempo hà dimorato nel Vaticano per Maestro del sacro Palazzo il Padre Gio. Maria da Brefighella Domenicano celebre Predicatore, da N. Sig. Paolo V. creato Vescouo di Polignano . Vi sorge nouamente tra Reuerendissimi Abbreuiatori de Parco Maiori Monfignor Bernardino spada in tenera età Prelato di graue configlio, & di saper senile. Che sù poi Chierico di Camera, & Nuncio in Francia. Considerando il Signor Giouanni Zaratino Castellini detto l' intrepido nella Illustre Academia de Filoponi di Faenza nobiltà di quelta Prouincia accresciuta dalla gratia & benignità di Nostro Sig. Paolo V. introdusse il Lamone Fiume à cantare il seguente Encomio, che seruirà per sigillo d'honore di questa Prouincia.

Lamon Fluuius. Ad fuam Prouncia honoribus,& dignitatibus

A PAVLO V. Pont. Max. illustratam.
O atinam possem Tiberino soluere: Patri,
Qua quodam Eridano claratributa dedi
Si nequeo flustus, pretiosos gaudeo partus
Hetruscii, Latys mittere Littoribus.
Laudibus egregys natos ad culmina honoris
Suprema inexit dextera Pontificis.
Purpureis cinxit G AL AMIN I tempora
spiris,

Atque Ara Cali prapofuit Tsiulo.
FENZONIO inuctas capitulim cotulit ades
Que plausu excepit publica Pempa Equitu.
Ft. ter

Iconologia del Ripa 540

Verbi

Sacra Poliniani templa miratus adit. Sic Mitra atque Oftum torques, atque aurea

Ciuibus obtingunt, sceptraque churna meis. Spes noua Parco maiori maxima surgit,

Inde SPAT A major tempore crescet banas.

Frater GVANZELLVS Dinini baccina Gestit ouans Marricla simul sub siena Draconis.

Exultat gradibus sapidis unda suis. Antiquam Aemilia Aemilio iam reddere

Flaminioque potes reddere Flaminia. Eia age PONTIFICE & PAYLO nous nomina (ume.

Ii stranere vias extulit ISTE VIROS.

#### R 1 T . A.



Vestesi pomposamente, & mostra di porgere la collana d'oro nella guisa. che si è detto, percioche l' huomo, che ama, & hà altri concorrenti, vuol mo strare di non essere inferiore del suo Riuale, ma con l'apparenza, & có l'opere cerca di essere superiore & sà à gara di porgere liberalmente più pretiosi doni alla cosa amata.

Li due montoni che con le corna fi sfidano à combattere insieme, significa 'come narra Pierio Valeriano nel lib. 10.) la Riualità, poiche à fimili combattimenti mostra, che cozzino per caula d' Amore, come quei che vengono à conoscere d'essere offesi, le Pecorelle da loro amate vedono esfere da altri montate, onde il Bembo nel le sue stanze disse.

Pasce la Pecorella i verdi campi. E sente il suo montoneco Zzar vicino Ma di questi simili contese di Riua lità ne fono piene quasi tutte l' egloghe Pastorali.

RVMORE.

T Na giouanetta coronata di rose, pomposamente vestita, che co la destra mano porghi in atto liberalissimo vna collana. d'oro, & auanti di essa vi sieno due montoni, che stiano in atto fiero di vrtarsi con la teffa.

Giouane, & coronata di rose si dipinge, perche il Riuale pone studio in comparire con gratia, & di dare buono odore di se, si come gratiosa, & odorifera è la rosa, la quale non è senza spine, volendo significare, che li diletreuoli rensieri amorosi, che hà in testa vn riuale, non sono senza spine di Gelosia,

I Vomo armato, che mandi saette, così lo dipingenano gl' Egirij vedi Oro Apolline.

#### SALVBRITA'O PVRITA'DELL' ARIA

Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.

Onnà di aspetto sereno, & bello, vestita d'oro, che con vna mano tenghi vna Colomba, & có l'altra folleuata in alto il ven-

#### R V M O R E.



to Zestro altrimente detto Fauonio tra le nubi con questo motto. Spirat Leuis Aura-Fauoni, & à canto vi assiste vn' Aquila.

Si fà di aspetto sereno, & bello, come prin-

cipal segno di Salubrità.

Il vestimento d'oro, perche l'oro è detto da l'ora, ouero aura, Aurum enim ab aura est di-Hum secondo Isidoro lib. 16, perche tanto più risplende quanto che è più percosso dall'aria, laquale quanto è più pura, tanto è più delettabile, & salubre, di che n'è simbolo in questa nostra sigura l'oro metallo più d'ogn'altro puro, dilettabile, salubre, & confortatiuo, come dice Bortolameo Anglico libr. 16. c. 4. Nihil inter metalla quoad virtutem muenitur essimater metalla quoad virtutem muenitur essimater tallo, & purius, & ideo virtutum habet confortatiuam; così l'aria temperata, & pura, & confortatiua vale tanto oro.

Tiene có vna mano la colomba, percioche (come narra Pierio Valeriano lib.22.) è geroglifico dell'aria, & nel tempo pestilente, & cótagioso quelli, che altra carne non mágiano,

che di colombe, non son mai da cotagione alcuna offesi, & era in vso, che se la peste cominciaua à offendere gl'huomini non si preparaua altro cibo à i Rè, che la carne delle cosobe, quantunque Diodoro affermi, che il vitello, & l'ocha solamente sosse la nutrimenti di quei Rè.

Il vento Zeffiro, che tiene in alto, gli si dà, perche secondo alcuni Auttori i venti nascono dall'aria, come attesta Isidoro de natura rerum cap. 36. & l'aria vien purgata da venti benigni, e temperati, si come da venti maligni, & intemperati vien cotrotta, come dall'Austro vento detto, ab hauriedo, da trahere l'acqua, che fà l'aria, groffa, nutrifce, & congrega le nubi & chiamasi Notho in Greco perche corrompe l'aria, la peste che nasce dalla corrottione dell' aria per la distemperaza delle pioggie, e della ficcità, soffiandol' Austro vie trasportata in varij paesi; ma soffiando Zeffiro, che fignifica partatore di vita, discaccia la peste, rende pura l'aria, & dissipa le nubi, la medesima virtù hà il veto Borea altrimete det-

to Aquilone, ma noi habbiamo eletto Zeffiro, come vento più d'ogn'altro benigno, e grato à Poeti. Hom. padre di tutti gl'altri, volendo nella quarta Odissea descriue l'aria salubre, pura, e temperata dal campo Elisio, così dice. Sed te ad Elisum campum fines terra

Immortales mutent, vbi flauus Radamano

Vbi verque facillima vinendi ratio est hominibus.

Non nix, neque hyems longa, neque vnquam imber,

Sed semper Zephyri suauter spirantes omnes Oceanus emittit, ad refrigerandum homines. Cioè

Ma te ne li confini de la Terra Al campo Elifio di celesti numi Ti mandaranno doue è Radamantho Oue è tranquilla vita à li mortali, Oue neue non è, ne lungo verno Ne pioggia mai ; ma sol zestro spira Aura soaue, che da l'Oceano Mandata fora refrigerio apporta.

Ne

#### SALVBRITA O PVRITA DELL'ARIA.

Del Signer Gio. Zaratino Castellini.



Ne quali versi auuertisce Plutatco sopra... Homero, ch'egli conobbe la temperanza dell'aria essere salubre, & confarsi alla sanità de corpi,& che il principio de i venti derina dal-Phumore, & che l'innato calore de gli animali hà di bisogno di rifrigerio d'aura su nue. Onde per significare questa salubrità, & tempe ranza d'aria, habbiamo posto quel moto, Spirat Leuis Aura Fauoni, cioè, che doue è salubrità d'aria spira la sunue, & delicata aura di Fauonio, che è l'istesso che Zessiro, habbiamo figurato detto vento folleuato in alto dall'aria, per dinotare, che l'aria quanto più è loutana dalla terra, tanto più è pura, & simile alla purità celeste, & per conseguenza più salubre: quanto poi è più vicina alla terra, tanto più è aria fredda, & grossa simile alla qualità di essa, & per conseguenza meno salubre .

L'Aquila, che vi affiste, fignifica la salubrità dell'aria, perche essa conosce quando in vn paese vi è l'aria infetta, donde ne sugge & và à sar stanza, doue è l'aria salubre, & ciò naturalmente sanno tutti gli augelli, ma basti à dimostrar ciò con l'Aquila, come regina di tutti gl'altri augelli.

S A L V T E.

Onna à sedere sopra vn'alto seggio, con vna tazza in mano, &
à canto vi sarà vn'Altare, sopra al
quale sia vna Serpe raccolta con la
testa alta.

Questa figura è formata secondo la più antica intelligenza, dalla quales s'impara facilmente, che sia Salute, & in che consista; la descriue Lilio Giraldi nel primo syntagma, & è presa in parte da vna Medaglia di Nerone, & di Marco Casso Latieno, e totalmente da vna di Probo Imperadore discritta da Adolfo Occone. Salus sella insidens, cui sinstra innutur,

Primieramente l'Altare presso gli Antichi, era vltimo risugio di quelli, che non haueuano altro modo per scampar dall'ira dell'inimico; & se ad

dextra pateram serpenti ex ara prosi-

esso alcuno s'auuicinaua, non si rrouaua huomo tanto prosontuoso, ò di si poca religione, che l'ossendesse; & però Virgilio, introducendo Priamo nell' vltima necessità senza alcuna speranza humana, finse che da Creusa susse esortato à star vicino all'Altare, conserma credenza di conseruare la vita per mezo della religione.

lienti porriett.

Adunque effer saluo, come di qui si raccoglie, non è altro che essere libero da graue pericolo soprastante, per opra ò di sè, ò d'altri.

Il seggio, & il sedere, dimostra, che la salute partorisce riposo, il quale è fine d'essa ouero di quello, che la riceue. Però Numa Pompilio primo introduttore delle cerimonie sacre in Roma, vosse, che dappoi che il sacrificio sosse compito, il Sacerdore sedesse, dando indicio della ferma sede del popolo, per ottenimento delle gratie dimandate nel sacrificare.

La

La tazza dimostra, che per mezzo del beuere si riceue la salute molte volte, con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora è segno di salute, percheogn'anno si rinoua, & ringiouenisce è tenacissimo della vita, sorte, & sano, & buono per moltissime medicine. Si scriue, che per sè stesso troua vn'herba da consolidar la vista, & vn'altra, che è molto più da suscitar se stesso ancora morto. Et nelle sacre lettere misteriosamente dal Signor Iddio sù ordinato da Mosè, che sabricasse vn Serpente di bronzo su'l legno, nel quale guardando ogn' vno che si trouqua ferito, riceueua solo con lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in questa sigura quattro cagioni, onde nasce la salute, quali sono prima Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene. & si dimostra con l'altare; Poi le medicine, & le cose necessarie alla vita per nutrimento, & si significano con la tazza, l'altra l'euacuatione de gli humori souerchi mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouenire. I quarto è il caso accidentale nato senz'opra, ò pensamento alcuno, il che si mostra nel seder otioso, come auuenne à quello, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema.

Et perche si distingue la faiute da Sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quado si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cose conformatsi co la volontà di Dio, & quella del corpo quando si hà commodità da nodrirsi in quiete, & senza sastidio. Il che si mostra nella tazza, & nella seggia.

N vn'altra del medefimo, si vede vna Dóna, la quale con la finistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vna tazza dando da bere vna Serpe inuolta ad vn psedestallo.

L'hasta, & il piedestallo, mostrano la fermezza, & ilabilità in luogo della seggia detta di sopra, perche non si può dimandare salute, quando non sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro accidente, ò pur di cadere. Dal che l'assicura l'hasta sopra alla quale si sostenza questa sigura.

SALVTE.

Mella Medagli e a' Antonino Pio stà scolpita.

Ranciulla, che nella destra mano tiene vna tazza, con la quale porge à beuere ad

vna Serpe, & nella finistra vna verga col titolo, Salus Publica Aug.

#### SALVTE.

Del genere humano come dipinta nella libraria Vaticana,

V Na donna in piedi con vna gran Croce & appresso detta figura vn fanciullo che regge su le spalle l'arca di Noè.

SALVEZZA

S I dipinge, come matra Pierio Valetiano lib. 17. per la faluezza il Delfino co I freno, il quale ci dà inditio, & fegni di faluezza, il che fenza dubbio penfiamo, che fia flato fatto per effer flati molti dall'acque con l'aiuto di quello faluati, poiche nel tempio di N'etunno, che era in Ifthmo spesso s'andaua à vedere sopra il Delfino Palemone fanciullo d'oro, & di auorio fatto, il quale haueua confactato Hercole Atheniese; percioche i nochieri per hauere ficura nauigatione san riuerenza à Palemone, dunque per la Saluezza si potrà dipingere Palemone sopra il Delfino.

SANITA.

Donna d'età matura, nella man destra hauerà vn Gallo, & nella sinistra vn bastone nodoso, al quale sarà auusticchiata

intorno vna serpe.

Il Gallo è consactato ad Ésculapio inuentore della medicina, per la vigilanza, che deue hauere continuamente il buon medico. Questo animale da gli Antichi era temno in tanta veneratione, che gli faceuano sacrificio, come à Dio. Socrate, come si legge presso à Platone, quando si trouaua vicino alla inorte, lasciò per testamento vi Gallo ad Esculapio, vollendo significare, che come saggio Filososo rendetta gratie alla diuina bontà la quale medica facilmente tutte le nostre molestie, & però è intesa per Esculapio la participatione della vita presente.

Il serpe nel modo detto è segno di Sanità per esser ianissimo, & molto più de gli altri animali, che vanno per terra; & posti insseme, il bastone, & la serpe, che lo circonda, significano la sanità del corpo mantenuta per vigo-

re dell'animo, & de gli spiriti.

Et così si dichiara ancora da alcuni, il Serpente di Mosè posto medesimamente sopra il legno.

Mm SANI-

S A N I T A.



Vedi Gagliardezza.

#### SANTITA.

Sanità.

V Na donna di suprema bellezza con i capegli biondi come oro semplicemente stesi giù per gl'homeri, Haurà yn manto di tela d'argento, il viso riuosto al Cielo, & che mostri d'andare in estasi, Starà con le man giunte, & solleuati in aria, & lontana della terra, & sopra il capo vi sia vna Colomba che dalla bocca gl'eschi vn raggio il quale circondi, & facci chiaro, & risplendi tutto il cospo di detta figura.

La suprema bellezza che dimostra questa immagine, ne dinota che quanto la creatura è più presso à Dio, più partecipa del sito bello, & però yn'anima beata, & santa risplendendo con la beltà sua auanti dell'altissimo Dio, passa i termini di ogni bellezza, & però il Dante nel 13, del Paradiso

dice.

Ciò che non more, & ciò che può morire

Non è se non splendor di quella idea Che partorisce amando il nostro Sire,

Li capegli nella guisa c'habbiamo detto, ne dimostrano che non si deue volgere li pensieri nelle vanità. & adornamenti del corpo, come quelli che impediscono la beatitudine ma solo attendere alla semplicità. & purità dell'anima. Gli si dà il manto di tela d'argento, per significare che contiene alla Santità essere pura, & netta da ogni macchia che possa in qual si voglia parte oscurare, & sar brutta la qualità sua, onde S. Thom. 1. sententiarum, distin. 10, q. 1. artic. 4. Sanctuas est ab omni immunditia libera, & perfecta. & omnino immaculata munditia.

Tiene il viso riuolto al Cielo, & le mani giunte, mostrando di andare in estasi per dinotare che la Santità è tutta intenta, riuolta, & vnita con Dio, e soleuata in aria per dimostrare, d'essere lontana dalle cose terrene,

& mondane.

La Colomba fopra il capo con il risplendente raggio che ricopre detta figura, ne dimostra che il Signor Dio non solo ricopre, &

Onna di aspetto robusto, & di eta matura che con la destra mano tenghi yna gallina, & con la sinistra vn serpe.

Le si dà la gallina, perche appresso gl' Antichi, si soleua sacrificare à Esculapio. & era segno di Sanità, impercioche quella sorte di sacrificio dicono, che fù ordinato, perche la carne delle galline è di facilissima digestione, & per questo à gli infermi è cosa gioueuole, di questa cosa si hà vn chiarissimo testimonio ap presso M. Angelo Colotio, & questo sù vna gran copia di piedi di galline, laquale fu cauata di sotto terra appresso à quel monte, nel quale in Roma era stata posta la statua di Esculapio, in quel luogo, c'hoggi è detto il Viuaio, però che chi mai tanto numero di piedi in quel luogo hauerebbe ragunato, se quiui non fosse stato costume lasciare le reliquie de facrificij.

Il Serpe anche egli è segno di salure, & di Sanità, perche ogn'anno si rinoua, ringiouanisce, e tenacissimo della vita sorte, & sano,& come habbiamo detto in altro luogo, è buono per molte medicine.

riceue

riceue à le, & fa degna della lua lantislima gratia vn'anima beata, & fanta, ma anco quel li che caminano nell' opere pie, & fante nella via della salute, onde San Giouanni al primo

Gratia, & veritas per Iesum Christum sacta est, & nel Salmo 84, gratiam co glor.am dabit Dominus.

#### S A P I E N Z A.



Jouane in vna notte oicura, vettita di color turchino, nella deftra mano tiene vna lampada piena d'olio accesa, & nella finistra vn libro.

Si dipinge giouane, perche hà dominio sopra le stelle, che non l'inuecchiano, ne le tol-, gano l'intelligenza de secreti di Dio, i quali

sono viui, & veti eternamente.

La lampada accesa è il lume dell' intelletto, il quale per particolare dono di Dio, arde nell' anima nostra seuza mai consumatsi, ò sminuissi; solo auuiene per nostro particolare mancamento, che venga spesso in gran parte ossucato, & ricoperto da vitij, che sono le tenebre le quali soprabondano nell'anima, & occupando la vista del lume, fanno estinguere la sapienza; & introducono il suo luogo l'ignoranza, & i cattiui pensieri; Quindi è, che essendo pratichi poi per le vie del Cielo,

le quali sono aspre & difficili, insieme con le cinque vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suorà della casa nettiale.

Il libro si pone per la Bibia, che vuol dir libro de libri, perche in esso s' impara tutta la Sapienza, che è

necessaria per farci salui.

#### SAPIENZA.

Onna ignuda, & bella, folo con vn velo ricuopra le parti vergognofe starà in piedi for ra vno Scettro, mirando vn raggio, che dal Cielo le risplenda nel viso, con le mani libere da ogni impaccio.

Quì si dipinge la Sapienza; che risponde alla sede, & consiste nella contemplatione di Dio, & nel dispreggio delle cose terrene, dalla quale si dice; Qui inueneris me, inuenet vitam, à haurtet salutem à Domino. Et però si dipinge ignuda, come quella, che per se stelsa non hà bisogno di molto ornamento, sie di richezze, potendo dire con ragio ne chi la possible d'hauer seco ogni

bene, non con l'arroganza di Filosofo, come Biante, ma con l'humiltà Christiana, come gli Apostoli di Christo, perche chi possiede Iddio per intelligenza, & per amore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più perfettamente, che in le stella si troua.

Calca questa figura lo Scettro, per segno di dispreggio de gli honori del mondo i quali remuti in credito d'ambitione, fanno che l' huomo non può auuicinarsi alla Sapienza. effendo proprio di questa illuminare, & di questa render la mente tenebrosa.

Mira con giubilo il raggio celeste, con le mani libere d'ogni impaccio, per esfere proprio suo il contemplare la diusnità, al ché sono d'impedimento l'attioni esteriori, & le occu-

pationi terrene.

#### F N Z



N Giouane ignudo con quattro mani, & quattro orecchie, con la man defira distesa con la Tibia instromento musicale consacrato ad Apollo, con la faretta al fianco.

Questa sù inventione de Lacedemoni, i quali vollero dimostrare, che non bastaua per esser sapiente la contemplation, ma vi era necessatio il molto vso, & la pratica de negotij, significata per le mani , & l' ascoltare i consigli altrui, il che s' accenna per gli orecchi; così fortificandosi, & allettato dal fuono delle proprie lodi, come dimostra l' instrumento musicale, con la faretta appresso s' acquista, & ritiene il nome di sapionte.

#### SAPIENZA VERA.

11 212 21 35

Onna quasi ignuda, la quale stende le mani, & il viso in alto, mirando vna luce, che gli soprastà; hauera i piedi eleuati da terra, mostrando essere asforta in Dio, & spogliata delle cose terrene.

Non è la Sapienza numerata fra gli habiti virtnosi acquistati con vso. & esperienza; mà è particolar dono dello Spirito Santo, il quale spira doue gli piace, senza accettatione di persona . E gli Antichi che parlauano, & discorreuano non hauendo lume di cognitione di Christo Signor nostro vera Sapienza del Padre Eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cautamente, & voleuano, che il nome di Sapiente non si potefse dare ad alcun' huomo mortale, se non fosse compito, & irreprensibile. Quindi è, che in tutta la Grecia madre delle scienze, & delle virtù; sette huomini solo seppero sciegliere per dar loro questo nome, reputando, che ò fosse cosa maggiore di virrù, ò almeno virtù dalla quale l' altre vittù derinassero essendo ella ab eterno generata, come dice Salamone, innanzi alla terra, & innanzi al Cielo, godendo

nel seno dell' eterno Dio, & quindi secondo i giusti giuditij di lui, communicandosi particolarmente nel petto di pochi mortali. Però si dipinge eleuata da terra, con la luce, che le scende nel viso, dimostrando che sia il sapiente distaccato col cuore da gli effetti terreni, & illuminato dalla Diuina gratia , & che chi la ritroua , senza confondersi frà la finta Sapienza de gli scioc- i chi, ritroua la vita, & ne conseguisce la

salute.

#### Sapienza.

Commune opinione, che gl' Antichi nell'imagine di Minerua con l'oliuo appresso volessero rappresentare la Sapienza, secondo il modo, che era conosciuta da essi, & però finsero, che fosse nata dalla testa di Gioue, come conosciuta per molto più persetta. non sapendo errare in cosa alcuna, di quel che

comporta la potenza dell'huomo, & fingeuano che hauesse tre teste, per consigliare altrui, intender per se, & oprare virtuosamente vil che più chiaro si comprende per l'armatura, & per l'hasta, con le quali si resiste ageuolmente alla forza esteriore d'altrui, essendo l'huomo fortificato in sè stesso, & gioua à chi è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo scudo con la testa di Medusa, dimostra che il Sapiente deue troncare tutti gli habiti cattiui da sè stesso, & dimostrarli, insegnando, à gl'ignoranti, accioche li fuggano, & che si emendino.

L'oliuo dimostra, che dalla sapienza nasce la pace interiore, & esteriore, & però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Virgilio all'andata di Enea à i campi Elisi, non sia altro, che la sapienza, la qual conduce, & riduce I huomo à felice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauano col cribro, ouero criuello, per dimostrare, che è effetto di Sapienza saper distinguere, & separar il grano da l'oglio, & la buona, dalla cattina semenza ne'costumi, & nell'attioni dell'huomo,

#### IENZA VINA

Dilectio Dei Honorabilis Sapientia. Nell'Ecclesiastico al cap. F.

Del Signor Gio: Zaratino Castellinia



DErche in altro luogo si è ragionato della Sapienza profana sotto la figura di Pallade, mi par quasi necessario, che si formi vna fi- mature mistiche, delle quali l'istessa Sagura, che rappresenti la Sapienza Diuina, la la quale farà in cotal guifa.

7 Na donna di bellissimo, & santissimo aspetto, sopra vn quadrato, vestita di tranersa bianca armata nel petto di corsaletto, & di cimiero in testa, sopra del quate stia vn gallo: dalle cui tempie trà l'orecchie, & l'elmetto n'eschino i raggi della Diui. nità, nella man destra terrà vno scudo rotondo con lo Spirito santo in mezo nella man finistra il libro della Sapienza, dal quale pendano fette fegnacoli con l'Agnello Pasquale sopra il libro.

Si pone sopra il quadrato, per significare, che è fondata flabilmente sopra ferma fede, doue non può vacillare, ne titubare da niuno lato Pierio Valeriano lib. 39. de quadrato nel titolo della Sapienza. Si veste di bianco perche tal colore puro, è grato à Dio, & l'hanno detto fino i Gentili. Cicerone lib. 2. de legibus, Color amems albus pracipue decorus Denest. Eti Sauij della Persia dicenano. Deum ipum non delectare nisi in albis vestibas, il che Pierio Valeriano lib.4. crede, che l'habbino preso da Salamone. la omnistempore, inquit, candida fint

vestimenta tuo. In quanto all'armature sudette, sono arpienza d'Iddio s'armerà nel giorno suo, in Sapienza cap. 5. Induci pro thorace. sust :-

Mm 3

Iconologia del Ripa

548

corsaletto da latini detto Thorax, si poneua per segno di munitione, & sicurezza, perche disende tutte le parti vitali intorno al corpo, & pigliasi per simbolo di virtu, che non si può rapire, perche la spada, & il murione si ponno battere à terra, e perdere, ma l'armi della Sapienza delle quali vno sarà cinto sono ferme, e stabili; impercioche si tiene, che il petto sia la stanza della Sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa Sapienza. Onde pigliasi il petto per l'istessa Sapienza. Onde propositione della Sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa Sapienza. Onde per si si pettore, cioè, non eri persona senza sine pessore, cioè, non eri persona senza

Sapienza.

Il Gallo per cimiero in testa il pigliaremo per l'intelligenza, & lume rationale, che rifiede nel capo, secondo Platone, che si figuri il gallo per l'intelligenza non è cosa absurda. Da Pithagora, & Socrate missicamente per il gallo è stata chiamata l'anima, nella quale sola vi è la vera intelligenza, perche il gallo hà molta intelligenza, conosce le stelle, & come animale solare, risguarda il Cielo, & considerail corso del Sole, & dal suo canto comprende la quantità del giorno, & la varietà de' tempi, per tal sapere, & intelligenza era dedicato ad Apollo, & a Mercurio riputati sopra la Sapienza, & intelligenza di varie scienze, & arti liberali. Oltre che Dio di sua bocca disse à lob nel cap. 28. Quis dedit Gallo inrelligentiam, nel qual luogo da gli scrittori il gallo è interpretato per il Predicatore, & Dottore Ecclesiastico, che canta, & publica nella Chiesa Santa la Sapienza Dinina. Nella rocea d'Elide vi era vna statua d'oro, e d'anorio, di Minerua con vn gallo sopra il mutione, non tanto per essere augello più d'ogn'altro bellicofo, come penía Paufania, quanto per esser più intelligente, conueneuole à Minerua che per la Sapienza si piglia-

Le corna di raggio tra l'elmetto, & l'orecchie nelle tempie pigliansi per simbolo del. la sacrosanta dignità. Inde Moses cornibus insignibus effigitur; dice Pierio libro settimo, & sigurasi, come raggi, e siam ne di diuini-

ta.

Lo scudo hauerà in mezo lo Spirito Santo, poiche Sapientiam docer Spiritus Dei, Iob. cap. 32. e nell'Ecclesiastico parlandosi della Sapienza, ipse creauu illum in spiritu Sancto, perche si ricerchi lo scudo di forma rotonda leggasi Pierio Valeriano lib. 42. volendosi di-

mostrare il mondo, il quale sotto la figura rotonda dello Scudo si regge dalla Sapienza ,lla quale deuono procurare con tutte le forze di acquistarla coloro, à quali tocca il gouerno del mondo, conforme à quelle graui, & sententiose parole della Sapienza nel sesto cap. Si ergo Delectamini sedibus, & scepiris, Reges Populi, diligite Saprentiam, ve in perpetuum regnetis, diligite lumen (apientia omnes qui praestis populis, & perciò si pone lo Spirito fanto in mezo allo scudo rotondo figura d'orbe, sì perche la somma Sapienza diuina gouerna perfettamente tutto il mondo col suo medesimo spirito, sì anco perche egli può infondere il perfetto lume & perfetta Sapienza à i Prencipi per gouernare il Mondo conforme alla Sapienza, poiche si come detto habbiamo. Spiritus Dei Sapientiam docet . Il lib, della Sapienza con sette segnacoli, significa li giuditij della Sapienza divina esfere occulti, il che i Gentili lo denotauano con ponere auanti i tempij le sfingi, le quali ancoal tempo nostro habbiamo vedute auanti il Panteon detto la rotonda, & per denotare, che i dogmati sacri, & precetti, si deuono custodire inuiolati lontani dalla profana moltitudine.

Il libro simbolo della Sapienza serrato con i sette segnacoli fignifica primieramente li giuditij della Sapienza diuina esfere occulti. Gloria Dei est celare verbum, gloria Regum inuestigare sermonem: impercioche appartie ne all'honor del sommo Giudice ascondere le ragioni de i suoi giuditij, dice il Cardinal Gaetano sopra le parabole di Salamone cap. 25.0c. cultissime ci sono le ragioni delli dinini giuditif, che spesso essereita. Trà Dio, & i Re viè disparità, alli Reè ignominia celare la ragione de suoi giuditij, perche deuono manifestare le ragioni per le quali giudicano, perche condannino vno all'effilio, ouero alla morte; all'honor di Dio appartiene occultar le ragio. ni delli giuditij fuoi; perche non hà superiore, ne vguale, perche il suo dominio depende solamente dalla sua volontà, & retto giu-

ditio.

Secondariamente il libro figillato confette figilli denota l'occulta mente della dinina ficienza respetto alle cose suture, che è per sare Dio sinche le riuelli, come espone il Pererio nell'Apocalisse c. 5. disput. 3. Septenarius numerus sigillorum denotat uniuersitate, observitate, observitate, observitate, observamente distina prassetta futurorum. Nel medesimo luo go dice,

che

che quelli figilli non sono altro, che la volontà di Dio. Sigilla illa non esse aliud, nisi Dei voluntatem, qua arcana sua prascientia claudu, & aperit, quam diu vult, & prout vult,

& quibus . vult.

Terzo fignifica l'oscurità, nella quale è inuolta la Sapienza, & per laquale diffici si rende ad acquistarsi, però Salomone l'assimigliò ad vn teforo nascosto nel 2. cap. delle parabole. Si quesieris eam quasi pecuniam O sicut Thesauros effoderes illam, tuncintelliges timo rem Domini, & scientiam Dei inuentes. Stà nascosta appresso Dio, & sigillata la Sapienza, non perche gli huomini ne restino priui, ma perche la dimandino à Dio, & cerchino acquistarla con industria, e fatica acciò che non s'insuperbischino di se stessi, ma riconoschino tanto dono dalla somma Sapiéza. Sant' Agostino parlando dell' oscurità della Scrittura nel Tom. 3. de doct. Christi. Quod totum pror/um diuinitas effe non dubito ad eodem edomandam labore superbiam. L'istesso de Trinitate. Vit autem non exenceat fermo diuinus non res in promptu sitas, sed in abdito scrutandas, & ex abdito cruendas maiore studio fecit, inquiri, nella questione 53. così dice. Deus noster sic ad salutem animarum divinos libros Spiritu (ancto moderatus est, vi non folum manifestis pascere, sed etiam obsouris exercere nos vellet.

Degna è da riportarsi quella sua sentenza, che è nelle sentenze. Tom. 3. bona sunt in scripturis sanctis mysteriorum profunditaies, que ob hoc teguntur, ne vilescat, ob hoc queruntur vt exerceant, ob hoc autem aperiuntur vi pascant. Molte cagioni di ciò raccoglie anco Francesco Petrarea nel terzo lib. delle inuettiue cap. vj. tra le quali è questa pur di Santo Agostino nel Salmo 126. 1deo enim inquit obscurius positum est, ve multos intelle-Etus genere, & ditiores discedant homines, qui clausum inuenerunt, quod multis modis aperiretur, quam si uno modo aperium inuemrent. L'oscurità del parlar divino è vtile, perche partorisce più sentenze di verità, & le produce in luce di notitia mentre che vno l'intende in vn modo, & l'altro in vn' altro modo Dum alius eum fic, alius fic intelligit, disse nel vndecimo de Ciuitate Des per vltima pone quella di San Gregorio sopra Ezechiele magne inquit viilitatis est obscurnas eloquiorum Dei, qui exercet sensum, vi faaugatione dilatetur, & exercitatus capiat quod capere non posses ocsos um babet quoque adhuc aliquid, quia scriptura isacra intelligentia & cunctis effe aperta vilescent sed in quibusdam locis obscurioribus, tauto maiori dulcedin muenta reficit, quanto maiori labore castigat animum quasita. Et queste sono le cagioni, per le quali la sapienza diuina habbia nascosto molti suoi misterij dentro oscura nube di parole. Nube dico conforme Sant' Agostino, De Genesi contra Manichaos, que chiama l'oscurità della scrittura nube. De nubibus easirrigat id est de scripturis Prophetarum. & Apostolorum; reste appellantur nubes, quia verbailta, que sonant, scisso & percusto aere transeunt, addita obscuritate ullegoriarum, quasi aliqua caligine obducta velut nubes fiant. Tanta è l'oscurità della scrittura in alcuni passi, che Sant' Agostino, il quale senza maestro apprese molte discipline, & ciò che trattano i Filosofi sopra le dieci categorie confessa di non hauer potuto intendere il principio di Esaia: ne meraniglia è che il Tostato nella prefatione sopra la Genesi dica, Scriptura sacra adeo est difficilis, vi in quibusdam locis, vique hodie non pateat intellectui. Gli Egitij l'oscurità della sapienza & vana dottrina loro di cofe facre la denotauano con ponere auanti i tempij le sfingi, le quali anco nel tempio nostro habbiamo vedute con oscure note geroglifiche, nelle basi auanti il Pantheon, detto la rotonda, transferite per ordine di Sisto V. alla fontana di Termine, delle quali sfingi Plutarco in Iside, & Osiride. Ante templa Sphinges plerumque collocantes: quo innuunt suam rerum facrarum doctrinam. constare perplexa, & sub inclucris latente sapientia. Ma noi habbiamo figurato l'oscurità, & difficoltà della Sapienza diuina col libro ferrato con sette segnacoli presi dalla sacra... Apocalisse, volendo inferire, che nella recondita Sapienza diuina vi sono cose tanto oscure, quanto pretiose di certissima sede, & autorità: li quali sette signacoli à quelli facilmente saranno aperti, che chiuderanno le fenestre de' sensi alli sette capitali vitij, con le sette virtu à loro contrarie, & cercaranno di conseguire con la pietà, e timor di Dio la sapienza, & scienza doni dello Spirito santo.

L'Agnello Pasquale sopra il libro si pone, perche Dignus est Agnus qui occisus est, accipere virturem, & divinitatem & sapientiam Apoc. cap. 5. Vn'altra ragione vi si può addurre, rispetto l'humana condittione delle creature, lequali per ottenere la sapienza, non devuono estere superbe, & inique in Animamo

Mm 4 min

Iconologia del Ripa

550

enim maleuolam no introibit Sapientiam; ma de uono effere humili, & puri: & in questa guisa si piglierà l'Agnello per la mansuetudine, ouero timor di Dio, che tutti dobbiamo hauere, Initium enim sapientia est timor Domini. Eccl. 1. volendo inferire per l'agnello animal timoroso, innocente, puro, e mansueto, che li mortali non ponno acquistare la sapienza te non con il timor di Dio, e con la mansuetu-



N giouane di bruttissimo aspetto, vestito del colore del verderame, dalla parte destra di detta sigura vi sarà vn'altare, & sopra di esso diuersi instromenti Sacerdotali secondo l'vso Catholico, & Christiano, che con la destra mano tenghi vn Calice d'oro, & sotto il braccio sinistro vna pianeta, & stola inatto di tenere celato quanto habbi tolto da l'Altare, & che si veda che gli sia cascata in terra vna mitria, tenendo il viso rinolto da la parte opposta del surto, dubbioso di non essere scoperto, & à piedi di detto Altare vi sarà vn porco che calpestri delle rose, con diuersi bellissimi fiori.

Giouane si dipinge per essere questa età disgosta più de l'altre à far quello, che gli prodine, con il cui mezzo siamo satti partecipi de'
tesori Celesti, si come accenna! Eccles.cap. I.
Fili concupi scens sapientiam, conserua institiam, & Deus prabebit illam tibi: sapientia
enim, & disciplina timor Domini: & quod
beneplacitum est illis, sides, & mansuetudo,
& adimplebit the sauros illius, i quali il Signore Dio per sua infinita bontà ce li conserui
nell'eterna gloria.
L. E. G. I. O.

pone il senso, il quale come nemico del bene oprare, sa che il giouane come inesperto, & imprudente, commetta molti errori.

Iuuentus pro se ipsa ad ruinam procliuis, dice Gris. hom. 61.

Si rappresenta di brutto aspetto, percioche il Sacrilegio è di sua natura bruttissimo, & però in qual si voglia modo contaminandosi da esso il luogo sacro, è di bisogno riconciliare la Chiesa, onde essendo questo vi tio di tanta mala, & praua natura, lo vestimo del Colore del verderame come quello che significa molti humori, & complessioni-maligne, & da quali poi ne seguono li cattiui costumi.

Natura praua bonos mores non nu-

trit, dice Ælop.

Il tenere con la destra mano il Calice, & sotto il braccio sinistro la pianeta, stola, & per terra la mittia in atto di surto, & dispreggio, & sopra di ciò non mi estenderò con giro di molteparole per essere questa dimostratione assai chiara per se stessa, solo dico che secondo S. Tomaso 1. 2. quest. 99. Sacrilegium est sacra rei violano seu

vsurpatio, & questa violatione significa qual si voglia irriuerentia, & poco rispetto portato

alle cose.

Si dipinge che tenghi il viso riuolto da la parte opposta del furto per significare il timore di chi ha commesso qualche male di essere scoperto, essendo il timore vn' affetto, che perturba l'animo per dubbio di qualche casti-

Vi si dipinge l'Altare con le sopranominate cose sacre a piè sia il porco che li calpestri le rose, & altri siori, percioche narra Pierio Valeriano lib. 9. de' suoi Geroglissici, che nella sacra e diuina Scrittura le rose & i siori, significano la sincerità di vita, & i buoni costumi, onde con la dimostratione, che questo

animale sprezza, & calpeltra le rose, e fiori, a piè dell' Altare, s'intende di quegli c'hanno in dispregio la virtù, & che sono immersi ne i vitii & particolarmente nel vitio della lus-

facrilegio. D 0 LO.



ruina grandissima, come ben dimostra S. Tomaso in 2. 2. quæst. 43. art. primo dicendo, che Scandolo è detto ò fatto meno dritto, che da occasione

commettendosi da qualunque persona in

qual fi voglia modo in luogo facro, s'intende

à gli altri di ruina.

I capelli ricciuti, & la barba bianca artificiosamente acconcia l'habito va. go, & gli stromenti sopradetti dimostrano, che nel vecchio è dimolto Scandolo il metter in disparte le cose graui & attendere alle lasciuie, conuiti, & giuochi, feste, canti, & altre vanità conforme al detto di Cornelio Gallo.

Turpe seni vultus nitidi, vestesque decora.

Atque ettam est ipsum vinere turpe senem.

Crimen amare iocos crimen conniuia cantus.

Omiseri quorum gaudia erimen. habent,

Perche si come dice Seneca in Hippolito atto 2.

N vecchio con bocca aperta con i capelli artificiosamente ricciuti, & barba bianca, l'habito vago, & con ricamo di grande spesa, terrà con la destra mano in atto publico vn mazzo di carre da giocare, con la finistra vn leuto, & alli piedi vi sarà vn flauto, & vn libro di musica aperto.

Si dipinge vecchio lo Scandolo, percioche sono di maggior consideratione gli errori comessi dal vecchio, che dal giouane, & perciò ben disse il Petrarca in vna sua Canzone, il

principio della quale.

Benmi credea passar, &c. Ch'in giouanil fallire, è men vergogna.

Il tenere la bocca aperta fignifica, che non solo con i fatti, ma con le parole fuor de' terminigiusti, & ragioneuoli, si dà grandemen re Scandolo, & si sa con esse cadere altrui in qualche mala operatione, con danno, & con

Al giouane l'allegrezza, Al vecchio si conuien seuero il ciglio. Latitia iuuenem frons decet triftis fenem.

Il tenere, ch' ogn'vn veda, le carte da giocare è chiaro segno come habbiamo detto di Scandolo, e particolarmente nel'vecchio, essendo che non solo non sugge il giuoco, ma da materia, che li giouani faccino il medesimo ad imitatione del suo male essempio.

#### SCELERATEZZA, O VITIO.

7 N Nano sproportionato, guercio, di carnagione bruna, di pelo rosso, & che abbracci vn' Hidra.

Le sproportioni del corpo si domandano vitij della natura, perche come in vn' huomo atto ad operare bene, che s'impiega al male, quel

552. Iconologia del Ripa

male si domandarà vitio & sceleratezza; perche pende dalla volontà per elettione male

habituata.

Così si chiama vitio tutto quello, che non è secondo la sua proportione in vn corpo che perciò si dipinge la sorma d'esso, che habbia vini della natura, come al contrario si sa per significare la virtà, essendo che secondo il Filososo, la proportione di belli lineamenti del corpo, arguisce l'animo bello e bene operante, stimandosi, che come i panni s'acconciano al dosso, così i lineamenti, e le qualità del corpo si conformino con le persettioni dell'anima, però Socrate sù anch' egli d'opiniono, che le qualità del corpo, & dell'anima, habbino insieme conuenienza.

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rappresenta, percioche queste qualità sono stimate communemente vitiose onde à questo proposito disse Martiale xyj. de suoi Epigrammi. Crinerubor, niger ore breus pede lumine le-

lus

Rem magnam prastas, Zoile, si bonuses. Si dipinge, che abbracci l'Hidra, laqualle ha sette teste, & vien messa per i sette percavi mortali, percioche s'auuiene, che alcuna d'esse teste sia tagliata, si come in essa rinascono dell' altre, & acquista maggior forza, con chi gli s'oppone, così il vitio in vn corpo, il quale tutto che venga combattuto dalla virtu, nondimeno per hauer egli più capi in esso per la ... volontà habituata nel male, tosto per essa risorge più rigoroso, & ostinato nelle peruerse operationi, ma al fine conniene che resti superato, & vinto con relisterli, ò fuggirlo, come quello che sin dal principio del mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, & è la rouma di noi miseri mortali, come si dimostra per il seguente Anagramma, che dice così,

VITIVM. MVTIVI.

Capisti primum submissa voce Parentem,
Hine nos clamores tollere ad astra facis.
Heu scelus? heu viinam mutescas tempus in,
omne,

Quam tua nos tradant amplius or a neci.

EPIGRAMMA.

Miraris (celeris monstrum deforme nefandi, Talia non, dices, stix & Auernus habent. Aspice quam facie, quam formidabile vultu. Quam turpes macula corporanigra notant. Quam facile arridens lernaam amplettuur

maram.

Porrigit, & collo brachia ni Za fera.

Not miram hac sceleris sunt argumenta pro-

Quo nil aspettu fadius effe potest

Tale igitur monstrum, dum se mortalis iniquis

Obstringit vitigs criminibusque refert.

#### SCIENZA.

Onna cen l'ali al capo, nella destra mano tenghi vno specchio, & con la finistra vna palla sopra della quale sia vn triangolo.

Scienza, è habito dell' intelletto speculatiuo di conoscere, & considerar le cose per le

fue caule,

Si dipinge con l'ali, perche non è Seienza doue l'intelletto non s'alza alla contemplatione delle cose; onde disse Lucretio nel lib.4. della natura delle cose.

Nam nibil egregius quam res discernere

apertas

At dubijs animi quas ab se protinus abdir.
Lo specchio dimostra quel, che dicono i Filososi, che scientia sit abstrahendo perche il
senso nel capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognitione delle sostanze ideali, come
vedendosi nello specchio la forma accidentale
delle cose esistenti si considera la loro essenza.

La palla dimostra, che la Scienza non ha contrarietà d'opinioni, come l'orbe non ha

contrarietà di moto.

Il triangolo, mostra, che si come i tre lati fanno vna sola sigura, così tre termini nelle propositioni causano la dimostratione, & Scienza.

In scientiam ab codem descriptam.
Casar Scientiam pinxit mulierem ferre
Alatam in capite desuper cristam,
Et in dextera recté continere speculum

Conspicuis è longe imaginibus splendens, In alia vero orbem manu apparere,

Et super orbem figura triangularis inest.

Has Scientia imago, at si aspicias

Cafarem, Scientia imaginem Cafarem, dixeris.

Scienza.

Onna giouane, con vn libro in mano, e in capo vn deschetto d'oro da tre piedi, perche senza libri solo con la voce del Maestro difficilmente si può capire, e ritenere gran copia di cose, che partoriscono la cognitione, e la scienza in noi stessi.

Il deschetto, ouero tripode, è inditio della Scienza, & per la nobiltà del metallo, col quale

ador-

#### SCIENZA.



adornandon je coje pju care, si honorano, e per lo numero de' piedi; esfendo il numero ternario perfetto, come racconta Aristotile nel primo del Cielo, per esser primo numero; à cui conuiene il nome del tutto; come la Scienza è perfetta, e perfettione dell'anima nostra: e però racconta Plutarco nella vita di Solone, che hauendo alcuni Milesijà risico comperara vna tirara di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali hanendo tirato in... luogo del pesce vn desco d'oro; dubirandosi poi frà di loro di chi douesse essere tal pescagione, & nascendo perciò nella Città molto disturbo, fecero finalmente conventione, che si douesse andare all'Oracolo d'Apolline Pithio, eche da lui si aspertasse ritolutione, il quale rispose donersi dar in dono al più sauio della Grecia. Onde di commun confenso sù portato à Socrate, il quale effendo consapeuole del significato d'esso, subito lo rimandò all'-Oracolo, dicendo, che fuor di lui medefimo non si doueua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cole.

#### SCIENZA.

Onna vecchia, vestita di color turchino, tutto freggiato d'oro con l'ali al capo, nella destra mano tenghi vao specchio, & con la sinistra vna palla sopra della quale sia vn triangolo, & vi sarà vn raggio, ò splendore, che venghi dal Cielo.

Scienza è vn'habito dell'Intelletto speculatiuo, il quale conosce, & considera le cose dinine, naturali, & necessarie per le sue vere cause, & principij, diffinitione però breuissima ne dà Platone lib. de sciential dicendo.

Scientia est opinio vera cum ratione La scientia secondo l'istesso Platone nel lib. intitolato Letigiosus, è vna veta strada & potenza alla selicia tà, il che ne dimostrano quelli tre nomi della selicità assegnati dalli Greci antichi cioè Eudemonia, Eutichia, & Eufragia, il primo significa la cognitione del bene, & il secondo l'essectatione di esso, il terzo l'vso, il che tutto dipende dalla Scienza, la

quale Scienza in quanto al bene è in vn certo modo ogni forte di virtù, Però dice l'istesso Filosofo che la Scienza dei bene diuino si chiama assolutamente sapienza.

La Scienza del bene, & del male che asperta all'huomo si chiama prudenza, la Scienza del distribuire il bene, & il male à meriteuoli di es. si, è la giustitia; cerca l'osare, ò pauentare il bene, ò il male è la fortezza, & la temperanza è Scienza di abbracciarlo ò sugirlo, Per mezo dunque della prudenza si arriva ad vna retta opinione che non è altro che la Scienza vera strada alla selicità lo dice l'isseso Diuino Filosofo lib, de Virtute. Prudentia est virtus qua,

dan ad rect am opinionem attinens.

Hora trouandosi tre sorti di selicità come habbiamo detto, bisogna anco che necessariamente si trouino tre sorte di Scienze: à questa verità aspirando il sopracitato Filosofo lib. de Regno dice Scientia tria sunt genera, primum consistit in cognoscendo, ve Arithmetica, Geometria, secundum in imperando, ve Architettura tertio cor in faciendo ve fabrilis, & aly ministri, Bisogna però che l'huomo auati che

fi pof-

SCIEN



fipossa dire hauer acquittato la icienza, che habbia satto buon habito nell'intelletto, & che la possieda bene, e però dice in Alcibiade, Optima consestura Scientis est vi ea, que scit estendere possie. Hora habbiamo dimostrato secondo Platone, qual solo in questa sigura habbiam seguitato, lasciate per hora le distintioni Peripatetiche, che si come sono tre selicità così sono ancor tre sorte di scienze.

Hora per esplicare la figura, Dico che si sa

vecchia perche come dice Ouidio.

Molte cose saper sa l'età graue.

Et prima di lui non senza ragione disse Plauto che l'età è il condimento del sapere, & Platone lib. de scientia, che li vecchi è verissuile pe che siene più sapienti, & anco per le molte satiche satte, & tempo speso nelli studij. In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudentia. dice sob, cap. 1. & perche come si cana dal nostro Autore nel libro Luigiosus già cirato, ei comanda che per conseguir la virtù, & la sapienza bisogna patire non solo incommodi, perdite, satiche, seruitù, mà se sperassimo anco di dissarsi, & deuentare migliori permet.

tere à chi ciò ci promettesse che ci scorticasse, ci liquesacesse, & à fatto ci dissoluesse; dalle cui parole apparisce quanto facci la bontà dell'animo, & quanto siano degni di lode quelli antichi fortissimi Martiri di Christo, & à questo molto simile quel sacro detto. Qui animam a mat

luam in hoc mundo perdet eam, qui vero hic eam perdiderit, eandem in aterna vita recipit.

La veste turchina significa la scienza delle cose naturali, li fregi d'oro significano la Sapienza delle cose divine, & per questo il nostro sopracitato Filososo nel libro de pulchritudine introduce Socrate che prega li Dei

in questa guisa.

O Amice Panyatque caiera numina, date, obsecro, vi intus pulcher officiar, quacunque & mishi extrinscous adiacent intrinsecis sint amica sapientem solum divitem putem tantum vero huius auri tradite quantum nec ferre nec ducere alius quam vir temperatus possie, Ecco dunque che Socrate dimanda il bene, Che bene? la Sapienza, cioè la cognitione

dene cole diuine, le quali solo Dio può dare, & riceuere vn'animo netto, cioè temperato, puro, & candido, che cosa dimanda Socrate, che lo faccia degno della Sapienza, Chi dunque è degno della Sapienza quello che è apparecchiato riceuere il suo lume per mezo della continenza, Temperanza, & virtu di vn animo purgato, bello, & chiaro, & che · habbia desiderio di acquistare questa sapienza, come thesoro di tutte le richezze, & per questo Socrate dimanda questo oro lucente della diuina sapienza apparecchiato con le sopradette conditioni, & non la dimanda. superbamente ne rimessamente, perche peca conditione di essa appartiene ad'vn huomo intemperato. La perfetta & infinita cognitione si troua solo in Iddio, mà la grande, & ampla l'acquista l'huomo temperato. & questo penfa Marsilio Ficino nel argumento del sopracitato lib. Che sia l'oro infocato che comanda che si coprì. S. Gio: nel Apoca. liffi

Si dipinge con l'ali, perche non è Scienza, doue l'intelletto non s'alza alla contemplatio.

ne delle cose, onde disse Lucretio nel lib.4.della natura delle cose.

Nam nihil egregius, quares discernere portas At dubis animis, quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel che dicono i Filosofi, che scientia sit abstrahendo, perche il senso nel capire gl'accidenti porge all'intelletto la cognitione delle sustanze Ideali, come vedendosi nello specchio la forma accidentale delle cose esistenti si considera la loro esen-Za.....

La palla dimostra, che la scientia non ha contrarietà d'opinione essendo opinione vera fecondo Platone, come l'orbe non hà contra-

rietà di moto.

Il triangolo mostra che si come i tre lati fan no vna sola figura, così tre termini nelle propositioni causa la dimostratione, & la scien-

za.

Il raggio, à splendore celeste significa che faccia l' huomo quante fatiche vuole, & ruole per acquistare la sapienza non sarà satisfatto seza il diuino aiuto, & per questo dice l'latone nel sopradetto lib. Litigo us sapientiam no iam humanostudio comparari qua purgaiis montibus divinitus infundi solere, perche l'animo co giunto al corpo no si rende atto a speculare le cose affatto del corpo separate, anzi come vna nottola piena di caligine và suolazzando sotto il gran splendore delle cose diume, Dice il Ficino nel fuo Argumento.

SCIOCHEZZA.

Onna mal vestita, la quale ride di vna girella, che tiene in mano di quelle, che fano voltare i fanciulli al vento, con vna massa di piombo in capo, alludendosi al detto latino, Plumbeum ingenium, perche come il piombo è graue, & se ne stà di sua natura al basso, così ancora è lo sciocco, che non alza mai l'ingegno, ò la mente a termine di discorso, ouero perche, come il piombo acquista lo splendore, e tosto lo perde, cosi lo sciocco facilmente s' allontana da buoni propositi.

Il riso séza occasione, è effetto di sciocchezza; però diffe Salomone, molto rito abbonda

nella bocca di sciocchi.

"La girella, dimostra, che come i suoi pensieri così l' opre sono di nelsun valore, & li girano continuamente.

SCOLTVRA.

louane bella, con l'acconciatura della te. I fla semplice, & negligente sopra laquale Sarà vn ramo di lauro verde, si sarà vestita di

drappo di vago colore, con la destra mano sopra al capo di vna statua di sasso, nell'altra tenghi varij istromenti necessarij per l'essercitio di quest'arte, co' piedi posati sopra vn ricco tappeto.

Si dipinge la scoltura di faccia piaceuole, mà poco ornata, perche mentre con la fantalia l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'arte con quelle della natura, facédo l' vna, & l' altra somigliante, non può impiegarsi molto

nella cura delle cose del corpo.

Il ramo del lauro, che nella seuerità del verno coferua la verdezza nelle fue frondi.dimostra, che la scoltura nell'opere sue si conserua bella, & viua contro alla malignità del tempo.

Il vestito di drappo di vago colore, sarà conforme alla scoltura istessa, la quale essercita per diletto, & si mantiene per magnificenza.

La mano fopra alla statua, dimostra, chese bene la scoltura è principalmente oggetto de gl' occhi, può esser medesimamente ancor dal tatto, perche la quantità soda, circa la quale artificiolaméte composta dalla natura si essercita quell'arte, può esser egualméte oggetto dell' occhio, e del tatto. Onde sappiamo, che Michel' Angelo Buonarotta, lume, e splendore di essa, essendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancata quasi affatto la luce, soleua col tatto palpeggiando le statue, ò antiche è moderne che si fossero, dar giuditio, & del prezzo & del valore.

Il tapeto sotto i piedi, dimostra come si è detto, che dalla magnificeza vien fostenuta la scoltura, & che senza essa sarebbe vile, & for-

fe nulla.

## SCORNO.

H Vomo con vn Guso in capo, e con la ve-ste mal composta, discinta.

Lo Scorno è vna subita offesa nell'honore, & si dipinge col Guso, ilquale vccello di cattiuo augurio, fecondo l'opinione sciocca de' Gentili, & notturno, perche sa impiegar gli animi facilmente à cattiui penfieri.

#### SCIAGVRATAGGINE.

17 Na donna bruttiffima, mal vestita & sca pigliata, e che i capelli sieno difordinatamente sparsi, terrá in braccio vna Simia, ò Berta che dir vogliamo.

Brutta, e mai vestita si rappreseta la Sciagurataggine, percioche non ciè più brutta, &

abo-

Iconologia del Ripa

556

abomineuole cofa, quanto vn' huomo, che non opera virtuosamente, & con quella ragione datali dalla natura, che lo fà differente da gli animali irrationali, i capelli nellà guisa che dicemo, sono i pensieri volti al male.

operare.

Tiene in braccio la Simia, percioche è cosa volgatissima, & dal testimonio degli scrittori di tutte l'età approuata, che per la Scimia, ò Berta s'intenda vn'huomo da gli altri sprezza tissimo. & tenuto per vn manigoldo, & sciagurato; si come lo mostrò Demosthene nell'O ratione; che sece per Tesisonte; dicendo, che Eschine era vna Bertuccia tragica, mentre ei s'andaua in certo modo con grauità di parole

mascherando, essendo egli tuttauia vn grande pezzo di tristo, e Dione historico, lo dice, non so de i miei maldicenti più stima, che si faccia, come si suol dire delle berte. Trouarere ancora appresso Cicerone nelle Epistole, la berta non essere posta se non per huomo da niente. Ne scioccamente è chiamata da Plauto la berta hora cosa da nulla, hora sciaguratissima, come sà nella Comedia del Milite, & del Seudolo, & in quella del Rudente la mette per il russiano che dietro à sogni si và lambiccando, Conciosia cosa, che non si troui generatione di persone più scelerata, e più perduta de russi; essendo essi si come egli asserma, in disgratia, & odio à Dio, & à gl' huomini.

# SCROPOLO.



V N vecchio magro & maeilente in atto vergognato & timido, vestito di bianco che riguardi verso il Cielo, terrà con ambe le mani vn criuello ò settaccio, harà vna collana dalla quale pende vn cuor humano, & attaccato vn fornello, col fuoco acceso.

Il Scropolo è detto Synteresis, che dal Greco non sona altro che attentione, e conserua-

tione, & è quella parte dell' anima, che hà in odio il vitio, & cerca sempre tenersi monda da colpa di peccato se se qualche fallo ha commesso continuamente l'odia, & ne sent dispiacere. S. Gieronimo la chiama Coscienza; S. Basilio vuol che signisichi vn giuditio naturale che fa l' huomo del bene, & del male. S. Gio. Damasceno la chiama luce della nostra mente. Ludouico Vines vna censura della nostra mente, che approva le virtù, & scaccia iviti), mordendo continuamente la Coscienza. Si dipinge vecchio, perche li vecchi ponno molto più ageuolmente giudicare del bene, & del male per la loro esperienza, & perché cercano tenere la Coscienza più netta conoscendosi essere più vicini alla morte de Giouani; i quali attendendo a più piaceti alle volte, non penfano alle offese che fanno à Dio non essendo altro la Coscienza secondo Hugone che cerdis [cientia, cor enim [en noust sua scientia.

Si dipinge magro, & macilente pet effere tormentato, & confumato cotinua mente dal rimorfo della Cofcienza co-

me dice Ouidio de Ponto lib. 1.

Stà in atto vergognolo effendo proprio del colpeuole hauer vergogna.

Et vi occulta vitiata teredine nanis.

Equoreos (copulos vi cauai vinda Solis. Proditur vi scabra positum rubigine ferrum. Conditus vi tinea carpitur ore liber.

Sic mea perpetuos curarum pectora morfus.

Sins

Sine quibus nullos conficiantur habent. Nec prius hi mentem stimuli, qua vita relin-

Quisque doler, citius quam dolor ipse cader. Si dipinge timoroso essendo che chi hà qual che rimorso di Coscienza sempre habbia timore della Giustitia di Dio, che non li dia il condegno castigo in questa vita, & nell'altra licendo anco Pithagora, che niuno si troua tanto ardito, che la mala Coscienza non lo faccia timidissimo, perche non stà mai quieto d'animo, & hà paura sino del vento, & Menandro Poeta Greco.

Quid aliquid sibiconscius est, etiamsi fuerit

audacissimus

Conscientia tamé facit illum timidissimum & vn altro Poeta.

Quid pena prasens conscie mentis pauor. Animusque culpa plenus, & semet timens.

Il vestito bianco denota che si come cadendo nel bianco qualche macchia ancor che leggiera subito facilmente si vede, & conosce, & vi genera bruttezza.così il scropoloso, che hà satto qualche errore, se ben susse picciolo subito se ne accorge, lo biasma, & cerca dicorraggerio, & pentendosi cerca riccorrere à Dio come miericordioso cercando di nuouo impetrar la sua gratia, & per questo stà con gli occhi verso il Cielo.

Tiene i criuello essendo vn istromento che separa il buono dal cattiuo separando dal grano l'oglio, veccia & altre cose cattiue, à guifa della Synteresi quale và considerando, & elegendo le attioni buone, & virtuose, dalle cattiue, & viriose, restando le cattiue nel ven-

tilabro de la confeienza.

Tiene la catena có il cuore dicendo i Theologi che il configlio risiede nel cuore, & inquello pogono il principio di tutte le cose agibili, ammaestrandoci il Signore che nel cuore cossifie quello che macchia l'huomo, & li Antichi lo chiamarono ventre dell'anima, & per queste Dauid disse Cor mundam crea in me

Deus, intendendo i buoni pensieri.

La catena à cui detto cuore è appeso significa secondo Pierio Valeriano nel lib. 34. pendendo sopra il petto, il parlar viridico, & de persona che non sapesse mentire, ò ingannare, & come volgarmente si dice quel che tiene nel cuore, hà nella lingua, lontano da ogni fintione, & da ogni bugia, & conseguentemente di buona conscienza,

Il fornello, ouero Clibano appresso Pierio Valeriano nel loco citato significa la coscien-

za con ardore esaminata, essendo che Dio commanda per li Proseti che alcune cose siano osserte nel sornello, cioè tacitamente tra se stesso essendo pentendoci noi delli errori commessi la coscienza nostra in noi occultamente s'accende, & rimorde, così sforzandoci à poco à poco di purgare il suo peccato, & questa è la cagione che alcuni interpreti della saera Scrittura lo espongono per il cuore de l'huomo,

Di più il fornello è vn'istromento de principali che seruono all'arte spagyrica, che non vuol dir altro che separatrice; non hauédo altro fine che separare il puro dall'impuro; a quella guisa à punto che il scropoloso nel sornello del suo core, con il suoco del simore della coscienza, con il vento delle buone sipirationi cerca mondar l'anima da ogni bruttura

acciò sia atta da offerirsi à Dio.

#### SDEGNO.

Vomo armato, e vestito di rosso, con alcune fiamme di suoco, starà con le braccia ignude, porterà ricoperte le gambe, con due pelli di piedi de Leoni satte à vio di calza, tenendo in capo vna testa d'Orso, dalla quale esca siamma, e sumo.

li suo viso sarà rosso, e sdegnoso, e in mano

porterà alcune catene rotte in pezzi.

Il vestimento rosso & le fiamme, mostrano che lo sdegno, è vn viuace ribollimento del

jangue,

Le gambe, & le braccia nel modo detto danno indicio, che lo Sdegno può effer si potente nell'huomo per opra delle passioni meno mobili, che si renda simile à gli animali brutti, & alle siere seluaggie. Et però ancora vi si dipinge la pelle dell'Orso, è incitatissimo allo sdegno.

Le carene rotte mostrano, che lo sdegno suscita la forza, & il vigore per superar sutte le

difficultà.

#### SECOLO.

H Vomo vecchio con vna Fenice in mano, che si arde, & stà dentro alla nona sfera.

Si fà vecchio, perche il fecolo, è lo spatio del la più longa età dell'huomo ouero di cent'anni, & lo spatio della vita della Fenice, ouero il moto d'un grado della nona sfera. 558 Iconologia del Ripa

SECRETEZZA.

Onna, che non solo habbia cinta la bocca con vna benda, ma anco figillata, & il resto della persona sia da vn gran manto nesto tutta coperta.

Soleuano gl'Antichi con la bocca legata, e figillata rappresentare Angarona Dea della Secretezza, per denotare l'obligo di tacere li

Sidipinge con il manto nella guisa c'habbiam detto, percioche si come egli ricuopre tutte le parti del corpo, così la secretezza cela, & tiene occulte tutte quelle cose, che le vengono considate.

#### SECRETEZZA OVERO TACITVRNITA.



Onna graue in habito nero, che con la destra mano si ponga vn'anello sopra la bocca in atto d'imprimerla, & alli piedi da vn canto vi sia vna Rannocchia.

Vuol esser graue, perche il riserir secreti è atto di leggierezza, il che non fanuo le persone sode, & graui. L'habito nero significa la buona considenza, e costanza, perche il nero non passa li altri colori: così una persona stabile, e costante non passa il secreto il raltri, una se lo ritiene in buona considenza.

Tiene l'anello in atto di suggillarsi la boc-

ca, per legno di ritenere i secreti.

Arcanum vi celet claudenda est lingua.

figillo. Diffe Luciano Greco, altri dissero metaforicamente la chiaue nella lingua, volendo inferire, che li secreti si deuono tenere chiusi in bocca.

Sed est mini in lingua clauis custodies.
Verso d'Eschilo Greco Poeta, così tradotto da Gentiano in Clemente.
Alessandrino Stromate V. Nell'Edipo Coloneo di Sosocle tragico parla il coro in questa guisa.

Vbi veneranda Sacerdotes Fouent Sacra Cercris. Hominibus: & quorum aurea Clauis linguam claudit Ministri Eumolpida.

Er ciò dice per dimostrare, che quessi teneuauo occulti i secreti misteri di Cerere, come se hauessero la lingua serrata in bocca à chiaue nel che hanno mira i detti auttori à quelle picciole chiaui antiche satte à gussa d'annello atte à serrare, aprire, signare, sigillare le cose acciò si mantenessero custodire, & non sussero da serui tolte senza conoscersi, de'quali anelli da segnare ne ratta Giusto Lipsio nel 2, sibr. degl'Annali di Cornelio Tacito; dagl'Autori citati da lui si raccoglie che quelle picciole chiaui erano anco chiamate

anelli, massimamente da Plauto, quando sa dire à quella madre di samiglia. Obsignate cellas referie anulum ad me. De quali anelli con chiauere annessi; se ne vedono infiniti in Roma da studiosi raccolri. Vsauasi anco da gli antichi figillar, come hora, le lettere con anelli, che si portano in deto, acciò non si vedino, è palestno li negoti), onde occorse vna volta che essendo presentata vua settera ad Alessandro Magno di sua madre corra Antipatro in preséza di Efectione suo caro amico. lenza feoftarli ne guardarli da lui la leffe; fubito letta si leuò l'anello dal dito, col quale solea segnare le sue lettere, e lo pose in bocca ad Enfestione, per ricordo di secretezza, acciò no riferisce il contenuto. Ne è maraniglia, che

Augu-

Augusto come racconta Suetonio al capit. y. vsasse significare le lettere con vno anello, nel cui impronto era vna Ssinge; perche la Ssinge è Geroglisico nell'occultare i secreti, secondo Pierio libro sesto. Altri vsarono per impronto l'imagine d'Harpocrate reputato dalla superstitosa gentilità Dio del Silentio, per dare ad intendere con tali segni à chi scrittenano che stessero che si se occultassero i secreti

lecreti. La Ranocchia sù impresa di Mecenate per simbolo della taciturnità trouasi in Plinio lib. 32. cap.7. che vi è vna sorte di Ranocchie nelli canneti, e nell'herba, mute, senza voce, e fimili sono in Macedonia, nell'Africa in Cirene, in Tessaglia nel lago Sicendo, & in Serifo Isola del Mare Egeo, vinti miglia discosto da Delo, nella quale Ifola vinascono le Rane mute, onde passa in proverbio, Seriphia Rana, per vna persona cheta è taciturna, veggansi gl'Adagij, e Suida nella parola, Batrachos Seriphios, oue dice Rana Seriptia dicitur de mutis, juod rana Seriapha in Scyrum perlaie, non vociferabantur. La Rana Seriphia dicesi di persone mute, e taciturne: perche le Rane Serifie non gridauano, ancorche tolseto portare in Sciro, oue le natine Rane gridavarro: e però quelli di Sciro marauigliandosi delle Rane mute di Serifo foleuano dire airachos ech Seriphus cioe Rana Serifia, la ... qual voce passò poi in prouerbio. Si che non è fuor di proposito pensare (si come anco giudica il Paradino nelli funboli heroici, che Mecenate vialse nel luo anello la rana, per fimbolo della Taciturnità, e ecretezza mediante liquale era molto grato ad Augusto Imperadore come narra Eutropio: se bene Sueronio al cap 66, dice che Augusto restò di gustato di lui, perche riferì vn fecreto della congiura (coperra di Murena à Terentia fua mogile; mancamento in vero grande, perche li secreti massimamente de Prencipi non si denono riuelare à niuno huomo, non che à Donne di natura loquaci, come le gazze, che ridicono ciò, che odono dire, e se bene la secretezza, e taciturnità è femina, nondimeno li secreti, che sono maschi non possono star rinchiusi nel petto delle femine. Perciò hebbe ragione Esopo di por quel ricordo. Mulieri nunquam comiseris arcana, edicesi di Catone che ogni volta che conferiua qualche fecreto alla amoglie sempre se ne trouaua pentito, anco fe ne trouò pentito Fuluio amico d'Augusto, il qua'e hauendo yn giorno sentito piangere

l'Imperadore, e lamentarfi della solirudine di casa, e di due nepoti da canto di figlia tolti di vita, & di Postumio vnico rimasto, che in effilio per calunnia di Liuia fua moglie viueua, perche era sforzato lassare il figliastro successore dell'Imperio, con tutto che hauesse compassione del nipote, e desiderasse di richiamarlo dall'essilio, Fuluio riferi questi lamenti à sua moglie, la moglie à Liuia Imperatrice, di che ella acerbamente fe ne lamentò con Augusto: e Fuluio andatosene la mattina secondo il costume à salutare, e dare il buon giorno all'Imperadore gli rispose Augusto. Sanam mentem Fului cioè, Dio ti dia buon senno, dandogli ad intendere contal motto, che haueua hauuto poco ceruello à ridir il secreto alla moglie, con la quale poi se ne dolse fortemente dicendo. Augusto s'à accorto, che io hò scoperto il suo animo; però da me stesso mi voglio dar morte e meritamente rispose la moglie, essendo stato tanto tempo meco, non ti sei accorto. della mia leggierezza, dalla quale guardar ti doueui? mà lassa che io muoia prima di te, e preso va coltello s'vecile auanti il marito. Onde molto si deue auuertir non conferir seereti con donne: ne meno lassarsi cauar niente di bocca dalle loro affidue preghiere, potenti lusinghe, e carezze, che bene spesso come curiose d'intendere i fatti altrui, à bella posta fanno: mà in tali casi bisogra gabbarle per leuarsele dauanti con qualche artifitiosa inuentione, come fece Papirio pretestato giouanetto accorto, che taciturno tenne occultii secreti del Senato, calla Madre. che con istanza grande da lui ricercaua che cosa s'era consultato nel Senato, rispose doppo lunga refistenza, che s'era trattato s'era meglio per la Republica, che vn huomo folo hauesse due mogli, ò vna donna due mariti ciò subito inteso, lo riferì all'altre matrone, le quali se n'andorno vnite insieme piene d'ansierà al Senato, e lo pregorno con lacrime à gl'occhi, che si terminasse più tosto di dare per moglie vna donna fola à due huomini, che vn'huomo à due donne. Il Senato si stupi di simile domanda: intesa la cosa, come era passata, sece gran festa à Papirio abbracciandolo ogn'vno per la sua fede, e Secretezza, dandogli prinilegio, che egli solo de'purti per l'auuenire potesse in conseglio interternenire, come riferisce Macrobio ne Saturnali libro primo cap.6. non è inferiore la burla che narra Plutarco, nel trattato de Garruluate,

Nn pro

profiteuole in questa materia, d'vn Senator Romano, il quale stando molto pensoso sopra vn configlio occulto del Senato, fu con mille scongiuri pregato dalla moglie, che la facesse consapeuole del secreto, dandoli giuramento di non douerlo ridir mai; il marito fingendo effer conuinto dalle sue preghiere, disse sappi che è venuto auuifo, che vna lodola è volata armata con lancia, e celata d'oro: hora stiamo con l'Auguri à confultare se sia buono, ò cattiuo augurio, ma di gratia taci, non lo ridire à niuno, la secreta moglie partitosi il marito dubitando di finistro augurio, cominciò a piangere, e dar materia alla serua d'accorgersene, che disgratia vi era ssi come sece, la Padrona narrolle il tutto con la solita clausula, auuerti non lo dire à niuno; ma ella discostatasi dalla Padrona, raccontò il tutto ad vn suo amante, l'amante ad vn'altro, & in breue si sparse per il foro Romano, doue peruenne all'orecchie dell'Auttore della nuoua, ilche tornatosene à casa, disse alla moglie, tu m'hai rouinato, già s'è saputo in piazza il secreto, che t'hò detto,

sò che'l Senato si lamenterà di me, bisogna ch io muti paese per la tua incontinenza, & essa rispose, non è vero, non hò detto niente, non sei tiì il trecentesimo Senatore del Senato? perche hà da esser data la colpa più à te che à gl'altri? come il trecentesimo? rispose il marito, questo non lo sà niuno del Senato se non io, che hò trouato simil fintione per prouare la tua secretezza. Ma per l'auuenire non accade far proua della secretezza delle donne, che per l'ordinario tutte cantano volentieri. Meglio anco sarà di andar cauto in ciò, e riseruato con gl'huomini, e non confidare i suoi secreti con niuno, e chi li consida, fe si diuolgano, non si lamenti d'altri, ma di se stesso, che è stato il primo à dirli, perilche deuesi offeruare la continua taciturnità della... Rana Setifia la quale se bene è presa da gl'-Adagij per vitiosa, e di souerchia taciturnità in altre cose; nulladimeno è commendabile in questo particolare della secretezza; perche il secreto deue esser tenuto in bocca chiuso, e figillato.

#### SEDITIONE CIVILE DEL SIG. GIO: ZARATINO CASTELLINI.



Onna armata con vn'hasta nesla mano diritta, nesla sinistra vn ramo di Elce, alli piedi due Cani, che si azzustano, vno incontro l'altro.

Le seditioni, le guerre, & le differenze Ciuili niuna altra cosa le commuoue, che il corpo, & li suoi appetiti, & cupidigia, tutte le guerre nalcono dall'acquisto delle ricchezze, & le ricchezze ci sforzano d'acquistare per le commodità del corpo, al quale cerchiamo feruire, & anco procuriamo di satiare tutti gli appetiti nostri, & cac. ciarci tutte le cupidigie, & voglie, che dal fenso ci vengono fomentate, ò per vtile di robba, ò per amor di Dame, ò per ambitione di dominare, & pretenfione di maggioranza, non volendo cedere à gli altri, ma superarli in ogni conto:per quali rispetti vengono i Cittadini à perturbare il tranquillo stato della patria, & seminano per la Città dissensioni, & si pongono in arme per le Seditioni suscitate, & perciò la siguriamo armata, dalla quale Seditione deuono in ogni modo aftenersi li Cittadini, per la quiete publica, & deuono esterminarla à fatto come dice

Filo-

Filostrato sib. 4.cap. 2. Seditio, qua ad arma, mutuas que plagas viues deducit, à ciuitaribus exterminanda pentus est: impercioche è cosa empla à cittadini machinate tra loro mali, & sciagure: per detestare questa seditione domestica, conviene assai quel verso d'Homero nell' Odissea.

Impiares meliori inter fo femala.

Non è da lodare Solone in quella sua legge, in honor della quale tiputaua infame vno, che non si aderiua ad vna parte nara che susse vna Seditione Ciuile, dalla qual egge ne fa mentione Plutarco ad Apollonio, & nel trattato del gouernare la Republica verso il fine: ne si deue colpare vno, che non si accompagna con vna parte in fare ingiuria, alienate da Cittadini, ma più tosto cittadino commune in dare aiuto, ne se gli porterà inuidia, perche no sia diuentato partecipe della calamità poiche apparisce, che vgualmente si duole della infelice forte di tutti, anzi tra le ciuili opere la maggiore si deue riputare il procurare, che no nasca niuna seditione, come si comprende da Plutarco. Est autem preclarissimum in id operam dare, nulla vt vnqua oriatur (editio: idq; artis quasi civilis: opus maximum est: & pulcherrimum existimandum Et però deue vn'huomo ciuile interponersi alle differenze, ancor che priuate, ne i principij, acciò non forghino seditioni trà cittadini; essendo che, di prinate; molte volte diuentano publiche, impercioche non sempre vn grande incendio piglia origine da luoghi publichi, ma per lo più vna picciola scintilla, vna lucerna disprezzata in vna particolare casa suole attaccate gran fiamma in danno publico. Et però foggiuge Plutarco. Ex officio ciuilis vir (ubitetis rebus hoc unum ei restat, quod nulli alieri bono prastantia credit, vi cines suos concordia, mutuaque amicitia inter se se vii doceat, lites, discordias, sedutiones, inimicitia vsque omnes aboleat.

Tiene vn ramo d' Elce nella mano sinistra per simbolo della Seditione ciuile, poiche questi arbori se tra loro si shattono, e vrtano, si rompono Arist. nel 3. della Rettorica per auttorità di Pericle, che i Beotij erano simili à gli Elci, impercioche si come quelli trà loro si rompono, così li Beotij trà loro cobatteuano: Perucles, inquiti ille, Baotios ilicitus esse similes dixit, vi enim iluces se se vicissim sranguni, sta Reonos inter se praliari; onde ne deriuò l' Alciati nell' Emblema 205.

Duritie nimia quod se se rumperet ilex,

Symbola civilis seditionis habet.

Dalla cui figura dell'Elce si raccoglie, che si come gl Elci piante grandi, gagliarde, salde, dente, & dure, difficili à spiantarsi & tagliarsi da colpi di serro nondimeno vrtandosi trà loro facilmente si rompono, così le Republiche ancorche ben munite, & sortificate, difficile ad essere spiantate da serro, & nemica mano, nondimeno se li cittadini trà loro s'vrtano facilmente cadono, & roujnano à fatto per le Seditioni ciuili, onde Plutarco dissere le Seditioni ciuili, onde Plutarco dissere se unuare, sin unuersum seatumbus comurbata, funditus perierum.

Li cani che alli piedi della figura fi azzuffano, cen ragione feruono per fimbolo della feditione ciuile, poiche se bene sono animali don efficie d'vna medefima spetie, nondimeno sono soliti d'azzustarsi per lo nutrimento del corpo, per gl'interessi loro venerei, & per irritai fi tra loro, con l'abbaiare, & ringhiare co'denti scoperti, non volendo cedere l'vno all'altro, così anco gl'huomini, ancorche domestici d'vna medesima Città per gli illessi rispetti di sopra toccati vengono in contesa, & partoriscono alla patria, & Città loro pernitiose turbulenze di seditioni civili, dimodo, che sono, come tanti cani arrabbiati, famelici, & sitibondi del sangue ciuile, riputati da tutti gl'huomini sfacciati, audaci, & cattiui, fi come esclama Cic. nell'Oratione pro Sestio. Hi, & audaces, & mali, & pernitiofi cines putantur, qui incitant populi animos ad sedi-Honem.

# SENTIMENTI.

#### VISO.

Glouanetto, che nella destra mano tenga vn'Auoltoio, cosi lo rappresentauano gl'Egitij, come racconta Oro. Apolline, nella sinistra terrà vno specchio, & totto a braccio, & à canto, si vedrà vno Scudo, oue sia dipinta vn'Aquila con due, ò tre Aquilette, che guardino il Sole, col motto che dica, Cognitionis vià.

Lo specchio dimostra, che quella nobil qualità non è altro, che, vna apprensione, che sa l'occhio nostro, il quale è risplendente, come lo specchio, ouero diasano come l'acqua delle forme accidentali visibili de'corpi naturali, & le riceue in sè non altrimenti, che le riceue lo specchio, porgendole al senso commune, &

Nn 2 quin-

Iconologia del Ripa

565

quindi alla fantasia, le quali fanno l'apprensione. Se bene molte volte salsa; & di qui nasce la dissiona nelle scienze, & nelle cognitioni appartenenti alla varietà delle cose; da questo Aristotile giudicò la nobiltà di questo sentimento, e che più ageuolmente de gli altri saccia strada à gli occulti secreti della natura sepolti nelle sostanze delle eose istesse; che si riducono poi alla suce con questi mezzi, dall'intelletto.

L'Aquila hà per costume, come raccontanó i diligenti Osseruatori, di portare i suoi figlinoli vicino al Sole, per sospetto che non gli siano stati cambiati, & se vede che stanno immobili, sopportando lo splendore, lirac+ coglie, & li nutrifce, ma se trona il contrario come parto alieno li scaccia, da che s'impara questa singolar potenza, quando non serua per fin nobile, & per essercitio di operationi lodeuoli; torna in danno, & in vituperio di chi l'adopra; Et forse à questo fine durò nell'-Italia, & nell'Europa per molti anni, mentre durorno le seditioni de'Vandali, che i Signori principali. i quali hauessero mancato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini, si faceua no accecare, accioche viuessero in quella. miseria.

Si può ancora vicino à questa imagine dipingere il Lupo Ceruiero, da Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

#### V D I T O.

7 Olendo gli Egitij signisicar l'vdito, dipingenano l'orecchia del Toro, perche quando la Vacca appetisce il coito (il che è solo per termine di tre hore) manda fuori grandiffimi mugiti, nel qual tempo non soprauenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non si suol piegare à tal atto suio all'altro tépo determinato; però stà il Toro continuamente desto à questa voce, come racconta Oro Apol. line significando forse in tal modo, che si deue ascoltare diligentemente quello in particolare più d'ogn'altra cosa, che è necessario alla duratione & alla colernatione di noi stelsi, in quel miglior modo, che è possibile. Et perche meglio si conosca questa figura, si potrà dipingere detta imagine, che tenga con le mani l'orecchia d' vn Toro.

Vdito.

Onna che fuoni vn Liuto, & à canto yi farà yna Cerua.

O D O R A T O.

Jouanetto, che nella mano finistra ten-

ga vn vaso, & nella destra vn mazzo di fiori, con vn Bracco a' piedi, e sarà vestito di color verde dipinto di rose, & altri fiori.

Il vaso significa l'odore artificiale, & il maz

zo di fiori il naturale.

Il Cane bracco si pone, perche la virtù di questo sentimento, come in tutti i cani è di molto vigore, così è di grandissimo ne' Bracchi, che col solo odorato ritrouano le siere associo molte volte in luoghi secretissimi, & all', odore si sono veduti spesso fare allegrezza de Padroni vicini, che altramente non si vedeuano.

Si veste di color verde, perche dalla verdura delle frondi, si tolgono i fiori teneri, & odo-

riferi.

G V S T O.

Dona, che con la destra tenga vn cesto pieno di diuersi frutti, & nella sinistra

yn frutto di persico,

Il Gusto, è vno de cinque sentiméti del corpo, ouero vno delle cinque parti per le quali
entrano l' idee, & l'apprensioni ad habitar l'anima, della quale fanno i loro consigli bene
spesso in vtile, & spesissimo anche in ruina di
essa, ingannati dalla falsa imagine delle cose
apparenti, che sono gli esploratori, & spie tal
volta false, & però cagionano gran male à lei,
& ad essi; false spie hebbero in particolare gli
Epicurei, li quali gli riferiuano, che bona cosa sosse attedere alla crapula senza molti pensieri d'honore, ò di gloria humana.

Si dipinge con varietà di frutti perche quefii senza artifitio, diuersamete dal gusto si fanno sentire, & il frutto del persico si prende spesso à simile proposito da gli Antichi.

Donna col braccio finistro ignudo, sopra del quale tiene yn Falcone, che con gl'artigli lo stringe, & per terra vi sarà vna testu-

gine.

#### SENTIMENTI. Del corpo.

Del Sig, Gio. Zaratino Castellini.

N huomo, che tega da vna mano legati con cinque cingoli alquato larghi questi animali: vno Sparauiero, vna Lepre, vn Cane, vn Falcone, & vna Simia, nel primo cingo-

0

lo in mezo sia figurato va'occhio, nel secondo vna orecchia, nel terzo vn naso, nel quarto

vna lingua, nel quinto vna mano.

Cinque sono i sentimenti, come ogn'vn sà, Vista, Vdito, Odorato, Gusto, & Tatto: altrettanti sono gli instromenti, & organi sensorij, per li quali si riceuono i detti sensi dell'anima, quali stromenti sigurati habbiamo per ogni cingolo.

Non saremo lunghi in discorrere sopra ciò, potendosi ordinatamente vedere tal materia in Arist. in Galeno, in Auicenna, & in altri Fisici, & Filosofi, come anco in Plin. lib. x cap. 69 in Aulo Gellio lib. 7. cap. 6. in Plutarco de placitis Philosopharum in Lattantio Firmiano, in Santo Damasceno, & in Celio Rodigino, basti à noi reccare le ragioni, per le qua li mossi ci siamo à figurarli con li sudetti animali.

La vista si saria potuta rappresentare con il lupo ceruiere, di cui diconfi gli occhi di acuta vista e lincei: con tutto ciò la figuramo con lo (parauiere augello di potentissima virtù, vifina che fin nel Sole filla lo sguardo, il cui fele rischiara la vista, & leua le macchie, & le caligini da gl'occhi, come l'Aquila, mà noi habbiamo più tosto eletto quello, che questa, perche egliè di più simbolo dell'Ethere, della lingua; ma alle parti che fono d'ogni canto, splendore, & lampa del Mondo è chiamato da gli Egitij Ofiride, di cui n eradetto Augello figura per l'acutezza della sua vista: Plutarcho nel trattato d'Iside, & Osiride. Accipitre etiam picto Osirin sape proponunt, quis enim ea pollet acumine visus: che la vista habbia affinità con la luce, con lo sp'endore, & con l'Ethere affermasi da Plutarcho ne morali, oue dice che il Mondo se bene è vn solo nondimeno è composto in vn certo modo di cinque corpi, del corpo della terra, dell'aqua, dell'aere, del fuoco, & del Cielo, chiamato da Aristotele quinta sostan. za, da altri luce, & da altri Ethere, ne mancano di quelli, che applicano le facultà de i sensi, eguali di numero alli sudetti cinque corpi, il tatto alla terra; perche refiste, il gusto all'acqua, perche pigliansi le qualità de fapori per l'humidità della lingua spongosa & humida; l'vdito all'aria; la quale ripercossa, si fà la voce e'l sono; l'odorato di natura ignea al fuoco & l'ethere alla luce, perche l'occhio lucido stromento della vista li puro hamore christallino, & nel Timeo si fa partecipe de i raggi & lumi Celesti. Visus, fulgore, eiber,

& lux res cognata consemperantur, sensumingue concordi motu percellunt, dice Plut. nel di

scorso d'Ei appresso Delfi.

L'vdito hà per simbolo illepre, che da gli Egittij per l'vdito sigurauasi. Plutarcho nel quarto simposio questione quarta. Celeritate exundiendi videtur alys anterec, cuius admiratione dich Lygypig in suis sacris luteris

picto levore auditum significani.

L'odorato si dimostrana da gli Egitti col cane, il quale all'odore scopre le cose nascoste, conosce la venuta di gente incognita, & del Patrone, ancorche lungo tempo sia stato lontano, e tente nella caccia, done fieno passate le fiere, & le perseguita fin che le troua, onde si suol dire come in prouerbio naso da bracco, per vno che habbia buono odorato: della sagacità, & odorato de cani veggasi quel vago libretto della Caccia di Senofonte: Questi tre sensi che sin qui esplicati habbiamo, non sono communià tutti gli anima. li, poiche alcuni nascono ciechi senz'occhi, altri fordi fenza orecchie, altri fenza narici, & odorato, se bene i pesci ancorche non habbino membro, ò forami di vdito, & odorato, nondimeno. & odeno, & odorano; delli due seguenti sensi ne sono, partecipi tutti gli animali perfetti, come piace ad Aritt. nel 3. lib. de Avima cap 17. & nel lib. del sonno & della vigilia. Omnia animalia tuctum, O gustum habent præ erque animalia imperfecta: l'huomo auanza tutti gli altri animali nel gusto, & nel tatto, ne gli altri sensi è auan. zato egli da altri, l'aquila vede più chiaramen. te di lui, Plinio dice che l'Auoltore hà più sagace odorato, la talpa, ode più liquidamente se bene è coperta dalla Terra elemento denso, dice il medemo Plinio, che l'ostrica hà solamente il tatto prina d'ogni altro senso, ma potiamo dire che in vn certo modo habbia... anco guíto poiche di rugiada fi pafce.

Il Gusto è da credere, che sia in ogni Animale, perche ogni Animale si nutrisce di qualche cibo, & sapore; conforme al parere dell'istesso Plinio. Existimanerim o mibus, sensum & gustatu esse, cur enimalios alia sapores appetunt? se bene appresso il mede no narrasi, che nel sine dell'India circa il siume Gange nasce certa gente detti Aloni senza bocca, che non mangiano, ne beneno, ma viueno d'halito, & di Odore che per le narici tirano, onde sempre portano in mano radiche, siori, & pomi siluestri, ne i lunghi viaggi, acciò non gli manchi

Nn 3 da

da odorare, ma questi sono mostri di natura senza bocca, però son priui del gusto. Il Porco hà gusto d'ogni cosa per fino del lutto, & delle immonditie, & perche ciò è vitio di gola l'habbiamo lasciato da parte, si come anco lasciamo gli augelli di lungo collo come la grue & l'Onocrotalo simile al cigno, perche questi sono simbolo della gola, attesoche Filoxene figlio d'Enxide si lamentaua della natura che non gli hauesse dato lungo collo come alla Grue per poter più lungo tempo godere del gusto delli cibi, & delle beuande, si come anco Melanthio del quale Atheneo nel primo lib. Melantius voluptatis desiderio captus auis cuiuspiam longam ceruscem dari sibi postulabat, vi quam diutissime in voluptatis sensu moraretur.

Onde Martiale nel xj. libro.

Turpe Rauennatis guttur Onocrotali. Et l'Alciato nell'emblema nouantesimo. Curcullione gruis tumida vir pinguur aluo, Qui Laron, aut manibus gestat Onocrotalu.

Per fuggir noi vitioso Geroglifico, facciamo simbolo del gusto l'Herodio detto il Falcone augello di ottimo gusto, poiche per gran fame ch'egli habbia, come narra S. Gregorio, mai non vuol mangiare carni putride, ma la comporta sin che troui pasto degno del suo

purgato gusto.

E necessario che ragioniamo alquanto sopra la lingua posta nel cingolo del gusto, poiche non tutti concedono il sentimento del gusto alla lingua, ma chi al palato solamente, chi alla lingua, & insieme al palato, & chi alla lingua fola. Marco Tullio nella natura de gli Dei mostra d'attribuirlo al Palato quando di. ce che Epicuro dedito alli gusti del palato, cioè della gola, non hebbe rifguardo al Cielo, il cui concauo, & volto, da Ennio chiamasi Palato. Epicurus dum Palato quid sit optimum iudicat Cœli palatum, vt au Ennius, non (u/pexit. Et nel libro intitolato, de finibus, Voluptas que palato percipitur, que auribus, intendendo del piacere del gusto, che si piglia col palato, & del piacere dell'vdito, che si piglia con le orecchie. Quintiliano lib. 1. cap. 2. lamentandosi che i putti s'instituiscono prima nelle diuitie, & gusti, che nel parlare, ancor esso l'attribuisce al palato. Non dum prima verba exprimit, & iam coccum intelligit, iam conchilium poscit, ante palatum corum, quam os influtimus. Horatio nel secondo delle cpilt. facendo mentione di tre conuitati, che haueuano diuerío gusto, dice ch'erano di

vario palato.

Tres mihi conuiua prope dissentire videntur Poscentes vario vultum diuersa palato.

Fauorino appresso Gellio lib. 15. cap. 8. dice che quelli non hanno palato, cioè gusto che mangiano la parte superiore de gli augelli, & de gli animali ingrassati. Superiorem partem autum at que altissum, qui edunt, eos palatum non habere.

Altri l'attribuiscono tanto alla lingua, quanto al palato, dicendo che il gusto sia vn senso, che piglia i sapori nella lingua, ouero nel palato. Plinio nell'yndecimo lib. cap. 37. l'attribuisce ad ambedue. Intellettus saporum est cateris in prima lingua, homini & in.

palato.

Altri con li quali ci siamo tenuti, l'attribuiscono solamente alla lingua, tra quali Lattantio Firmiano, che nell'opifitio di Dio cap. 10. specificatamente assegna il sapore, non altrimenti al palato, mà alla lingua; nè à tutta la lingua: ma alle parti che sono da ogni canto le quali come più tenere tirano, il sapore con sottilissimi sensi. Nam quod attinet ad saporem capiendum, fallitur quisquis, bunc sen-(um palato in effe arbitratur: lingua est enim, qua sapores sentiuntur, nec tamen tota, nam parteseius, que sunt ab viroque lateretencr.ores; sayorem subtilissimi sensibus trahunt. Aristotele nel 1. lib. dell'historia de gli animali cap.xj. dice che la forza di questo gusto l'ot. tiene spetialmente la parte anteriore della lingua: ci iono anco Filosofi che pongono l'organo, & l'origine di questo gusto in vna pelletta fotto la lingua & fotto carne spongosa, & porosa nella superficie della lingua; & perche fanno che simile pelletta sia anco nel palato, quindi è che si pone da molti il gusto nella lingua, & nel palato; onde Aristorele dice che certi pesci che non hanno lingua riceuono gusto dal palato loro carnoso; Anco la ... gola è partecipe del gusto, anzi Ciceron. dice, che il Gusto habita nelle fauci della gola. Gustatus habitat in ea parte Oris, qua osculentis & poculentis internatura patefecit; ma non per questo si hà da far simbolo del gusto altro che la lingua, perche in lei è il principio del gulto, ella mone il fenso de sapori; il godimento poi è il piacere delle cole, the fi mangiano confitte nell'ingollare, per la soauità delli cibi the not descendere toccano la gola; come finacco de le en Arift, nel lib. 4.cap.x1.delle parti de pas alemadin anqua (en-Jum mourt aporusio i michierinu autem em-

nium voluptas in descendendo contingit, & più à basso, in deuorando gula tactione suauuas existu, & gratia: però dice il medemo nel terzo à Nicomacho. cap. x. che Filoxeno Erixio defideraua la gola più lunga del collo della grue, come che fi compiacesse del tatto dentro la gola, si che la lingua desta il gusto, di cui fattone partecipe il palato, giù per la gola con gusto si consuma, onde habbiamo in. Arist.nel lib.4.c.8.dell'Historia de gli animali, che la lingua è ministra de sapori, però noi coi. ... sione attribuimo il gusto alla lingua, & la facemo nel cingolo fimbolo del gusto.

Il tatto è senza dubbio commune à tutti gli animali ancorche priui d'ogn' altro senso. Aristot.nella Hist.de gli animali cap. 3. lib. Omnibus sensus vnus inest communis tactus: & è diffuso per tutto il corpo, il quale per mezo della potenza del tatto riceue, & sente le potentie delle cose che si toccano l'oggetto del tatto sono le qualità prime, il freddo, l'humido, il caldo, e'l secco, perciò disse Cic. nel 2. de Nat. Deorum . Tactus toto corpore aquabiliter fusus est, vt omnes ictus omnes que nimios, & frigoris, & caloris appulsus sentire possimus: sono anco le qualità secondo il molle, il duro, le cose graui, & leggieri, morbide, lisce, ruide, & pungenti: le bene è diffuso in tutto il corpo nodimeno il tatto stà principalmente nelle mani con le quali toccamo & pigliamo nelle nostre attioni ogni cosa, però l'habbiamo rappresentato con la figura della fimia, la quale s'accosta alla similitudin dell'huomo, principalmente alle mani, alle dita, all' vnghie, con le quali tocca, piglia..., palpeggia, & maneggia ogni cola, & imita li gelti,& le attioni humane, onde Minisco chiamò Callipide histrione simia, & Demostene, Eschine per i loro spessi monimenti, & gesti, che faceuano con le mani; gli stessi atti con. mano, fanno i Cinocefali, ò Gatti mammoni che dir vogliamo; ma noi lo figuramo con la timia, effendo la fua fimiglianza humana da Poeti celebrata; da Ennio primieramente.

Simia quam turpis simillima bestia nobis. A sua imitatione Q. Sereno disse. Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis. Vulnera dente dedit, Claudiano Humano qualis simulator simus

Et Ouidio nella trasformatione de Cercopi in Simie così cantò.

oris .

In deforme viros animal mutauit ve ijdens Diffimiles homini poffent similesq; videri.

Se bene li Cercopitheci sono propriamente i sudetti Gatti mammoni, simie per la coda, per la cui differenza disse Martiale. Calidus emissas eludere simius hastas.

Se mihi cauda foret Cercopithecus cram. Habbiamo rappresentato li sentimenti del corpo legati tutti in vna imagine, perche è necessario; che si trouino annessi tutti in va corpo, che fenza vn di loro, è imperfetto, e sconcertato, come vn' instromento senza

vna corda. Si potria' ad ogni occasione rappresentare anco ciascuno sentimento separato col suo cingolo, & animale, aggiungendo in tal caso alla vista vn mazzo di finocchietti nella finistra mano il sugo de quali toglie via la caligine da gli occhi, & rischiara la Vista. Plinio nel penultimo capitolo del decimonono libro dice, che il finocchietto, è nobilitato dalli serpi, perche col suo sugo fi ricuperano la vista, dal che si è poi compreso che gioui alla caligine de gli huomini. Fæniculum nobilitare serpentes gustatu, vi diximus, senectam exeund culorumque aciem succo eius reficiendo. Unde intellectus est, hominem quoque caliginem pracipua eo lenari. All' vdito aggiongasi vn ramo di Pioppo bianco, ouero di Mirto, perche il sugo caldo delle foglie del Pioppo bianco leua il dolore dell' orecchie, di che Plinio lib.24.cap.8.il mirto, perche l'oglio tratto dalle fue foglie, & bacche stillato nelle. orecchie le purga. All' odorato aggiongasi la rofa, dallaqual: spira soauissimo odore, pièr che da ogni altro fiore: Al gulto vn pomo, che se bene i pomi sono giocondi anco all' odorato, & alla vista nondimeno l'vitimo fin loro è il gusto.

Al tatto si potrà aggiongere nella finistra mano verío il petto vn' Armellino, & vn Riccio, per denotare le seconde qualità diuerse del tatto, l'aspero, & il morbido, quello al tasto è ruuido, & pungente, per il contrario la pelle di questo è di liscio morbido, & delicato tatto.

#### SENSO.

Iouane ignudo, & graffo, stando in vn. Ruscello d'acqua à meza gamba, & nelle riue vi fieno varie piante, da vna delle quali esso con la destra mano colga il frutto, & con la finistra tenga vn mazzo di fiori.

Il lenso si dipinge ignudo, perche sa gli huo-

Nn 4

mini andar nudi de' beni dell' anima, & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si prouedendo, ne si preuedendo, per le suture calamità.

di pensieri bassi, & di poca speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, & indebolisce le membra, come

confermano i Fisiognomici.

Stà co' piedi nell' acqua corrente, per dimostrare, che i piaceri del senso, sono in continuo moto, & corrono, & menano via l'età senza profitto, & senza merito. Et è difficile il sostenersi, come pericoloso il caminar

per effi.

Si piglia alcune volte l'acqua per i peccati, & l'huomo, che vi stà per lo peccatore, se condo il detto di Dauid: Intranerunt aqua osque ad animam meam. Et in questo proposito, si mostra, che seguitando l'huomo la vita del senso, stà in gran pericolo di non sommergersi per mezo d'esso mortalmente cascando.

I fiori, & i frutti, notano più particolarmente quattro effetti del senso, cioè il vedere, il gusto, l'odorato, & il tatto, i quali si oprano ne' fiori, & ne' frutti, scoprendo l'altto dell' vdito nel mormorio, che facilmente si può venire in cognitione, che faccia l'acqua

corrente.

Sensi come si possono rappresentare in vna figura sola.

Iouane, vestito di varij colori, hauerà in capo vna ghirlanda di diuersi siori, & frutti, con vn pennacchio, il quale mostri d'esser mosso dal vento; nella sinistra mano hauerà vna Cetera, ò Tibia, ouero Fistula, & la destra terrà nel guanto.

Giouane si dipinge per dimostrare con que.

st'età la volubilezza de' sensi.

Li varij colori del vestimento; denotano il senso del vedere, di cui insieme con la luce sono abietto, così i siori l'odorato, & i frutti il gusto dimostrano; & l'instromento da sonare significa quello dell' vdito; riferendo l'ierio Valeriano nel 7. lib. de suoi Geroglisici gli Egittij hauer con alcuni de detti instromenti significato il senso dell' orecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui vso è di difendere la mano dal freddo, dal Sole, & somiglianti cose, che al senso del tatto fanno

alteratione,

Gli si pone il pennacchio in capo, perche i fensi facilmente si mutano, come si muoue il pennacchio à picciol vento.

#### SENSI.

P Errappresentare i cinque sentimenti del corpo in vna sola figura, si dipinge vna giouane vestito di bianco, che in capo habbia vn ragnatelo, & che gli sieno appresso vna Simia, vn Auoltoio, vn Cignale, & vn Lupo ceruiero; ciascuno di questi animali, si crede, che habbia vn senso più acuto, & più esquisito, che non ha l'huomo; però si dicono questi versi.

Nos aper auditu, linx visu, Simia gusto. Vultur odoratu, superat Araneat tabtu.

## SERVIT V.

Na Giouane scapigliata, vestita d'habito corto, e spedito, di color bianco, che tenghi in spalla vn giogo, ouero vn grosso, & pesante sasso: Hauerà i piedi nudi alati: & camini per luogo disastroso, & pieno di spine, essendole à canto vna Grue, che tenghi vna sasso con vn piede.

Le si potrà anco mettere in capo vna candela accesa, con vn moto che dichi.

To servio altrui, c me stesso consumo.

Seruitù non è altro (come si caua dal primo libro dell' Instituta ciuile nel titolo de ure personarum) che vn stato della legge de gli huomini col quale viene qualch'vno a esser sottoposto all'altrui dominio non per natura.

Giouane si dipinge la seruitù, percioche resiste à gli incommodi, a' disaggi, & alle fa-

tiche .

L'effer scapigliata, dimostra, che effendo chi stà in seruitu obligato alli seruiti del Padrone, non può attendere alli suoi; come ben dimostra Aristotele nel primo libro della Politica, dicendo, che il seruo sia istromento attiuo animato con ragione, tutto d'altri, & nulla di sè stesso.

Il color bianco del vestimento, denota la candida, & pura fedeltà, la quale continuamente deue regnare nel seruo, come dice

S. Matteo xxv.

Euge serus bone, & fidelis, quia in pauca

fuifti Fidelis, Oc.

Il giogo in spalla anticamente era posto per simbolo della seruità, come narra Pierio Valeriano nel lib. 49. de suoi Geroglifiei, come



anco fa mentione Seneca in Hercole Furente, doue dice.

Quot iste famulus tradidit Reges neci Cur ego Regi seruit, & patitur iugum? Et Plauto in milite.

Nam homini seruo suos

Domitos oportet habere oculos, & manus.

Et come habbiamo detto in cambio del gio. go si potrà rappresentare, che tenghi vn graue sasso, percioche veramente è duro, & graue, il sopportare il peso della seruitù come dice Seneca in Troade.

Durum, inuisum, graue est seruitium, ferre.

L'habito corto, & i piedi nudi, & alati, si gnissicano, che conuiene alla seruitù la prontezza, & velocità.

Il caminar con li piedi sopra le spine, dinota gli incomodi, & difficultà, che patisce di continuo chi in seruitù si troua. Onde Dante nel 5. del Purgatorio così dice.

Tu prouerai si come sa di sale

Lo pane altrui, & quanto è duro calle Lo scendere, el salir per l'altrui scale.

La Grue con il sasso nel piede, come dice-

mo; significa la vigilanza, che i seruitori debbano hauere per seruigio de' lor Padroni, come il Signor Nostro Giesù Christo. Beatisferni illi quos cum venera Dominus inuenera vigilantes.

# Seruitu per forza.

Onna con il capo raso, magra, scalza, e mal vestita, che habbia segnato il viso da qualche carattere, che sia legata con catene, e ferri alli piedi.

La seruitù, di cui parliamo vien detta à seruando, percioche essendo alcuni presi alla guerra, non s'ammazzauano, ma si seruauano & si faceuano serui, i quali si chia-

mauano serui sforzati.

Si dipinge con il capo raso, percioche appresso i Greci, & Latini (come riferisce Pierio valeriano lib. 32.ne' suoi Geroglifici) era manisesto segno di seruitù.

L'esser magra, scalza, & mal vestita, dimostra in questa specie di Seruitù la pouertà del vito, gli in-

commodi, e non hauere cosa alcuna, che la folleui, ripari, & che cuopra le sue miserie.

Il viso segnato nella guisa, che dicemo, è

come chiaramente hoggidì anco si vede.

Le catene, & gli ferri dinotano i duri legami, che, di continuo tengono oppressa l'inselice vita dello schiauo.

#### Seruitù .

Onna seapigliata, scalza, magra, & legata con catene, manette, & ferri a' piedi.

Scapigliata si dipinge la Seruitù, perche effendo il tuo pensiero occupato in sciorsi da' fastidij importantissimi delle catene, non attende à gli ornamenti: Mostra ancora, che i pensieri seruili sono bassi, vili, & terreni.

E scalza, perche non ha cosa alcuna, che solleui le sue speranze, che ripari i suoi intoppi & che ricuopra le sue brutezze.

E magra per la pouertà del vito!, che seguita principalmente gli huomini di seruitù.

Le legaccie di catene, & di ferri, sono indi-

Iconologia del Ripa

cio di amissione di libertà, & d'va possesso certo di pene, & di dolori.

SETE DI GIVSTITIA. Vedi la quarta Beatitudine.

#### SEVERITA.



D Onna vecchia, vestita d'habito reggio, coronata d'vna ghirlanda d'alloro.

Terrà con la finistra mano vn Cubo sopra del quale vi sia sitto vn pugnle nudo, & il braccio destro steso tenendo con la mano vno scettro con gesto di comandare, & alli piedi visarà vna tigre in atto seroce.

Si dipinge vecchia, effendo che le proprio de i vecchi d'effer seueri, hauendo la Seuerità per oggetto di non rimouersi per qual si voglia cosa, & hauere per fine la grauità & di non si piegare a leggerezza, ò vanità per qual si voglia occasione.

Si veste d'habito Reggio, essendo che ad huomini Regij, & di grande affare conuiene la Seuerità.

Seueritas Regem decet, Maiestatem prastat, dignitatem auget, dice Francesco Petra de Regno lib. 8. cap. 6.

Gli si da la ghirlanda di lauro per dinorare la Virtù, & la grandezza che conuiene alla Seuerità, essendo che con la Corona di lauro si coronaua gli Imperadori come huomini insigni, graui, & seueri

Tiene con la finistra mano il Cubo, per dimostrare che si come il cubo significa sermezza perche da qual si vo.
glia banda si possi stà saldo, & contrapesato vgualmente dalle sue parti (il che non hanno in tanta persettione i corpi d'altra figura.)

Così la Seuerita è costante, & stabile, & sempre d'vn animo sermo, & perseuerante in vn stesso proposito, non titubando verso alcuna parte.

Il pugnale nudo fitto in mezo al Cubo, fignifica, che la Seuerità è vnavirtù infle sibile intorno all' afflittioni di pene quando ciò ricerca la dritta ragione, lo dice S. Tomaso 2.2. quest. 157. att. 2.

Tiene con la destra mano il scettro con gesto di comandare, esse ido che Seuero si dice quasi sempre vero, il che è propria de Giudici, & Regij che tengono il Scetro, comandano, le cui parole deuono essere sempre vere costanti, & immutabili, come scriue

Francesca Petr.nel 8. de Regno.

Glissi mette a canto la Tigre percioche come questo animale è di natura seroce, essendo che non si lassa maneggiare da qual si voglia persona.

Così la Seuerità non si piega a i prieghi, ne a qual si voglia altra attione, hauendo per sine di non degenerar punto di quanto ha per inclinatione naturale, oue sopra di ciò Virgilio nel 4. Encide.

Mens immota manet, lacrime voluuntur

#### SFACCIATAGGINE.

Onna con occhi bene aperti, & fronte grande, & palpebre fanguinose, sarà lafeiuamente vestita, & alzandosi i panni con ambe le mani scuopra le gambe, & le coscie ignude, appresso vi sarà vna Simia, che mostri le parti dishoneste.

La

La Sfacciataggine, è vn'effetto vituperabile opposto alla vergogna, che per mala operatione apporta biasimo.

Hà gli occhi con segni sopradetti, perche notano Sfacciataggine, come dice Aristotele

nel 6. cap della Fisonomia

Et lasciuamente si veste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in danno, & vituperio

dell'honor proprio.

Parimente scuopre le celari parti del corpo, perche lo sfacciato non prezza l'honore posto in quel modo, che lo mantengono gl'al-

tri huomini.

La Simia fignifica Sfacciataggine, perche quelle parti, che fi deuono tenere celate, essa per naturale instinto scuopre, & manifesta senza alcuna auuertenza, come dimostra Pierio Valeriano lib.6.

SFORZO CON INGANNO.

V N Giouane robusto, armato da guerriero, nel destro braccio tenga auuolta vna
pelle di Leone, & nella sinistra mano vna di
Volpe, in atto di esser pronto à tutti i bisogni
per offendere il nimico con la sorza signisica
per il Leone; & con la fraude, ouero inganno
dimostrato nella Volpe.

SICVREZZA, E TRANQVILLITA.

Nella Medaglia di Giordano.

Donna in piedi appoggiata ad vna collonna, & tiene con mano vn'hasta, ouero vn Scetro, & ananti vn Altare.

Possiamo intendere, che colui, che stà bene con Dio, al quale si conviene il sacrissio, può

sicuramente riposare.

SICVRTA, O SICVREZZA.

Donna, che si appoggia ad vn'hasta con la
destra mano, & con la sinistra ad vna
colonna, cosi si vede in vna Medaglia di Ma-

crino.

Sicurtà si dice, questa fermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogn'altra co. sa, senza pericolo d'esser rimosso, Però si sà appoggiata alla colonna, che dimostra fermezza, & all'hasta, che dimostra imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo cascave à terra, come è Virtù sapersi conservare con honore. Gli si potrà anco sar che tenghi in capo vna ghirlanda di selce, dimostrando per essa la scurezza, per tenere lei i serpi lontani animali sopra ogni altra sorte molto pericolosi, e nocimi, e questa essere la potissima cagione, che i

contadini vsassero d'empirne i lor letti, come hanno detto gli espositori di Teocrito.

SICVRTA.

Onna, che in capo, tiene vna ghirlanda d'oliuo, stà à sedere dormendo, con la destra tiene vn'hasta, nella sinistra mano posa la guarcia e la testa, tenendo il gomito del braccio della medesima mano sopra vna colonna.

Sicurtà .

STà riella Medaglia d'Ottone vna donna, che nella destra mano tiene la corona, & nella sinistra vn'hasta, con letere, Securias P. R.

Sicurtà.

Tella Medaglia d'Opilio Macrino si dipinge vna donna, la quale con la sinistra mano s'appoggia ad vna mazza, e conl'altra sopra d'vna colonna, con lettere, Securitas temporum.

SILENTIO APPVLEIO.

H Vomo senza faccia, con vn cappelletto in testa ignudo, con vna pelle di Lupo à trauerso, e tutto il corpo suo sarà pieno d'occhi, e d'orecchi.

Questo huomo senza faccia, dimostra, che con tutto il viso si parla, & prestamente, co la lingua, tacicamente con gli occhi, con la fronte & con le ciglia; & però per dar ad intendere il Silentio, Apuleio sormò questa imagine.

Il cappello sopra alla testa, significa la libertà, che l'huomo ha di parlare, & di tacere, mà
sopra d'vna testa senza lingua dimostra esser
meglio il tacere, che il parlare; quando non sia
necessario, perche gli occhi, e gli orecchi per la
veste, auuerti scono, che molto si deue vedete,
& vdire mà parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se vede alcuno
auanti che sa veduto, da lui gli sà perdere subito la parola in modo, che con gran ssorzo
quello, che è veduto, à pena può mandar suori
vn debolissimo suono, e tacendo, a gran passi
questo animale se ne sugge con la preda rapita. Però giudicorno gl'antichi, che si douesse
adoperare per memoria del Silentio.

Silentio.

Onna, con vna benda legata à transcrío del viso, che le ricuopra la bocca.

E sentenza di Macrobio, che la figura di Angerona con la bocca legata, & suggellata insegni, che chi sà patire, & tacere, dissimulando gli affanni, li vince al fine facilmente, & ne gode poi vita lieta, & piaceuole.

Silen-

SICVR



Silenito.

VN Gionanetto, che tenga il dito indice alla bocca in atto di far cenno, che fi taccia, & che nella finistra mano tenghi vn persi-

co con le foglie.

Fù il perfico dedicate ad Arpocrate Dio del Silentio, perche hà le foglie fimili alla lingua humana, & il frutto raffomiglia al cuore, vol-sero forse fignificare, che il tacere à suoi tempi è virtù, però l'huomo prudente non dee consumare il tempo in molte parole vane, & senza frutto, ma tacendo hà da considerare le co-se prima, che ne parli.

Si fa giouane, perche ne i giouani principalmente il Silentio è segno di modestia, & effetto virtuoso, seguitando l'vso de gli Antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane con l'ali, e col viso di color nero, percioche il Silentio, è amico della notte, come dicono i Poeti. Nè mi pare di douer tralasciare i versi dell'Arioso, che del Silentio dicono così.

Il silentio và intorno, e f à la scorta. Hà le scarpe di feltro, e'l mantel bruno, Et à quants n'incontra di lontano, Che non debban venir cenna con mano.

Silentio.

Vomo vecchio, il quale fi tenga vn dito alle labbra della bocca, & appresso vi sarà vn'Oca on vn sasso in bocca.

Perche l'eta senile persuade facilmente il Silentio, come quella che confida più ne' meriti, e nella fama acquistata, che nelle parole, si sà il Silentio da alcuni di questa età.

L'Oca, è molto dedita al continuo Aridere, & cingottire con moltano garrulità, & lenza consonanza, ò armonia alcuna; però tenendo il sasto in bocca, c'infegna, che non ci tronando noi atti à poter parlare in modo, che ne possiamo acquillare lode, dobbiamo tacere più tolto; accioche le non si cresce almeno non si sminuitca l'opinione del nostro lapère; essendo che il Silentio agguaglia più i più ignoranti, e più dotti, & però diceua vn fauio, che l'huomo s'affomigliaua alle pentoe, le quali non si conoscano se siano fane, ò rotte, se non si fanno sonare.

Et socrate douendo dar giuditio di vno nuono Scolare della sua scuola, disse di volerlo sentire, per poterlo vedere. Scriue Ammario dell'Oche, che partendosi per lo troppo calore del Sole dall'Oriente, all'Occidente, & essendo loro necessità passare per lo monte Tauro, oue è grand'abbondanza d Aquile, timide, della forza loro, per non manisestarsi con lo strepito naturale della bocca, prendono con essa vn saso, e lo sostentano sino che escono

fuora del pericolo.

Anciullo, come si è detto, col dito alla boca ca, con l'ali alle spalle di color nero; stà sedendo & mostrando di non potersi reggere in piedi, per disetto della debolezza delle gambe; tiene in mano vn corno di douiria, & d'intorno alcuni vasi pieni di lenticchie, & d'altri legumi, con le persiche, che sono le primitie, che al Silentio per religione si offerinano.

Gli si farà ancora appresso vno Cocodrillo, il quale non hauendo lingua da fare alcuna sorte di strepiro, à ragione si potrà dire Gero-

glifico del Silentio.

SIM-

M



Onna di età virile, ignuda, & di fingular bellezza, & che tutte le parti del corpo sieno corrispondenti con proportione à detta bellezza, haurà gratiosamente à trauerso vn drappo di color turchino contesto di stelle, & delli 7. pianeti.

Starà à canto d' vna fabrica di artificiosa,& bellissima Archittetura, con la sinistra mano tenghi vna Riga, & vn perpendicolo con il piombo, & con la destra vn compasso con. il quale mostri di misurare le parti di vna... statua rappresentante vna bellissima Vene-

Simmetria è nome Greco, che in nostra lingua vuol dire vna confonante, & proportionata commensuratione delle cose, & se bene fecodo la vera forza della parola non si intende se non circa le misure, che sono tre, cioè longhezza, larghezza, & profondità, si stende però in molte cose, nelle quali si ricerchi vna grata moderatione, percioche lasciati da parte i corpi foggetti alla trina dimensione, è vn nome generico à tutte le proportioni, percioche se le consideriamo rispetto alla figura, gratia, & colore de corpi, si chiama bellezza, se

nel temperamento di essi, cioè nelle proportioni delle quattro qualità elemé tari, si dice Eucrasia Se nelle voci sonori, si dice Melodia, com' anco si come la consonanza corporale confiste nella Bellezza, Simmetria, & Eucrasia, così la consonanza dell' anima consiste in vn proportionato, & Simmitro reggimento delli suoi affetti, che fono Irascibile, Concupiscibile, & Rationale, & questo si chiama Temperantia; Doue è d'auertire che ne i corpi semplici non si dice Simmetria esfendo vna proportione che nasce dall' accordo di tutte le parti del compasso insieme giunte. Diremo dunque che la Simmetria è vna retta proportione delle cose commensurabili, tanto naturali, quanto fattitie, quali parimente lontana dalli due estremi, senza menda alcuna non se gli può ne aggiungere. ne diminuire alcuna cola.

Fù in tal stima l'arte del bene, & rettamente misurate appresso li Egittij, che initantemente procurauano che i loro giouani à questa deffero opera, com'anco all' Aritmetica, con le quali due arti si regolano quasi tutte le cose che

accadono alla vita humana, & per mezo di queste essi Egittij coponeuano le discordie che tra Cittadini nasceuano per l'allagare del Nilo, quale có il suo crescer guastaua i cófini delle possessione, onde per mezo della misura si metteuano poi in accordo, & per quello disse Pithagora, Mensura omnium optima, come anco vedendo che la Sapienza diuina in Numero, Ponaere, & Mensura cuncta desposuit, come dice la Sapienza al 2. Anzi l'istesso Dio dice per bocca di Iob. al 38.

Vbi eras quado poneba fudameta terra qui posuit mensuras einstvel quis tetendit super eius linea vt in debitam men ura extendereniur producta omnia, Ma di che altro parla la Sacra Scrittura, le nó della marauigliosa Simmetria che Dio ha viato nella Creatione dell'vniuer (o? perche se pur anco consideriamo li quatro corpi simplicissimi vi trouaremo vno Antiparistasi così tra di loro moderata, che per mezo delle qualità fimbole si sà vn concerto có le distimboli ancora, che tra loro di accordo non si offendono punto, onde disse Boetio.

Tunumeris Liemenia ligas, vi frigora

flammis.

n Ari-

Arida conveniant liquidis, ne purior ignis 29 Fuolet, aut mersas subducat pondere terras.

Questa è vna gran Simmerria, ma consideriamo appresso qual si voglia composto, che vitrouaremo vna melodia foavissimamente organizata & quanto più il composto sarà nobile, & perfetto, tanto maggior Simmetria vi fi trouerà, che più bella armonia che la natura hamana, che Protagora (come dice Platone lib. de Scientia )affermò che l'huomo è la mifura di tutte le cose.

Si dipinge dunque di erà virile per mostrare yn corpo ben complessionato squale i Greci chiamano Eufarcon, essendo che vn compo con Simmetria organizato, non così facilmen te, & presto incorra nelle senili calamità, anzi più lungo tempo duri prospero, & vigoroso, elsendo che l'età non si consideri da numero delli anni, mà dal temperamento, come anco si dipinge di età virile perche all'hora è finito di crescere il corpo nelle sue debite misure, & proportioni, essendo che il fanciullo non vissa ancor arrivato, & il vecchio calando da essi si

slontana. La bellezza accompagna la Simmetria, sì perche ragioneuolmente quello al quale non fi può ne aggiunger, nè diminuir alcuna cofa si chiama bello, si anco perche dice Platone nel Timeo Pulchrum fine mansura, & moderatione, effe non potest. Ideog; animal, quod tale futurum est, convenienti mensura moderata effe oporter, & nel lib. detto Philibeus, Comme furatio valchruudo plane, & virtus vbig; fit, perche si come la bellezza del corpo per essere vna alta, & conueneuole dispositione delle membra di soaue gratia, di dicenole colore attamente aspersa tira a se grocchi altrui con marauiglia, cosi la virtà, & particolarmente la Temperanza Simmetria dell'anima la quale come diceua Pithagora) è la regola di tutto quel che couiene, fa che sieno de comun consentimeto lo date le misurate attioni di colore, le quali ella accompagna col suo spiendore, Anzi di più la bellezza del corpo apparecchia la via d'entrare in cognitione dell'animo, essendo che l'esteriore dimostra anco il più delle volte lo liato interno come vogliono molti Fi lolofi, & Galeno fopra di ciò n' habbi scritto vn libro particolare intitolato, Quod ammi mores lequantur corporis temperaturam.

Bafta però à noi parlar della bellezza del corpo con la quale si hà da delineare la nostra figura, se bene la Natura poche volte raccoglie tutte le parti belle in vn sol corpo come dice il Petrarca.

Questo nostro cuduco, e fragil bene Ch'è vento, & ombra & hà nome beltade

Non fu gia mai, se non in questa etade Tutto in vn corpo, & cio fu per mie pene.

Se bene la bellezza si suole variare secodo li essercitij, l'età, li paesi , & il sesso perche sara... in vn foggetto bella vna cofa, in vn'altro patimente yn' altra, onde la bellezza di vna donna la quale viene a proposito nella nostra figu ra così è dal Tasso nella sua Armida descritta.

Argo non mai non vide Cipro, Delo, D'habito, o di beltà forme si care.

D' auro, ha le chiome & bor dal bianco velo Tra luce involta, hor discoperta appare,

Cost qual bor sirasserena il Cielo Hor da candida nube il Sol traspare Har da la nube v cendo i raggi intorno

Più chiari spiegaze ne raddoppia il giorne Fà noue crespe laura al crin disciolto

Che natura per se rincrespa in ande, Stassi l'auaro squardo in se raccolto Eitesorid' Amor, ei suainasconde Dolce color di rose in quel bel volto

Fra l' auorio si sparge, e si confonde, Ma la bocca ond' esce aura amorosa Sola rosteggia, e semplice tarosa,

Mostra il bel petto le sue neui ignude Onde il foco d' Amor finnere, e dosta, Parte appar le mammelle acerbe, e crude,

Parie altruine ricopre inuida velta,

& quel che fegue.

Si dipinge nuda per mostrare, che tutte le parti del corpo deuono corrispondere all'esfere della fua equalità, ordine, & proportione, com' anco perche la bellezza del corpo appaia senza essere ricoperta da alcuno impedimento, & per questo Paride douendo giudicare qual fosse la più bella tra Giunone, Venere, & Pallade, volle vederle ignude per conoscere molto bene le proportioni, corrispondenze, & Simmetria di tutte le parti del corpo. & l' Ariosto per delineare vna esquisita bellezza in Angelica, la descriue nuda, dicendo.

La fiera gente inhaspitale, e cruda A la bestia crudel nel lito espose La bellissima donna cosi nuda Come natura prima la compose

Vn velo non ba pure che rinchinda I bianchi giglize le vermiglie rose, Da non cader per Luglio, o per Decembre

Di che son sparse le polite membre, Il drappo turchino tutto stellato, significa il Cielo nel moto, del quale si trouz yna armo.

nica

nica proportione di consenso de tutti li più sapienti, di più per il moto del Cielo si mantiene, & conserua il temperamento delli Elementi, da quali dependono i composti, & peril suo moto si trassode à noi la virtù delle stelle, come conferma doppo hauer discusse molte opinioni di Astrologi il R. P. Alessandro de Angelis, nel I.lib. contra Aftrologos cap. 6.

Adhec motu Cali ignis, aerifque calorem foueri, ac conservari ; eaque de causa non in congrue dici motu Coli aerem, & ignem calefieri, vitro damus . Deinde Cali motu defferri, ad nos aftrorum-efficientiam in confer est, Olrre che ciò anco afferma Arist. libr. 2. de Generat. tex. 56. 6 2. de Calo, tex. 20.

Che diremo del Sole che con tanta bella. proportione, & Simmetria ci distingue il giorno, & la notte, ci apporta quatro differenti stagioni con Simmetria diuile, Due Equinotij,& dui Solftitii come benissimo dice Cicerone

fib. de Natura Deorum.

Soi qui astrorum obtinet principain ita moneiurent cu terras larga luce complenerit, eafdem modo his modo illis partious opacet, ipfa enim umbraterra soli efficies nuclé efficit, no-Eurnorum autem spaciorum eadem est a juabilitat, que diurnorum, eiu demque folis tum accessus modici, tu recessus, of frigoris, or caloris modum temperat, inflectes auté Sol cur-Sum tum ad septetrionem tum admeridiem, eltaies, & bremes effici, & duo tempora quorum alterum hiemi fenefcenti adiuactum eft, alterum estati, ma ex quatuor temporum mutationibus omnium, que terra, muroque cignientur mitta, & caufe ducuntur:

Non hà anco la Luna la sua Simmetria nel suo corfo, Si certo, & al Sole non hà inuidia alcuna, lo dice l'istesso Cicerone, non da Oratore, ma da grandissimo Filosofo, parlando. In luna, quoq; curfu, eft bruma quada, & Solftity fimilitudo, multaq;ab ea manat, & fluut, quibus, & animates alantur augescanique & pubescant maturitatemque affequatur, que oriuntur e terra, Ecco danque per qual cagione habbiamo messi li sette pianeti nel sopradetto drappo, come anco perche li pianeti hano qualche forza, anologia, & proportione no dico nelli animi come falfamente affermano li Astrologi, non ne i temperamenti come beniffimo esplica il R. P. Alessandro sopracitato nel 2. lib al cap. 1. dicendo.

Maximum igieur, quo vis astrorum pertingere posest corporis est temperametum, ex quo postea non nulle animorn propensiones existut, metria operare.

( nam & animum corpus, & corpus animum (olet permouere ) il che ancor affermo Prolomeo nel 1. lib. de Iudicis cap. 4. 808.

L'istesso conferma Cicerone z. de Diunita dicendo che sù anco antica opinione de Caldei, animoru mores ex corporu temperamento è Cælo hausta putendos esse, soggiungendos

Cu anni tempora, tempefeutumque Celicouersiones, commutationes at tante frant accessiv stellaru, & recessuscuque ea vi solis efficientur qua vidimus:non verefimile solums sed etiam veru esse cessent, perinde vicuque temperatus fit aer, ita pueros orientes animari, ata; firmarisex eon; ingenia, mores, animu, corpus actionum vite, casus cuiusque euentruque fingi.

Voglio per hora tralasciare quello che dice Arist. nel lib. de Fisiognomia al I. cap. bastatà l'accennare, che tutto quello che habbiamo detto de Pianeti, non cosi facilmente succederebbe se con ordine, & Simmerria non si mouessero, & rotassero di continuo, dal qual ordine ne nasce turto il bene, come se per il contrario nel moto non vi fosse ordine, ogni cosa

anderebbe in ruina.

Si dipinge che stia à canto d'yna fabrica di artifitiofa, proportionata, & belliffin archirettura, essendo che tra tutte l'opre di artifici industriose non vi sia opera, nella quale vi sia di mestieri di maggior Simmetria, che la fabrica dalla quate l'Architettura hà preso il nome, dando essa le vere regole di Colonne Pedestalli, Base, Capitelli, Archierani, Altezze, Larghezze, Tondi, Ouati, Quadrati, Semicirculi, Triangoli, Concaui, Vani, & mill'alcres cole à detta arte spertanti, com'anco perche l'Architettura soprafta, & dà regola à molt'altre arti acciò con Simmetria effercitano il lor magistero, & con gratiosa proportione satisfacendo ad arre porghino dilerto à gl'occhi d'huomini virtuofi.

Tiene con la finistra mano la riga, & il perpendicolo con il piombo, come istrumenti da misurare la lunghezza, & larghezza de corpi, tronandosi anco con la riga rutti i piani, con il perpendicolo le linee che deuono cadere a piombo, & per molte cagioni tiene con la destra il compasso quale istrumento quanto fia necellario per proportionatamente misurare, non hà bisogno di proua, seruendo per trouare il mezo (essendo che le misure dependono dal punto, e tutti i numeri dall'vnità) per far tondi persetti, ouati, semicirculi, curue linee, & altri infiniti offitij à chi vuol con Sim-

Mo-

Iconologia del Ripa

574

Mostra di misurare la bellissima statua di Venere, prima perche come dice Vitruuio dalle membra humane hanno hauute origine le misure, come dalla mano il palmo, dal braccio, il braccio, & dal passo il piede, come anco perche non vi è cosa creata da Dio con maggior Simmetria dell'huomo hauendolo creato ad imagine, & similitudine sua, quale è vna vera proportione, vera armonia, vero ordine, vera virtu, & verissima, & perfettissima commensuratione Simmetria di tutte le cose. Onde ben disse Marsilio Ficino nel argumento de libr. de Temperantia di Platone, Corporis pulchritudo non per se amanda, sed tamquam Dinina pulchritudinis imago nobis existiman. da, & se bene ciò consideriamo, trouaremo che l'huomo Micocrosmo chiamato contiene in se tutte le misure, i pesi, qualità & moti, che il Mondo grande contiene, & per questo disse Mercurio Trimegisto, Homo est quoddam. omne, & quoddam totum in omne, & primieramente si come il Sole con Marte corrisponde al fuoco, Venere con Gioue all'aria, Mercurio con Saturno all'acqua, & la Luna alla terra, così l'huomo con Simmetria risponde con le sue qualità alli quattro sopradetti Elemento, vogliamo il Sole, eccoui il core, vogliamo la Luna, ecco il fegato; per le Stelle ecco le pupille, la pioggia corrisponde al pianto, il vento al sospiro, il baleno al riso, il tuono alle minaccie.

Limetalli li simigliamo li quatro humori, Il chilo il fiero, & la sperma, Alli sette Pianeti Thuomo corrisponde in più maniere. Prima con le virtà vitale al Sole, con la vegetatina alla Luna, con l'impulfativa à Marte, con la fantalia à Mercurio con la Naturale à Gione. con la cocupiscibile à Venere, & con la ricettiua à Sarurno. Mà andiamo più oltre, rassomiglia l'huomo il Sole con la chiarezza de fenfi,con la fecondità di generare la Luna,con la fortezza dell'animo Marte, con la facoltà dell'interpretare Mercurio, con la possanza del fignoreggiare Gioue, con il caldo dell'Amore Venere, & con la sottigliezza del contemplare Saturno, & per tutte queste ragioni diremo con Francesco Puteo, che à Gioue si attribuisce la beneuolenza, à Saturno la stabilità, à Marte la potenza, à Mercurio la fagacità à Venere le delitie, & al Sole & alla Luna la Generatione, & Corruttione, più ottre à questo mirabile Micocrosmo potremo dire che raffembra tutti gli animali co la parte fensitiua, le piante con la vegetativa hauendo il

supremo Fattore à tutte le sorte di vegetabili dato le radiche come certi sondamenti acciò con esse guisa di piedi si sostenessero (come dice Plinio) il tronco non lo rassembra il busto, li rami le braccia? volete le mani? le dita? ecco diuersi surculi, che da i rami si spattiscono, Vogliamo la pelle ò cute? ecco la scorza alla quale sogni parte nodrisce, e ristora più oltre, non vi sono anco le vene per li rami, & surculi in sino alla soglie penetranti, non diremo altro essendo noto che tutte le parti che sono nell'huomo sono anco ne gl'arbori come disusmente esplica il Mizaldo nella sua Dendranatomia.

Si dipinge che mifuri la statua della Dea Venere, prima perche non si troua cosa nella quale vi sia piu Simmetria, & nella quale si scuopra maggior proportione, & commensuratione del corpo humano, essendo harmonico, & di perfettissima misura: Primieramente dunque bisogna pensare che la natura ci hà proposta, la faccia dell'huomo nel loco più alto del Corpo acciò dalla proportione di ella tutte le altre parti del corpo si commensurassero; Il viso dunque si partisce in tre misure. ò parti, vna è della cima della fronte fino alle ciglia, l'altra dalle ciglia sino alla punta def nafo. & la terza dal naso al mento, onde queste tre misure noue volte moltiplicate formano tutta la statura dell'huomo, che in noue parti si divide.

La prima è la faccia la seconda il petto, cioè dalla Clauicula sino al sterno, ouero principio dello stomaco, La terza di li sino alla somuità della coscia: La quinta, & la sesta le coscie sino al poplite, ouero ginocchio: La sestima, & l'ottaua al talo: L'vitima è tutta la lunghezza del piede, intendendo sempre d'vn huomo che sia persettamente cresciuto; Ma circa di questo non mi stendo più oltra, essendo materia dissuamente trattata da Pomponio Gaurico & dal celebre Mathematico Anton Mizaldo sopra citato nel opusculo de Symmetria

hominis.

La Dea Venere fignifica vna perfetta bellezza effendo posta da molti autori per la Dea di essa bellezza, essendo anco che nella contefa tra essa Venere, Pallade, & Ginnone per il pomo d'oro doue era scritto Pulchrior detur, sir da Paride arbitro da Gioue è ciò esetto giudicata per la più bella, hauendo prima benissimo esso Paride contiderata la proportion.

Sillia

Simmetria, & esquisita bellezza del corpo di Venere; onde poi ne riceue il pomo che à lei come più bella dell'altre si doueua.

SEMPLICITA.

Jouanetta, vestita di bianco, la quale
tenga in mano vna Colomba bianca,

& vn Fagiano.

Giouanetta si dipinge, per la proportione dell'età la quale nel principio del sapere, è simile ad vna carta bianca, que non sia scritto, non essendo altro la simplicità, che vn'ignoraza iscusabile del bene, & del male senza cattiua intentione. Et si prende in questo luogo in buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo a'vitij, se bene ancora si doma



V Na donna coperta tutta da vn velo negro, ma che si vedano le braccia, & gambe nude, ambe leprose, Terrà con la sinistra mano vn Tempietto sopra del quale vi sia vna colomba bianca con l'ale aperté con raggi d'ogn'intorno come si suole rappresentate lo Spirito santo, & con il braccio destro alto, tenghi vna borsa sospena in aria, sopra da colomba con motto, che dica Intusta preti; Aa Simonia (secodo i Sacri Theologi) è vna stu

dano semplici gl'huomini di poco partito.

Vestesi di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ouero senza compositione.

E la coloba ancora si pone per esser da Christso Sig. Nostro data per inditio della vera, 80 lodeuole simplicità, con la quale si arriua al Cielo. Et per questo egli medesimo chiamanua i fanciulli dicedo. Sinite paruulos venite ad me. Et in proposito di simplicità biasimeuole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser veduto da altrui, quando esso hà nascosta la testa, e che non può vedere, come raccontano molti. Et Ouid, nel 6. delle Metamorfosi.

SIGNORIA.

Vedi Imperio.

N I A.

diosa, & deliberata volotà di copra re,ò védere qualche cosa spirituale. ò annessa allo spirituale, S. Tho. 2.2. q. 100. art. 10. La doue la Simonia è detta da Simon mago, il quale nelnouo testamento su il primo inuentore di questa scelleraggine, essendo che volse comprare da S. Pietro A. postolo la gratia dello Spirito santo, per riuenderla ad altri, dicendo, date ancora à me questa potestà. acciò che qualung; io tocherò con la mia mano, riceua lo Spirito Santo come riceuono da te, al qual rifpose S. Pietro i tuoi danari ti sieno in perditione, poiche pensi, & stimi che i doni di Dio si acquistino con danari, ciò si vede ne gl'atti de gli Apostoli al cap. 7. Si rappresenta che sia coperta tutta da vn velo negro, percioche la Simonia suole molte volte ricoprire con pretesti Simoniaci quelle cose, che fanno à pro posito per la sua mala intentione. onde da Sacri Theologi in tal caso vien detta Simonia palliata, come anco fignifica la priuatione della luce, & della gratia di Dio.

essendo che chi vende ò compra si doni di Dio, oltre che non sa attione chiara & manifesta oscura l'anima sua in dannatione, onde sopra di ciò. S. Gregorio in Registro dice Anashema danti, Anatema accipienti hac est Sin eniaca heresis. Si dimostra che habbia le braccia, & gambe leprose in segno che Giezi discepolo di Elisco profeta, si fece leproso con tutti i suoi descendenti, per hauer egli preso due sa'enti da quel gran Signore del-

00 3

la Siria detto Naaman; il quale gratis era stato liberato dalla lepra da Eliseo, il quale ricusò ogni dono, e quel servo del bene spirituale. satto dal detto Eliseo, ne dimandò il prezzo come si legge nel 4. libr.de Re, al cap. 5. Onde quelli che vendono i beni spirituali, no solo si dicono Simoniaci, ma ancora Gieziti, da Giezo detto di sopra. Si rappresenta che tenghi il Tempietto sopra del quale v'è la Coloba nella guisa che habbiamo detto, per significare che essendo la Santa Chiesa retta, & gouernata dallo Spirito santo, ne vengono da esso generalmente tutti li beni ecclefiastici. & doni spirituali come scriue S. Giacomo al I. c. Omne donum perfectum desursum est, Onde per far chiaro l'effetto della Simonia si dipinge questa figura che stia con la borsa sopra la colomba per dimostrare l'atto del pagamento de detti doni spirituali, onde volendo Simon mago comprare li doni dello Spirito Santo da S. Pietro come habbiamo detto, non poteua fare ciò senza dimostratione di pagare con danari li sopranominati doni come si vede chiaramente nel sopradetto motto. Intuitu pretij.

Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.

Giovane pescatrice hauerà le mani leprose, tenga nella destra vna verga d'oro longa, & grossa, nella cui cima, sia ligata vna lenza, dalla quale penda vn'amo d'oro, & vno d'argento; nella finistra vna Ceraste serpesianca, che hà quattro picciole corne in testa; à piedi habbia quattro pesci, da vna banda la rana marina, & la squatina, dall'altra il rhombo, & la raggia.

La Simonia è vna studiosa volontà di comprare ò di vendere qualche cosa spirituale, ò à spirituale annessa, posta in effetto opere subsecuto. Panormitano, e S. Th. 2, 2, q. 100, art. 10.

La Simonia è detta da Simone mago, il quale vedendo, che gli Aposto ii sanauano paralitici, e stroppiati, & faceuano gran miracoli, & che quelli riceueuano lo Spirito Santo, à quali gli Apostoli imponeuano le mani sopra. E gli offeri danari à gli Apostoli dicedo, date ancota à me questa potestà, che à qual si vogli de ch'io imponerò le mani, riceua lo Spirito Santo. All'hora S. Pietro rispose sia teco la tua pecunia in perditione, poiche pensi che il dono di Dio si possa possedere per via di denaro. Historia, ch'è ne gli atti de gli Apostoli cap. ottavo, doue si vede che la Simonia scaturisce da dui estremi vitiì, dall'ambitione, & dall'auazitia ambedue in Simon mago, il quale era

ambitiofo di far fegni mirabili. & di hauer potestà di dare lo Spirito Santo. Date hanc mihi potest atem, diss'egli con ambitione. & con fine di cauarne denari. Così gli Ambitiosi per so prastare ad altri ambiscono dignità, & alcuni di loro cercano d'impetrarle per mezo della Simonia con patti, promesse, presenti, e denaria il fine è l'auaritia per accrescere facoltà alle case loro co rendite de benefitij, & perche Simon mago cerco di comprare il dono dello Spirito Santo con intentione di riuenderlo, e guadagnarei sopra; quindi è che quelli, che vendeno le cose spirituali si conformano à Simon mago nell'intentione, in atto poi quelli che le vog igno comprare. Ma quelli che in atto vendono imitano Giezo discepolo di Elifeo Profeta, del qual Giezo leggeli nel quarto delli Re c.5. che si fece pagare spendendo falsamente il nome d'Eliseo, dui talenti da Naaman Re di Siria leproso mondato da Eliseo suo maestro: laonde i venditori di cose spirituali fi poffono chiamare non folo Simoniaci. ma anco Gieziti secondo S. Tomaso.

E pescatrice la Simonja, perche i Simoniaci hanno mira di pescare i benefitii, non anime, & huomini, de quali sono veri pescatori i chiamati da Dio; e questi sono alla Nauicella di Pietro salutiferi. Pestifera è la pescagione de Simoniaci, & le operationi loro sono le pro se, maledittione data da Elisso Profeta à Giezo, & à tutta la sua posterità: à cui brauò dicendo hai riceunto argento, & oro, per comprare oliuetti, vigne, & bestiami, ma la lepra di Naaman s'attaccarà à te,& à tutti i tuoi descendenti, lepra che piglia tanto quello che vende le dignità, benefitii, quanto quello che li compra, è lepra che infetta l'anime, e spesso volte tormenta il corpo con mille castighi, & flagelli che manda Dio à lui, & à suoi posteri, Timeatur Simonistusta damnatio, qui emendum credidit totius largitatis auctorem, dico Cassiodoro nelle varie lib. 9. ca. 15. però la Simonia hà le mani leprose, perche i Simoniaci non se le sono lauate col timor di Diosma con oro, & con argento, che fece venir la lepra à Giezo. Timor di Dio hebbe Balaam, che quanto più Balac Rè de Moabiti volse corromperlo con oro, & argento, acciò maledicelle il Popolo d'Ifrael, tanto più lo benediffe, & rispose à suoi Ambasciatori & à Balac, istesso, Si dederit mihi Ralac plena domu suam argenti & auri,non potero immutare verbu Domini Dei mei. Num. 22. & 21. con simili degne parole si possono licentiare quelli ambitiosi

che per mezo di Simonia cercano le dignità. Absint damnosa compendia illud tantu vere possumus lucrum dicere, quod constat dinina in dicia non punire. Cassiodoro, nel luogo citato, Abhoriscono i buoni Religiosi il danoso guadagno della Simonia come lepra stessa; l'Abbate Stefano Cisterciense andando alla cerca in villa riprese il suo conuerso, ch'hauesse preso gra quatità di pane da vn Prete Simoniaco, ne volse che si portasse al Monasterio, ma lo distribuì à Pastori che erano per quella vil-Ia. Santo Antonino nelle sue croniche tit. 15. cap. 18. §. I. Abbas ingemuit of ait. quare accepistime (crebas, quod Preshyter ille Simoniace ordinatus est? quic quid accepit de Ecclesia lepra eft, & rapina, absit ve peccaiu illius comedamus. Con che pesca questa Pescatrice; i Pescatori fogliono pescare con canna ch' habbia neruo. ma lottile, perche quando è grossa da pesce di natura sospettoso si spauenta dell'ombra della canna come dice Plutarco de folertia an:malium . Ma questa Pescatrice pesca. con vna verga d'oro, che quanto è più grossa tanto manco spauenta il pesce, anzi gli da animo d'andare alla volta sua à pigliare il boccone . Mi souviene di quella verga d' oro che mette Homero nell'Odissea quinta in mano à Mercurio presidente del guadagno, & della negotiatione, con la quale addormentaua, e fuegliaua dal fonno gli occhi di chi voleua. Cepu autem virgam, que virorum ocutos de-

mulcet, Quorumcumque vult, eos autem ipsos sopitos

excutat,

Hanc in manibus tenens delabitur fortis Mer curius.

Et nella 10. Odissea . Aurea virga vtens Mercurius. Cosi la Simonia nutrice del guadagno, e scaltra negotiatrice con quella medema verga d'oro procura di far chiudere gli occhi à passare indegni alle dignità, & fare aprir gli occhi per admetterli à chi più tepolti nel sonno li tiene, e niente intendere ne vuole. Il pescar con l'amo d'oro sù prouerbio d'-Augusto pronuntiato in opera che non metre conto, perche à pescar con l'amo d'oro è superfluo non metre conto, e porta pericolo che il pesce lo strappi via si come alle volte sole au uenire, e strappasi particolarmente dalla Volpe marina. Ma la Simonia pelca ficuramente con l'aino d'oro, & d'argento, & li contenta che le Volpi marine se lo portino seco la onde il buon Poeta Dante così etclamò contto i Simoniaci nel 19. canto dell' interno.

O Simon mago, ò misseri seguaci Che le cose di Dio, che di bontade Deon esser spose, voi rapaci Per oro, & per argento adulterate. Et più à basso.

Nostro Siguore in Prima da San Pietro Che ponesse le chiani in sua balia Certo non chiese se non viemmi dietro. Ne Pier, ne gli aleri chiesero à Mathia

Oro, à argento, quando fu soristo Nel luogo, che perde l'anima ria.

Cognobbero gli Antichi Romani, che l'oro l'argento, & li donatiui nell'ambire le dignità & li Magistrati era per opprimere col tempo la Republica, però non si troua ch'essi habbino, posto più cura in estinguere altri disordini che in toglier via così nocino abuso, posero in varij tempi contro ciò più di dieci leggi, trà le altre per la legge Acilia de Ambitu, si ordinò che chi fusse conuinto di far prattiche no potesse pigliar magistrati, ne esser Senatore, & che fotse codannato in pena pecuniaria; Marco Tullio di più fù causa che gli si desse l'esilio per dieci anni, propofero honori à gli Accufatori, Caio Carbone che accusò Marco Cotta ancorche fuise stato solaméte Tribuno della Plebe, fù per quella accusa fatto console , Quinto Scipione Socero di Pompeo fù per tal conto reo, & Q. Coponio fu codannato nella pena delle prattiche per hauer donato vn' anfora vaso di vino a d vno, che gli desse il voto nella dimanda d' vn Magistrato; prohibirono il pasteggiare, & far conuiti per tal causa di prattiche, veggati Dione lib. 36. 39. 41. 54.86 altroue, Plutarcho in Catone minore, & quato radunato trouasi nelli Geniali d' Alessadro & nelle antichità Romane del Rofino lib. 8. cap. 29. de Ambitu. Polibio nel 6. laisò scritto che i Carthaginesi con aperti doni ne veniuano alti Magittrati; ma che li Romani puniuano ciò con pena capitale.

La Ceraste, per quanto Pausania ci sà sapere, và carboni apunto nel modo che camina il granchio per obliquo e trauerso, così il Simoniaco aspira, & camina per vie storte, & indirette à dignita, & gradi. Questo è quel serpente che per sentieri, e strade occuste assalta i viandanti, di cui la Genesi c. 49. sat Dan coluber in via, Cerastes in semua: mordens vingulas equi, vi cadat assensor esus et o. Eliano de animal·lib. 1. cap. 57. dice che è di color bianco, & che hà due corna in testa Pinno lib. 8. cap. 23. scriue che ne hà quattro. Nicandro poeta greco ne la Teriaca riterisce che alcune

Oo 2 ne

ne hanno due ; alcune quattro : & quattro afferma Isidoro, & Barrolomeo Anglico, quali corna l'affuta cerafte, nascondendo tutto il resto del suo corpo sotto l'arena, discoperte lassa, & le và mouendo per allettare gli augeletti, liquali pensandosi d' hauer trouato esca. di ristoro, volano verso quelle, quado stringono per pigliar cibo, restano essi deuorari dal malitioso serpente. Così alcuni Simoniaci aspirando à supreme dignità nascondeno ogni rigore, & adescano altri con quattro promesfe, & offerte, arrivati poi all'intento loro, otrenuto la pretesa potestà, spesse volte opprimeno quelli stessi che sono calcati, & inclinati verso loro, come si può vedere nell' historia di Santo Antonio part. 3. tit. 20.cap.8. §. 1. & nella terza vita di Panuino: forsi perche queldi che sono calati vogliono stringere importunamente le corna, che in Pierio sono simbolo della dignità, & vogliono, imprudentemente. domesticarsi vn poco troppose disponersi à lor modo di chi hanno promosso, & non vorrebbono che fusse capo se non pro forma. Ma chi viene essaltato massimamente con i debiti modi, è ragioneuole che ministri à suo arbitrio -& giuditio, & che si lassi essere quello che è stato fatto, si come da Remigio Fiorentino faggiamente si discorre nelle sue considerationi ciuili.

Si può anco la Ceraste prendere per figura edell'antico serpente nemico del genere humano, che per mezo della Simonia diuota a tutti i Simoniaci adescati in questo mondo da beni terreni, e temporali. Quindi è che Dante pone i Simoniaci nell'inferno dentro vin pozzo col capo in giù, & con le gambe in sù, & con fiamma di fuoco fopra la pianta de piedi, pena conueniente dice il Landino spercha essendo creato l'huomo con la faccia in sù leuata al Cielo per contemplare Iddio; e le cose superne & celesti. Simoniaco, il quale per - l'auaritia vende, e compra le cose spiritualisper oro, & argento, che sotterra nasce, prenerte -l' vffitio dell' huomo contemplatiup, perche fi - sommerge nelle cose terrene, scordatosi delle celesti, à quali tirano de calci, come sigura il : Poeta col frequente moto de piedi, li quali allegoricamente dinotano la cupidità delle cose terrene, & il veloce moto de piedi mossi da natural dolore dimostrano il molto affetto del la cupidità che li agita, & il funco l'acdore di tal cupidità. Potè anco il Poeta Date in quelle gambe fuor del pozzo hauer rifguardo alla vituperosa pena, & morte dell' Auttore della

Simonia, poiche Simon mago per farsi tener, mirabile dal Volgo co aiuto de Demonij prese il vollo in alto: ma vinto dalla presenza di Simon Pietro, che la sua Simonia detestò, cadde principalmente in terra di là dal Campidoglio, e si ruppe le gambe, & dallo spasimo pochi giorni doppo morì alla Riccia, si comentara Nicesoro.

I pesci che stanno à piedi della pescatrice Simonia hanno la medema astutia della Ceraste, Plinio lib. 9. cap. 42. dice che la rana marina chiamata pescatrice intorbida prima l'acqua, poi caua fora le corna che l'escono di sotto à gli occhi, allettando i pesciolini, i quali le vanno appresso, & ella salta loro adosso ; la squatina, & il rhombo ascosì moueno le penne, mandandone sora à guisa di vermicelli, il

medemo fà la raggia.

SIMVLATIONE.

Onna con vna mascara sopra il viso in modo che mostri due faccie, sarà vestita di cangiante, nella destra mano terrà vna pica, nella sinistra vn pomo granato, & alli piedi vi sarà vna Monna, ò Simia, che dir vogliamo. Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, e di cenni l'animo, & il cuor proprio, però tiene la mascara sopra il volto ti coprendo il vero per sar vedere il salso, il che si mostra ancora per lo color cangiante della veste.

- Tiene có la destra mano la pica, essedo che detto vecello significa simulatione, perciò che hà vna parte, della pena bianca, e l'altra nera.

Il pomo granato, che tiene con la finistra, Pierio Valeriano lib. 54. narra che la maggior parte de gl' huomini più dell' apparenza, che deil'essenza è studiosa; e perche la mela granata sopra tutti gl'altri pomi il compratore solennemente schernisce, & al saggio non corrisponde, allerrando coloro, che la guardano con porporino, resseggiante, e gradito colore, ima occorre il più delle volte à quelli, che l' aprono la musta, con puzza, e marcia, quindi audiene, che molti de gl'antichi scrissero la simulata bontà, per cotal pomo fignificasi. Laonde quello (colastico maestro della più seuera dottrina hebbe à dire, il superbo essere à guisa della melagrana, dentro puzzolente,& di fuori ornata di maranigliofa bellezza.

Questa sorte d'huomini da Horasio notati con questi versi tradotti di latino in volgare. Chi del name di buon si rende degno?

Chi de Padri decreu almi, e gradui Osferua, està de la razione al segno?

Per

Per senten a di cui molte, e gran liti
Si troncano, e la cui promessa ò fede
Disende i piatic on honeste liti:
Mà che? se dentro poi cias cuno il vede
Disorme, e rio di suor vestito tutto,
Di bella veste dalle spalle al piede.

Luciano agguaglia questi tali ad alcuni libri di tragedie con coperta, & ornamento d'oro,e di porpora, che con vna vaga legatura, sanno di suora bellissima vista, ma dentro non contengono altro,che incesti, stupri, suroti, patricidij, trauagli, pianti, rouine di famiglie, di Città, & ogni forte di atrocissime, & bestialissime sceleratezze.

Le si mette à canto la monna, percioche gli Egittij, per dimostrare vna persona dissimulatrice de i suoi disetti, & ricopritrice delle proprie lordure, prendeuano la Monna, che piscia, per esser quella così schista, & vergognosa di natura, che votata, ch'essa hà la vessica nella maniera, che vsa il gatto di sare dell'altre seccie, cauando in terra nasconde tal superfluità, ò sopra gittandoui qual sia altra cosa la ricuopre tutta.

#### SINCERITA



Donna veitha d'oro, che con la deltra mano tenghi vna Colomba bianca, & con la finistra porghi in atto gratioso, & bello vn cuore.

E la Sincerità pura, & senza sinta apparenza, & artificio alcuno; però si rappresenta, che tenglii la bianca Colomba; & il vestimento d'oro.

Il porgere il cuore, dinota l'integrità sua, perche non hauendo l'huomo sincero vitio

alcuno di volontà, non cela l'intrinfeco del cuor fuo, ma lo fà pale, fe ad ogn'vno.

Sicurtà.

V Na bellissima giouanetta con capelli biondi com'oro sparsi giù pet le spalle, senz'artificio alcuno, sarà vestita d'vn sottilissimo & candido velo, & che con la destra mano mostri d'hauersi scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, & con la sinistra tenghi vn

Caduceo, in cima del quale sia vna

Colomba bianca.

SOBRIETA.

Onna vestita semplicemente, che con la destra mano tenghi vna chiaue, la sinistra sopra il petto, & sotto alli piedi vn pesce, & da vn lato di detta figura vi sia vna sontana, dalla quale scatturisca acqua chiara.

SOCCORSO.

Vomo armato, che nella des
ftra mano porti vna spada

ignuda, & nella finistra vn ramo di Quercia

Il Soccorso hà due parti principali, l'vna ainta, & soccorre altrui con vettouaglia, per scacciare il pericolo della fame, con l'altra refiste alla forza de gl'inimici per salute di quello che si soccorre; però si dipinge armato per aintare i deboli, & bisognosi, contro alla potéza de gl'inimici, & co'l ramo di Quercia carco di ghiande, per aintare nelle necessità della

Oe 3 fame

Petrarca nel Sonetto 2:



0

fame, hauendo anticamente Soccorio à les flessi gli huomini in tempo di necessità per mezo di questo frutto, che è dedicato à Gione, il qual gioua, & soccorre tutto il mondo, essendo Gioue l'aria più pura & purgata, onde noi respiriamo, e viuiamo.

SOLIT VDINE.

Onna vestita di bianco, con vn Passaro solitario, in cima del capo terrà sotto il braccio destro vn Lepre, & nella sinistra vn libro, stando in luogo remoto, & solitario; & però dicesi, che la Solitudine è habitatione de gl'huomini in luogo rustico, & remoto lungi dalle conuersationi del volgo, & da publici, & priuati maneggi della Patria, effercitando religioni, dottrine, ò qualche virtuosa attrione; & il Petrarca nel Sonetto 28.

Solo,e pensoso i più descreti campi Vò misurando, à passi tardi, e lenti.

Il color bianco del vestimento, significa l'intentione di colui, che habita nella solitudine
che è di mantenersi candido, & puro da ogni
sorte di macchia, che possa imbrattare l'anima,ò da negotij, che la coloriscono, ò da gl'amori mondani, che la rendono sosca; onde il

Petrarca nel Sonetto 222. sopra di ciò così dice.

Cercato ho sempre solitaria vita e Leriue il sanno, le campagne es boschi.

Per fuggir quest ingegni sordi, e lo-

Che la strada dal Cielo hanno

Il Passaro, come dicemmo è per sua natura vecello solitario, come dice il Salmo 91.

Factus sum sieut passer solitarius in tecto.

Gli si mette sotto il braccio destro il Lepre percioche volendo gl' Egittij (come narra Pierio Valeria. no nel lib. 13.) significare l'huomo solitario, si dipingeuano vn Lepore nel suo couile, attesa, che questo animale stà solo, & rare volte se ne trouano nel medesimo couile due, ò quando stanno vicino, stanno lontano l'vno dall'altro per spatio d'vna pezza di terra.

Il libro, ci dimostra, che il fine dell'huomo solitario, deue effere lo studio di sapienza, & di dottrina,

altrimente la solitudine è cosa degna d'infamia; però disse Aristotile nel ralib della Politica, che l'huomo solitario ò è Angele, ò bestia, per Angele intendendo quel, che satio delle cose mondane si riuolta alle contemplationi, & gode in sè stesso, ne gl'Angeli, ne gl'huomini, nelle piante, & in tutte le cose, tenendo le lodi, che deue al suo Creatore, per bestia, dall'altra banda, quel che viue in solitudine per poltroneria, perche la vita solitaria à chi non hà dottrina, è piena d'insside, di paura, come disse Cicerone nel primo libro de fini: & à chi non hà religione è biasmeuole, & vituperosa.

SOLLECITYDINE.

Onna vestita di rosso, & verde, nella destra mano tenghi vn stimolo, ouero sperone, & nella sinistra vna facella.

Il vestimento rosso, & verde, significa la speranza insieme col de siderio & l'amore,

onde si genera la sollecitudine.

Il stimolo significa il desiderio efficace di conseguire, ò di finire alcuna cosa, però Theo. crito vsaua spesso di nominare la sollecitudine, amorosa punta ouero stimolo d'amore.

Per

Per la facella, ancora fi dimostra il deside l'hauere messe l'ali, quaddo è sollecito nelle rio, & la sollecitudine intenta, che ardendo nel cuore non lascia vinere in pace, sin che non fiè veduto à buono fine.

Et la fiamma significa la sollecitudine, perche con caldezza, & prestezza sa l'epera sua, confumando, quel che bitogna, per nante-

nere nell' esser suo il propi io splendere.

#### SOLLECITVDINE.

Onna Giouane con l'ali nelle spalle, & à piedi, hauerà le braccia, & le gambe ignude, & hauerà vna traversina rossa con. vn' arco reso nella sinistra mano, cauando con la defira vna saetta dalla feretra, & à piedi vi sarà vn Gallo.

L'ali alle spalle, & à piedi mostrano velocità, & sollecitudine, & però si dice alcun' S O L L E C I

saettate, è la continua inteatione della mente, che drizza i pensieri all'opera come à suo Si dipinge il Gallo come animale follecito,

fue attioni, così diffe Vergilio di Caco ladro-

Spetuncamque petu pedibus timor addidis

Le braccia, & gambe ignude, fignificano

Il color roffo, è per la somiglianza del suoco, il quale fignifica follecitudine, per la già

L'arco telo, & lo strale apparecchiato per

ne perseguitato da Hercole.

destrezza & spedicione.

detta ragione.

il quale all'hore que determinate, si desta cantando, perche non lascia la sollecitudine finire li ionni intieri , conforme al detto di Ho-

T V D I N E.

ritiene con tutto il bene, & bello, che porta feco.

L'ali significano velocità, & il Gallo diligenza. Et per mostrare, che deue essere perseuerante la sollecitudioe, per essere commendabile, si aggionge l'horologio, & il Sole, il quale nel fuo veloce corfo, è durabile, & permanente.

Sollocundine.

Onnacon vn' Orologio in ...

L'Orologio si pone per il tempo, il quale è tanto veloce, che propria. mente l'andar suo si puol dir volo, & ammonisce noi altri, che nelle nostre attioni, siamo presti, & sol. leciti, per non esser, tardando, oppressi da lui, & presi nelle insidie, che tutta via ci ordifce.

# SOLSTITIO ESTIVO.

[ ] N Giouane d'età di 25. anni, tutto nudo, eccetto le parti vergognose, quali faranno coperte con vn velo di color purpurino; starà detta figura in atto di ritor-

nare in dietro, hauendo in capo vna ghirlanda di spighe di grano.

Hauera sopra la resta à vso d'vna corona. vn circolo turchino, largo quanto fara la figu. ranelle spalle nel qual circolo si scolpiranno noue stelle, & in mezo d'esse il segno del gran.



Ella Donna leuata sopra due ali, con vn Gallo sotto a' piedi, & il Sole che spunti fuori dall' onde marine, & in ambe le mani vn horologio da poluere.

Si dipinge questa sigura bella, perche sollecitudine piglia per i capelli l'occasione, & la



chio, ouer Cancro. Con la destra mano terra vn globo, ò palla, che dir vogliamo, dalla quale farà oscura la quarta parte, che sarà la parte verso terra, & il restante, cioè li tre quarti di sopra, saranno luminosi: con l'altra mano terrà vn Granchio, & alli piedi hauerà quattro alette, dal piede destro due alette biache, & dal sinistro vna bianca, e l'altra negra.

Il Solstitio, è in quel tempo, che il Sole è più vicino à noi, & in quel tempo, che è più lontano, & si dimanda l'vno estivo, & fassi alli 21.di Giugno, & l'altro Hiemale, e fassi a' 21. di Decembre, & si domanda Solstitio, cioè Itato del Sole, perche il Sole non passa più auanti,& in questo suo viaggio ne descriue due circoli che terminano il suo corso, vno verso il polo Artico, & l'altro verso il pole Antartico; & ciascuno di essi è distante dal suo polo gradi 66, & dall' equinotiale gradi 24, & ciascuno diuide la sfera in due parti ineguali, & si chiamano circoli Tropici, che vuol dire conuersione, ouero ritorno, perche stando il Sole nel primo punto del Cancro, ne fa il circolo detto nel moto del firmamento, & l'vitimo da lui fatto nella parte Settentrionale, & è

quello, che fl dice circolo del Solstitio estiuo, & doue per il passato si auuicinaua à noi, per l'auuenire si discosta, & allontana fino che arriua al punto del Capricorno, facendo l'altro vltimo circolo nel moto del firmamento dall' altre parti verso il polo Antartico, & è quello, che dice eircolo del Solstitio Hiemale, & doue prima sempre si allontanaua da noi,per l'auuenire fi vien'accostando, & l'offitio de i detri circoli, è di distinguere i Solstitij nelle maggiori declinationi del Sole, come si è detto nelli primi gradi del Cancro, e del Capricorno, e si dice estiuo nel primo punto del Cancro, perche essendo più vicino, che possa esfere à noi, ne porta l'Estate, & in tal tempo è il maggior giorno di tutto l'anno, & la minor notte; & nel primo punto di Capricorno chiamasi Solstitio brumale, cioè dell' Inuerno, & è quando il Sole se ne stà più lontano da noi, che possa essere, apportandoci l'-Inuerno, & in tal tempo è la mag-

gior notte di tutto l'anno, & il minor giorno, & tanto è il giorno del Solstitio estiuo, quanto è la notte del Solstitio Hiemale.

Si dipinge giouane di età di 25. anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariete, & arriuato al primo punto del Cancro, ha fatto la quarta parte del suo corso.

Si fa nudo, & con il velo, come dicemo, di color purpurino, per segno de' maggiori caldi dell' anno.

Stà in atto di ritornare indietro, perche il Sole toccando il circolo equinotiale, non si ferma, ma ritorna indietro.

Il circoto con il fegno del Cancro, & le noue stelle si domanda Tropico del Cancro, & vi.sono le noue stelle; per essere le più notabili nel detto tegno, & gli si pone in cima del capo, perche il Sole in tal tempo è più vicino à noi, & toccando detto circolo, sa il Solsticio.

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano destra, per essere il Sole in quel tempo della parte di Settentrione, che è la parte destra del mondo.

Li

Li tre quarti luminosi ne significano la lunghezza delli giorni in tal tempo, & il quatro oscuro ne dinota la cortezza dalla notte, fa-

ce ndo il Sole tale effetto.

Tiene con la finistra mano il Cancro, cioè Granchio, per essere vno delli dodici segni del Zodiaco, & questo segno ha proprietà nel detto animale, essendo, che gli camina all' indietro facendo in tal tempo il Sole similmente ta. le esserto, ritornando indietro.

L'alete alli piedi, fignificano il moto del tempo, perche come vogliono alcuni Filosofi, il tempo non è altro, che vn moto circulare fuccessiuamente, & ne porta le stagioni vna doppo l'altra. L'Estate dopo la Primauera.:
l'Inuerno doppo l'Autunno, & di nuouo ritornando per modo di successione ciascuna.
stagione, ne porta l'effetti suoi.

Le tre bianche, ne dimostrano tanto maggiore esfere il giorno, quanto minore la notte significata per la negra, che tanto l'yno quan-

to l'altro caminano.

La ghirlanda di spighe di grano, dinota tal segno portarci l'estate per differenza del Solsitio biemale, che ne porta l'Inuerno.

SOLSTITIO HIEMALE.



H Vomo maturo quasi vecchio vestito tur to di pelle, vn circolo alli piedi a vso di corona di color turchino, in mezo del quale vi sarà il segno del Capricorno, & attorno à detto circolo, vi saranno scolpito dodici stelle.

Con la finistra mano terrà vn globo ouero palla, della quale la quarta parte sarà luminosa, & il restante oscura.

Sotto al braccio destro terrà con bella gra-

Alli piedi haurà quattro alette, al piede de-

ftro l'vna farà bianca, & l'altra sarà negra, & al piè finistro, saranno ambedue negre.

Si deue figurare quasi vecchio, perche essendosi partito il Sole dal primo punto dall' Ariete, & auuicinato al Capricorno, ha fatto le tre parti del suo viaggio.

Vestefi di pelle, per esfere in quella stagione li maggiori freddi di

tutto l'anno.

Hauerà alli piedi il circolo con il fegno di Capricorno, & le 12. stelle, attesoche il Sole sia arrivato do ue ha potuto arrivare lontano da noi, verso il polo Antartico, & chiamasi circolo Tropico di capricorno.

Tiene con la finistra mano il globo, ouero palla simile all'altre, eccetto, che dalla parte da basso li tre quarti sono oscuri, & il quarto di sopra luminoso, & per dimostrare, che tal tempo ne porta la notte più longa, & il giorno più breue.

Lo tiene con la mano finistra, perche il Sole in questo tépo si ritruoua a man finistra verso il polo Antartico.

Tiene sotto al braccio destro vna Capra, ani. male appropriato a detto segno, perche si come la capra si pasce nell'alte rupi, & negli alti precipitij, così il Sole in questo tépo è nell' altissimo grado verso mezo giorno, onero perche il Capricorno suole salite li monti, così il Sole in questo tepo comincia a salire verso noi.

L'alette alli piedi ne fignificano, come fi è detto, il moto del tempo le tre parti negre per la notte, & la bianca per il giorno: & per dare

ad

Iconologia del Ripa

584

ad intendere la disuguaglianza, che è da vn' altro, la bianca sarà dal piede destro, perche la luce precede alle tenebre,

SONNO.

I Vomo corpolanto, & graue, vestito di pelle di Tasso, stando sopra vn letto di papaueri, & vna vite carica d'vua matura gli farà ombra, & hauerà vna grotta vicina, oue si veda vn zampollo d'acqua.

SONNO.

Come dipinto da Filostrato Greco nell'imacine di Ansirao.

Habbia vna veste bianca sopra vna nera, quasi che dinoti il giorno, e la notte, in mano tenga vn corno polito e netto, dalquale
manda sogni veri, perche il corno affottigliato per la rarità traluce, di sogni, che son veri,
larinamente cornea dicuntur chiamansi Cornei, di corno, però da' poeti pur larini gli si dà
corno. Silio Italico lib.x.

Curuoque volucris

Per tenebras portat medicata papauera,

E poco doppo.

Quatit inde soporas.

Deuexo capiti pennas oculifque quietem Irorat tanges letea tempora virga. Il medesimo sa Statio nella 6. Thebaide. Et cornu suguebat somnus inani.

Dal corno voto ne fuegina il sonno.

Nel qual luogo Lattantio grammatico dice: Statio disse il corno voto, perche lo haueua tutto dissulla notte: impercioche così da' pirtori si rappresentarà il sonno in modo che paia insunda, e versi dal corno il liquido sogno sopra quelli, che dormono però si potrà dipingere, che dal detto corno n'esca, come sumo, il qual dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa, lo cangiano & per mezo di esso si risoluono.

Et oltre à quello, che hà descritto Filostrato, faremo anco con l'autorità di Tibullo, che la detta figura del sonno habbia l'ali, dicendo in vn yerso tradotto in nostra fauella, & il sonno spiegando le negre ali, dalle quali parole si conosce, che il sonno si può dipingere con l'ali, dimostrando con esse la velocita del sonno, & la piaceuolezza dell' hore, che dor-

mendo si passano.

Faremoanco, che con l'altra mano tenga vna verga, per fignificare il dominio, che ha il fonno sopra i mortali . E Virgilio nel v. dell' Eneide descriuendo il sonno , che sece cader Palinuro dalla naue in mare, dice, che portaua vn ramo insuso, e bagnato nell'onde stigie, e per non mi stendere più à longo , dirò solo, che tutte le cose sopradette non hanno bisogno di altra dichiaratione, per esser ampla descrittione poetica, tirata da gli essetti, che si
yedono, & si trouano del sonno.

Sonno:

I L Doni finse per lo sonno vn' huomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni ghiri appresso, i quali sono animali inclinatissimi à dormire.

SORTE.

Onna vestita di color mischio, nella destra mano tiene vna corona d'oro, & vna borsa piena, & nella sinistra vna corda.

La corona d'oro, & il laccio, sono segno che per sorte ad alcuno rocca la felicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere se la Sorte sia, è che cosa sia, e opra da trattare in altra occasione. Basta solo, che noi Sorte dimandiamo i tari auuenimenti delle cose, che sono suor dell'intentione dell'agente. Il che sù espresso benissimo conforme à questa figura, in quei quattro versi tradotti per d'Ausonio di Greco in questa guisa.

The sauro muento, qui limina mortis inibat

Liquit ouans taqueum, quo periturus erat. At, qui, quod terra abdiderat, non repperit aurum.

Quem laqueum inuenit, nexuit, & perijt.

Sorte.

Glouanetta cieca, ma di fresca età, alla quale soffiando da vna banda il vento, mostri di gonsiare la veste, & porti nel gremboalcune gioie, & ornamenti di nobiltà.

Poca distintione si dà fra la Sorte, & la fortuna, & però l'vna, & l'a tra si dipinge cieca, perche non seguitano il merito de gli huomini anzi quasi naturalmente ambedue attendono à fauorir il merito di minor prezzo; però diciamo, che l'età fresca, & giouenile suol esser madre de pochi meriti.

I venti, che gonfiano la veste dimostrano, che la Sorte viene aiutata dalle parole, & dal fauore de gli huomini efficaci, ouero dall' aura populare, & porta il grembo pieno di gemme, perche ella si essercita in far abbondate gli huomini de beni non aspettati, &

ſi.

S O R T



si dice tal'hora Sorte ancora, il successo de gli auuenimenti cattiui.

# SOSPIRI.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.

V Arie figure si possono formare sopra i sospiri, perche varij sono gli affetti dell'animo, e le passioni, da quali sono fomentati.
Nascono i sospiri dalla memoria delle afflittioni, & percosse riceuute, dal pentimento de'
falli commessi, del tempo, & delle occasioni
perdute, dalla rimembranza delle felicità possedute; dalle perturbationi presenti per il dolore, e desiderio di qualche cosa, tali sono i sospiri de gl'amanti, che sospirano dal desiderio
della cosa amata, dal desiderio di gloria, & di
trouare vn sublime ingegno simile ad Homero, che cantasse le sue lodi sospirò il gran Macedone.

Giunto Atessandro alla samosa tomba Del sicro Ashille sospirando disse, O sortunato, che si chiara tromba E.

Troughting chi di te si alto scrisse. Ne solamente da casi passati, & presenti li sospiri deriuano, ma anco da' futuri, poiche dall'opinione, e timore de' mali auuenire, che la persona soprastar si vede sospira: ne sempre i sospiri sono veri, alle volte sono finti, come i sospiri delle meretrici, & delli falsi tradicori Amici: Alcune volte sono per accidenti d'infirmità, alcune volte quasi naturali, per vna certa consuetudine, ch'esser suole in quelli che spesso sospirano, dal pensare alli negotij, & à gli studij loro, si come spesso Virgilio sospirar solea (per quanto narra il Sabellico li.8. cap. 4: ) onde è quel faceto morto d'Augusto, il quale sedendo in me. zo à Virgilio, che sospiraua, & ad Horatio, che come Lippo patiua di lacrimatione d'occhi, fù addimandato da vn'amico che cosa faceua. rispose, seggo tra le lacrime, esospiri. Se bene qui li sospiri sono dal. le lacrime separati, nondimeno il pianto è sempre col sospiro accompagnato, però con molta gratia gli

amoroti Poeti (pesso l'vniscono. Il Montemagno Coetaneo del Petrarca.

Mille lagrime poi mille sospiri. Piangendo sparsi

Il Petrarca istesso.

Che piacermi facea e fospiri, el pianto. Monsignor della Casa.

E già non haue. Scherme miglior, che lacrime, & fospiri. Il medesimo.

E non v'han loco Lacrime, & sospir, nous o freschi affanni.

Si può ben sospirar senza piangere, ma non piangere senza sospirare, vengono à punto le lacrime con i sospiri, come pioggia, & vento insieme. Il Bembo.

Et nubilofo tempo Sol l'ire, e'l pianto pioggia, i fospir venti, Che muoue spesso un me l'amato lume.

Ogni sospiro di qual sorte si sia, figurisi alato nelle tempie, & porti nella destra verso il petto pur vn par d'ale, in mezo le quali sia vn cuore, la ragione di ciò l'arrecaremo più à basso: basso: nella sinistra poi pongali cosa atta à dinotar l'affetto, per il quale si sospira, che da questo istesso nostro libro prender si può à suoi luoghi particolari, i quali però non acca-

de ripetere.

Al Sospiro d'infirmità pongasi nella sinistra vn ramo d'Anemone, perche scriue Oro Egittio ne i suoi Geroglifici, che gli Antichi per quest'herba significauano la malatia: sà il fiore purpureo, bello, ma poco dura il fiore, & l'herba, & per questo denotauano l'infirmità.

Il sospiro quasi naturale nutrito ad vna consuetudine, essendo egli spetie di malinconia hauerà in capo vna ghirlanda d'Assentio alludendo quello, che à questo proposito disse

il Petrarca.

Lacrimar sempre è il mio sommo diletto Il rider doglia, il cibo assentio, e tosco.

Sì che quella persona, che pensando alli negotij, e studij, e che continuamente sospirando stà melanconico, per rimedio di esso si rappresenterà, che sia per la man sinistra congiunto con la destra di Bacco, che dall'altra mano habbia la sua solita tazza, percioche altro temperamento non ci è, che vn'allegria di cui n'è simbolo Bacco da Poeti, & Filosofi te nuto per figura di spirito dinino, & sublime intelletto, Difilo Comico in Atheneo lib.2. chiama Bacco (che col suo liquore rallegra il cuore) sapientissimo soaue, Amico à prudenti, & animofi, il quale eccita l'animo de gli abietti, & vili, persuade li seueri à ridere, i poltroni à prendere ardire, & i timidi ad esser forti.

Prudentibus, accordatis omnibus amicissime Bacche, at que sapientissime; quam suauts es: Abiecti magnifice vi sentiant, de se tu solus efficis:

Superciliofi, & tetricis persuades vt rideans: Ignauis vi audeant: vi fortes fint timidi.

Cheremone Tragico Afferma, che col vino fi concilia il rifo, la fapienza, la docilità, & il buon configlio; non è maraniglia, che Homero nella nona Iliade induce persone di gran maneggio nella dieta Imperiale di Agamennone Imperadore, auanti si consiglia, e tratti di negotij militari, farsi molti brindisi l'vn l'altro: ciò poi tanto più è lecito à persone di studij, specialmente à Poeti, de' quali è presidente Bacco; scriue Filocoro; che gl'antichi Poeti, non sempre cantauano i Dithirambi: ma solo quando haueuano beunto: all'hora inuocando Bacco, ouero Apollo ordinatamente cantauano odasi Archiloco.

Bracchi Regis canticum elegans Dityrambi-

cum auspicari scio,

Vini fulmina percussa mente. Però Demetrio Alicarnasseo sotto il titolo di Nicerate chiama il vino cauallo del Poeta, senza il quale non si può far viaggio, in l'ar-

Vinum equusest lepido promptus veloxque

Si potantur aqua nil paris egregium.

Più volte habbiamo non veduto esfer consolato con ottimi, e cordiali vini da amici Torquato Tasso, che era sempre pensoso, pie-

no di malinconia, e sospiri.

Al sospiro finto delle Meretrici, & delli falsi tradittori amici, sotto il sinistro braccio si può mettere vn teschio di Cocodrillo, perche i sospiri loro finti, sono à punto come le finte lacrime del cocodrillo, che prima piange, e poi ammazza l'huomo.

Tal plange del mio mal, che poi mi lacera

Dietro le spalle con acuta limula.

Tal meretrice sospira, & sà la passionata in presenza dell'amante per coglierlo affatto nella rete, e pelarlo ben bene; che in absenza poi di lui si ride, & l'odia, come la volpe il cane; ma se questo è finto, si conuiene anco sigurato il vero sospiro d'amore.

Il sospiro d'amore, oltre le ali in testa; habbia vna corona di Mirto, & porti ancor esso nella destra verso il petto, il cuore in mezo à

due ali, nella finistra vna face accesa.

Le ali sono figura della velocità del sospiro. che per lo pensiero, che nella mente vola penerrando nel cuore, da lui subito si spicca à volo. Il Petrarca nella canzone.

Se il pensier che mi strugge. viene ad affegnare il volo à sospiri.

Odi'l in verde rina

E presta à mies sospir si largo volo.

Il cuore, secondo Isidoro è detto dalla cura, perche ogni cura, e penfiero passa nel cuore, il quale riceuedo lo spirito vitale dell'aere, tirato à se, mediante l'ordinato moto del polmone, le da qualche accidente vien soprapreso, s'opprime l'alito, e'l fiato, onde la pertona fà ogni sforzo di rompere quella oppressione con l'esaltatione de' sospiri, per riceuere retrigerio dall'aria temperata: Ma si come spesso occorrer suole, che dall'aria troppo calda, per

accrescimento di caldo al natural calore s'aggrana il cuore, no potendo essere refrigerato: atteso che s' impediscono i meati del fiato: e si come dall' aria troppo fredda per la frigidità che stringe insieme i nerui del petto, si distringe, & congela il cuore; così auuiene, che gl'amanti, o per troppa gelofia, che restringe loro lo spirito, o per troppo arder d'Amore, che soffoca il cuore concepiscono passioni tali, che souente sono sforzati a trar suora dal petto lo ro sospiri a mille, a mille de' quali pasconsi gl'. Amanti, il Petrarca.

Pasco il cor di sosvir, ch' altro non chiede.

Però gli suol chiamar hor dolci, hor soaui, & perche il sospiro è nutrimento, e refrigerio degl'amorofi cuori, & dal cuore escono a volo i sospiri, però gli ponemo tra le ali nella destra il cuore verso il petto. Petrarca.

Sospir del petto, & degli occhi escon onde.

Il medefimo altroue-

Ma per me, lasso, tornano i più gravi · Sospiri, che del profondo tragge

Quella, che al Ciel se ne porto le chiavi.

Ben disse graui, perche inuero ogni amoro so sospiro per dolce, & some che paia, e\_\_\_ vn penolo nutrimento, & cocente refrigerio all' amante. La Coroni di acuto Mirto, che porta in testa, è simbolo dell' amoroso pensiero a uto, e sisso, che stringi a sospirar gli Amanti, Virgilio dà per pena agl' Amanti nel sesto, oue figura l'Inferno di star in boschi di mirro.

-: Nee procul hinc partem full mostrantur in

- ... 073118m . .:

Lugentes campi, i i ha in the

Sicillos nomine dicunt.

I Hic quos durus Amor crudelitabe peredit: · Secreticelant calles & myrthea circum

Sylvategit: Cure non ipfa in morte relin-1.1

- Latunt.

- Mà che pena è questa? stavin selua di verdeggianti, e vaghi mirti senza dubbio vuol inferire il Poeta l'inferno, che patiscono gli Amantiper lo stimolo del continuo pensiero, della rimembranza, e desiderio de'loro Amori. Poiche con l'occasione di vedere il Mirto grato a Venere Madre d' Amore, fi ricordano con acuta pena de' loro amorofi piaceri, Simile pena si consegna a Megapente nel fine del Dialogo di Luciano intitolato Cataplo, ouer! Tiranno, per inventione di Cinisco Filosofo, il ouale configlia Khadamanto, che non li taccia bere nel fiume Lethe d' Obliuione perche granissima, & molestissima pena è, a chi è caduto in miseria, ricordarsi della potenza, e felicità passata. Cosi gl'Amanti priui delle delitie, & gusti loro, degli amati oggeti, per il desiderio che hanno di quelli pensandoci di continuo piangono, e sospirano tra boschi di Mirto, che il Poeta chiama di sopra campi di pianto, Lugentes campi, per conseguenza anco de sospiri cagionati, dal pensiero, però dice da basso. Cura non in ipsa morte relinquint. Ne meno i lor pensier lassano in morte: al che rilguarda in parte quello del Petrarca.

S'io credesti per morie estere scarco Dal pensier amoroso, che m'atterra Con le mie mani haurei già posto in terra

Queste membra noiose.

Ne' quali versi, massimamente in quelli di Virgilio si esprime il pertinace humore, l'ostinato costume, & l'inquieta conditione de gli Amanti, che quanto più languis cono & muoiono, per la cosa amata, tanto più portano la mente cinta d'acuti mirti, cioè de pensieri amorofi;ne quali s'imboscano, per quelli piangendo, e sospirando, sempre vengono à prouare in questa vira vn perpetuo interno: l'amoroso pensiero, che hanno in testa somministra loro materia di sospirare presa da ogni minima cosa la rimembranza d'vn atto listà confumare, & diftruggere.

Aradomi, & struggo ancor, com'io folia: Laura mi volue, & son pur quel che'is m'-

era.

Qui tutta bumile, & quila vidi altera ? Hor a fora, bor plana, bor diespietala; bor pia.

Et quel che segue per fin l'vitimo terzetto.

Qui diffe una parola, & qui forrise:

Qui cangio'l viso. In questi pensier lasso Notte, or de tiemi il Signor nostro Amore.

Il veder luoghi, done con diletto habbiano veduto una volta la lor dama gli fà sospirare: Il Petrarca rimirando l'amenità di Sorga e le acque, dentro le quali la sua donna ignuda... vidde, sospirando cosi cantò.

Chiare, fresche, & dolci acque

Que le belle membra Pose coles, che sola à me par Danna,

Gentil rame, oue piacque (Confaspirmirimembra)

Alei di far al ben fianco colonna,

Doppo la morte dell'amata fua (corgédo da alti colli la casa di lei natiua piange,e sospira. lo ho pien di sospir quest'aer tutto,

D'aspricolli mirando il dolce piano, . Que nacque colei, ch'hauendo in mano. Iconologia del Ripa

588

Mio cor, in sul fiorire, e'n sul far frutto.

Corone di Mirto, simbolo del pensiero amo roso, parimente sono i capelli tessuti con perle i fiori verdi, & secchi, & li fioretti di seta che con altri fauori di Dame si portano inuolti nella treccia, e nel velo del capello in testa, come trosei amorosi, la memoria de quali trauaglia, & punge la mente, il cuore, & l'anima de miserelli amanti con infiniti sospiri.

La face accesa, che nella finistra tiene, dimo stra l'ardore, & la caldezza de i sospiri, perciò l'Amoroso Poeta pregaua i sospiri, che andassero a riscaldare il freddo cuore della sua

Dama,

Rompete il giaccio che pietà contende: Ite caldi sospiri al freddo core Altre volte Fiamma li reputa.

Fiamma i sospir, le lagrime cristallo, Il medesimo in morte dell'amata Laura, Gli alti sospiri, e i miei sospir ardenti-Quel viuo lauro que solean far nido

Et perche fine concludiamo con quello dell'

Ariosto.

Dicocenti sospir l'aria accendea. Effetti della face d'amore dalla quale sfauillano infocati sospiri.

#### SOSPITIONE.

Onna yecchia magra, armata, & per cimiero porterà vn Gallo, sarà vestita sotto all'armatura d'vna trauersina di color turchino, & giallo nel sinistro braccio porterà vn Scudo, nel quale sia dipinta vna Tigre, por gerà il detto braccio in suori in atto di guardia, & con la destra terrà vna spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia si dipinge, per la luuga esperienza, dalla quale ella è solita di nascere, & però si veggono i giouani essere pochissimi, & i vec-

chi moltissimi sospettosi.

L' elmo, & lo scudo con la spada in atto di ferire significa timore con che il sospettoso, è solito di prouedere à se stesso, onde sopra di ciò l' Ariosto nel secondo degl' vltimi cin que Canti del sopra letto, così dice.

Grida da merti, O tien le guardie deste, Ne mai riposa al Sol ne al ciel oscuro.

E ferro sopra ferro e ferro veste,

Quanto più s' arma, è tanto men ficuro, Muta, & accresce hor quelle cose hor queste Alle porte, al serraglio, al fosso, al muro Per darne altrui monuion, gli auanza, E non pare che mai ne habbia a bastanza. Il Gallo nel cimiero dimostra la vigilanza de sospettosi, essendo il Gallo come dice Appiano, animale egualmente vigilante, & sospettoso

spettoso.

La Tigre posta nello Scudo, secondo Aristo tile nell' Historia de gl'animali significa sospet tione; forse perche il sospettoso prende in sinistra parte le cose, che si fanno, come l' Tigre, che sentendo l'armonia del suono, che è per sè stesso piaceuole prende fastidio, & rammarico.

# SOSTANZA.

Onna vestita d' oro, nella destra mano tiene vn mazzo di spiche di grano & nella sinistra alcuni grappi d'vua, gettando latte dalle mammelle.

#### SOTTILITA.

A Sottilità hà somiglianza con la prudenza perche come il prudente penetra tutte le cose così anco la sottilità: nel corpo de' Beati penetra tutti gli spatij; Però si dipinge Donna, che trapassi vna muraglia da vna parte all' altra, & si dicono per metasora, sottili i pensieri alti, & difficili de' belli ingegni.

# SPAVENTO.

La Vomo di bruttissimo aspetto, armato, che con la destra mano tenghi vna spada ignuda in atto minaccieuole, e con la sinistra mano la testa di Medusa, & alli piedi vna serocissimo, & spauenteuole Leone.

Si rappresenta di bruttissimo aspetto, & si arma lo spauento, per dar sema con le minac-

cie, & l' opera.

Le si fa tenere la testa di Medusa a similitudine di Domitiano, che per impresa solea portare vna Medusa, per il terrore, che cercaua metter di sè ne gl'animi de i popoli: Gli si mette a canto lo spauenteuole & serocissimo Leo, ne, perciò che gli Egittij volendo dimostrare vn' huomo spauenteuole, il quale con lo sguar do solo sacesse tremare altrui, lo significauano con questo animale. Onde Agamennone per mostrare d'essere spauenteuole, & tremendo solea portare il Leone per insegna, essedo che la natura di questo animale quantunque egli sia pacisico, nondimeno sa paura, a chi lo guardattanta è la sorza. & la maestà de i suoi occhi, & i poeti cosi Greci, come Latini douendo scri

# S O S T A N Z A.



uere lo Spauento, hanno volontieri presa la comparatione della fierezza di questo animale.

SPAVENTO.

S I dipinge con faccia, & habito di femina, ma alterato, & spauenteuole, & vna così fatta imagine dello Spaueto dedicorno à Corinthi a'figliuoli di Medea da loro vccisi, già per lo dono, che haueuano portato alla figliuola di Creonte, la quale ne perì con tutta la casa tegale.

SPERANZA-

Elta Medaglia di Claudio è dipinta donna vestita di verde; con vn giglio inza la quale è vna aspettatione dal bene, si come all incontro il timore è vn commouimento dell'animo nell'aspettatione del male, onde noi vedendo i siori sogliamo sperare i frutti, li quali poi col corso, qualche giorno ci dà la natura, per non ingannare le nostre Speranze, & se bene i siori tutti destano in noi la Speranza, il giglio nondimeno, come siore molto più straue de gl'altri, la porge maggiore, come dice il Pierio nel lib.55.

Vestesi questa figura di verde per la similitudine dell'herbe, che danno Speranza di buona raccolta.

#### SPERANZA.

Onna vestita di verde, con vna ghirlanda di fiori, tenendo Amore in braccio, alquale dia à sug gere le proprie mammelle.

La ghirlanda de'fiori, per la ragione detta del giglio nell'altra, figura, fignifica Speranza, sperandosi i frutti all'apparire, che fano i fiori.

Amore che préde il latte dal petto di questa, è vno inditio, che dimostra la Speranza esser vero somento d'amore, & che doue manca la Speranza, amore in vn subito sparisce, perche essendo vna passione alterativa del desiderio, per possedere vna cosa amata, non è dubbio, che ne senza amore ella, ne amor senza lei, può durare lun-

go tempo. Et come non si desidera già mai il male, così sempre si spera il bene, da vn'huomo, che viue con la guida della natura, & della ragione, & per essere il bene ageuolmente conosciuto, facilmente muoue ad amare, & à sperare d'essere posseduto, & goduto. Però disse S. Agostino nel Salmo 104. che l'amore senza la Speranza, non può venir'à fine de desiderij.

Speranza.

Onna vestita di giallo, con vn'arboscello sio siorito in capo, la veste sarà tutta piena di varie piante, & nella sinistra terrà vn'anchora.

Due sono le qualità del bene, che si può desiderare, vna è l'honestà, l'aitra l'vtilità, quella si accenna con la pianta siorita, che sono gli ornamenti d'honore, l'altro con l'anchora che aiuta ne i pericoli maggiori della fortuna.

Si veste di giallo la Speranza, & di ral colore vestesi l'Aurora, & non senza ragione gl'Atheniesi addimandorno Aurora Speranza, perche dal nascer di quella insieme col

gior -

# S. P A V E N T O.



giorno, ogni cosa si rinouella, & si incomincia nuouamente à sperare alcuna cosa già persa.

Speranza.

Donna vestita di verde, con la sinistra mano alzi vn lembo della veste, & nella destra tenga vna tazza, dentro alla quale sia vn giglio, così si vede scolpita in vna Medaglia d'oro d'Adriano Imperadore con queste lettere. P. R.

SPERANZA DELLE FATICHE.

Onna vestita di verde, che nel grembo tiene del grano, & con l'altra mano lo semina.

Questa figura mostra, che la Sapienza è va desiderio di cosa buona, con la cognitione dell'attitudine à potersi conseguire, & acquistare, perche seminando il grano con debito modo, si sà per esperienza passato, che moltiplica, & volentieri si gitta via il poco presente, con la Speranza del molto da venire. Ilche può ancora essere impedito da molti accidenti; Però disse Dante.

Speranta è un certo mel misto d'affentio,

Che hor dolce, hor aspro il tempo al gusto porge In cui nostro desio s'abbassa, & sorge, Fin che la morte al tutto pon silentio,

# SPERANZA. Come dipinta dagl' Antichi.

V Na fanciulletta allegra, con vn vestito longo, & trasparente, & senza cingersi, tiene con due dita della mano vn'herba ditre soglio, & con l'altra mano s'alza la veste, & par che camini in punta de piedi.

Fanciulla si rappresenta la Speranza percioche ella comincia come i faciulli, perche si come di loro si riene speraza, che saranno buoni, così quello, che l'huomo spera, non lo gode an-

cora perfettamente.

Si dimostra allegra, perche ogni seguace di quello, che I huomo spera, gli causa allegrezza.

Il vestimento longo, e trasparente dinota, che tutte le speranze sono longhe, & per esse si strauede il desiderio.

Si dimostra esso vestimento senza cingersi, perche la Speranza non pi-

glia, ne stringe la verità, ma solamente prende quello, che gli vien portato dall'aria, & di quà, & dilà.

L'herba chiamata-trifoglio è quella prima herba, che nasce dal grano seminato, & questo è quello che si chiama il verde della Speraza.

Il caminare in punta di piedi, perche la Speranza non stà ferma, e non si raggiunge mai se non à caso, & sempre ci pare assai maggiore, quel che desideriamo, che quello, che habbiamo.

SPERANZA DIVINA, E CERTA.

Glouanetta vestita nel modo detto di
fopra, con le mani giunte verso il cielo,

& gl'occhi alzati.

Come il modo e gl'huomini, che sono mortali, & incerti della duratione di se stessi non possono partorire essetto di ben certo, & sicuro, così ildio che è datore di tutti i beni, & il vero sondamento delle speraze humane li dona, & li possiede in se stessi però si dipinge questa figura con gli occhi alzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, & con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo, es con le mani giunte, dicedo anzati al cielo dic

#### SPERANZA.



cora il Profeta; è beato colui, che non hà fissi gli occhi alle vanità, & alle false pazzie, ma con la mente, & con l'intentione nobilita se stesso, desiderando, & sperando cose incorruttibili, non soggette alla mutatione de tempi, ne sottoposte à gl'accideti della vita mortale.

Si fà anco giouanetta, perche deue effere fana, & ben fondata, gagliarda, & piaceuole, non si potendo sperare quel, che non si ama, ne amar quel, che non hà speranza di bene, ò di bello, & questa speranza non è altro, come dice San Girolamo nella quinta Epistola, che vna aspettatione delle cose, delle quali habbiamo fede.

SPERANZA FALLACE.

G Iouanetta di grande statura, con capelli dritti verso il Cielo, con le mam nelle ignude, con vn'occhio solo in fronte, hauerà due grande ali à gl'homeri, nella destra mano tenendo vna nuuola, & con la finistra vna nottola, & vna zucca.

Si dipinge giouanetta, perche si come quell'età è instabile, così questa speranza vacilla, sperando senza fondamento cose fuor di ragione, & del douere.

Hà vn'occhio solo, perche l'huomo, à cui manca il lume delle cose mondane, non hauendo altra confidenza, è altro lume nato dalla sede, è dalla religione, che è la vera tauola nel naufragio delle speranze cascate, perde la luce affatto, e si dispera.

Si fà con l'ali molto grandi, perche all'ombra d'esse corre assai géte, perche infinita è la turba delli

sciocchi.

La nuuola ci mostra che questa Speraza quasi nuuola dal veto scac ciata in vn subito, senza che l'huomo se n'anuede sugge, & sparisce.

Viene ancora assimigliata la Speraza mondana alla nottola, la quale più parte del tempo vola nell'oscuro no hauedo lo splendore della luce, che è Christo S.N. il fauo è della luce, che è il medesimo Christo, & il fauore della sua gratia. Però si dipinge con essa, e si dice esser seguaci della Speraza, bugie, sogni, atti, allaci, & mentite conietture.

Dipingesi con le mammelle ignude; perche volentieri ciascuno nodrisce col suo

latte

La zucca, laquale in pochissimo tempo afsai cresce, & s'inalza, mà poi in vn subito casca in terra, & si secca, dimostra che questa Speranza, che è mal fondata, quanto più si vede in alto, tanto più stà in pericolo d'annichilarsi d'andare in sumo.

# SPIA.

Vomo vestito nobilmente, tenghi coperto quasi tutto il viso col capello, & con la cappa, ò ferraiolo che dir vogliamo, il quale sia tutto contesto d'occhi, orecchie, & lingue, terrà con la sinistra mano vna lanterna; i piedi saranno alati, vicino à quelli vi sarà vn bracco, che stia con il muso per terra, odorando in atto di cercar la siera.

Il vestimento nobile dimostra, che alla Spia conuiene hauer habito ricco; & nobile per poter pratticare non solo trà la Plebe, mà anco

p frà



frà gli Huomini di conditione, che altrimente sarebbe scacciato dal commercio soro, & non potrebbe dare alla corte relatione di momento: le conuiene anco il detto habito, perche vi sono anco de nobili, che sono tali, e sanno la Spia, che per non accrescere l'obrobrio, l'infamia, & il vituperio loro grandissimo, taccio, & lascio di nominarli; Dico bene che la Republica Romana non permise mai, che vn Senatore potesse far la spia, come auertisce Afconio Pediano nella Verrina detta diuinatione, oue dice. Neque Senatoria persona potestindicium prositeri saluis legibus. Vergogna de nostri tempi, che si ammettono alla spia più nobili, che plebei.

Tiene coperto il viso, perche chi sa tale esfercitio, se ne và incognito, ne si lassa conoscere da niuno, per poter meglio esfercitar l'ossitio suo, & per dimostrare anco quelli, che sono di maggior consideratione, i quali se ne stanno nelle corti, & altri luoghi si publici, come anco priuati, che per acquistar la gratia de i loro Padroni, fanno secretamente la soja, e

non curano, ne stimano l'honore loro,& non hanno riguardo di tradire. & affassinare qual si voglia amico. quantung; caro gli fia; come anco potiamo dire che il tener coperto il vifo. dinota che effendo la spia huomo vituperoso, & infame, non può come gli huomini d'honore tenerlo scoperto,& però si suol dire da quelli, i quali risplendono di honorata, & chiara fama: posso andar con la fronte scoperta. Il viso coperto può di più fignificare, che gli spioni nel conuersare vanno sempre copertamente, non iscoprono il lor core, & il lor pensiero, ma l'occultano, mostrano vn volto per vn'altro, copreno la malignità con ciera placida,& benigna,& con modeltia discorreno, per meglio scalzare altri, esplorare l'intrinsico altrui, & leuar di bocca qualche secreto per riferirlo subito, à i loro Signori: necessano mai da tale offitio stimolati dall'ambitione per infinuarfi ogni dì più nella familiarità loro, sperando d'ottenere per mezo della spia fauori, & gradi: simili coflumi acconciamente descriuere l'Intrepido Academico Filopono in que-

sto suo Anagramma.

De Sipa.

Sipa docet Patriam: post Pi, si iota locatur,
Italice nobis inducat officium.

Solus, IP A sapit SIP A quam plurima cernit,
Plurima sipa notat, plurima sipa refert.

Supter ouis specie mitis versatur in Aula
Sipa sed intuitus extaque Vulpis babet.

Virtute, & vitam alterius, liuore mormordet
Pallentique suo virus in ore terit.

Santonico pileo maciem per compita vultus
Celat, vitinuisus, quos videt inficiat.

Arte, astupetaso, ceu Nuncius ille susurro

Alas intus alit, non foris ambirio.
Gli occhi, & l'orecchie fignificano gli firomenti, con quali le spie essercitano tal'arte per compiacere à Signori, & Patroni, conforme à quello Adagio. Multa Regum aures, atqueste li, il qual prouerbio piglia per le spie perche i Principi col mezo de gli occhi, & orecchie

Mercursus incrio, subdolus ingenso.

Adde alas pileo, non cur? quia callida sipe

d'altri vedeno, & odeno quello che si fà, &

che si dice, & cotali spie si dimandano da Greci Oracuste, che vuol dire huomini, che sempre vanno porgendo orecchi, per intendere quello che si fà, & che si dice, com' habbiamo detto di sopra. Da Dionisio Siracusano sono chiamati Prosagogidæ, que singulorum dicta factaque referebant, come dice Plutarco, & A lessandro nelli Geniali lib. 4.cap. 22.quali dalla legge Papia fù constituto per premio la metà della pena, & per ingordigia di tal fozzo pagamento, sempre le ne sono trouati fin' adello in gran numero, fomentati da superiori, come da Tiberio Imperadore parimente per lo guadagno. Qui (ane Imperator can a pracipui quastus, tantum delatoribustribuit, vt nemini fidem abrogaret, fine quid verisiue quid vani referrent, & però crebbero in colmo grandissimo per il che il Senato, acciò scemasse il numero de spioni. trattò di sminuire loro il salario, ma Tiberio non volse, dicendo in fauor de gli spioni, che le leggi si souerteriano, se li custodi di esse si leuassero. lura subuerti si custodes legum amouerentur, & Domitiano Imperadore, che nel principio dell' Imperio cercaua dar buon faggio di se, & di parer clemente per acquistar la gratia del Popolo volse opprimere le calunnie fiscali delle spie dicendo speiso. Princepi, qui delatores non cafligat, irritat Il principe che non castiga le spie, le fomenta, & irrita à far l'officio della spia, e lo fanno più alla peggio, querelando altri à torto con false accuse colorite col verifimile; per escluderli dalla gratia de Principi, & Signori. In processo poi di poco tempo trascorso Domitiano in reprobo senso diede tant' oltre l'orecchie à gli spioni per far rapina, & confiscar beni de viui, & de morti, che niuna cosa era ad alcuna sicuro, ne vno spione dell'altro si fidaua ma ciascuno temeua l'altro, & in tanto fauore appresso l'Imperadore erano gli spioni che li Procuratori, & altri caufidici lassate le cause si dauano alla fpia: Vituperio di quelli Principi che tengono aperte le orecchie à gli accusatori, & danno loro fubita credéza. Ammiano Marcellino vitupera Costanzo Imperadore, che tutte le relationi de spioni teneua per chiare, & vere, & bastaua solo, che vno sosse stato nominato, & imputato da Sarimicho spione. Quindi nasce, che difficilmente si può ssuggire dalle molestie della Corte per innocente che sia vno stadosi à detto d' vna spia. Giuliano Imperadore prudentemente per raffrenare la lingua ad y-

no spione disse. Quis innocens esse poterie si acculasse sufficier? Sono da essere escluse le vipe rine lingue da Palazzi de buoni Principi, acciò non turbino la innocente vita de buoni cortegiani, & deueno essere abborriti più che peste, veleno. & morte si come diceua Annibale. Deue vn buon Principe imitare quelli dui Ottimi Imperadori Padre, & figlio. Vespasiano, e Tito, i quali odiorno gli spioni, come huomini destinati al publico danno, e spesso ne fecero frustare per li Teatri. acciò si astenessero gli altri dal peruerso vffitio della spia. Antonino Imperadore, che meritamente Pio chiamossi, hebbe per co-Rume di condannare à morte gli spioni, quando non si prouaua il delitto, & quando si prouaua li pagaua, sccaciandoli dà sè come infami, & questo principalmente doueriass offeruare di castigare le spie faise, che à questa guisa molti galant' huomini non patirebbono perfecutioni à torto. Pertinace Imperadore se bene andò più piaceuolmente con. gli spioni, nondimeno comandò che sussero legati, & puniti, ponendo pena particolare à chiascheduna dignità incorsa nella spia. Settimo Seuero essendo Proconsole in Sicilia. fù accusato d'hauer dimadato à Caldei.& indouini, s' egli haueua da essere Imperadore veduta la causa, sù assoluto, & l'accusatore po sto in croce. Theodorico Gotho Rè d' Italia. ancorche barbaro come giusto Principe tenne gli spioni per essecrabili, & volse che si abbruggiassero gli accusatori che non prouauano il delitto. Odasi il suo edito registrato da Cassiodoro. Senatore suo Secretario. Is qui sub species viilitatis Publica, vt sic necessarie faciat, delator existat, que tamen nos execrari omnino profitemur, quamuis vel vera dicens legibus probibeatur audiri, tamen si ca, que ad aures publicas detulerit acta constitutus non potuerit ad probare, flammis debet ablumi.

Le lingue dimostrano l'oggetto, e l'operationi delle spie, essendo che non sì tosto vdito, & veduto ch' habbino ogni minima cosa, ancorche degna non sia di riprensione, per esser eglino di pessima natura subito riferiscono, & danno relatione il più delle volte empie, & ingiuste. A questo non hauendo consideratione alcuni di qualche grado, pogono cura, che si spijno i ragionamenti de Popoli, & si gloriano di scroprirli. Gioria Regu muestigare sermo nem. Prouerbio nel cap. 25 di Salomone; ma spesse volte accade che danno orecchio alle

Pp 2 bu gie

bugie de calunniatori, in tal caso, come indiscreti à credere facilmente. Dipinse Apelle vn Re con orecchie d' Afino, concetto de più antichi, i quali finsero Mida Re di Frigia con orecchie d'Asino, per li molti spioni che haueua, à quali porgeua largamente l' orecchie d' Asino, perche questo animale le hà amplissime, & perche hà l' vdito più acuto di qual fi voglia altro animale fuor che del force, come asserisce Suida, la cui traduttione non è da tralassare. Mydis Phyroum Rex aures asini habere dictus est, quod multos haberet delatores Otacustas, Asinum enim excepto mure aligs animalibus acutus audit. Auuiene poi che nelle corti non si può conpace dimorare, perche quelli Principi, che volentieri, danno orecchia alle false, & mendaci relationi, hanno tutti i loro ministri empij, & scelerati: ciò non è detto mio, mad' vn Principe Salomone al cap. 29, de suoi Prouerbij. Princeps, qui libenter audit verba mendacy omnes ministros habet impios.

La lanterna che tiene con la finistra mano. fignifica che non solo si fà la spia di giorno, ma anco di notte: se Diogene portaua la lanterna di di per cercare vn' huomo, lo spione cerca gli huomini di notte con la lanterna in mano; & Luciano introduce nel dialogo intitolato il Tiranno, la lanterna à far la spia à Radamanto giudice dell' inferno, delli misfatti, & scele-

ratezze di Megabante.

I piedi alati dinotano, che alla spia conuiene essere diligente, & presta, altrimente non farebbe profitto le non fosse sollecita, & veloce come Mercurio alato, il qualle, secondo la fintione de Poeti, & di Lucino nel detto dialogo, conduceua l'anime dannate alle infernali pene, così gli spioni conducono li rei al suplitio mediante le parole ... Alata verba dicuntur ab Homero, & però Mercurio referendario delli fauolofi Dei si dipinge alato da gli Antichi . Significare volenies volucrem per aera ferri sermonem, ideo que & Nuncius dictus est Mercurius, quoniam per sermonem omnia enunciatur. dice Lilio Giraldi.

Il Bracco, che stà in atto di cercar la fiera, vi si pone per significare la spia, il cui offitio confifte in cercar, & inuestigare ogni giorno li far ti & detti d'altri Platone in Parmenide ceu Canes lacena bene in lequeris, & vestigas dicta atteso che il bracco và cercando di trouare la pastura & và sempre indagando le siere con l'odorato, che in latino per translatione Odo-

rare pigliali per presentire, & inuestigare le altrui cose con diligenza, & secreta sollecitudine, si come fanno le spie, dalle quali Dio cene guardi sempre.

#### SPLENDORE DEL NOME.

Vomo proportionato, & di bellissimo aspetto, d'età virile, vestito di broccato d'oro misto di porpora, sarà coronato d' vna ghirlanda di fiori, cioè di Giacinti rossi. Porterà al collo vna collana d'oro, con la destra ma no si appoggierà ad vna Claua, ò dir vogliamo mazza d'Hercole, & con la sinistra terrà con

bella gratia vna facella accesa.

Si dipinge proportionato, & di bellissimo aspetto, percioche la bellezza corporale (secondo l'opinione Platonica) è argumento d'vn' animo virtuolo; & Aristotile ancora nel primo dell' Etica dice, che la bellezza del corpo è inditio, che l'animo, il quale stà nascoso dentro d' vn corpo bello, sia nella beltà simile à quello, che si vede di fuori.

Si rappresenta d' età virile, essendo ch' ella hà tutti quei beni, che nella giouentù, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl' ecces si, che si ritrouano nell' altre età, in questa ci si trouail mezo, & il conueneuole, dice Aristo-

tile nel 2. della Rettorica.

Vestesi di broccato d'oro, perche il primo metallo, che mostra colore, è l'oro il quale è il più nobile di tutti gl' altri metalli, come quello che naturalmete è chiaro, lucido, & virtuoso & però portauasi da persone, che haueuano acquistato splendido nome in valorose imprese, quando trionfauano, si come portò Tarquinio Prisco, quinto Re de Romani, che primo di tutti entrò in Roma Trionfante, come dice Eutropo Primusque triumphans Romam intraun, & Plinio lib. 33. cap. 3. Tunica aurea triumphasse Tarquinium Priscu Verrius tra. dit. Lo facemo misto, ouero tessuto con la porpora, percioche la veste trionfale sù anco di tal drappo. Plinio lib. 9. cap. 36. ragionando della porpora. Omne vestimentum illumina in triumphali miscetur auro, cioè, che la porpora illumina ogni veste, & si mischia con l' oro trionfale, le quali vesti hanno origine dalla veste chiamata pinta da diuersi poeti,& Plinio Historico lib. 8. cap. 48. dice, Pictas vestes iam apud Homerum fuisse, vnde triumphales nata che queste fossero le vesti trionfali l'afferma

Alci-

#### SPLENDOREDEL NOME.



Alessandro nelli Geniali li.7. cap. 18. Que quidem purpurea auro intexta erant, O' nisi triu-: phalibus viris ex Capitolio . & Palatio hand aliter dari solite. Ne solamente da Gentili dauasi la veste di porpore, & d'oro à persone Ilkustri di chiaro nome, ma anco nelle sacre lettere habbiamo il medesimo costume al c. 28. dell'Essodo. Accipienta; aurum & hyacian, & poco doppo, facient autem (uper humerale de auro, & byacinto. Faranno vna sopraueste d'oro, & di Giacinto, cioè di porpora, perche il. Giacinto era di rosso colore, come dice Ouidio ragionando de' Giacinti nel x. delle Meta. morf. Purpureus color his. & Vicg. Suane rubens Hyacintus, si che tal habito d'oro, & di porpora, essendo che è solito darsi à generosiperlonaggi, molto bea si conviene lo splendore del nome, Si corona de i sopradetti fiori, percioche Giacinto belli simo giouane su (come canta Quid. nel x. delle Metamorf. ) conuertito d'Apolio in fior purpureo detto Giacint 0; & per essere Apollo delle Muse, dell'ingegno, & delle lettere protettore, dicesi che detto fiore sia simbolo della Prudenza, & Sapienza, dalla quale spirano suanissimi odori, si che non fuor di proposito conuiene detta ghirlanda à quelli, li quali risplendono, & operano vieruo. amente dando buono odore di loro steffi, & però Apollo nel sudetto lib. di Ouidio, cosi conclude nel caso di Giacinto ad honore, & (p'endore delfuo nome.

Semper eris mecum memorique harebis in ore

Te Lyra pulla manuse carmina no-Ara fonabunt.

La collana d'oro si daua per premio à valorofi, & virtuoti huomini, al no me de' quali molte volte li Roman't drizzauano inscrittioni, nelle quali faceuano mentione delle collane, che à loro si dauano, come specialmente vedesi ne la nobile memoria di L. Sicinio Dentato, del che ne fà mentione Aulo Gellio lib. 2. c. xj. antichiffmo Scrittore celebrato da S. Agost de Ciuit. Dei lib.9.c 4.

L. Sicinius Dencatus Trib. pl. Centies vicies praliatus octies ex prouocatione victor. XLV. Cicatricibus aduerso corpore insignis nulla, intergo,

ide spolia coepit XXXIIII. Donatus hastis puris XVIII. Phaleris XXV., Torquibus III. & LXXX. armillis CLX.coronis. XXXV. civicis XIII. Aureis VIII. Mural. III. Ofidional I. Fisco AERIS captiuis. XX. Imperator. VIII. ipfius maxime opera triumphantes fecutus.

S'Appoggia con la destra mano alla Claua d'Hercole, perche gl'Antichi soleuano signisicare co essa l'Idea di tutte le virtù. Onde quelli, che cercano la fama, & lo splendore del nome, si appoggiano alla virtu, & lassano in disparte i vitij di doue ne nascano le tenebre. che oscurano la buona fama, dicendo Cicerone nel 3. de gi'off. Est ergo vila res tanti, aut commodum vilim tam expetendum, vi viri boni, T [plendorem, & nomen amittas. Quid est quod afferre tantum villitas ilta quam dicitur polit, quantum auferre, si boni virinomen erspreru?hdom,infitiam que detraxerit.

Tiene con la finistra mano con bella gratia la facella accesa, dicendo S. Matt. cap. v. Sie lu. ceatlux vestra coram bominibus vi videant opera vestra bona . & glorificent patrem vestrum, qui in Calis est. Et gl'antichi sono stati P p 3 soliti

196 Iconologia del Ripa

soliti porre Geroglisicamente il lume per significare quell'huomo, il quale nelle forze dell'ingegno, ò del corpo hauesse operato con fatti illustri, & preclari; & gl'interpreti espongono per tal significato la Gloria, & lo splendore del nome degl'huomini giusti, e virtuosi, li quali sempre per ogni posterità risplenderanno, secondo la Sapienza al cap. 3. Fuigebus susti, & tanquam scintilla in arundineto discurrent, & non solo in questo caduco suolo; ma nell'eterno ancora. S. Mattheo nel 13. lu-Its fulgebunt sicut Sol Regno Patris corum. Ond'io confiderando i chiari lumi, & lo Spledore grandiffimo dell'immortal nome dell Illustrissima Casa Saluiati mi pare di dire senza allontanarmi punto dal vero, che sì nell'vniuerfale, come particolarmente nell'Eccellenza Illustrissima del Sig. Marchese Saluiati, risplendano tutti gl'honori,& tutte le virtu,che possono fare di eterna fama, & Gloria felicissimo l'huomo; à cui molto bene si può applicare per tal conto quel nobil verso di Virg, nel 1. dell'Eneide.

Semper honos, nomenque tuum laudemque manebune.

SOPRA LO SPLENDOR

Del nome.

Acque da Reggi, oue il sebiante eterno,
Colori di virtù l'immenso Appelle
Si viuo ardor, ch'appena anime belle
Terminaro il gioir col Ciel superno.
Quindi tentò del mar l'aspro gouerno
Iasone in ricercar glorie nouelle,
E vinse i Mostri, e'l Sol resse, e le stelle
Alcide inuitto, e soggiogò l'Inserno.
In mille specchi all'hor Fama ritenne
L'alto splendor dell'immortal imprese,
E del ver cantatrice alzò le penne.
Così per bell'oprar nome si stese

D'Olimpo in seno, e in tale ardor peruenne, Che men lucidil Sol suoi lampi accese.

ALL' ILL VSTRISS. SIG.

Marchele Saluiati.

Vesto, che'n voi Signor viuace splende
Sublime honor d'altera stirpe, e d'oro
Di Palme onusto, e di sacrato Alloro
Pompa degl' Aui, à gran Nipoie scende
Mà nuouo Sol, ch' à serenarsi intende
Giungete i raggi Vostri à i lampi loro
Lucidisi, ch' Éterno alto lauoro
Tesse la sama, e'l nome vostro accende.

Onde la gloria innamorata ammira Voi di bella virtu tempio terreno, E così pos dal cor dice,e fospira; Da questo Eroe d'alte vaghezze pieno Hoggi l'antico honor sorge, e sospira. Non hà pari il valor che gl'arde in seno a

# STABILITA.

Onna vestita di nero, con la man destra & col dito indice alto, starà in piedi sopra vna base quadrata, e con la sinistra si appoggierà ad vn'hasta, la quale sarà posata sopra vna statua di Saturno, che stia per terra.

Vestesi di nero, perche tal colore dimostra stabilità, cociosia cosa che ogni altro suor che questo colore può essere commutato, & conuertito in qualunque altro colore si voglia, mà questo in altro non può essere transferito, dunque dimostra stabilità, & costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci dimostra essere la stabilità costante, & salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esprimentiamo, & conosciamo ne' corpi materiale, dalla stabilità de' quali facciamo poi nascere l'analogia delle cose materiali, & diciamo stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi del discosso, & in Dio issesso, il quale disse di propria bocca, Ego Deus, po mutor.

La mano destra, & il dito alto si sa per simiglianza del gesto di coloro, che dimostrano di voler star fermi nel lor proponimento.

L'hasta di legno mostra stabilità, come la căna il contrario; per la debolezza sua, come si è detto al suo luogo, perche come si suol dire volgarméte: Chi male si appoggia presto cade.

La statua di Saturno, sopra laquale stà posa. ta l'hasta, è inditio, che vera stabilità non può essere que è il tempo, essendo tutte le cose, nelle quali esso opra, soggette inuiolabilmente alla mutatione; onde il Petrarca volendo dire vn miracolo, & effetto di beatitudine nel trionso della diuinità scrisse.

Quando restare Vidi in vn piè colui, che mai no stette Mà differendo. Oc.

Et doue è il tempo vi è tanto annessa la mutatione, che si stima ancor esser opra da sapiente il sapersi mutare d'opinione, & di giuditio, onde l'istesso Poeta ditse.

Pertanto variar natura è bella .

Se bene ricorda l'Apostolo, che chi stà inpiedi con le virtù, sopra le quali non può ne tempo, ne moto, deue auuertire molto bene di non cascare in qualche virio, acciò poi non si dica: Stultus, vi Luna mutatur.

Sia-

Stabilità .

Onna che stia à sedere sopra d'vn piedestallo alto, tenendo sotto i piedi vnapalla di colonna, in grembo molte Medaglie. STABILIMENTO.

N'Huomo vestito con vna Ciamarra longa da Filosofo, chestia à sedere in mezo di due anchore incroceiate, che tenghi la destra mano posata sopra l'anello dell' vna dell' anchore, e il simile saccia con la sinistra

dall' altra parte.

Si veste con detta Ciamarra da Filosofo, si come viene descritto Socrate, e tal habito conuiensi appunto allo stabilimento, il qualsuole essere in tali persone togate, e Filososiche; più che in altri d'habito succinto, & men graue del togato, il quale è graue, stabile, &

di ceruello.

Soleuano gli Egitij per fignificare lo stabilimento dimostrarlo con due anchore insieme, & faceuano di questo comparatione alla naue la quale all'hora sprezza la suria de' venti, e dell'acqua da essi commossa, che con due anchore è sermata, di questa comparatione si serue Aristide ne Panatenaici, e Pindaro nell' Isthmia vsa per denotare sermezza, & stabilimento, vn'anchora, dicendo l'anchora; ha fermato per la selicità sua, cioè è stabilito in a vita tranquila, & selice.

STAGIONI.

Auafi la Pittura delle ftagioni, da'quatro
versi, che pone Giolesso Scaligero in se-

condo libro Catalectorum.

Carpit blanda suis Ver almum dona rosetis. Torrida collectis exultat frugibus Æstas. Indicat Autumnu redimitus palmite vertex. Frigore pallet hyems designans ahte tempus.

Furno queste da Gentili assegnate à particolari Dei loro. La primauera à Venere, l'Estate à Cerere, l'Autunno à Bacco, l'Inuer-

no alli venti.

Vere Venus gaudet florentibus aurea sertis Flaua Ceres astatis habet sua tempora regna: Vinifero Autumno summa est tibi Baccho potestas,

Imperium (auis hyberno tempore ventis.

Veggansi altri dodici tetrastici ne gli opusculi di Vergilio, doue in varij modi si descriuono gli frutti, & effetti delle quattro stagioni.

# STAGIONI DELL' ANNO.

Primaucra.

Na Fanciulla coronata di mortella, eche habbia piene le mani di varij fiori,

hauerà appresso di sè alc uni animali gioua

Fanciulla si dipinge, percioche la Primauera si chiama l'infantia dell' anno, per essere la terra piena d'humori generatiui, da quali si vede crescere frondi, siori, & frutti ne gli albori, & nell' herbe.

Le si da la ghirlanda di mortella, percioche

Horatio lib. 1. Ode 4. così dice.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto.

Aut flora, terra quem serunt soluta.

I fiori, & gli animali, che scherzano, sono conforme a quello, che dice Ouidio nel libro primo de Fasti.

Omnia tunc florent, tunc est noua temporis

atas.

Et noua de grauido palmite gemma tumet, Et modo formatis operitur frondibus arbor.

Prodit, T in summum seminis herba soli. Et tepidum volucres concentibus aera mulcent.

Ludit, & in Pratts, luxuriatque pecus. Tunc blandi soles, ignotaque prodit hirundo, Et luteum celsa subtrabe singst opus

Tunc patitur cultus ager, Orenouatur aratro; Hac anninouitas iure vocanda fuit.

Si dipinge anco per la primauera Flora, coronata di fiori, de' quali ha anco piene le mani, & Ouidio poi descriuendo la Primauera dice nel 2 lib.delle Metamorfosi.

Glistà dalla man destru una donzella

Ne mai sta, che non rida, giuochi, ò balli,
E la stagion che verde hà la gonnella

Sparta di biachi stor, vermigli, G gialli.
Di rose, e latte, è la sua faccia bella,
Son perle i denti, e le labra coralli,
E ghirlande le fan di vary stori,
Scherzando seco i suoi lasciui amori.

# STAMPA.

Onna d'età virile, vestita di color bianco compartito tutto à scacchi nelli quali siano le lettere dell'Alfabetto, nella mano destra terrà vna tromba intorno alla quale sia vna carrella riuolta in bei giri co vn motto, che dichi VBIQVE, & con la sinistra vn sempre viuo parimente co vn motto che dichi SEM-PER, & da vno de lati vi sia vn Torcolo, con li mazzi, & altri stromenti conueneuoli all' operatione di questa nobil arte.

Di quanto pregio, & stima sia stata, & è la Stampa dicalo il mondo tutto, poiche da essa

Pp 4 ève-

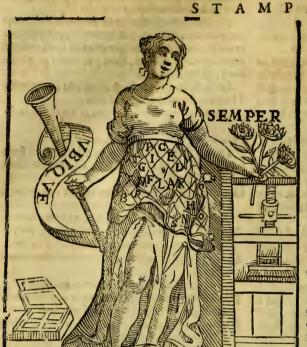

è venuto in cognitione di conoscere il bene, & il male, le virtù, & li Vitij, li Dotti & gli ignoranti, per mezo di essa gli huomini, si fanno immortali, percioche prima ch'ella fosse, i belli ingegni stauano si può dir sepolti, & molte opere d'huomini illustri sono andate male, perciò debbiamo ringratiare infinitamente il Signor Dio che si fieno per beneficio vniuersale trouati inuentori di sì alto, & nobile magistero per mezo del quale la fama s'inalza à volo, & con la fonora tromba manifesta li varij componimenti de diuersi litterati, ò quanto si potrebbe dire sopra la grandezza della. Stampa & aneor che io sia stato troppo ardito di mettermi à scriuere sopra si nobile soggetto mi dolgo infinitamente, che l'ingegno mio non sia bastante à trouare concetti che siano atti à esprimere le grandissime lodiche se gli conuengono, solo dirò chi sù il primo, che ritrouò la Stampa, il quale per quanto riferisce Polidoro Virgilio, sù Giouanni Cuthenberbo Todesco, Canaliere, il quale del mille quattrocento quarantadue, ouero secondo altri cinquant'yno, l'effercitò la prima volta nella

Città di Maguntia, hauendo anco ritrouato l'inchiostro, il quale infino à questo tempo vsano gli Stampatori di detta inuentione, & doppo nell'anno 1458. da vn altro pur di natione germano detto Corrado, fil in Italia, & in Roma prima portata. & poi da altri è stata marauigliosamente accresciuta, & illustrata, ma il Giouio dice che non gli Alemanni, ma che è molto più antica ch'altri non pensa, & di tal opinione sono anco molti con le ragioni che rendono de Medaglie antichissime, doue sono impresse littere greche, & latine lassando da parte sigilli, & alrre antichità ancor loro co le medesime scrittioni: Hor sia come si voglia che chi la trouò fù huomo d'alto, & nobilissimo ingegno.

Si dipinge d'età virile per dimofirare che gli ministri di Stampa conuiene che sieno huomini di giuditio, & di sapere, accioche l'opere siano stampate in somma persettio-

Gli si fa il vestimento di color bianco, per significare che l'operationi

della stampa hanno da essere pure, & corrette; le lettere dell'Alfabetto dentro a gli scacchi sia gnificano la sua materia, & gli scacchi sono le cassette per distinguere le lettere per trouar modo di comporre, & dar forma all'opere.

Tiene con la destra mano la tromba con lo moto VBIQVE per dimostrare la fama che la stampa, da gli scrittori illustrando l'opere loro in ogni loco.

Il sempreniuo che tiene con l'altra mano con il motto SEMPER, denota la perperuità che apporta la stampa, assomigliandosi à quest' herba, la quale per proprio humore dura, & è sempre verde.

Gli si pone a lato il torcolo con mazzi, & altri srumeti per essere il tutto necessario all' operationi della stampa, à questo alto, & nobil soggetto sarà infinitamente à proposito il vago, & bellissimo Sonetto del Signor' Giouanbattista Viuiani Dottore Vrbinate.

Arte nobil, genul, ch'al mondo illustri
L'opere de scrittori, e i fatti egregi
Dalla morie diffendi, & ad alti Regi

Difama agguagh i beglingegmillustri

Altre ghirlande dai, che di ligustri. Altri, che marmi, e bronzi, son tuoi fregi Della virtu per te splendono i pregi Per te son chiari i saggi in mille lustri, A quanti iniqui sei timore, ò freno A quanti giusti incitamento e sprone, Che i merti di ciascun palesi fat Potessi io dir pur le tue lodi à pieno, Come noto farei, ch'à paragone Dite, rilucon men del Sole i rai.

o TEROMETRIA.

no à liuello, inchinato in sù, ò in giù
fospeso à piombo, misura ogni altezza,
larghezza, & profondità.

# ESTATE:



Giouanetta, & d'aspetto robusto si dipinge, percioche l'Estate si chiama la giouentù dell' anno per essere il caldo della terra più sorte, & robusto à maturare i fiori prodotti dalla Primauera, il qual tempo descriuendo Ouid.nel 15, lib.delle Metam.così dice.

Transit in astatem post verrobustior anus, Fitque valens innenis, neque enim ro-

bustior at as
Vlla, nec oberior, nec que magis ardeat vlla est,

La ghirlanda di spighe di grano, dimostra il principalissimo frutto, che rende questa stagione.

Le si da il vestimento del color giallo, per la similitudine del color delle biade mature.

Tiene con la destra mano la facella accesa, per dimostrare il gran calore, che rende in questo rempo il Sole, come piace a Manilio lib.5. così dicendo.

Cum verò in vastos surgit Nemaus hiatus Exoriturque canis, latratque canicula flam-

Et rapit igne suo, geminatq; incendia Solis Qua subdente sacem terris radiosq; mouente.

Et Ouidio così la dipinge nel 2. libro delle Metamorfofi.

Vna donna il cui viso arde, & risplende V'è, che di varie spighe il capo ha cinto. Con vn specchio che al Sol il suoco accende Done il suo raggio è ribattuto, e spinto.



Onna, che con ambe le mani tenghi il passetto, con il quale stia in atto di misurare con diligentia vn corpo solido, ò vn sasso che dir vogliamo, che sia lungo, largo & alto, & à canto di esso sarà il Radio latino.

Sterometria è quella che misura il lungo, il largo, & il prosondo, intendendo particolarmente, de i corpi solidi, quali hanno lunghezza, & larghezza, & prosondità, che perciò la rappresentiamo che con il passetto misuri il corpo solido nella guisa ch'habbiamo detto, ritrouando con arte tutte le parti conuenienti à detta misura & per esser anco quella che ri troua le distanze, le larghezze, l'altezze, & le prosodità d'ogni sorte di sito gli diamo il Radio latino, il quale trapassa tutti gli altri istrumenti con la varietà delle sue operationi, atteso che con esso s'opra aperto, serrato del tutto, mezo serrato, & in qual si voglia modo sa l'operationi diuerse, percioche stando in pia-



Tutto quel che percuote in modo offende, Chi resta seco, strutto, arso, & estinto. Ouunque si riverberi, & allumi

Cuoce l'herbe, arde i boschi, & seca i fiumi. Soleuano anco gli Antichi (come dice Gregorio Giraldi nella sua opera delle deità) dipingere per l'Estate Cerere in habito di matrona con vn mazzo di spighe di grano, & di papauero con altre cose a lei appartenenti.

AVTVNNO.

V Na donna d'età virile, graffa, & vestita riccamente haurà in capo vna ghirlanda d'vue con le sue foglie, con la destra mano tenghi vn Cornucopia di diuersi frutti.

Dipingesi d'età virile, percioche la stagione dell' Autunno si chiama la virilità dell' anno per essere la terra disposta a rendere i frutti già maturi dal calore estino, & diporre i semi: & le foglie quasi stanca del generare, come si legge in Ouidio lib. 15. Metam.

Excipit autumnus posito feruore iuuenta Maturus mitisq; inter iuuenemą; senemą; Temperie medius sparsus quoq; tepora canis.

Grassa, & vestita riccamente si rappresenta,

percioche l'Autunno è più ricco dell'altre stagioni.

La ghirlanda di vue, & il cornucopia pieno di diuersi frutti, significano che!'Autunno è abondantissimo di vini, frutti, & di tutte le cose per l'vso de' mortali.

Et Ouidio lib. 2. Metamorf. così

lo dipinge ancor' egli.

Staua vn' huom più maturo da...

Duo de tre mesi à quai precede

Che'l viso ha rosso, e già la barba imbianca,

Esta sordido, e grasso, e pierodi mosto.

Hail fiato infetto, e tardi si rinfranca,

Che vien dal suo venennel letto

Di que mature son le sue ghirlande,

Deficchi, e ricci di sastagne, e

Si può ancora rappresentare per l'Autunno Bacco carico d'vu con la Tigre, che saltando, gli vo-

glia rapire l'vue di mano, ouero dipingerassi vna Baccante nella guisa, che si suole rappresentare, come anco Pomona.

INVERNO.

Yomo, ò donna vecchia, canuta, or grinza, vestita de panni, & di pelle, che stando ad vna tauola bene apparecchiata appresso il suoco, mostri di mangiare, & scaldarsi.

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza percioche l'Inuerno si chiama vecchiez za dell'anno, per essere la terra già lassa delle sue naturali fatiche, & attione annuali, & rendesi fredda, malinconica, e priua di bellezza, il qual tempo descriuendo Ouidio nel 15. lib. delle Metam. così disse.

Inde senilis byems tremulo venit horrida

pailu,

Aut spol ata suos, aut quos habet alba capillos. L'habito de panni, di pelle, & tauola apparecchiata appresso al suoco, significa, (come narra Pierio, Valeriano) perche il freddo, e la quiete doppo i molti trauagli d'Estate, & le ricchezze dateci dalla terra, pare che ci inuitino à viuere più lautamente di quel-

100

lo che si è fatto delle stagioni antecedenti; & Oratio nell'Ode 9. lib. 1. così dice.

Vides, vt alta flet niue candidum Soracte; nec sam sustineant onus Sylualaborantes, geluque Flumina constiterint acuto? Dissolue frigus; ligna super foco Largo reponens: atque benignus -Depreme quadrimum Sabina OT haliarche merum dyota;

Ouidio ancor'egli, dipingendo l'Inuerno nel 2.lib. delle Metamorf, così dice.

Vn vecchio v'e, she ogn'vn d'horrore eccede, E fà tremar ciascun, che à lui pon mente: Sol per trauerfoil Sol talualta il vede,

Ei sta rigidose fremese batte il dente, E hiaccio ogni suo pel dal capo, al piede, Ne më brama ghiacciar quel raggio ardete

E nel fiattar tal nebbia spirar suole;

Che offusca quasi il suo splendore al Sole. Dipingesi anco per l'Inuerno Vulcano alla fucina, come anco Eolo con i venti, perche questi fanno le tempeste, che nell'Inuerno son più frequenti, che ne gl'altri tempi.

STAGIONI

Le quattro stagioni dell'Anno nella Medaglia d' Antonino Caracalla.

CI rappresentano le sopradette stagioni per J quattro belliffime figure di fanciulli vn. maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle vna cesta pie-

na di fiori.

Il secondo tiene con la destra mano vna falce.

Il terzo con la finistra porta vn cesto, pieno de varij frutti, & con la destra vn'animale morto, & questi tre fanciulli sono ignudi.

Il quarto è vestito, & hà velato il capo, & porta sopra le spalle vn bastone, dal quale pen. de vn'vccello morto, & con la finistra mano parimente porta vn'altro vccello morto l'vn differente dall'altro.

STAGIONI

Come rappresentate in Fiorenza da Francesco Gran Duca di Toscana in un bellissimo apparato.

PRIMAVERA.

Re Panciulle con bionde, & crespe treccie, sopra le quali vi er ano bellissimi adornamenti di perle, & altre gioie, ghirlandate di varij, & vaghi fiori, si che esse treccie faceuano acconciatura, & basa à i segni celesti,

& la prima rappresentaua Marzo, & come habbiamo detto, in cima della testa fra le gioie, & fiori, & era il segno dell' Ariete.

La seconda Aprile, & haueua il Tauro. La terza Maggio con il Gemini, & il vestimento di ciascuna era di color verde tutto ricamato di varij fiori; com'anco d'essi ne teneuano con ambe le mani, & ne i piedi stivaletti d'oro.

ESTATE.

TRe Giouane ghirlandate di spighe di gra.

La prima era Giugno & hauea sopra il capo il segno del Granchio.

La seconda Luglio con il Leone.

La terza Agosto, & portatia la Vergine; il colore del vestimento eta giallo, contesto di gigli, & ne i piedi portauano sinaletti d'oro.

AVTVNNO.

Re Donne d'età virile, che per acconcia-. tura al capo haueuano adornamenti di gioie, & ghirlandate di foglie di vite, & con vue,& altri frutti.

La prima era Settembre, & per il segno ha-

ueua la Libra.

La seconda Ottobre col il Scorpione.

La terza Nouembre, & hauea il Sagittario: il colore del vestimento era di cangiante rosso; & turchino, fregiato delli medesimi frutti delle ghirlande, con stiualetti d'oro alli piedi.

INVERNO.

TRe vecchie per acconciatura del capo portauano veli pauonazzi, & vedeuanfi fopra di essi la brina, e la neue, & chiarissimi christallini somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre & haueua il segno

di Capricorno.

La seconda Genaro, co'l segno dell' Aquar. La terza Febraio, & per insegna portaua il Peice; il color del vestimento era pauonazzo scuro, mà pieno di neue, brina. & di ghiaccio, & del medefimo erano guarniti i stivaletti.

STERILITA.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini. Onna incoronata d'Apio inuolto con l'herba Climene, fieda sopra vna muletta, tenga nella destra mano insieme con la briglia vn ramo di Salice, con la finistra vna tazza di vino, nella quale vi sia vna triglia.

Si come la fecondità, e felicità, che arrecca piacere, & allegrezza così la sterilità è infelici.

Iconologia del Ripa

602

tà, che arreca dispiacere, & mestitia, quale si senopre particolarmente in Sarra moglie di Abraam, in Anna moglie di Elcana, & in Elisabetta moglie di Zaccharia; & quanto più vna persona è facultosa, & ricca tanto maggior dolore prende dalla sterilità della sua consorte, & di se medesimo, non hauendo suc. cessore del sangue, & della robba.

Dolorifica res est quis homo diues Nullum habet domi sua successorem.

Diffe Menandro; & se bene Euripide mette in dubio qual sia meglio la prole, ò la Sterilità, & giudica che sia tanto miseria, & infelicità il non hauer sigliuoli, quanto l'hauerne, perche se si hanno cattiui arreccano estrema calamità alla casa, & dolore continuo ne gli animi del padre, & della madre loro; se si hanno buo, ni loro Genitori gli amano tanto, che temeno sempre interuenga loro qualche male, le paro, le di Euripide nell'Enomao sono queste tradotte in latino.

Dubius equidem sum, neque dijudicare possim Virum melius sit progigni liberos Mortalibus, aut Sterili vita furi. Istos enim, quibus liberi nulli sunt, miseros es-

se video. Et contra illos, qui prolem genuerunt nibilo

feliciores.

Nam si mali fuerunt, extrema calamitas est, Rursus si probi enadant magnum pariunt matum:

Affligunt enim genitorem, dum ne qui l pa-

Nondimeno molto meglio è hauerne, che mon hauerne, non è mai tanto cattino va figli. uolo, che non dia qualche consolatione al Padre, il quale naturalmente ama il figlio ancor. che cattiuo fia, & se scorge qualche vitio in Ini spera, che si habbia col tempo à mutare, & sente gusto in alleuarlo, in dargli buoni consigli,82 documenti paterni: anzi è tanto gran le an alcuni l'amor paterno, che acciecati da quello non scorgono i difetti del figlio tanto dell'animo, quato del corpo, e se gli scorgono, li cuoprono appresso le genti, ne possono comportare sentirne dir male: se vn Padre hà vn figliuolo guercio lo chiama però di guardo gratioso alquanto veloce, come riferiscono i poeti che hauesse Venere: se hà vn figlio oltramodo piccolo lo chiama pupino, se lo hà storto scianciato, lo chiama scauto di piede grosso, come dice Horatio nella Sat. 3. del 1. lib.

At pater ve gnati, se nos debemus amici Si quod sit vittum, non fastidire, Strabonem Appellut pecum Pater, opultu, male parnus Si cui silius est, ve abortuus sut olim Si syphus, hunc varum, distortis cruribus illu Balbutit scaurum, prauis sultum male talis.

Et perche l'amore della prole è cieco gode il padre, & la madre del figlio ancorche imper fetto, & cattiuo, come l'amate dell'amata ancorche brutta sia. Amatoru quod amice, turpia decipiunt cacum vitia. Così li vitij delli sigliuoli agabbano i Padri a' quali i figliuoli ancorche brutti paiono belli, ancorche vitiosi. & poltroni paiono virtuosi, & sorti è nelli Prouerbij.

Me quoq; Polluce mea Mater vincere dixit.

Dice mia Madre, ch'io vincere posso Polluce. Si che la cecità dell'amor paterno sà che si goda del sigliuolo, ancorche cattiuo. La contentezza poi di hauere i sigliuoli buoni supera il rimore, che si hà di loro che non patiscono qualche male, dunque meglio è la prole, ò buona, ò cattiua che sia, che la sterilità: la quale non arrecca mai allegrezza, mà sempre dolore per lo continuo desiderio, che si hà di hauerne.

L'Apio hà le foglie crespe, onde è quel prouerbio detto per le vecchie Crispiores Apio, della cui forma Plinio lib. 20. cap. 11. n'habbiamo incoronata la sterilità, perche nel grembo dell'Apio nascono alcuni vermicelli i qua'i mangiati fanno diuentare sterili coloro che li mangiano tanto maschi quanto semine. Plin. nel sudetto luogo. Claude vermiculos gigni, Ideoque eos qui ederini sterilescere mares, feminasque. L'habbiamo inuolto con l'herba Climene, laquale dissero i Greci esser simile al la piantagine, di questa Plinio lib. 25. cap. 7 dice che beuuta rimedia à moltimali, mà che cagiona sterilità anco negl'huomini; dum, medeatur, sterilitatem poeta enam in viris fieri.

Siede sopra vna mulerta, perche vna donna sterile hà la medesima conditione della mula, che di natura è sterile. Ogni sorte di muli è sterile la cagione di che non sù bene intesa da Empedocle, & da Democrito, questo l'attribuì a i meati corrotti nell'vtero delli muli; & quel lo alla mistura de semi densa dall'vna, & l'altra genitura mollesse bene altra cagione d'Empedocle si assegna da Plutar. de placuis Philifophorum, in quanto che la mula habbia stres-

ta natura nata nel ventre al contrario perloche non può riccuere la genitura. Ma Aristotile nel 2. libro della generatione degl'animali cap. 6. non accerta simili cagioni, ma attribuisce la sterilità de' muli alla frigidità delli suoi genitori, perche tanto l' Asino, quanto la caualla è di frigida natura, da' quali nato il mulo ritiene la frigidità di ambedue. Plin. lib. 8. c. 44. dice, che si è osseruato che gli animali nati da due diuerse sorti, diuentano d' vna terza forte, & che non fono fimilia. niuno de' suoi genitori, & che quelli, che fono cosi nati, non generano & ciò in qual si voglia sorte d' animali: e che perciò le mule non partoriscono: ma che nondimeno alle volte hanno partorito; cosa tenuta in luogo di prodigio. Est in annalibus nostris, Mulas peperisse sape, verum prodigy loco babitum. Giulio Obsequente nel consolato di Caio Valerio, & di M. Herennio 665. anno doppo l' edificatione di Roma mette per prodigio, che vna Mula partori nella Puglia. In Apulia mula peperit. Perche è cosa insolita; quando si vuole inferire ch' vna cosa non sarà, dicesi; cum Mula pepererit, Quando la Mula partorirà. Il che sù detto à Dario Re di Persia da vno di Babilonia, quando i Persiani lo stauano assediando, che cosa fate qui ò l'ersiani andateuene via, all'hora ci pigliarete quando le Mule partoriranno, non... molto doppo occorse, che vna Mula di Zopiro Amicissimo di Dario partori, perilche presero animo di pigliar Babilonia, & la pigliarono: vi è anco vn detto fimile in Suetonio Tranquillo nella vita di Galba Imperadore cap. 4. quando al suo Auo facendo sacrifitio vn' Aquila tolse di mano la interiora della vittima, che se ne fuggi sopra vna frutifera quercia, perloche essendogli augurato, che la sua famiglia otterrebbe col tempo l' Imperio ma tardi : egli rispose quando la Mula partorirà. Theofrasto dice, che nella Cappadocia, ò nell' Arcadia le mule parto-Tiscono, & Aristotile nel 1. de Nat. Animal. cap. 6. riferitce, che nella Siria le Mule similmente partoriscono ma sono d' vna sorte d'-Animali particolari di quel paese simili alle nostre Mule; non che siano veramente Mule. Si che la Mula come Sterile pigliasi per simbolo della sterilita.

Il Salice tenuto dalla man finistra serue anch' eso per simbolo della Sterilità, se bene alcuni tengono, che vaglia contro alla sterilità delle donne, malamente intédendo quel luogo di Plinio lib. 16. cap. 26. Semen sallicis muheri sterilitatis medicamentum esse constat. nel qual luogo altro non vuol dire, (e) non che il seme del Salice è rimedio della sterilità alle donne, cioè di farle diuentare sterili, ritrouandosi molti, che doppo hauer riceuuti assai figliuoli, per non crescere più in famiglia fanno adoperare rimedij alle lor donne atti à farle diuentare sterili, si come sogliono fare anco Citelle & Vedoue per non essere scoperte in grauidanza, sceleraggine detestata non solo da Christiani, ma anco da Gentili, onde Musonio Greco Autore disse. Quamobrem. mulieribus ne abortum facerent interdixerunt, non obedientibus autem pænam [crip[erunt: item ne medicamentis sterilitatem inducentibus, & conceptum adimentibus vierentur, prohibuerunt. Eandem ob causam multitudinis librorum virique sexui pramia, & sterilitatis vænam statuerunt. Che il Salice induca sterilità chiaramente l'afferma Dioscoride libr. 1. cap. 16. dicendo che le sue frondi, seme, corteccia, & liquore hanno virtù costrettiua, le fronditrite, & beuute sole con acqua non lasciano ingrauidar le donne; Ne solamente le donne, ma anco gl'huomini rende sterili si come apertamente Santo Isidoro nel libr. 17. dell'Etimologia dice. Salix dicta, quod celeriter saliat, & velociter crescat, suius seminis dicunt hanc esse naturam, at si quis illud in poculo hauserit. liberis careat, sed & faminas infecundias efficit ,

La Triglia tenuta dalla sinistra mano in vna tazza di vino dà vgual segno della sterilità. Atheneo curiose cose riserisce della Triglia nel settimo libro, per auttorità di Platone poeta comico in Faone dice, che è casto, & pudico pesce; & però consacrato à Diana in questi versi.

Dedignatur mullus, nec amat virilia Est enim Diana sacer, propiere aque arrectum

prudendum odu.

Se bene Egesadro Delfo nelle fæste di Diana dice, che se le offerisse, perche perseguita, & vecide il venenoso, & mortisero lepre marino facendo ciò per salute dell'huomo alla.

Dea Cacciatrice, la cacciatrice Triglia si dedicaua. Ma Apollodoro vuole, che per esser Diana stata detta sotto nome di Hecate Dea Trisorme, la Triglia per similitudine del nome à lei si sacrificatse; onde in Athene vi era vn luo go detto Triglia, perche vi si vedeua la statua

Iconologia del Ripa

di Hecate Triglantina, di che Heraclite poeta nella catena disse.

O hera Reginaque Hecate Triuiorum prafes, Triformis, triplici facie spectabilis, qua Tri-

glis propitiaris.

Il qual pesce è anco detto da Poeti latini Barbatus Multus, si come su chiamato da Sofrone greco. Ma noi non lo pigliamo per figura della Sterilità, come pesce dedicato alla Cassa Diana, per la sua honesta continenza; ma perche se vn' huomo beue il vino, nel quale sia stata sossocia alla Triglia, diuenta impotente allipiaceri Venerei, & se lo beue vna Donna, come sterile non concepirà, ilche conferma Atheneo con l' Auttorità di Terpsicle nel libro delle cose Veneree. Vinum, in quod suffoca tus Multus fueris; si vir bibat ad Venerem im

potens erit, si Mulier non concipiet, ut refert Terpsicles libro de Venereis.

STOLTITIA.

Onna ignuda, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in modo però ;che non si mostrino le parti dishoneste, con vna pecora vicino, perche il pazzo palesa i suoi difetti ad ogn' vno, & il sauio cela, & perciò si dipinge ignuda, & senza vergogna.

La pecora da gl'antichi, secondo che segna il Pierio Valeriano, sù posta molte volte per la

stoltezza, però disse Dante.

Huomini siate, & non pecore matte.

Hauerà in vna mano la Luna, perche ad effa stanno molto soggetti i pazzi, & sentono facilmente le loro mutationi.

# STRATAGEMMA MILITARE.

Del Signer Giouanni Zaratino Castellini.

Nel carrello si hà da leggere. HE. AAOA. HE. BIHOI..



P Ingasi vn' huomo armato, che porti i testa in cima dell' Elmo, questo motto Greco, ne Jóhos ne Berps, terrà lo stocco cinto

al sinistro lato, e dal braccio sinistro vna rotella, nella quale sia dipinto vna Ranocchia, che porti in bocca per trauerso vn pezzo di canna, incontro all' Hidro animato aquatile satto à guita di serpe, il quale con la bocca aperta cerchi dinorarla, appoggierà la man destra al sianco con brauura, gli sederà presso li piedi da vn canto vn Leopardo ardito con la testa alta, & sopra del Cimiero pongasi vn Delsino.

Questa figura è totalmente contraria al parere di Alessandro Magno, il
quale abhorri oltrammodo la Stratagemma, & perciò essedo egli persuaso
da Parmenione, che assaltasse all' improuiso li nemici di notte, tispose, che
era brutta cosa ad vn Capitano rubbare la vittoria, e che ad vn Alessandro si
conueniua vincere senza inganni. Vistoriam furari inquit, turbe est: manife
se, ac sine dolo Alexandrum vincere
aportee, riserisce Arriano non ostante
questo altiero detto considerando, che
Alessandro Magno sù nelle attioni
sue precipitoso, & hebbe per l' ordi-

nario più temerità, & ardire, che virtù di fortezza, la quale vuole essere congiunta con la prudenza, & col consiglio. Habbiamo

volu-

voluto sermare la presente figura dello Stratagemma, come atto conueniente, anzi necessario ad vn Capitanio, alquale s'appartiene non tanto con forza, & brauura espugnare li nemici, quanto all'occorrenze per la salute propria dalla patria, & dell'essercito suo superarli col conseglio, & con l'ingegno, nel quale confiste lo Stratagemma: perche lo Stratagemma non è altro, che vn fatto egregio militare trattato più col conseglio, & ingegno, che con il valore, e forze, impercioche fortezza è se alcuno con valore combattendo; li nemici vince: Conseglio poscia oltre al combattere con arte, & con astutia conseguir la vittoria. Fortitudo enim est, si quis robore pugnantes hostes denincit: Consilium vero extra pralium arte, atque dolo victoriam adipisci: Dice Polieno Macedonio nel procmio de gli fuoi Stratagemmi, Autore greco molto graue, & antico, che fiorì nel tempo di Antonino, & Vero Imperadori. Soggiunge il medesimo Autore, che la principal sapienza de'singulari Capitani, è certamente senza... periglio acquistar la vittoria, ottima cosa è poi andare imaginando qualche cosa, accioche giuditio, e conseglio scorgendo auanti il fine della battaglia si riporti la vittoria. Optimum vere est ( dice egli lassando il testo greco, per non arrecear tedio) In ipsa acie quiddam machinari, vi confilio praueniente finem praly victoria paretur. Il che pare ancora ne perfuada Homero, che spesse volte dice, ne d'ina, ne Bixpe, seu dolor seu vi, cioè, ò con inganno, ò con forza, è questo è il motto, che habbiamo posto sopra nel cimiero del nostro Stratagemma, che parimente si legge in Polieno, da cui detto si deriua quello di Vergilio nel 2. delle Eneide in persona di Crebo, Mutemus Clypeos: Danaumque insignia nobis, Aptemus dolus an virtus, quis in hoste requirat? quasi dica procuriamo pur noi di conseguir vittoria con tal Stratagemma, mutiamo gli fcudi, accommodianci gli elmi, & l'insegne de'Greci, e chi poi vorrà andar cercando s'habbiamo vinto con inganni, ò con valore? oue l'interprete di Vergilio dice, che non è vergogna vincere l'inimico con insidie. Turpe autem non esse insidiys hostem vincere, & persculum prasens docere debuit. & captum de Grecis exemplum. Anzi non solamente non è vergogna, mà è più tosto somma lode impercioche l'ingegno, & l'industria prenale alla forza, & vno Stratagemma ordito prudentemente supera gran.

copia di soldati, dice Euripide in Antiope 5.

Consilium sapienter inium multas manus vincit: imperitia vero cum multirudine deterius malum est, & il medesimo in Eolo. Exigum est viri robur praualeat autem animi industria, semper énim virum imperitum, & robustum corpore minus timeo, quam imbescillem, & versutum.

Veggafi circa ciò il fermone 54, di Stobeo doue ci sono molte sentenze in fauor dello Stratagemma. Quindi è, che Lisandro essendogli rinfacciato, che con inganni facesse molte cose indegne, rispose, che quando non bastaua la pelle del Leone, faceua. di mestiero cucirla con la pelle della Volpe: Vbi Leonina pellis non sufficit, ibi adsuenda elt Vulpina, dice Plutarco negli Apostemmi volendo inferire, che doue non bastano le forze, deuono supplire l'astutie dello Stratagemma. Il primo che l'vsasse tra Greci, riferisce Polieno sil Sisso figliuolo di Eolo, il secondo Autolico figliuolo di Mercurio, il terzo Proteo, & il quarto Vlisse che Homero chiamò poyleretos, cioè vafer, aftuto, & di più fà che eglistesso nella nona Odissea s'auanti d'essere astuto, & fraudolen-

Sum Vlysses, Laertiades, qui omnibus dolis Hominibus cura sum, & mea gloria cælum attingit.

Vlisse vo son del gran Laerte figlio, Che per gl'inganni mier, de quali abbondo

Di stima sono a tueti gli mortali, E la mia gloria giunge insino al Cielo.

Astutissimo Capitano su anco Annibale Cartaginese, e molto lesto in ritrouar nuous Stratagemmi, come scriue Emilio Probo nella sua vita, quando non era eguale di sorze, combatteua con l'ingegno, e con g'inganni, e per venire all'esplicatione della nossitra figura.

Rappresentiamo lo Stratagemma tutto armato con lo stocco al fianco: perche siasi il Capitano inferiore, ò superiore di sorze; siassi egli per combattere con sorza, ò con inganni, si mestiere, ch'egli sia sempre provisto; onde è che da latini sinctuti, accineti, or praciati milites sono detti quelli valorosi, & vigilanti soldati che stano cinti, con le loro armi, essendo che ogn'accorto soldato deve sempre tenere l'armi sue con se, la spada alla cinta, e la mano pronta, & apparecchiata à combattere, per lo contratio D scinsti sono detti li poltroni, inabili alla militia, di che Seruio sopra Verg. nel

hne

Rne dell'Ottauo: onde Augusto daua per pena ignominosa a'soldati delinquenti, che stesfero discinti, senza cinta militare, disarmati, come indegni di portare armi: mà castigati più seueramente erano quelli soldati, che volontariamente per pigritia, ò dapocaggine hauessero lassate le armi, massimamente la ... spada, Corbulone Capitano di Claudio Imderadore, fece morire vn soldato, che senza fpada & vn'altro che col pugnale solamente zappaua intorno ad vn Bastione. Cornelio Tacito libr, xj. Ferunt militem quia vallum. non accinctus, & alium quia pugione tantum accinctus foderet, morte punites: E se ben Pistesso Historico non lo può credere, parendogli troppa seuerità nondimeno tengo, che Corbulone, il qual premeua in riformar la. militia, pur troppo lo facesse: ne lo fece per semerità di suo capriccio, mà per rigore della disciplina, e legge militare; atteso che era debito de'soldati, quando essi zappauano, e faceuano fosse per fortificare gli alloggiamenti del campo, tener la spada al fianco deposti giù gli scudi, e le bagaglie loro sopra i proprij segni intorno alla misura de'piedi assegnata à ciascuna Centuria per scouarla, nella guis che testifica Giulio Frontino, che scriffe dell'arte militare, molti, e molti anni inuero doppo Tacito mà conforme alli costumi de'miggiori tratti da diuerfi Historici più antichi dice egli nel terzo lib. cap.8. Statiua a item castra altate, vel hyeme, hoste vicino, maiore cara as labore firmantibus. Nam singula Centuria dividentibus campiductoribus, & principibus, accipiunt pedaturas, & scutis, ac larcinis suis in orbem circa propria signa dispositis, cinctigtadio fossam aperiunt: oltrech? costa per leggi, che si puniuano capitalmente quelli che hauessero alienata, venduta, ò perduta, ò lassata la spada. Paolo Giurisconsulto nel libro delle pene de soldati, l. Qui commeatus ff. de re militari; e Modestino libr. 4. delle pene libr. 3. de re militar :. Erano anco cinti d'arme per fine quando pranzau ino, quando poi cenauano con l'imperadore (ciolti e disarmati, come narra Giulio Capitolino nella vita di Salonino Galieno Imperadore, al cui tempo i conuitati cominciatono à cenare con l'Imperadore cinti con le solite cinte soldatesche; poiche essento putto Salonino, mentre si staua al conuito, an laua rogliendo le cime de'soldati conuitati stellatte d'oro, & perche difficil cosa era nella Corre Palatina trouar chi l'haueise prese si soldati quieti si

comportauano la petdita, mà di nuono inuitati non volcuano più sciogliersi le cinte. Postea rogati ad conusium cintti accupuerunt. Cum que ab his quareretur, cur non, soluerent cingulum, respondisse dicuntur Salonio deserimus, atque hine tractum morem, vi deinceps cum Imperatore cintti discumberent.

In quanto à gli animali figurati, prima che io venga alla loro espositione, metterò inconsideratione, che il Capitano per due effetti si serue dello Stratagemma, alle volte per saluar se stesso solamente, quando è pouero di forze, senza curarfi di superare il nemico, riputando affai guadagno di mantenersi in vita insieme col suo essercito. Altre volte poi, quando è più potente, se ne serue per sbaragliare l'essercito nemico con risoluto pensiero di rimanere vincitore; e questi due effetti sono rappresentati dalla natura deglianimali proposti; e per venire al primo, Racconta Eliano Historico nel primo libr. cap. 2. che in Egitto la Rana è dotata di particolar prudenza, impercioche se s'incontra nell'Hidro alcuno del Nilo nemico suo, conoscendosi inferiore di forze, subito prende vn pezzo di canna in bocca, e la porta stretta per trauerso, onde l'Hidro non la può inghiottire, perche non hà tanto larga la bocca, quanto si stende la Canna, & in questa guifa la ranocchia con la sua astutia scampa dalla forza dell'Hidro, il quale è serpe di bella vista, mà di atroce veneno, di cui Plinio lib. 29. cap. 4. dice. In orbe terraru m pulcherrimum enquium genus est, quod in acqua viuit Hydri vocantur, nullius (erpentium inferiores veneno; sotto questo effetto cade quello Stratagem na de'Britani, ò vogliamo dire Inglesi, i quali ritrouandosi inseriori di Ceiare, tagliorno buona quantità d'arbori, e li attrauersorno molti spessi in vna selua, per la quale passar doueua Cesare, e ciò secero per impedirgli l'ingresso; Vn'altro Stratagemina vsò Pompeo in Brundusio turbato dalla venuta, che intese di Cesare, donde tosto si partì, e per ritardar l'impeto di Celare, fece murar le porte, e fece fare fossi a traucrso le vie, piantandoui legni aguzzi coperti di terra. Il suo figliuolo ancora Sesto Pompeo in Ispagna ad Ategua temendo la venuta di Cesare sece attrauersare carri per le strade per trattenere l'essercito nimico, & hauere più tempo di ritirara, e fortificarli in Cordoua doue egli an. dò. Anibale similmente vededosi con disauan-

taggio

taggio chiusi quasi tutti i passi da Q. Fabio Massimo: le tenne à bada tutto il giorno venendo poi la notte accesi certi sarmenti in su le corna di molti boui, gli inuiò verso il monte, ilquale spettacolo sbigottì di sorte l'essercito Romano, che non fù alcuno, ch'hauesse ardire d'vscire de'ripari, e con tal Stratagem ma trattenuto il Campo nemico, se ne suggi senza detrimento del suo esfercito. Il secondo effetto è, quando il Capitano ritrouandoss prouisto di forze, mà però con qualche disauantaggio penfa di supplire con l'ingegno, e con l'astutie indurre l'inimico à qualche passo non pensato, e di girarlo in modo, che con sua sicurezza venga à sottometterlo per inalzar alla gloriosa vittoria: Dital natura è il fiero Leopardo, il quale non fidandosi nelle sue forze contro il leone, cerca di metterfi al ficuro con sì fatta astutia: sà egli vna cauerna, che habbia due bocche l'vna per entrare, l'altra per vscire larghe ambedue mà strette nel mezo, quando si vede perseguitato dal leone fugge nella cauerna, oue il leone dal desiderio di trionfat di lui fottentra con tanto impeto, che per la groffezza del fuo corpo s'incalza in modo nella strettura di mezo, che non può andare auanti, il che sapendo il Leopardo, che per la lottigliezza del suo corpo passa veloce la buca fatta, ritorna dalla parte opposita dentro la fossa, e con li denti, e l'vnghie lacera è sbrana il leone dal canto di dietro. Et sic sape arte potius, quam viribus de leone obtinet victoriam lespardus; dice Bartolomeo Anglico; De prepietatibus rerum lib. 18. cap.65.

Similiastutie sono di quelli accorti guerrieri, che fanno dare nelle sue imboscate le nemiche squadre, come sece Annibale à Tito Semprono Gracco, e Cesare à gli Heluetij, ò dir vogliamo Suizzeri, i quali guereggiando con lui entrarono ne i confini de i Francesi, e de'Romani con numero intorno à otranta milia, de'quali 20. milia poteuano portar l'armi; Cesare sempre ritirandosi cedeua. loro, vn giorno, i Barbari perciò maggior fiducia prendendo lo perfeguitauano, mà volendo essi passar il fiume Rodano, Cesare non molto innanzi accampò, onde i Barbari hauendo passato con gran fatica l'imperuoso fiume, mà non tutti, volendone pallare ancora il giorno seguente, trenta milia, quelli, che erano passati stanchi sopra la riua li riposauano, Cesare la notte affalendoli, gli vecile quali tutti, essendo loro interrotta la facoltà di ritornariene. Pet lo fiume: altri? Stratagemmi à questo proposito recarsi potriano, mà bassino questi, rimettendo il lettore curioso di saper varij Stratagemmi al sudetto Polieno, à Giulio Frontino, à quelli pochi di Valerio Massimo, e di Rassal Vollaterrano, & alle copiose raccolte de'Moderni.

Il Delfino sopra l'Elmo, fu impresa di Vlisse autore delli Stratagemmi, e se bene lo portaua nello scudo per grata memoria, ch'vn J Delfino liberò Telemaco suo figlinolo dall'onde, nelle quali era caduto, secondo la cagione esposta da Plutarco per relatione delli Zacinthei, & per auttorità di Critheo; nondimeno potiamo dire, che stia bene ad Vlisse il Delfino animale astuto, e scaltro come simbolo dello Stratagemma, & astutia conueniente ad vn Capitano: perche il Delfino è capo, e Rè degl'aquatili, veloce, pronto, sagace, & accorto; come deue essere ogni Rè, Generale, e Capitano d'esserciti; sagace, & accorto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce e pronto, in esseguirli: Hà l'astuto Delfino molto conoscimento, e considera quando è per combattere con il Cocodrillo feroce è pestifera bestia, à cui egli è inferior di forza ferirlo nella parte più debile senza suo periglio: Vuol egli dal Mare entrar nel Nilo, il Cocodrillo non lo potendo comportare, come se gli occupalse il suo regno cerca di cacciarlo via; doue il Delfino non potendo con la forza, lo vince con l'aftutia, elso hà sul dosso penne taglienti come coltelli, e perche la natura hà dato ad ogni animale, che non folo conosca le cose à lui gioueuoli, mà anco le nociue al suo nemico sà il Defino quanto vaglia il taglio delle sue penne, e quanto sia tenera la panza del Cocodrillo; Informato del tutto, non và il Delfino incontro al Cocodrillo perche hà grande apertura di bocca fortificata intorno di terribilissimi denti orditi, à guisa di pettini, perche anco è armato di vnghie spauenteuoli; ne l'assalta di sopra perche hà la schiena, e la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, mà come accorto, e lesto fingendo d'hauer paura fuggeveloce fotto acqua, e và con le sue acute pene à ferirlo fotto il ventre, perche comprende, che in tai parte tenera, e molle, è facile adciser trapaisato; Solino Cocodrilos studio eliciunt ad natandum, demersique astu fraudo ... leuto tenera ventrium subternatantes secant,. Gimerimunt: in quella asturia fraudolente

29

con-

consiste lo Stratagemma, adoperato per lo più da quelli, che sono disuguali di forze. Plinio libr. 8. cap. 25. Delphini impares viribus aftu snierimunt, callent enim in hoc cuncta animalia sciuntque non modo sua commoda, verum Thostium aduersa, norunt sue tela, norunt occasiones, portes que dissidentium imbelles: in ventre mollis oft, tenius que cutis Cocodrille, ideo se veterrit: immercunt Delphini, subeuntesque alum illa secant spina: poiche chiaramente apparisce che il Delfino vince il suo nemico mediante l'astutia, totalmente per via di Stratagemma; con ragione lo veniamo à figurare simbolo dell'istesso Stratagemma nel cimiero in testa, per dimostrare la sollecitudine, & prestezza, con la quale ne'casi vrgenti si deue col pensiero imaginare lo Stratagemma, ed imaginato con la medesima follecitudine, e prefezza ponerlo in essecutione: come i Deifini, fanno quelli Capitani di giuditio, i quali informatifi del fito, & dell'ordinanza del campo nemico, l'affaltano da quella banda, doue conoscono sia più debile, e facile à rompere, & merierlo in sbacraglio: essendo il Delfino minore di forza, e di statura del Cocodrillo, che per l'ordinario passa ventidue brazza di lunghezza, superan dolo, vincendolo, può seruire per simbolo à quelli, che sono minori di non temere i nemici maggiori di loro; però quelli, che fono di più polío, e di maggior nerbo, stiano avuertiti di non andar tanto altieri per le forze loro, che sprezzino li minori, e con brauure, & orgoglio faccino loro oltraggio, perche non vi è niuno, per grande, che sia, che con lo Stratagemma giunger non fi possa da qual si voglia insima persona.

Acane non magno sape tenetur aper.

Spesso il Cignal da vicciol can s'afferra.

Picciolo è lo Scarabeo, & nondimeno con astutia, si vendica dell'Aquila, nella guisa, che narra l'Alciato nell'Emblema, cento sessanto to, picciolo è l'Ichneumeone, da Solino chiamato Enidro animaletto simile alla Donnola, come n'auuertisse Hermolao Barbaro sopra Plinio libr. 10. cap. 74. da alcuni tenuto sorze d'India, & pure questa bestiola attussimdosi nella creta se ne sà corazza seccandosela al Sole, & contro l'Aspide combatte riparando con la coda i colpi, sinche con il capo obliquo risguardando si lancia dentro le sauci dell'Aspide. L'istesso quando vede il Cocodrillo con la bocca aperta (allettato dal Re d'vecelli detto Trochilo) che glie la sà tenere aperta.,

grattandogiiela delicatamente, & beccandogli le sanguisughe, come dice Herodoto, vi se gli auuenta dentro, gli rode le interiora, e come acuto dardo gli trapassa il ventre donde se n'esce fuora.

L'Egitho parimente è picciolo augello da Aristotile detto, Salo, da Achille, Bocchio nell'Emblema 91. Achanthe, che da alcuni pigliasi per il cardello, della qual disserenza. Hermolao Barbaro sopra Plinio libro decimo capitolo 32. 52. & 74. nondimeno simile augelletto si ssoga contra l'Asino, che trà li spini doue l'Egitho, coua stercolandosi, gli guasta il nido, perciò gli salta con impeto addosso, e col becco gli punge gli occhi, & le piaghe, che tal volta suole hauere sul collo, & nella schiena. Il Delsino ancora vien superato da vn picciol pesce, che per Enigma lo propone Bernardino Rota nell'Egloga X. piscatoria.

Dimmi qual picciol pesce il mare accoglie. Che col Delsin combatte. & vincer pote.

Qual picciol pesce si voglia inferire, non sò di cerro, mi soutien bene che il Delsino è nemico del Pompilo chiamato anco da alcuni Nautilo pesce picciolo, del quale Atheneo nel settimo lib, ne tratta disfusamente luogo molto curioso, oue tra le altre dice, che se il Delsino lo mangia, non lo mangia senza pena, atteso che subito mangiato rimane addolorato, ed inquieto, tanto che stanco & infermo vien ributtato dall'onde al lito, oue diuenta esso preda, e cibo d'altri; mà siasi che pesce picciolo si voglia. La conclusione è che li maggiori possono essere superati dalli minori, qual si voglia per abietto, che sia, è da temersi. Publio ne i mimi.

Inimicum quamuis humilem, docte est me-

Quelli dunque, che nelle forze loro si confidano; nella proua di crudeltà e missatti commessi, & fanno del brauaccio, si astengano di fare ingiurie ad altrui, e credano pure, che quel li stessi insulti, ch'essi hanno fatto ad altri possono esser fatti à loro, e si ricordino che chi no può esser vinto con egual forza, è vinto con astuti, e Stratagemmi; & chi non può essere superato da vao, è superato da più, morto che si detto in Greco à Massimino Imperador seroce, che per la sua robustezza, & grande statura si teneua inuincibile.

Qui ab uno non potest occidi, a multis occiditur;

Elephas grandis est, & occiditur,

Leo fortis, & occiditur,

Caue multos, si singulo, non times.

Il senso de quali versi posti da Giulio Capitolino su da Ludouico Dolce acconciamente tradotto, ma noi lassato da parte ogni acconcio, e pompa, alle parole solamente ci teneremo.

, Quel, che non può da un sol effere ucciso,

Da molti ben s' vccide,

E grande l' Elefame, e pur s' vecide Fort' è il Leon, ed gli ancor s' vecide, Guardati pur da più d' vn sol non temi.

Ben lo proud l'insolente Massimino, il quale ripolandoli insieme coi figlio lul mezo gior no all'affedio d' nquilea nel tuo padighone, fu da foldati ammazzato col medelimo figlio, mandatene le tette d'ambedue a Roma; ne solamente da moltitudine di persone, ma da vn minimo folo ogni alto pertonaggio può essere superato, come il Crocodillo dal Delfino per via di Stratagemma. Aod, nel terzo de' Giudici, portando pretenti ad Eglon... Re de Moabiti, finse d'hauergli a dir parola di secreto, entrato solo dal Re lo percosse a morte nel ventre con vn coltello, che tagliaua d'ogni canto: caso rinouato a tempi nostri nel 1589. da Frà Giacobo Clemente dell' Ordine de Predicatori che sotto colore di prefentare alcune lettere ad Henrico Terzo Redi Francia, nel porgerlo chinandosi a fargli riuerenza inginocchione, lo feri parimente con vn fimile coltello nel pettigione; se bene il suo esito sù dissimile a queldo d' Aod, poi che Aod fuggi saluo, e d' egli fù subito da circostanti vecilo, auanti che spiratse il Re. Salua similmente l'animosa. vedoua Giudith alla Patria sua tornò con la testa d'Holoserne Principe de gli Assirij, Paufania giouane di niuno fospetto come dice Giustino, essendosi più volte querelato, a Filippo Rè di Macedonia della violenza fattagli da Attalo vedendo che il Re non lo puniua, anzi se ne rideua, & honoraua l'auuersario, lassato il Reo prese vendetta dell'iniquo Giudice, ammazzandolo in vno stretto passo lontano dalla (ua guardia, Vna vecchiarella vedendo da alto sopra vn tetto, che suo figlio era alle strette cot Re Pirro, per liberare il figliuolo dal pericolo, butto addosso a Pirro vna tego la, che l' vecife, per quanto narra Plutarco. Vn Persiano astutamete con vn'hasta trafilse Giu liano Apostata Imperadore Gio. Battista Egnatio. Perfis (adepto Imperium) bellum indixit, vbi dum inconsultius agit, Perse viri dolo

in deserta cum exercitu ductus, conto traieetus perist. Stefano Procuratore, come se susse infermo, comparue col braccio sinistro infascia to auanti Domitiano Imperatore, ilquale metre staua intento a leggere cetti memoriali, che gli diede, su da lui serito nell' inguinaglia con vn coltello, con tale astutia vn Procurato, re domò vn mostro di crudeltà, formidabile à tutti per tanto sangue di nobili, ch' egli sece spargere: di materia che si torti, e gl' ingiuriosi oltraggi publichi, e priuati, satti da grandi, vengono vendicati etiamdio da vn minimo solo per via di Stratagemina.

# STVDIO DELL' AGRICOLTYRA.

Vedi Agricoltura.

# STVDIO.

N Giouane di volto pallido, vestito d'habito modesto, sara a sedere, con la sinistra mano terrà vn libro aperto, nel quale miri attentamente, con la destra vna ponna da scriuere, & gli sarà a canto vn lume acceso, & vn Gallo,

Giouane si dipinge, percioche il giouane è

atto alle fatiche dello studio.

Pallido, perche quelle togliono estenuare, & impedire il corpo, come dimostra Giuuenale satira v.

Ac te nocturnis innat impallescere cartis

Si veste d'habito modesto, perciò che gli studiosi sogliono attendere alle cose moderate, & sode.

Si dipinge, che stia à sedete, dimostrando la quiete, & assiduità, che ricerca lo studio.

L' attentione sopra il libro aperto, dimostra che lo studio è vna vehemente applicatione d'animo alla cognitione delle cose.

La penna, che tiene con la destra mano, significa l'operatione, & l'intentione di lasciare, scriuendo, memoria di se stesso, come dimostra Persico, Satira prima.

Scire tuum mhil est mitte cire hoo sciat alter.
Il lume acceso, dimostra, che gli studiosi co-

fumano più olio, che vino.

Il Gallo si pone da diuer si per la sollecitudine, & per la vigilanza ambedue conuenienti, & necessarie allo studio.



STVPIDITA, OVERO STOLIDITA. Del Signor Giouanni Zaratino Castellini.

7 Na Donna che ponga la man dritta fopra la testa d' vna capra, la quale tenga in bocca l'herba detta Erigon; nella man fini-Ara habbia vn fior di Narciso, & del medesi-

mo sia incoronata.

La stupidità è vna tardanza di mente, ò di animo tanto nel dire, quanto nel fare qualche cosa, cosi definita da Theofrasto nelli caratteri etici, la cui diffinitione, non è dissimile alla descrittione fatta da Arist. suo maestro sopra lo stupido nelli morali grandi lib. primo cap. 27. in tal forma di parole. Stupidus seu attonitus, O' cuncta, & cunctos verstur tam agendo. ram dicendo solertia expers, tales est qui in cun Etis obstupe (cit. Lo stupido ouero attonito impaurito d'ogni cosa, & d'ogn' vno, tanto nel fare, quanto nel dire, priuo d'industria, e tale che in ogni cosa resta stupido; & altroue nell'. Ethica dice, che lo stolido si trattiene anco do-

ue non occorre: secondo l'autorità del medesimo Filosofo lo stupido da vn canto è contrario nel bene alla diligenza , & industria dall' altrecanto nel male alla sfacciatezza. perche lo sfacciato, è temerario, & ardito in ogni luogo cotro ogni cosa, e cotro ogn'vno nel parlare, & nell'operare, mà lo stupido e freddo, e timido tanto nel bene, quanto nel male per la stupidità del suo animo.: e tardanza della sua mente. La Stupidità nelle persone, ò per natura &. per accidente, per natura è tardo di mére quello ch' è d'ingegno grosso, e d'animo timido; per accidente auuiene in varil modi, ò per infermità, ò per marauiglia, e stupefattione d'vna cosa insolita, che s'oda, si vegga in altri, ò si proui in se, ouero dalla contemplatione de studij, stando quelli che studiano per l'ordinario tanto intéti alle materie, che paiono stupidi,insensati,astratti;& però me teoria in Grecò tanto significa spe. culatione di cose sublimi quato stupidità, ouero stolidità, Suetonio nella vita di Claudio cap 39. voledo es-

primere, che Claudio Imperadore era smemo. rato astratto stupido, & inconsiderato disse In. ter catera in eo mirati sunt homines, & obliuio ne & incosiderantia, vel vt grace dica uitenpiar, ni agnagen, idest stupiditatem, & inconsi derantium. Superasi la stolidità, ò stupidità naturale con l'essercitio del le virtù, si come con l' otio si accresce, poiche l'ingegno in quello si marcisce, e diuiene più obtuso, & offuscato dalla caligine dell' ignoranza Zopiro Fisonomico effendolegli presentato auanti Socrate Filosofo da lui non conosciuto guardandolo in faccia disse, costui è di natura stupido, balordo; li circostanti, che sapeuano la Sapienza di Socrate, e che discorreua con accorto giudicio, & solleuato intelleto, si misero a ridere: mà Socrate rispose, non vene ridete che Zopiro dice il vero, & tale io ero, se non hauessi superata la mia vitiofa natura con lo studio della Filosofia, vi è vn detto preso da Galeno. Ne Mercurius infe quidem cum Musis; an vit . quale si dice verso vno, che sia oltra modo stu.

pido,& ignorante, volendo inferire, che è tan-

#### STYPIDITA OVERO STOLIDITA.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.



to stolido, e stupido, che non lo sanarebbe Mercurio inuentore delle scienze con tutte le muse: talche lo essercitio delle scienze, e delle virtu è atto di assortigliare l'intelletto, e to-

glierne via la stupidità, & stolidità.

La capra tenuta dalla man dtitta è simbolo della stolidità. Arist. nel cap.x. della sisonomia dice, che chi hà gli occhi fimili al color di vino,e stolido, perche tali occhi si riferiscono alla capra. Quibus autem vino colore similes funt, stolide funt referentur, ad capras. Il medesimo Aristotile lib.9. cap.3. d'animali, dice che se dalla greggia delle capre se ne piglia. vna per li peli che gli pendano dal meto, chiamato arunco, tutte le altre stanno, come stupide con gli occhi fissi verso quella: veggasi parimente Plin.lib. 8.c. 50. L'herba Eringion, che tiene in bocca, hà il gambo alto vn cubito con li nodi, & le foglie spinose, della cui forma veggasi più distintamente nel Mattiolo, & in Plinio lib. 21.c.15. & lib. 22. c.7. Plutarco nel trattato, che si debbia disputare con Principi da vn Filofofo, riferisce che se vna capra piglia in bocca l'Eringio, ella primieramente, & dapoi tutta la greggia supesatta si serma, sin che accostandosi il Pastore gliela seui di bocca.

Il Narciso, che porta nella sinistra mano, come anco in capo, è siore, che aggraua, & balordisce la testa, & però chiamasi Narciso, non da Narciso sauoloso giouanetto, come dice Plinio nel lib. 21. cap. 19. ma da Narce parola greca, che significa torpore, e suporeanzi il sinto giouanetto piglia il nome da Narce, perche egli mirandosi
nella sonte, prese tanto stupore della
sua imagine, che languì, & si conuertì
in siore, che induce stupore, & tosto
languisce: mentre si stupiua pareua va
simulacro di marmo, come canta
Ouid.nel 4. delle Metamors.

Ac stupet ipse sibi , vultuque immotus

eodem

Haret, vi è parto formatum marmo-

re signum.

Plutarco nel terzo simposio quest. r. conferma, che il Narciso siore è detto da Narce parola greca, perche ingenera ne i nerui torpore, & grauezza

stupida: perilche Sosocle lo chiama antica corona de gli gran Dei Insernali, cioè de morti. Narcissum dixerunt, quia torporem (qui narce gracis est) neruis incutiat, grauedinem que torpidam: unde, & Sophocles eum veterem, magnorum Deorum coronam appellat, nimirum Manium.

# SVBLIMITA DELLA GLORIA

Pongasi vna statua sopra vna gran colonna fregiata di bellissima scottura, tenga con la man destra vna corona d'alloro, con la sinistra vn'hasta.

Soleuano i Romani essaltare i loro più valorosi Cittadini alla Sublimità della gloria drizzando statue sopra colonne ad honor loro; Onde Ennio parlando in lode di Scipione, così disse.

Quantam statuam faciet Populus Romanus. Quanta coluna, qua res tuas gesta loquatur?

Qq 3 Vo-

# SVBLIMITA DELLA GLORIA.



Volendo inferire, ch'era meriteuole d'essere inalzato sopra gli altri à suprema Gloria, e per tal ragione le si fabricauano dette statue sopra colonne, si come dice Plinio lib. 34. c.6. Columnarum ratio erat attoli supra ceteros mortales. Il primo, à cui fosse eretta vna colonna, chiamafi Caio Menio, che superò gli antichi latini per 416. dall'edificatione di Roma secondo Plinio nel medesimo lib.cap. 5.Se bene Liuio nell'ottauo libro non dice, che gli fusse eretta vna colonna, ma riferisce, che Me. nió trionfò infieme con furio Camillo nel cósolato loro, che su secondo alcuni del 418. dall'edificatione di Roma, per hauer superato i Tiuolefi, i Vellettani, i Nettunefi, & altre nationi del Latio, & che il Senato pose nel soro ad amendue le statue equestri. Certo è che Caio Duellio da altri detto Duilio, fù il primo ad ascendere alla gloriosa colonna rostrata. che primiero trionfo de impresa nauale contro li Cartagineli del 493. dalla fondatione di Roma, secondo il Computo d'Onofrio Panuino nelli fasti, la qual colonna Rostrata, dice Plinie, & Quintiliano lib. 1.cap.7. Hauer ve-

duto nel foro Romano, oue appunto è flata trouata sotto terra, a'tempi nostri vn fragmento della base di detta colonna con l'inscrittione, ch'hoggidì si vede nel Palazzo de' Conservatori in Campidoglio: in fauor di questa no. stra figura due colonne al presente sa veggono in Roma vna di Traiano Imperadore, con la scala Lumaca, alta piedi 123. l'altra fatta dentro pur à chiocciole, è di Antonino Imperadore alta piedi 175. nella cui sommità sù po. sto vna statua nuda, che tiene vna Corona nella man destra, nella sinfstra vn'hasta, come si scorge nella sua Medaglia, che di lui fi troua, lequali colonne sono di fuora ornate di cccellente scoltura, che rappresenta. molte imprese, battaglie, vittorie, e trofei de nemici per gloria di questi inuitti Imperadori.

Hora sopra questa di Antonino vi è vn S. Paolo di bronzo indorato. Sopra quella di Traiano vn S. Pietro postoni per ordine di Papa Sisto V. à gloria delli due Santi Apostoli, per esser quelli due eccelse Colonne, sopra le quali è fondata la Santa Romana.

Chiesa. Intorno à tal materia di Colonne, e statue drizzate dal Senato Romano à gloria de' loro Cittadini, & anco Cittadine, veggasi Plinio ne i luoghi citati, & Andrea Fuluio nel 4.lib.dal cap. 26. sino al 29. & nel cap. 36. veggasi anco le antiche Romane inscrittioni stampate da Aldo Manutio, dallo Smetio, da Giusto Lipsio, & dal Gruterio. A tempi nostri l'inclite Popolo Romano hà di nuouo posta in vso così gloriosa attione: & però nel Campidoglio si vedono statue drizzate sopra nobi. li basi con loro inscrittioni. A Papa Leone X. à Paolo III. à Gregorio XIII. à Sisto V.che stanno à sedere in Pontificale. Vltimamente non solo à i lero Pontefici Massimi, ma anco à cittadini di gloriosa virtù, & sama, hanno in vn'altra nobile Sala de Consernatori, crette in piedi statue, ad Alessandro Farnese Duca di Parma à M. Antonio Colonna & à Gio:Fran. cesco Aldobrandini Generali di efferciti contra nemici di Santa Chiesa Romana con tali inscrittioni.

OVOD. ALESSANDER. FARNESIVS.
PARMÆ. ET. PLACENTIÆ, I VX
III. MAXIMO. IN. IMPERIO. RES.
PRO. REP. CHRISTIANA. PRÆCLARE. GESSERIT. MORTEM,
OBIERIT. ROM ANIQ. NOMINIS,
GLORIAM. AVXERIT.

S. P. Q. R.
HONORIS. ERGÖ. MAIORVM.
MOREM. SÆCVLLIS. MVTTIS.
INTERMISSVM. REVOCANDVM.
CENSVIT. STATVAMQ. CIVI.
OPTIMO. IN. CAPITOLIO. EIVS.
VIRTVTIS. SVÆ. IN. ILLVM.
VOLVNTATIS. TESTIMONIVM.

EX. S. C. P.
CLEMENTIS. VIII. PONT. MAX. AN.
II. GABRIELE. CASARINO. I. V.
C. IACOBO. RVBEO. PAPIRIO.
ALBERO COSS CELSO. CELSO.
CAP. REG. PRIORE.

M. ANTONIO. COLVMNE CIVI. CLAR SSIMO. TRIVMPHALI. DEBITVM. VIRTVTIS. PRÆMIVM. VTILE. POSTERITATI.

EXEMPLVM. GRATA. PATRIA.

POSVIT.

EX. SC. ANNO. M. D. XCV.
IO. FRANCISCO ALDOBRANDINO.
CIVI. ROMANO.

BELLI. ÆQVE AC. PACIS. ARTIBVS. INCLITO.

QVOD. MYLTIS. DOMI. FORISQ. PRÆCLARE. GESTIS. REBVS. ITALICI. NOMINIS. GLORIAM. LONGE. LATEQ. PROTVLERIT.

S. P. Q. R.
VIRTVTIS. ERGO. MAIORVM.
EXEMPLO. IN. CAPITOLIO.

COLLOCAVIT.

ANNO. SALLVTIS. M. DC. II.
CLEMENTIS. -VIII. PONTIFICATVS
VNDECIMO.

E tutto ciò si sa per dare la debita gloria à chi si deue, e per escitare con tale stimolo di gloria gli animi de'posteri à gloriose imprese, per essere essaltati ancor essi alla sublimità della Gloria.

Ponemo in vna mano la corona d'alloro, e

l'hasta dall'altra; perche tali cose; s'applicano tanto à quelli sublini spiriti, che acquistano gloria per l'armi, quanto à quelli, che l'acquistano per le lettere; atteso che con corone di lauro s'incoronauano li virtuosi poeti, e li valorosi Capitani. Ouidio nel primo delle Metamorsosi sache Apollo capo delle Muse cost canti.

Arbor eris certe dixit, mea semper habebunt Te coma, te cithara, te nostra laure pharetre Tu Ducibus latis aderi, cum, lata triumphum Vox canet, & longas visent Capitolia pompas.

L'hasta poi è simbolo della guerra, e però ponesi in mano à Bellona, auanti al tempio della quale era la colonna bellica, donde i Romani (si come vn'altra volta habbiamo detto) lanciauano vn'hasta verso quella parte, contro la quale voleuano muouer guerra, è Simbolo anco della Sapienza, e però ponesi inmano à Pallade riputata da'Gentili Dea della Sapienza, mediante laquale, come anco mediante la eccelienza della disciplina militare, s'arriua alla sublimità della Gloria.

SVPERBIA.

Donna bella, & altera, vestita nobilmente di rosso, coronata d'oro, di gemme in gran copia, nella destra mano tiene vn pauone, & nella finistra vno specchio, nel qual miri, & contempli se stessa.

La Superbia, come dice S. Bernardo, è vn'apperito disordinato della propria eccellenza,
& però suol cadere per lo più ne gli animi gagliardi, & d'ingegno instabile, quindi è che si
dipinge bella, & altera, & riccamente vestita.

Lo specciatsi dimostra, che il superbo si rappresenta buono & bello, à se stesso, vagheggiando in quel bene, che è in se, col quale somenta l'ardire senza volger giamai gl'occhi all'impersettione, che lo possono molestare, però si assomiglia al pauone, il quale compiacendosi della sua piuma esteriore, non degna la compagnia de gli altri vecelli.

La corona nel modo detto, dimostra che il superbo è desideroso di regnare, edominare à gl'altri, & che la superbia è regina, ouero radice, come dice Salomone, di tutti i vitij, & che frà le corone, & nelle grandezze s'acquista, & si conserua principalmente la superbia; di che porge manisesto essempio Lucisero, che nel colmo delle sue felicità cadde nelle miserie della superbia. Però disse Dante nel 29, del Paradiso.

Principio del cader, fu il maledetto

Qq 4 Super-

614 Iconologia del Ripa

Superbir di colui che tu vedesti
Datutto i pesi del mondo costretto.
E però si dice per prouerbio.
Acader va, chi troppo in alto sale
Il vestimento rosso, ei sa conoscere, che la

Superbia fi troua particolarmente ne gli huos mini colerici, & fanguigni, li quali sempre a mostrano alteri, ssorzandosi mantenere questa opinione di se stessi con gli ornamenti este; riori del corpo.

# S V P E R S T I T I O N E.

Del Signor Gio. Zaratino Castellini.



V Na vecchia, che tenga in testa vna Ciuetta, alli piedi vn Guso da vna banda,
dall' altra vna Cornacchia, & al Collo vn filo
con molti polizini, nella man sinistra vna
candela accesa, & sotto il medesimo braccio
vna lepre, nella man dritta vn circolo di stelle con li pianeti, verso li quali con aspetto ti-

mido riguardi.

La Superstitione è nata dalla Toscana la quale da Arnobio lib. 7. chiamasi madre della Superstitione. Neq; genetrix, & mater superstitionis Hetruria opinionem eius nouit aut samami nominata Superstitione dalla voce supestite latina, che significa soprauiuente, Onde Marco Tullio nel 2. lib. de nat. Deorum, dice, che li superstitiosi sono così chiamati perche

tutto il di pregano Dio, che li suoi figliuoli soprauiuano à loro; ma Lattatio Firmiano lib.4. cap. 28. dice, che questi non sono superstitiosi, perche ciascuno desidera, che i suoi figli sopraujuano, & quelli chiama super stitiosi, i quali riueriuano la memoria, che soprastaua de morti, ouero quelli, che soprauissuti al padre, & alla madre teneuano & celebrauano le imagini loro in casa, come Dei penati: Impercioche quelli che pigliauano nuoui riti, ò che in luogo de' Dei honorauano i morti, erano chiamati supestitiosi. Religiosi poi chiamauansi quelli, che honorauano i Publici, & antichi Dei, & proua ciò Lattantio da quel verso di Virgilio nel lib.8. dell' Eneide.

Vana superstitio, veterum que ignara Deorum.

Meglio di tutti Seruio, sopra il detto verso, dice che la Superstitione è vn superstitione, & sciocco timore notininata Superstitione dalle vecchie, e perche molte soprauissure, dall'età

delirano, & stolte sono, onde per tal cagione vecchia la dipingemo.

Et chiara cosa è, che le vecchie sono più superstitiose, perche sono più timide. Il Tiraquello nelle leggi Connubili part. 9. dice sche le vecchie sono spetialmente dedite alle Superstitioni, & però Cicerone in più luoghi la chiama Anile riputandola cosa particolare da vecchia, quindi è che le donne sono dedite alle stregonarie, & alla magia, arti familiari alle donne, come dice Apuleo nel 9. lib. del superstituto de superstit

Le ponemo vna Ciuetta in testa, perche è presa dalle timide, & Superstitiose persone per animale di cattiuo augurio, e come notturno è fatto simbolo della morte nelli Geroglifici di

Pic-

Pierio Valeriano, il quale dice, che col canto fuo notturno sempre minaccia qualche infortunio, & narra l'infelice caso di Pirro Rè de gli Epiroti, il quale reputò per segno cattiuo della sua futura, & ignominiosa morte, quando andando à espugnare Argo, vide per viaggio vna Ciuetta ponersi sopra l'hasta sua: impercioche ne segui, che giunto a dar l'assalto in leggiermente ferito da vn figliuolo d'vna Wecchiarella, la quale vedendo da alto, che Pirro perseguitana detto suo figlinolo, gli buttò in testa vna tegola con tutte due le mani, per il qual colpo cadè morto, & questa è Superstitione a credere, che tal morte di Pirro fusse augurata da quella Ciuetta. Per il mede-Amo rispetto se le pone alli piedi il guso, & cornacchia animali, che sogliono essere tenuti di male augurio da superstitiosi ancor hoggi, della Cornacchia Verg. Egloga 1.

Sape sinistra caua pradixit ab ilice cornix. Et Plinio la tiene per Augello d'infelice canto, quando nel x.lib.cap. 12.dice di lei.

Ipfa Ales inauspicate garrulitatis. Del Gufo nell' istesso loco, dice Plinio, che è animale di pessimo prodigio. Bubo sunebris, & maxime abominatus, & più abasso. Itaque in vrbibus aut omnino in luce visus, dirum, ostentum est . L'istesso riferisce Isidoro arrecando li seguenti versi d'Ouid. nel 5. delle Metamorfosi.

Fædaque sic volucris venturi nuntia luctus, Ignauus Bubo dirum mortalibus omen.

Nel Consolato di Seruio Flacco, & Q. Calfornio, fù vdito catare vn Gufo sopra il Campidoglio, & allhora appresso Nomantia cose de Romani andauano male, & perche era così abomineuole concetto, narra Plinio, che nel Consolato di Sesto Palleio istro, & di Luccio Pediano, perche vn Gufo entrò nella cella di Campidoglio, fù la Città in quell'anno purgata con sacrificio, pensieri tutti superstitios: poiche Superstitione è quando si crede che vna cosa habbia da essere da qualche fegno, il quale naturalmente non paia denotare simil cosa, dico naturalmente, perche ci sono animali, da' quali naturalmente si preuede vna cosa, come la sicura tranquilità del mare dall' Alcione, il quale augello tà il nido d'Inuerno, & mentre coua per fette giorni, sicuramente, il Mare stà tranquillo, di che n'è testimonio Santo Isidoro lib.12.cap. 7. Alcyon pelagi volueris dicta quasi ales Oceanea, eo quod Hyeme in stagnis Oceani nidos facit, pullosque educit, qua excubante

fertur extento aquore pelagus silentibus ventis continua septem dierum tranquillitate mitescere, & eius fætibas educandis obsequium. rerum natura prabere. Et perciò Plutarco de Solertia Animalium dice, che niuno animale merita d'essere più amato di questo Alcyoni autem circa brumam parienti totum mare Deus fluctuum, & pluusarum, vacuum, prebet, vt iam aliud animal sit nullum, auod homines ita merito ament: huic enim acceptum referre debent, quod media Hyeme septem diebus totidemque noctibus absque vilo perieulo nauizant, iterque marinum, tum terre-Stre tutius babet. Così anco quando apparisce il Cigno è segno di bonaccia, onde il suo aspetto è grato à Marinari Cygnus in auguris nautis gratissimus ales, Hunc optant semper, quia nunquam mergitur vndis . Versi addoti da... Seruio nel primo dell' Eneide sopra quelli 12. Cigni, che doppo tante turbulenze furno di felice Auspicio alla nauigatione d'Enea, & per lo contrario la tempesta è preueduta dal

pesce Eschine.

Che auanti venga si cuopre con arena, e piccole pietre per stabilirsi nelle ondose procelle, il che vedendo li Marinari buttano l'anchore, e si preparano per la futura tempesta, la quale è anco presentita da gli animali nominati da Plinio lib. 18. cap. 34. & del Polipo Plutar, nelle questioni naturali num. 18. dice, che preuedendo la tempesta corre verso terra, e cerca di abbracciare qualche saffo. Ne è marauiglia, perche questi animali aquatili conoscono la natura dell'acqua, & si accorgono della mutatione del Mare, & però facendo essi li sudetti motiui, si può predire senza Superstitione la tempesta, ma da Ciuer. ta, Cornacchia, Gufo, & altri animali non si può senza Superstitione predire bene, ò male alcuno, non hauendo essi naturalità alcuna col bene, ò col male, che ci ha da venire, mà li superstitiosi timidi attendono a leggierezze fimili, & mostrano d'hauere il ceruello di Cinetta, che in testa alla Superstitione habbiamo posta, e d'essere come insensate cornacchie, e come Gufi goffi & sciocchi, che li stanno intorno alli piedi, poiche pongono i loro studij, e pensieri sopra di quelli, & fondano sopra loro così vane osseruationi. Onde Budeo nelle Pandette, dice, Propterea fallum, zi Superstitio pro mani enam observatione ponatur; amentis eft enim Superstitione praceptorum contra naturam causa trab. Anzi Santo Isidoro non solo tiene tale Superstitione in-

fenfa-

fessenta. & vana: ma anco reputa cosa nefanda à credere, che Dio faccia partecipe de'suoi difegni le Cornacchie, Magnum nefas est credere ve Deus consilia sua cornicibus mandet. Porta al collo molti polizini, effendo costume di persone Suprrstitiose, timide di male, portare addosso caratteri, lettere, & parole per sanirà per arme, per isfuggire pericoli,& per altre cole a' quali non possono recare giouamento alcuno, perche non hanno virtù ne forza alcuna. Caracalla Imperadore ancorche gentile odiò simile superstitione, & condannò à morte chi portaua al collo polizini per rimedio di febbre terzana, e quartana, Ma piacesse à Dio, che simili superstitiose cose sussero estinte con la gentilità; poiche tuttauia ne sono anco tra' Chistiani, ne mancano di quelli, che aggrauano bene spesso il peccato della Super-Ritione con servirsi in cose, che non si conviene delle parole della scrittura Sacra, le quali si deuono portare semplicemente per deuotio. ne, come si auuertisce nel Manuale del Nauarro. Qui con sulunt, fingunt, vel portant eum ceria (pe quadam nomina scripta ad aliquid habendum, vel fugiendum peccat mortaliter, quia talia nomina uullum vim habent. nisi simplicater portent verba scriptura ob denotionem, similiter, & illi qui vinunt super-Stitiofa:n actionibus (uis.

Tiene la candela accesa per denotare l'ardente zelo, che pensano d'hauere i superstitiofi, riputandofi d'effere timorati di Dio, & pieni di Religione, come gli Hipppocriti. Superfuio etiam proxime accedit ad hypocrifim, dice i, Tiraquello, ma non s'accorgono i meschini, che sono priui di religione, & che il lor timore, è timore vitioso poiche la Superstitionescome dice Polidoro Virgilio nel dialogo della verità) non è altro, che vna importuna, & sciocca religione, non punto vera, & Santa, conciolia cola che, come la religione ado-1a, & honora Dio; così all'incontro l'offende la Supestitione, la quale è vitiosa estremità della religione, che la religione, come ogni virtù è polta tra due vitij, tra la superstitione, e trà l'impietà l'vno de' quali vitil pecca in a troppo, & l'altro in poco, il superstitioso teme più del douere, l'empio non teme niente: Concetto di Francesco Conano lib. 2. cap. 1. Est ergo religio, vi omnis virtus, inter duo vitia polica, o modus quidam inter nimium, o paruum, nam superstitiosus dicitur, qui plus iustametuens est religionis, ex quo mein falsos fibi Deos imaginatur, quos veneretur, & colat , neglecto interim vnius veri Dei honores. O' cultu. Impins autem est, qui nullos omnino Deos effectedit. Il che si conferma col detto di Seneca, citato dal Beroaldo sopra Suctonio nella vita d'Ottone cap. 4. Superstitio est error insanus, superstitio antem nibil alind est. quam falfi Dei cultus, & sicut religio coli Deum, ita superstitio violat.

Tal cosa deuesi tanto più abborrire da ogra Christiano, quanto che è costume derivato de fuperstitiosi Gentili, si come consta appresso antichi Poeti. Tibullo nella seccada elegia.

Et me lustrauit radis.

Ouidio nel 7 della Meram. Multi fida (q; faces in fossa sanguinis atra Tingit, & unfectus geminis accondu in aris. Terque senem flamma, ver agua, ver sulphurepurgat,

Et Luciano nel dialogo di Menippo . Medio nostis Mentio ad Tigridem me fluuiums ducens, purgauit simulatque abster sit, faceque illustrauit. Più à basso.

Interim accensam facem renens, hand amplius iam summisso murure, sed voce quams poterat maxima clamitans simul omnes conuocat Erynnes, Hecaten nocturnam, excelsamque Proserpinam. Essendo già la Gentilità spenta dalla celeste e salutifera luce del nofire Salu tore, spengasi anco in tutto, & pet tutto da noi la di lei pernitiofa, & infernal fa-

ce della Superstitione.

La Religione honora, & offerua il culto diuino, la Superstitione viola il culto di Dio; il Religioso dal superstitioso con questa distintione si discerne, il superstitioso ha paura di Dio, mail Religioso lo teme con riuerenza come padre, non come nemico, bellissima distintione posta da Budeo sopra le Pandete per auttorità di Varrone. Quale untem illud est quod Varro religiosum a superstinioso ea distinctione discernit, vi à supestitios dicattimeri Deos à religioso autem vereri ve parentes, non at hoftes timere. Greci superstitionem disidemonia appellant, & disiaamonas superstitiosos, ab inconsulta, o absurda dinine potensia formidine, huiusmodi meticulos. Scrupulos nuc aprellant, no inepio verbo, & inde fu. perstinos (crupulosos mest enim semper aliquid, quod male eos habeat, Gtanqua lapillus, idest (crupulus in calceo identidem punctuei; Si che li superstitiosi per tal spanento, che hanno della potenza diuina fi-pensano d'ef-

sere giustamente timorati di Dio, & ardenti nella buona Religione; mà s'ingannano perche totalmente sono aggiacciati, & freddi nel culto diuino, costretti dal gelido timore che hanno, impercioche non basta adorare Iddio per timore, mà si deue temere, & amare insiene,& con ardente amore honorarlo, & riue rirlo. Ancora li tiranni, & huomini facinorosi laremeno, temédosi non s'amano, mà si odiano: & con tutto ciò per timore si sà loro honore, ne per questo quell'honor è volontario dato di buon cuore perche no fi porta à quelli amore, mà Iddio si deue ben temere, ma con amore douendo noi conforme al principale precetto dell'ardente carità amare Dio sopra ogni cosa; Onde li superstitiosi temendo, & non amando Dio, ancorche per tal timore esfercitino digiuni, & s'occupino in oratione, & altre Religiose opere, non per quelte sono ardenti nella religione, fi come in apparenza mostrano d'essere, mà sono più tosto spenti, e morti, essendo priui del zelante amore verso Iddio, contro il quale per timore commettono l'acrilegij bene spesso seruendosi di cose sacre, & benedette in empio, & maladetto vío applicandole à loro superstitiose imaginationi per fuggire quel che temeno, ò per ottenere quel che desiderano per commodo, e vtil loro in questa vita mortale; Onde con molta ragione il Tiraquello dice, che s'accosta all'Hiptocrisia, anzi Budeo asserisce nelle Panderte, che fi piglia ancora per l'Herefia. Ponaretur etiam à doctis superstino pro ea quam baresim vocamus. Plutarco nel trattato della Superstitio. ne proua, che per il dannoso, vitioso, & spauetenole timore di Dio chiamato da Greci Disidemonia, li superstitiosi sieno nemici di Dio. Necesse est, quod si superstitiofuna, & odiste Deos, o metuere, quid ni enim, cum abus maxima sibi illata esse, illutumque iri mala exi-Stimet, iam qui Deum odit, & metuit eius est inimicus. Neg; interim mirum est, quod cos timens adorat ac sacris veneratur, & adiempla assidet, Nam tyrannos quoque coli videmus, & salutari, is que aureas statuas poni ab us, qui tacue eos oderunt, & execrantur, e nel medesimo trattato proua che li superstitiosi sono più empij degl'empij, e che la Superstirione è origine dell'empierà: di modo che non possono esfere altrimenti ardenti di zelo, di Religione ancorche mostrino d'essere infiam. mati nel culto di essa, essendo la Superstitione separata della Religione, come proua S. Agostino de Ciu Dei lib.4. c. 30. & à lungo ne di-

scorre per tutto il 6. lib. impercioche la Religione offerua il vero culto, & la Superstitione il falso dice Lattantio Firmiano, Nimo um Religio veri Cultus eft, superstuin falsi. Habbiamo polto fotto il medesimo braccio sinistro, che tiene la Candela accesa, il lepre verso il seno, per mostrare che il zelo apparente di Religione del Superstitioso è congionto con il vitioso timore, & lo tiene celato dentro del suo seno, del qual timore n'è simbolo il lepre, che le stà nel lato manco del cuore essendo che alli timidi superstitiosi palpita il cuore, come alli timidi lepri; Cornificio poeta, chiamat soleua i soldati paurosi, che fugginano, lepores galeatos, lepri con la celata. E Suida rifferisse, che li Calabresi da Reggio erano, come timidi, chiamati lepri. Timidum animali culculum est lepus: Ende Regini lepores dicti sunt, tanquam umidi, oltre di ciò i timidi superstitiofi, quando s'incontrano per viaggio in vna lepre la fogliono pigliare per male augurio,& tenerlo per finistro incontro, onde è quel verlo greco riportato da Suida.

φαν είς όλαν ώς δυςυ χείς πιζειτρίζες Conspectus le pus infelices fecu calles. L'incontro del lepre fà le strade infelici.

Nella man dritta tiene vn circolo di stelle e di pianeti, verso li quali risguarda con timore, perche, secondo Lucretio la Superstitione è vn superfluo, e vano timore delle cose, che stanno sopra di noi, cioè delle celesti, e delle diuine, Autorità allegata da Seruio nel luogo Sopra cit. Secudum Lucretium Superstitio est superstantium rerum, idest Cælestium, & diuinarum, que super nos stant manis, & superfluus timor: è proprio costume de' superstitiosi di hauere timore delle Stelle, Costellationi. & segni del Cielo & di regolarsi con li Pianeti, & fare vna cosa più tosto di Mercordi, e Giouedì che di Venerdì, & Sabbaro, & più d'vn giorno, che d'vn'al tro, & farla allhora che con ordine retrogrado si deputa al giorno del pianeta che corre: del quale errore n'è cagione l'Astrologia, dalla quale è deriuata la Superstitione, si come afferma Celio Rodigino lib.5. cap. 39. per auttorità di Varrone. Ex Astrologia porro sinu profluxisse superstitionum omnium vanitates, locupletissimus au-Ctor varro testatur.

Mà li timidi superstitiosi, lassino pure la vana Superstitione, & il vano timore, che hanno delle stelle, costellationi, Pianeti, e delli segni, che nel Cielo appariscono, poiche no possono à loro sare, ne bene ne male, & dieno più

tofto

tosto credenza à Dio padre della verità, che à gli Astrologi sigli della bugia, il quale in Gieremia cap. x. ci ammonisce, che non li temiamo. Iuxta vias gentium nolite discere, & à signis Cæli nolite metuere, qua timent gentes, quia leges populorum vana suni: & poco più à basso. Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt facere, nec bene: & però San Gregorio nell'homelia x. disse Neque enim propter sellas homo, sed stella propter hominem satta sunt. L'huomo non è nato per star sottoposto alle influenze delle stelle, mà le stelle sono satte per servitio dell'huomo.

# SVPPLICATIONE. Nelle Medaglie di Nerone.

VNa verginella coronata di lauro, con la finistra mano tiene vn cestello pieno di varij siori, e frondi odorifere, i quali con la destra mano sparga sopra d'vn' Altare con gran sommissione, al piè del quale Altare vi è vneletto con grandi & varij adornamenti.

Hauendo i Romani in vso per supplicare i Dij,i lettisternij, che erano alcuni letti, i quali stendeuano ne i tempij, quando voleuano pregare gli Dij, gli fossero propitij, e queste supplicationi, & lettisternij si faceuano, ò per alle. grezza, ò per placare l'ira delli Dei, nel qual tempo gli Senatori con le mogli, & figliuoli andauano à i tempij, & alli altari delli Dei, & alcune volte soleuano anco in tale occasione andare i nobili fanciulli,& li libertini, & anco le vergini tutte coronate, portando la laurea, hauendo seco con pompa i sacri Carridelli Dei, soleuano dimandare, & pregare con sacri versi la pace à quelli, e si stendeuano i letti sternij appresso gli altari delli Dei con varij ornamenti, & spargeuano, come habbiamo detto verdi,& odorifere frondi,& fiori d'ogni sorte, & le verbene auanti, & dentro delli sempij.

TARDITA.

Onna vestita di berettino, & stauerà la faccia, & la fronte grande, starà à cauallo sopra vna gran Testuggine, la quale regga con la briglia, & sarà coronata di giuggiolo, arboro tardissimo à far frutto.

TEMPERANZA.

Onna vestita di porpora nella destra ma.
no tenga vn ramo di palma, & nella sinistra vn freno.

La Temperanza è vna mediocrità determi-

nata con vera ragione circa i piaceti, & dispiaceri del corpo, per conto del gusto, & del tatto, vsandosi come si conuiene per amor dell'honesto, & dell'vtile; che sia di mediocrità si mostra col vestimento di porpora composto di dua diuersissimi colori, si quali così posti insieme fanno apparire vna diletteuole, & vaga compositione, come due estremi guardati ad vn sagace, & accorto intelletto, ne nasce va idea, & vn concetto di molta perfettione, laquale poi manifestata nell'opere dimandiamo con que sto nome di temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dispiaceri del corpo.

Le si dà la palma in mano, simbolo del premio, che hanno in cielo quelli, che dominatdo alle passioni, hanno so ggiogati se stessi.

La palma non si piega, ancorche le stiano sopra grandissimi pesi, anzi si solleua, come di cono li scrittori, così anco l'animo temperato, quanto più sono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto è più auueduto, & accorto in superarle, & in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che deue essere la Temperanza principalmente adoperata nel gusto, & nel tatto, l'vno de' quali solo si partecipa per la bocca, & l'altro è steso per tutto il corpo.

Gli antichi col freno dipingeuano Nemesis figliuola della Giustitia, la quale con seuerità castigaua gli effetti intemperati de gli huomini, & alcuni dipingono la temperanza con doi vasi, che vno si versa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sà di due liquori insieme, con quello, che si sà di due estremi diuersi.

Si potrebbe ancora fare in vna mano vn'arco di tirar frezze, per mostrare la mezzanità
fatta, & generata dalla temperatura nell'artioni, perche tirato con certa misura, manda
fuori le saette con velocità, & non tirando la
corda, ò tirandola troppo, ò non vale, ò si
spezza.

# Temperanza:

Donna, che nella destra mano tiene vna palma,& nella sinistra vn freno,& à cã. to vi sia vn leone abbracciato con vn toro.

Il freno si piglia per la moderatione de gli appetiti, & la palma per la vittoria, che hà il temperante vincendo se medesimo, come si è detro.

Il Leone abbracciato col toro è simbolo dell'huomo dato alla temperanza.

TEM-



il seruidore tutta la misura insieme di che l'Elesante auuedutosi diusse in due parti l'orzo con la proboscide, & lasciatane vna mangiò l'altra secondo il suo ordinario, dal che il Padrone venne in cognitione sacilmente di quello, ch'era, prendédo segno dell'ingordigia del seruidore poco sedele, e marauiglia della Temperanza dell'Elesante molto continente.

Della giouane, vestira di tela d'argento, con Clamidetta d'oro: so pra la testa per acconciatura portarà vna Testudine nella destramano vn freno d'argento, & nella sinistra vn ouato, oue sia dipintovn paio di ceste, con motto che dica, Virtus Instrumentum.

Temperanza.
Onna di bello aspetto, con cap
pelli lunghi, & biondi, nella
destra mano terrà vna tanaglia có
vn ferro insocato, & nella sinistra
vn vaso di acqua, nel quale tempera quel ferro ardente, & sarà vestita
ta di velluto rosso con lacci d'oro.

Onna, laquale con la destra mano tiene vn freno con la finistra vn tempo di ho rologio, & a canto vi tiene vn'Elesante.

Dipingesi col freno in vna mano, e col tempo nell'altra, per dimostrare l'offitio della téperaza, che è di raffrenare, e moderare gli appetiti dell'animo, secondo i tempi, significandosi anco per lo tempo la misura del moto, & della quiete, perche con la Temperanza si misurano i mouimenti dell'animo, & si danno i termini dell'vna, & dall'altra banda, da'quali vscendo la Temperanza, si gusta come i siumi, che vanno suori delle sponde loro.

L'Elefante dal Pierio nel 2. libro, è posto per la Temperanza, perche essendo assuefatto ad vna certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto quanto è sua vsanza per cibarsi; Et à questo proposito Plutarco racconta, che in Siria hauendo vn seruidore ordine dal suo Siguore di dare vna misura di biada al giorno ad vno Elefante, che haueua, il seruidore per molti giorni sece stare detto animale solo con meza misura, & essendoui vna volta il Padrone presete gli diede

# TEMPERAMENTO.

Delle cose terrene con le celesti.

Vomo vestito con habito graue, che co la destra mano tenga vna pianta di Solissequa, cioè helitropio, con la sinistra vn'altra pianta detta, Lunissequa, altrimente chia-

mara, Selinotropio.

Volendo gl'Egittij (come narra Pierio Valeriano nel lib. cinquantaottesimo) dimostrare l'vnione, concordia, & temperamento, che hano le cose di questa natura inferiore con le Celesti, come quelle, che sono collegate insieme per alcune forze occulte, non vsauano di esprimerlo con più manistesto segno, e più proprio Geroglissico, che sigurare le sopradette, due herbe, ò piate che dir vogliamo, cioè l'helitropio, e l Selinotropio, percioche quella si muone, e gira secodo il Sole, e questa secondo la Luna e dicesì, che ci sono de glastri siori tato d'alberi quanto d'herbe, che dimostrano sar il medesimo, ma non già più euidentemente di queste due onde è da sapere, che gli Egittij

teneuano, che tutte le cose hauessero vno istes so ordine, e modo, talche hauessero dipendenza dalle Superiori, e con quelle sossero collega te, vna per sorza dell' intelletto, vn' altra per sorza della ragione, vn' altra della natura, vn'-altra del senso, e così ciascuna seguisse la sua, con la quale benissimo si consacesse.

# TEMPESTA NINFA DELL' ARIA.

Vedi à Grandine, T E M P O,

H Vomo vecchio, vestito di cangiante color vario, & diuerso, sarà il detto vestimento riccamente fatto à stelle, perche di tem.
po, in tempo esse sono dominatrici alle cose
corrottibili, sarà coronato di rose, di spishe, di
frutti, e di tronchi secchi come Re, e Signore
dell'anno, e delle stagioni, starà sopra i circolo del Zodiaco, perche la sua virtù è la su nel
Cielo altamente collocata, & misurando à noi
i moti del Sole, & de gli altri pianeti, ci distingue, & estingue i mesi, gli anni, & l'età; terrà
vu specchio in mano, il quale ci sa conoscere, che del tempo solo il presente si vede, e hà
l'essere, ilquale per ancora è tanto breue, & incerto, che non auanza la falsa imagine dello
specchio.

A canto hauerà vn fanciullo magro, & macilente, da vna banda: & dall'altra vn' altro bello, & graffo, ambidue con lo specchio, & sono il tempo passato, che si và consumando nelle memorie degli huomini, & il suturo, che

accresce le speranze tuttauia.

A piedi sarà vn libro grande nel quale due altri fanciulli scriuano, tenendo l' vno significato per lo giorno, il Sole in testa e l'altro per

la notte, la Luna.

Tempo.

V Ecchio vestito di varij colori, nella destra mano terrà vna serpe riuolta in circolo, mostrerà di andare con la tardità, e lentezza, hauerà il capo coperto di vn velo di color verde, sopra alla chioma canuta, perche il freddo, e le neui significati nella canutezza sono cagione, che la terra si veste di herbe, & di fiori.

La Serpe, nel modo sopradetto, significa l'an no, se condo l'opinione de gli antichi, siquale si misura, & si distingue col tempo, & è imme-

diatamente congiunto con se stesso.

Vomo vecchio alato, ilquale tiene vn cerchio in mano: & stà in mezo d' vna

ruina, ha la bocca aperta, mostrando i denti, li quali sieno del colore del ferro.

Si fà alato, secondo il detto Volat irreparabiles tempus, ilche è tanto chiato per esperienza, che per non disacebar le piaghe della nostra miseria, non occorre farui lungo discorso.

Il cerchio, è segno, che il tempo sempre gira, ne hà per sua natura principio, ne fine, mà è principio, e fine di se solo alle cose terrene, &c

à gli elementi, che sono sferici.

La ruina, e la bocca aperta, & i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, guasta, con suma, & manda per terra tutte le cose senza spesa, & senza fatica.

Tempo.

H Vomo vecchio, alata col piede destre fopra d' vna ruota: & con le bilancie, o-

nero col pelo geometrico in mano.

Il piè destro sopra alla ruota; laquale con la sua circonferenza non tocca, se non in vn pun to, che non stà mai fermo ci sà comprendere, che il tempo non hà se non il preterito, & il suturo, essendo il presente vn momento indiussibile.

Le bilancie, ouero peso Geometrico dimostrano che il tempo, è quello, che agguaglia; &

aggiusta tutte le cose.

# TENACITA.

V Na vecchia, che d'ogni intorno fia circondata di hellera, e di rami della medefima pianta ne tenga in ambe le mani.

E attribuito di tal maniera il nome della Te nacità all' hellera, come fignificato di legare, e d'abbracciare, che già appresso i Romani al Sacerdote di Gioue non solo era tristo augurio toccarla, mà anche il nominaria, accioche indi non apparisse legato in alcun modo, ne in fatti ne pur col pensiero, e per questa cagione non gli era pur lecito di portarne vn' anello, volendo, che a' Sacerdoti sossero tutte le cose libere. Onde appresso Virgilio si leggo che volendo far sa cristito Didone, leuò via i legami de i piedi, e discinsesi d'ogni intorno la veste.

# TENTATIONE.

Onna laquale con la destra mano tiene vn vaso di suoco, e con la sinistra tenedo vn bastone lo stuzzica & maneggia perche tentare, non è altro che somentare quello, che per se stesso ha poca forza, se bene è po-

tente

# T



tente ad hauerne affai, & ad accellerar l'opera ò di corpo ò di mente.

# TENTATIONE D'AMORE.

T Na bella verginella, di poueri habiti vestita, la quale mostri di stare ambigua..., se debba raccogliere alcune collane d'oro, & gioie,& denari, che stanno per terra, & si dipingerà in vna notte; dietro lei fi vedrà vna vecchia, & macilente.

Alla gagliardezza delle tentationi molto fà l'importanza delle cose, che si promettono, ma molto più stimola la necessità, che l'huomo sente in se stesso delle cose offerte. Però si dipinge questa giouanetta pouera, & mal vestita, con l'occasione d'arricchire in luogo, che col filentio, & con la secretezza, par che inclini, & pieghi l'animo farlo con le persuasioni, che non cessano stimolare, ò l'orecchie, ò il cuore, vedendo. ò dalla concupiscenza, che per se stessa non cessa, ò dalle parole di persona habituata nel vitio, che continouamente

sprona, & tanto più se l'animo è feminile, che per se stesso concorre a'fomenti della natura, à queste inclinationi principalmente accompagnato dalla debolezza, chevolentieri si lascia partecipare, e dalla verginità. che per la poca esperienza incauta facilmente fi lufinga, e tira.

La vecchia macilente, che vi stà dietro, è figura della persona habituata nel vitio, che persuade à malitioli artiori, la conversatione de quali deuesi fuggire, è ciascuno deue procurare di non lassarle praticare in cafa effendo bene spesso cagione della perditione delle famiglie, di che ne audertisce Naumachio Poeta Greco, effortandoci à discacciare gli esterni amori, prima che da altri si conosca il disegno della mente loro. Externos amores reice priusquam ab alus ,

Revera conoscas studia, mentesque ip for um

Nec Anum improbam tuis vaqua adibus receptas:

Multorum bene conditas familias pessundederunt Anus.

TERRORE.

Vomo con la testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in mano vn flagello, perche par proprietà del Leone, atterire chi lo riguarda, però gl'antichi vsarono al terrore far la faccia di questo animale.

Il flagello è inditio, che il terrore sforza gli animi, & gli guida à modo suo, & i colori ancora fignificano le varie passioni, alle quali im piega l'animo vn'huomo, che dal terrore si la-

scia spauentare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atteriscono gli huomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nociui, & le subitanee mutationi delle cose; l'vno è nel viso, l'altro nella sferza; il terzo nella veste di cangiante.

Paulania finge, che Marte per commissione di Gioue vada a suscitar guerra fra gl'Argiui, & i Thebani, & dice che pigliò lo spauento,& il terrore, & gli fece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte descriue gli effetti che da lui vengono, & si è voltato in lingua nostra così.

# TERRORE.



Delta plebe crudel, che hà intorno elegge
Il terror, e a i destrier lo manda innanzi
Al cui poter non è, che il suo paregge,
In far temer altrui, non che l'auanzi,
Per costui par che l'huom, il ver dispregge,
Se nel timido petto, auien, che stanzi
Il mostro horrendo, che hà voci insinite
Et mani semper al mal poste, & ardite.
Vna sola non è sempre la faccia,
Ma molte, e tutte in variati aspetti,

Che si căgiano ogn'hor; pur che a lui piaccia
Di accordar quei co spauentosi detti:
Quelli ne cuori human si forte caccia,
Che a dar loro ogni fede sono astretti;
E con tanto spauento spesso asfale
Le Città, che poi credono ogni male.

Il Terrore dipinto con la faccia di Leone, racconta Paufania che si vedeua scolpito presso à gl'Elei nello Scudo di Agamennone, mì che in molte altre occasioni si dipingeua donna insuriata. & terribile sorse per memoria di Medusa, la testa, della quale era da Domitiano portata innazi al petto nell'armatuta, per dar

terrore, & spauéto à chi lo mirana. TERREMOTO.

L Terremoto si potrà rappresentare in disegno con figura d'huomo, che gonsiando le guancie, & torcendo in strana, & fiera attitudine il viso, mostri con gran sorza di vscire da vna spelonca, ò dalle sisure della terra; & già si veda con i crini longhi, & sparsi.

La terra intorno si potrà fare roti ta, & solleuata con arbori gettati à terra fracassati, con le radiche ri-

uolte al Cielo.

Il terremoto, è quel tremore, che fà la terra per cagione dell'effalationi ristrette nelle viscere di esta, che cercando l'esta la scuotono, & si fanno strada all'vscire suora con cuidente apertura di quella. Onde Lucretio dice.

Quod nisi prorumpit tamen impeius ipse animal. (na ierre. Ei sera vis venti per creba soram:-Dispertitur et horror, & incutii inde tremorem.

THEORIA.

Del Signor Fuluio Mariotellis Heoria, voce à i Greci significativa di contemplatione, & visione è venuta noi per significare ogni deduttione di ragione, fondata nelle cagioni delle cose secondo gl'ordini loro con la notitia de principii dependenti non dal fenso, mà più tosto dall'intelletto, percioche quei principii che pendono dal senso, fanno la prattica che nel la Theoria si oppone, rispetto à i principij; i quali tutti fono diretti à bene operare co arte, cioè à mifura, & à segno, come testifica Arist.per principio di tutta la sua Metafisica onde Theoria farà cognitione, e deduttione di principij dependenti im nediatamente: & mediatamente dall'intelletto. Et perche come i principij che nascono dall'apprensione del senso, tato sono tenuti più certi, quanto più immediatamente pendono da quello, così dourà dirsi all'incontro dell'intelletto, che i suoi principii tato siano più veri quanto, dal senso più stanno lontani, bisogna dire che principio, fecno, reale, e primo di tutta la Theoria, non lia altro che Dio perche ne cola piu di lui lontana dal sen-

Fa

T H E O R I A.

Del Signor Fuluio Mariotelli.



fo si può apprendere, ne similmente più all'intelletto vnita, di lui solo, primo, & infinito: potentissimo per se stesso, & efficacissima cagione del nostro intendere. Talmente che molto più repugnante all'essere humano è l'hauer l'intelletto alieno dalla notitia di Dio, che non è l'hauer il senso lontano dalla notitia del moto del caldo, del freddo, e d'altri fimili accidenti perche come à queste cose in tutte senfibili si crede senz'alcun opera dell'intelletto, così à Dio in tutto intelligibile con l'intelletto subito s'aderisce, senza alcuna operatione dell'esteriore, poco prezzato dall'interiore, e stabilito sentimento dell'anima. Et quindi è forse che i Greci dissero Iddio Osor dall'istesla voce Osepora, quasi che sia Iddio al nostro discorso non altro che principio, e prima forma. Et così conoscendosi, che la Theoria dalla pratica vien distinta in quel modo che l'intelletto del selo, & la cosa intelligibile dalla se sibile, si può agenolmente dire, che da cinque habiti interiori posti da Arist. nell'Etica appartengano l'Arte, & la Prudenza alla Prattica, & alla Theoria la sapienza e l'in. telletto, & che da ambedue le parti la scienza dependente, téga il luogo di mezo per l'humana apprensione. Rispetto à queste circostanze io giu. dico, che la Theoria si possa conuenientemete rappresentare in forma di Donna giouane che miri in alto. tenendo le mani congiunte infieme sopra la testa con le quali tenga vn compasso aperto, con le pute riuolte al Cielo, che sia nobilméte vestita d'azuro, in atto di scendere dalla sommità d'vna scala cô tutte queste circostanze significandosi eminéza. nobiltà, e sublimità, la giouetù significa agilità, speditezza, ardore, vita, speranza, & allegrezza, cose alla Theoria couenient, perche la notitia dell'ordine delle cagioni, tiene la mente desta audace, confidéte, lieta, pronta, presta, tisoluta & efficace.

Il colore del vestiméto dimostra, come termine vitimo della nostra vista mediate la luce è questo colore, che apparisce nel Cielo, così termine dell'intelletto, mediante il discorso, e l'istesso Dio, di cui è luogo

proprio e sede proportionata alla natura di lui, che è natura di tutte le cose l'istesso Cielo.

La faccia riuolta in alto, mostra che come sono gli occhi nostri col Cielo, con la luce, e col Sole, così è il nostro intelletto con le cose celesti, e con Dio. Et perche nell'occhio per la vista v'è l'imitatione del Cielo, hauendo lorbe suo circondato di sette pelicole, che rappresentano i sette orbi planetati del Cielo, & in mezo vn globetto duro, che prende il lume da quei circoli maggiori, e minori con diuerse restessioni, adissimilitudine della terra, però possimo dire, che nell'intédere vi sia l'imitatione di Dio, & della Diuinità, mà tanto in angusto, rappresentata, quanto tutto il Cielo nel giro degi occhi nostri si rappresenta.

La scala hà i suoi gradi distinti vguali, & proportionati al passo humano, per andar col medesimo motto del corpo all'innanzi, & all'insù in vn tempo, nel che si mostra, che così le cose intelligibili hanno ordine, e proportione per andar discorredo di grado, in grado, dalle cose vicine, alle lontane, col tempo che è mi-

Lr fura

sura del moto progressivo, & di ogni moto, non potendo l'intelletto humano senza tempo sermare, & assicurare il discorso del più, e del meno.

Le mani e le braccia che in circolo tengono la testa in mezo rappresentano in qualche modo la lettera greca 9, con la quale si soleua significare per breuità l'istessa Theoria, senza scriuere l'altre. Et la positura delle mani sopra la testa dimostra che la Theoria, & cognitione delle cagioni hà eleuate sopra l'esperienza nella maggior altezza dell'huomo, & sostenute le operationi, le quali sono istrumenti di sostentamento doue non è Theoria.

Il compasso con le punte riuolte all'insu dimostra l'istesso risguardo delle cose sublimi come la faccia. Et il compasso significa per se stesso quasi sempre misura, perche è il più commodo istrumento che sia in vso, per misurar le cose, per non hauer in se segni, ò termini fissi, & poterci adattare à tutti i segni, & termini à i quali si stende con le sue punte. E istrumento proprio da formare il circolo, che è la prima figura irrationale dalla quale pendono le ragioni di tutte le altre come da primo, e proprio principio, onde Euclide nell'assegnare de primi elementi il primo di tutti constitui il trigono equilatero, il quale immediatamente si proua col circolo, e con l'operarione del compasso, quindi è la difficoltà che hanno trouato sempre, e trouano, ancora hoggi tutti i Matematici nella quadratura, ouero commisuratione, proportionalità del Circolo con le altre figure. Significa ancora il Compasso, infinità, & perche il suo moto in circolo non hà termine, & perche ad infiniti termini, si può adattare, & perche operando stà insieme in quiete & in moto, è vno, & non vno, congiunto, e disgiunto; acuto, & ottulo, acuto done si disginnge, ortulo doue si vnisce simile alle gambe, & a i piedi l'huomo co'i quali si forma (mouendosi à vicenda l'vno mentre l'altro si posa. il passo on l'è che noi diamo nome di compasso à quello istrumento, da i latini detto rispetto al giro circino e da i greci finalmente S'aßn'the che è quanto compasso & sesto è detto da noi, onde è il verbo assestare cioè adattate à giusta è vera misura rispetto al sestante, che era la minor misura nel valor del dinaro, simile al nostro quattrino è rappresentato da i greci in due lettere y, A, le quali ambedue rappresentano quel tutto che Pithagora confiderò in vna sola.

E per la commodità di questo instrumento. ancora viue la memoria dell'Inuentore, che fù Talo Atheniese, nipote di Dedalo che senza esso difficilmente si porrebbono hauer le distanze cosi della terra, come del Cielo anzi che ne dell'huomo stesso si possono assegnar le debite proportioni senza l'vso del compasfo: come jo hò dimostrato nella mia noua Enciclopedia, che presto piacendo à Dio darò fuori:onde per tutte queste ragioni viene il Compasso alla Theoria bene applicato, con le punte in alto verso il Cielo, ch'è di figura ssorica, e circolare. Et oltre alle dette ragioni conviene ancora alla Theoria il compasso, perche significa il vero modo del nostro sapere, percioche il sapere humano non è altro se non adattarsi con facultà misurare, & proportionar insieme le cose, onde con questo rispetto, come testifica Diogene Laertio, i filosofi da principio Analogitici furono detti. Il compasso è fatto di due come membra in parte vguali, in parte ineguali, vguali quanto alla lunghezza, mà ineguali quanto alla conversione, e participatione del mezo: perche l'vna parte tocca dal mezo che le stringe insieme vna volta sola, & l'altra due volte, ne i due braccietti: il che ageuolmente apparisce significativo della ragione, dalla quale pende il saper nostro; essendo essa, quando è ragioneuolmente formato di due membra, l' vno più vniuersale dell'altro, mà vgualmente potenti rispetto alla conclusione, & il mezo termine stringe insieme ambi gli estremi; onde vgualmente vniuersali, ò almeno non noti vgualmente tale è buono e giusto il compasso per fare il circolo, emisurar la quantità nelle cose, tale è buona è vera fimilmente la ragione per formarne la ragione demostratione, è lineare ò circolare. Et perche l'vso della ragione hà per fine l'affestar dell'attioni, quindi è che con metafora tolta dal compasso si dicono le attioni nostre giuste, & ingiuste secondo che si conformano con la ragione, e con le leggi, la qual giustitia legale per essere il vincolo della vita Civile, all'hora è interamente perfetta, quando si forma della linea il circolo, cioè che la vita serue à Dio, che l'hà data che questo è il tirar dalla linea, inreprensibilmente all'vnione del suo principio, & questo è solo, che da i titoli di sapienza perche è cosa... che supera le forze humane, hauendo bisogno di forza superiore che purifichi in tutto l'anima da gl'affetti terreni, come dimostra

frà gi' altri Platonici, Iamblico alquale nondimeno non arriuò la luce serbata, solo per ridel Padre.

# THEOLOGIA.



Donna con due faccie dissimili, guardando con l' vna più giouane il Cielo, con l'altra più vecchia la terra, starà a sedere sopra vn globo, ouero vna balla turchina, pietta di stelle, tenendo la destra mano al petto, & la sinistra stesa verso la terra, & sostenendo il lem bo della veste, vicino alla quale si vede vna ruota, che è il proprio Geroglissico nelle sacre lettere della scienza Theologica, perche come la ruota non tocca la terra, se non con l'insima parte della sua circonferenza mouendosi, così il vero Theologo si deue servire del senso nella sua scienza, solo tanto, che l'aiuti a caminare inanzi e non per assonatori dentro.

Le due faccie, con le quali guarda il Cielo, e la Terra, dimostrano, che come disse S. Agostino a Volusiano, tutta la Theologia è sondata nel riguardate continuamente, & amare co preseueranza Dio, & il prossimo, & per non si potet alzar l'vna, che l'altra non si abbassi, dimostra, che il Theologo, non bisogna, che

mai tantó s'inalzi con l'ingegno, che no si ricordi di essere huomo, & che facilmente può incorrere in molti errori, & però deue andare cauto & prouedere con apertenza nel riuolgersi per la bocca il testamento di Dio.

Si fomiglia all'età giouenile quello, che guarda il Cielo perche le cose alte, & remote, sono curiose. & piaceuoli, come le cose terrene, & basse per hauer seco fastidij, & molestie, sono dispiaceuoli, & tediose.

Stà a federe fopra il Cielo stellato, perche la Theologia non si riposa in cosa alcuna inferiore, ma và direttamère a ferire alla cognitione di Dio, donde ha poi regola, & norma da sapere, & inresidere tutte le cose, che le sia con facilità ordinate rendono ma rauiglia a gl'occhi nostri in terra.

La mano al petto, mostra grauità, per esser questa, scienza di tutte le scienze.

Il lembo della veste sostenuto dal, la mano, che stà distesa verso terra di mostra, che vna parte di Theologia si stende alle cose basse, mà necessa-

ria, che sono il formate debitamente, le attioni nostre, regolatsi nelle virtù, suggire si vitij, & honorar Dio interiormente & esteriormete, & altre cose simili, le quali sono, come vna veste, sotto alla quale non penetrano, se non le menti illuminate da Dio.

TIMIDITA' O TIMORE.

La Vomo vecchio vestito di giallolino, col corpo curuo; la faccia alquanto pallida, gli occhi piccioli, & biachi, le mani lunghe. & sottili, & i piedi alati; starà mesto, & sotto il braccio sinistro terrà vn Lepore, se bene frà il timore, & la timidità vi è qualche poco di differenza, non però tanto, che non si possano abbracciare sotto vn' istessa imagine; onde diciamo, che il timore, è vna passi one dell'animo, nata, ne gl'huomini dal dubbio, che hanno, che l'opinioni fatte non vengono giustiscate à bastanza.

E vecchio perche si genera doue non è abbondanza di sangue, ne viuscità di spiriti, il

Rr 2 che

Iconologia del Ripa

che si vede auuenire ne' vecchi, che perdono il vigore insieme con l'età, & facilmente te-

mono tutti gl' infortunij

Il giallolino, del quale colore è la veste, è Imperfetto come il timore mostra imperfettio ne dell'huomo non nascendo se non dalla cognitione della propria indignità.

I fegni sopradetti del corpo sono ne' timorosi notati tutti i fisognomici, & da Aristotile

in particolare cap. 6.9. 10.

Il Lepre fotto al braccio finistro, & come di ce il medesimo Autore nel lib. dell'historia de gl'animali è timidissimo di sua natura & se ne vedono manisesti segni, & effetti.

I piedi alati, fignificano la fuga, che nafce per lo timore fpessissimo, come si è detto in al-

tro proposito.

## TIMORE.

V Ecchio, pallido, vestito di pello di ceruo, in modo che la testa del ceruo saccia l'acconciatura del capo, & ne gl'occhi del ceruo vi saranno molte pene di color rosso.

Si dipinge pallido il timore; perche rende

pallidi quelli che l' hanno:

Vestesi di pelle di ceruo, perche il ceruo è animale timidissimo, & suggendo da qualche sinistro, se troua correndo delle pene rosse, terma il corso, & si aggira in modo che spesse vol te ne resta preso, ilche Vergilio nel 12 dell'Eneide accennò con queste parole.

Inclusi velus si quando si flumine mattus. Ce. u.m., aut punice a septum formidine penna.

# TIRANNIDE.

Onna armata, alquanto pallida, superba, & crudele in vista, & stando in piedi, sotto all' armatura hauerà vna trauersina di porpora, in capo vna corona di ferro, nella destra mano vna spada ignuda, & con la sinistra terrà vn giogo.

Armata & in piedi si dipinge per dimostrare la vigilanza; che è necessaria al tiranno per conseruare la grandezza dello stato violento; che però stà sempre con l'animo & con le sorze apparecchiate alla disesa di se stesso, & al-

l' offesa d'altrui.

E pallida, per lo timore continuo, & per l'ansietà, che perpetuamente la molestano, &

affiggono.

Dimostra la crudeltà, e superbia nell'aspetto, perche l'yna di queste due pesti, le sa la stra. da alle ingialte grandezze,& l'altra ce la fa ef fere perseuerante.

Si veste di porpora, & si corona di ferro, per dimostratione di signoria, mà barbara, & cru-

dele.

In vece dello scetro segno di dominio, & di gouerno leggitimo, tiene vna spada ignuda, come quella, che si procura l'obedienza de' sudditi con terrore pascendoli, non per il ben loro come sà il buon pastore, mà per soggiogarli all'aratto, & per scorticarli, come sà il bisolco mercenario de buoi, hauendo per sine solo la propria vtilità, & però tiene il giogo in mano.

#### TOLERANZA.

S I dipinge donna vestita di berettino, d' afpetto senile in atto di sopportare sopra alle spalle vn sasso co molta fatica con vn morto, che dica, Rebus ma seruo secundis.

Tolerare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la grauezza di esso per qualche buon sine, & son pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, & tollerare per cagio ne di virtù gli fastidij, & le afsittioni, lequali si dimostrano col sasso, che per la grauità sua opprime quello che gli stà sotto.

E vecchia d'aspetto, perche la toleranza nasce da maturità di consiglio la quale è dell'età senile in maggior parte de gl'huomini mante-

nuta, & adoperata.

Et il motto dà ad intendere il fine della Toleranza, che è di quiete; & di riposo, perche la speranza sola di bene apparente sà tolerare, & sopportare volontieri tutti li fastidi].

# TORMENTO D'AMORE.

Vomo mesto, & malinconico, vestito di color bruno, & fosco, cinto di spine; nell'acconciatura del capo porterà vn cuore passato da vna frezza con due serpi che lo circondano, mostrerà essa figura il petto aperto, & lacerato da vno Auoltore, stando in atto di mostrare con le mani le sue passioni, & il suo tormento.

## TRADIMENTO.

Homo vestito di giallolino, con due tefte, l'vna di vaga giouane. & l'altra di vecchio orgoglioso; nella destra mano terrà vn vaso di suoco, & nella finistra vn'altro vaso d'acqua; sporgendo il braccio innanzi.

#### TOLERA

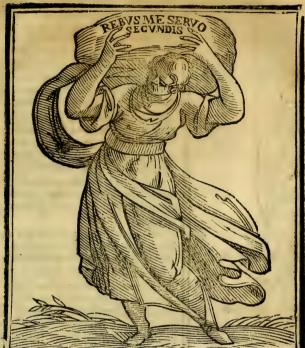

Il tradimento è vn vitio dell'animo di coloro, che macchinano male contr'alcuno, fotto pretesto di beneuolenza, & d'affettione, ò con fatti, ò con parole; & però la detta figura veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingesi con due teste, per la dimostratione di due passioni distinte, l'vna, che inclina alla beneuolenza finta, l'altra alla malcuolenza vera, che tiene celata nel cuore per dimofirarla con l'occasione della ruina altrui.

I due vasi l'vno di fuoco, & l'altro d'acqua insegnano, che il tradimento si serue di contrarij, perche quanto il tradimento deue effere maggiore, tanto mostra maggiore l'affettione, & la beneuolenza.

L'acqua, & il fuoco si prende per lo bene, e per lo male, secondo il detto dell'Eccl. al 15.

Appopuit tibi aquam; Fignem: ad quod volueris porrige manum tuam.

TRADIMENTO.

V N'huomo armato, di brutto aspetto, il quale stia in atto di baciare vn'altro huomo bello, & senza armi; terrà la mano dritta al pugnale dietro al sianco.

## N Z A.

Si fà d'aspetto dispiaceuole, perche questo vitio è macchia enorme, e desormità insame della vita dell'huomo.

Il bacio è inditio d'amicitia, & di beneuolenza; dar la mano al pugnale per vecidere, è effetto d'odio di rancore, & di tradimento.

L'huomo disarmato, dimostra l'innocenza, la quale sà scuoprir maggiore la macchia del tradimeto, & che i traditori sono vigliacchi nell'effercitio dell'armi, nou si curando perdere l'honore, per esfere sicuri nel risso della vita.

#### Tradimento.

V Na furia infernale, acconciatamente vestira, tenga vna maschera sopra il viso, & alzandola alquanto con vna mano, faccia scoprire in parte la faccia macilente & brutta, la detta maschera hauera i capelli biondi, & ricci; in capo porterà vn velo sottilissimo dal quale traspariscano li capelli terpentini.

Fingono i Poeti, che le Furie, sieno alcune donne nell'Inferno destinate a'tormenti altrui; & che sieno sempre inclinate alla ruina degli huomini, brutte, dispiaceuoli, fetenti, con capelli serpentini, & occhi di fuoco, e per questo essendo esse ministre di grantdissimo male, ricoperte con la maschera, note. ranno il tradimento, che è vn'effetto nociuo. e luttuoso ricoperto con apparenza di bene, e però hà la detta matchera i capelli biondi, e ricci, che sono i pensieri finti, per ricoprire la propria sceleraggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i serpenti, che sono tutti veleno, & tossico, & i capelli serpentini, che appariscono sotto al velo dimostrano, che ogni tradimento alla fine si scuopre. & ogni mal pensiero si sà, secondo il detto di Christo Nostro Signore. Nihil occuttum quod non (ciatur. Matt. 10.

## TRAGEDIA.

Onna vestita di nero, nella destra mano tiene vn pugnale ignudo insanguinato con gli stiualetti ne' piedi, & in terra die-

# TRAGEDIA.



tro alle spalle vi sarà vn vettimento d'oro, &

di diuerfe gemme pretiofe.

Vestesi la Tragedia di color nero, per esser tal habito malinconico, & conueneuole in o questa sorte di Poesia, non contenendo esso altro che calamità, & ruine di Principi con morte violenta, & crudele; il che dimostra il

pugnale infanguinato.

É si questa Poesia ritrouata da gli antichi per molte ragioni, mà principalmente per ricreare, & confortare gli animi de' Cittadini, li quali hauessero potuto pensare per considenza di se stessi, di douer arrivare alla tirannide, & al reggimeto de gli huomini, togliendo loro la speraza di buon successo, con l'essepio dell'infelicità de gli altri, che à queste arivati ci sono sabbricate grandissime calamità.

Dalche si conchiude, esser bene contentarsi dell'honesta sortuna, & senza altra pompa viuere allegramente, con quei pochi commodi, che parrorisce la debole sortuna de' semplici

Cittadini.

Infegna ancora a' Prencipi, & Signori, à aon violentar tanto il corso della loro gran-

dezza col danno de' Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortuna, & la vita stà spesse volte riposta nelle mani de' Vassalli.

Il pugnale insanguinato dimostra, che non le morti semplicemete, ma le morti violente de Prenci, pi ingiusti sono il suggetto della Tragedia, & se bene dice Aristot. nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza auuenimento di morte, ò spargimento di sangue, con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'vso de' Poeti, che le hanno composte di tempo, in tempo quanto i precetti, che ne dia vn Filosofo, ancorche dottissimo.

Gli stiualetti erano portati das Principi per mostrare preminenza alla plebe, & à gli huomini ordina. rij, & però si introduceuano i rappresentatori ad imitatione di quelli calzati, con questa sorte di scarpe, & li dimandauano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema hà bisogno di parole graui, & di concetti che non sieno plebei,

ne terman . Però diffe Horatio.
Effutire lenes indigna Tragedia versus.

# TRANQVILLITA.

Donna con allegro volto, tenga con ambe le mani vn' Aleione, vecello il quale flia dentro al suo nido, & vn'altro ne voli in-

torno alla testa di essa.

Gli Alcioni fanno il nido alla ripa del mare con mirabile attifitio di officciuoli, & spine di pesci assai piccioli, & in tal modo intessato, & fortificato, che sicuro ancora da' colpi di spada; hà forma simile alla zucca, & non hà se non va picciolo pertugio, per il quale à fatica entra, & esce l'Alcione istesso, il quale sù presso à gl'antichi Egittij indicio di tranquillità, perche esso per naturale istinto conosce i tempi, & si pone à far il nido, quando vede, che sia per continuare molti giorni tranquilli, & quieti; però tirando di qui la metasora, dimandauano i Romani giorni Alcioni, quei pochi dì, che non era lecito andare in giuditio, & artendere alle liti nel soro.

Tranquilità.

Onna bella d'aspetto, la quale stando appoggiata ad vna Naue, con la destra mano tenga vn Cornucopia, & con la finistra le falde de' panni; per terra vi sarà vn' anchora arrugginita, & in cima all' albero della naue si vedrà vna siamma di suoco.

Si appoggia alla naue, per dimostrare la fermezza, & tranquillità, che consiste nella quiete dell' onde, che non la solleuando, fanno, che

ficuramente la detta donna s'appoggi.

Il Cornucopia dimostra e la tranquillità del Cielo, & del mare producono l'abbondanza, l'vna con l'arte delle mercantie l'altra con la natura dell' influenze.

L'Anchora è instromento da mantenere la naue salda, quando impetuosamente è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare, & però sarà segno di tranquillità, vedendosi applicata ad altro vso, che à quello di mare.

La fiamma del fuoco fopra alla naue dimofira quella, che i nauiganti dimandano luce di S.Ermo, dalla quale, quando apparisce sopra l'albero della naue, essi prendono certo presago di vicina tranquillisa.

Tranquillità .

Vedi à Sicurezza.

TRANQVILITA.

Nella Medaglia d'Antonino Pio.

Onna, che tiene con la man destra vn.
Timone, & con la sinistra due spighe di
grano, mostrano per esse spighe, l'abondanza
del grano, che si può hauere per mare in tempo tranquillo, & quieto.

T R E G V A.
Del Signor Giouanni Zaratino Castellini.

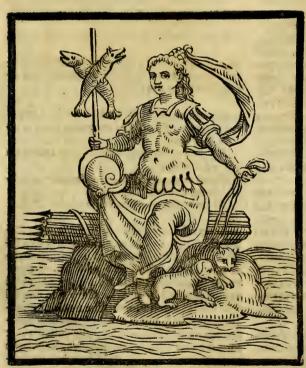

Na Donna, che stia in vna isoletta, nel mezo del mar tranquillo à sedere sopra vn sascio d'armi in hasta legate, porti il petto armato, come Bellona; habbia sopra il ginocchio destro il murione, e sopra il murione renga posato il pugno, e con esso stringa vna verga, intorno la quale sarà inuolto il pesce lupo, e il mugile, ò muggine, che dir vogliamo vniti insieme; con la sinistra tenga legati con vn cingolo vn cane, e vn gatto che pacificamente sedano al paro.

Marco Varrone definisce la tregua in due modi . Inducia sunt pax castrensis paucorum dierum, vel Inducia sunt bells feria. La tregua è vna pace di pochi di fatta nel campo, ouero la tregua è vna vacanza di guerra; le quali definitioni ad Aulo Gellio nel ... lib. cap. 25. non piaceno, & gli paiono più tosto breni, & gioconde descrittioni, che perfette definitioni: in quanto alla seconda dice, ch'è più tosto gratio la che apertamente definita, & ché più significantemente è da Greci detta Ecechiria, cioè, astinenza di menare le mani perche nel tempo della tregua non è lecito combat-

In quanto alla prima dice, che non fi può chiamar pace, perche stà anco in piedi la guerra, se ben l'atto di

menare le mani cessa, ne pace castrense dir può, cioè fatta nel campo, ò ne gli alloggiamenti de soldati, perche si sà anco altroue suor del campo, e de gli alloggiamenti militari; ne anco è per pochi dì, perche si concede pari-

Rr 4 men-

mente à mesi: tre mesi di tregua diedero i Romani à Cartaginesi, come narra Liuio nel x. libro, & sei mesi à Nabide Tiranno de Lacedemoni: Quadrigatio, poi nel primo degli Annali lassò scritto, che Caio Pontio Sannito. domandò al Dittatore Romano tregua per sei hore, si che la Tregua non è come dice Varrone, per pochi giorni, ma anco per hore, e mesi anzi leggiamo in Tito Liuio, che à Perugia, Cortona, & Arezzo, le quali erano quasi capi della Toschana chiedendo pace da Romani, sù conceduta tregua per trenta anni, & in Atheneo lib. 15. leggesi, inducias te-. cum paciscor ad annos triginta, & tal tregua di 30. anni fù fatta da gli Atheniesi con i Lacedemoni foggiogata, ch'hebbero l'Eubea; il medesimo Tito Liuio, riferisce che alli Veietani fù da Romani conceduta tregua di 20. & 40. anni,& di più nel primo libro di 100. anni. Subacti Verences pacem petitum Oratores Romam mittunt, agri parte multatis, in centum annos inducia dota. Nel settimo libro racconta vna treguadata à Ceri pur di 100.anni, essédo la tregua per hore, giorni, mesi, & anni, di lungo, & breue tempo, potremo dire, che la Tregua fia vna conuentione di sospendere le armi, per vn certo tempo determinato. Non è da tralasciare la definitione, ch'è nella. prima legge cap. 1. oue si comprende internamente la conditione della tregua, perche in... essa si da sicurezza alle cose, & alle persone, mentre che anco non è finita la discordia... Treguaest securitas prestuarebus, & personis discordia nondum finita, & questo in. quanto alla definitione.

In quanto alla Etimologia della voce latina Inducia, il sudetto Gellio, pensa che sia voce composta di tre parole inde, vti, iam.. Cioè, esse non si combatti per sino al giorno determinato, da indi in poi sia lecito trattare, come già si solcua da nemici per via di guerra. Aurelio Opilio la giudicò voce deriuata, ab inun, o introitu, perche nel tempo della treguali nemici sogliono hauer commercio insieme, e ciascuno può entrare nello stato del-

l'altro ficuramente.

L'inuentore della Tregua secondo Plinio lib.7. cap. 56. sù Licanoro; Inducia; lycanor, sædera s'heseus. Giudici tanto della Tregua, quanto della lega erano i Feciali, perche questi si deputauano sopra la fede Publica de' popoli, come si è detto nella sigura della lega, & Cic. pone questa legge. Nel lib. 2. de legibus s'ederum, Pacis, belli, induciarum, orato-

rum seciales sudices sunto, Ma io son d'opinione, che il primo, ch'habbia proposta la Tregua, sia stato Priamo Rè de' Troiani, il quale dopò vna battaglia satta contro i Greci, con mortalità dell' vna, & l'altra parte, mandò Ideò, per suo Ambasciatore ad Agamennone Imperadore de Greci à format tregua, sin che dessero condimento à i Cadaueri de suoi col suoco per quanto si canta da Homero nella 7. Iliade.

Nunc quidem cenam sumite in Vrbe sicut

Et solitas excubias agite, ac vigilate quisq; Mane auté Idaus eat concauas ad naues, Vi dicat Atridis, Agamemnoni, & Menelao

Sententiam Alexandri, cuius gratia contentio orta est,

Illud etiam caute addant si velint, Cessare à bello tristi, donec cadauera Comburamus postea uerum pugnabimus, donec fortuna

Nos dirimat, detque alterutris victoriam.

La qual tregua fù accettata da Agamennone Imperadore, & giurò di mantenerla alzando lo (cettro al Cielo.

Sed de mortuis cremandis nihil inuideo, Neque .n. vsus quisquam cadauerum mortuorum,

Est, postquam occubuerint, igne cremandi sunt ocius;

Federis autem esto testis Iuppiter altisonans maritus Iunonis.

Sic satus sceptrum sustulit omnibus Dis.

Ne quali versi affatto si rappresenta la forma della tregua, ancorche vi sia la parola federis, così posta in quanto che fedus generiricamente parlando può fignificare ogni patto, & accordo stabilito con giuramento trà nemici, come è la tregua, tanto più, che nel testo Greco legesi Horcia, che significa giuramento; ma in spetie la parola fedus non significa altro più propriamente, che amicitia, & pace, si come nella figura della lega habbiamo con auttorità prouato, e più certezza ne danno gli Historici, che spesse volte pongono l'amicitia, e la pace sotto nome di fædus, si che propria e distintamente parlando la tregua no si può dir fedus, atteso che vi è differenza grade tra loro, perche la tregua da latini detta

înducia, è pace temporale per vn certo spatio di tempo, & fædus è patto d'amicitia, & pace perpetua, ne è marauiglia che i Romani apparecchi oratori, che dimandarono loro lega, diedero più tosto tregua, si come ne auuertisce il Sigonio nel I. lib. de Antiquo Iura Italia.c.I. Et se la traduttione sudetta dice. Fæderis autem est testis Iupiter. Lo dice per esprimere, che Agamennone Imperadore, inuocò Gioue p er testimonio del patto giurato nell' accertar la tregua:Dunque la proposta, che sa fare Pria. mo Re de Troiani da Ideo suo nuntio a Greci, essendo vna suspensione d'arme, fin che s'abbrucino i Cadaueri, viene ad esfere tregua formata poiche finito di abbrucciare detti Cadaueri, dice di voler combattere di nuouo: ne più antica tregua di questa si legge, onde potemo dire, che l'inuentore della tregua sia stato Priamo Re de' Troiani.

Il corpo della nostra sigura si in vna isoletta nel mezo del mar traquillo per dimostrare, che lo stato della tregua, è come il mare tranquillo, ma non per sempre, perche al sine prorompe in turbuleza, e tempesta, e si come cessata la tempesta dell' onde si può andare sicuramente nel mezo del mare durante la tranquillità, così cessata la tempesta delle armi, per sin che dura il tranquillo tempo della tregua può andare sicuramente nel mezo dello stato nemico, & ciò cade sotto la sudetta Etimologia d'Aurelio Opilio. Ab initu, o introitu. Perche nel tempo della tregua s'entra nel pae

siede sopra vn fascio d'armi in hasta legate, perche se bene il tempo della tregua si soprase, deno le armi, & si ripongono, nulladimeno sinito il tempo della tregua si sciolgono le armi, & ritorna in piedi la guerra come prima, e ciò cade sotto le difinitioni di Varrone, & sotto l'Etimologia di Gellio di quelle tre parole Inde, vti, iam.

Porta il petto armato, come Bellona, perche nel tempo della tregua stà nel petto de' Popoli la cura della guerra, ancorche si facci vacanza delle armi.

Tiene sedendo il murione su'l ginocchio, e non in testa, per significare maggiormente il riposo, che si prende nel tempo della tregua, & vi tiene la mano sopra per mostrare la prontezza di ponerselo in testa, finito il tempo della tregua.

Il pesce Lupo vnito col Muggine, è simbolo della tregua, poiche questi due pesci, ancorche siano capitali nemici, nondimeno ad vn... certo determinato tempo fogliono insieme congregarsi, per quanto il Filosofo nella Historia d'Animali lib. 9.c. 2. così narra. Lupus, & mugilis quamquam inimici sunt capitales, tamen stato tempore congregantur: sono inuolti poi intorno alla verga, per dimostrare, che la conuentione della tregua astringe le parti à stare vnite senza offendersi, non essendo lecito col dar nota & molestia, rompere la verga, cioè la legge della tregua, perche chi rompe la tregua, fà violenza alla legge delle genti, come si ha da Liuio lib. 40. riputandosi fraudoléti quelli che la rompono. Omnes portas concionabundus ipse Imperator circum ut, G quibufq; irritamentis poterat, iras militum acuebat, nunc fraudem hostium incusans, qui pace petita, inducis datis per ipsum induciarum tempus contra lus gentium, ad castra oppugnanda venissent. Fraudolenti furono i Cartaginesi, che violorono la tregua contro Romani prima, che spirasse il penultimo giorno della tregua, come riferisce Liuio lib. 20. fraudolenti furono i Longobardi, che nell' Imperio di Mauritiopiù volte romperono la tregua in Italia. Fraudolenti furono i Thraci, i quali vinti dalli Boetij alla palude Copaide se ne fuggirono in Helicona, & fecero tregua co' Beotij per cinque giorni, secondo che riferisce, Suida, nel qual tempo i Beotij fatto consiglio, si partirono assicurati dalla Vittoria, & dalla tregua: mentre che a Minerua Ironia, come dice Polieno antichissimo Auttore nell' ottauo lib.de gli stratagemmi sacrificauano,& conuiti celebrauano, furono di notte da Thraci assaltati parte vccisi, e parte presi viui; I Beo. tij lamentandosi con i loro nemici della violata tregua, ripofero i Thraci, ch'essi secero tregua, per i giorni, e non per le notti : con... molta ragione fimili fraudolenti vengono meritamente vituperati da Cicerone nel primo de gli offitij, perche sotto vna malitiosa,& astuta interpretatione di legge fanno ingiuria, come quello, che hauendo fatto col nemico per trenta giorni tregua, di notte saccheggiana i campi, volendo che la tregua pattuita fusse per li giorni, & non per le notti. Vt iste qui eum iriginta dierum essent hoste patta inducia noctu populabatur agros, quod dierum effent pacta, non noctium inducia.

Per meglio dimostrare l'obligatione del patto conuenuto nella tregua vengono dalla nostra figura tenuti legati vn cane, & vn gatto, perche il patto della tregua lega gli animi de' nemici, e fattioni contrarie, che nel tempo della tregua riposano, e stanno in pace, sinita la tregua to nano ad essere come cani, & gatti i quali alle volte stanno pacificamente insieme, in breue tempo poi si azzussano.

# TRIBVLATIONE.

Onna vestita di nero, sarà scapigliata, nella destra mano terrà tre mattelli, & nella sinistra va cuore.

E vestita di nero, perche porta neri, & oscuri li pensieri, i quali continuamente macerano l'anima, & il cuore, non altrimenti,

che se suffero martelli, i quali con percosso continue lo tormentassero.

I capelli sparsi significano i pensieri, che dissipano, & si intricano insieme nel multiplicare delle tribulationi, & de trauagli.

#### Tribulatione.

D'Onna mesta, & afflitta, con le mani, & i piedi legati, & che a canto vi sia vn' affamato Lupo, in atto di volerlo diuorare.

Trifuia, ouero Rammarico del ben altrui,

Vedi Rammarico.



Onna di età virile vestita di rosso con la sinistra mano tenghi vn libro di con ti que sia scritto Computa, & sopra di esso vn paro di bilancie, dalla sinistra banda vi sarà vn Gallo, & detta sigura starà in atto che con la destra mano mostri di coprire con il lembo della veste vn fanciullo che gli stà alli piedi dormendo, & in oltre appresso di detto fanciullo vi sia vn Racano, ò Ramano che dir vogliamo.

Due sorte di Tutela si trouano vna più ge-

nerale dell'altra, quale figurorno gli Egitij nella maniera che descriue Oro Apolline, l'altra più particolare notiffima à Iurisconsulti la quale diffinisse Servio Iurisconsulto, & la riferiscono Paolo nella prima legge del titolo De Tutelis ne' digesti, & Giustiniano insieme nel titolo istesso al paragrafo primo del. le istitutioni che è tale : Turela est vis aique porestas in capire libero ad tuendam eum qui propter atatems se defendere nequit iure civil! data ac per milla; & se bene nella difinitione si dice data & permessa dalla legge Ciuile, fù nondimeno dalla legge Naturale introdotta come dice Cicerone ne libri de gli officii. e Giustiniano medesimo nel titolo 20. al paragrafo penultimo nel primo libro.

La facciamo che sia d'età virile percioche (come racconta Aristotele nel lib. 2. della Rettorica) questa età ha tutti quei beni che nella giouenezza, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gli eccessi, & di tutti li disserti, che si trouano nell'

altre età, in questa di loro così troua il mezo, & il conuencuole per carichi, offitij, & maneg. gi, Si veste di rosso essendo che nelle sacre lettere detto colore significa la Virtù dell'amore, & della Carità, che ciò molto conuiene a quelli che hanno cura de pupilli.

Tiene con la finistra mano il libro, ouce scritto Computa & sopra del quale sono le bilancie, per significare che il tutore è obligato amministrare con giustitia la robba de pupilli, & insieme renderne minuto conto.

Il

il Gallo che gli stà à canto, significa la Vigilanza che deuono hauere gl'huomini de negotii.

La dimostratione di coprire con il lembo della veste il fanciullo che dorme, dimostra il

zelo,& il buon gouerno della Tutela.

Il Ramano che gli stà à canto è animale noto, & è publica voce, & fama la protettione, e Tutela che si dice hauer questo animale dell'huomo mentre dorme in campagna.

# TVTELA.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini :

Atrona con vna colomba in testa, tenga la mano destra sopra il capo d'vn fanciullo, & la sinistra sopra il capo d'vna fanciulla, sopra ciascuna mano vn passere.

La Tutela è vna forza, & potestà data, & permessa dalla legge Ciuile in capo libero, per custodir quello che per mancamento d'età difender non si può; però si sigura la mano sopra il capo d'vn fanciullo che finisce la Tutela di 14. anni compiti, & sopra vna fanciulla che

compiti li 12. esce di Tutela

L'autorità di dar tutori fu propria de Romani, di ciò quello n'è fegno, che fe li tutori, ò pupilli cessauano d'esser Cittadini Romani si toglicua la tutela. A Padri è stato permesso di lasciar tutori per testamento à figliuoli, che siano in potestà loro, perche secondo la natura è verisimile, che niuno più essattamente pensi di lasciare migliori tutori à suoi figlinoli, che i Padri stessi.

Per legge, ò per costume trovasi la Tutela sin da Roma nascente; habbiamo in Tito Liuio, & Dionisio historici, che anco Martio quarto Re de Romani, il quale morì l'anno 138. dall'edificatione di Roma, lassò per Tutore à suoi figliuoli Lucio Tarquinio. L'anno poi 302 surono publicate le leggi delle 12. Tauole, de quali si concedeua piana potestà al Padre di famiglia di testare come voleua sopta la pecunia, e Tutela delle cose sue con tal forma di parole.

Pater familias vei legassit super pecunia,

Tutelaue rei sua ita sus esto.

Parentibus tutorum liberis in potestate dandorum ius esto. Prouederono di più le leggi delle xij. tauole à pupilli de padri morti senza testamento in Tutele de quali chiamauasi

il più prossimo parente della medema casa. paterna. Vulpiano l. I.ff. de leg. tut. se non vi era nessuno parente per legittimo tutore ne tutore per testamento, la legge Attilia della. quale Liuio lib. 39. ordinò che si dessero Tutori à pupilli, che non ne haueuano dal Pretore Vrbano, & dalla maggior parte de Tribuni, la qual legge il Sigonio giudica fusse auanti il Confolato di Posthumio Albino, & di Mattio Filippo l'Anno di Roma 567. Onde è quel detto di Verre Pretore in Cicerone, che i pupilli,& le pupille erano preda ficura de Pretori:la medema legge Attilia fecondo Vulpiano daua li tutori anco alle Donne, le quali per de. bolezza di configlio si reneuano in perperua Tutela presso Romani, si come veder si può in M. Tullio nell'oratione fatta da lui per Mure. na. Decreto poi Claudio Imperadore per quanto narra Suetonio che si dessero tali Tutori dalli Consoli. Mà l'Imperadore Antonino Filosofo tolta la cura à Consoli sù il primo à deputare vn Pretore Tutelare acciò si trattasse con più diligenza de Tutori Giulio Capitolino Pretorem inielarem primus fecit; cu antea Tutores à Consulibus poscerentur, vi diligentius de tutoribus tractaretur; nel qual luogo vuole Gio: Battista Egnatio che il Pretore tutelare giudicasse contro i Tutori, se hauessero commessa fraude nella amministratione della Turela.

Deuesi amministrare la Tutela con sincerità & pietà della quale n'è simbolo la Colomba, che è senza fele, & nutrisce i polli d'altri, veggafi la Glosa sopra il primo della Cantica Oculi tui columbarum. Con occhi di colomba si deuono custodire i pupilli, & i suoi beni, non con occhi di lupo ingordo come Gildo, Ruffino, e Stelicone lassati Tutori da Theodofio Imperadore d'Arcadio, & Honorio suoi figliuoli; era l'animo loro d'vsurpare l'Imperio à detti figliuoli, i quali Pupilli alla fine superorno con gran difficoltà il peruerso pensiero delli loro Tutori in diuersi tempi tutti vecisi: Poiche Dio vuole che si tenga retta cura de Pupilli, Esaia. Subuentte oppresso, udicate Pupillo, defendite Viduam, & venite, & arguite me dicit Dominus, & Davidnel nono Salmo. Pupillo in eris adiuior.

Tutte le leggi gridano, e minacciano à chi opprime li Pupilli: seuerissimamente vuole Costantino nel lib.9. del Codice, titolo decimo, & molto più Codice Theodosiano lib. nono titolo ottano, che si castighino i Tutori che coglieno il siore alle loro Pupille con pe-

Iconologia del Ripa

634 na di relegatione, & confiscatione di tutti i suoi beni. Si tutor pupillam suam violata vastitute stupranerit, deportatione plestatur atq; vniuersa eius facultates fisci iuribus vendicentur, quis tans ponam debuernt (uftinere, tam raptori leges imponunt: doue li giudica. anco degni di pene di ratto, cioè della morte. Galba Imperadore lodasi da Suetonio, perche condannò alla Croce vn Tutore che auelenò vn pupillo, à cui era successore nell'Eredità, & perche quel Tutore cercò di patir l'vltimo suplitio con qualche morte più honoreuole, allegando d'effere Cittadino Romano, comandò Galba, che susse affisso in vna Croce imbiancata più alta delle altre, acciò fusse da lontano più veduto. Con molto giuditio il legif-Jatore Atheniese Solone vietò, che non potesse essere Tutore quello alquale apparteneua Pheredità doppo la morte del Pupillo, perche con mille maniere occulte potrebbe effer ministro della morte del Pupillo, al quale può anco nocere solo con la poca cura, lassandolo esser trascurato acciò s'ammali, e mora per di-

oratione per Cecinna, & per Quint. Roscio.

Mà il tutore oltre la robba deue hauer cuta
della persona, & della vita delli pupilli, deue
amare i Pupilli sigli d'altri come i passeri li sigli delle Rondini, i quali se trouano i Rondinini per disgratia lassati dalle madri, li raccoglie, e nutrisce come proprij: Se il passere vede
qualche mustela ò donnola, che voglia entrare nel nido delle Rondini, col gridare, e sischiare la scopre, & se le oppone col rostro à

fordini, al qual pericolo di vita non basta la si-

gurtà di mantener salua la robba delli pupilli.

Chi fusse stato conuinto d'hauer fraudato ò

rubbato al Pupillo era notato d'infamia, & te-

nuto alla pena del doppio per decreto della

iegge delle xij.tauole, di cui Trisonio in l. tres

tutores ff. de adm.tut.lib.8.disp.Cicerone nell'

TVTELADA MEDAGLIE.

difesa e salute delli rondinini.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

A Dolfo Occone in vna Medaglia di Vefpafiano battuta fotto il suo terzo consolato l'anno del Signore 74, pone il titolo di Tutela augusta ma non la descriue.

In vna Medaglia di Nerua fotto il suo secondo consolato l'anno del Sig. 97. si figura.

Vna Donna con dui putti auanti l'Imperadore che sede Tutela, italia. Nel terzo consolato "anno 98. Vna figura con putti & con Nerua Imperadore sotto il medesimo anno; Vn riuerso con più Putti senz'altra figura.

TVTELA ITALIÆ COS. III. P. P.S.C.

L'Italia, & Roma spetialmente per lungo tempo fù nell'Imperio di Domitiano Imperadore trauagliata da continue rapine, occisioni, & da spie false, per le quali ogni giorno si accresceua argento, & oro all'Erario fiscale con indebite confiscationi & condennationi di personaggi ricchi, e nobili, per lo che venuto incomportabile fù egli alla fine meritamen. te ammazzato. In luogo suo su eletto Imperadore Nerua, ilquale giurò che à niuno Senatore sarebbe data violente morte, per suo commandamento, rimesse tutti quelli ch'erano stati banditi, estinse la malignità de spioni, e tra gli altri fece morire Sura che sotto filosofica veste mesticaua la Spia con la filosofia, & fece dare à poueri Cittadini vn Campo di seicento milla scudi d'oro, hauendo commessa la diuisione à Senatori deputati, come narra Cione; & Sesto Aurelio riferisce che solleuò le afflitte Città & commandò si alimentassero per l'Italia patti, & zitelle di pouere famiglie à spese del publico. Affiretas Civitates releuauit, puellas, puerosque natos parentibus exestosis sumpeu publico per Italia oppida abiussit. La onde il Senato Romano sece imprimere le sudette medaglie adhonore di Nerua Imperadore con titolo di Tutela d'Italia: & certo che vn Principe buono è verso i suoi Stati, & Vassalli come vn buon Tutore verso i suoi pupilli, che tiene in protettione, e defende la vita e le facoltà loro.

La medema lode di buona tutela diede il Senato al sudetto Vespasiano Imperadore auanti lui di bestiali, e pessimi costumi nociui all'Vniuerso, si mise à ristorare lo stanco Mondo. Fessumque terrarum orbem breus resecte dice di lui sesso Aurelio, & Suetonio scripe che suppli à Senatori il valsente che ciascuno hauer doueua, sostentò le pouere casate consolari con 500. sessenti l'anno per ciascuno, migliorò per tutto il mondo molte Città guaste da terremoto, da incendio, & che sù verso ogni gente liberalissimo: attioni tutte di

Augusta Tutela.

TVTELA.

Secondo gli Egitij.

Ve teste, vna d'huomo che guardi in détro, & vna di Donna che guardi in suo-

V A L O R E.



Vomo d'età virile, vestito d'oro, nella destra mano tiene vna ghirlanda d'Allo ro, & vno Scetro, e con la sinistra accarezza vn Leone, il quale gli si appoggia al sinistro sianco.

All' età virile si appoggia il valore facilmete, perche suol per se stessa portare la fortezza dell' animo & la robustezza del corpo vestesi d'oro, percioche si come l'oro nella fiamme si affina, così la perfettione dell'huomo si acquista nelle siamme de gli odij nodeiti, ò dall' Innidia, ò dalla Fortuna.

Gli si fa lo scettro, perche al valore si deuono di raggione i gouerni, le signorie: & la coro na d'Alioro, che sempre mantiene il verde senza impallidirsi, dimostra l'officio dell' huomo valoroso, secondo il detto d'Horatio nelle Epistole.

Nihil conscire sibi nulla palescere culpa. Perche la pallidezza, è segno ne' pericoli di poco valore.

Il Leone col quale si accarezza di. mostra, che è opera di vero valore, saper acquistare gli animi de gli huo mini fieri & bestiali, con prouocarli alla beneuolenza, spogliandogli con particolar garbo de costumi maligni & delle maniere spiaceuoli.

## VALORE.

S I dipingerà per il valore la figura d'Hercole con la pelle del Leone attorno,& che fia cinto da vna gran ferpe, alla quale con le mani stringa

la gola, e la soffoghi.

Essendo il Valore vna congiuntione della virtù del corpo, & dell'animo insieme, per quella del corpo si dimostra nella serpe, ch'vecide detra sigura con le mani rappresentando si l'innitta proua, che sece Hercole, che fanciullo mentre staua in culla, veci se vna grădissima serpe, & per quella dall'animo le spoglie del Leone, & perciò gi'antichi sigurarono il Valo, re nell' imagine d'Hercole, e lo dimandarono con nome di Virtù.

V A N A G L O R I A.

Dell'in repido Academico Filopono.

Onna di vano aspetto con vn par di corna in testa; trà le quali pongasi vn sascet to di seno; i suoi pendenti saranno due sanguisuche, vna per orecchia; terrà nella destra vna tromba, nella sinistra vn silo col quale sa legata vna Vespe, che suolazzi in alto, siniste alle Api, mà, più grossa con ale maggiori.

La vanagloria è vn moto inordinato dell'animo, col quale vno desidera la propria eccel lenza per esser più de gli altri honorato, così è desinita da S. Girolamo in vna epist. Gloria inanis est inordinatus animi motus, quod aliquis propria desiderat excellètia, vi alios hino re pracellat. La gliria veramente incita gli animi de gli huomini alla virtù, impercioche se il corso delli caualli si eccita col suono della tromba; se nella caccia i veltri con la voce, & grida de gli huomini, prendono animo

Iconologia del Ripa

636

à conseguir la preda; se non co lo strepito delle mani si sà che da gli animali tutti si appetisca la velocità, quanto crediamo noi, che si accendino; e destino gli spiriti rationali de gli huomini, i quali nati sono all'apetenza della lode, & della gloria; Quello che si commoue dalla face, & dallo stimolo della gloria ad honorate imprese, non si può dir se non che habbia vn bell'animo, & nobile ingegno: bella cosa è conseguir buona fama per mezo d' honorate imprese.

Quid autem pulchrius viro.

Quam gloriam bonam inter homines conse-

qui. Disse Theocrito trà tutti i premij della virtù amp!issimo è quello della gloria, che ricompensa la breuità della vita con la memoria della posterità, & sà che lontani presenti siamo, & morti viuiamo. Mà dall' altro canto si deue ogn' vno guardar dalla cupidità della gloria, che secondo Tullio nel primo de gli offitij toglie la libertà, induce gli animi a cose ingiuste, per pretendenze di superiorità, d' honori, di precedenze d' Imperij, & potenze; communemente gli huomini sono tanto accecati dal desiderio della lode, & della gloria, che per esser tenuti sopra gli altri più eminenti, vanno mendicando la gloria con immoderata affertatione, nel che si dimostrano totalmente vani. La vera gloria è d'occuparsi in opere buone, solo per sine d'operar bene, & per confeguir l'eterna gloria, disprezzando l'applauso, & la gioria del Mondo, alquale anco dispiaceno gli huomini vanaglorioli, con tutto che faccino per fine della gloria operatione degne di gloria. Dispiacque Alessandro Magno ancorche vittioso Imperadore, perche gloriandosi di se stesso volcua esser tenuto per figlio di Gione Hammone, & per vn Dio, dispiacque, Silla a Mario che si mostrasse ambitioso, & troppo immerso nel gusto della gloria, quando che preso Gingurta Re, scolpì l' imagine di lui nel suo anello, però lo priuò della questura, & lo scacciò da se, di che sdegnato Silla diede principio alle guerre ciuili, acceso per certo dalla vanagloria. Mario stesso à cui dispiacque la vanagloria d'altri hauendo fatto molte cose egregiamente, per vn sol vanto di se stesso datosi, perdè la fama della gloria, & perche presumè ascriuersi, quello che doueua riceuere dall'altrui bocca, non meritò i voti della publi. ca commendatione; Dispiacque anco l' Orator Romano che si gloriasse tanto del suo Cósolato, & della congiura di Catilina da lui estinta, massimamente in quel verso.

O fortunatam natam me consule Romam, Chi vuol conseguir gloria anco appresso il Mondo disprezzi la gloria, la quale ottenuta difficile è a custodirsi, perche chi operabene solo per desio di gloria, al fin non sà celare il suo vanaglorioso affetto, per il che fatto palese perde la conquistata gloria. Gloria insequentem sugit; sugientem insequitur, Vana sciocchezza dell' huomo, che s' applica al bene per amor di fragil gloria, & non si accorge che quel bene ch' essercita, e male non essendo fatto per amor del sommo bene Iddio vnico nostro scopo , & vero fine & per meritar l'eterna gloria, di che si gloria l' huomo; della sapienza ( la gioria della sapienza è ignominia ) sentasi la Sapienza c. 17. Sapientia gloria correptio cum contumelia, chi si gloria di sapere, non sa », onde quel sauio disse boc vnum scio, quod nibil (cio, col qual detto fù giudicato fi venisse a gloriare, & attribuire di saper molto, però quell'altro più accorto volse più tosto dire. Ne id quidem (cios an nihil sciam. perché s' affatica l'huomo in componere opere : per mostrare alli futuri secoli il suo sapere, & perche si sparga il nome suo per lo Mondo; O come riesce vana questa vanagloria; poiche alli suoi medemi giorni da pochi vien conosciuto; quanti si conoscono a vista, le virtu de quali, & l' opere non si fanno, & quanti sono conosciuti nome per l'opere & virtu loro, che per vista non si conoscono, le dunque à tempi loro non confeguifcono la bramata gloria, ne meno fecondo l'intento loro la confeguiranno per tempi auuenire, poiche la lunghezza & mutation de tempi, opprime la fama delle cose passate: ma che gusto sentiranno esti d' esser doppo morte nominati? & in vita non si sente bene spesso disgusto in sentir lacerate l'opere sue da inuidi, da maligni, & dalla moltitudine, & varietà de giudicii critici, trouandoli di que llis che in vece di gloria danno biasmo? Oltre che diuerse sono le professioni. I professori d' vna scienza, & arte per lo più non si curano de trattati d' vn' altra; trouandomi vn giorno in vn circolo honorato di honorate persone su citato ad vn' occorrenza Tito Liuio, dimandò vn Theologo Spagnuolo eccellente nella sua disciplina chi era Tito Liuio, & di che trattaua, tanto che appresso di lui la gloria di quel nobile Auttore, & de Romani di quali egli

tratta

tratta era incognita; & pur Tito Liuio (per quanto narra Plinio, nella fua dedicatoria a Vespasiano Imperadore) si gloriaua di hauer acquistato tanta gloria, che non haueua bifogno di scriuer più nondimeno il suo vanto, & la sua gloria non è nota à tutti i letterati, tanto meno sarà nota quella d'altri di minore auttorità: difficil cosa è conseguir la gloria... che si appetisce appresso ogn'yno, & in ogni luogo. I Corrigiani, che si gloriano d'hauere i primi gradi, & fauori in vna Corte, di vana gloria gonfij pensano, che non ci siano altri ch'essi al Mondo, & che i nomi loro siano celebri, & noti dall' Indo al Mauro, ò quanto si aggabbano, che sapemo noi come si chiami i Cortigiani principali del Rè di Francia, di Spagna, & dell'Imperadore, ne tampoco quelli di là sanno questi di quà, anzi ne in Roma medema, sono da tutta la Nobiltà conosciuti, e stimati; mà che dico io de Cortigiani? quanti Principi, Baroni, & Prelati ci sono al Mondo, il nome de quali non fappiamo: & se da. vno fi sà, da altri non fi sà; quante statue, armi, de Principi, & insegne vediamo ne Palazzi, Tempij, & Sepolcri da noi non conosciuteine solo de passati, mà anco di quelli ch'hoggi giorno viueno sono da tutti & per tutto conosciute. La maggior gloria che più oltre sia dilatata è quella de Romani, & nondimeno à tempi dell'Oratore la gloria loro, che pur haueuano riportate gloriose vittorie d'Africa, de Parthi, & d'altre più remote Regioni del Mondo, non haueua passato il fiume Gange, & ascelo il Monte Caucaso; laonde nel fogno di Scipione da M. Tullio imaginato cost parla Africano. Ex his ipsis cultit notisque terris num aut tuum, aut cuiusquam nostrum nomen vel Caucasum bunc, quem cernis transcendere potuit, vel illam Gangem transnare? quis in reliquis Orientis, aut obeuntis (olis vlismis, Aut Aquilonis, Anstriue partium tuum nomen audiet? quibus amputatis cernit profecto, quantis in angustis vestra gloria se dilatari velit, veggasi tutto il testo cominciando più sopra, che certo è degno d'esser veduto in tal materia di yana gloria, & con esso veggasi Macrobio cap. 10. & Boetio de Consolatione libro 2. prosa sesta, il quale nel verso essorta i desiderosi della vana gloria à rimirar la gloria del Cielo immenso, in tal guisa, per vile terrà ciascuno la gloria del Mondo, & vergognerassi che il suo nome non possa empire il breue spatio della. Terra.

Breuemque replere non valentis ambitum Pudedit aucti nominis.

Vergogninsi ben meglio quelle persone che prendono vana gloria da quel caduco, e fragil bene, ch'è vento, & ombra, & hà nome beltade. Confondansi quelli ambitiosi, che per gloriarsi d'hauer amistà de Principi, con presenti, e superflue spele comprano l'amicitia loro. Nascondansi quelli, che priuati Cittadini, che per esser tenuti magnanimi, & ricchi al par de Principi, pongono quanto hanno in fabriche, & edifitii smisurati, e tal volta in fondar nuoui Castelli, gloriandosi che vi resti l'arme, il nome loro, & la fondatione col millesimo, vanità che dolcemente impouerir li fà, gloria, che cara lor costa; si come caro pagar volse Firne Meretrice, la vana gloria. della sua memoria, che il guadagno di molti anni offerse d'impiegarlo in rifar le mura a Thebani, ogni volta ch'essi hauessero postaquesta inscrittione intorno alle mura, destrutte da Alessandro & ristorate da lei. Alexander quidem subuertit, sed Phyrne restituit; Meschini & infelici si reputino coloro che si gloriano della ricchezza, & potenza loro, che in vn punto perder possono, ne veggono la morte che approssima, sopra che da Christiano più che da Gentile parlò Sossfane Greco Poeta.

O infelices vi plurimum, minimum vero feli-

Mortales quid gloriamini propter potestates
Quas vna lux vel dedit, vel abstulit;
Cum primum aliqua fortuna affulserit, homines nihil illico

Ad cœlos caput erigitis, interea dominum Orcum, seu Plutonem astantem non videtis proxime.

Ho voluto scoprire auanti li precedenti passi, acciò siamo più cauti à non ci lassar coprire dalla Vana Gloria sotto spetie d'honorata Gloria; veniamo hora all'espositione della sigura.

Donna figurasi la Vana Gloria perche se bene quasi ogni sorte di persona è Vanagloriosa, nulladimeno le donne come più vane & leggiere hanno dentro di se va particolare asfetto, e studio di Vana Gloria; ciò tiene il Tiraquello nelle leggi connubiali per autorità di San Grisostomo. Vane au gloriosum omne genus homenum est etta dicam maxime autem muliebre, il medemo Santo nelle epistole à gli Essesi Homilia xiij. Habent inquit multer in se quoddam Vana Glerias studium.

La Vana Gloria è vna grande spietata Be-Ria. Immanis Restia Vana Gloria. disse Fi-Ione Ebreo nella vita dell'huomo ciuile, come gran bestia porta in testa le corna, le quali presso altri sono simbolo della potenza, & diznità; appresso noi in questo luogo figurano la superbia, che della dignità, potenza, & facultà, di qualche dote, & virtù ch'vno conosce in se per lo più genera, & da lei nasce la Vana Gloria, che del pari con superbia sempre camina, poiche niun superbo è senza Vana Gloria, ne niun Vanaglorioso è senza superbia. Lucifero vanamente gloriandosi della sua eccellente bellezza, & eminenza, insuperbitosi meritò d'esser incoronato dal Mondo con vn par di corna le quali denotano l'alterezza della superbia, e della Vana Gloria. Al Popolo Moab Vanaglorioso & superbo volse Iddio susse rotto il corno della sua superbia, e'l braccio della sua potenza Geremia cap. 48. Abscissum est cornum Moab, & brachium eius contritum est. Audiumus superbiam Moab, superbus est valde, sublimitatem eius, & arrogantiam, & superbiam & altituainem cordis eius, Cessabit Moab esse Populus, quoniam contra Dominum gloriatus est., Ad Israel che pigliò Vana Gloria, & superbia delle sue felicità, & delitie temporali, che niente sono, minaccia Dio in Amos. capit. 6. Qui la aminimnibili; qui dicitis, nunquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cornua? ecce enim suscitabo super vos domus Israel gentem, & conterent vos ab introitu Emath. vique ad torrentem deserti. Onde il Regio Poeta Dauid nel Salmo 74. apertamente ci ammonisce che no alziamo il corno della superbia, & della Vana Gloria. Nolite exa tare in altum cornu vestrum, ego autem annuntiabo in seculum: cantabo Deo Iacob, & orania cornua peccatorum confrigam. dicesi romper le corna, per leuar la superbia, & l'orgoglio di capo ad altri, attesoche il toro con le corna è superbo, & ieroce, se gli si rompeno le corna perde la superbia, & ferocità, à questo allude Horatio nella Satira quinta lib. primo.

O, tua cornu

Ni force execto frons, inquit, quid faceres cum Sic mucilus minitaris.

Et altroue le pone pur per alterezza, superbia, & ardire nell'ode 21. li. 3. oue canta le virtù del vitio.

Tu (pem reducis mentibus anxijs, Vire(que & addis cornua Pauperi Post te neque iratos trementi Renum apices, neque militum arma. Et nell'Epodo, Ode.6. Cane, caue, namque in malos asperrimus

Parata tollo cornua

Alzar le corna, & erger il corno dicono i nostri Poeti, laonde anco da loro pigliansi le corna per la superbia. Torquato Tasso

Aragion dico, al tumido Gernando Fiacco le corna del superbo orgoglio.

Petrarca.
Il successor di Carlo

Prese hagià l'arme per fiaccar le corna A Babilonia.

Et nel trionfo del tempo.

Hor perch'humana gloria hat ante corna. Cioè tanto è superbia; per hauer humana Gloria tante corna, figurafi la Vana Gloria con le corna simile ad vna bestia; Bestie apunto sono i Vanagloriosi, che mossi dalla Vana Gloria commettono bene spesso bestialità grandissime, & incredibili. Bestia. sti Empedocle Filosofo riputato à suoi tempi di mente saggia, & sincera, il quale per ambitione d'esser tenuto vn Dio, come se fusse sparito, & asceso al Cielo, non sapendosi noua di lui, da nascosto si gettò nell'ardente voraggine del Monte Etna; mà la vehemenza dal fuoco sbalzò in alto fuor della voraggine la sua scarpa di ferro che portar soleua, in tal guisa il fuoco palesò l'ardente fiamma della sua Vana Gloria. Bestie sono coloro, i quali non essendo nati à fatti egreggij, cercano diuentar famoli in misfatti; tale fù Herostrato che abbruggiò il tempio di Diana Efesia, solo per farsi nominare al Mondo; si come egli confessò, perilche prohibirono che non fusse nominato, se ben il suo nome non si potè opprimere come incendiario d'vn sì stupendo edifitio annouerato tra le sette merauiglie del Mondo. Bestie sono quelli che col fangue de Principi, e loro infieme si scriueno nell'immortalità ò per dir meglio mortalità della Vana Gloria con euidente perdita della vita. Girolamo Olgiati incitato all'ingordigia di gloria dall'eloquenza di Cola Montano suo Maestro vecise in Chiesa con altri congiurati Galeazo Sforza, non tanto per liberar Milano patria fua da tirannico dominio, quanto per Vana Gloria, si come all'vltimo supplitio nel far animo à se stesso manifestò così dicendo. Colligete Hyeromine, mors acerba, fama perpetua, stabit a etus memoria facti. A tempi nostri F. Iacomo Clemente

mente anche esso volse immortalare il suo nome con la morte d'Henrico III. Re di Francia se ben esso restò morto prima del Rè. Gio: Schatel Scolaro Parigino del 1594. a'17. di Decembre mosso anch'esso da persuasioni d'vn suo Maestro volse dare vn corrello nella gola ad Henrico Quarto Re successore del sudetto, mà fallò il colpo, mentre il Res'inchinò per render faluto ad vn principal Monsù che si partiua da lui gli colse però in bocca, che lo ferì nel labro, & gli buttò vn dente: Il consultore fini la vita col laccio, & il giouane per premio della sua Vana Gloria. essendogli prima tagliata la mano, su da quattro caualli diuiso in quattro parti, & abbruggiato miseramente: visse l'inuitto Re fulmine diguerra doppo lo schifato pericolo quindeci anni, & cinque mesi, in capo à detto tempo del 1610. a'14. di Maggio dentro in Parigi su le 21. hore essendo in Carozza che sermar fece per rimirare vn Arco trionfale eletto ad honore della Regina Maria sua moglie su con dolore vniuersale di tutta la Christianità pur con vn coltello affaltato, & in dui colpi di vita priuo da Francesco Rauallot Franzese d'Angolemme, indutto senza dubio dà liberalità di Vana Gloria, poiche ne'tormenti si burlaua & ridena de' Giudici gloriandosi di tanta enormità, volse morir ostinato. & impotente: il suo braccio sacrilego percusfore fû sin al cubito arso & consumato di feruido piombo gettatogli sopra à poco a poco, il restante del corpo su tenagliato con infocati ferri, & posto nelle piaghe piombo, & folfaro liquefatto, gli furono fuelte le poppe medicate con l'istesso ardente liquore, finalmente fù da quattro caualli spartito in più pezzi, i quali da furor di Popolo prima che si riducessero in cenere secondo la sentenza data furono strascinati per la Città. Tutte queste sono bestialità detate dalla gran bestia della Vana Gloria, per la quale i temerarij, superbi, e Vanagloriosi alzano le corna, mà rimangono scherniti, e scornati con vilipendio & ignominia loro. Tralafso qui la Bestialità de gl'Hipocriti, i quali si come riferisce Castor Durante vsano cambiar colore, e farfi pallidi col fumo di cimino, & ellennano la faccia loro folo per Vana Gloria, commettono anche essi eccessi di be-Itialità.

Il fieno intorno alle corna, posto ne gli A-dagij setto quelle parole di Horatio libro pri-mo Sat.4.

Fenum habet in cornu, longe fuge.

Pigliasi da Pierio per simbolo della ferocità non lontana della Vana Gloria, perche si come i Tori per l'abbondaza del pasto ingrassati diuengono più altieri, & insolenti cost le persone del Mondo per l'abbondanza della commodità, & felicità, & potenza loro dinengono più superbi, & Vanagloriosi: con tutto ciò noi per altro rispetto ponemo intorno alle corna della Vana Gloria il fieno; per dimostrare che le graui corna dell'alterezze si riducono in leggerezza di fieno, in vanità, in niente; & che li superbi, & alti pensieri, che hà in telta il Vanaglorioso restano all'vitimo offuscati da vna viltà abietta, & minima: poiche il pensiero del Vanaglorioso è apunto come il fieno, gli fiorisce nella mente per vn. poco, mà tosto si risolue in ardità di fieno, che in vn ameno prato baldanzoso verdeggia, mì in breue si secca, e'l fiore gli casca Esaix cap 40. Omnis gloria eius quasi flos agri, exiccarum est fænum, & cecidis flos, concetto, che si repete da San Pietro, & da S. Iacomo nella prima Epistola. Glorietur autem fra er humilis in axaltatione fun, dines autem in hismilitate sua, quoniam sicut flos fæni transibit, exortus est enim sol cum ardore, & arescit fænum, & fios eins decidit, & decor vulius eius deperir.

Le sanguisaghe che alle orecchie stanno attacate, denotano la Vana Gloria esfer come vna magnatta, che magna di continuo l'anima, & succhia la mente, che non si stacca se non alla morte, poiche gli huomini ancorche sapientissimi sin che viuono sono dentro di loro nel pensiero tocchi dall'auidità della gloria, però disse Platone che la cupidigia della gloria, è l'vltima spoglia di che si spogli l'Anima. Cuvidinem gloria velut viltimam tunicam anima folet deponere, alche rilguarda quello Cornelio Tacito nell'Historie lib.quarto. Erant quibus appetentior fama viderentur, quando ettam (apientibus cupido gloria novissima evitur. nel qual luogo parla di Peto Trasea disprezzato; di richezze, mantenitor del giusto intrepido e costante, fe non che da alcuni parne troppo anido di fama, poiche anco ne gli huomini fauij l'vltimo affetto che si lassi è il desiderio di gloria, la quale sottil nente entra, mà ingordamente deuora il bene che si fa, senza che ce ne sen. tiamo. S. Chrisostomo. Qui manis gloria ingreditur, omnia que intus faut infensibili er aufert, onde con proportionato come S Gio.

Sf Climi-

Climaco chiama la Vana Gloria fanguisuga, il qual Santo per quanto riferisce il Granata in vna predica del tomo secondo dice che egli espugnana l'anaritia con la misericordia, l'accidia con la meditatione della morte, & la Vana Gloria col farsi veder di rado, col parlar poco, con la folitudine, & con la taciturnità, rimedii veramente atti à schifar questa... fanguifuga che sì fortemente s'attacca.& con gran difficoltà da gli animi staccar si può, le cui forze dice Santo Agostino, che non le sà se non chi cerca fargli resistenza, perche se ad alcuno è facile il non desiderar lode quando non fiporge, difficil cosa è a non se ne pigliar diletto quandos offerisce. Quas vires nocendi habeat humana gloria amor non sentit, nisi qui ei bellum indixerit, quia & si cuique facile est laudem non cupere dum negatur, difficile tamen est ea non delectari cum offertur. Mà questa sanguisuga è tanto giotta, che non ci lassa aspettare che altri ci offerisca lode, ma fà che noi l'andiamo procacciando, perche naturalmente cialcuno hà dentro di le quelta sanguisuga d'Amor di gloria, però non così facilmente si può in tutto staccar dal senso, ne men da quelli, che pensano disprezzar la Vana Gloria; quando se ne compiaceno, non. la sprezzano altrimenti, gloriandosi dentro di loro della gloria che essi abbracciano inanedutamente; Grande ingordo di Vana Gloria è colui, secondo Valerio Massimo, che si gloria esfer lontano dalla gloria, la quale da huomini chiari & illustri si chiede per fin da humili cose, quelli stessi che essortano il disprezzo di lei, non la sprezzano, quando che nelli medemi volumi, ne quali trattano del disprezzo della gloria vi aggiongono auati il nome loro. Tullio in Archia Poeta..... Trahimur omnes laudis studio, Goptimus quisque maxime gloria ducitur, Ipsi illi Philosophi etiam in illis libellis, quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt, in quo pradicationem, & nobilitatem despresunt, pradicari, & nominari volunt. Quanto soauemente succhi questa sanguisuga, fi può conietturare da quelli personaggi di suprema autorità, & virtù, che con honorate imprese, & attioni hanno ornata la vita loro, & dato materia à culti ingegni tesserne historie; ne hanno aspettato ch'altri le scriuano come Cefare Dittatore che di suo pugno compose le sue generose fattioni. Adriano Imperadore fece libri della fua vita, & li diede à liberti suoi litterati, che li publicassero

fotto nome loro, tra quali i libri di Flegonte, dice Spartiano che fussiero di Adriano, Settimio Seuero li sece publicare col proprio nome. Pio secondo scrisse di sua mano i Commentarij delle cose occorse nel suo Pontificato, ne quali à passo, à passo và disegnando sue lodi con la propria penna; veggasi in questo particolare Fulgosio lib. 8. cap. 15.

La Tromba che nella destra tiene, è ordinario stromento della Vana Gloria che sà l'offitio da se stessa della fama, & fignifica quelli che nella Vana Gloria eccedono, & che di propria bocca cantano di se medemi, & inalzano con magnificenza di parole le cose loro, & se fanno qualche opera buona, la fanno in modo che si sappia, & acciò si sappia, bene la publicano essi S. Chrisostomo sopra S. Mattheo cap.6. in quel passo. Cum facis eleemosynam notituba canere ante te; dice, che la tromba è ogni attione ouer parola per la quale il vanto dell'opera si rappresenta, & che il cantar con la tromba è desiderar la Pompa. della Vana Gloria. Tuba est omnis actus vel sermo per quam ipsa operis iactantia designatur. Tuba ergo canere, est pompam vana laudis appetere. Brutta cosa è il vantatsi, odiosa à gli huomini, & à Dio stesso, che odiaura. Moab, perche era Vanagloriofo, superbo, & perche si vantaua, nella virtù sua la quale non era eguale al vanto. Ego (cio ait Dominus ia-Etantiam eius, Or quod non sit iuxta ea virtus eius. Aristide Orator Greco tiene che quando i fatti corrispondeno al vanto delle parole, che sia conueniente di lodar se stesso: per appoggiar la sua opinione arreca le parole d'Achile nel nono dell'Iliade.

Oppida ter quattuor cœpi naualibus armis, Terrentis vnum atque decem eircum Vbc-

raToria,

Thefauros quibns è cunttis multofque bo-

Eripui atque omnes Atrida munera feci.
Soggiunge Aristide. Nemo Gracoru indignatur cur? quia conoruunt facta verbis. Ma dica pur quel che si voglia. Non ci è cosa che sminuisca più la lode, che il vantarsi, & gloriarsi delle sue opere ancorche vere. Laus in ore pro prio sordescut. Non è degna d'essere approuata la disesa, che sà Aristide, il quale hauendo lodato vna sua Oratione sopra Minerua, perche sù ripreso della lode datasi da se medemo, nel Parastragmate: sostiene, che sece bene à gloriarsi con molti essempi spetialmente d'Homero, che si attribuiua il Principato della Poemero, che si attribuiua il Principato della Poemero.

fia,

fia, & che Hesiodo ancor egli si gloria.

Mularum laudes inferi,

Que quodam Hesiodum docuerunt carmi-

na pulcra.

Rispondo che all' essempio de Poeti in. auantarsi e gloriarsi non si deue poner mente, perche è loro proprio vano costume, essendo che essi appetiscono più la Gloria Vana, che le sostanze, e se la danno bene spesso con apparato d' Hiperbole, & grande apertura di bocca, nel che i Poeti d' hoggidì auanzano quanti Poeti siano mai stati al mondo, perche hò sentito dire ad alcuni di loro, che Virg. non è tanto mirabile, quando fi tiene dal Mondo, come che essi habbino più giuditio di tutto il Mondo; che il loro file è più sonoro del suo : altri che habbino più culta, dolce & soque facondia di Catullo, Tibullo, e Propertio: altri nella poesia vulga. re dicono, che lo stile del Petrarca, nonè da imitare, perche non si vsa più, quasi che lo stile ottimo sia qualche braga alla Martingalla ò calzone alla Siuigliana, & che lo stile de capi principati non sia valido, per ogni tempo, ancorche si muti forma di lingua, si come sempre sarà degno d'esser imitato più d'ogn'altro, lo stile d'Homero, di Pindaro, di Virgilio, & d' Horatio nel gener loro così nel suo sarà quello del Petrarca: se non s' vsa; non s' vsa da chi non vuole, da chi non può, & da chi non sà víarla: però taccino i nostri Poeti ne dichino più, che se il Petrarca ritornasse in vita mutarebbe maniera di dire, & componerebbe come essi compongono, talmente che il Petrarca pigliarebbe essempio da loro, mà io credo più tosto che si riderebbe di loro, & chiamareb be la lor Poesia, Poesia de spropositi, quando leggesse, nel Monte del Ciel, tana di stelle, stel le del Mare per superar Homero che pose vna spelonea de caualli nel profondo del Mare, Animata notte per vna vedoua, & altri mille ridiculosi spropositi, tenuti da loro spiriti di Poe. sia: dicono di più, che il Poema dell'Ariosto và terra, terra, & che quello del Taíso fà troppo alte coruette; Mà che essi hanno trouato la ve. ra sorte di stile Heroico. Io per me vorrei che lo facessero per gloria dell' età nostra; ma non che lo dicessero per più riputatione loro, il dire è facil cosa, difficoltà è fare di propria inuentione cole nuoue senza repetere cose diuoigate da altri da quelli medemi, che essi biaimano & arrivare i predetti l'oeti, no che pas farli:la verità è ch'essi cercano opprimere con

parole la gloria d'altri, per inalzar se stessi; mà ci vuole altro che parole di vanto con lequali moueno a riso le genti, & per lequali si rendeno odiosi. & abomineuoli & quado ben anco hauessero i fatti, non per questo fariano bene a gloriarsi; la lode che vien data da altri è soaue da vdirsi (dice Senosonte) mà noiosa è da vdirsi quando vno da se stesso se la piglia;tanto più poi è noiosa quando, che deroga alla gloria altrui per gloriar se stesso, essendo cosa fuor d'ogni vrbanità. Nequaqua civile est lau di, O gloria aliena seipsum opponere. disse Plu tarco. Ma torniamo ad Aristide. Che Hesiodo si lodi da se stesso in quel verso nei principio della Theogonia, a me non pare che tanto si lodi, quanto che riconosca la lode della sua Poesia dalle Muse. Tolerabili sono coloro, che nel toccar qualche cosa di se, non s'attribuisce no il tutto, mà riconosceno la virtù, il valore, & il talento loro da Dio, & questa è la quinta maniera, & cagione ch'arrecchi Plutarco di poter lodar se stesso, quando, che le sue lodi si trasferiscono in altri, come principalmente ricettendole dalla Diuina mano. Che Homero s'attribuisca il Principato della Poesía confesso di non hauer letto doue, però non posso giudicare la sua vana gloria, se l'hà fatto, non per questo piglia contiente essempio da lui Aristide, alquale come Oratore non si conuiene la libertà Poetica, anzi al Poeta istesso è biasimeuole passar nelle sue lodi, si come Plutarco nel trattato di lodar se stesso biasima Pindaro, che si vanta. & non fà mai fine di magnificar la sua facoltà. Ho ben veduto in Homero, che le più principali, & saggie persone del suo Poema suor di decoro si vantano, come Vlisse, nel Odissea, il quale esponendo le sue calamità ad Alcinoo Imperadore,narra le sue imprese ordinatamente in quattro libri, dall'ottauo al duo decimo. Permetto l'occasione di raccontare l'imprese, le prodezze, & le vittorie sue, dalle cole auuerse conforme al parer di Plutarco, mà non ametto l'essordio, & la forma delle parole, con lequali troppo s'inalza, massimamente ritrouandosi all'hora in basso stato, come bifognoso foraftiere.

Sun Vlysse Laerttades qui omnibus do-

Hominibus cura sum, & mea gloria calum attingit.

Se noi sentissimo dire ad vn sauio più d'Vlisse,& di Salomone insieme, la mia gloria per fin al Ciel si spande, ci metteriamo à ridere, & Iconologia del Ripa

642

lo giudicaressimo non sauio mà stolto, & tanto più rideriamo se lo sentissimo dire ad vn... meschino forastiere da noi conosciuto: come atrina la sua fama, e gloria tanto alto, se si dà conoscere ad Alcinoo che non sapeua chi si fusse? & che sia il vero nel fine dell'ottauo vedendo Alcinoo che Vlisse piangeua dirottamente, gli dimandò perche piangeua, chi era, come si chiamaua, & da che luoco fosse; Vlisse nel principio del nono gli risponde. Sum Vlises, &c. Alcinoo doppo hauerlo vdito molto a lungo mostra di non conoscerlo ne men per fama, quando che nel mezo dell'vnde cima Odissea, altro non replica in sostanza. che queste parole. Dall' Aspetto non posso giudicare che tu sia vn furbo, ne vn falsario, come molti huomini, che vanno vagabondi per la terra, a piantar pastocchie, canzone, & menzogne dandosi vanto d'hauer fatto, e detto, perche hai bella maniera di dire, & buoni pensieri. Mà dato che anco Alcinoo Imperadore I hauesse conosciuto per fama non istaua bene che Vlisse di se stesso dicesse. Meagloria Calum attingit; nè a sua imitatione l'Enea di Virgilio.

Sum pius Aeneas fama super atheranotus.

Può ben vno darsi à conoscere ad vn' altro con riputatione, & honor suo, senza inalzar la fama sua con essaggerationi, di parole, & senza dare a se stesso epitheti di lode. Nestore parimente si gloria troppo; & parlando có Agamenonne Imperadore, & con Achille Re, & Capitano più de gli altri Greci valoroso, nel gloriarsi viene ad auuilirli dicendo a loro, io hò pratticato con persone più forti di voi, da quali sempre sui stimato.

Iam enim aliquando ego, & cum fortioribus

quarn vos

Viris consuetudinem habui: & nunquam me

ipfi parui penderuni,

Doueua aggrandir la grandezza di quelli, con chi conversò in giouentù sua senza venire ad vna noiosa comparatione con poco stima de i Prencipi con i quali parlaua. Achille ha dell'arrogante a dire di Agamennone suo Imperadore in presenza de Greci. Tu non hai honorato me, che sono il più sorte de tutti i Greci, & dolendosi con Theti madre sua conferma l'istesso.

Noscal auten, & Airides late dominant Aga memnon

Suam culpam; quod fortissimum Achinorum non nominaute

Haucua campo di mostrar le sue ragioni,& il torto fattogli da Agamennone senza vantarsi d'essere il più forte de Greci; certo che simili parole lo fanno superbo & immodesto; conosciuto per tale da Cicerone, disse nelle Tusculane. Quid Achille homerico fadius? Parla bene con giusta maniera nel nono dell'-Iliade, quando recusa di non tornare a seruire Agamenone, ad Vlisse, Aiace, & Fenice suoi Ambasciatori, dicendo loro d'hauer sem pre combattuto, & esposta la vita sua per seruitio d'Agamennone, d'hauer preso dodeci Città per mare, per terra vadeci, & d'hauer fatto molti bottini de Tesori pretiosi, & datili tutti ad Agamennone, poiche tutto ciò non lo dice a fine di vantarfi delle sue imprete, mà per far vedere i giusti meriti della sua seruità. & l'ingiulto torto riceuuto in ricompenia dal suo Imperadore, attesoche il contar i snoi fatti, per difeia sua, e scolpar se stesso, è la prima cagione che permetta Plutarco in lodar se stesso, Però Aristide non piglia vgual elsempio, perche ad Achille era necessario in tal caso narrar le sue prodezze veramente fatte tanto più che le narra semplicemete senza essageratione di lode. Mà a lui non era necessario, ne conueniua lodare l'oratione fua: concedifi bene che si difendino l'opere fue, & mantenere d'hauerle fatte bene, quando da altri sono riprese; mà non essendo stata a lui da alcuno biasimata; non doueua egli prima lodarla, ne mantener poi ch'hauesse fatto bene ad essersi lodato da se stesso, quan do sù ripreso ch'egli si gloriaua. Il maggior Oratore di tutti i Greci lo viene a conuincere, dicendo che niuna persona di sodezza, & dottrina segnalata non solo non dirà cosa alcuna gloriosamente di se stesso, mà s'arrossirà anco sentirne dire da altri. Quelli poi che sono lontani dalla vera dottrina; che si attribuiscono & presumeno hauerla, per non sapere, parole noiosissime ad vdirsi, dise stessi proferiscono. Tantum abest vilum illorum, qui solide docti sunt, quicquam de se gloriofins dicere, vt also etiam dicente erubescant. Oui vero longius à vera quam sibi vendicant, doctrina absunt, propier inscitiam verba molestissime audienda de se ipse apsis proferunt. Si che niuno deue fare il trombetta delle sue lodi, ò vere ò non vere che siano.

La Vespe che suolazza in alto è di quella sorte simile all'Api, mà più grossa, laquale perche manda suora yn suono che ribomba, da

latini

latini chiamali Bombylius, è inutile à produr mele, e si fabrica i faui di luto, dentro voti di fostanza, attissimo simbolo dell'huomo vanaglorioso, che per l'ordinario hà molte parole di vanto, e fà molto strepito, del resto è inutile, & si forma nella mente Castelli in aria, pésieri voti di senno, & di sapere, fabricati apunto di luto, poiche si fonda sopra la vanagloria delle cose terrene. ond'è quell'Adagio. Bombylins Homo. Tali sono quelli huomini, che descrive Theofrasto nelli charatteri Ethici capit. 57. & 62. inetti, ambitiosi, ostentatori, à quali si assimigliano quelli che boriosamente compariscono sontuosi, & profumati co Paggi à liurea, & moretti apprello, per esfer più ri-Iguardati, & ammirati, portando collane al collo, & gioielli in testa; quelli che ogni minima cosa, che fanno, cercano di farla con vano, & affettato apparecchio, tenédosene poi buono appresso le genti che incontrano, fermano ciascuno, danno conto dell'ordine tenuto, & vi fanno i commenti sopra. Quelli che con ... noiosa ostentatione celebrano la nobiltà de gli aui loro, le ricchezze, & facoltà, conuitano altrià casa loro non per corteha, ma per vanita, acciò si vegga il loro splendido addobbamento, & la loro superflua politia, à qua i non si può far maggior dispetto, che non accettar l'inuito, & non risguardare ciò ch'essi reputano grandezza loro. Quelli che da tutti, & per zutto pigliano la precedenza, la banda dritta. e'l primo luogo. Quelli che si compiacono d'esfer veduti appresso vn Prencipe, e stanno più, fu'l graue che l'istesso Prencipe massimamente fuora in carozza. Quelli che per parer d'hauer gran negotij, maneggije secreti d'importanza si ritirano da bada per ogni poco di cofa, & s'accostano all'orecchie delle persone, come che ragionassero d'occulte imprese, ne dicono cosa che, in palese dir non potessero. Quelli che fanno mostra d'vn soprascritto co titolo di Molto Illustre, e tal volta d'Illustrisfimo, & dicono di riceuer continuamente lettere hor da vn Prencipe, hor dall'altro, & s'offerilcono di fauorirti appresso quelli non come offitiofi, ma come vanagloriofi, per darti -ad intendere, ch'essi possono appresso Prencipi, di così fatte leggierezze si patconq & sono inutili per se, non che vtili per altri, essendo tutto il loro studio posto nella vanità, che si risolue al fine in vn rimbombo, che in breue suanisce, si come ogni Pompa, & gloria de mortali in questo. Mondo con sonoro rimbombo perifice, conforme à quel Dauidico

terzetto.

Perist corum memoria cum sonstu.

# VANITA

Giouanetta, ornatamente vestita, con la faccia lisciata, porti sopra alla testa vna tazza con vn cuore.

Vanità si domanda nell'huomo tutto quello, che non è drizzato à sine perfetto, & stabile, per essere solo il sine regola delle nostre attioni, come dicono i Filososi. E perche il vestire pomposamente, & il lisciarsi la faccia si sa per sine di piacer ad altrui con intentione di cosa vile, & poco durabile, però questi si pongono ragione uo limente per segno di vanità.

E Vanità medesimamente scoptire à tutti il suo cuore, & i suoi pensieri, perche è cosa, che non hà fine alcuno, & facilmente può nuo cere senza speranza di giouamento, & però il cuore si dipinge apparente sopra alla testa.

# V B R I A C H E Z Z A.

Onna vecchia, rossa, & riderne, vestita del color delle rose secche, in mano terrà vn vaso da beuere pieno di vino, & à canto vi sarà vna Pantera.

Rappresentasi vecchia, perche il troppo vino sa, che gli huomini presto inuecchiano, &

diuentano deboli

La Pantera mostra, che gli vbriachi sono furiosi, di costumi crudeli, & feroci, come sono le Pantere, le quali come dice Aristotile nella historia de gli animali, non si dimesticano mai.

# Vecchiezza

Dona grinza, & canuta, vestita di nero femplicemente, con vu ramo di Senicio in mano; perche i siori di questa herba sono di color pulido, & nella loro più a ta parte dinotano come canuti, & cadono.

# VecchieZza.

Onna con la testa canuta, macilenta, & con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore delle soglie, quando hano perduto il vigore, senza ornamento, tenendo nella ma sinistra vn horologio da poluere, il quale stia nel sin dell'hora, & vn paro d'occhiali, co l'altra appoggiados ad vn bastone, insegnerà col

V A-NIT



Crocciola, e con la finifira mano tenga vn ramo seccho senza soglie, da vna parte vi sia vna tarteruca, e dall'altra vn horologio da poluere, e che mostri, che la detta poluere sia al sine.

#### VELOCITA.

Donna con l'ali alle spalle, in atto di correre tenga vno Sprauiero in capo con l'ali aperte, il che è conforme ad vn detto di Homero, doue si esprime vna gran velocità col volo dello Sprauiero.

Velocità .

Onna con habito, con l'ali alle spalle, portando i Talari, ouero stiualetti simili à quelli di Mercurio, & nella destra mano vnasaceta.

I talari fono inditio di velocità, però disse Verg. di Mercurio.

Aurea, qua sublimen aly sine equora supera

Seuterram rapido pariter eum flumine portant.

La faetta ancora nel suo moto velocissimo merita, che se ne faccia memoria in questo proposito.

Appresso hauerà vn Delsino, & vna Vela, questa perche sa andare veloce la naue: quello, perche muoue se stesso velocemente.

Velocita della Vita Humana.

SI dipinge per la velocità della vita humana vn Centauro, il quale animale fino alle parti estreme del ventre hà forma humana, & il resto del corpo si finge simile à vn Cauallo.

Racconta Pierio Valeriano, che il termine della nostra vita con veloce corso soprauniene, & questo percioche noi con vna marauigliosa lubricità cadendo, siamo dalla morte rapiti.

# VENDETTA.

Donna armata, & vestita di rosso, nella destra tiene vn pugnale ignudo, & si morde vn dito della sinistra, à cato hà vn Leone ferito con vn dardo, il quale si veda in detta ferita, & il Leone stia in atto spanentenole.

dito il detto orologio, & terrà vn piede alto, & fospeso sopra vna fossa, mostrando il vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età dell'huomo, che tiene da' cinquanta fino à fettanta anni, nella quale l'huomo, che và in declinatione per la freddezza del fangue, diuiene inhabile alle fatiche corporali, & essercitij mentali, i quali per la debolezza de' sensi, non può fare senza difficoltà, e questa età è tutta declinatione.

Che la vecchiezza sminuisca la vista, le forze, l'ambitione, le bellezze, & le speranze si mostra, con gli occhiali col bastone col vestimento, con la faccia, e con l'horologio, che sià in sine, ouero dal color della veste somigliante à quello delle frondi de gli alberi nell'Autunno, ouero dalla sossa, nella quale stà per cadere.

Si potrà ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ouero la pianta d'alcune rose, le quali siano strondate in gra parte, & laguide.

V Na vecchia, magra, pallida, coperta d'vn mantonero, & che si appoggi ad vna



La vendetta si rappresenta con vi pugnale in mano, per dimostrare quell' atto spontaneo della volontà, che corre a vendicare le ingiurie, con lo spargimento del sangue, & però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perche per mezo delle proprie forze facilmente può l'huomo vendicare l'offese.

E si morde il dito, perche chi è inclinato à vendicarsi per hauer memoria più stabile, si ferue così del male spontaneo, che si sà da se stesso, per memoria del male violento, che

proua lo sforzo de gli altri.

Il Leone essendo ferito osserua mirabilmente il percussore, & non lascia mai occasione di vendicarsi. Onde il Pierio racconta, che vn. giouane compagno di Giuba Re de'Mori, me tre il detto Re andaua con l'Essercito per li deserti dell' Africa per cagione di prouedere alle sue cose, incontrandosi in vn Leone, lo percosse con vn dardo, & l'anno dapoi ripassando il detto Rè già spedito per quel medesimo luogo, comparue il detto Leone, & osseruando il giouane, che l'haueua ferito, andando con velocissimo corso fra la gran moltitu-

dine de'Soldati, miserabilmente le lacerò, partendosi senza offendere alcun' altro; solo sodisfacendosi di hauer vendicata la vecchia offesa. Però gli Egittij dipingenano nel detto modo il Leone per la vendetta.

Vendetta.

Onna armata con vna fiamma di fuoco fopra all' elmo hauerà mozza la finistra mano, & tenendo gli occhi fissi al troco del braccio dimostri con l'aspetto turbato, malinconia, & rabbia; dall' altra mano terrà il pugnale in atto di voler ferire, sarà vn Coruo, con vno Scorpione in bocca, il quale punga-con la punta della coda il Coruo nel collo.

L'armatura dimostra il valore, & la fortezza del corpo esser necessario alla vendetta de' dani ricenusi.

Il fuoco è inditio del moto, & del feruore del fangue intorno al cuore per ira, & per apperito di vendetta, à che corrisponde l'aspetto turbato.

E guarda il tronco del braccio, perche non è cosa alcuna, che innanimi maggiormente alla vendetta, che la memoria fre-

sca de' danni riceuuti.

E però è dimostrata col Coruo punto dallo Scorpione, dal che l'Alciato tira vn suo emblema dicendo.

Raptabat volucres captum pede Coruus in auras

Scorpion, audaci pramia parta gule, Aftille infuso sensim per membra veneno, Raptorem in stygias compulit vilor aquas. O risu res digna, alijs qui sata parabat, Ipse perit, proprijs succubulique dolis.

# V E N V S T A. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

Infa bella di gratioso aspetto vestita di cangiante, cinta con vn cingolo, nelquale vi siano ricamati intorno Cupido, le faci ardenti, & il caduceo di Mercurio, porti in testa vna corona di rose, tenga nella destra mano l'Helichriso siore giallo, & lucido come l'oro, nella sinistra l'augelletto chiamato da Greci singe.

Iconologia del Ripa

Del Sienor Gio. Zavarino Castellini.



La Venustà è vna certa gratia, che arrecca perfetto condimento alla bellezza perche non ogni persona bella ha Venustà. Suetonio descriuendo le satezze di Claudio Nerone, sece disserenza nel c.51, della bellezza, alla Venustà, in quelle parole. Fuit vitu pulero magis, quam venusto. Fù di volto più tosto bello, che venusto, e gratioso. Catullo facendo comparatione di Quintia con la sua diletta Lesbia, con cede, che Quintia fusse bella, non però totalmente bella, perche non haueua alcuna Venustà: ma proua, che Lesbia sua era tutta bella, perche haueua ogni Venustà.

Quintia formosa ost multis mihi cādida, loga, Recta est, hac ezo sis singula consiteor.

Totu illud formosa nego, nam nulla Venustas. Nulla in tam magno est corpore mica sais. Lesbia formosa est qua cu pulcherrimatota est Tu omnibus vna omnes surripuit Veneres.

Dal qual Epigramma si raccoglie, che oltre alle satezze d'vn corpo grande, e bé formato, d'vn color cadido, bisogna hauer anco Venustà, e questo lo dimostra Catullo non tanto in quella sua voce Venustas, quanto in quella...

Mica salis cioè, che Quintia eta insipida, non haucua niente di Venustià, e gratia, sopra di che Alessandro Guarino Atauo del Caualier Guarino autore del Pastor fide, dice Quemadmodum cibi sine sale minime delettant, ita Quintia quoq; scilicei longa, & candida, effet sine vetustate non videbatur for mosa.

Si come il cibo senza sale non gusta, così anco Quintia, ancorche fosse bella grande, e candida, nondimeno non pareua bella senza Venustà, la quale non è altro, che vna certa gratia, si come nell' vltimo verso espone il sudetto Autore in quel mezo pentametro. Omnes surripuit Veneres . Videtur, innuit, 62teris mulieribus omnes venustates surrivuise, cum omnis gratia in ipsa sola appareat:cioè pare che Lesbia habbia rubbato tutte le Venustà alle altre donne, poiche in lei sola apparisce ogni gratia: a guisa del ritratto di Zeusi Pittore, che per sigurare à gli Argentini in Sicilia. Giunone Lacinia, fcielle le più belle bellezze dalle più belle, e gratio-

se donzelle, ch'hauessero: si conferma da Lucretio Poeta, che verso il fine del 4. lib. chiama la gratia; mero sale.

Paruula Pumilio, Charitiam tota, morum

Volendo inferire, che a tal amante accecato dall'amore vna Dama piccola, di bassa statura da lui amata parerà vna delle Gratie, tutta saporita, e tutta gratiosa, impercioche Cherition iam sono due parale in alcuni testi malamente conginte, che in Greco fignificano gratiarum vna, vna delle gratie, laquale gratia fotto nome di sale vien da molti Auttori compresa, perche la Venustà, & la gratia è il condimento della bellezza, come il sale d'ogni vinanda. Plutarco nel quinto Simpolio nella question decima . Factum est ve gratiarum. nomen salibus imponetur à quibusdam. Et più à basso. Atque hac fortasse de cansa pulchritudinem mulieris non occiosam, aut inuenustam, sed gratiosam, & ad promouendum aptam (alfam vocant. Per quelta cagione ), dice egli la bellezza d'vna donna, che non sia otiosa, sciapita, & senza Venustà, ma che sia

PER-

gratiosa, & atta a commouere gli animi, è chiamata salsa, cioè saporita, & gratiosa: & però Venere riputata Dea della bellezza si finge nata dal Mare, che è salso : si che la venustà, che dice Cattullo, il Sale, & le Veneri, altro non sono, che la gratia, & la gratia non è altro, che la venustà, parola deriuata da : Venere: à Venere en l (vt inquit Cicero) dicitur Venustas, perciò disse Catullo che Lesbia rubbò tutte le Veneri, cioè ogni gratia, & Venustà, perche Venere, come Dea della bellezza, & capo della gratia, oltre la bellezza del corpo hebbe in se tutte le gratie, che si ricercano ad vna perfetta venustà, la quale contiene due doti principali : la gratia dell' aspetto, & lagratia della voce ; circa l'aspetto consiste nel grato, & gratiofo colore nel gratiofo moto, nel gratiolo riso, & nel gratioso sguardo. Circa la voce consiste nel gratioso parlare, nel quale ispetialmente si ricerca il saporito sale delle faggie, foaui, angeliche, parole, e però disse Quintiliano lib.6.cap. zeche la Venustà è quella cosa, che si dice con vna certa gratia. Venuftum est, quod cum gratia quadam, & Venere dicuur. Et nel decimo libro cap. I. disse. Hocrates omnes dicendi Veneres lecutus est. Volendo esprimere, che Isocrate hebbe nel dir ogni gratiosa maniera. Tutte le sudette parti della Venustà vengono considerate più volte dal Petrarca nel caro oggettodell' amata Laura, confiderò il grato colore di gratia, & di dolcezza pieno in quello quadernate.

Tosto che del mio stato fossi accorta. Ame si volse in si nuono colore, Ch'haurebbe à Gioue nel maggior furore Tolto l'arme di mano, & l'ira morta.

In quel terzetto poi considerò il candido colore del volto, la biondezza del capello, la negrezza delle ciglia, lo splendore de gli occhi la bianchezza delli denti, & la rossezza delle labra, colori che arrecano gratia, & Venustà, quando con proportione composti si ritrouano tutti in vn soggetto.

Latesta or sino, & calda neue il volto,
Hebeno i cigli, e gli occhi eran due stelle
Ond' Amor l'arco non tendeua in fallo
Perle, & rose vermielie.

Et quel che segue.

Considerò il gratioso moto, e sguardo, quando disse.

Che dolcemente i piedi, gli acchi muone: !.

Et nel Sonetto in qual parte del Cielo considerò insieme con lo sguardo il gratioso parlare, e'l dolce riso.

Per divina bellezza indarno mira
Chigli occhi di costei giammai non vide
Come soaucmente ella li gira.
Non sà com' Amor sana, & come ancide.
Chi non sà come dolce ella sospira,
E come dolce parla, e dolce ride.
E nel seguente Sonetto.

Amor, & io si pien di meraniglia,
Come chi mai cosa incredibil vide
Miriam costei, quando ella parla, o ride.
Nell' altro Sonetto considerò medesimamente il gratioso passo, & moto del piede, & il soque parlare.

Lieti fiori, & felici, & ben natherba, Che Madonna passando premer suole, Piaggia ch'ascolti sue dolci parole, E del bel piede alcun vestigio serbe.

In queste parti dunque, nel colore nel moto, nel rifo, nello fguardo, e nel parlare confiste la Venustà; che rende gratia alla bellezza, perciò l'habbiamo vestita di cangiante composto di vatij colori, per le varietà delle gratie, che si ricerca in vn bell' oggetto, accioche habbia vna compita bellerza. Perche secondo il Platonico Ficino, la bellezza è vna certa... Venustà, & gratia, la quale il più delle volte fa deriua spetialmente da vno adornamento, & eleganza di più cose: & è di tre sorti. Primieramente per l'ornamento di più virtù si forma la gratia ne gli animi : fecondariamente per la concordia, & proportione de colori, & linee nasce nelli corpi la Venustà, e la gratia: terzo venustà, e gratia parimenti grandissima nasce dalla consonanza della voce, e della dolce armonia delle parole, si che di tre sorti è la bellezza, dell'animo, del corpo, & della voce. La bellezza dell' animo si gode con la mente, la bellezza del corpo con gli occhi, la bellezza della voce con le orecchie; Onde l'istesso Ficino in Platone de Pulcro dice Pulchrum esse gratiam quandam, que animum per mentem, vilum, or auditum mouer, or ailicit, oue in fostanza concluder si deue, che la bellezza confifte in vna certa gratia, & Venusta, che commuone, e tira l'animo mediante la mente, l'occhio, e l'vdito; tutte queste tre sortiti di bellezze nelle quali vnite infieme appariice la gratia, & la Venustà, sono dal Petrarca meditate spetialmente la virtu, che forma

la gratia animi, in quel Sonetto.

O d'ardente virtu, honesta, e bella
Alma gentil.

E in quello che comincia

E in quello che comincia. Chi vol veder,

Vedrà s'arriua, a tempo ogni virtute Ogni bellezza ogni real costume. Giunti in un corpo con mirabl tempre, Nel Sonetto:

Amor con la man deftra-

Fama, honor, & virtute, & leggiadria Casta bellezza in habito celeste Son le radici della nobil pianta,

Et nel Sonetto. Voglia mi sprona. Nel cui primo terzetto particolarmente sono raccolte tutte le tre sudette sorti di bellezza, dell' animo del corpo, & della voce, nelle quali è la Venustà, & gratia.

Virtute, honor, belli Zza, atto gentile, Dol ti parole a i bei rami m'han giunto, Oue soauemente il cuor m'inuesca.

Virtute, honor, ecco la bellezza dell'animo che ne gli animi concilia la gratia. Bellezza, atto gentil, ecco la gratia del corpo. Dolci parole; ecco la gratia della voce.

Aibeirami m'han giunio.

Oue soauemente il cuor m'inuesca; ecco la possanza della gratia, che inuesca, commuoue alletra, e tita l'animo per mezo della men-

te l'occhio, e l'ydito.

La gratiofa venultà, dice Platone nelle leggi, che si conuiene più alle semine. Venuflum autom, modestumque magis feminis efse accomodamus: quindi è, che M. Tullio per l'ordinario Platonico nel primo de gli offitij dice. Venustatem muliebrem ducene debemus; dignitatem virilem. Dobbiamo pensare, che la Venustà sia cosa da femina, la dignità, e granità da huomo: ma è da credere, che vogliano intendere d'vna certa delicatezza, morbidezza, e modestia feminile, non che la Venustà, & gratia stia male in vn huomo, perche vn' huomo senza Venustà, e gratia sara dilgratiaro: & come fauola del volgo, Homo Achatis quali jabula vanas in ore de scipl navorum affidua eru. Pigliasi Acaris nell' Ecclesiastico cap. 20, l'huomo senza gratia:anzi la Venustà, & gratia rende l'huomo grato, e giocondo, ancorche brutto sia Vlisse era diforme, non con la sua Venustà, e dolce persuasione s'acquistaua gli animi di tutti i Greci, e con la sua gratiosa facondia puete anco fare innamorar di le le Dee, come di lui testifica Ouidio.

Non formosus erat, sed erat facundus Vlysses. Et tamen aquoreas torsit amore Deas.

Quinto Roscio Comedo, era guercio, e brutto d'aspetto, ond'egli per coprire la desormità sua sù il primo che vsasse comparire in Scena con la maschera secondo Celio Rodigino: mà il popolo volcua più tosto vederlo, & vditlo smascherato perche oltre la dolce pronuntia, haueua vna fingolar Venustà, & gratia nel moto, nell'attione in esprimere con gratiofi gesti, & mutatione di viso diuersi affetti: hora fe in brutto corpo cagiona la venustà così grato affetto, tanto maggiormente cagionerà più grato effetto in vn bello : & però. niuno certo affermarà, che ad vn hnomo non -si conuenghi la Vennstà, pur che non sia di quella effeminatama di quella virile, che habbiamo veduta effere in Monfignor Panigarola, che con la bellezza del corpo haueua accopagnata tata Venustà; e gratia nel dire che sa riano stati ad vdirlo senza prendere dalla martina alla sera altro cibo, che la sua facondia: & più di quattro volte veduto habbiamo il Tassostarlo ad vdire auanti il Pergolo in. piedi a bocca aperta fenza muouerfi mai, effet. ti della Venustà, & gratia, che incanta le persone, & rapisce gli animi. Si come l'animo di Alcibiade restaua incantato dal parlar di Socrate con tutto che sozzo Filosofo, & brutto fusse:percioche solea dire Alcibiade, ch'egli rimaneua più addolcito dalle parole di Socrate, che dalla soaue melodia di Marsia, e Olimpio eccellentissimi musici: tanto era vehemente. & efficace la sua gratia nelle parole, & gesti; la quale gratia è da tutti gli Oratori assai cómendata; nè solamente la dolce gratia del dire, ma la bella Venustà del volto, & della persona è commendabile in vn huomo, Plutarco celebri il gratiolo volto di pompeo, che preueniua la gratia del suo parlare. Vultu initro pradicus fuit non mediocriter gratiofo, qui praueniebat eius orationem : seguita poi dire. che tutte le sue Veneri, cioè gratie piene di grauità erano con humanità congionte, & nel vigore, & fiore della giouentà senile riluceua vna regia maestà. Suetonio in Augusto cap. 79. loda la bellezza, & la Venustà della sua. presenza. Forma fun eximia, & per omnes atatis gradus venustissima; di tal Venustà per tutti i gradi d'età vien anco da Greci lodato Alcibiade. M. Tullio istesso loda il volto, che arrecca dignità, & Venusta infieme

1 114-

Vultus multum affert tum dignitatem, tums Venustatem. Talche la Venustà in va huomo è lodabile, e conuencuole. Nella donna non ne ragiono, poiche più tosto si amerà van men bella che sia virtuosa, gentile, gratiosa nel caminare, ragionare, & conuersare, che vna più bella di volto, senza Venustà, senza virtù alcuna, rustica nel procedere, sciocca nell'andare, & insipida nel parlare.

Habbiamo cinta la nostra figura detta Venustà col sudetto cingolo da Greci chiamato cesto, ouero baltheo, che Venere di natura Madre d ogni Venustà, & gratia portar solea per comparire gratiosa, nel qual vi era tanta virtù, che negli amorosi sdegni placaua per sine l'iracondo, e suribondo Marte & col medesimo Giunone riceuutolo impresto da Venere puotè placare l'Altitonante Giouesscher. zò gratiosamente sopra ciò Martiale nel 6. lib. volendo lodar Giulia di gratia, & bellezza, à cui disse ch'era tanto bella, & gratiosa, che da lei Giunone, e Venere istessa sarabbe venuta à dimandare impresto il gratioso cingolo.

Vt Martis reuocetur amor: summique tonan-

115 .

Ate Iuno petat cestum & ipsa Venus,

Questo pretioso cingolo è descritto, si come l'habbiamo figurato da Homero nel xiij, della sua Iliade, oue à Giunone Venere l'impresta.

A pettoribus soluit acu pictum cingulum . Varium: ibi autem in eo illecebra omnes fact**a** erant .

Ibs erat quidem Amor, & desiderium, & col-

Blandi loquentia, que decepis mentem valde etiam prudentium.

Hot ei imposuit manibus, verbumque dixit,

Accipe nunc hoc cingulum, tuo q; imponi sinui.
Contextum varie, in quo omnia facta sunt, neque tibi puta

Inefficax futurum effe, quodcunque mentibus tuis cupis.

Apparisce da questo testo d'Homero, che in detto cingolo vi erano ricamati à ponta d'aco amore, i desiderij, la soaue cloquenza del parlar dolce. Amore l'habbiamo presentato con la solita imagine di fanciullo alato, i desiderij con le faci ardenti, i quali sono quelli, che à guisa di facelle accese ardeno continua-

mente i cuori degli amanti La foaue el gouen. za, & il dolce parlare col caduceo di Mercurio riputato da Poeti padre della eloquenza, & ancora capo delle gratie, come dice Giral. nel Sintagm. 13. Mercurium in luper veteres gratiarum Ducem constinuerunt. E però Luciano antico Filosofo nel dialogo d'Apolline, & Vulcano dice, che Mercurio rubbò il cingolo à Venere, dalla quale fù abbracciato per la vittoria, che riportò mediante la sua gratia! ne senza cagione gli Atheniesi posero (per quanto narra Paulania) nell'andito della rocca la statua di Mercurio insieme con le gratie. Si che il caduceo, come strumento di Mercurio serue per simbolo della soaue eloquenza. e della gratiofa facondia del parlare: nel qual cingolo Homero ci volse dare ad intendere la forza della gratia, fenza la quale la bellezza non val niente, bella era Venere, mà senza il cingolo simbolo della gratia non poteua addolcire, & allettare Marte; bella era Giunone, mà senza il cingolo di Venere, cioè senza la Venustà, & gratia non potè mitigar Gioue, mediante la quale pur lo mitigò si come Venere Marte, volendo inferire, che la bellezza congionta con la gratia può adescare ogni persona, ancorche sia di fiero cuore, come Marte, e d'animo sublime, & alto come Gioue, mà che la bellezza non hà questa virtù séza la gratia, la quale induce Amore, & defide. rij con la soauità del parlare nelle méti de' più prudenti huomini, allettandoli in tal maniera, che si ottiene da loro ciò, che si sà desiderare.

Libanio Filosofo Greco sopra il cesto, e sopra la rosa finge vo bellissimo scherzo risegnato da Angielo Policiano nella Cent I.c.xi. & narra che Pallade, & Giunone, essendo coparite auanti il pastore Giudice delle bellezze loro, disseroà Venere che si levasse il detto cingolo perche le daua tanta gratia che incane taua le persone: rispose Venere, ch'era contéta di deponerio; mà che erà ben douere, che se vna di loro haueua il Murion d'oro . & l'altra vna diadema pur d'oro, ch'elle ancora si procacciasse qualch'altro adornamento gratioso; rimaser d'accordo Palladese Giunone. Venere discostatasi da loro se n'andò in vn bellissimo prato, oue colle gigli, viole & altri fioti per addornariene; mà passando auanti senti l'odore della rosa, alla quale accostatasi vedendola sopra ogni altro fiore bella, & gratio. sa, butto tutti gli altri, e secesi vna corona di rose, con la quale compari auanti il Giudice, mà Pallade, & Giunone vedendola oltre moIconologia del Ripa

650

do, con tal corona di rofe gratiofa; non aspettorno il giuditio, mà ambidue si chiamarono vinte & corsero ad abbracciar Venere, & baciar la corona di rose, & postasela ciascuna so. pra il crine loro di nuouo la ripofero in capo à Venere, da questo noi ci siamo mossi ad incoronare la Venustà con corona di rose, & con ragione inuero, perche la rosa per la Venustà fua è regina delli fiori, ornamento della terra, splendor delle piante, occhi di fiori, questa, amor spira & Venere concilia, & sopra tutti i fiori porta il vanto si come più gratiosamente di ciascun Poeta de' nostri tempi col suo dolce canto nella gara de' fiori definisce il Muttola. Anacreonte Poeta Greco la reputa honor delle gratie.

Rosa stos, odorque dinum; Hominum rosa est voluptas. Decus illa gratiarum.

Conviensi dunque alla Venustà, perche la rosa dedicata da Poeti à Venere è simbolo del. la gratia, & della bellezza, nella quale se si deue ricercare, secondo i Platonici le tre sudette parti, che rendono gratia, cioè la Virtù, il proportionato colore, & la soauità della voce, certo, che nella rosa vi è simbolo di tutte quethe parti, viè la virtù sua in confortar i corpi nostri con tante sorti di liquori di rose, viè il color grato incarnativo misto di bianco, e di rosso, come fingono i poeti sparso dal sangue di Venere sopra la rosa già totalmente bianca: viè la sua fraga nza di odore simbolo della. foauità della voce, attefoche tengono alcuni Filosofi, che l'odore, & il colore della gratiosa stella di Venere: quindi è quel prouerbio Rolas loqui, e poeticamente dicesi, che Venere parli con bocca di rose. Virgil nel 2. dell'Eneicidir in perche la dana cama grang of a mo. 3b

Reseague has susuper addidit ore.
Cioc, con bocca gratiosa, per la soanità del
parlare.

H Petrarca, transfer to the bloom

Perle, e rose vermiglie, oue l'accolto Dolor sormana ardenti voci, e belle. Et vn'altra volta.

La bella bocca, angelica di perle Piena, di rose, e di delci parole.

Oue in tal tenore esprime il Petrarea vna bocca al tutto gratiosa, pigliando le perle per li candidi denti, e le rose per le vermiglie lab E nella bocca, ond'esce aura amorosa, Sola rossegua, e semplice è la rosa.

L'Helicriso, che porta in mano, è vn siore così nominato da Helicrisa Ninsa, che primie, ra lo colse per quanto scrisse Themistagora Efesio, ma io tengo, che sia detto, perche il suo nome è composto da Helios, che significa Sole, e da Chrysos, che significa oro, attesoche l'ombrella di questa pianta piena di pendenti corimbi, che mai non si putresanno, quando è percossa da' raggi del Sole, risplende come fusse d'oro, laonde si costumaua da' Gentili inco. ronarne gli Dei, il che con grandissima diligenza osferuò Tolomeo Re di Egitto, si come narra Plin.lib.21.cap. 25. oue dice che hà i fusti bianchi, e le frondi biachicchie simili à quel. le dell'abrotano; e più sopra nell'vndecimo capitolo, dice che Helicriso hà il siore simile all'oro, la foglia gentile, & il gambo fottile, mà sodo:e questo sia detto, perche si sappia, come s'habbia à figurare, e per mostrare la sua forma essere differente da Chrisanthemo, e dall'-Amaranto, percioche, se bene con tali nomi è stato anco chiamato l'Helicriso, come riferisce Dioscoride lib.4. c. 59. nondimeno la forma è differente, come si comprende dalle figureimpresse dal Matthiolo suo Espositore: Habbiamo dato questo fiore in mano alla Venustà, perche è fior gratioso, che prende il nome dall'oro, e dal Sole, fotto li cui raggi, è vago, e lucido come l'oro: nè più gratiofa vna... cola dir si può, che quando è risplendete, e lucida, come l'oro ripercosso dal Sole: di più hanno offeruato gl'inuestigatori de' naturalisecreti; che questo siore rende la persona gratio: sa,à tesserne ghirlande portate nella guisa, che dice Plin. & Ateneo autore Greco antichissimo, il quale nel 15. lib. così lassò scritto. Ad gratiam, & gloriam vita pertinere si quis le coronet Helichryso. Vale alla gratia, e gloria della vita, se alcuno s'incorona con l'Helicrifo. Tiene dunque in mano questa nostra fix gura della Venusta l'Helicrito, come simbolo della gratia, & della gloria popolare, perche chi hà in se Venustà, & gratia, hà per ordinario ancora appresso gli altri applauso, fasto, gloria, fauore, & gratia, & perche la Venustà convilia la gratia, mediante la quale si ottengono le cofe, s'è detto da' Latini pieno di Venustà & fortunato vno, che gli finn succeduto bene le cossissecondo la fua intérione. Panfilio nelnell'atto quinto dell'Hecira essendogli successo fuor di speranza cose bramate circa la moglie diffe.

Quis me est fortunation ? venustatisque adeo

plenior?

Per lo contrario inuenusto s'è detto vno, che sia disgratiato, alquale non succedono cose desiderate: l'altro Pansilo nell' Andria Scena quinta, Atto primo parlando delle nozze,

che non desideraua, disse.

Adeon hommem elle muenustum, aut infelicem quemquam vt ego sum? Ecci niuno huomo così inuenusto disgratiato, & infelice, come son io? onde chi hà in se gratia. chiamar fi può felice, perche troua anco facilmente presso altri fauori, & gratie, di che facciamo simbolo l' Helicrisio, ilquale come fiore nobile, vago, & gratiolo, può efsere d'ornamento, vaghezza, & gratia à chi lo porta, non che veramente questo fior possa come dicono i sudetti Autori, fare acquistar gratia, & fauore; Si come gli Indiani scioccamente teneuano, che la rosa potesse far conciliare gratia appresso i Principi, cioè stolta vanità. Vanità similmente è di coloro, che pensano la lepre faccia gratiose quelle persone, che mangiano della sua carne, ne poco marauigliomi di Pierio Auttore graue, che lo affermi, & s' affatighi di persuadere altri à crederlo, corrompendo il testo di Plinio nel 28. lib. 19. oue dice Plinio . Somnio (os fiers lepore sumpto in cibis Cato arbitratur. & Pierio in vece di lomnioles, vuol più tosto leggere forme fos . Plinio vuol dir secondo Catone, che la carne del lepre fa le genti sonnacchiose, & Pierio vuole, che faccia le genti gratiose, & belle, & soggiunse; Vulgo etsam persuasum conciliari ex co cor-

porigratiam.

E opinione del vulgo, che dia gtatia alli corpi, detto preso da Plinio, mà non l'arreca lealmente intiero, perche Plinio lo mette per disprezzo, rigittando in quanto à se, simile folle opinione.

Vulgus, & gratiam corpori in septem dies fri-

uolo quidem ioco.

Cioè, il vulgo crede, che à mangiare il lepre dia per sette giorni gratia con ischerzo inuero friuolo: quasi dica, che sia vna baia; mà Pierio quasi, che tale opinione sulse vera, sa, che il lepre sia verace simbolo della Venustà, & gratia, Laquale non fi deue, per l'antica, & sciocca persuasione del vulgo, che sopra niuna certa causa, & ragione si sonda, rappresentare

fotto figura del lepre, & se in quelli medesim tempi, mentre la detta perfuafione era nel vulgo sparsa, come da sauj schernita, non si troua da niuno Auttore tenuto il lepre per simbolo della Venustà, tanto meno adesso tener si deue, poiche il vulgo d' hoggidì non ha fimile diceria.

Si vale Pierio in fauor suo di vna figura di Filostrato, che dipinse sotto vn arbore di melo i Pargoletti Amori, che scherzauano con vn lepre, ma ciò non sia, che fare con la Venustà, poiche di simili scherzi, mille si veggiono in fregi posti pelle facciate di case, e Palazzi, in Giardini di Roma, pargoletti Amori, e fanciul, li, che scerzano con capre, martini, & altri ani-

mali di giuoco.

In quanto che i pargoletti Amori non volessero ferir la lepre con dardi, ò saette: ma pigliarla viua, come soauissima offerta a Venere; soauissima a Venere disse Filostrato, non perche nella lepre sia simbolo di Venustà, ma perche è animale fecondo, Venereo; anzi Filostrato in detta figura apertamente giudica per sciocchi quelli amanti; che tengono nelle lepre fia forza d' incitamento di Amore; Inepti autem ammatores, amatorium quoddam lenocinium in ipfo effe existimauerunt: però indarno anco cita Pierio, Martiale nell' Epigramma scritto à Gellia nel quarto libro.

Si quando leporem mittis, mihi Gellia dicis; Formosus septem Marce diebus eris: Sinon derides: si verum Gellia narras Edifti nunquam Gellia tu leporem.

Ma in questo Martiale si burla di Gellia donna brutta, la quale gli mandò à donare yn lepre, con dire se mangiasse di quello egli sarebbe bello, e gratioso per sette giorni: a cui Martiale, tenendo ciò per scioccheria rispose, Gellia, se tu non burli, se tu dici dà vero, tu mo stri non hauer mangiato lepre; perche sei sempre brutta. Fà mentione anco Pierio di Aleisa dro Seuero, ch'era gratiofo Imperadore, e mãgiana ipesso de' lepri, mà certo, che la gratia non procedeua dal cibarsi di lepre, mà dalla gratia fua naturale: mangi vno, che non fia di natura gratiofo, quanti lepri, che vuole che mai non farà acquisto di gratia alcuna : la gratia è data gratis dalla Natura, ne si può comprare, ne acquistare con rimedij, e cibi conditi. Arecca oltraciò Pierio certi versi d'vn Poeta, che scherzò sopra il sudetto Imperadore, piglianpigliado materia dal suo gratioso lepore, e dal lepre, che spesso mangiar solca, quasi che il lepore, e la gratia dell' Imperadore procedesse da' lepri mangiati.

Pulchrum quo d vides esse nostrum Regem,
Quem Syrum sua detulu propago,
Venatus secit, & lepus comessus,
Ex quo continuum capu leporem.

Ma Lampridio nella vita di lui dice, che l'-Imperadore effendogli mostrati detti versi rispondesse in greco per disprezzo del Poetacon tal sentimento.

Palcrum, quod putas esse vestrum Regem Vulgari miserande de sabella, Si verum putas esse, non irascor, Tantum tu comedas velim lepusculos, Vestas animi malis repulsis, Pulcher, ne inuideas liuore mentis.

Ne' quali versi chiama miserando il Poeta, che si mouesse à credere dalla volgar diceria, & opinione, ch' egli fusse bello, perche magiasse lepri. Se tu credi questo, risponde l' Imperadore, io non me n'adiro, solamente voglio da te, che mangi ancor tu lepri, accioche scacciati i mali effetti dell' animo diuenti gratioso, e no m'habbi più inuidia, dal tenore di tale rispo sta, si conosce, quato l'Imperadore tenesse per cosa ridicola quella vulgata diceria, per loche chiama il Poeta miserando, meschino: l'Imperadore, se mangiaua i lepri, li mangiaua non per diuentare gratioso, che già era di natura, mà perche egli gustaua il iepre, che egli stesso pigliaua nella caccia, della quale molto si dilettaua come scriue Lampridio. Che i Poeti habbino scherzato sopra il lepre , & il lepore, lo hanno fatto per lo pronto bifficcio, che lene forma. Si non vis edere leporem, ade teporem, diffe vn' altro Poeta ad vno, che staua à tauola, nè mangiaua del lepre, che vi era, nè diceua niente: mà questa conformità di voce detta Annominatione, ò Parono matia, non bafta ad includere il fimbolo dellepore, e della gratia: perche il lepre non si forma dal lepore, ne il lepore dal lepre, mà fi dice lepus, quasi sit leuspes, perche è leggiero di piedi, come tiene Lucio Elio presso M. Varrone lib 3, de re rustica cap. 12, ouero come più tosto vuole Varrone è detto dall' antica voce Greca Lolica leporm, perche è simo di naso Lipo is, ouero Liporis, fignifica fimo, per quato n' auuertisce Gioseppe Scaligero: mà il lepore della gratia, e Venustà non si derina da

fimili voci, diuerfe di fignificato; dunque per niuna via, nè per etimologia, nè per naturale intrinseca virtà, ne per vaga estrinseca. sembianza, il lepre, che più tosto brutto à può seruire per Geroglifico della Venusta. e gratia; alla quale habbiamo dato noi la corona di rose, el' Elichriso fiori al tutto bellivaghi e leggiadri, che spirano tanta soauie gratia, che diedero occasione a gli Antichi di pensate, che fussero atti allo acquisto della gratia; i quali, come gratiosi fiori possono arrecare adornamento, e gratia. a chi li porta, perche la gratia naturale viene accresciuta da gli artifitiosi adornamenti, però fingesi conforme al verisimile da Libanio, che il Murione d'oro desse gratia a Pallade, e il diadema a Giunone, per questo anco Venere di natura bella, e gratiofa portar volle il detto cingolo ricamato, e scelse la corona di rofe per comparire più gratiofa confimiliartifitiofi adornamenti, i quali fi conuengono a Dame, mà però seruati termini dell'honestà, e modestia essendo disdiceuole ad honorare Dame lasciarsi trasportare dal fouerchio desiderio di farsi vedere belle, gratiose con superbi, e lasciui abbellimenti non piacque ad Augusto Imperadore, ancorche tacesse, di vedere vn giorno Giulia fua figlia con habito licentiolo, che non fi conueniua: la vidde poscia il di seguente adornata più modestamente, all' hora egli abbracciandola dissele; o quanto è più lodeuole questo habito in vna figlia d' Augusto, che quello di hieri: e se bene essa rispose, hoggi mi sono adornata per gli occhi di mio Padre, e hier i per gli occhi di mio marito, nondimeno si conuerria più alle Dame andar adorne in guisa tale, che hauessero da piacete più tosto a gli occhi de' Padri che a gli occhi de gli huomini . A Caualieri poi in nefsun modo conuengosi gli artificiosi adornamenti, se non tanto, quanto comporta la virilità caualleresca, perche la bellezza virile poco deue esser coltinata. Onidio. Fine coli mo dico forma virilis amat . Nascondansi quelli Caualieri, che per parer gratiofi pongono cura, & arte particolare di spasseggiar fuora con ciuffi, ricci, e vestimenti lasciui, e profumati, affettando tanto il portar della vita, i gesti del volto, con istorcimeti di testa, e ghigni sforzati, il parlar melato con parole stentate, e studiate, che in vece di gratiofi diuengono più tosto con la loro affettatione odiosi, in vece di virili, effeminati, morbidi, e delicati pensano d'es-

fere stimati, e lodati, ma sono sprezzati, biasimati: Si come il Caualiero Mecenate', se ben da Poeti per la sua liberalità celebrato, da Seneca Filosofo per la sua affettatione vilipeso nella Epistola 114. oue dice, Quomodo Mecanas vixerit, notius est, quam ve narrari nunc debeat, quomodo ambulauerit, quamis delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere noluerit. Quid ereo? non oratio eius aque soluta est, quam ipse discinctus? non tam insignita illius verba sunt quam vultus, quam comitatus, quam domus, quam vxor? E più à basso. Mecenas in culto suo quid purius amne siluisque ripa comantibus, vide ve alueum lineribus aret, versoque vado remittant hortos quid si quis femina cirro cri-(pat, & labris columbatur? sono questi affettati Caualieri spiaceuoli à tutti, etiamdio a'loro affettionati. Dispiacque ad Augusto l'affettato parlare dell'istesso Toscano Mecenate, ancorche per altro da lui fusse amato, per quanto si narra da Suetonio nel cap. 86. nella vita d'Augusto, e da Macrobio in quel tenore di lettera inserta nel primo libro de Saturnali cap, quarto nella quale facendofi beffe della sua affertatione dice. Stà sano mele delle genti meluccio, auorio di Toscana, Lasero Aretino, Diamante del Mar inferiore Tirrheno, gioia Tiberina, Smeraldo di casa Cilnia, Dia pro de'figoli, Brillo di Porsenna, habbi il carbonchio, acciò che possi congregare tutti i fomenti delle adultere. In questa. maniera i Caualieri, che vogliono affettare la Venustà, e gratia, con artificiosi componimenti di persona, d'habito, e di parole vengono scherniti, burlati per fino dalli proprijamici con gran perdita di riputatione, e gratia appresso ogni persona graue, e prudente.

L'augelletto, che nella finistra mano nella nostra figura si tiene, da'Greci, e dal nostro Plinio chiamato Linge non è altrimenti la codazinzola da Latini detta Motacilla, si come malamente alcuni auttori hanno tradotto in Pindaro, in Suida, e l'interprete di Theocrito nella Farmaccutria, errando insieme con loro molti altri principali scrittori, tra i quali Gregorio Giraldi Syntagmate 8. Natal de'Conti nella Mithologia libr. 8. cap. 18. E l'Alciato nell' Emblema 78. Erra parimenti Theodoro Gazza à dir, che la Linge dal vulgo sia chiamata Torquilla, e da gi Antichi Turbo, come ne auuertisce Gio. Battista Pione gli annotamenti cap. 2. chiamasi rettamen-

te da alcuni Tercicolo, perche l'Linge è va'augelletto, che torce il collo, stando fermo il restante del corpo, secondo Aristotile nel 2. lib cap. 12. de natura d'Animali doue ragiona delli spartimenti delle dita, dicendo che tutti gli augelli hanno 4. dita tre dauanti, vno dietro, pochi hanno due dite diuise per ogni banda, come hà l'augelletto Linge, grande poco più del fringuello, di color vario, hà la lingua fimile à quella delle serpi, la caua fuora quattro dita, e di nuouo la ritira dentro, torce il collo contro di se, tenendo il resto del corpo quieto. Pancis quibusdam verinque bini ve auicula, quam Lyngem vocant: hac vaulo maior frigilla est colore vario, habet sibi propriam digitorum, quam mode dixi dispositionem, & linguam serpentibus similem; quippe quam in longitudinem mensura quatuor digitorum porrigat, rur um que contrabatintras rostrum; collum etiam circum agit in auersum, reliquo quiescente corpore modo serpentum : E questo è il testo d'Aristotele, al qual aderisce Plinio libr. 11. cap. 47. oue scorrettamente alcuni seriuono Lynx, in vece di Iynx, e Lince in vece di Linge. Lynx sola virinque binos haber; eadem linguam ferpentum similem in magnam longitudinem porrigitscircum agit collum in aduer sum le, vnques et grandes ceu Grachulis. Certo, che la Motacilla, ouero codazinzola non hà le dite distinte à due per ogni parte: mà tre dauanti, e vno dietro ne diftende la lingua fuora in lungo quattro dita, ne gira intorno il collo contro se, stando ferma nel resto, come fà l'linge: poiche quell'altra, come squassa coda muoue la coda. chiamasi volgarmente: l'Iinge in Roma Picco, perche picea l'albero donde fà vícire le formiche, il cui canto pare ad Eliano che imiti l'aulo fitorto, il cornetto nel libro sesto cap. 19. de Animali . roy anylory luy Eauxor : quel verso non è della codazinzola, ma dell'linge.

Fingesi da'sauolosi Auttori, che l'linge sufse vna Donna conuersa in augello da Giunone, perche con certi incanti sece innamorar Gioue suo marito della siglia d'Inacho chiamata, lo come riserisce Zezze, & altri, se ben l'interprete di Teocrito dice, ch'ella sece quell'incanto per trar Gioue ad amore verso di lei stesso. Callimaco la singe siglia d'Echo, altri siglia di Pitho riputata da'Gentili Dea della persuasione. Pindaro Poeta Greco nella Pithia Ode 4. oue canta la vittoria curule d'Arcessiao Direneo, singe, che Venere portò dal

ciclo

Iconologia del Ripa

ciclo in terra questo gratioso augeletto. e che lo donò à Giasone, per sar innamorar Medea. Domina autem velocissimorum telorum versiculorum Motacillam è cœlo eum alligasset reta quatuor radiorum indissolubili suriosam auem Cypris attulit primum ad homine, supplicatrices que incantationes docui sapientem exsoniden, vi Medea eximeret reuerentiam erga parentes, desiaerabilisque Grecia insamin pectore ardentem versaret slagello persuasionis. Per tal cagione su da gli Antichi Greci tenuta Idonea à gl'incantamenti amorosi. Theocrito nella Farmaceutria Edillo secondo introduce Sineta Ninsa innamorata di Desside Mindo, così cantando.

Sicut hanc ceram ego, Deo adiunante, lique-

facio,

Ita pra amore statim liquescat Myndus Delphis,

Vique voluitur hic aneus orbis ope Veneris,

Sic ille voluatur ante nostras feres,

Jynx trabe tu illum meam ad domum Virum. Il quale vitimo verso è intercalare nella detta Egloga. E perche finsero li poeti Greci, che in questo augelletto susse natiua forza d'amoroso incitamento, quindi è, che commumente appresso i Greci per metafora, si chiamano Imges tutte le gratiose cose, esse incitano ad amore, che sono atte à persuadere, per vigore della gratia, e Venustà: Zezze le parole gratiose le chiama, Verborum linges, perche le parole tirano gli animi, ancorche duri, e difficili à piegarfi, & d'Helena dicono i Greci, che haucua così potente linge, cioè così potente gratia, e Venustà, che allettaua Priamo istesso, Re di Troia, ancorche conoscesse, ch'ella era la ruina del suo Regno, ne si poteua con esso lei adirare, mà con paterno amore la chiamaua figlia: e Suida narra di Cleopatra, ch'ella pensaua di poter adescare, e tirar all'amor suo Augusto Imperatore con la medesima linge, cioè gratia, e Venustà efficace con la quale adescè è tirò Cesare, e M. Antonio. Hora, se ripigliamo il mistico parlar di Pindaro, che Venere portasse dal Cielo l'Iinge, sotto adombrata figura, chiaramente vedremo espresso, che la Venustà, è gratia è dono particolar del Cielo, e dalla Natura, donata poi à Giasone, che su bello, e nobile Caualiere, accidehe potesse commouere ad amore Medea, e persuaderla contro la voglia del Re de'Colchi suo padre, e della Reina madre à pigliarlo per suo sposo come sece: si manifesta, che la nobiltà, e la bellezza non...

hà vigore di disponere gli animi senza la gratia, però Suetonio mostra di sprezzare la bellezza di Nerone Imperadore, perche era senza gratia, e come priuo di amabil gratia, e colmo di odiofi costumi era da tutti odiato: il che non auuiene in quelli, che hanno Venustà, e gratia, la quale è di migliore conditione, che la bellezza; perche la bellezza per se stessa non hà vehemeza di allettare gli animi senza la gratia, ma la gratia, e Venustà ha anco efficacia grande senza la bellezza, si come habbiamo di lopra mostrato con l'essempio d'Visse, Socrate, e Quinto Roscio, i quali ancorche brutti, mediante la gratia, e Venustà loro tirauano à se gli animi delle persone, e faceuano acquisto dell'altrui gratia. Onde prouerbialmente dicesi. Lyngem habet. D'vno, che habbia tal gratia, e Venustà, che pare, che incanti le persone, ele sforzi ad amarlo; però presso di noi la Linge è simbolo, e figura della forza, & efficacia della gratia, e Venustà.

## VVLGO, OVERO IGNOBILITA.

Auendo io nella mia Iconologia dipinto la figura della Nobiltà, mi è parso di rappresentare in questa vltima editione la figura del Vulgo, ouero l'Ignobilità à lei contraria del che volendosi sar pittura, si potrà, sar Huomo, ò Donna come più piacera à chi se ne vorrà seruire, Mà che il vestimento sia curto, & vile di color giallolino, i capegli saranno stesi, & mal composti, Haurà l'orecchie d'Asino, & in cima del capo vi sarà l'vecello detto Assiolo, & che stando china, & mirando la terra, con ambe le mani tenghi vna scopa in atto di scopare, & per terra vi sia vna zappa.

Vulgo è detto quell'ordine di gente nella Città, che sono distrili al Consiglio, à Magistrati, à dottrine, ad arti liberali, à prosessioni Ciuili, & à conversationi nobili, & po-

litiche.

Gli si dà l'habito curto, & vile, essendo che la veste ionga appresso à i Romani non era lecito portarsi da ignobili, & per più mostrare la bassezza di questo suggetto, si rappresenta che sia vestito di color giallolino, il quale non si può come gl'altri colori applicare ad alcuna virtù non hauendo in se sondamento stabile, & reale, per essere la generatione sua debole, & bassa.

I capeglistesi, & mal composti significano

pen-

# VVLGO, OVERO IGNOBILITA.



pensieri bassi, & plebei, i quali secondo l'inclinatione del Vulgo, non s'inalzano à cose degne di consideratione, mà sempre al peggio, Natura populus tendet ad peior, dice Francesco Petrarca in Dial. Com'anco per suggir la conditione di esso, in altro loco disse.

Rispose, mentre al volgo dietro vai, Et a l'opinion sua, cieca e dura

Esta l'opinion sua, cieca e aura Ester felice iu non può giammai.

Più Cicerone nel primo de gl'offici. Non è da porre tra grand'huomini colui, che pende

dal Vulgo.

L'orecchie d'afino denotano Ignoranza effendo che i facerdoti dell'Egitto dicono (come natra Pierio Valeriano nel li,xij, de i fuoi Geroglifici) che questo animale è priuo d'intelligetia, & di ragione, così è il Vulgo il quale per fua natura è incapace, indotto, & no cono (cedo il bene, ne il male, muta ad ogn'hora penfieri, per essere inconstante nelle sue voglie.

Tam mobile est valgi ingeniu, & perplexu, vi quicquid constanter velit, aut noliu, non facile intelligi possit, dice Demost. 1. Olyot. Tiene in cima del capo l'vecello detto Assiolo, percièche volendo gl'Egitij rappresentare l'Ignobilità, dipingeuano l'Assiolo, il quale è, (come natra
Pierio Valeriano libr. secondo de i suoi
Geroglissio differente da quello che di
continuo appare, è grasso di corpo, mà
senza voce, Non si hà cosa certa della
sua spetie, cioè come, & quale si sia.

Si rappresenta che stia chino, & mirila terra, per hauere l'Ignobilità l'ani-

mo basso, vile, & terreno.

Tiene con ambi le mani la scoppa, in atto di scopare & per terra v'è la Zappa, per essere il Vulgo quella parte del populo, che serue all'arti rustiche, & mecchaniche essendo inesperto delle cose diuine, mortali, & naturali.

Vulgus de religione rixatur, ienarum quid sit heresis, dice G. Pathym.

hist lib quinto.

V E N T 1. Eolo Re de Venti.

Vomo con vn manto regio, e vefitio con l'ali à gli homeri, e capelli rabbuffati cinti di vna corona, le guancie gonfie, e con ambe le mani tenga in fiera attitudine vn freno.

Si dipinge, che porti la corona, & il freno; percioche i Poeti lo chiamano Re de venti, e per quanto riferisce il Boccacio lib, xiij, così.

Venne in Eolia alla Città de Venti,

Ouc con gran furor son colmi i luoghi, D' Austri irati, quinci in la gran caua

Eolo pieme ifaticosi venti,

E la sonante Tempe, e come Rege Per lor legami, egli rafficina chius. Ou'essi disdegnosi d'ogni interne,

Fumano & alto ne rimbombail monte.

E Vergilio ancor descriuendolo nel primo dell'Eneide, così dice.

Talia flammanti, secum Dea corde volutans Nimborum in patriam loca sæta surentibus

Acoliam venit, hic valto Rex Acolus antro Luctantes ventos, tempeltatesque sonorus. Imperio pramit ac vinclis, & carcere frenat Illi indignantes magno cum murmuere motis Circum claustra fremunt; celsa sedet Acolus arce

Sceptra tenës mellitq; animos, & teperat iras.
Tr EOLO.

Come si possa dipingere d'altra maniera.

H Vomo in habito di Re, con vna fiamma di fuoco in capo, terrà con vna mano

vna vela di Naue, e con l'altra vno Scetto.

Si rappresenta in questa guisa, perche Diodoro Siculo nel 6. libro delle sue historie dice, che Eolo regnò nelle Isole chiamate da gli An tichi dal suo nome, Eolie, che sono nel mare di Sicilia, e fù Re giustissimo, humano, e pietoso & infegnò alli Marinari l'vío delle vele, e con la diligente offeruatione delle fiamme del fuoco conosceua i Venti, che doueuano tirare, & li prediceua; onde hebbe luogo la fauola, che egli era Re de'venti.

#### VENTI.

Neorche di molti venti si faccia mentione, nondimeno quattro sono li principali, e di questi faremo pittura, i quali soffiano dalle quattro parti del mondo ciascuno dalla sua parte; & Ouidio nelle Metamorfosi di loto cosi dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo.

Euro verso'l' Aurora il regno tolse. Che al raggio mattutin si sottopone. Fauomo nell'Occaso il seggio volse Opposto al ricco albergo di Titone, Per la fredda, e crudel Scitia si volse L'horribil Boreanel Settentrione. Come l'auftro la terra a lui contraria,

Che di nube, e di piogge ingombra l'aria.

#### VRO.

Vomo con le gote gonfiate, con l'ali à gli homeri, di carnagione moresca, hauerà in capo vn Sole rosso.

Si dipinge di color nero, per fimilitudine de gli Ethiopi, che sono in Leuante, donde egli viene, & cosi è stato dipinto da gli Antichi.

L'ali sono inditio della velocità de'venti, e circa l'ali quello balterà per dichiaratione di

tutti gli altri venti.

Si rappresenta col Sole rosso in cima del capo, perche se il Sole quando tramonta è rosso, & infocato, mostra, che questo veto hà da soffiare il dì, che vié dietro, come mostra Vergilio nel libro primo della Georgica scriuendo li segni, che ha il Sole delle stagioni, dicendo. Caruleus pluniam denunciat ignes Eurus.

#### FAVONIO, O ZEFIRO. che dir vogliamo.....

I N Giouane di leggiadro aspetto, con l'ali,e con le gote gonfiate, come communemente si fingono i venti, tiene có bella gratia vn Cigno con l'ali aperte, & in atto di cantare.

Hauerà in capo vna ghirlanda contesta di varij fiori, cosi è dipinto da Filostrato nel libro dell'imagini, doue dice, che quando viene questo vento, i Cigni cantano più soauemente del solito, & il Boccacio nel quarto libro della. Geneologia delli Dei dice, che Zeffiro è di complessione fredda, & humida, nondimeno temperatamente,& che risolue i verni & produce l'herbe, & i fiori, e perciò gli si dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zeffiro da Zeps, che volgarmente suona vita, vien detto poi Fauonio, perche fauorisce tutte le piante, spira soauemente e con piaceuolezza da mezo giorno fino à notte, & dal Principio di Primauera fino al

fine dell'Estate.

# BOREA, OVERO AQVILONE.

I Vomo horrido, con la barba, i capelli, e I le ali tutte piene di neue, & i piedi come code di l'erpi; così viene dipinto da Pausania, & Ouidio nel 6. lib. delle Meramorfosi, di lui cosi dice.

Deh perche l'arme mie poste ho in oblio, E'l mio poter, che ogni potenza sforza, Perche vo'v far contra il costume mio Lusinghe, & prieghi in vece della forza: Io son pur quel tenuto in terra Dio, Che soglio al mondo far digiel la scorza; Che quando per lo ciel batto le piume Cagio la pigegia in neue, e'n giaccio il fiume

Tutto, all'immensaterra imbianco il seno Quando in giù verso il mio gelido lembo, E come alla mia rabbia allento il freno Aproil mar fino al suo più cupo grembo, E per rendere al mondo il ciel sereno Scaccio dall'aere ogni vapore, e nembo,

E quado in giostra incontro, e che perenoto ; Vinco, & abbatto il nero horrido Noto. Quando l'orgoglio mio per l'aria irato.

Scacciainebivers' Austro, e soffia, e preme, E'l forte mio fratel dall'altro lato Altre nubi ver me ributta, e preme, E che questo, e quel nuuolo è forzaro

Nel

Nel me 720 del camin d'ortarfi insieme,
lo pur quel son, che con horribil suono
Fò vscir il suoco, la saetta e'l tuono.
Non solo il sossio mio gl' arbori atterra;
Mà sia palazzo pur sondato, e forte,
E se tal' hor m' ascondó, e stò sotterra
Nel tetro carcer delle genti morte,
Fò d'intorno tremar tutta la terra;
Se io trouo all' vscir mio chiuse le porte.
E sin che io non esalo all'aria il vento
Di tremor empio il mondo, e di spauento.

#### AVSTRO.

Come descritto da Ouidio nel primo libro delle Metamorfosi.

Con l'ali bumide su per l'aria poggia Gl'ingombra il volto molle ofcuro nembo Dal dorso horrido suo scende tal pioggia,

Che par che tutto il mar tenga nel grembo Piouon spesse acque in spauentosa foggia-La barba, il crine, e il sno piumoso lembo-

Le nebbie hà in fronte, i nuuoli alle bande Ouunque l'ale tenebrose spande.

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib. 4: della Geneologia delli Dei, dice che questo vento è naturalmente freddo, & secco, nondimeno mentre venendo a noi passa per la zona torrida, piglia calore, & dalla quantità dell'acque, che consiste nel mezo giorno; riceue l'humidità, & così cangiata natura, peruiene a noi calido, & humido & con il suo calore apre la terra, & per lo più è auezzo a moltiplicar l'humor, & indurre nubi, & pioggie; & Ouidio descriuendole tutte quattro nel primo lib. Tristium eleg. 1, così dice.

Na modo purpureo vires capit Eurus ab ortis. Nunc Zephyrus serò vespere missus adest. Nunc gelidus sicca Boreas baccatur ab arcto: Nunc notus aduer sa prelia fronte gerit.

#### AVRA.

Na fanciulla con i capelli biondi, sparsi al vento, con bella acconciatura di varij

fiori in capo.

Il viso farà alquanto grasso, cioè con le gote gonfie simili a quelle de veti, mà che sieno tali che non disdicano: a gli homeri, potterà l'ali, le quali saranno di più colori, mà per lo più del colore dell'aria, & spargerà con ambe le mani diuerù siori

L' Aure sono tre, la prima è all' apparire del

giorno, la feconda a mezo giorno, & la terza verso la sera.

Furon dipinte dalli Poeti fanciulle piaceueli, seminatrici di fiori con l'occasione di quei venticcioli, che al tempo della Primauera van no dolcemente spargendo gli odori de fiori come dice il Petrarca in vna sestina, doucdice.

La ver l' Aurora, che sì dolce l' Aura-Al tempo nuouo suol muouere i fiori. E nel sonetto 162.

L'aura Gentil, che rasserena i poggi Destando i sior per questo ombroso bosco, Al suaue suo spirto riconosco, &c.

Giouane, e con l'ali si dipinge, per rappresentare la velocità del suo moto.

#### ORIENTE.

N fanciullo di fingolar bellezza di carrisgione vermiglia, con chiome bionde com' oro, stesi giù per gl'homeri, sopra del capo hauera vna chiara, & bellissima stella. Sarà vestito d' habito vago, & di color rosso, & che d'ogni intorno di detto vestimento sia vn fregio di belle, & lucidiffime perle : Et farà cinto da vna Zona, ò Cintola che dir vogliamo, di color turchino, oue sia intorno per ordine il fegno di Ariete, Leone, & Sagittario. Terrà il braccio destro alto & il viso riuolto dalla me desima parte. Con la destra mano tenghi vn bel mazzo di fiori d'ogni colore, in stato di cominciarsi ad aprire, & dalla medesima parte per terra si vedrà, che sia vscito il Sole co chiari, & risplendentissimi raggi che d'ogni intorno si veda verdeggiare l'herbe, le piante, & gl'augelli con il lor fuauissimo canto, insieme con altri animali, diano segno d'allegrezza infinita.

Con la finistra mano tenghi vn vaso di bellissima forma, & che mostri essere vn profumie ro, oue sia suoco, & si veda che da esso vaso eschi del sumo, Et che l'ombra del composto di detta figura sia più longa del corpo.

Si rappresenta che sia fanciullo, perche volendo noi diusdere il giorno in quattro parti, conuiene per la prima sia fanciullo, per la seconda giouane, per la terza virile, & per la quarta vecchio, & però quando il Sole vien d'Oriente (che è principio del giorno) comincia il Cielo schiarirsi per illuminare la terra, Pe trarca.

Appena spunta in Oriente un raggio. Si dipinge di singolar bellezza, percioche Tt 2 all'-

# Iconologia del Ripa

#### ORIENTE.



all Oriente esce il Sole, ilquale s' auuiene che nella natiuità di alcuno stia inascendente a gl'altri sopra celesti corpi, per vna certa singolar potenza, produce quello bellissimo di saccia, amabile, veloce, splendido, di costumi riguarde nole, & di generosità notabile: Si dipinge di car nagione vermiglia, & có chiome com'oro nella guisa che habbiamo detto, perciòche come dice Pampilio saxo.

Tuhoni Croceum senis cubile Aurera aurigeris comis refulgens Iam surgit, roseosque clara vultus Ostendit, Phaetontis, & citatis Currum slammiggeri rotis iugales.

Tiene in cima del capo la chiara & bellissima stella come apportatrice del giorno, & però è detta Luciser, onde il Petrarca.

Qual in su'l giorno l'amorosa stella

Suol venir a' Oriente innanzi il Sole,

Et Vergiliò nel 2, delle Encide. Iamque sugis summa surgebai lucifer Ida Ducebas qui diem. Gli si sa il vestimento di color ros so, attento che il Boccacio lib. 4. del la Geneologia delli Dei dice che la mattina ostando i vapori che si lieuano dalla terra leuandosi il Sole è di color rosso.

Il ricamo delle belle, & lucidiffime perle dimostra che d' Oriente vengono le perle le quali per tutto il mondo si tengono in grandissimo pregio, & stima, per essere gemma di molta bianchezza, e valo-

re.

La cinta di color turchino oue è il fegno dell'Ariete, Leone & Sagitta rio, sono secodo gl' Astrologi segni Orientali, Tiene il braccio destro alto per dimostrare, che l'Oriente è alla destra del mondo, & però si di pinge che tenghi il viso riuolto da quella parte, com'anco per dimostrare che meritamente si suole in quella tenere riuolto il viso adorando, o pregando Iddio.

Il bel mazzo di fiori de diuerfi co lori in stato di cominciarsi aprire, che tiene con la destra mano, & il

Sole nella guisa che habbiamo detto, ne dimofira che nell'apparire de i chiari, & ritplendenti raggi del Sole in Oriente, ridono i prati, s' aprono i fiori, & ogn' vno fi rallegra, & gioisce.

Con la finistra mano tiene il vaso sopradetto dal quale n'esce il sumo, per dimostrare che nelle parti Orientali vi sono diuersi odori, aromati, bassami, & altre delicie che produce quel benignissimo Clima onde il Bembo.

Nell' odorato, e lucido Oriente, E il Petrarcha.

Quel che d'odor, & di color vincea L'odorifero, e lucido, Oriente.

Gli si fà l'ombra maggior, del corpo percioche Silio, lib. quinto.

Aurora ingrediens terris exergerat vm-

Et a questo proposito non lasciarò di scriue re il seguente Sonetto del Signor Gio: Camillo Zaccagni nobil Romano, huomo di belissimo

in-

ingegno, di lettere, & di valore fatto da lui fopra la presente figura dell'Oriente. Su la riua del Gange in Oriente,

L'Alba madre del Sol, l'Alba vezzofa. Co'l pie d'argento, e con la man dirofa Apre l'vscio odorato al di nascente.

Maspunta appena il primo raggio ardente Del Sol fanciullo, che la notte ombrosa Che rende il fosco Ciel chiaro, e lucente, Cede à la face d'orose luminosa. Allhor pietoso co' suoi dolci ardori, Febo rasciuga i ruggiadosi pianti, Dell'humid'herbe, e de' languenti siori. Dolci sospiri, e amorosetti canti Spargon l'Aure, e gl'augei lieti, e canore Fatti dal nouo sol felici amanti.

#### MEZZO DI.



V N giouane moro, ricciuto di statura più tosto picciola che grande. Haurà in cima del capo vn Sole, che lo circondi tutto con risplendenti raggi. Sarà vestito di color rosso infiammato, mà che però tiri al giallo. Haurà vna Cinta, ò Zona che dir vogliamo di color turchino, intorno alla quale vi sia il segno del Tauro, Vergine, & Capricorno. Terrà có la destra mano strali, & con la sinistra vn Cespuglio di Loto con fronde, & siori, ilquale (secondo che riferisce Plinio lib. 13. al cap. 17. & 18.) è simile alla saua, & è solta di gambi, & di soglie, mà più corte, & sottili, i siori sono bianchi simili al giglio, & s'ombra di tutto il composto sarà quasi perpendiculare à detto cor-

po, & per terra fiano secchi i fiori, e l'herbe.

Si rappresenta giouane per la ragione detta alla figura dell'Oriente. Si dipinge che sia moro, & riccio, percioche nelle parti Meridionali oue il Sole ha grandissimo dominio, sà gl'huomini mori, & ricciuti. Si dimostra ch'habbi in cima
del capo il Sole che circondi tutta
la figura con sulgentissimi raggi,
percioche essendo il Sole in mezo
del Cielo, la sua luce è splendente,
& à tutti si dimostra più ardente,
onde Virg. lib. 8. dell'Eneide.

Sol medium Cali conseenderant igneus orbem.

Il vestimento di color rosso infiammato che tira al giallo, ne signissica lo stato più chiaro, & potente del Sole, come narra Marcello con li seguenti versi.

Etiam lampade torrida

Fulgebat medio Sol patér athère La Zona con la quale è cinto oue sono li segni sopradetti, secondo gl' Astrologi sono segni Meridionali. Tiene con la destra mano gli stra-

li, percioche nel mezo dì, il Sole con i suoi raggi, & con la sua virtù, penetra sino nelle viscere della Terra. Il Cespuglio del Loto con le frondi, & siori come habbiamo detto (secondo Theostrasto) è pianta marauigliosa, percioche ritrouandosi dett'herba nel sondo del siume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor ella incomincia à spuntare suori dell'acque, & secondo che il Sole si và alzando, così sà quest'herba, in modo che quando il Sole è arriuato à mezo il Cielo, ella è in piedi dritta, & hà prodotti, & aperti i suoi siori, & secondo poi che il Sole dall'altra parte del Cielo verso l'Occidéte và calando, così il Loto và seguitando sino al tramontar del Sole, & en-

Tr 3 tra

660 Iconologia del Ripa

tra nelle sue acque. Gli fi sa l'ombra nella guisa ch'habbiamo detto, percioche essendo il So. le in mezo al Cielo, sa che l'ombra del corpo sia perpendiculare. Ouidio lib. 2. Metamors. Iamq; dies medius reru contraxerat umbras. Si rappresenta, che d'ogni intorno fiano sechi i fiori, & l'herbe, percioche la gran potéza, & souerchio ardore del Sole, non vi essendo aiuto da poter contemperare l'eccessiuo calore, i fiori, e l'herbe restano languide, e seche.

# SETTENTRIONALE.

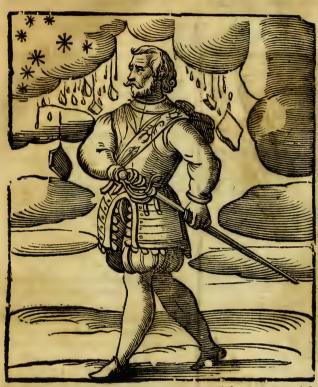

ne, qualità che gli dà il Clima fred.
do, che fa gli huomini di affai buono stomaco, & di miglior digestione. Qualità opposte & contrarie à
quelli che nascono à mezo giorno
con poco sangue di statura picciola, d'atro colore, ricciuti, adusti,
gracili, & parchi del sparger sangue preualendo nell'arte dell'astutie, & de gl'auantaggi.

Si dipinge che sia armato d'arme
bianche, in atto di cacciar mano
alla spada della quale n'habbia già
tratto fuori la maggior parte, per
dimostrarci la brauura, e l'indomi-

fanguigna oscura, & piena di car-

bianche, in atto di cacciar mano dalla spada della quale n'habbia già tratto suori la maggior parte, per dimostrarci la brauura, e l'indomi, ta sierezza della gente Settentrionale, bellicosissima stata sempre à i danni d'Italia, & della maggior parte del Modo, gente dico pronta all'arme per la copia grande del sangue di che abboda, e dell'ira da che facilmente è concitata, nemici naturalmete di pace, & à cui il mo rir no dole, come be ci lasciò scritto il Petrarca ne sussenzie di pace Nasce una gente à cui il morir

non dole.

Gli si dà la banda di color turchino oue sono li segni del Zodiaco, Cancro, Scorpione, & Pesce, percioche secondo gli Astrologi sono

fegni Settentrionali.

Si rappresenta, che tenghi riuolta la faccia al Cielo con rimirare in vn medesimo tempo due stelle, cioè l'orsa maggiore, & la minore, come stelle sisse nel Settentrione lequali non tramontano mai, il Petrarea.

Ai due lumi, c'hà (empre il noftro polo.

Si mostra che il Cielo sia nubiloso, scuro & che da esso caschi giaccio, e neue gelate, percio che il medes. Petr parlando del Settentr. dice. Vna parte del mondo à che si giace

Mai sempre in ghiaccio, & in gelate neui Tutta loniana del camin del Sole

deita alla figura dell'Oriente.
Si dipinge di aspetto siero, & di statura molto robusta, & di carnagione bianca in-

I Vomo di età virile di fiero aspetto, di statuta alta, di carnagione bianca, & di pel

biondo occhi cerulei, sarà armato d'arme

bianche, & starà in atto di cacciar mano alla

spada della quale n'habbia già tratto suori la maggior parte, & dal collo penda attrauer sata

fotto il braccio destro vna banda di color tur-

chino entro la quale sieno scolpiti i tre segni

Settentrionali del Zodiaco Cancro, Scorpio-

ne, & Pesce, & che riuolto con la faccia al

Cielo, sia in atto di guardare in vn medesimo

tempo all'orsa maggiore, & minore, con il Cielo nubiloso, & scuro dal qual caschi ghiac-

Si rappresenta d'età virile, per la ragione

.to, & neue gelate.

Là sotte i giorni nebulosi, è breni.

OCCI



H Vomo vecchio vestito di color pauonazzo cinto da vna Zona turchina..., oue sieno li segni di Gemini, Libra, & Aconario.

Haurà cinta la bocca da vna benda, in cima del capo haurà vna Stella; starà quasi che riuolta con la schiena, tenendo il bracccio destro steso à basso verso la terra con il dito indice di detta mano, in atto di mostrare la parte
d'Occidente, oue sia tramontato il Sole, &
con la sinistra tenghi vn mazzo di Papauero:
Sarà l'aria bruna, oue si veda, che voli vna
Nottola, ò Vespertilione, che dir vogliamo, &
l'ombra di detta sigura sarà lunghissima.

Vecchio si dipinge, percioche hauendo il giorno già fatto il suo camino, & ritrouandosi il Sole nell' Occidente, si è nella declina-

tione di effo.

Si veste di color Paonazzo, per dimostrare con questo colore, quasi priuo della luce, quel tempo che è nel tramontare del Sole, & che l'aria comincia ad oscurarsi, onde il Pontano.

Nec color vllus erat rebus, tenebrisq; malignis Et cœlum, o terras nox circumfusa tenebat. E cinto con la Zona, oue sono scolpiti li tre segni del Zodiaco, Gemini, Libra, & Acquario, essendo (secondo gli Astrologi) segni Occidentali. Si dipinge ch'habbia cinta la bocca da vna benda, per dinotare, che venendo la notte ogni cosa stà in silentio, & quiete come benissimo dimostra Ouidio lic. 20. Met amors.

Tomous erat, quo cunsta silent, & Virgilio lib.4. Eneide.

Nox erai, & placidum carpebant fessa soporem

Corpora per terras, syluequa &

Equora quum medio voluuntur idera lapfu,

Quum tacet onis ager, pecudes pi-

Queque lacus late liquidos, queque aspera dumis

Rura tenent, somno posita sub no-Ete silenti

lembant curas, & corda oblitalaborum.

Tiene in cima del capo la stella detta Espero, percioche ella appa-

risce nell'Occidente nel principio della notte, onde Silio Italico lib. 11.

lamqidiem ad metas dessessis Phebus olympo Impellebat equis suscabat & Hesperus ombra Paulatim infusa properantem ad littora currum:

Lo stare quasi che riuolto con la schiena, tenendo il braccio destro steso abasso verso la terra, & con il dito indice in atto di mostrare la parte dell' Occidente, oue sia tramontato il Sole, è per dimostrare che partendosi il giorno ci volge le spalle, & ci priua della sua luce, mostrandoti con il dito l'Occidente a diserentia dell' Oriente, che tiene il braccio destro dalla parte Orientale.

Tiene con la finistra mano il mazzo di papauero essendo simbolo del sonno come cosa propria della notte, come dice Ouidio lib. 4.

Metamorfosi.

Interea placidam redimita papauere frontem Nox venit. Ó fecum fomnia nigra trahit.

Si dimostra che l'aria sia bruna, nella quale si veda la volante nottola, è vespertilione, che dir vogliamo, così detto a vespertino tempere, percioche essendo nel principio della sera

Iconologia del Ripa

662

fera l'aria s'imbruna, & questo animale si vede, Ouidio lib. 4. Metamorf.

... peragunique leui stridore querelas

Tectaq; non sylvas (elebrant, lucemq; perosa. Nocte volant, seroq; trahunt à vespere nome.

Si dipinge che l'ombra di detta figura fia molto maggiore, del corpo percioche quanto VERGOGNA

più il Sole si allo stana da noi, tanto più viene maggiore l'ombra à tutti i corpi, onde Verg. lib. primo Eneide.

Et tā (umma procul villarū culmina fumant Maioresq;cadunt altis de montibus vmbre

Et in altro loco.

E fol crescentes decedens duplicat vmbras.

HONESTA.



Onna di gratioso aspetto, col volto, e gli occhi bassi, con la sommità dell' orecchie, & guancie asperse di rossore, vestasi di rosso, habbia in capo vna testa d'Elesant, porti nella destra mano vn Falcone, nella sinistra tenga vna cartella, nella quale vi sia scritto questo motto Dysoria Procui.

La Vergogna, ancorche non sia virtù, è lodata da Aristotele, della quale ne ragiona susseguentemente doppo le virtù, & à guisa di virtù è da lui posta tra due estremi viriosi, tra la sfacciatezza, e la paura. Lo sfacciato non si vergogna di cosa alcuna; il pauroso si vergogna d'ogni cosa: il vergognoso è in mezo di questo, che si vergogna di quello, che vergognar si deue: sopra che veggasi nel 2. lib. cap. 7. dell' Ethica à Nicomacho, il medesimo nelli morali grandi pone la Vergogna tra la ssac-

ciatezza, e lo stupore, circa li fatti, e le parole. Verecundia inter impudentiam, & stuporem medietas, in actionibus colloquisque constituta. Zenone disse, che la Vergogna è timore d'ignominia, conforme alla difinitione d'Aristotele nell'Ethica lib.4 ca. vltimo, oue dice il Filosofo. Verecundiatimor quidam infamie definitur; però da' Latini, è detta verecundia à verendo; dal dubitare, & hauer paura di qualche fallo, ed esser ripreso nelle attioni: sue perche la Vergogna è vna molestia, e perturbatione d'animo, nata da quelli mali, che pare ci apportino dishonore, ò dalle cose presenti, ò passate, ò d'autienire, così definita da Aristot. nel 2.della Retorica secondo la tradutione del Mureto. Pudor est molestia quadam, & periurbatio animi orta ex is malis, que ignominiam, inuere videntur, aut presentibus: aus prateritis, aut futuris. Alcuni hanno fatto differeza tra, Pudor, & Verecundia, dicendo, che Verecundia sia la vergogna, che si ha, & timore di non commetter qualche errore, che

poi gli dia infamia, & ignominia, & Pudor sia il rossore, che si riceue doppo qualche errore commesso: ma trouasi presso gli auttori indiferentemente presa vna voce per l'altra, 🧼 verecundia dicesi tanto auanti, quanto doppo l'errore commesso & così Pudor fars vellem, sed me probibet Pudor, dice Alceo à Saffo, & questo è auanti il fatto prima che parli: ne più ne meno, come in Italiano Vergogna dicesi, senza si commetta alcun fallo, vna certa modestia, & honesta lodabile, la quale suol' essere nelle donzelle, e ne' giouani modesti. che per honesta si vergognano passare, e parlare doue è moltitudine di gente, e d'essere veduti da loro: il Petrarca mostra l'honesta vergogna della sua modesta Dama, quando fù da lui veduta nuda.

Steti à mirarla : ond'ella hebbe vergogna, -

E nel

Enel trionfo della Castità celebra la di lei vergogna.

Honestate, e Vergogna a la fronte era Nobile par delle virtu diuine, Che fan costei sepra le donne altera,

Vergogna anco dicesi rossore, dolore interno, e pentimento, ch'habbiamo di qualche cosa mal fatta. Il Petrarca vergognandosi de' suoi giouanili errori, così cantò tutto dolente.

Mà ben veggio bor, si come al popolo tutto
Fauola fui gran tempo: onde souente
Di me medesmo meco mi vergogno:
E del mio vaneggiar vergogna è il frutto,
E'l pentirsi, e'l conoscer chiaramente
Che quanto piace al Mondo,è breue sogno.

Ma questa vitima sorte di Vergogna è di minor lode, che prima, perche la prima sà, che la persona s'astenga dall' errare per timor di biasimo, e questa è dimostratione di Virtu chiamata da Valerio Massimo madre d'honesta risolutione, e d'ottimo consiglio, tutela de' solenni offitij, maestra dell' innocenza, cara a' prossimi, se accetta alli stranieri, in ogni luogo, in ogni tempo porta seco vn grato, e sauorabile sembiante. S. Bernardo la chiama sorella della continenza, e S. Ambrogio compagna della pudicitia, per la cui compagnia... l'istessa castità sicura.

L'altra Vergogna, che nasce dall'errore commesso, è certamente lodabile, ma meno commendabile della prima, perche molto meglio è non errare per la Vergogna che Vergognarsi per l'errore, attesoche la Vergogna se bene è segno di virtù, nondimeno quello, che induce la Vergogna è vitio. Il sudeto Alceo quando disse à Sasso, vorrei parlare, ma Vergogna mi ritiene. Sasso gli rispose, se susse con la honesta non ti vergognaresti dirla.

Si quidquam honesti mens ferat, ac boni. Nec lingua quidquam turpe parce tua Nullo impedit eris pudore.

E però molto più lodabile è il non far cosa, per la quale ci habbiamo à vergognare, che il vergognarei: pur tal vergogna ancor essa non è senza tintura di virtù, perche è bene vergognarsi, dolersi, pentirsi, & arrossirsi de gli errori commessi. Diogene il Laertio dice, che il rossore è colore della virtù. Sant' Ambrogio

vuole, che la colpa si accresca col disendere le cose mal fatte, & che siminuisca col rossore, e con la Vergogna. Ma veniamo all' espositione della figura.

E di gratioso aspetto consorme al parere di S. Bernardo sopra la Cantica sermone 33, oue tiene, che la Vergogna somministri, Venustà, & aggiunga la gratia. Verecundia venusta-

tem ingerit, & gratiam auget.

Porta gli occhi bassi secondo il costume di chi si vergogna. Socrate hauendo a ragionare d'Amore, vergognandosene, come Filososo attempato, si coprì gli occhi con vna bendaz si riferisce a questo proposito vn verso d'Euripide.

Mea gnata in oculis nascitur hominum, pudor.

Figlia mia ne gli occhi nasce la Vergogna de gli huomini. Atheneo nel lib. 13.per autorità d'Aristor, dice, che gli amanti non guardano in niuna parte del corpo della cosa amata più, che ne gli occhi oue risiede la Vergogna. Scribit Arist. Amatores nullam magis corporis partem in us contueri, quam os amant, qua oculos, vbi pudoris sedes est. Plinio pone la fede della Vergogna nelle guancie, per lo rofsore, che vi si sparge, e però lo pingemo con le guancie rosse, perche Aristotele ne' problemi dice, che la Vergogna adduce ne gli occhi infieme col timore certo freddo, onde il caldo abbandona gli occhi, e partendosene và nella fommità dell'orecchie, luogo capace di se, perche il restante è come d'osso.

La vestiamo anco per tal cagione tutta di rosso, essendo questo colore proprio della vergogna, bellissimo in donzelle, & garzoni per inditio della modestia loro. Pithia figlia d'Aristotile, addimandata qual colore susse il più bello, rispose quello, che si dissonde nelle gentili, e nobili zitelle dalla Vergogna. Catone lodaua più i giouani, che si arrossiuano, di quelli, che s'impallidiuano, e Menandro solea dire. Omnis erubescens probus esse mishi videtur. Ogni huomo che s'arrossisce, mi pare buono, si che il colore rosso molto conuiensi

alla figura della Vergogna.

Hà in capo la testa d'Elefante, per denotare, che le persone deuono essere di mente Vergo-gnosa, come l'Elefante, il quale, per quanto riserisce Plinio lib. 8. cap. 3. Concepisce in se notabile Vergogna, il perditore si Vergogna del vincitore, e sugge la sua voce: mai non vsa

per Vergogna l'atto venereo in palese, come fanno le bestie sfacciate, mà in occulto. Se bene l'huomo, come il più perfetro de gli altri animali deue non solo vergognarsi in palese, ma anco in occulto. Pithagora moralissimo Filosofo, diede questo ottimo precetto. Turpo quippiam nunquam facies, nec cum, alys, nec tecum, sed omnium maxime te ipsum reuereare.

Non commettere cosa dishonesta nè con altrui, nè da te stesso, mà principalmente rispetta, e riuerisci te stesso, sentenza molto conforme a quella di Democrito. Ancorche si solo non fare ne dire cosa che sia cattiua, impara a riuerire più te stesso, che gl'altri. San Girolamo più breuemente disse. Quicquid pudeo dicere pudeat, & cogitare, ciò che è vergogna a dire, sia anco Vergogna a pensare. Bel consiglio è di Theosrasto, habbi Vergogna di te stesso, se non ti vuoi arrossire frà gi altri. Mà passiamo à considerare i hone-

ita Vergogna del Falcone.

Il Falcone è tanto nobile di cuore, che si vergogna pascersi de'cadaueri, e patisce la fame. Vergogna similmente riceue de suoi mãcamenti, si come si raccoglie da Bartolomeo Angelico. De proprietatibus rerum lib. 12.cap. 20, ilquale allegando San Gregorio dice, che questo animoso augello se non piglia al primo ò secondo impeto la preda, si Vergogna di comparire, e tornare al pugno di chi lo porta; e dalla Vergogna v., suolazzando per l'aria lontano da gli occhi de'cacciatori: impercioche gli pare di degenerare, à non riportar triofo di chi hà cercato conquistare dalla natura Vergogna all'Elefante animale nobilissimo. e del Falcone, che si vergogna de' suoi difetti. ne vuole comparire nel cospetto delle persone. si può comprendere, che gli animali nobili, a'quali preme più l'honore, che a gl'altri, concepilcono maggior Vergogna quando incorrono in qualche errore, il che non fanno gli animi vili, bassi, e poco honorati, che se bene commettono errori groffi, & infami, nondimeno non se ne vergognano; mà come non sia fatto loro, sfacciatamente compariscono per tutto,

Augusto Imperadore di gran sentimento d'honore adirossi fortemente, quando seppe gli stupri, e missatti di Giulia sua figliuola, & in quell' ira sece publicare vn processo dal Questore ad alta voce al Senato pieno de'vitu perij di lei con animo di farla punire, e morire, ma dipoi cessata l'ira si vergognò d'hauer

fatto publicare il processo, perche inuero ad vn Prencipe, come lui non conueniua tanto di palesare, e vendicare gli stupri di sua figliuola, quanto di tacerli, e ricoprirli, perche la brutezza, e macchia d'alcune cose ritorna sopra di chi si vendica. Quia quorundamo rerum turpitudo etiam ad vendicantem redit, dice Seneca nel Sesto de'benessiti capitolo 32. Considerando ciò Augusto, pianse di non hauere oppresso col silentio le attioni dishoneste di sua figliuola, & dalla Vergogna per molti giorni non si lasciò vedere. De silia absens, ac libello per Questorem recitato notum senatus secti, abstinuitque congresso hominum pra pudore, dice Suetonio cap. 65. nella vita d'-

Augusto.

Mà con tutto ciò deuesi auuertire di nonincorrere nell'estremo, cioè di non prendere souerchia Vergogna, perciò habbiamo posto nella finistra mano quel motto. Dysoria Procul, cioè sia lontana la souerchia, e vitiola Vergogna, perche douemo sì bene hauere noi vergogna, ma senza Dysoria, cosi detta da'Greci la soprabbondante, & vitiosa Vergogna, nella quale si eccede il termine del rossore, mettendo a terra gli occhi insieme con l'animo, impercioche, si come chiamasi Catesia vna mestitia, e dolore, che butta a terra gli occhi, cosi la vergogna, per la quale non habbiamo ardire guardare in faccia a niuno chiamafi Dyforia, alla quale chi facilmente si dà in preda, mostra d'esser d'animo troppo delicato, & effeminato; ne gli gioua di coprire la sua morbidezza d'animo con l'honesto nome di Vergogna, per la quale sono forzati a cadere a'più animosi, ne si sanno risolnere a mettersi innanzi, e fare niuna attione honesta in publico, mà stanno sempre ritirati in vn cantone dalla Vergogna nè se ne partono punto senza stimolo d'altrui. Isocrate Oratore Atheniense haueua due scolari Theopompo troppo ardito, & Eforo trop po vergognoso con quello soleua dire, che adoperaua il freno per ritenerlo, e con questo lo sprone per incitarlo, e rimouerlo della vitiola vergogna, pernitiola a tutti, massimamente a poueri, che hanno bisogno dell'aiuto d'altrui. Vlisse nella 17. Odissea, tornando a casa sua trauestito in habito di mendice, come pouero vergognolo, e rispettoso mostra di non hauere ardire d'entrare doue fanno il conuito li Proci, Telemaco, pensando sia verameute vn pouero, ordina ad Eumeo, che dica a quel pouer'huomo, che non si vergogni,

mà

mà fi faccia auanti à dimandare il vitto a'Proci, attesoche la vergogna è nociua a' poueri bisognosi.

Da huic hospiti hac færens, ipsumque iube Petere pictum valde omnes aduerte procos Pudor autem non est bonus indigenti viro,

Perloche, si come discreta, e moderata Vergogna è lodabile, & vtile, così la discreta, & immoderata Vergogna è biasimeuole, e noci-

ua,e questo è quelle che volse inferire Hesio, do, quando disse.

Verecundia qua viros multum ladit, & iuna. La Vergogna, che molto gli huomini offende, e gioua, hauendo riguardo al debito modo: gioua l'honesta, e conuencuole Vergogna, offende la dysoria superflua, e vitiosa Vergogna, della quale ne tratta Plutarco in quel breue, mà saggio, & accorto discorso intitolato, De vinoso pudore.

## V E R I T A.

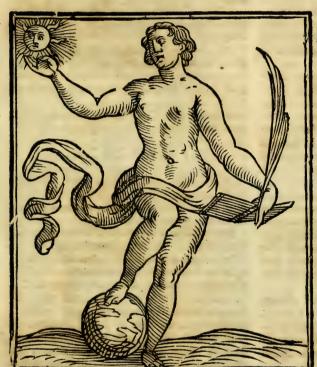

VNa belnísima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, il quale rimira, &con l'altra vn libro aperto, e vn ramo di Palma, e sotto al destro piede il globo del Mondo.

Verità è vn'habito dell'animo disposto à non torcere la lingua dal'dritto, & proprio esfere delle cose, di che egli parla, e scriue; affermando solo quello, che è & negando quello, che non è senza mutar pensiero.

Ignuda fi rappresenta, per dinotare, che la fimplicità le è naturale: onde Euripide in Pha.

tà, nè gli fà bisogno di vane interpretationi; percioche ella per se sola è opportuna. Il medesimo dice Eschillo, & Seneca nell'Epistola quinta, che la Verità è semplice oratione, però si fà nuda, come habbiamo detto, & non deue hauere adornamento alcuno.

Tiene il Sole, per fignificare, che la Verità è amica della luce; anzi ella è luce chiariffima, che dimoftra quel, che è.

Si può anco dire, che riguarda il Sole, cioè Dio, senza la cui ruce non è Verità alcuna; anzi egli è l'istessa verità; dicendo Christo Nostro Signore.

Ego sum Via, Veritas, & Vita.

Il libro aperto accenna, che ne libri si troua la Verità delle cose, & perciò è lo studio delle scienze.

Il ramo della palma ne può figni. ficare la fua forza, percioche, fi come è noto, che la palma non cede al pefo, cofi la Verità non cede alle cofe contrarie; & benche molti la impugnino, nondimeno fi folle-ua, & cresce in alto.

Onre a ciò fignifica la fortezza, & la Vittoria; Eschine poi contra Timarco dice, la Verità hauer tanta forza, che supera tutti i pensieri humani.

Bachilide chiama la Verità onnipotente sa-

pienza nell'Esdra al 4.cap.

E la sentenza di Zerobabel Giudeo dice, la Verità esser più forte d'ogni altra cosa, & che valse più di tutte l'altre presso al Re Dario.

Mà che dicoio delle sentenze poiche li satti de' nostri Christiani amplissimamente ciò hano prouato, essendosi molte migliaia di per-

fone

fone d'ogni età, d'ogni sesso, & quasi d'ogni paese esposte al spargere il sangue, & la vita per mantenere la verità della sede Christiana; onde riportando glorioso trionso de' crudelissimi tiranni, d'infinite palme, & corone hanno la verità Christiana adornata.

Il mondo sotto i piè, denota, che ella è superiore à tutte le cose del Mondo, & di loro più pretiosa, anzi che è cosa diuina, onde Menandro in Nannis dice, che la Verità è cittadina del Cielo, & che gode solo state tra' Dei.

Verità.

Onna risplendente, & di nobile aspetto, vestita di color bianco pomposamente, con chioma d'oro, nella destra mano tenendo vno specchio ornato di gioie, nell'altra vna bi-

lancia d'oro.

La conformità, che hà l'intelletto con le cose intelligibili, si domanda da Filosofi con que. Ito nome di Verità, & perche quel, che è vero, e buono, & il buono è priuo di macchia, & di lordura, però si veste di bianco la Verità, aggiungendofi, che è fimile alla luce, & la bugia alle tenebre, & à questo alludeuano le parole di Christo Nostro Signore quando disse, quel, che vi dico nelle tenebre narrate nella luce, cioè quel, che io dico innanzi alla pienezza. del tempo, che sia scoperta la Verità delle pro. fetie in me ditelo voi, quando farò salito al Cielo, che sarà riuolto, & aperto il tutto, & però egli ancora è dimandato, & luce, & Verità: onde lo splendore di questa figura, & il vestito si può dire, che si conformino nel medefimo fignificato.

E lo specchio insegna, che la verità all'hora è in sua persettione, quando, come si è detto, l'intelletto si conferma con le cose intelligibili, come lo specchio è buono quando rende la vera forma della cosa, che vi risplende, & è la

bilancia inditio di questa egualità.

Verità.

Anciulla ignuda, con alcuni veli bianchi d'intorno, per dimostrare che essa deue esser ricoperta, & adornata in modo con le parole, che non si leui l'apparenza del corpo suo bello, & delicato, e di se stesso più, che d'ogn'altra s'adorna, & s'arrichisce.

Verità.

I Gnuda come si è detto, nella destra mano, il Sole, & nella sinistra vn tempo d'horologgio.

Il Sole le fi dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra dello splendore; & il tempo nella man sinistra significa, che à lungo andare la Verità necessariamente si scuopre, & apparisce, e però è addimandata sigliuola del tempo, & in lingua Greca hà il significato di cosa, che non stà occulta.

Verità.

O Iouanetta ignuda, tiene nella deftra mano vicino al cuore vna Perfica, con vna fola foglia, & nella finistra vn'horologio da

poluere.

La Persica è antico Geroglisico del cuore, come la sua foglia della lingua, & si è vsato sempre in molti simili propositi la similitudine, che hanno con l'yna, & con l'altra, & insegna, che deue esser congionto il cuore & la lingua come la Persica, & la foglia, accioche quello, che si dice habbia forma, & apparenza di Verità.

E l'horologio è in luogo del tempo, che si è

detto nell'altra.

#### V G V A L I T A.

Onna che con la destra mano tenga vn paro di bilancie, e con la sinistra vn nido, che vi sia vna Rondine con i suoi figliolini, à i quali porga il cibo.

Per le bilancie si denota la retta, e vera giu-

stitia, che dà à ciascuno quanto deue.

Per la Rondine nel nido, come sopra li Egittij intendeuano vn'huomo quando a' suoi sigliuoli vgualmente distribuisce l'heredità. E parimente vn Principe, quando nel vitto, vestito, e commodi proprij non voglia superare, mà vguagliarsi à quei de' suoi Cittadini. A guisa della Rondine, che mai non raddopp a il cibo à chi lo habbia vna volta dato, mà vgualmente pasce, e nutrisce con vgualità tutti i suoi rondinini.

Di questa vgualità talmente ne si studioso Adriano Imperadore, che nel suo famigliar vitto vosse osseruar quel costume d'Homero, che à niuno mancasse il medessimo cibo ordinando ben spesso, che alla sua mensa sussero posti cibi communi, e proprij di pouere persone per leuar ogni occasione à quei, che seco mangiauano di superbia, ò d'altro simile, che dalla delicatezza delle viuande hauessero potuto arguire regnare in lui. Che sapeua mosto bene, che per conciliats gl'animi de' Popoli niente più giouaua al Principe, che col decoro

e Mae-

#### E G V A L I T A.



e Maestà dello Scetto vnire, e far mostra con tutti di simil vgualità. Sendo la potenza di sua natura odiosa, che moderata come sopra si fa amabile, e benigna. Per questo Falea Carraginese grandissimo amatore dell' vgualità ordinò, che nella Città le facultà, e le possessioni fussero vguali a ciascuno de' Cittadini, per leuar l'inuidia, & odio frà di loro come riferisce Aristotile nel 2. della Politica al cap. 5. benche nel fine non l'approui interamente, non comportando i più pregiati, e nobili, di correre la medesima fortuna con i vili, e plebei, da nascere perciò ben spesso risse, e brighe frà lo-10? Mà se si considera rettamente one si cerca d' vgualità per sommo bene della Città, ò Republica ne segue, che ciò; che eccede detta vgualità sia di danno alla detta Città, ò Repubilca; Onde fù stimato, che vn huomo di perfettissima Virtù fosse nociuo per la sua superiorità, e sopr' essistenza de gli altri: Che perciò i Greci inuentori d'ogni bel costume ciuile, e particolarmente gli Atheniesi sapendo. che per esser nocino meritana castigo, mail castigare vn huomo per sua troppo virti f.-

rebbe stato vn commettere peccato; Perciò ritrouarono vna pena honoreuole conueniente à reprimere il loro giusto, ò ingiusto sospetto, che hauessero dell' Eccellenza di quel virtuoso, e la dimandarono, Ostracismo. Come se alcuno conoscendosi pieno di molto sangue, e di gagliardissima complessione si scemasse del cibo, & hauesse per vlo di cauarsi del sangue per non. cader in que' difetti, ne' quali logliono cadere molto per la molta... robustezza di loro forze. Cauandosi quasi da Plutarco, mentre parlando dell' Ostracismo dice, che di questo come medicamento foleua seruirsi il Popolo à certo tempo ordinato, confinando per x. Anni fuor della. Città quel Cittadino, che auanzaua gli altri, ò di gloria, ò di ricchezze, ò di reputatione, per la quale era hau uto per sospetto nella Città. Ponendo di questa pena solo le persone Illuftei. Anzi il medefimo Auttore fog giungedo dice, che Iperbole huomo scelerato cercado di far punire di si-

mil pena vno de' tre grandi Cittadini Athenie si, Feace, Nicia, e Alcibiade, cadde cotro sua na tura la pena sopra il capo di detto Iperbole insolete, simili geti ignobile, e basse ad esse punire di fimil pena, anzi accortifi esser stata violata tal pena nella detta persona leuarono poi via l' víanza di quella. Fù detta Ostracismo da vna pietruzza chiamata Ostraco sopra la quale scriueuano i Cittadini il nome di quello, a cui voleuano dar bado della Città, e la gettauano in vn luogo del a Piazza chiuso di cacelli; il nu mero delle quali doueua passare sei milla a vin cere il partito. L'Auttore sopradetto nel 2.della vita d'Alcibiade mostra detta pena d'Ostracismo no essere stata ordinata per punire i tristi; mà per moderare la troppa grandezza altrui; e perciò con'altro vocabolo detta Moderatione fatta a petitione de gli inuidiosi, che per dieci anni non vedeuano presente quel tale, per la cui lontananza mitigauano alquanto il dolore, che col vederlo giornalmente li fi accrefceua, e s'internaua malignamente negl'ani mi loro. Il medesimo Aristotile più largamente, e di proposito trattando di questa pena nel

Topradetto lib. 2. al cap. 9. dice, Quapropter a Civitatibus, que populo reguntur Offracismus repertus est ha siquidem civitates aqualitatem maxime complectuntur. Itaque qui super excellere videtur vel provter dinitias; vel propter Amicos, vel propter alsquam, aliam Civilem potentiam extra Civitatem relegatur ad Tempus aliquod ordinatum. Done si vede che lo approua, ma non si ristringe al tempo, e và scusando il consiglio di Periandro dato a Trasibulo il tagliare le spighe maggiori dell'al. tre. l'iacque ad Augusto questa sorte di punitione moderandola con altro nome, e parole, come dice Tacito nel lib. 3.in proposito di Sillano della famiglia de' Iunij, che haueua commesso adulterio con vna sua Nipote, al quale non fece altro, che farli intendere, che lo prinaua della fua amicitia, per le quali parole e se

paratione d'amistà, intendendo Sillano esferti in vn certo modo accennato l'Esilio. Exilium fibi demonstrari intellexit, senza metrer indugio in mezo, se'l prese da se medesimo, ne prima, che sotto l' Imperio di Tiberio su restituito alla Patria. Molte cose si potrebbono, dire, & molte autorità si potrebbono addurre, ma per abbreuiare il nostro ragionamento conclu deremo, che si vede alla aperta esfer da tutti amata, & abbracciara questa vgualmente, che nella natura stessa, ciò benissimo si considera ancora nella temperie de' corpi humani, che mentre stanno vniti, e non alterati da soprabondanza d' humori, ò superiorità eccessiua di vno d' essi, il corpo si mantiene sano, e perfetto nell' effer suo con la discreta distributione del sa ngue alle prossime, & alle più remote parte d'esti.

#### VIGILANZA.



Onna con vn libro nella destra mano, & nell' altra con vna verga, & vna lucerna accesa in ter a vi sarà vna Grue, che sostegna vn sasso col piede.

E tanto in vio, che si dica vigilante, & sue-

gliato vn' huomo di spirito viuace, che se bene hà preso questo nome della Vigilanza da gli occhi corporali, nondimeno il continuo vio le l'è quasi convertito in natura. & fatto suo, però l'vna, & l'altra vigilanza, & del corpo, & dell' anima vien dimostrata dalla. prefente figura, quella dell' animo nel libro, nel quale apprendendosi lescienze si fà l'huomo vigilanter & desto à tutti gl'incontri della Fortuna, & l'agiratione della mente contemplando, & la verga sueglia il corpo addormentato, come il libro, & la contemplatione de stano li spiriti sonnolenti: però del corpo, e dell' animo, s' intende il detto della Cantica, Ego dormio, @ cor meum vigilat a

Ele Grue infegnano, che fi deue flat vigilante in guardia di se medesimo e della propria vita, perche co, me si racconta da molti, quando vanno insieme per riposatsi sicuramente, si aiutano in questo modo, che tenendo vna di esse vn sasso colo piede raccolto, l'altre fin, che

il saffo non cade, sono sicure di esfere cultodite per la vigilanza delle compagne, e cadendo, che non auuiene se non nel dormire di dette guardie, che al rumore si destano, & se ne suggono via.

La

La Lucerna dimostra, che la vigilanza propriamente s'intende in quel tempo, che è più conueniente al riposo, & al sonno, però si dimandauano da gli Antichi Vigiliæ alcune hore della notte, nelle quali i Soldati erano obligati à star vigilanti per sicurezza dell'esfercito, e tutta la notte si partiua in quattro vigilie, come dice Cesare nel primo de'suoi commentarii.

Vigilanza.

Onna vestita di bianco, con va Gallo, e con vna Lucerna in mano, perche il gallo si desta nell'hore della notte, all'essercitio del suo canto, ne tralascia mai di obbedire alli occulti animaestramenti della Natura, così insegna à gl'huomini la vigilanza.

E la Lucerna mostra questo medesimo, vsã.

dimento all'attioni lodeuoli.

E però si legge, che Demostene interrogato, come haucua fatto à diuentare valente Otatore rispose di haucre vsato più olio, che vino intendendo con quello la Vigilanza de gli studij, con questo la sonnolenza delle delitic.

Donna, che stia in piedi con vn campanello in mano, & con vn Leone vicino in atto di dormire con gli occhi aperti.

La campana è instromento sacro, & si è ritrouato per destar no meno gli animi dal sonno de gli errori co la penitenza, alla quale c'inuita chiamandoci al tempio, che i corpi delle piazze, e dalle commodità del dormire.

Il Leone si presso à gli Egitij indicio di vigilanza, perche come racconta il Pierio, non apre mai interamente bene gli occhi, se non quando si addormenta, & però la figurauano alle porte de'tempij mostrando, che in Chiesa si deue vegliare con l'animo nell'orationi, se bene il corpo par, che dorma alle attioni del mondo.

Vigilanz a per difendersi, & oppuenare altri,

Onna, che nella destra mano tiene vna
serpe, & con la finistra vn dardo.

#### VILTA.

Onna mal vestita, giacendo per terra in luogo fangoso, & brutto; tenendo in mano l'vecello Vpupa,& mostri di non hauer ardire d'alzare gli occhi da terra, standole appresso vn Coniglio.

Vile si domanda l'huomo, che si stima meno di quel che vale, & non ardisce quello, che

potrebbe conseguire con sua lode, senza muouersi à tale opinione di se stesso dalla credéza, che egli habbia di operare con virtù, & però si rappresenta la viltà in vna donna, che giace per terra, & mal vestita, essendo ordinariamete le donne più facili de gli huomini à mancar di animo nell'attioni d'importanza.

Il vestimento stracciato nota, che in vn vile non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo, per dubbio di non poter sostentare quella grauità, e quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triuiale che si suol dire. Andaces fortuna inuat, timidosque repellit.

E non hauédo ardire l'huomo per viltà offerirsi ad imprese grandi, se ne stà frà il sango d'yna sordida vira, senza venir mai à luce, & à cognitione de gli huomini, che possono souuenire delle cose necessarie.

L'Vpupa si descriue da diuersi auttori per vccello vilissimo, nutrendosi di sterco, & altre sporcitie, per non hauer ardire mettersi à procacciare il cibo con difficoltà.

Il tenere gli occhi bassi dinota poco ardire,

come per l'effetto si vede.

Il Coniglio è di sua natura vilissimo, come chiaro si sà da molti, che hanno scritta la natura de gli animali.

#### VIOLENZA.

Onna armata, che al finistro fianco porti vna scimitarra, nella destra vn bastone, con la finistra tenga vn fanciullo, e lo percuota,

Violenza è la forza, che si adopera contro i meno potenti, e però si dipinge armata all'offesa di vn fanciullo debole, e senza aiuto d'alcuna parte. Così diciamo esser violento il moto della pietra gittata in alto contro al moto datole dalla natura del siume, che ascende, & anche altre cose simili, le quali in questi moti poco durano, perche la natura, alla quale l'arte, e la forza sinalmente vbidisce, le richiama, e le sà facilmente secondare la propria inclinatione.

#### VIRGINITA.

V Na bellissima giouanetta, vestita di panno lino bianco, con vna ghirlanda di surraldi, che le coroni il capo, e che con ambe le mani si cinga con bella gratia vn cintolo di lana bianca.

Lo smeraldo, per quello che narra Pierio

Vale-

#### VERGINITA.



Valeriano li. 41. è fegno di Verginità, e fiù confecrato à Venere celeste, creduta all'hora Dea dell'Amor puro, dal quale no possono nascere se non putri, e candidi essetti; percioche da lei viene quel puro, e sincero amore, che in tutto è alieno dal congiongimento de corpi; e però lo smeraldo da molti, & in particolare da gli Astrologi è posso per segno della Virginità.

Si dipinge col cintolo nella guisa, che dicemo, perciò che su antico costume, che le Vergini si cingessero col cinto, in segno di Verginità, la quale si soleua sciorre delli Sposi la prima seta, che elle doueuano dormire con essi, come scriue Festo Pompeo, & à questo allude Catullo nell'epitalamio di Mansio, & di Giulia così dicendo.

Te fuis tremulus parens . Innocat, tibi Vergines Zonula foluunt finus .

Il bianco vestimento significa purità fondata ne'buoni pensieri verginali, & nelle sante attioni del corpo, che rendono l'anima candida, e bella.

#### VERGINITA.

G Iouane pallida, & alquanto magra, di bello, e gratiofo afpetto, con vna ghirlanda di fiori in capo, vestita di bianco, & suoni vna cetera, mostrandosi piena d'allegrezza, seguendo vn' Agnello in mezo d'vn prato.

Si dipinge giouane, perche dallal fua giouentu fi mifura il fuo trionfo, & il fuo prezzo, per la contraria

inclinatione di quell'età.

La palidezza, & allegrezza fono inditij di digiuno, e di penitenza, e fono due particolari custodi della

Verginità.

Hà il capo cinto di fiori, perche, come dicono i Poeti, la Verginità non è altro, che vn fiore, il quale subito, che è colto, perde tutta la gratia, e bellezza. Segue l'Agnello, perche tanto è lodeuole la Verginità, quanto se ne và seguendo l'orme di Christo, che su il vero essempio della Verginità, & il vero Agnello, che toglie li peccati del mondo.

Il Prato verde dimostra le delitie della vira lasciua, la quale comincia, e finisce in herba, per non hauer in sè frutto alcuno di vera cotentezza, ma solo vna semplice appareza, che poi si secca, & sparisce, la quale è dalla Verginità calcata con animo generoso, e allegro, e però suona la cetera.

Verginisà.

G Iouanetta, la quale accarrezzi con le mani vn' Alicorno, perche come alcuni scriuono, questo animale non si lascia prendere, se non per mano di Vergine.

VIRILITA.

Onna di età di 50. anni, con habito d'oro, e nella destra mano con vn Scettro,
nella sinistra co vn libro, e siede sopra vn Leone, con la spada al fianco, & alli piedi vn'horologio da poluore, e che mostri, che sia calato
la metà della poluere.

Virilità è quella età dell'huomo, che tiene dai 35, fino à 50, anni, nella quale egli fatto capace di ragione, & especto delle cose, opera

come

come huomo in tutte l'attioni ciuili, e mecaniche vniuer(ali, e particolari, e questa è la età, onde esso huomo sà l'habito, che lo conduce à sin di bene, ò di male, secondo che egli elegge per gratia diuina, ò inclinatione naturale; questa età è principio della declinatione. Si dipinge con lo Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada, per dimostrare che à questa, che è l'età perfetta dell'huomo, si alpetta di consigliare, di risoluere, e di determinare con grandezza d'animo le cose, circa le quali possa haquer luogo in qualche modo la virsì .

#### V I R T V.



V Na giouane bella, & gratiosa, con l'ali alie spalle, nella destra mano tenga vn'hasta, & con la sinistra vna corona di lauro, e nel petto habbia vn Sole.

Si dipinge giouane, perche mai non inuecchia, anzi più sempre vie vigorosa & gagliarda, poiche gratti suoi constituiscono gli habiti, & durano quanto la vita de gli huomini.

Bella si rappreséta, perche la virtù è il mag-

gior ornamento dell'animo.

L'ali dimostra, che è proprio della virtù l'alzarsi à volo sopra il commune vso de gli huomini volgari, per gustare quei diletti, che solamete prouano gli huomini più virtuosi, i quali, come disse Virgilio, sono alzati sino alle stelle dell'ardente virtù, e diciamo, che s'inalza al Cielo, che per mezo della virtù si sa chiaro,

perche diuenta simile à Dio, che é

l'istessa virtù, e bontà.

Il Sole dimostra, che come dal Cielo illuminassero la terra, così dal cuore la virtù difende le sue potenze regolate à dar il moto, & il vigore à tutto il corpo nostro, che è mondo piccolo, come differo i Greci, e poi per la virtù s'illumina, scalda, & auuigora in maniera, che buona parte de Filosofi antichi lo slimorno bastante à supplire alle soddisfattioni & a'gusti, che nella vita humana. possono desiderarsi & perche Chri-Ro N.S.fi dimanda nelle facre lettere Sole di giustitia, intendendo quella giustitia vniuersalissima, che abbraccia tutte le virtù, però si dice che chi porta esso nel cuore, hà il principal ornamento della vera, e perfetta virtù.

La ghitlanda dell'alloro ne fignifica, che fi come il lauro è sepre verde, & non è mai tocco dal fulmine, così la virtù mostra sempre vigore, e non è mai abbattuta da qual si voglia auuersario, come anco nè per incendio, nè per nausragio si perde,

nè per aduersa fortuna, ò sorte contraria. Le si dà l'hasta per segno di maggioraza, la

quale da gli Antichi per quella era fignificata.
Dimostra auco la forza, e la potestà, che hà
sopra il vitio, il quale sempre dalla virtà è sortoposto, e vinto.

#### VIRTV.

Onna vestita d'oro, piena di maestà, con la destra mano tiene vn'hasta, & con la sinistra vn cornucopia pieno di varij frutti co vna testudine sotto à i piedi.

Il vestimento d'oro significa il pregio della virtù, che adorna, & nobilita tutto l'huomo.

Tiene l'hasta in mano, perche ella impugna & abbatte cotinuamete il vitio, e lo perseguita

Iconologia del Ripa

Virtu.

Glouanetta alata, & modestamente vestita, sarà coronata di lauro, & in mano terrà vn ramo di quercia, con vn moto nel lembo della veste, che dica. Medio Tutissima.

Disse Silio Italico nel 13. libr. della guerra Carraginese, che la virtù istessa è conueniète mercede à se me lesima & si cosormò co questo detto all'opinione de Stoici, che diceuano suor di lei no esser cosa alcuna, che la possa pre miare à bastaza, e sù da gli antichi dipinta cosi, perche come la quercia resiste alli insulti delle

tépeste immobili, cost la virtù timane immobile à tutte l'oppositioni de cotrarij auuenimeti.

Per fignificato del lauro, ne feruirà quello, che diremo nella feguéte figura, che nell'vna, e nell'altra fi rapprefenta la detta pianta.

Il moto dimostra, che queste attioni, solo sono dependenti dalla virtù, le quali hanno la loro estremità, che sono, come sosse oue l'huomo cade, e s'immerge cadendo dal suo dritto sentiero però disse Horatio.

Est modus in rebus sunt certi denique sines. Quos viera citraque neque consistere rectum.

V I R T V.

Nella Medaglia di Lucio Vero-



P Er Bellerofôte bellissimo gionane à cauallo del Pegaseo, che con vn dardo in mano vecide la Chimera, si rappresenta la Vittà.

Per la Chimera al'egoricamente s' intende vna cerra moltiforme varietà de'virij, laquale vecide Bellerofonte, il cui nome dall'Etimologia sua vuol dire occisione dei virij, & l'Alciati nelli suoi Emblemi così dice.

Belleropho ve fortis eques superare Chimera

Et Lyci potnit sternere monstra

Sic tu Pegaseis vectus petis athera

Consilioque animi mostra super-

Mostrano i detti versi, che col consiglio, con la virtù, si supera la Chimera, cioè i superbi mostri de vitij.

Giouane e bello si dipinge, perciò che bellissima è veramente la virtù, è proprio suo di attrahere à se gl'animi, & all' vso suo congiungerii.

VIRTV.

Nella Medaglia d'Aleffandro.

Donna bella armata, & d'aspetto virile, che in vna mano tiene il mondo & con l'altra vna lancia. Significando, che la virtù domina tutto il mondo.

Armata si dipinge percioche continuamente combatte col vitio.

Si rappresenta d'aspetto virile, perche il suo nome viene (secondo Tito Liuio nel libr. 27. & Valerio Massimo libr. 1 cap. 1.) à viro vel à viribus, & mostra la fortezza che conuiene al virtuoso.

VIRTV.

Nella Medaglia di Domitiano Calieno, & in

quella di Galba.

S I rappresentaua vna donna in guisa d'vn'-Ammazzone, con la celata, e Parazonio, che è vna spada largha senza punta, & con la lancia, posando il piede sopra vna celata, ouero sopra vn mondo. V I R T V. Nella Medaglia di Lucio Pero.



I troua in Roma in Campidoglio vna statua di meta lo indorata d'Ercole, vessita della spoglia del Leone, con la claua, & con la sinistra mano tiene tre pomi d'oro portati da gli horti Esperidi, i quali significano le tre virtù heroiche ad Ercole attribuite.

La prima è la moderatione dell' Ira. La seconda, la temperanza dell'Auaritia.

L'altra, è il generoso sprezzamento delle de litie, e de i piaceri, e però dicessi, che la virtu he roica nell' huomo è quando la ragione hà talmente sottoposti gli affetti sensitiui, che sia giuta al punto indivisibile de i mezzi virtuosi, & fattasi pura, & illustre, che trapassi l'eccellenza humana, & à gli Angeli si accosti.

VIRTV HEROICA.

Come dipinia dagli Antichi, e come si veda
nella Medaglia di Gordiano imperadore.

Ercole nudo, appogiato sopra la fua Cla ua, con vna pelle di Leone auuilupata in torno al braccio, come si vede due bellissime statue nel Palazzo dell'Illustrissimo Sig Cardi nal Odoardo Farnese vero amator delle virtù. Virtù è propria dispositione, e facul, tà principale dell'animo in atto, e in pensiero volta al bene sotto il gouerno della tagione, anzi è la ragione istessa.

Le si dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla Claua per esser ambidue tortissimi, e la virtù piantata có fortissime radici, e con nissuna forza si può estirpare, nè muouere di luogo.

Si fà nuda la virtù, come quella, che no cerca ricchezze mà immortalità, gloria, & honore, come si è visto in vn marmo antico, che dice. Virtus nodo homine contenta est.

VIRTV HEROICA. Nella Medaglia d'oro di Massimino...

N'Hercole audo, che tiene per le corna vn Ceruo, che fiì vna delle sue dodici faciche.

VIRTY HEROICA.

Nella Medaglia di Geta.

Per la virtù heroica si rappreseta
Hercole, che co la destra mano
tenga la chua alzata per animazza
re vn Dragone che si agira intorno

ad vn' arbore con i pomi, & al braccio finistro tiene inuolta la pelle Leonina.

Ciò fignifica hauer Hercole (inteso per la virtù) posto moderatione alla concupiscenza intendendosi per il Dragone il piaceuole appe.

tito della libidine.

La spoglia del Leone in Hercole ci dimofira la generosità, & fortezza dell' animo

La claua fignifica la ragione, che regge & do ma l'appetito, percioche questa virtu è grad ec ceiléza di Hercole, però gu è attribuita la claua satta d' vn sermo, & sorte arbore, che è il Quer cio, i quale dà segno di sermezza, & di sorza:

Fingesi la claua nodosa, per le difficoltà, che da ogni parte occorrono, & si offeriscono a coloro, che vanno seguitando, e cercando la virtu, e però Hercole essendo in giouenile età, dicesi, che si trouasse in vna solitudine doue seco deliberado qual sorte di via douesse prendere, ò que la della virtu, ouero quella de i piaceri, & hauendo molto bene sopra di ciò considerato, si elesse la via della virtu, quantunque ardua, & di grandissima difficultà.

Vu z VIR-

VIRTV HEROICA.



# VIRTV DELL' ANIMO.

Nella Medaglia di Traiano.

S I rappresenta Hercole nudo, che con la destra mano tenga la Claua in spalla con bella attitudine & con la sinistra guidi vn Leo

ne, & vn Cignale congionti insieme.

Per lo Hercole ignudo con la Claua in spalla, & con la pelle Leonina, si deue intendere l'Idea di tutte le virtù, e per il Leone la magna nimità, e la fortezza dell'animo, come testifica Oro Apollo ne i suoi Geroglissi, & per il Ciegnale la virtù corporale; per la robusta sortezza d'essione, & il Porco, volendo per tale compagnia intendere sui hauere accoppiato insieme la virtù dell'animo, & del corpo; di che rende testimonso il Pierio, doue parla del segno del Leone.

VIRTVINSVPERABILE.

Onna coperta di bella armatura, nella destra mano terrà l' hasta, & nel braccio sinistro lo scudo, dentro alquale sarà dipinto vn Elce, per cimiero portarà vna pianta d'allo-

ro minacciata, mà non percossa dal fulmine, con vn motto che dice; NEC SORTE, NEC FATO.

La virtù come guerriera, chedi continuo col vitio suo nimico combatte, si dipinge armata, e col fulmine, ilquale, come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza offendere il lauro, come la virtù non può essere offesa da qual si voglia accidente disordina-

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, altro non significa, che virtù ferma, e costante, come questo albero, che hauendo le radici profonde, i rami, e le foglie ampie, verdeggiante, quanto più vien reciso, tanto più germoglia, & prende maggior vigore; anzi quanto più è scosso, & trauagliato, tanto più cresce, & con maggior ampiezza spande i rami, però si assomiglia alla virtù, la quale nelle tribulationi, & ne' trauagli principalmente si scuopre.

Le si può dipingere à canto ancora vn'Istrice, ilquale no fà altro prepara

mento per difender la vita sua, che di ritirarsi in se medesimo, & disendersi con se stesso, come la virtù da se stesso, si diffende, & in se medesima consida, per superare ageuolmente ogn'incontro di sinistro accide te, & forze, a ciò alludeua Horatio dicendo di nascondersi nella propria virtù.

VITA ATTIVA.

Sono due le strade, che conducono alla felicità, & quelle sono diuersamente seguitate secondo la diuersità, ò delle inclinationi, ò delle ragioni persuasiue, & si significano có no me di vita attiua & contemplatiua, & surono ambedue approuate da Christo Saluator nostro nella persona di Santa Marta, e di Maria, e se bene questa à quella che staua accopiata nelle attioni su preferita, e con tutto ciò ancor quella è degna della sua lode, e de suoi premij.

Si dipinge aduuque la vita attiua có vn cappello grande in testa, & vna zappa in spalla, có la sinistra mano appoggiata sopra il manico d'vn' Aratro, & appresso con alcuni istromenti d'agricoltura; perche, essendo l'agricol-

tura

tura la più necessaria attione, che si faccia per conservatione dell'huomo con essercitio dellemembra, e con distratione della mente, mantenendosi per ordinario frà gli huomisti di villa con l'ingegno ossustato, potranno questi soli instrumenti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad vna indistinta cognitione di quelle cose, alle quali l'industria stimolata dalla necessari, hà diligentemente aperta la via in tanti modi, in quanti si distinguono l'arti, e gl'esserciti manuali.

Michel Angelo Buonarotta rappresentò per la vita attiua alla sepoltura di Giulio Secondo, Lia siglia di Laban, che è vna statua con vno specchio in mano, per la considera-

tione, che si deue hauere per le attioni postre, e nell'altra vna ghirlanda di siori per le virnì, che ornano la vita nostra in vita, & doppo la morte la fanno gloriosa.

Vita attind.

Donna con vn Bacino, e con la Mescirobba in atto di mettere dell'acqua, col motto del Salmo: Fiducialuter agam, & non timebo. Questa da vn cenno, che si deuono sare l'attioni con le mani leuate, cioè senza interesse, che imbrattano spesse volte la fama, & considenza di buon successo per diuina bontà, che Iddio così prospera i successi delle nostre attioni.

#### VITABREVE

Del Signor Gio. Zaratino Castellini .

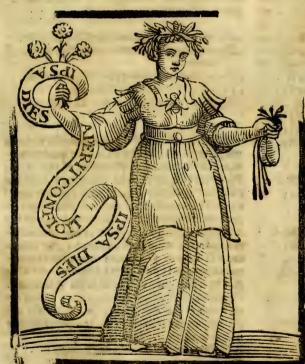

Donna d'aspetto giouanile incoronata di varie, e verdi soglie, porti scolpito nel petto l'Hemerobione picciolo animale volatile, è per dir meglio, contesto tutto il vestimen to del detto animale, nella man destra tega va ramo di rose co questo verso interno. VNA DIES APERIT, CONFI-CIT VNA DIES. Che fu già morto di Monfignor Federico Cornaro Vescouo di Padoua nelle imprese del Ruscelli: nella mano finistra il pesce Calamaro, ò la Seppia.

E tanto amico l'huomo della vita (fi come ogn'altro animale) che bene spesso si duole, ch'ella sia breue. Theofrasto morendo, si lamentò della Natura, che hauesse data. lunga vita a' Cerui, & alle Cornacchie, a' quali non importa niente; à gli huomini, che sarebe molto importato, hauesse data così breue vita: l'età de' quali se più lunga potesse essere, potrebbe la vita dell'huomo apprendere perfettamente ogni arte, & ogni eruditione, ma che si muore quando si comincia à conoscerle; à queste parole di Theofrasto riportate da Cicerone nel terzo delle Tusculane ripugna Salustio nel principio della guerra di Giugurta, one dice; A torto il genere humano si lamenta della sua natura, che sia debile, e breue, ma che più tosto alla natura humana manca l'industria, che

la forza, e'l tempo: volendo inferire, che l'huomo hà pur troppo tempo à fare acquisto delle virtù ogni volta, che voglia applicar l'animo, e l'industria sua ad acquistarle; ilche vien confermato da Seneca nel lib. della vita. Quid de rerum natura quarimuri illa se

Vu 3 beni-

Iconologia del Ripa

676

benignagessit. Vita si sciat vii, longa est. Ma non resta per questo, che la vita humana breue non fia. Torto si bene habbiamo à lamentarcene, perche douemo contentarci del termine prefisso alla nostra vita dal somo Creatore, che per lo meglio delle sue creature dispone,e prouede il tutto, e da questo istesso che la vita nostra sia breue, & incerta vuole Iddio, che ne cauiamo profitto, accioche stiamo apparecchiati alla morte, e procuriamo tanto più in questa vita breue di meritare col continuo esfercitio delle buone operationi, per le quali possiamo ottenere in premio la vita eterna. Breue è senza dubio la vita nostra, ilche considerando Zenone disse, Inuero la vita è breue, ne di niuna cosa habbiamo più carestia, che del tempo, Nullius rei tanta non penuria laboramus, quam temporis, Re vera enim breuis est vita. Enea Siluio Piccolomini, che fù Pio Secondo Pontefice, affimiglia la vi. ta breue dell'huomo ad vn fogno fugace, attesoche à niuno è certo il giorno seguente, ne altro siamo, che vento, & ombra. Vua breuis est hominis quasi somnium fugax, nulli cra-Gina dies certa est, nibil enim nisi ventus, & vmbra sumus. A questo detto di Pio II. corrisponde vn morale sonetto di Francesco Copetta, che lo scrisse ad vna sua parente, à cui era morto il fratello, e per consolarla prese materia da vno horologgio di poluere, che le mandò dentro vna cassa coperta di lutto.

Questi, che't tedio, onde la vita piena,
Temprando và con dolce, inganno, & arte,
Che l'hore insieme e le fatighe parte;
Tacito sì, ch'altri le scorge à pena.
Con la vesta conforme à l'alta pena
Che d'ogn'intorno hà pie lagrime sparte
Sen vien' à voi per rallentare in parte
Il giusto duol, ch'a lamentar vi mena.
Voi come in chiaro speglio, in luital'hora.
Scorger potrete l'inussibil volo.
Di quel, che passa, e mai non torna indietro.
E come sia la vita nostra vn'hora
E nel poluere, & ombra, e sotto il Polo
Ogni humana speranza vn fragil vetro.

Vn fragil vetro apunto sono le speranze humane, e di ciò la vita breue ce ne sa accorti, e ci ammonisce che non fabrichiamo profondamente li nostri pensieri in bene così caduco, e momentaneo: miseria de gli huomini, che ordiscono nella mente loro lunga tela di mondani desiderij, che impersetta rimane per

la breuità della vita, ne dicono infieme co'l

Ma'l tempo è breue, e nostra voglia è lunga.

Lunga nostra desideria increpat vita breuis, incassum multa portantur, cum iuxia est
quo pergitur. dice S. Gregorio, la vita breue riprende i lunghi nostri desideri i in danno molte cose si portano, poiche vicino è doue si camina, cioè alla morte. Non mi stenderò più
oltre in mostrare la breuità della vita, di che
testimonianza ne fanno, non dirò mille dotte
carte di Greci, Latini, e Toscani, mà i nostri
parenti & cari amici, de' quali alla giornata in
breue tempo priui rimaniamo.

La corona di verdi foglie habbiamo data alla vita, poiche in breue tépo cadeno di questa vita come foglia dall'albore:e tosto il vigore della vita manca, si come il color verde nelle foglie che in poco tempo languide,e secche diuentano. Alle foglie Simonide assimi-

gliò la vita nostra in que' versi.

"Vnam sententia optime vir Christus protulit "Quod hominum generatio talis sit, qualis est foliorum

"Hanc paucis homines perceptam auribus "In pectore condunt, nec intelligent

"Quam breue sit innentutis ac vita tempus datum

"Mortalibus.

L'Hemerobione è vno animaletto volatile maggiore d'vna mosca, hà le ali, e quattro piedi,nasce (si come dice Plinio lib. xj. cap. 36.) in Ponto; nel fiume Hipane, che circa il Solstitio porta certe bacche di guici teneri, dalle quali n'esce l'Hemerobione, che può seruire per figura della breuità della vita: poiche muore nel medesimo giorno che nasce, e noi cominciamo à morire nello stesso giorno, che nascemo;e se bene in quello non moriamo, nondimeno, perche la vita nostra è breue; vita d'vn giorno si chiama, cosi lo chiamo Antisonte. Vua similis est carceri vnius diei, o totum vita spacium ini dici equale propemodum dixerim per quem intuits lucem posteris deinde vitam trademus.

Et il Petrarca nel trionfo del Tempo.

E quanto posso al fine m'apparecchio,

Pensando'l breue viuer mio,nel quale

Stamani era un faciullo, hor so vecchio,

Che più d'un giorno è la vita mortale

Nubilo, breue, freddo, e pien di noia Che può bella parer, mà nulla vale? E perche la vita è così breue, e corta li Gre-

CI

ci la paragonano al dito, al palmo, & al cubito: da Minermo Colofonio, & da Giunone dicesi, cubitale tempus, da Diogeniano, Vua palmus, da Alceo Poeta greco, Diguus est dies, per fignificare la breuirà della vita, la quale, quando anco a molti anni si distenda, nondimeno al fine vna breue hora l'annulla, ciò viene molto bene considerato in vna antica inscrittione, che si conserua nel Palazzo del Cardinale Cesis con tali versi.

D. M.

Cassus aquidicus iam centum clauserat annos Felices annos tot tulit hora breuis.

Onde il Petrarca nel trionfo della Diuinità

"O mente vaga al fin sempre digiuna "A che tanti pensieri?vn' hora sgombra

,, Quel, che'n molt' anni a pena fi raguna, L'istesso nel Sonetto. Rott'è l'alta colonna.

O nostra vita, ch'è si bella in vista

Come perde ageuolmente in un mattino Quel, che'n molti anni a gran pena s'ac-

quista.

Di questa nostra fragile conditione, n'è Geroglisico la rosa vitima a nascere doppo tutti gli altri fiori, & è prima a mancare: secondo Atheneo lib. 15. Noussima rosa post alios nascerur eadem que prima desicut, e con molta conuenienza la vita nostra s'assimiglia alla rosa, che vaga, & gtatiosa languisce tosto nel medesimo giorno, che nasce come si esplica in quel motto, ch'habbiamo posto intorno alla rosa, che è verso di Vergilio, il quale della rosa così cantò circa la sua bellezza, e fragilità.

,, Tot species, tantosq; ortus variosq; nouatus

on una dies aperit, conficit una dies.

,, Conquerimur, natura, breuis quod gratia florum est.

, Ostentata oculis illico dona rapis.

, Qua longa vna dies, atas iā longarofarum , Quas pubo scentes iunēta sentēta premit.

Ben sù la rosa alli mesi passati simbolo della breue vita nel Pontificato d'Alessandro Cardinal de' Medici Papa Leone XI. che per impresa portò sempre la rosa con questo motto. Sie storni. Impresa, che di corpo, e d'anima si conuiene più doppo la morte sua, che in vita, poiche siorì colmo di gratia, e maestà nel Pontificato breuissimo tempo, come la rosa, lassando al mondo soauissimo odore di se.

La Seppia, & il Calamaro detto da' Greci Theutis, e d'Lattini, Loligo si pongono similmente per figura della vita breue, perche pochissimo tempo campano, come riferisco. Atheneo lib. 7. per auttorità del Filosofo Aristoteles lib. 5. cap. 18. de animalibus Theti, as Sepia vitam esse breuem asserit.

#### VITA CONTEMPLATIVA.

A vita contéplatiua si dipingeua da gli antichi donna col viso volto al Cielo, con molta humiltà, & con vn raggio di splendore, che scendendo l'illumina, tenendo la destramano alta; e siesa, la sinistra bassa, & serrata, con due picciole allette in capo.

Contemplatione è fruire, e conoscere Dio, imaginando la perfettione, della quale cossiste in creder bene, cioè nella istessa fede pura, &

viua.

L'ali che tiene in capo, fignificano l'eleuatione dell'intelletto, la quale non lascia abbassare i pensieri alle cose corruttibile, oue s'impara bene spesso la nobiltà dell'anima, & la purità delle voglie caste, però si dipinge che miri al Cielo donde esce lo splendore che illumina, perche l'hauer l'anima atta alla contemplatione, è dono particolare di Dio, come affermò Dauid dicendo: Domine aduua me meditabor in sustificatione usis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste a' su-

perbi, & fa gratia a gli humili.

L'vna mano stela, & alta, e l'altra serrata, e bassa, dimostrano la rilassatione della mente ne gli alti pensieri del Cielo, & la parcità intorno alle basse voglie terrene.

#### VITA CONTEMPLATIVA.

Onna ignuda, che stenda vna mano aperta verso il Cielo, con l'altra tenga vn libro, nel quale sia scritto il motto tratto dal Salmo. Mihi adherere Deo bonum est.

Michel' Angelo, come si è detto della attiua, sa vna statua di Rachele, sorella di Lia, &

figliuola di Laban per la contemplatiua, con le mani giunte, con vn ginocchio piegato, & col volto par che stia leuata in spirto, & ambedue queste statue mettono in mezo il

Moise tanto samoso del già

detto fepolero .

(\*\*\*)



Na giouanetta vestita di verde, che con la destra mano tenga con bella gratia... vna lucerna accesa.

Si veste di verde per dimostrare la speran-

za, che l'huomo ha di longa vita.

Le si dà la lucerna accesa per significare la vita, nella quale l'olio insusa per far viuo il lume, ne dimostra quel vital humore, del quale il calor si pasce per dar vita al corpo, il quale mancando, è necessario, che insieme, e'l caldo, e'l corpo s'estingua, & manchi. Di qui è, che appresso Euripide in molte delle sue Tragedie, quelli, che hanno a passare di questa vita, dicono quelle parole Dio ti salui ò cara luce, la quale opinione seguitò Plutarco, dicendo, lucerna essere simile al corpo, che è dell'anima ricettacolo.

# VITA HVMANA.

Onna vestita di verde, con vna ghirlanda in capo di sempreuiuo, sopra la quale vi sia vna senice, & nella destra mano terra vna lira con il plettro, e con la sinistra tiene vna tazza, dando da bere ad vn fanciullo.

Quello, che da Latini a dice nella huomo viuere, fi dice nell'herbe. & nelle piante Virere, & la medefima proportione, che e frà le parole, è ancora frà le cose significate da esse perche non è altro la vita dell' huomo, che vna viridità, che mantiene, & accresce il calore, il moto. e quanto ha in se di bello, e di buono, e la viridità nelle piante, non è altro, che vna vita, la quale mancando, manca il nodrimento, il calore le fiamme, & la vaghezza, però l'herba, che tiene nel capo quest' imagine, si dimandaua sempreuiua & l'età prospera nell' huomo si chiamaua viridità, & da Virere parola latina, si sono chiamati gli huo. mini viri, però si farà no senza proposito inghirlandata di quest'herba.

Quasi il medesimo dimostra il vestimento verde, & come dall'herbe non si attende altro, che la viridità, così nell'huomo non è bene alcuno (parlando humanamente)che si deb ba anteporre alla virtù istessa.

L'historia, è fauola, che sia della Fenice, è tanto nota, che non ha bi-

lunga, & ancora per l'eternità, rinouando se

medesima, come si è detto.

Tiene con la destra mano la lira con il pletro, percioche narra Pierio Valeriano nel lib. 47. che per Geroglifico della lira, per quello s'intenda l'ordine della vita humana, percioche essendosi ritrouato da alcuni, che nella lira fieno celebrate sette differenze di voci, hãno da quelle conosciuto, che lo stare della vita humana è dalla medesima varietà continuamente agitato; percioche la fettima fettimana il maschio, è formato nel ventre; Sette hore doppo il parto dà manifesti segni della morte, ò della vita, Sette giorni di poi il bellico si stringe, e fassi sodo, Doppo due volte sette da manifesto segno di vedere, doppo sette volte sette ha la fermezzza dello sguardo, e la cognitione: Vediamo poi doppo il settimo mese cominciare a mettere i denti, do ppo due volte sette sedere sicuramente, doppo tre volte sette cominciare a formar le parole, doppo quattro volte sette cominciare ad andare, doppo cinque volte sette cominciare a dispiacere il latte. Poscia doppo sett' anni discacciando i primi

den-

denti, nascere più gagliardi, e farsi pieno il fuono della voce . Nel fecondo settennario nascere i peli nelle parti vergognose, venire la virtù di generare, & incaminarli alla robustezza virile. Nel terzo apparire la prima barbase farsi fine di crescere. Nel quarto venire la robustezza, e la pienezza delle membra. Nella quinta essendo appieno cresciuto le forze quanto a ciascuno sono concedute è da Plato. ne determinato il tempo accommodato alle nozze, come si vede nel settimo libro delle leggi.La festa conserua intiere le acquistate,& raccolte forze, & amministra copiosamente il vigore della prouidenza: La settima ha diminutione delle forze, ma va pieno accrescimen. to dell' intelletto, e della ragione. Onde vogliono i soldati in questa età esser liberati dalla militia, con dar loro vna verga, che era detta Rude, & esser messi a consigli, e gouerni delle cose publiche, e di qui seriue Horatio a Mecenate, che già egli haueua riceuuta la Ru. de, percioche haueua già compiti quattro vndici Decembri, come egli di se stesso scriue, comincia già a caminare per la settima settimana, nell'ottauo settennario si può vedere la perfettione dell' intelletto, e della ragione, quale in alcuno possa sperarsi maggiore. Il decimo per lo più defidera di morire, le quali cose tutto elegantissimamente in versi Elegiaci raccolfe Solone, e temprò la sua lira in maniera, che nel settantesimo anno pose il termine del concento, e della fonorità delle voci della vita humana, il quale quando gli huomini hanno trapassaro, pare che diuengono sciocchi, & hora lungi da questa, hora da... quella corda vanno ercando.

Il fanciullo, che beue fignifica, che la vita si mantiene con gli alimenti, e con la dispositione gli alimenti la nudriscano, e si prendono per bocca, ouero per la parte superiore, e la dispositione la fa durare, & deue essere in tutto il corpo, come l'età tenera de fanciulli, che crescono, e a questo proposito quel che si è

detto della falute.

# VITA HVMANA.

Onna che si posi co' piedi nel mezo di vna Ruota di sei raggi, la quale stia in piano rotondo, sopra vn piedestallo in modo formato, che non pieghi nè dalla destra, nè dalla sinistra parte, terrà in vna mano il Sole, e nell'altra la Luna.

Sono tanti, e tanto i varij casi dell' humana

vita, che per la moltitudine, & nelle penne, che scriuono, e ne gli intelletti stessi, che discorrono, fanno confusione, parendo impossibile arriuare a tanti indiuidui, che con molti vniformi attioni possono generar scienza di se stessi; pur da tutti questi si raccoglie quasi vn' epilogo che la vita è incerta, volubile, & però si mostrano nella Luna, e nel Sole le cagioni superiori necessarie, e nella ruota gli inferiori accidentali; & se bene la sorte ouero la fortuna non ha cosa alcuna fuor de gli auuenimenti stessi, che vengono di rado, & fuor dell'intentione di chi opera, con tutto ciò l'animo nostro per lo più troppo creduto in quello oue si troua interessato, ha dato facilmente luogo di fignoria particolare in se stesso aquesta imaginata deità di quelle cose, alle quali non sà assegnarla cagione, nè da alla fortuna, à la colpa, ò la lode diciamo, che la ruota fignifica gli auuenimenti, che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè di fortuna, la quale con la ruota si dipinge da gli antichi come colei, che riuolgesse a suo piacere li stati, e le grandezze.

# VITA INQVIETA.

A vita de' mortali esfer soggetta ad vna perpetua inquietudine, lo potrà signisicare la sigura di Sissifo, il quale secondo le sintioni di molti Poeti, mai cessa di riuolgere verso la cima di vn gran monte vn graue sasso, & da alto tornando a ricadere, nuoua, & perpetua fatica si aggionge al misero huomo per ricondurre di nuouo in cima al monte vn sasso, oue non è bastante di fermarlo, onde Ouidio nel lib. 4, così dice.

Sisisso un grave sasso ogn' hor tormenta. Il monte è simbolo della vita nostra.

La cima di esso, dinora la quiete; & tranquillità di quella, alla quale ciascuno aspira.

Il fasso è lo studio, e la fatica, che ciascuno

prende per poterui arriuare.

Sissifo è (per quanto narra Gio: Battista - Rinaldi ne' suoi Teatri) significatore dell'anima, la quale mentre è qui giù, sempre a qualche quiete spira, & che a pena essequita, tosto l'altra desidera, percioche altri ne gli honori la vera felicità ripongono, altri nelle ricchezze, chi nella scienza, chi nella santità, chi nella sama, chi nella nobiltà; la onde è forza, che il nostro desiderio la vera quiete rittoui.



Rè di Francia prese in caccia nella selua Senliana vn ceruo, che haueua il collo cinto d'vn collare di metallo indorato con tale inscrittione.
HOC CÆSAR ME DONAVIT,
da cui n'è deriuato quel detto come
prouerbio, Cæsars sum, notime
tangere; onde il Petrarca anch'egli
disse nel Sonetto.

Vna candida Cerna sopra l'herba Nessun mi tocchi, al bel collo d'intorno

Sernto hausa di Diamanti, e di Topazzi.

Libera farmi ul mio Cefare par-

Effempij, che dinotano la lunghez, za della vita de' cerui, fi come lunga è la vita della cornacchia, da molti auttori latini cognominata Annofa, perche campa molt' anni, & però l'habbiamo aggiunta alla mano finistra di questa figura, la cui età insieme con quella del ceruo n'è fatta mentione in quelli essametti, che si credono di Virigilio, De atatubus animalium.

V Na Donna di vecchio aspetto, vestita... all'antica, e che tenga la destra mano sopra vna Cerua, che habbia corni grandissimi con molti rami sparsi, nella man sinistra vna cornacchia.

Il vestimento all'antica dimostra il tempo

passato di molt' anni.

Tiene la mano sopra la testa della vecchia Cerua, che ha le corna folte di molti rami, per mostrare con essa la lunghezza della vita essendo che questo animale è di lunga vita, ogni anno mette vn ramo secodo alcuni, queflo è certo, che più che s'inuecchia gli s'ingrossano le corna con più bozzi, e punti di cornette. Campa 300. anni, e più. Plinio lib. 8. cap. 32. così dice, alta ceruis in confesso longa: e seggiunge, che doppo cento anni ne sono stati presi alcuni con li collari d'oro, postiui d'Alessandro Magno coperti dalla pelle cresciuta, il medesimo si riferisce d Agarochlea Tiranno di Siracufa ch'ammazzò in caccia vn ceruo, che haueua intorno al collo vn collare di bronzo, nel quale vi era intagliato que. Ito nome DIOMEDE ARTEMIDE. Habbiamo in historia più fresca, che Carlo Sesto

Ter binos, decief que nouem superexit in annos tusta senescentum, quos imples vuta vurorum Hos nouies superat viuendo garrula Cornix Et quater egreditur Cornices sasula Ceruus.

#### VITIO.

Vedi sceleratezza.

#### VITTORIA.

Onna vestita d'oro, nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella sinistra vn' elmo, così la descriue Eliodoro.

Perche due cose sono necessarie per conseguire la vittoria, cioè la forza, & la concordia, questa per ritrouar la via, che le si nasconde, quel la per aptirla con animo corraggioso; La forza si mostra nell'elmo, che resiste à colpi che vanno per ossender la testa, & l'ingegni vniti nel pomo granato, il quale è ristretto con l'vnione de suoi granelli, come gli huomini di valore, ristringono in vna sola o opinione tutti i pensieri di molti ingegni.

# VITTORIA DEGL' ANTICHI.

Onna di faccia verginale, & voli per l'aria, con la destra mano tenga vna ghirlanda di lauro, ouero di oliuo, & nella sinistra vna palma, con l'Aquila sorto a'piedi, laquale tiene nelle zampe vn ramo pur di palma, & il vestimento si farà di color bianco, con la clamidetta gialla.

Il lauro, l'oliuo, e la palma, furono da gli Antichi vsati per segno di honore, il quale voleuano dimostrare douersi à coloro, che hauessero riportata vittoria de nemici in benesicio della Patria, e le ragioni sono dette da noi altroue, & sono tanto chiare per se stesse, che non hanno bisogno di essere replicate più d'-

vna volta.

Si fà in atto di volare, perche tanto è cara la vittoria, quanto fignifica più manifestamente

valore eminente. & dominatore.

Questo medesimo significa ancora l'Aquila, & però augurando buona fortuna alle loro imprese gli antichi Imperadori nell'Insegne la spiegauano, & la portauano innanzi, per nudrire la speranza della vittoria ne gli animi de' Soldati.

Il vestimento bianco dimostra, che deue esfer la vittoria senza tintura di biasimo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla vsare dapoi, che si sarà conseguita, ilche si mostra nel vestimento di giallo.

#### VITTORIA. Nella Medaglia di Domitiano.

PEr la vittoria si dipinge vna donna alata che nella destra tiene vn cornucopia, &

nella finistra vn ramo di palma.

E qui sono le due sorti di bene, che porta seco la vittoria, cioè la fama ouero l'honore, e la ricchezza, & l'vna, e l'altra per ragione di guerra, si roglie per sorza di mano all'inimito.

#### VITTORIA. Nella Medaglia di Ottawo.

SI dipinge donna alata; che stà sopra vna base in piedi con la palma in vna mano, &
nell'altra con vna corona, e due serpenti dall'.
vna, & dall'altra parte, e con vn'altra serpe,
che giacendosi auuolga intorno à gli altri due
con lettere Asia recepta, così si vede nella
Medaglia di Augusto.

# VITTORIA NAVALE. Nella Medaglia di Vespasiano.

Donna alata, in piedi sopra vn rostro di Naue, nella destra mano tiene vna corona, e nella siniara vna palma, con lettere, VICTORIA NAVALIS, EST. C.

#### VITTORIA NAVALE.

Come dipinta de Romani.

Van do la Vittoria, è sopra vna prora del l'inimico, ouero quando stà à canto à vn Troseo, doue siano stromenti nauali, come sono Timoni, Anchore, Remi, si chiama Vittoria nauale, onde hauendo i Romani hauuto Vittoria di quelli di Antio nel siume del Teuere, tagliorno le prore delli loro Nauilij, & secero vn pulpito nel soro Romano, che chiamarono Rostri, doue orauano le cause, & nelle Medaglie di Vespasiano per la Vittoria Naule vi è vna colonna rostrata, si che volendo dipingere la Vittoria nauale nell'vno, & nell'altro modo starà bene.

#### VITTORIA.

Vittoria nella Medaglia di Tito.

Onna fenza ale, & con vna palma, & corona di alloro; In questo modo mostrana Tito non voler, che ella si partisse mai da lui così la dipinsero anco gli Atheniesi, come racconta Pausania nelle sue antichità per la medesima ragione di Tito.

#### VITTORIA. Nella Medaglia d'Augusto.

Onna sopra vn globo, con l'ali aperte per volare, con vna corona di alloro in vna mano, & nell'altra il Labaro Insegna dell'Imperadore, che i Francesi hoggi dicono Cornetta, solita à portarsi innanzi al Prencipe, quando in persona, si troua alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia IMPERATOR. CESAR.

#### VITTORIA. Come dipinia dagl' Antichi.

GL'Antichi dipinsero la vittoria in forma di Angelo, con l'ali, & bene spesso à se-

dere

Iconologia del Ripa

682

federe sopra le spoglie de i nemici con Trosco dinanzi al petto con vna palma, & vno Scudo, & parole, che dicono VICTORIA AVGVSTI, così l'hà descritta Claudiano, quando dice.

Ipsa Duci sacras victoria panderet alas, Et palma virids gaudēt, & amsca Trophais Custos Imperij virgo, qua sola mederis Vulneribus:nullum que doces sentire dolore. Et Plinio.

Laborem in victoria nemo sentit .

VITTORIA. Nella Medaglia di Senero.

Donna, che siede sopra di vno Scudo, & tiene vn'elmo in mano, che debbe esser quello del Vincitore.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Lucio vero.

Vomo con vn'elmo in testa, che porta
con la destra vn hasta, & con la sinistra

vn trofeo in spalla con le spoglie in segno di Vittoria.

VITTORIA.
Come rappresentata nella Medaglia di
Vespasiano.

VNa donna alata, in piedi che scriue entre ad vno scudo, che stà appresso ad vna palma con lettere, che dicono IVDEA CAP-TA.

> VITTORIA. Nella Medaglia di Domitiane.

V Na donna alata, che tiene vn piede sopra vn'elmo, & scriue entro ad vno scudo appeso ad vn'arbore, & dall'altra parte dell'arbore ornato d'vn troseo, vi è vna donna sedente, che hà vna mano sotto le guancie, mesta in vista.

Questa Medaglia si battuta in honore di Domitiano, quando pigliò la Germania.

VNIONE CIVILE.



Donna di lieto aspetto, tenga nella mano dritta vn ramo d'oliua, inuolto con ramo di mirto, nella mano sinistra tenga vn pesce detto

L'vnione è tutrice della Città, attesoche secondo S. Agostino nel I. lib. della Città di Dio cap. 19: La città non è altro, che vna moltitudine d'huomini concordemente vnita: dato che questa moltitudine d'huomini si disunisca, n'esce dalla diulsione l'esterminio delle Città : di quanta forza sia l'vnione lo dimostra Scilaro Re de gli Scithi, ilquale stando vicino à morte si fece venire intorno ottanta figli, che haueua - &c à ciascuno sece prouare se poteuano. rompere vn fascetto di verghe, e niu. no puotè, Egli folo moribondo ad vna, ad-vna le rompe, auuertendoli con tal mezo, che vniti infleme fariano stati potenti; disuniti, deboli, e senza forze. Docens eos, sdice Plu. tarco ne gli Apostemmi. ) Iunctos quideminter [e vires habituros; fin vero dissungeretur, or discordis agitaretur infirmes fore: Questo cossio.

di Scilare dato a i figli per mantenimento del Regno, che a loro lasciana, vale anco alli Cittadini per conservatione della Republica, e Città loro. L' vnione de' Cittadini alla Città arreca sempre dolcezza, e soauità ne più, ne meno come vno istromento dimolte corde vnisono, & vn concerto di molte voci ad vn tuono corrispondente, che rende soane, e dolce armonia. Concetto di Scipione Africano riportato da S. Agostino nel 2. lib. della Città di Dio, cap. 21. Moderata ratione Ciuitatem consensu dissimilli morum concinere: & qua armonia a Musicis dicetur in cantu, eam esse in Civitate concordiam arctissimum atque optimum omnia republica vinculum incolmitatis.

L' eliuo auuolto con il Mirto, è simbolo del piacere, chè si prende dall' vnione, & ammica pace de' Cittadini, attesoche sono arbori di natura congionti di fcambieuole amore, le radici loro con scambienoli abbracciamenti s' vniscono, e li rami del Mirro per quelli dell' oliuo con grata vnione si spargono, e tengono protettione del frutto dell' oliua, poiche lo ripara dalla gagliarda forza del Sole, e lo difende dall' ingiuria del vento, acciò conseguisca la sua tenera, & idolce maturità, fi come riferisce Theofrasto nell' historia delle piante lib. 3. cap. 15. Cosi li Cittadini deueno con amicheuoli abbracciamenti d'amore e fraterna carità vnirsi, & protegersi tra loro: in tal maniera si conseguisce poi la dolce quiete, e prosperità non tanto priuata, quan

to publica. Lo Scaropesce, ci esforta anch'esso all'vnione, allo scambieuole amore, & alla prontezza d'animo in porgere aiuto a gli altri; Nuotano i pesci Scari vniti insieme, e se vno di loro deuora l' hamo, gl'altri Scari corrono subito, a rompere co morfi la lenza, & à quelli, che sono entrati nella rete, porgono loro la corda, allaquale esti co'déti s'appigliano, & scapano fuor della rete, de'quali ne tratta Plutarco; De Solercia animaliu in questo modo. Alia sunt, qui bus cu prudentia counctus mutuus amor, socie tatifq; ftudium declarant. Scarus vbi hamum verauit, reliqui Scari adsiliunt, & funiculum morsibus rumpunt, is sa suis in rete illapsis cau das trabut, mordiculg? tenetes alacriter extra bunt. Con simile scambieuole amore, & affetto deueno essere gli animi ciuili tra loro vniti, & pronti non à sommergere altri, ma à leuarli,& liberarli dalla tempesta delle tribolationi, i qua li pietosi officij legano i cuori de gli homini,&

si vniscono maggiormente gli animi: onde tut to il corpo della Città selicemente prende accrescimento, & vigore mediante la Ciuile Vnione de' suoi Cittadini.

#### VOLONTA.

Na giouane mal vestita di rosso, & giallo, hauerà l'ali alle spalle, & a' piedi; sarà cieca, sporgendo ambedue le mani auanti vna più dell'altra in atto di volersi appigliare ad al cupa cosa.

La volontà scriuono alcuni, che sia come Regina, la quale sedendo nella più nobil parte dell'huomo, dispensi le leggi sue, secondo gli auuenimenti, ò fanorenoli, ò contrarij, che ò riporti il senso, ò persuada la ragione: & qua do, ò da questa, ò da quello vien malamente informata, s'inganna nel commandare, & disturba la concordia dell' huomo interiore, la qual fi può ancora forse dire ministradell'intel letto à cui volentieri si sottomette per fuggire il sospetto di cotumace, e de'sentimenti, i quali và secondando, accioche non diano occasione di tumulto, & però fù dall' Auttore di questa, come credo, dipinta con vn vestito pouero, se bene Zenofonte: conforme all'altra opinione, la dipinse molto ricca, come diremo poi.

Il color rosso, & giallo, cagionati presso al Sole per l'abbondanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza dimostrar la verità, cheè chiarezza lume, e splendore dell'intelletto.

Si dipinge con l'ali, perche fi domanda col nome di volontà, & perche con vn perpetuo volo discorrendo inquieta per se stessa quiete, laqual non ritrouando, con volo ordinario vicino alla terra ingagliardisce il suo moto in verso il Cielo, & verso Iddio, & però ancora à i piedi tiene l'ali, che l'aiutano sminuendo la timidità, è l'audacia.

La cecità le conuiene, perche non vedendo per se stessa alcuna, và quasi tétone dierro al senso, se è debile, & ignobile, ò dierro alla ra gione se è gagliarda, e di prezzo.

#### Volontà.

Onna di vesta cangiante, sarà alata, & colori.

Volontà, e potenza, con laquale s'appetiscono le cose conosciute buone, ò có verità, ò có apparenza, e per non essere in lei stabilità, tiene

## VOLONTA.



fi, se bene auuiene alle volte, che ella s inganni, & che segua vn sinto bene in cambio del reale, & persetto.

VCLVTTA.

Onna bella, e lasciua, terrà in mano vna palla con due ali, & caminando per vna strada piena di fiori, & di rose, hauerà per argine,

come va precipitio.

Non sò se si possa con vna sola parola della lingua nostra esprimere bene quello, che i Latini dicono co questo nome di voluttà, la quale è vn piacere di poco mometo, & che presto passa, perciò si dipinge bella, & lasciua, & con la passa con l'ali, laquale vola, & si volge, & così con vn sol nome tiene doppia significatione d'vn sol effetto; simile à quello della passa alata.

Questo medesimo dichiara la strada piena di siori, & il precipitio

vicino.

# VORACITA.

la palla di varij colori, il vestimento di cangiante, & l'ali.

#### Volomtà.

Onna giouane, coronata di corona regale con l'ali come si è detto in vna mano terrà vn' Antenna con la vela gonsiata, & nell'altra vn siore di Elitropio.

Si dipinge coronata di corona regale, per

conformità di quello, che si è detto.

La vela gonfiata mostra, che i venti de'pensieri nostri, quando stimolano la volontà, fanno che la Naue, cioè tutto l'huomo interiore, & esteriore si muoua, & camini, doue ella lo tira.

E lo Elittopio, che si gira sempre col giro dal Sole, dà indicio, che l'atto della volontà non può esser giudicato, se non dal bene conofciuto, ilquale necessariamente tira la detta volontà à volere, & à commendate in noi stef-

Onna vestita del colore della rugine, co vna mano sa carezze ad vn Lupo, & l'-

altra tiene sopra d' vn Struzzo.

Le voracità nasce dal souverchio piacere, che sente il goloso nel mangiare esquisite
viuande, & è priva di quello stelso piacere,
che da lei si aspetta, perche attendendo sempre a nuovo gusto di saporite viuande, si affretta a dare ispeditione a quelle, che tiene
in bocca, senza gustarle, & così sempre facendo, consuma tutte le cose, & non ne gusta pur
vna, & sà come il Cane, che per troppa voglia di sar caccia, sà caccia all' animali, & non
l' vecide.

Però si veste del color della ruggine, la quale diuora il ferro, con Lupo appresso, & conlo Struzzo: perche l' vno ingoie li pezzi di ferto, l'altro quello che hà, tutto consuma in vna volta senza pensare per la necessità del tempo

venire.

VSANZA.

Vedi Consuetudine.

VSVRA.

Donna vecchia macilente, & brutta, terrà forto il piede manco vn bacile d'argento, & nella mano il boccale con alcune catene d'oro, & con l'altra mano sporgendo-

la in fuori, mostri di contare alcune monete picciole, nel che si accenna quello, in che confiste l'vsura, cioè il presto de denari con cortezza di maggior guadagno, che conuiene, & senza pericolo di perdita: però tiene gli agenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiudicio al prossimo dell'vrile, & à se dell'honore, essendo questa sorte di gente, come infame condennata dalle leggi di Dio, & daquelle de gl'huomini.

#### V T I L I T A.



Si dimandano vtili le cose, che sono di molto vso, per aiuto dell'humana necessità, & queste appartengono, ò al vitto; ò al vestito, che ci tengono securi dal freddo, & dalla same, ne quali bisogni, quello, che più ci riueste & ci nodrisce con le carne, & con latte proprio. Il medesimo sà l'oro, che si tramura per tutti gli vsi, & per ogni sorte di vtilità, però si manifesta nel vestimento.

Et perche il grano è la più viil cosa, che creasse Iddio per l'huomo, delle sue spighe si corona..., & il ramo di quercia con i suoi frutti denota questo medesimo, per hauer scampati dalla same gli huomini ne'primi tempi secondo l'opinione de'Poeti, & piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampi ne gl'vltimi nostri; à rante calamità siamo ridotti per colpa de'nostrierrori.

ZELO.

Onna vestita di vestimento d'oro, in vna mano terrà vn ramo di quercia con le ghiande, & con le frondi, l'altra mano starà posata sopra la testa d'vna pecora, & in capo porter à vna ghirlanda di spighe di grano.

H Vomo in habito di Sacerdore, che nella destra mano tenga vna sferza, & nella sinistra vna lucerna accesa.

Il Zelo è vn certo amore della religione col quale fi desidera, che le cose appartenen-

ti al

Z È L O.



ti al culto diuno fiano effequite con ogni fincerità, prontezza, e diligenza.

A che fare due cose accennate in questa imagine sono necessarissime, cioè insegnare à gl'ignoranti, & correggere, & castigare gl'etrori; ambedue queste parti adempì Christo Saluatore, scacciando quei che faceuano mercato nel Tempio di Gierusalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandosi questa,& quella conuenientemente con la lucerna, & co'l flagello, perche doue ci percuote non è chi sani, & oue fà lume non è chi oscuri, in. nome del quale dobbiamo pregare, che siano tutte le nostre fatiche cominciate, e finite felicemente. Laus Deo, & Beata Virginis Maria.

IL FINE.





136 Friend Silve 13h Jeoneolo 1

